







STORIA DELL'ITALIA ANTICA.

# DEEL VERNIN

II Jechi Gris

## STORIA DELL'ITALIA ANTICA

SCRITTA

DΑ

### ATTO VANNUCCI.

TERZA EDIZIONE

ACCRESCIUTA, CORRETTA E ILLUSTRATA COI MONUMENTI

### VOLUME QUARTO.

Romanuta principess— generis humara.... dominum. Tacito, Hist., IH. 68

Numme Deum electr (Holin) quae..., sparsa congregaret imperia, ritusque molliret, et tot populorum discerdes ferasque linguas sermonis commercio sontralieret, colloquia et liminanitatem homini daret: breviterque una cimetarum gentium in toto orbe patria fieret.

Printo, Nat. Hist., HI 6



## MILANO

TIPOGRAFIA EDITRICE LOMBARDA

Via Appiani, N. 10

1876



### CAPITOLO PRIMO.

Augusto lavora destramente tutta la vita a riunire in sè solo ogni potere della caduta Repubblica, e sotto apparenze repubblicane costituisce l'Impero. — Ordinamenti, leggi e riforme a Roma, in Italia e nelle province. — Nuovi ordini delle milizie; eserciti stanziali e guerre per istabilire e per assicurare i confini dell'impero. — Il popolo pasciuto e divertito applaudisce al felice padrone, mentre pochi sospirano invano la spenta libertà. — Anche le opere immortali delle lettere e delle arti usate come strumenti d'impero. — La poesia e la storia alla corte. — I grandi monumenti di Roma. — Lusso e commercio. — La famiglia imperiale, e la vecchiezza e la fine d'Augusto.

(Anni di Roma 725-767, avanti Cristo 29 e di Cristo 11).

ra vengono le sorti di Roma e d'Italia e delle province sotto l'impero dei Cesari, e i tempi in cui i mutati ordini non dànno riposo, e le rivoluzioni continuano più crudeli, più istantanee, più numerose, e all'agitata libertà succede servitù sanguinosa, e tutte le vite degli uomini dipendono dai capricci di un despota imbecille o di un pazzo feroce. Abbiamo alla mani una storia di enormi delitti, e lo strazio disonesto e la morte di un mondo. E prima di tutto dobbiamo vedere come si stabilisse quest'ordine nuovo che, mite dapprima, diviene poi crudelissimo, e tutto avvilisce e deturpa, e fla-

gella con mali inenarrabili la stirpe umana, ed ha per suoi strumenti e compagni perpetui i veleni, i ferri, i furti, le confiscazioni, le spie; e la reggia stessa riempie di sangue, e in balla di ebbri soldati pone lo scettro e le vite dei principi, i quali cadono traendo seco migliaia di vittime umane, dopo avere contaminata la terra col sangue di loro madri, di loro mogli, di loro parenti, e dei partigiani, dei duci e degli eserciti interi. Alcuni principi buoni e valenti tentano di rimediare ai mali della dominazione ferocemente dispotica: ma se con loro provvedimenti ed imprese ristorano un momento la giustizia oltraggiata, e dànno al nome romano giorni di nuovo e grande splendore, e continuano l'opera civilizzatrice del mondo, invano si sforzano di arrestare la rovina di questo impero, il quale dopo lunghi anni di incertezze e furori cade sconciamente lasciando Roma e l'Italia in preda dei barbari (a).

Il vincitore di Antonio e di Cleopatra dopo avere, coi sottili accorgimenti e coi poderosi sforzi, tolto di mezzo ogni ostacolo, mirava cupidamente a godere solo i frutti delle lunghe fatiche recando in sua mano ogni potere dello Stato. Quelli che scrissero che Ottavio, dopo dodici anni di pericoli, di guerre, e di delitti commessi per amore d'imperio, volle sinceramente abdicarlo allorchè ebbe conseguito quasi tutti i suoi desiderii, mostrarono

<sup>(</sup>a) Ai tempi nostri si videro scrittori che, coll'intendimento di aintare la fondazione di nuovi imperi, presero a celebrare la tirannide dell'impero romano (vedi Romien, L'ère des Cèsars, Paris 1850). Agli autori di queste sconcezze così rispose di passo un libero e onesto e arguto ricercatore delle cose romane: — Il s'est établi depuis quelque temps une mode de réhabiliter l'empire romain, car il avait besoin de réhabilitation. Je me suis permis de ne pas tenir compte de ce paradoxe; j'en suis resté à l'opinion commune, voilà ma hardiesse; on avoit mis le cœur à droite, je l'ai remis à gauche: ce n'est pas ma faute s'il ne convient point à tout le monde qu'il soit à sa place. Ampère, L'histoire romaine à Rome, Paris 1862, vol. I, pag. XLIV.

piccola conoscenza dell'uomo, e così grande semplicità da dare idea non troppo buona del loro giudizio. È vero che egli stesso lo disse più volte; ma appunto perchè un tale nomo lo disse, si vuol credere che non lo avesse nell'animo. Egli voleva prendere a gabbo la gente avvezza da lungo tempo alla libertà, facendosi padrone senza dirlo e senza parerlo, perchè sapeva la sorte toceata a Cesare che non studiò di dissimulare a bastanza: voleva fondare a sno profitto un'autorità illimitata, simulando, per tor via ogni sospetto, di non fare mutazione e di continuare rinnovati gli ordini antichi: studiava di recare ad effetto il suo disegno destramente e lentamente, perchè l'impresa non gli fallisse. Sapendo che gli uomini si lasciano governare dai nomi, pensò che tutti coi nomi antichi accetterebbero la servitù nuova. E a questo lavorò tutta la vita con maraviglioso apparato di prudenza, d'ipocrisia e di scaltrimenti, e menò sì bene le arti sue che, quando ebbe preso ogni cosa, la città lo salutò padre della patria, e gli storici lo celebrarono per avere restituita la maestà e la dignità al senato e ai magistrati, e rinnovata l'antica Repubblica 1.

Le parti di dissimulatore rappresentava con tanta maestria, che neppure alcuni dei più intimi confidenti scoprirono i segreti dell'animo suo, se è vero che chiedesse loro consiglio sul partito da prendere. Narrano che dopo annidi Roi trionfi e le feste della vittoria si restringesse a consulta da c. c. 29. con C. Cilnio Mecenate e con Marco Vipsanio Agrippa (a),

(a) Ritratti di Mecenate e di Agrippa. N. 1. Mecenate in cornalina della collezione Farnese, lavorata da Solone il cui neme è ivi scritto in caratteri greci. - 2. Medaglione collo stesso ritratto e col nome del medesimo artista. Il tipo del rovescio sembra imitato da una moneta dei Metropolitani d'Ionia, presso i quali era nato il vincitore ai giuochi del Circo in onore del quale fu battuto il medaglione. - 3. Testa di Agrippa trovata a Gabii. Ha la fronte accigliata e la fiera guardatura

<sup>1</sup> Velleio l'atercolo, II, S9.

10 [Lib. VII.



Ritratti di Mecenate e di Agrippa (Vistonti, Icon, Rom.)

come per chiedere il loro avviso sul disegno di ristabilire la Repubblica, nel tempo stesso che era risolutissimo a piantare più ferme le basi della sua dominazione. È stato avvertito, e giova ripeterlo, che i discorsi posti da Dione in bocca a quei due consiglieri non sono altro che una esercitazione rettorica dello storico greco, quantunque e' faccia loro dir cose conformi pienamente all'indole di ciascheduno. Agrippa, franco soldato e supposto amico ai seguaci di libertà, discorse dell'amore di egualità innato negli uomini, mostrò i pericoli e i danni del potere di un solo, e apertamente consigliò di restituire la Repubblica e la costituzione che già fece la gloria e la grandezza di Roma: e disse ciò desiderarsi dai liberi uomini, ciò volersi alla sicurezza di Ottavio. All'incontro Mecenate, di animo cortigiano, e perciò bisognoso di una corte e di un principe, mostrò con lunga diceria che la sicurezza del vincitore, e le condizioni di Roma e dei vinti necessitavano il governo di un solo, il quale per altro non doveva esser dispotico, ma distruttore dell'anarchia e rigeneratore della Repubblica. Espose anche i suoi pensieri sugli ordini del nuovo governo, che voleva essere regio nel fatto senza averne l'odioso nome; e consigliò di stringere il mondo in monarchia potente e una per egualità di diritti, di leggi e d'imposte 1.

che colla parola torritas sono ricordate da Plinio (XXXV, 9). — 4. Testa di Agrippa cinta di corona rostrale e murale colla leggenda M. AGRIPPA COS. TER. (console per la terza volta). COSSUS LENTULUS (COSSO Lentulo magistrato preposto alla fabbricazione delle monete). — 5. Testa di M. Agrippa al nome del quale vedesi aggiunto qui pure quello del triumviro monetale Platorinus IIIV. (triumvir). — 6. Testa cinta di corona rostrale colla leggenda M. AGRIPPA L. F. (Lucii filius), COS. TER. (consul tertium). Per allusione alle vittorie navali di Agrippa nel rovescio è figurato Nettuno col tridente e col delfino suoi attributi. Le sigle s. c. (senatus consulto) dicono che la medaglia fu battuta per decreto del senato. Visconti, Icon. Rom., vol. 1, pag. 200 e 201, tav. XIII, e VIII.

<sup>1</sup> Dione Cassio, LII, 1-1).

Ottavio seguì naturalmente i consigli di Mecenate per ciò che riguarda il governo di un solo, ma lodò Agrippa di sua franchezza, e unendolo poco appresso alla sua famiglia con nozze, lo usò ai suoi disegni. E d'ora in poi mise ogni studio a fondare un ordine che, mentre nel fatto dava tutto ad un solo, non era nè monarchia, nè Repubblica, e, riposando sopra una menzogna, preparava il regno dei soldati, e l'interregno di tutte le leggi.

Console già da più anni, mirava a pigliarsi l'autorità di questa carica a vita, e la ebbe in appresso. Ora, importandogli soprattutto la forza delle armi, si fece decretare dal senato il nome d'imperatore, non come soleva darsi già ai duci vittoriosi per segno di onore, ma come indicante l'autorità suprema quale fu presa da Cesare 1; e con quel nome accoglieva in sè solo tutta la potestà militare, riduceva i capitani a suoi luogotenenti, si obbligava per giuramento i soldati, e li rendeva docili strumenti di sua grandezza. Questo fu il primo fondamento di sua grande potenza.

Nei suoi trionfi, dedicando, presso alla Basilica Giulia, la nuova Curia fatta splendida delle spoglie egiziane a onore di Cesare, e destinata a divenire sede usuale al senato, vi aveva posto la statua della Vittoria trasferita in antico da Taranto a Roma <sup>2</sup>: col che diceva chiaro, come egli vincitore dei nemici intendesse di avere ridotti in sua potestà anche i padri coscritti. Voleva usare il senato a sostegno del trono per dare autorità al nuovo governo coi decreti della famosa assemblea. Quindi per darle più autorevole e più venerando sembiante, mentre la spogliava di tutta l'antica potenza e la riduceva tutta in suo arbitrio <sup>3</sup>, si adoprò a purgar la Curia dei membri

<sup>2</sup> Dione Cassio, L, 22. Conf. Eckel, Doctrina num. vet., VI, 85

<sup>1</sup> Dione Cassio, LH, 41; Hanow, De Principatu Augusti, Sorau 1857, pag. 6.

<sup>3</sup> Proers, Rerum civilium apud Romanos mutatio sub Augusto, Traiecti ad Rhenum 1832, pag. 27.

indegni postivi nella licenza delle guerre civili, usando maria ev. la prefettura dei costumi, cioè la censura, a cacciar via gli immeritevoli, e i nemici agli ordini nuovi. E perchè ell'era difficile e pericolosa faccenda, a quei giorni stette cinto di amici gagliardi, andava al senato con spada e corazza, nè ammetteva al suo cospetto alcun senatore, se non dopo averlo fatto frucare per sicurezza che non



Ruderi della Basilica Giulia secondo gli ultimi scavi (Da Fotografia).

portasse armi sotto 1. Per via di dimissioni volontarie, ottenute alcune colle buone e altre colle minacce, fece sì che 190 senatori lasciassero la Curia, e per non irritarli troppo si destreggiò perchè non fossero notati d'infamia, e lasciò loro le mostre esterne di quella dignità.

<sup>1</sup> Svetonio, Aug., 35.

Tornato poscia più volte a far questo spurgo, ridusse i senatori da mille a 600, e molti di questi rese favorevoli a sè colla liberalità; perchè avendo inalzato il censo senatoriale da 400 mila fino a un milione e 200 mila sesterzi (a), dètte spesso ai meno ricchi ciò che mancava loro per giungere a quella somma 1.

Nel nuovo ordine i padri continuarono a dare udienza agli ambasciatori stranieri, ad andare ai governi dei sudditi e delle legioni, a sedere nei tribunali, ad amministrare in apparenza l'erario, e furono inalzati ad alta corte di giustizia per giudicare i rei di delitti di Stato, i governatori delle province, le donne nobili che si coprivano d'infamia, e in generale i casi criminali che per causa del grado elevato delle persone più offendevano la pubblica disciplina 2. Ma per ciò che riguarda la potestà deliberativa, il senato conservò solo le apparenze di quello che era stato in antico: perchè, quantunque sia detto che nelle adunanze lasciavasi ad ognuno libertà di opinione, è certo che i padri dovevano sancire, non discutere, le proposizioni del principe. E i suoi devoti largamente sancivano tutto; e gli altri vedendo esser vano l'opporsi, alla fine non andavano più alle adunanze, quantunque ridotte a due sole al mese, e tolte in settembre e in ottobre. Invano furono poste multe a chi mancasse non impedito da giusto motivo: le adunanze continuarono ad essere sceme; e perchè non interveni-

<sup>(</sup>a) Equivalenti a lire ital. 238,557, 30. Il denario (4 sesterzii) corrispondente sotto la Repubblica a 82 centesimi della lira italiana, ne valse 79 sotto Augusto, 78 da Tiberio a Clandio, 73 sotto Nerone, 70 da Galba a Domiziano. Così secondo i calcoli del Letronne, Sur l'évaluation des monnaies grecques et romaines, pag. 85. Paris 1817.

<sup>1</sup> Svet nio, 41; Diane Cassio, I.H. 19 e 42, I.HI, 2, I.IV, 13, 17, 26, V, 13, VI, 41.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dione Cassio, L.H., 31-32; Svetenio, 66; Tacito, Ann., 11, 28, 31, 85; Walter, Storio del divitto di Roma, lib. 1, cap. 32.

vano neppure i due terzi, cioè 400; bisognò stabilire che anche da numero minore potessero farsi i decreti 1.

Per impedire che i malcontenti si recassero altrove a far novità, fu ordinato che niun senatore senza licenza potesse uscire d'Italia, fatta eccezione solamente per la Gallia Narbonese e per la Sicilia. A quelli che stati seguaci della parte contraria si mostravano diffidenti di lui, fece sapere che aveva distrutto tutte le lettere trovate negli scrigni d'Antonio: e questa era menzogna, perchè le più di esse lettere conservò con gran cura, e le usò poscia ai suoi fini. Per far meno sentire a tutti il peso della sua signoria, Ottavio usava modi gentili coi padri, non volle che si alzassero nè quando entrava, nè quando usciva dalla Curia; con parecchi tenne relazioni amichevoli, e li visitava in casa nei loro giorni solenni di nozze, di nascite, di funerali 2. Ai loro figliuoli concesse di usare i distintivi paterni, e d'intervenire di buon'ora alla Curia per pigliar pratica nelle faccende 3. Anche le mogli in appresso ebbero onori e titoli di chiare e di chiarissime 4; ma il senato, destinato solamente a scemare colla autorità del suo nome antico l'odio dell'usurpazione, e a coprire la tirannide, quantunque accarezzato, e privilegiato di posti distinti al teatro e nel Circo, non ebbe più se non le apparenze dell'autorità ridotta in mano di un solo: e più tardi cadendo negli ultimi obbrobri della servilità, quelli che già composero il sorrano e sempiterno consiglio di Roma, delle nazioni e dei re 5 furono riserbati a dar consigli alla cucina di corte 6, e a deificare i tiranni.

Per accrescere il numero dei suoi aderenti, Ottavio

<sup>1</sup> Svetonio, 35; Dione Cassio, LIV, 35, LV, 3.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dione Cassio, LII, 42; Svetonio, 53; Tacito, Ann., XII, 23.

<sup>3</sup> Svetonio, Aug., 38.

<sup>4</sup> Digest , lib, I, tit. 9, leg. 8; Renier, Melanges d'épigraphie, Paris 1851, pag. 7, ecc.

<sup>5</sup> Cicerone, Pro Domo, 28, Pro Sextio, 65.

<sup>6</sup> Giovenale, Sat., IV.

creò nuove famiglie patrizie 1 da porre in luogo di quelle spente dalla guerra civile, e studiò di tirare a sè i cavalieri, ai quali aveva già rimesso i denari di cui, come appaltatori delle pubbliche rendite, erano debitori allo Stato 2. Coll'intendimento di fare dell'ordine equestre come un corpo di nuovi nobili, lo riformò severamente, facendo render conto ad ogni cavaliere dei fatti suoi; e alcuni ne degradò per illecite usure, e ai più fece una reprimenda in segreto. Lasciò loro gli appalti delle rendite pubbliche, li conservò nei tribunali, fu largo con essi di onori e di privilegi e di ufficii, e gli usò nell'amministrazione di tutto l'impero. Aveva anche vietato loro, per onoge dell'ordine, di ballare nell'orchestra e di scendere nell'arena a combattere da gladiatori, ma da ultimo fu costretto a revocare le sue leggi impotenti contro il costume 3.

Nel sesto suo consolato (726) nel quale, come nella censura, ebbe Agrippa a collega. Ottavio fece il censo dei cittadini romani e trovò 4 milioni e 63 mila uomini atti alle armi, cioè nell'età da 17 a 60 anni, rappresentanti una somma di più che 17 milioni di ambi i sessi, ossia un aumento di otto volte sulla cifra dell'ultimo censo 4.

Dopo ciò Agrippa pose in capo alla lista dei senatori il nome di Ottavio, c lo proclamò principe del senato, titolo repubblicano ricordante le istituzioni, gli uomini e le virtù dei tempi migliori, il quale, ponendo nel più alto grado di preminenza civile lui armato della forza militare per virtù dell'imperio, gli dava il diritto di opinare il primo nell'assemblea e quindi il modo di governare gli avvisi e le deliberazioni degli altri 5: titolo co-

<sup>1</sup> Dione Cassio, I.II, 42; Tacito, Ann., XI, 25; Monumentum Ancyranum, col. II, In. I.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Appiano, V, 130.

<sup>3</sup> Svetonio, 39, 40 e 43; Dione Cassio, XLVIII, 23, LIV, 2 e 30, LV, 13, LVI, 25.

<sup>4</sup> Minum. Ancyr., 11, 4-5; Clinton, Fasti Hellenici, 111, 461; Merivale, Hist. of the Romans under the empire, 111, 4:1, London 1851

<sup>5</sup> Dione Cassio, LIII, 1.

stituzionale e modesto che presto passando a significato diverso e più generale indicherà il capo e padrone di tutto.

Il destro uomo a poco a poco piglia ogni cosa per sè, e con nuove feste e larghezze fa sì che la gente pasciuta, divertita e incantata non veda il dispotismo che le sovrasta. Dopo la distruzione di Antonio aveva regalato mille sesterzi a ogni veterano delle sue tante legioni, e 400 a ogni cittadino, compresivi per la prima volta anche i fanciulli; e tanta era stata la moneta sparsa nel pubblico che l'usura diminuì di due terzi, scendendo dal dodici al quattro per cento, e il prezzo delle terre e delle altre cose venali si accrebbe del doppio 1. Ora grande festa e giuochi e spettacoli per la inaugurazione del magnifico tempio edificato ad Apollo sul Palatino, a ricordo della grande vittoria di Azzio, e nuove distribuzioni di grano al popolo, e regali di pecunia e condonazioni di debiti ad altri 2. Poscia per togliere a sè l'infamia delle crudeltà commesse cogli altri triumviri, condanna le proscrizioni, abolisce i decreti del triumvirato, e dichiara che il suo trionfo è quello delle leggi e della giustizia 3. Di che la gente ammirata applaudisce: e in plausi più ardenti prorompono quando, con più solenne commedia, dichiara in senato esser fermo di spogliarsi d'ogni autorità, e di rendere al popolo e al senato gli antichi diritti. Si dice contento di aver vendicato l'uccisione di Cesare, e ridotto l'Impero a tranquillità. Vuole ora godersi la vita in riposo, e ha più caro il titolo di semplice cittadino romano e l'amore del popolo che la pompa di dominatore del mondo: la pubblica libertà gli sta a cuore più di qualunque suo particolare vantaggio.

Monum. Ancyr., III, 17; Dione, LI, 21; Svetenio, 41; Orosio, VI, 19.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Virgilio, Acn., VIII, 717 e seng.; Propercio, II, 31; Velleio, II, 81; Svetenio, 29 e 32; Dione, XLIX, 15, e LIII, 1-2.

<sup>3</sup> Tacito, Ann., III, 28; Pione Cassio, Ll.1, 2.

I senatori furono variamente commossi a queste parole. Alcuni le presero sul serio, e se ne dolevano; e altri si rallegravano della libertà rinascente, mentre i partecipi o indovini del segreto inalzavano soli la voce pregando il principe a non parlare di riposo, a non abbandonare la Repubblica affidatagli dagli Dei, e ad assicurarla colla pace, dopo averla salvata colle armi. Egli fintosi irremovibile dapprima, disse poscia che sforzato dalle preghiere e dal comando dei padri cedeva a ritenere il governo, ma per soli dieci anni, protestando anche che abbrevierebbe quel termine se la calma rinata e il bene della patria lo domandassero. Pure, non sentendosi forze bastanti a reggere da sè tanto impero, disse ne piglierebbe solo una parte. E fece sembiante di voler diviso il governo col senațo e col popolo, ai quali lasciò le regioni interne dell'Impero, che per esser tranquille non abbisognavano di eserciti, e prese per sè le province poste ai confini, le quali come esposte alle invasioni barbariche volevano presidii permanenti 1: e così, mostrando di fare un beneficio al senato col dargli i luoghi di più facil governo, lo lasciava senz'armi, e pigliava tutte le forze militari per sè.

I senatori, o complici o creduli o rassegnati, gli deeretarono novelli onori, e poichè egli voleva consacrato con altro nome il cominciare di questa nuova potenza, alcuni chiesero che si chiamasse Romolo come egli fortemente desiderava, e sulla proposizione di L. Munazio Anni di Ro- Planco, sconcissimo adulatore che già conosciamo, gli ma 727, av. dettero il nome di Augusto; nome, che usato già a designare i luoghi consacrati dai riti degli auguri, circondava il principe di sovrumano splendore, e lo faceva quasi divino<sup>2</sup>. Di più decretarono che si ornasse di lauro e di

<sup>Dione Cassio, LHI, 2-12; Svetonio, 28, 47; Strabone, XVII, 1.
Dione Cassio, LHI, 16; Svetonio, 7; Censorino, De die nat., 22; Velleio, II, 91;
Fl. ro, IV, 12, 66; Ovidio, Fast., I, 609.</sup> 

una corona di quercia il vestibolo della casa di lui per ricordarlo salvatore dei cittadini (a), e perpetuo vincitore dei nemici, e lo cinsero in città di soldati che gli guardassero la persona. Quindi i suoi ritratti lo mostrano incoronato di quercia a ricordo dei cittadini salvati, con atroce insulto alle tante vittime del feroce triumviro.



Augusto incoronato di quercia (Visconti, Icon. Rom., tav. XVIII, n. 3).

Poscia un Sesto Pacuvio tribuno, rincarando in adulazione, consacrò sè stesso ad Augusto, ed obbligatosi a

(4) Monum. Ancyr., VI. 26: Dione, LIII, 16. Per le medaglie con la leggen la ob civis servatos, e civibus servateis vedi Eckel, Doctrin. Num. vet., VI. 88: Cohen, Monn. frappées sous l'emp. rom., vol. I. pag. 90. 12. 14-97: Hobler, Records of Roman History from Caaeus Pompeius o Tibe ius Constantinus as c. hibited on the Roman coins, Westminster 1860, vol. I. pag. 35. ecc. non sopravvivergli, costrinse a far lo stesso quanti trovava per via, e più tardi (746) fece ordinare anche dal popolo che il mese sestile avesse il nome d'Augusto 1.

Questi non aveva raggiunto ancora tutti i suoi desiderii: al suo solito procedeva lento per arrivar più sicuro, e attendeva tempo e congiunture propizie. Niun usurpatore, come bene fu detto, usò mai più scaltrezza, nè con maggior pazienza aspettò che gli uomini e il tempo facessero lentamente, ma sicuramente, ciò che egli non avrebbe potuto ad un tratto senza violenza pericolosa. Non aveva la cieca e hrutale ambizione che, invece di evitare gli ostacoli, si piace di romperli, e calpesta leggi e costumi, in luogo di preparare accortamente la via che conduce di necessità alla servitù eterna degli uomini?.

Dopo gli onori avuti finqui, a dileguare i sospetti che potevano nascere da innovazioni sì gravi, si allontanò dalla città andando a ordinare le Gallie, e a guerreggiare nella Spagna. La lunga assenza, e la notizia giunta poscia a Roma di una grave malattia che lo colpì a Tarragona, crebbero l'affetto dei devoti alla sua persona e agli ordini nuovi. Quindi ardenti dimostrazioni di gioia all'annunzio della sua guarigione, e nuove servilità nel senato. Annidi Ro- Poi quando tornò alla città, e depose l'undecimo consoma 731. av. lato, dandolo pel resto dell'anno a Lucio Sestio, già caldo partigiano di Bruto, si levò grande entusiasmo anche tra molti cittadini rimasti fedeli a parte repubblicana. E allora alcuni senatori profittarono di quella sua dimostrazione liberale per offrirgli due altre spoglie della Repubblica, e gli dettero la notestà tribunizia e l'autorità proconsolare per tutta la vita, e la facoltà di proporre ciò che volesse nell'assemblea del senato, anche quando non avesse attualmente le insegne di console. La potestà di proconsole, permessa dalle leggi antiche solo fuori di

<sup>1</sup> Dione Cassio, LIII, 20, LV, 6; Svetonio, 31; Macrobio, Saturn., I, 12.

<sup>2</sup> Cayx, Histoire de l'Empire romain, Paris 1835, vol. 1, pag. 73.

Roma per tempo e luogo e fine determinato, a lui fu conceduta in perpetuo con autorità militare e civile nelle province, e in Italia e in città 1. La potestà tribunizia (a), che a differenza degli antichi tribuni (b) poteva esercitare anche fuori di Roma, gli dava il diritto di convocare a sua voglia il senato e i comizi, di propor le leggi, d'impedire quanto altri proponesse a suo danno, di ricevere appellazioni da ogni sentenza, e col nome di difensore della plebe lo copriva dell'inviolabilità degli antichi tribuni; privilegio terribile, che poscia divenne fondamento alla legge di maestà, colla quale i despoti successivi sparsero fiumi di sangue. Egli trovò, dice Tacito, questo vocabolo di sovranità per non pigliare nome di dittatore e di re, e per sovrastar pure con qualche appellazione a ogni altro magistrato<sup>2</sup>. I tribuni antichi rimasero: ma poichè in lui si raccolsero tutti i loro poteri, quell'ufficio non ebbe più alcuna importanza 3.

A destargli nuove simpatie fa usata anche una malattia, in cui parve voler lasciare potestà suprema ad Agrippa, col dargli il suo anello <sup>6</sup>. E quando la fame e la peste desolarono Roma e l'Italia (732) destramente fu sparso nel volgo che queste calamità avvenivano perchè non era più console il pacificatore del mondo. Di che il po-

<sup>(&</sup>quot;) Secondo Dione la potestà tribunizia, già data in perpetuo anche a Cesare, fu data ad Ottavio dopo la vittoria di Azzio e di Egitto (LI, 19, ma comincia veramente dopo questo decreto del 731. Tacito, Ann., 1, 9; Eckel, Doctr. num. vet., VI, 91 e 92.

<sup>(</sup>b) Gli Imperatori, scrive Dione, LIII, 18, stimano obbrobrioso l'esercitare il tribunato della plebe perchè sono patrizi; ma poi prendono in sè medesimi tutta la potestà tribunizia nel maggior grado che essa sia stata giammai; e secondo la medesima numerano anche gli anni del proprio impero.

<sup>1</sup> Svetonio, 27; Dione Cassio, LIII, 25, 32.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Tacito, Ann., III, 56.

<sup>3</sup> Dione Cassio, LIV, 30.

<sup>4</sup> Dione Cassio, LIII, 30.

VANNUCCI - Storia dell' Italia antica - IV.

polo levato a rumore corse alla Curia con minacce d'incendio, se i padri non facessero lui dittatore. Augusto, memore degli Idi di marzo, rifiuta il titolo odioso, prega in ginocchio, s'indigna, e, come colpito da dolore ed orrore, si straccia le vesti, supplica che lo uccidano prima di costringerlo a contaminarsi con quella carica, stata sempre fatale alla libertà; e alla fine, rigettata l'offerta, accetta solo la soprintendenza all'annona, e coll'opra di Tiberio e di altri provvede perchè cessi la fame 1.

Dopo andò a ordinare le province d'Oriente, ove si mostrò in tutta la potenza di signore del mondo, governando sovranamente le faccende delle nazioni e dei re, accogliendo ambascerie, dando e togliendo di suo arbitrio libertà e privilegii. E poichè in questo mentre a Roma erano frequenti i rumori per l'elezione al posto di console, lasciato vuoto da lui anche quando gli fu offerto di nuovo, egli tornando prese dai nuovi tumulti occasione a pigliare nuova autorità e a rivestirsi delle ultime spoglie della Repubblica. Al solito, sotto sembiante di essere sforzato dalle preghiere, si fece dare (735) la potestà consolare a vita, e ne prese tutti i diritti, lasciando il vano titolo ai consoli che rimasero esecutori dei suoi comandi. Riprese anche la prefettura dei costumi, e con essa il diritto di fare e disfare senatori e cavalieri, di esaminare la maniera di vivere di ogni cittadino, e di mettere fuori su ciò leggi e riforme quante volesse. Poi, alla morte di Lepido (741), prese pure l'ufficio di pontefice massimo, e quindi ebbe anche la religione e il sacerdozio ai suoi ordini<sup>2</sup>, e potè far parlare e tacere Sibille, auguri, e oracoli di ogni maniera, e mettere gli Dei dalla sua parte. Quando spirò il termine dei suoi straordinarii poteri, si fece prorogare il comando prima per cinque anni, poscia per dieci, e così di seguito fino alla morte, pro-

<sup>1</sup> Dione Cassio, LIV, 1; Velleio, II, 91; Svetonio, Tib., S.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dione Cassio, LIV, 7-10, 27, 30; Svetoni), 31.

testando sempre contro la violenza elle facevano al suo grande amore del riposo. D'onde poi venue l'uso ai successori di solennizzare il primo giorno del secondo decennio come quello del rinnovamento di loro potestà <sup>1</sup>.

Così a poco a poco recò in sua mano ogni cosa, e quasi fosse solamente il principale magistrato, col nome di principe 2 si fece padrone di tutto il governo, continuando sempre a parlare di Repubblica. Fatti dipendenti da sè i magistrati, comandava a suo arbitrio in città e nelle province; aveva in sua mano gli eserciti, le leve, la pace, la guerra, le leggi, i gindizi, le imposizioni e l'erario, quantungue di nome appartenesse al senato 3. I senatori, riformati più volte come vedemmo, erano servitori pronti a ogni suo cenno. Il popolo aveva ancora i comizi, ma convocati e preseduti dal principe, che li governava a sua voglia. Egli andava alle assemblee, sollecitava pei suoi candidati, puniva le brighe, e per agevolare la votazione anche ai lontani sparsi nelle colonie, ordinò che dalle altre parti d'Italia si mandassero a Roma per via di schede sigillate i suffragi: ma tutto questo non era più che una vana apparenza, perchè il popolo non aveva facoltà se non di decretare onori al padrone, era spogliato della giurisdizione penale, e quanto alle elezioni il principe faceva sì che non si eleggesse nessuno senza il suo piacimento, e molte volte eleggeva da sè stesso senza badare ai comizi 4.

Per questa via Augusto a grado a grado giungeva a porre sè stesso in luogo di tutte le istituzioni, e il dispotismo fu stabilito di fatto: ma la critica storica or non ammette che un ordinamento di popolo sciogliesse il principe da ogni obbedienza alle leggi, come affermò lo

<sup>1</sup> Dione Cassio, LIII, 16.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Tacito, Ann., I, 9.

<sup>3</sup> Dione Cassio, LII, 14 e segg, LIII, 17, ecc., LIV, 2-3, ecc.

<sup>4</sup> Tacito, Ann., I, 15; Svetonio, 46 e 56; Dione Cassio, LIII, 21, LV, 34, LVI, 40.

storico Dione amico e cortigiano dei despoti (a); nè credesi più alla legge regia, che poscia i giureconsulti di Giustiniano considerarono come il titolo legale del potere assoluto (b).

Lasciata da banda la questione del diritto, noi abbiamo davanti il principe che, quantunque si sdegni contro chi lo appella signore, è padrone di fatto, e rivolge ogni cura a tenere Roma, l'Italia e le province obbedienti, e usa provvedimenti e governi acconci a ristorare la pubblica quiete, e a rendere meno dura ai cittadini la perdita della libertà. Destro e prudente, tenne mite governo, studiò di far beneficii, e 'se ciò non valesse, era pronto a usare la forza delle armi. A nome della Repubblica si sforzò a tutta possa di mettere l'amministrazione in armonia coi nuovi ordini del potere assoluto, e a questo mirò colle leggi e con ogni sua opera. A governare e mantenere tranquillo l'Impero sommamente importava la quiete della popolosa città (°). Augusto, oltre ad al-

<sup>(3)</sup> Dione. LIII, 18. Ulpiano (Dig., I, tit. 3, 31) disse: Princeps legibus solutus est. E Giustiniano asseri arditamente (Instit., I, 2, 6) che qualunque cosa piacque al principe ha forza di legge, perchè il popolo per mezzo della legge regia concesse a lui tutta la sua sovranità e potestà. Qued principi placuit, legis habet vigorem; quum lege Regia quae de cius imperio lataest, populus ei et in eum omne imperium suum et potestatem concedit.

<sup>(</sup>b) Forti, Istituzioni Civili, 1, 3: Cayx, Hist. de l'Emp. rom., I, pag. 83; e Merivale, Hist. of the Romans under the empire, vol. III, pag. 487-490. il quale dimostra che la frase legibus solutus usata ai tempi della Repubblica come sotto l'Impero (Cicerone. Pro lege Manilia, 21. De Legibus. 11. 23, Philipp., 11, 13; Svetonio, Caes., 18, e la legge con cui Vespasiano fu inalzato all'impero) significò solamente una dispensa dei magistrati e dei principi da qualche legge particolare, non lo scioglimento da tutte le leggi, e che la legge regia a cui si appoggiò il dispotismo è una invenzione fondata sopra una falsa interpretazione.

<sup>(°)</sup> Sulla popolazione di Roma dissero frasi grandi gli antichi da cui trassero conclusioni più esagerate i moderni. Lucano (I, 512) scrisse poeticamente, che la sterminata città era capace di contenere tutto il ge-

lontanare per via di colonie i cittadini o non favorevoli a sè, o in qualunque modo pericolosi, dètte il governo di Roma al prefetto urbano (737), che creato straordinariamente in antico, quando i re o i primi magistrati si allontanavano dalla città, divenne ora permanente, e come primo delegato del principe andò armato di fasci, di soldati e di straordinari poteri, per fare la polizia generale di Roma, per reprimere i tumulti e le novità nello spazio di cento miglia all'intorno. Ebbe anche facoltà di ricevere gli appelli dei litiganti di Roma, e giurisdizione nelle liti tra servi e padroni, e tra patroni e clienti; e nell'assenza del capo supremo potè cacciar di Roma e d'Italia i cittadini stimati pericolosi alla pubblica quiete, e trasportarli a sicura custodia in un'isola 1. Da lungo tempo in Roma non vi era più sicurezza. Ladri e assas-

nere umano. Il retore Aristide, nel suo Encomio di Roma, disse che riducendo ad un sol piano tutte le altissime case di Roma, ed estendendole pel territorio avrebbero occupata tutta l'Italia. Da queste, e da altre ampollose asserzioni, vari scrittori moderni conclusero che la popolazione doveva ascendere a 4 milioni, a 8, e fino a 14. Il Dureau de la Malle, (Econom. politique des Romains, livre 11, chap. 10-12), considerando la superficie e la circonferenza della città, sottraendone gli spazii vuoti, come i moltissimi templi cinti da boschi sacri, i fori, i circhi, i teatri, le basiliche, le terme, le piazze o trivii, che Plinio (III, 9) portò a 265, calcela che, non contando la popolazione dei suburbii, l'antica cerchia di Servio Tullio, che durava ai tempi di Augusto, non potesse contenere più di 300 mila abitanti, e che nell'allargamento fatto poi da Aureliano non potessero starvi molti più di 560 mila, compresi soldati e stranjeri; e conferma questa cifra col calcolo del grano che si consumava ogni giorno ai tempi di Settimio Severo. All'incontro l'archeologo Nibby (Roma antica, vol. 1. pag. 207, e segg.), fondandosi anch'egli sulla consumazione annua del grano, stima la popolazione di Roma a un milione e 950 mila ai tempi di Augusto, e a oltre due milioni quando giunge al suo colmo al principio del secolo terzo.

<sup>1</sup> Tacito, Ann., VI, 10, 11; Svetonio, 33 e 37; Dione Cassio, L.H. 21; Gellio, XIV, 8; Ulpiano, De Offic. praef. urb., Digest., 1, 12, 1; Corsini, De praefectis urbis, Pisis 1766; Cardinali, Intorno la serie dei prefetti di Roma, Velletri 1836; Franke, De praefectura urbis capita duo, Berlin 1850.

sini infestavano le vie; nè la gente poteva andare tranquilla nel Campo Marzio a uno spettacolo, se per tutta la città non erano disposte guardie a difender le case 1. Augusto represse energicamente questi disordini, e come non bastava più la ordinaria polizia degli edili, ordinò guardie di nuove maniere. Partì in undici regioni tutto lo spazio racchiuso dentro alle mura, e denominato propriamente città (Urbs), e in tre quello dei suburbii sino all' estremità dei quali estendevasi il nome di Roma ("): poi suddivise le 14 regioni in 265 vici<sup>2</sup>, o, come oggi diremmo, contrade o quartieri, e su questa divisione fondò un nuovo ordinamento municipale, preponendo a ogni regione un pretore o tribuno o questore incaricato dell'alta amministrazione. Sotto di essi stavano 14 curatori, da cui dipendevano altrettanti minori ufficiali (denunciatores) aventi la cura di trasmettere gli ordini superiori ai quattro capi di ogni vico (magistri vicorum), che avevano 4060 schiavi al loro servizio. Non sappiamo le particolari funzioni di questi vari ufficiali eletti in ogni quartiere, ma dei capi dei vici è certo che, tra le altre cose, facevano la polizia dei mercati, vegliavano all'onestà del comprare e del vendere, e che erano al tempo stesso magistrati municipali e sacerdoti dei Lari (b). Dovevano

<sup>(</sup>a) Urbis appellatio muris, Romae autem continentibus aedificas finitur, quod latius patet. Paolo, Digest., L, 16, 2.

<sup>(</sup>b) Porfirione e Acrone, Ad Horat. Sat., 11, 3, 281; Egger, Recherches nouvelles sur l'histoire des institutions municipales chez les Romains, nell'Examen des historiens anciens d'Auguste, pag. 359, ecc. Svetonio (30), e Dione Cassio (LV, 8) affermano che i magistri vicorum furono istituiti da Augusto, ma se ne ha menzione anche in Cicerone (In Pison., 4) e in Livio (XXXIV, 7): e un'iscrizione, trovata di recente a Pompei, dichiara la istituzione anteriore ad Augusto, il quale forse non fece altro che ordinar meglio questa magistratura, dandole la dignità di due littori

<sup>1</sup> Svetonio, 32.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Svetonio, 30; Dione Cassio, LV, S; Plinio, III, 9.

anche vegliare contro agli incendii frequenti: ma come a ciò non erano bastanti gli schiavi posti sotto di essi. fu provveduto con istituzione più efficace ordinando sette coorti di vigili (7 mila uomini) o guardie notturne, le quali poste a quartiere in luoghi determinati presso alle mura e alle porte, sull'Esquilie, sul Viminale, sull'Aventino, sul Celio, in Trastevere e altrove, sotto il governo di un particolare prefetto avevano il carico di guardare ciascuna a estinguer gl'incendii in due regioni, di tener l'occhio ai ladri, e di impedire o reprimere ogni disordine ("). A presidio della città Augusto ordinò anche seimila uomini divisi in quattro coorti urbane, come a guardia di sua persona pose cavalieri Germani e Batavi, e diecimila pretoriani partiti in nove e poscia in dieci coorti levate dall'Etruria, dall'Umbria, dal Lazio e dalle colonic antiche, tre delle quali stanziarono in Roma e le altre ne' luoghi vicini, d'onde potevano esser pronte ad ogni occorrenza 1. Assicurò la città anche dalle inondazioni

e l'incarico di sorvegliare cogli edili alla estinzione degli incendii. Vedi Fiorelli, Giornale degli scari di Pompei, 1861, n.º 1, pag. 2-4. il quale, confrontando la suddetta epigrafe pompeiana con la 782 dell'Orelli, fissa all'anno 707 la prima istituzione dei magisti i vicorum.

(a) Dione Cassio, LH, 24, LIV, 2, LV, 8 e 26; Digest., lib. I, tit. 15, § 1 e 3, De Officio Praefecti Vigilum. Di queste guardie di polizia parlano molte epigrafi colle quali e con altri monumenti ai tempi nostri fu dato di determinare il sito della maggior parte di Ioro stazioni. Vedi Kellermann, Vigilum Romanorum latercula duo caelimontana, ecc. Romae 1835; Borghesi, in Bullett. Istit., 1835, pag. 170-176; G. B. De Rossi, Le stazioni delle sette coorti dei vigili nella città di Roma, in Annal. Istit., 1858, pag. 265-297, e 391-392; Henzen, in Bullett. Istit., 1867, pag. 8-30, ove si parla della scoperta della stazione della settina coorte in Trastevere, e precisamente nella contrada detta Monte di Fiore. Una iscrizione parla dei vigili anche in Numidia. Vedi De Vit., in Bull. Istit., 1868, pag. 63.

<sup>1</sup> Dione Cassio, I.V. 22-24, LVI, 23; Svetonio Aug., 49 Calig., 43, Galba, 12; Tacito. Ann., I, 24, e IV, 5.

del Tevere, allargandone e purgandone l'alveo: deputò nuovi magistrati a curare gli edifizi pubblici, le vie, gli acquidotti (°): e a seconda dei suoi desiderii Agrippa autore di tante opere pubbliche condusse in città l'Acqua Vergine (735), la quale, allacciata all'ottavo miglio della



Veduta delle reliquie dell'acquidotto dell'Acqua Vergine, restaurato da (laudio (Canina, Elif., IV, 223).

via Collatina, per vie sotterranee, e sopra archi e sostruzioni monumentali, dopo 14 miglia di corso, venne

(a) Dione Cassio, LIV, S. 11, 23; Orazio, Od., I. 2, 13 e segg; Svetonio, 30, 37, 42. Agrippa, che fece tanti acquidotti e tante fontane, ne prese dapprima la cura egli stesso. Poscia Augusto ne fece una magistratura onorevole, e l'ufficiale incaricato di essa si chiamò curator aquarum. Frontino, che più tardi fu curatore delle acque, ha conservato il catalogo di tutti quelli che lo precedettero. Vi furono anche due corporazioni (familia) istituite pel mantenimento degli acqui lotti, una delle quali si componeva di fontanieri, di ispettori, di muratori, ecc., e l'altra di pubbli i servi, designati col nome di aquarii. Frontino, De Aquaeduct. 98-116. Vedi anche Orelli, In cript., 3203.

ad abbeverare uno dei più popolosi quartieri di Roma, ed è quella stessa che oggi nutrisce la grande fontana di Trevi (a). E mentre si dava cura dell'acqua, il principe pensò anche al pane, e fu studiosissimo di impedire le carestie col provvedere al pronto trasporto dei grani. Dapprima prese cura in persona di questa grave faccenda; poi nominò deputati straordinarii nei casi urgenti, e pose un prefetto permanente a presedere all'annona con ampia giurisdizione sui mercati e sugli edili cereali.

Tolto al popolo quasi ogni potere legislativo ed elettorale, scelse da sè i magistrati più importanti, e pose mano a fare in altro modo le leggi necessarie al nuovo ordine per lui stabilito. Usò di una specie di consiglio di Stato, composto di senatori, di cavalieri, di magistrati e di familiari a sè più devoti, dapprima di 45 membri, poscia di venti, rinnovati dalla sorte ogni semestre, ai quali chiedeva avviso su ciò che voleva ordinare, e le cose deliberate da essi nella casa imperiale da ultimo ebbero autorità, come se le avesse sancite il senato <sup>2</sup>. All'assemblea generale dei padri rimaneva poco più che approvare le voglie del principe, le quali egli poscia pubblicava col nome di senati-consulti.

A tempo della Repubblica i pretori, che coi loro editti supplivano e correggevano il diritto civile<sup>3</sup>, qualche volta con finzioni legali interpetravano le leggi, o ne cludevano le disposizioni per favorire i patrizi. Augusto, fermo a prendere dagli ordini della libertà ciò che fosse buono

<sup>(4)</sup> Nibby, Dintorni di Roma, vol. III, pag. 466-472. L'epigrafe dice che Claudio rifece gli archi dell'acquidotto guastati da Caligola. L'Acqua Vergine, al dire di Frontino (De Aquaed, 10), ebbe questo nome percinè la sua sorgente fu indicata da una giovinetta (puella virguncula). Conf. Plinio, XXXI, 25, c Cassiodoro, Varr., VII. 6.

<sup>1</sup> Svetenio, 37, 41; Dione Cassio, I.I. 21, I.II, 24, LIII, 28, LIV, 1, LV, 3, 10, 26 e 13.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dione Cassio, LIII, 21, LVI, 28 e 41; Svetonio, 35.

<sup>3</sup> Vedi Reddie, De edictis praetorum, Gottingae 1825.

a fondare gli ordini del principato, stabili nuovi principii di legislazione sotto il nome degli autori delle leggi repubblicane, e coi suoi editti alterò le leggi antiche e anche quelle pubblicate da lui stesso! E così sotto colore di riformare la giurisprudenza, la trasformò e la governò a sua volontà. A questo usò anche l'opera dei giureconsulti, cui dètte facoltà di decidere sulle questioni di diritto, e impose ai giudici di stare ai loro responsi 2. Per recare alla sua parte i giureconsulti più valenti, e farli strumenti di sua potenza, li allettò con gli onori, ed ebbe con sè Aulo Ofilio già familiarissimo a Cesare, P. Alfeno Varo di Cremona uomo dottissimo 3, e dette il consolato a C. Ateio Capitone, il quale quanto splendeva per sapienza di leggi, tanto cadde in dispregio dell'universale per le sconce adulazioni, e per l'aiuto che dètte al dispotismo con sue turpi sentenze, e ne fu punito poscia anche col non essere quasi mai citato dai successivi giureconsulti, quantunque prevalesse la tirannide, di cui egli si era fatto sostenitore 4. Ma altri sdegnarono di mettere la scienza delle leggi a puntello del trono, e tra tutti andò celebrato per incorrotta libertà M. Antistio Labeone, figlio di padre morto coi Repubblicani a Filippi 5; il quale, sovrano luminare della scienza, autore di un numero grande di libri, e tenacissimo delle antiche dottrine, ebbe gloria maggiore dalla persecuzione del principe, i cui voleri combattè gagliardamente in ogni occorenza, e, stando sempre per le sentenze più libere, perpetuò coi suoi seguaci la resistenza alle dottrine

<sup>1</sup> Gibbon, History of the Decline and Fall of the roman empire, chap. 41; Nougarede, Histoire du siècle d'Auguste, I, 19.

<sup>2</sup> Bach, Historia Iurisprud. Rom., sectio V, § 3.

<sup>3</sup> Cicerone, Ad Famil., VII, 21; Pomponio, Dig., I, 2, 2, 41; Gellio, VI, 5. Conf. Virgilio, Ect., VI, 10, e Servio, ivi e 113.

<sup>4</sup> Tacito, Ann., III, 70 e 75; Dione, LVII, 17; Svetonio, Gramm., 22; Hugo, Hist. du droit romain, § 324. Sulla sua dottrina vedi Gellio, X, 20; Macrobio, Saturn., VII, 13. 5 Appiano, 1V, 135.

del dispotismo, e nella tirannide insegnò agli uomini di legge a mantenere libertà e dignità (°).

Augusto pensò alla giustizia e riordinò i tribunali, e stabili quanti e quali dovessero essere i giudici, e come e quando avessero a tenere i giudizi. Come per la legge Aurelia vi erano tre decurie o classi di giudici (cavalieri. senatori e tribuni dell'erario), egli ne aggiunse una quarta, composta di quelli censiti in 200 mila sesterzi, cui affidò le cause minori, e portò a quattromila il numero dei giudici, dei quali egli stesso come prefetto dei costumi faceva la lista 4. Fu lodato di avere procurato buona giustizia e provvisto contro la corruzione dei giudici<sup>2</sup>. Pure lo vediamo talvolta anche in questo essere parziale ai suoi fautori, e sottrarre alle pene i colpevoli, e sotto colore di pubblico bene governarsi con risentimenti privati, e far condannare gli assenti difesi dalle leggi. Dietro accusa, o di proprio moto, era assiduo a tenere ragione coi titoli di console, di proconsole e di imperatore, che gli davano l'autorità del sangue. Riceveva gli appelli dai tribunali minori, giudicava i soldati nelle cause in cui ne andava la testa o la fama. Intervenne nei tribunali per assistere gli amici, per fare da interrogatore e da testimone, e per temprare la foga degli accusatori: usò anche di aggiungere il suo voto a quello degli assolventi, come secondo il mito greco dicevasi aver fatto Minerva ad Atene nel processo d'Oreste 3: colla qual cosa si im-

<sup>(</sup>a) Tacito, loc. cit.; Dione Cassio, LIV, 15; Svetonio, 54; Macrobio, III, 9; Gellio, XIII, 10 e 12; Bach, loc. cit., 6-8. I frammenti di Labeone sono in Hommel, Palingenesia libr. iur. vet., Lipsiae 1767, p. 321-338, e in Huschke, Iurisprud. ante-iustin., I, 43-48, e II, 44-50. Vedi anche C. Thomasius, Comparatio Labeonis et Capitonis, Lipsiae 1683; C. v. Eck, De vita Labeonis et Capitonis. Francker 1692, e Biener, Antistius Labeo iuris civilis novator, nei suoi opuscoli, Lipsiae 1830, I, pag. 196-213.

<sup>1</sup> Plinio, XXXIII, 7; Svetonio, 32; Gellio, XIV, 2. Conf. Svetonio, Caes., 41.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dione Cassio, LIV, 3.

<sup>2</sup> Eschilo, Eumenidi, 731 e segg.; Dione Cassio, LI, 19.

padronì del diritto di grazia: e talvolta apparve sì crudo, che Mecenate per tirarlo a pensieri più miti lo chiamava carnefice 1.

Le sue leggi e le sue riforme furono rivolte a rior-



Il suffragio di Minerva (Winckelmann, Monum. ant. ined., I, n. 151).

dinare la religione, lo Stato, la famiglia, i costumi, e ad arricchire l'erario. Divenuto pontefice massimo e padrone di tutte le cose sacre (a), attese a rimettere in onore le credenze antiche, studiandosi di purgarne le fonti col bruciar moltissimi libri di profezie greche e latine, e col conservare santamente nel tempio di Apollo soltanto i sibillini, reputati autentici. Bandi dal pomerio le superstizioni egiziane

già cacciate altre volte, accrebbe il numero e i privilegii dei sacerdoti, restaurò e inalzò in Roma numero grande

(a) Dione Cassio, LIII, 17, LIV, 27. Sull'esempio di Augusto anche gli altri imperatori vollero aver parte a tutti i sacerdozii. Da medaglie ed epigrafi si vede che quasi tutti furono ascritti tra gli Arvali. Nerone dicesi cooptatus in omnia collegia: Domiziano è Sacerdos collegiorum omnium: Commodo assumptus est in omnia collegia sacerdotalia, ecc. Marini, Arval., I, 153, 154; Lampridio, Commod., 12; Borghesi, Osservazioni numismatiche, decade VII, nel Gior. Arcad., vol. XV, p. 325, ecc.

<sup>1</sup> Svetonio, 56; Dione Cassio, LII, 31, LIV, 3 e 30, LV, 4 e 47.

di templi (°), li fece ricchi d'oro e di gemme ed eccitò i cittadini opulenti ad aiutarlo in quest'opera, cui pose mano anche Livia sua moglie; istituì nuove feste, rimise in onore il culto dei vecchi numi e dei Lari e di Vesta, divinità tutelari dello Stato e della famiglia; di Vesta trasportò il santuario in sua casa: ai Lari cui l'adulazione accoppiò anche il culto del Genio del principe, egli fece rimettere nei quadrivii le statue ordinando che la gente del vicinato le adornasse di fiori in primavera e in estate: e nel 737 celebrò con gran pompa la solennità secolare cantata da Orazio 1. Augusto, non credente agli Dei, di cui all'occasione si era stranamente burlato parodiando in un convito l'Olimpo, e cacciando Nettuno dal tempio dopo la perdita dell'armata in una tempesta<sup>2</sup>, usava la religione come strumento di politica, e da essa, secondo l'uso di tutti i potenti, fece consacrare il suo dispotismo: e coll'edificazione di un tempio a Marte Ultore nel suo Fôro santificò le sue vendette sui Repubblicani a Filippi (b), e con are alla Pace e alla Salute celebrò la quiete e la prosperità pubblica da lui procurate 3. Ma la religione macchina dello Stato aveva le sue molle consunte; non

- (a) Nel monumento di Ancira (IV, 21) è ricordato che costrui o restaurò 82 templi. Virgilio esagerando gliene la consacrare trecento. Ovidio (Fast., Il. 63) lo invoca: templorum positor, templorum soncte repostor: e Livio (IV, 20) lo dice: templorum omnium conditorem out restitutorem.
- (b) Svetonio. 29; Ovidio, Fast., V, 551. Per l'imagine dei ruderi del tempio vedi Canina, Edifizii, vol. II, tav. 103: Reber, Die Ruinen Roms. pag. 160. Leipzig 1863; Burn, Rome and the Campagne, pag. 132, London 1871. Di un altro tempio a Marte Ultore sul Campidoglio parla Dione (LIV, 8), e vi sono medaglie che ne danno l'imagine colla leggenda: MAR. ULT. Vedi Donaldson, Architect. Numism., pag. 94.

<sup>1</sup> Svetonio, 29, 31; Diono Cassio, LIII, 2, LIV, 18 e 27; Virgilio, Aen., VIII, 716; Ovidio, Fast., IV, 949, V, 147, 157, VI, 637; Velleio, II, 89; Orazio, Od., IV, 5, 34, e Carm. suec; Egger, Examen des historiens d'Aug., pag. 359, ecc.

<sup>2</sup> Svetonio, 16, 70.

<sup>3</sup> Ovidio, Fast., 1, 709, e III, 882; Monum. Ancyr., IV, 21; Svetonio, 29; Eckel, Doctr. num. vet., VI, 92.

credevano nè sacerdoti nè popolo, e i soli Dei venerati e temuti d'ora in poi divenivano gli imperatori, potenti a divertire e a sfamare, ad imprigionare e ad uccidere. Non si trovavano neppure più donne libere che volessero consacrarsi al culto di Vesta, e perchè il fuoco sacro



Tempio di Marte Ultore nel Foro d'Augusto (Canina e Reber,.

non si spegnesse, bisognò ammetter con legge le figlie dei liberti al ministero, stato per tanti secoli il più venerato di Roma <sup>1</sup>. Ed Augusto non riuscì nell'opera sua,

<sup>1</sup> Dione Cassio, LV, 22.

perchè non vi ha potenza capace a comandare le credenze: e i poeti increduli, che celebrarono lui ristoratore della religione degli avi, mentirono sconciamente per adulare al forte padrone.

Fallì del pari anche nella tentata riforma morale, con cui volle richiamare alla purezza antica i rotti costumi. Egli menava semplice vita; parco nel cibo e nel vino, modesto nelle masserizic. È detto che usò cibarsi di cose quasi volgari, come cacio vaccino, piccoli pesci, e pane di seconda qualità che mangiava in qualunque luogo gli venisse appetito. Alle sue cene ove con Virgilio e Orazio erano sempre senatori e cavalieri faceva servire tre vivande con piccola spesa, e sei quando volea far scialo. Ed era l'ultimo a mettersi a tavola e il primo a levarsi. Trascurato nel vestirsi, e nell'acconciarsi: non portò mai altre vesti che quelle fatte in casa da Livia e da Giulia. Per più di quarant'anni abitò sul Palatino la casa stata già dell'oratore Ortensio, piccola e male agiata, senz'alcun ornamento di marmi, con letti e tavole e addobbi che a questi tempi si sarebbero disdetti a qualunque privato cittadino: e ivi dormi sempre nella medesima camera d'estate e d'inverno 1. Ma in altre cose i suoi costumi non potevano esser proposti a modello, ed è chiaro che i suoi precetti venivano, non da amore di virtù, ma da ragione di Stato. Femminiero e turpemente libidinoso fino da giovane, anche provetto andava alle donne altrui e faceva adulterii per politica, come dicevano gli amici, volendo per mezzo delle mogli scoprire gli intendimenti dei mariti. Teneva mezzani, facevasi procacciare le donne anche da Livia sua moglie. Amoreggiò la moglie di Mecenate suo primo ministro, e per lei scemò l'affetto al marito<sup>2</sup>. Onde i cittadini cui era nota la vita dell'austero

<sup>1</sup> Svetonio, 72-79. Per la casa del Palatino vedi Canina, Edifizii, vol. IV, tav. 298-302; e Parker, The Archeology of Rome. — Palatine Hill, tom. I, parte II, pl. 3.

2 Svetonio, 68, 69, 71; Dione Cassio, LIV, 16 e 19, LVI, 43; Zonara, X, 38

censore, non curandone le parole, dagli esempi pigliavano autorità a rimanere in loro corrotti costumi. E quindi riuscivano inutili le sue leggi per frenare il lusso dei conviti, per bandire gli adulterii e gli stupri, e per ordinare i matrimoni, e rimettere la santità nei costumi domestici.

Principalissime di tutte le sue leggi furono quelle



Ruderi della casa di Augusto sul Palatino (Parker).

contro i celibi, aventi, al tempo stesso, fine morale, fiscale e politico. La legge Giulia sui matrimoni, e la Papia Poppea, che poscia fu complemento di essa, inflis-

<sup>1</sup> Svetonio, 34; Gellio, II, 24; Dione, LIV, 16, LVI, 2-9. Conf. Orazio, Od., IV, 5, 22, ecc., e IV, 15, 10.

sero pene gravissime a chi ad una data età non avesse preso moglie, nè procreato figliuoli. Non trascurò nulla per indurre i cittadini a dar prole allo Stato; recitò in pieno senato, e fece nota al popolo per via di un editto l'orazione di Q. Metello sulla necessità d'aumentare la prole!: mostrò pubblicamente Germanico beato di sua figliuolanza. Per facilitare i matrimoni permise agli ingenui, che erano più delle femmine, di unirsi a liberte; per incoraggiare le donne vietò che alle mogli si alienasse la dote, e a spavento di quelli che rompessero la fede giurata, e invadessero l'altrui proprietà, puni di esilio gli adulteri, rilegati in un'isola e spogliati della metà di loro beni<sup>2</sup>. Ma il corrotto costume era di grande ostacolo alla legge che comandava le nozze: e bisognò tenerla sospesa più anni, e poscia fu elusa e frodata; perchè se alcuni per non cadere nelle pene presero moglie, sposavano fanciulle di età non atta a figliuoli, e le rimandavano spesso. Onde fu mestieri che altra legge dichiarasse l'età necessaria alle donne per essere spose, e rendesse più gravosi, più difficili e meno frequenti i divorzi 3. Continuarono lungo tempo i rumori, e anche i motti e le satire contro il principe libertino, che si faceva legislatore di severo costume. Perlochè egli pieno di sdegno, quando si sentì più assicurato nella sua potenza, adunò nel Fôro i recalcitranti, separò gli ammogliati dai celibi, e veduto essere molti più questi di quelli, fece lodi e rampogne, mescolò pene, premi e minacce. Lodò e ricompensò quelli che generando figliuoli davano sostegni alla patria: e ai celibi fece in capo un rumore grande, e disse non essere nè uomini, nè cittadini, nè Romani, ma scellerati che spegnevano i nomi famosi, e, per quanto era da essi, distruggevano Roma. Più tardi (762) pro-

<sup>1</sup> Svetonio, 89; Livio, Epit., 59. Conf. Gellio, I, 6.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Svetonio, 34; Dione Cassio, LIV, 16; Plinio, Epist., VI, 31; Paolo, Sentent., II, 26, 51

<sup>3</sup> Svetonio, loc. cit.; Dione, LVI, 7; Paolo, Dig., XXIV, 2, 9.

mulgò definitivamente contro il celibato la legge Papia Poppea, così detta per maggiore stranezza dal nome di due consoli celibi, M. Papio Mutilo, e Q. Poppeo Secondo 1. Ai maritati con prole essa dava amplissimo diritto all'eredità, e ricompense quali non si concessero mai a niuna virtù: privilegi alle donne madri a più figli; ai mariti luogo distinto in teatro, e più magistrati; liberato da ogni personale gravezza chi avesse tre figli vivi in Roma, 4 in Italia, 5 nelle province; ai Latini con figliuoli il diritto alla cittadinanza romana. Tra i consoli data la precedenza non al più vecchio, come era uso in antico, ma al padre di molti figliuoli. Dall'altra parte ordinava che gli uomini non ammogliati sotto i sessant'anni, e le donne non maritate sotto i cinquanta, non potessero ereditare se non dai parenti più stretti; e che i conjugi senza figliuofi avessero solo la metà delle cose lasciate loro per testamento. Erano ingiuste le ricompense, ingiuste le pene, che per ragione di nozze e di figli davano o toglievano i pubblici uffici, dovuti ad altri meriti e ad altre virtù. Se era giusto liberare dalla tutela perpetua le donne feconde, era ingiusto negare questo sgravio a quelle che non avevano potuto trovare un marito, o erano per natura infeconde. Infine era ordinato che le eredità tolte ai celibi e agli orbi andassero al pubblico erario (a). E l'intento fiscale della legge fu raggiunto pie-

<sup>(</sup>a) Tacito. Ann., III, 25, 28. e XV. 19: Svetonio, 34; Gellio, II, 15; Giovenale, IX, 87; Gaio, Instit., II, 111, 141, 286; Ulpiano, Fraym., XXIV, 3; Nougarède, III, 17; Guarini, La Finanza del pop. rom., pag. 34 e nota 155 e seg.; Merivale, IV. pag. 41. L'Eineccio raccogliendo i frammenti degli antichi giureconsulti e le notizie della storia ricompose tutte le disposizioni della legge. — Anche a tempo di repubblica vi erano imposizioni sui celibi, ma più comportabili. I non ammogliati pagavano una multa che dicevasi uxorium; e un'altra detta viduvium pagavasi dalle vedove che non volevano rimaritarsi. Vedi Valerio Massimo, II, 9, I; Festo alla voce Uxorium, e il commento dello Scaligero a questa medesima voce.

<sup>1</sup> Dione Cassio, LVI, 10.

namente. Una turba di delatori, eccitati dai premi, all'appello del principe corsero zelantissimi a denunziare le eredità lasciate a persone senza nozze o senza figliuoli; e scoppiò un nuovo flagello che empì di terrore le famiglie: e mentre s'impinguava l'erario, furono sconvolte le fortune di molti a Roma, in Italia e in ogni regione dell'Impero dove fossero cittadini <sup>1</sup>. Ma non rinacque l'amore della virtù e dei costumi domestici; nè i matrimoni, nè la popolazione si accrebbero sotto il governo di un principe, che dopo avere distrutto tutte le istituzioni antiche di Roma, riduceva al modo antico le vesti, era parchissimo nel dar la cittadinanza per non contaminare col forestiero il sangue romano <sup>2</sup>, e si vantava di avere richiamato a vita gli esempi e i costumi dei maggiori (<sup>a</sup>).

Con intento di raccoglier pecunia gravò di un ventesimo le eredità, le donazioni, e i legati che non andassero agli stretti parenti o ai poveri 3, e si mostrò valentissimo nell'applicare la scienza fiscale, con cui, al dire di Tacito, i Romani potevano sopra i sudditi più che colle armi 4. La Repubblica ebbe già imposizioni sulle colonne e sulle porte, biasimate e non tolte da Cesare 5: poi all'occasione della guerra di Modena imposte di 4 oboli, o di dieci assi a ogni tegolo: poscia vi furono gravezze sui cammini e sulle finestre (b): e gli imperatori trovarono

<sup>(</sup>a) Nelll'iscrizione di Ancira (II, 12) egli disse: Legibus novis latis exempla maiorum exolescentia (revocavi, et abolita) iam ex nos (tris moribus) avitarum rerum exempla imitanda (proposui). Ed. Fgger.

<sup>(</sup>b) Dione Cassio, XLVI, 31; Dureau De la Malle, Econ. Polit., livr. IV, chap. 24. Cicerone, citato da Nonio alla voce conficere, dice che gravando di sei sesterzi ogni tegolo delle case di Roma, si poteva ritrarne 60 milioni di sesterzi, che equivalgono a quasi 12 milioni di lire italiane,

<sup>1</sup> Tacito, Ann., III, 28.

<sup>2</sup> Svetonio, 10.

<sup>3</sup> Dione Cassio, LV, 55.

<sup>4</sup> Tacito, Hist, IV, GL.

<sup>5</sup> Cesare, Bell. Civ., III, 32; Cicerone, Ad Attic., XIII, 6, e Ad Famil., III, 8.

anche il modo di far denaro sulle meretrici, sull'orina, sulle latrine 1.

Con altre leggi richiamò a vita le distinzioni, più che mai necessarie al potere assoluto, e nei teatri e nel circo stabilì sui posti degli spettatori minute differenze per ceti e casati, dando luoghi separati ai senatori, ai cavalieri, agli ambasciatori, ai giovani nobili, alle Vestali, alle altre donne, ai soldati, alla plebe <sup>2</sup>.

Anche alla schiavitù riguardò con sue leggi, non coll'animo di togliere quell'obbrobrio dal mondo, ma per far denaro sui padroni e sui mercanti d'uomini. Obbligò i venditori di schiavi a pagare all'erario la cinquantesima parte del prezzo 3, e gravò della vigesima le manumissioni, e per suoi fini politici pose molti ostacoli tra la servitù e la libertà, e molti più tra la servitù e l'acquisto dei diritti civili 4: e se, dopo avere uccisi servi a migliaia, ordinò al prefetto di Roma di ascoltare le querele di essi, e si mostrò severo contro i padroni feroci 5, dall'altra parte col senatoconsulto Silaniano confermò l'atroce ordine antico, che faceva torturare e dare all'estremo supplizio tutti i servi di ogni sesso e di ogni età dimoranti nella casa, ove fosse stato ucciso il padrone 6.

Con altri ordini provvide più particolarmente all'amministrazione d'Italia e delle province.

Gli Italiani, che già aveano conquistato a mano armata la cittadinanza, goderono in piccola misura e per poco tempo i diritti della libertà comprata col sangue. Le contese civili, le guerre di Perugia, di Modena e di Sicilia menarono all'ultima distruzione le contrade più fiorenti,

<sup>1</sup> Svetonio, Calig., 40, e Vespas., 23.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Svetonio, 41.

<sup>3</sup> Dione Cassio, LV, 31.

<sup>4</sup> Svetonio, Aug. 40; Dione, LV, 13, LVI, 33; Gaio, Instit., I, 13-15, 25-27, 42-16.

<sup>5</sup> Dione, XLIX, 12, LIV, 23; Appiano, V, 131; Orosio, VI, 18.

<sup>6</sup> Cicerone, Ad Famil., IV, 12; Tacito, Ann., XIV, 42-45, e Lipsio, ivi; Paolo, Sententiae, lib. III, tit. V, De senatusconsulto Silaniano.

che parteggiando per questa o per quella fazione furono esposte vicendevolmente alla rabbia dei vincitori, e alle rapine e alle stragi delle feroci soldatesche. Ai tempi di Mario e di Silla è detto che la strage durò finchè vi fu gente da uccidere <sup>1</sup>. I sopravvissuti fuggivano e andavano a cercar loro ventura in paesi stranieri <sup>2</sup>. Le proscrizioni confiscarono gli averi dei municipii, e gli insaziabili veterani occuparono anche i beni privati. Il paese dei Volsci, l'Etruria, il Sannio, la Lucania e tutte le regioni dell'Italia inferiore in queste tristi vicende rimasero povere e quasi deserte.

Augusto, che nel tempo della guerra civile avea dato a Mecenate il governo d'Italia 3, dopo la vittoria la empì di colonie, cacciò dai loro campi gli Italiani stati seguaci di Antonio, e invece di ripopolarla, come fu detto 4, diminuì il numero dei liberi possidenti. Non potevano ripopolarsi i paesi dai veterani, che impazienti delle fatiche e della coltura dei campi 5, dopo aver messi gli antichi possessori nell'estrema miseria, vendevano a piccolo prezzo le terre avute in dono, e agevolavano ai ricchi il modo di formare le loro immense tenute. Quindi la terra, già fecondissima madre di biade, divenne sempre più sterile, e incapace a nutrire gli abitatori, i quali senza i grani tratti dalle province sarebbero morti di fame 6.

Nella divisione dell'Impero fra Augusto e il senato, l'Italia, come territorio della Repubblica, rimase indivisa. Poscia il principe, estesala dallo stretto di Sicilia fino al piede delle Alpi, la scomparti in undici regioni (a), che

(a) Plinio, III, 6-10 e 16-22. Vedi anche Becker, e Marquardt. Handbuch der Römischen Alterthümer. III, pag. 59-71, Leipzig IS51, ove è tentato anche di segnare i confini precisi di ogni regione.

<sup>1</sup> Floro, 111, 21, 5.

<sup>2</sup> Cicerone, Pro Fonteio, 1.

<sup>3</sup> Tacito, Ann., VI, 11.

<sup>4</sup> Svetonio, 46; Monum. Ancyr. V. 37.

<sup>5</sup> Tacito, Ann., XIV, 27.

<sup>6</sup> Tacito, Ann., III, 54, XII, 43; Columella, I, Praef.; Plinio, XVIII, 4.

furono: il Lazio eolla Campania; le terre degli Irpini, la Calabria, l'Apulia e i Salentini; la Lucania e il Bruzio; i paesi dei Frentani, dei Marrueini, dei Peligni, dei Vestini, dei Marsi, dei Sanniti, dei Sabini; il Pieeno; l'Umbria: l'Etruria: la Gallia Cispadana; la Liguria: la Venezia e l'Istria; e la Gallia Transpadana. Era una divisione geografiea, ma fatta evidentemente eoll'intendimento di renderne più faeile e più sieuro il governo. Che un magistrato dovesse stare al governo di ogni regione si vede faeilmente a priori; e di più nei eonsigli di Meecnate è detto al principe che ne dia il governo ad uomini eonsolari e pretorii 1. Sono anehe ricordati questori stabiliti per sopraintendere alle spiagge marittime in tutti i luoghi d'Italia<sup>2</sup>; e Strabone serisse, che al governo dei Liguri delle eontrade più montuose si mandava un prefetto dell'ordine equestre 3. Nei secoli appresso le testimonianze degli serittori e soprattutto le epigrafi ci mostrano le regioni italiehe amministrate da correttori, da consolari e giuridici: e da quanto può seorgersi nella oscurità delle vicende imperiali apparisee che le eondizioni della Penisola sotto il rispetto amministrativo non differirono da quelle delle altre province 4.

Quanto ai tributi, l'Italia, già libera, ne fu gravata dai triumviri <sup>5</sup>, e poi anche a tempo della guerra d'Antonio <sup>6</sup>, ma sembra ehe il vineitore la sgravasse <sup>7</sup> dopo la batta-

<sup>1</sup> Dione Cassio, LII, 22.

<sup>2</sup> Dione Cassio, LV, 4.

<sup>3</sup> Strabone, IV, 6.

<sup>4</sup> Sparziano, Adrian., 22; Capitolino, Antonino Pio, 2 e 3, e M. Antonino Filo. ofc. 11; Trebellio Pollione, Trig. Tyrann., 22; Diene, LXXVIII, 22; Avrelio Vittore, Dr. Caes XXXIX, 41; Notitia Dignitatum; Orelli, Inscript., 312, 753, 1074, 1087, 109, 1125, 1173, 1187, 2283, 2285, 2377, 3044, 3143, 3173, 3174, 3177, 7764, 3851; Berghesi, in Annal. Istit., 1853, pag. 146 e segg., e Oeuvres complètes. V, pag. 391-196; Henzen, Isrizio ii Chiusine, in Annal. Istit., 1865, pag. 281 e segg., e Tibula Alimenturia. pag. 51; Becker, loc. cit.

<sup>5</sup> Appiano, IV, 5, 32, V, 67.

<sup>6</sup> Dione Cassio, L, 6.

<sup>7</sup> Dione Cassio, LIII, 2.

glia di Azzio, quantunque non sia detto espressamente da niuna testimonianza. Certo è che più tardi non vi era terra che pagasse tributo (a).

Ma un grosso e incomportabile tributo avevano pagato i cittadini, colla perdita di loro terre date all'empio soldato i in premio della vittoria civile. Quindi la miseria cresciuta: quindi maggiore l'emigrazione italica nelle province lontane, e l'accorrere in frotta di vecchi e donne e fanciulli a empire di pianto i Fôri e i templi di Roma, a ingrossare la turba famelica e a mendicare sul ponte Sublicio 2. Tutto questo stuonava tristamente cogli inni alla prosperità universale di cui partigiani e cortigiani davano vanto alla sapienza del nuovo padrone. È certo che le sorti degli Italiani erano tutt'altro che liete: ma ai miseri spogliati e disarmati 3 era necessità rassegnarsi. A chi avesse voluto resistere ne toglievano ogni pensiero i soldati che posti a stanza in 28 città d'Italia (b) ricordavano la forza d'Augusto, e la necessità di servire al vincitore di tutti. E di lieve ristoro erano i premi dati dal principe ai plebei che avesser figliuoli, e le carezze che egli fece ad alcune città adornandole di belli edifizi e di opere utili al pubblico 4. Qui strade restaurate o fatte

<sup>(</sup>a) Per Italiam nullus ager tributarius. Frontino, in Goes., p. 76.

<sup>(</sup>b) Colle testimonianze delle epigrafi e degli scrittori sono ora accertati i nomi e i luoghi di 21 delle 28 colonie militari poste da Augusto nelle varie regioni d'Italia. I luoghi da esse occupati, sono: Acerra, Atella, Capua, Volturno, Literno, Cuma, Pozzuoli, Teano dei Sidicini, Nuceria, Benevento, Sora, Minturno, Laurento, Gravisca, Perugia, Fermo, Ateste (Este), Breseia, Verona, Dertona (Tortona), Augusta Taurinorum (Torino), Augusta Vagiennorum (Saluzzo?), e Augusta Praetoria (Aosta). Vedi Borghesi, Sulla iscrizione perugina della Porta Marzia (Colonia Vibia Augusta Perusia), in Archivio storico, 1850, vol. 15, part. I, pag. 89-108, e Ocurres complètes, vol. V, pag. 257-283.

<sup>1</sup> Virgilio, Eclog., I, 71

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Appiano, V, 12; Orazio, Od., II, 18, 23; Seneca, De vita beata, 25. Conf. Mon. Ancyr. V, 4.

<sup>3</sup> Digest., XLVIII, 6, 1. Conf. Syetonio, Aug., 46.

<sup>4</sup> Svetonio, Aug., 16.

di nuovo. A Narni un magnifico ponte sulla Nera del quale rimangono ancora belle e pittoresche rovine ("). Altrove archi, templi, teatri, mura e belle porte, come alle nuove colonie auguste dei Taurini, di Aosta, e a



Rovine del ponte d'Augusto presso Narni (Da Fotografa).

Fano ove si ricordano le nuove mura, le torri, e più templi e una Basilica della quale fu architetto lo stesso Vitruvio <sup>2</sup>.

(a) Il ponte è ricordato da Marziale, VII, 93. Si cita anche un'epigrafe ivi scolpita, ma è o mutilata o scorrettà o falsa: Caesar Augustus de manubiis — Narniensis patronus. Vedi Eroli, Notizie del celebre ponte rotto d'Augusto, nella Miscellanea storica Narnese, Narni 1862, vol. 2°, pag. 139-181.

<sup>1</sup> Promis, Scavi della Porta augustea di Torino, ora detta Porta Palazzo o Palatina, in Bullett. Istit., 1872, pag. 27-29.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vitruvio, V, 1, 6. Vedi Mancini (l'ompeo), Illustrazione dell'Arco d'Augusto in Fano (antica porta sulla via Flaminia), con una lettera archeolog. di B. Borghesi, Pesaro 1826.

Gli ordini liberi mutati a Roma non potevano durare nelle altre città: e nelle assemblee, da cui dovevano mandarsi a Roma i suffragi sigillati, votavano i decurioni, cioè i senatori, non le tribù della plebe 1. Pure i governi municipali rimasero; eleggevansi dai cittadini i magistrati locali, che col nome di duumviri, di quatuorviri, di edili, di pretori, di proquestori, di quinquennali (censori) rendevano giustizia, e amministravano le faccende particolari della città. È vero che non era permesso far nulla di straordinario senza la licenza del principe, il cui potere si andava ognor più dilatando: ma da più esempi si vede<sup>2</sup>, che vi erano ancora assemblee, e che il popolo continuò ad avere qualche influenza sulle elezioni municipali, anche quando fu spenta al tutto la vita politica. Ne rimasero parecchi ricordi negli Album di Pompei, cioè sulle pareti esterne imbiancate delle case poste sulle vie più popolose, e nel muro laterale di recinto all'edificio di Eumachia sulla via dell'Abbondanza presso all'entrata del Fôro, ove la parete divisa da pilastri e adorna allora di cornici e frontoni, ebbe la forma gentile di un monumento. Ivi tra le iscrizioni graffite, e dipinte in rosso e in nero nell'intento di annunziare al pubblico le vendite, le locazioni, le feste, e gli spettacoli dei gladiatori se ne trovarono molte con invocazioni di cittadini agli edili, ai quinquennali, ai duumviri e agli altri magistrati civili, e con proposte e raccomandazioni di questo o quel candidato agli elettori. All'appressare delle elezioni municipali le epigrafi dicono che nella città è universale l'agitazione degli animi. Tutti studiano di far trionfare qualcuno. Qui voti perchè giunga all'edilità Marco Olconio. I cittadini del vicinato vogliono edili Elvio Sabino, e Aulo Vezzio Cerrinio Felice: altri raccoman-

<sup>1</sup> Svetonio, 4c.

<sup>2</sup> Noris, Cenotaphia Pisana, dissert., I, cap. 3.

VANNUCCI - Storia dell'Italia antica - IV.

dano M. Cerrinio Vazia (a). Questi chiedono che sia quinquennale P. Postumio Modesto: quelli vogliono eletti a giudici L. Plozio e Suellio: e tutti i Pompeiani (universi Pompeiani) combattono a favore di Pacquio Proculo. Vi



Album dell'edificio di Eumachia a Pompei (Mazois).

sono voti di ogni qualità di persone. Pregano collettivamente tutti i venditori di cipolle, i fruttaioli, i salaioli,

(a) Nella prima delle due epigrafi che diamo incise nel te to, pag. 47. conservando i caratteri trovati sulla parete, Faventino pre a che Marco Cerrinio Vazia sia fatto edile, e usa la formula che ritrovasi in nol e al re epigrafi: O. V. F., cioè orat vos faciatis, Nell'altra lo stesso Cerrinio è edile, e a lui si rivolge lo scriba Isso, e lo prega di favorirlo O. F. orat faveat), e si dice degno di questo favore. Vedi Musco Borb., vol. VI in fine, e l yer, Pompeii, pag. 80.

i pescatori, gli sguatteri, i fornai, i barbieri, i tintori, i lavandai, i legnaioli e carradori, i mulattieri, i facclini, i giuocatori di palla, i gladiatori, gli agricoltori, gli orefici (²), i Socii Venusti, e gl'Isiaci, i clienti, gli Studiosi, e maestri, e scolari, e donne e fanciulli: e per lo più accompagnano, secondo l'usanza (b), il nome dei candidati con lodi alla loro virtù, e li dicono buoni cittadini, degni della Repubblica, e persone benemerite, egregie e probis-



Programmi per le elezioni municipali a Pompei

sime: voti ed elogi che ripetuti per ogni contrada non potevano non aver qualche forza sugli animi degli elettori (°).

(a) Caepari, Pomari, Salinienses, Piscicapi, Culinari, Pistores, Tonsores, Offectores, Fullones, Lignari, Plostrari, Muliones, Saccari, Pilicrepi, Gladiatores, Agricolae, Aurifices.

(b) Omnes candidatos BONOS VIROS dicimus; quomodo obvios, si no-

men non succurit, dominos salutamus. Seneca, Epist., 3, 1.

(°) Sugli Album, sui Programmi, e sulle epigrafi di Pompei, vedi Mazois, Ruines de Pompei, troisième partie, pag. 46, pl. 28, Paris 1829; Garrucci, Questioni Pompeiane, Napoli 1853, pag. 31-43, e Inscriptions gravies au trait sur les murs de Pompii, Bruxelles 1854; Breton, Pompeia, Paris 1855, pag. 25, 30-32, 61, 106, 183; Fiorelli, Giornale degli

Quanto alle province, sebbene Augusto apparentemente ne dividesse il governo col senato e col popolo, nel fatto era padrone di tutte, perchè aveva in sua mano e la forza militare, e i governatori e i sudditi. In appresso, secondo che stimava più profittevole a sè, barattò anche le province sue con quelle date al senato, e sotto vari pretesti ne tolse alcune ai senatori senza compenso, come fecero anche i suoi successori <sup>1</sup>, e a sè solo attribuì quelle conquistate dopo il reparto.

Le province del senato si vedono amministrate da proconsoli estratti a sorte, ma sopra una lista approvata dal principe, i quali con tre legati ai loro ordini, vanno preceduti da sei fasci; ma esercitano solamente funzioni civili: non veste militare, nè spada, e quindi niuna autorità sulle milizie poste sotto gli ufiziali del principe. Durano in carica un anno; debbono lasciar la provincia appena giunga il successore, e tornare a Roma dopo tre mesi per render conto di loro amministrazione <sup>2</sup>. I governatori delle province imperiali sono eletti dal principe stesso fra i suoi più devoti, col titolo di legati e di propretori. Apparentemente sembrano inferiori ai reggitori delle province senatoriali, perchè hanno un solo legato e cinque littori; ma nel fatto sono più potenti pel comando degli escrciti e pel diritto della spada, che gli rende padroni della vita dei soldati. Rimangono in ufficio

scavi di Pompei. 1862, n. 14, pag. 46, 63-64, ecc. e Descrizione di Pompei. Napoli 1875, pag. 36, ecc; De Petra, Sulle condizioni delle citti italiche dopo la guerra sociale, Napoli 1866, pag. 73-79; Zangemeister, Inscriptiones parietariae Pompeianae, in Corpus Inscriptionum Latinarum. vol. IV, Berolini 1871; Mau, Scavi di Pompei, in Bull. Istit., 1874, pag. 267-269. Vedi anche Overbeek, Pompei in seinen Gebäuden. Alterthümer und Kunstwerken, pag. 414 e segg., Leipzig 1875.

<sup>1</sup> Tacito, Ann., I, 76; Svetonio, Claud., 25; Dione, LY, 24.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dione Cassio, LIII, 12 e 13, L.Y., 25; Svetonio, Aug., 17; Campianus, Do Officio et Potestate magistratuum rom., pag. 260, ecc.

quanto piace al padrone <sup>1</sup>. Vi sono anche presidi preposti con ampia giurisdizione al governo delle faccende civili, ai quali più tardi sarà data anche l'autorità militare <sup>2</sup>.

Per l'avanti i governatori non avevano ricompensa determinata ai loro servigi. Apparteneva alle province il nutrirli: ed essi anche a questo titolo rubavano i sudditi a man salva. Augusto tentò di rimediare il male fissando lo stipendio ad ognuno e ordinando che fosse pagata loro una certa quantità di denari pei trasporti ed alloggi, di cui per l'avanti erano provveduti dal pubblico 3; e per frenare arbitrii e rapine sottomise tutti i governatori a leggi fisse, e vietò loro di levar soldati, e di prendere dai sudditi più denaro di quello già decretato. A riscuotere le rendite delle province furono destinati i procuratori o ragionieri del principe, tratti dai liberti di lui e dai cavalieri, che avevano anche l'incarico di far le spese occorrenti 4, e di giudicare le liti sorte in fatto di contribuzioni, e soprattutto di aver l'occhio ai questori e ai proconsoli nelle faccende del denaro. Ed essi sovente, sotto colore di sostenere gli interessi del fisco, entravano troppo avanti anche nelle faccende dell'amministrazione, e venivano a contesa coi governatori, al cui tribunale spettavano tutti gli affari criminali e civili della provincia, sia in prima istanza, sia in appello dai loro legati e dai giudici municipali. Le ammende andavano al fisco; il che impediva le condanne date per la cupidità dei ministri, dalle cui sentenze in ogni caso vi era appello al senato e al principe 5. E così col potere di usare e di abusare del loro ufficio, i magistrati provinciali per-

<sup>1</sup> Svetonio, 17; Appiano, De Rebus Hispan., 102; Fontein, Disputatio historico-antiquaria de provinciis Romanorum, Traiccti ad Rhenum 1853, pag. 141, ecc.

Vedi Jäger. De praesidibus provinciarum apud Romanos. Ienae 1698, pag. 5, ecc.
 Svetonio, 36; Dione L11, 23, e L111, 15.

Dione Cassio, LIII, 15; Strabone, III, 4.

Tacito, Agric., 9; Naudet, Des changemens opérés dans toutes les parties de l'administration de l'Empire Romain, sous les règnes de Dioclètien, de Constantin et de leurs successeurs, jusqu'à Julien, Paris 1817, vol. 1, pag. 67-72.

derono parte dell'importanza che gli aveva resi tremendi.

Augusto visitò più volte tutte le province, tranne l'Affrica e la Sardegna (a), e vi si trattenne a lungo per ordinarle a suo modo. Per conoscerne tutte le forze, e per sottomettere ogni provincia a regolari tributi, recò a termine in tutto l'Impero la gigantesca operazione del censo, ossia la numerazione degli abitanti e l'estimo dei possessi di ognuno. L'opera era stata già iniziata da Cesare, il quale col medesimo intendimento l'anno della sua morte aveva ordinato a tre dotti Greci di levare la misura geografica di tutto il mondo romano. Zenodoto ebbe il carico di misurare l'oriente, Teodoto il settentrione, Policleto le parti meridionali; e compierono ciascuno l'opera sua, il primo nel 723, il secondo nel 729, il terzo nel 756 o l'anno appresso quando fu compiuto il censimento d'Italia (b). Di più Agrippa aveva cominciata la carta del mondo intero, che poscia su quel disegno fu compiuta e descritta nel portico, che ebbe il nome di lui (°).

Dopo questo lavoro preliminare venti cittadini (d), di-

(a) Svetonio, 47. Pereiò Virgilio, Aen., Vl, 802, disse che neppure Alcide corse più terre di lui:

Nec vero Alcides tantum telluris obivit,

- (b) Ciò è riferito da Etico Istro, o Giulio Onorio, cosmografo del medio evo, nella prefazione del suo Compendio. Vedi Fabricio, Not. Temp. Aug., pag. 208; Egger. Exam. des Histor. d'Aug., pag. 54.
- (°) Plinio, III, 3: Dione Cassio, LV, 13. Nè tali lavori erano nuovi. Varrone vide dipinta la forma d'Italia nelle pareti del tempio della Dea Tellure; e più anticamente Tiberio Sempronio Graeco, tornando in trionfo dalla Sardegna, aveva offerta a Giove una tavola, in cui era dipinta la figura dell'isola. Varrone, De re rustica, I, 2, 1; Livio, XLI, 32.
- (d) Vedi Suida alla voce ἐπογραφή. Ogni magistrato, cui era eommesso quest'ufficio in una o più province, si chiamava legatus Augusti pro praetore ad census (Marini, Iscrizioni Alb., pag. 54); o ad census accipiendos (Orelli, Inscript., 3044), o anche legatus Augusti pro praetore censitor (Grutero, pag. 1025, n. 2). In Siria ed in Giudea fu mandato

stinti per probità e per buoni costumi, aiutati da ufficiali minori (a), ebbero l'incarico di andare nelle varie regioni per fare un catasto, e numerare le genti, e misurarne particolarmente i possessi, e dietro una regolare divisione, repartire tutte le imposte; e un Balbo, che presedè come capo alla parte geodesica e topografica di questa operazione, determinate le forme e le misure di ogni provincia e di ogni città col suo territorio, le riportò nei registri, e distinse e dichiarò le leggi che dovevano governare la proprietà territoriale in tutto l'Impero (b).

Con lo specchio della popolazione e della ricchezza di ogni paese Augusto potè imporre nuovi e più uniformi tributi, mentre con le notizie raccolte nei suoi frequenti viaggi, o acquistate in altro modo, ordinava l'amministrazione e il governo, stabiliva con ordini particolari i limiti dei campi, provvedeva ai bisogni dei municipii e delle colonie, e si occupava delle più minute faccende (°).

P. Sulpicio Quirinio a rendervi giustizia, e a far l'estimo di tutte le proprietà. Giuseppe Flavio, Antiq. Iud., XVIII, 1; San Luca. Evang., cap. II, 1-3; Cassiodoro, Var., III, 52; Isidoro di Siviglia, Orig., V. 36; Orosio. VI, 22; Dureau De la Malle, Econ. polit. des Rom., 1, 19; Borghesi, Iscrizioni di Foligno in Annali Istit., 1846, pag. 316. Conf. Mommsen. Res gestae divi Aug. pag. 124.

(a) Uno di questi è chiamato adiutor ad census provinciae Lugdunensis. Grutero, pag. 403, n. 5, e Orelli, 2156.

(b) Frontino, in Goes.. pag. 109, dice: Addendae sunt mensurae limitum et terminorum ex libris.... Balbi mensoris, qui temporibus Augusti omnium provinciarum et civitatum formas et mensuras compertas in commentarios contulit, et legem agrariam per universitatem provinciarum distinxit et declaravit. Negli Scriptores rei agrariae si citano spesso i risultamenti di questo universale catasto, che si conservavano nei pubblici archivi: e spesso siffatti documenti sono invocati per finire nel modo più semplice le contese insorte in fatto di proprietà territorial. Pare anche che questi registri fossero accompagnati da carte, alcune delle quali erano incise sul metallo, perchè non rimanessero esposta alle ingiurie del tempo o ai tentativi dell'interesse privato. Vedi Fgger, Examen critique des Historiens anciens d'Auguste, pag. 50.

(°) Sappirmo che esisteva un discorso di lui De statu municipiorum.

Da ciò che egli fece nelle Gallie, e in altre regioni, possiamo avere qualche idea delle mutazioni e delle riforme da lui operate in tutto l'Impero romano.

Cesare aprì la Gallia agli istituti romani; dètte il diritto del Lazio a Nemauso, ad Avignone, ad Antipoli (Antibo); fece alleati i Voconzii, e cittadini gli Allobrogi; fondò colonie di cittadini, e ne condusse altre di veterani a Narbona, ad Arelate (Arles) a Fôro Giulio (Fréjus), a Beterre (Beziers) e quietò gli animi imponendo leggiero tributo, e aprendo le legioni al valore dei prodi vaghi di nuove avventure 1. Ma rimaneva molto da fare per dar forma e quiete alla nuova provincia. I Galli, vinti di fresco, e mal trattati nel tempo della guerra mossa da Antonio erano ancora impazienti del giogo; e poichè di frequente si sollevavano, Augusto prima mandò i suoi legati a reprimere le rivolte colle armi. Poscia si recò da sè stesso a Narbona per provvedere stabilmente all'ordinamento di tutto il paese: cresse un tempio alla giustizia e alla elemenza di Cesare 2, convocò ivi l'assemblea degli Stati, e ordinò il censo della Gallia Chiomata vinta da Cesare per trarne le notizie necessarie a fissare le

Vedi gli Scriptores rei agrariae, in Goes., Amstelaedami 1674, pag. 41, 181 e 192. Un'iscrizione riferita dal Grutero (pag. 164) attesta della cura che Augusto si pigliava anche dei municipiii più lontani e più oscuri; e una iscrizione di Pompei 10 mostra occupato dei facchini di una piccola colonia, ai quali attribuisce un certo spazio di terreno. Vedi Guarini, Fasti daumvirali di Pompei, pag. 107, Napoli 1837. Si vede occupato negli affari dell'amministrazione municipale anche a Venafro, dove costrul un magnifico acquidotto, che per 14 miglia conduceva in città 12 acque del Volturno, e fece un editto con cui regolava l'uso delle medesime acque. L'editto aquario rimane ancora, e puoi vederlo pubblicato e sapientemente spiegato da T. Mommsen nel Bullettino dell' Istituto di Corrispondenza Archeologica, 1850, pag. 44-63.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vedi Herzog, De quibusdam praetorum Galliae municipalium inscriptionibus, Lipsiae 1862, pag. 29.

<sup>2</sup> Grutero, Inscript., 1 ag. 223, n. 6.

imposte conformi a quelle delle altre province 1. Lasciò la Narbonese nei suoi limiti antichi, e mescolando favori e rigori si adoprò a calmare gli animi ardenti. A Marsilia in pena del favore dato ai liberali nella guerra civile. scemò la potenza, e ai danni di essa favorì la colonia di Fôro Giulio, che poscia divenne stazione d'un grande armamento navale 2. Pose colonie novelle, o accrebbe in più luoghi i coloni alle antiche privilegiate del diritto del Lazio o della cittadinanza romana (a). Rispetto alla Gallia Chiomata ne allargò o scemò le province (Aquitania, Celtica e Belgica) a suo senno, mutò nomi e cose, ridusse a 60 i popoli costituiti come nazione, e tutto rimescolando, e regolando in nuova maniera a seconda dei suoi intenti politici pose ogni studio a fare scomparire le tradizioni nazionali e gli ordini antichi e i gloriosi ricordi dell'ultima guerra. La Gallia Celtica di molto diminuita chiamò Lugdunese dal nome di Lugduno (Lione) città romana fondata non ha guari dal proconsole Planco, dove l'Arari (Saona) entra nel Rodano, per darvi stanza ai cittadini fuggiti a causa delle discordie intestine da Vienna (b): Augusto la rafforzò di una colonia militare, e come pel sito era acconcia ai commercii, e alla guardia degli altri paesi fece partire da essa più strade conducenti nelle

(a) Ad Arausio (Orange), a Foro Giulio, a Carpentoracte Iulia (Carpentras), a Iulia Valentia (Valence), a Nemauso (Nimes), a Cabellio (Cavaillon), ad Aquae Sextiae (Aix), ad Apta Iulia Vulgientium (Apt in Procenza), ad Alba negli Elvii (Alps presso Viviers). Mela, II, 5; Plinio, III, 4; Thierry, Hist. des Gaulois, III partie, chap. 1.

(b) Dione, KLVI, 50; Strabone, IV, 1 e 3; Grutero, Inscript.. pag. 439, n. 8. Planco condusse anche la colonia che fondò Augusta Raurucorum, oggi Augst nel cantone di Basilea. Vedi Kleijn, De L. et T. Munatiis Plancis, pag. 37, Lugduni, Batav. 1856; Coste. L'Alsace Romaine, Mulhouse 1859, pag. 21 e 25; Tacito, Hist., I, 51; Plinio, IV, 31; Tolomeo, II, 9.

<sup>1</sup> I ivio, Epit., 134; Dione, LIH, 22. Vedi anche LIV, 21.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Plinio, III, 5; Strabone, IV, 1; Tacito, Ann., IV, 5.

VANNUCCI - Storia dell'Italia antica - IV.

varie regioni 1, la destinò a sede dei governatori delle Tre Gallie, e dell'assemblea delle sessanta città destinata a curare gl'interessi municipali, a scompartire le tasse da pagare all'Impero, a decretare onoranze all'imperatore e ai suoi funzionarii più che a sindacarne il governo come da qualcuno fu imaginato 2. La nuova città ebbe splendore di belli edifizii, fu favorito sogggiorno del principe, perchè sôrta cogli ordini nuovi non aveva tradizioni liberali e nemiche alla signoria forestiera, e poscia fiorì per gare di studi coi quali qui, come ad Augustoduno ed altrove 3, i giovani delle grandi famiglie tra le gentilezze e le dottrine della nuova civiltà venuta d'Italia si avvezzavano a nuove fogge e a nuovi costumi, e coi loro amori romani servivano ai disegni dei nuovi padroni: e in breve da un oscuro villaggio uscì la città più popolosa delle Gallie dopo Narbona 4, mentre da un altro lato l'operosa avversione d'Augusto faceva rimanere oscuri o deserti i luoghi mostratisi più nemici di Roma, e divenuti famosi nella guerra della libertà nazionale. La preminenza delle città ricordanti le glorie dei Galli fu trasferita ad altre oscure, cui venne aggiunto il nome di Augusto o di Cesare. Tale fu la sorte dell'eroica Gergovia, di Bibracte e di altre parecchie. Da ogni parte vi furono città Giulie ed Auguste (a). L'antica Nemauso

(\*) Il grado di capitale degli Arverni, tolto a Gergovia, fu dato ad Augusta Nemetum (Clermont); e Bibracte fu mutata in Augustodunum (Autun). Così avvenne a Bratuspantium capitale dei Bellovaci: la sua preminenza fu trasferita a Caesaromagus che oggi è Beauvais. Novioduno (Soissons) capitale dei Suessioni ebbe il nome di Augusta. Beterrae

Plinio, IV, 32; Tacito, Hist., I, 51, 65; Strabone, IV, 6; Tolomeo, II, 8; Seneca, Epist., 91; Orelli, n. 194, 2322, 2325.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vedi Bernard, La Gaule gouvernement réprésentatif sous les Romains, in Revue archéologique, 1864, vol. 1X, pag. I-12, art. tratto dall'opera dello stesso autore intitolata Le temple d'Auguste et la nationalité gauloise.

<sup>3</sup> Giovenale, I, 44; Svetonio, Calig., 20; Tacito, Ann., III, 43; Jung, De Schoits Romanis in Gallia Comata, Lutetiae Parisiorum 1855; Plinio, Epist., 1X, 11.

<sup>4</sup> Strabone, IV, 3.

(Nimes) fu detta Augustonemauso, e anche oggi tra i mo-



Porta d'Augusto a Nîmes (Le Bas, France, vol. III, pl. 36).

numenti che ivi rimangono si vedono i ruderi della Porta d'Augusto.

(Beziers) si chiamò Iulia Beterra; Alba degli Elvi divenne Alba Augusta. Augusta fu chiamata pure la capitale dei Veromandui, oggi San Quintino: e Augustobona quella dei Tricassi (Troyes), e così quelle dei Rauraci (Augst), degli Ausci (Auch) e dei Treviri (Treves). Il capoluogo dei Turoni si trasformò in Caesarodunum presso Tours: e quello dei Lemovici in Augustoritum (Limoges). Nei Voconzii tra i fiumi Isèra e Duranza, Vasio (Vaison) fu detta Iulia Augusta Vocontiorum (Heuzen, Inscript., 5222). Ivi erano Dea Augusta detta ora Die (Orelli, 1958, 2332, 4025), Lucus Augusti, e vicus Augusti di cui rimane il nome in Luc, e Aouste. A Riez, nel dipartimento delle Basse Alpi, fu la colonia Iulia Augusta Apollinarium Reiorum, e dalle parti di Tolosa Augusta Tricastinorum. Vedi Thierry, loc. cit., pag. 273; e Herzog, De quibusdam praetorum Galliae Narbonensis municipalium inscriptionibus, Lipsiae 1862, pag. 24-27 e 30.

Per isciogliere ogni antico legame tra i Galli, Augusto pose la mano anche nella religione dei Druidi, stata potente strumento contro l'invasione straniera come quella che univa i popoli nell'amore di patria, e nella speranza e nell'odio. Colpi ficramente il druidismo interdicendolo a chi avesse o volesse la cittadinanza romana considerata come il maggiore dei premi, e a nome dell'umanità e per gli intenti di sua politica aboli cautamente i feroci sacrifizi di vittime umane 1; e per toglier via il particolare predominio di quelle credenze, seguendo l'antico uso della Repubblica di accogliere gli Dei dei popoli vinti, ammesse le divinità galliche alla cittadinanza dell'Olimpo romano, dicendole, come già scrisse Cesare<sup>2</sup>, simili a quelle delle altre genti, e la differenza stare solo nei nomi, e gli Dei delle selve druidiche, Tarani, Camulo, Teutate, Beleno, Arduinna e Belisana non essere altro che denominazioni locali e particolari delle universali divinità di Giove Tonante, di Marte, di Mercurio, di Apollo, di Minerva e Diana. E così fu ridotto a una medesima cosa il culto di Gallia e di Roma, e gli Dei reputati comuni comparvero col doppio nome sui monumenti (a). E Augusto stesso, per eccitare coll'esempio, votò e dedicò un tempio al gallico Circio, personificazione divina del vento flagellatore dei lidi meridionali 3, e poscia, andando più oltre, fece porre sè stesso tra le divinità nazionali dei Galli, e l'adulazione fu pronta a consacrarlo coi Genii particolari delle città (b).

<sup>(</sup>a) Marti Camulo, Marortio Camulo; Apollini Beleno; Minervae Belisanae; Ardoinnae, Camulo, Iovi, ecc. Vedi Grutero, Inscript. pag. 40, n. 9, 36, 11-15, 56, 11-12; Orelli, 1960, 1968, 1977, 1978; Lucano, I, 445; Ausonio, Professores Burdigal., IV, 9; Thierry, III, pag. 290; Merivale, IV, 102; Duruy, Histoire des Romains, III, pag. 235.

<sup>(</sup>b) In un'epigrafe, riferita dal Grutero (p. 227, n. 4), si legge: Augusto

<sup>1</sup> Svetonio, Claud., 25; Mela, III, 2

<sup>2</sup> Cesare, De Bell. Gall., VI, 17.

<sup>3</sup> Seneca, Nat. Quaest., V, 17; Lucano, I, 407.

Pure la vecchia religione non spenta da queste arti rimase coll'odio agli stranieri nel cuore dei Druidi e del popolo: ma ciò non dava timori, perchè la nazione nella massima parte era senz'armi, e contro ogni atto ostile di essa stavano sulla ripa sinistra del Reno otto legioni pronte a reprimere i moti interni degli impazienti del giogo e dei grossi tributi, come le invasioni germaniche 4. Di più nelle città prevalsero tosto i nuovi interessi, e i maggiorenti consacrarono sè stessi al potente imperatore e al culto di Roma, che trasformava splendidamente il paese, erigendo templi di marmo in luogo delle querci druidiche, aprendo magnifiche strade nelle impenetrabili selve, e grandi acquidotti di cui rimane presso a Nîmes un magnifico avanzo nel Ponte del Gard ascritto ad Agrippa 2: edificando circhi, teatri, terme, archi trionfali, e portando tutti gli splendori della civiltà greca e latina. E quindi sotto ogni rispetto facevasi piena la divisione degli animi nutrita dai nuovi amori, dalle nuove disuguaglianze e dai nuovi interessi delle città privilegiate di libertà, di alleanza, e del diritto del Lazio e della cittadinanza romana 3 che facevano più odiosa la servitù dei soggetti: disuguaglianze che scomparvero solo quando il dispotismo crescente regolò ogni città in modo uniforme sottoponendo tutti allo stesso servaggio, quantunque ai popoli fossero lasciati loro magistrati e assemblee, e molti degli ordini interni 4.

Nello stesso modo Augusto adoprò nelle Spagne, quando

cacrum et Genio Civitatis Bit. Viv., cioè Biturigum Viviscorum. (Bordeaur).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Tacito, Ann., III, 43, e IV, 5.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ménard e Perrot, Histoire des antiquités de la ville de Nimes, Nimes 1846, pag. 154-155. Frandsen, Agrippa, pag. 172; Merivale, IV, 97.

<sup>3</sup> Plinio, III, 5, IV, 32, 33; Tacno, Ann., III, 40, XI, 25; Thierry, loc. cit., pag. 282.
4 Tacito, Hist., I, 63, V, 19; Strabone, IV, 4; Klimrath, Hist. du droit public et privé de la France, chap. 2, nella Revue de législation, vol. VII, pag. 105, ecc.

furono recate al tutto in sua potestà. Le tenne divise in tre province; la Tarraconese, la Lusitania e la Betica, delle quali Tarragona stette generale metropoli, come quella che era posta in luogo assai comodo ai governatori spediti da Roma; e fu stanza particolare del principe nei suoi ripetuti viaggi per queste regioni, e ancora



Pont du Gard (Le Bas, France, vol. II, pl. 106).

vi rimane col suo nome una parte del grande edifizio di residenza dei romani proconsoli, nel quale è creduto che egli abitasse 1.

Colà pure, anche nel nuovo ordinamento, tra le molte genti assoggettate a tributo (stipendiariae) si vedono nuove colonie militari sulle terre confiscate ai più prodi difensori del suolo nativo, e luoghi destinati a convegno per la giustizia dei magistrati e pei pubblici affari (con-

<sup>1</sup> De Laborde, Voyage Pittoresque de l'Espagne, vol. I, tav. 50.

ventus), e popoli fatti liberi e federati, e privilegi del diritto latino e italico, o della cittadinanza romana 1, e



Parte del Palazzo d'Augusto detto anche Torre di Pilato a Tarragona (De Laborde).

più città nuove o vecchie che prendono il nome di Augusto, o mutano con esso l'antico (a). Gli Spagnuoli

(\*) Nella Tarraconese: Colonia Caesarea Illici Augusta. Plinio, III, 4; Zumpt, loc. cit., pag. 366;

Faventia Iulia Augusta Pia Barcino (Barcellona). Plinio, III, 4; Grutero, Inscript., p. 429, 4;

Libisosa cognomine Foroaugustana (non lungi da Cuença). Plinio, III. 4. Colonia Libisosanorum, Grutero, p. 260, 3; Zumpt. p. 367;

Caesaraugusta (Saragozza) colonia immunis, amne Ibero affusa, ubi oppidum antea vocabatur Sabduba. Plinio. III, 4; Strabone. III, 2 e 4;

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Plinio, III, 3 e 4, IV, 35; Strabone, III, 2; Dione, LIII, 22 e 26, LIV, 23 e 25; Appiano, Hispan, 102; Zumpt, De coloniis Romanorum militaribus, in Commentat. Epigraphic., 1 ag. 361-370, Berolini 1850; Becker e Marquardt, Röm. Atterthum., III, p. 82-86.

si erano assuefatti al giogo di Roma fino dai tempi della Repubblica; e tutti, tranne gli Asturi e i Cantabri, accoglievano di buon animo la civiltà portata dalla dominazione straniera. Onde ad Augusto fu facile compiere l'opera di assimilazione, e Strabone poco appresso potè scrivere, che più genti avevano ivi cambiato al tutto loro lingue e costumi pigliando quei dei Romani, e tra questi anche i Celtiberi, stimati una volta i più feroci di tutti (a).

Quanto agli altri paesi sappiamo di colonie mandate da Augusto in Sicilia, (a Tauromenio, a Catania, a Siracusa, a Terme, a Tindari), in Illiria, in Macedonia, in Acaia, nell'Asia, nell'Affrica ', e di una nuova spedita a Cartagine <sup>2</sup> che già cominciata a ripopolarsi dai coloni di C. Gracco e di Cesare, ora risorse grande dalle antiche

Bracarum (Braga) oppidum Augusta, Plinio, IV, 34. Bracaraniau-questani. Grutero, p. 324, 4.

Nella Lusitania: Augusta Emerita (Merida) nei Turduli, Plinio, IV, 35; Strabone, III, 2 e 4; Dione, LIII, 26;

Paxaugusta tra i Celti (Beja o Badajoz), Strabone, III, 2.

Nella Betica: Astigi (Ecija) cognomine Augusta Firma. Plinio, III, 3. Colonia Astigitana in Crelli, 3783; Zumpt., pag. 365;

Tucci (Martos) quae cognomine Augusta Gemella. Plinio, III, 3; Strabone, II, 2;

Gades (Cadice) habet oppidum civium Romanorum, quod appellatur Augusta urbs Iulia Gadiatanana. Plinio, IV, 36.

I nomi di altre colonie celebravano la Liberalità, la Felicità, la Virta e lo Splendore e la Fama di Cesare. Ebora (Evora) Liberalitas Iulia; Olisipo Felicitas Iulia, Plinio IV, 35; Itucci, Virtus Iulia; Attubi Claritas Iulia; Seriae Fama Iulia. Plinio. III, 3.

(a) Strabone, II, 2, 3. È detto anche che gli Spagnoli riferiscono al tempo di Augusto il principio della loro ira, che secondo Isidoro di Siviglia dovrebbe il suo nome all'imposta (aes, aera), a cui la Spagna fin allora regolarmente sottomessa, come le altre province romane. Vedi Masdeu, Historia critica de Espana, Madrid 1799, tom. VII in principio, citato dall'Egger, Exam., ecc., pag. 46.

<sup>1</sup> Monum Ancyr, V, 35-38; Zumpt, De Colon., pag. 363, e 373-381

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dione Cassio, LII, 13.

rovine ed ebbe nuovi splendori di studi, di arti e di monumenti come è attestato dalla storia e dalle recenti scoperte. L'Affrica intera era sottomessa al regime delle province, tranne le due Mauritanie altre regioni date, dopo la morte di Bogude e di Boeco, a Giuba II figlio dell'antico re di Numidia già condotto prigioniero a Roma ed ivi educato agli studi e agli affetti romani <sup>1</sup>. In Affrica pure rimase il governo municipale, e il popolo pigliava parte alla elezione dei duumviri <sup>2</sup>; e iscrizioni, recentemente trovate, mostrano gli abitanti di un municipio divisi in più curie come nel municipio spagnolo di Malaga <sup>3</sup>.

In Oriente Augusto regolò da sè stesso le faceende dei popoli e dei re. È ricordato che premiò i Lacedemoni per avere aecolto Livia, quando esulò col marito, e che puni gli Ateniesi già seguaei delle parti di Antonio. In Asia represse sedizioni, dètte libertà ai suoi fautori, la tolse ai nemici; aleune eittà aggravò, altre, danneggiate da terremoti, soceorse di denaro e dispensò dai tributi 4. Ai benemeriti di Roma e di sè largì anche la cittadinanza romana o il diritto del Lazio, finehè rumori intestini non gli offrirono l'oceasione di ritogliere i concessi privilegii. Riprese tutte le province al di là dell'Adriatico, abbandonate a re forestieri, e dètte a un nipote del re Tigrane l'Armenia Maggiore ehe poteva essere ridotta a provincia. Accomodò i regni nel modo che più stimava confacente ai suoi nuovi ordini; studiò di fare i re amici tra loro, gli strinse con parentadi, ne prese cura come di membra e parti dell'Impero. Ai loro pupilli dava tutori; alcuni allevò e fece istruire a Roma eoi propri figliuoli. Ricevè ambascerie da genti lontanissime: vennero a chiedere la sua alleanza gli Indiani, i Bat-

<sup>1</sup> Dione, LI, 15, e LIII, 26; Strabone, IV, 4, XVII, 3; Plutarco, Ces. 55.

<sup>2</sup> Cod. Theodos., lib. XII, tit. 5, I.

<sup>3</sup> Renier, Inscript. Romaines de l'Algérie, 91; Henzen, pag. 521, n. 7420 f. a, e n. 7421.

<sup>4</sup> Dione Cassio, LIV, 7, 23 e 30; Svetonio, 47.

triani, i Garamanti, gli Sciti. Dovunque andasse, i monarchi senza insegne regie lo accompagnavano come clienti.

In modo eccezionale fu ordinato l'Egitto, posto sotto un prefetto augustale, il quale, tolto dai cavalieri, e dai più confidenti e affezionati del principe, ebbe il supremo comando militare delle legioni ivi stanziate, mentre l'autorità giudiciaria e i provvedimenti civili erano per la più parte in mano di magistrati nazionali, sindacati da comandanti superiori venuti da Roma (a). Augusto vietò anche che senatori o cavalieri di conto entrassero, senza licenza, in Egitto, affinchè niuno ambizioso potesse farsi indipendente e destare sedizioni affamando l'Italia da quella provincia di malagevole accesso, ricca di biade, e chiave di mare e di terra 2. Era questo uno degli arcani della politica di Augusto. E la disgrazia, seguita da morte, onde fu colpito il poeta Cornelio Gallo, primo prefetto 3, mostra quanto il principe fosse sospettoso e geloso anche degli amici rispetto a questa importante provincia. Dopo tante rivoluzioni e stragi di uomini, e turpitudini e delitti di principi, e spoliazioni di vincitori, il paese rimaneva con sette milioni di abitanti, e maravigliosamente prospero per beneficio della natura. Il Nilo

<sup>(</sup>a) Sui prefetti e sull'amministrazione romana in Egitto, vedi Letronne, Recherches pour servir à l'histoire de l'Egypte pendant la domination grecque et romaine, tirées des inscriptions grecques et latines. Paris 1823, pag. 265, segg.: Labus, Di una epigrafe latina scoperta in Egitto dal viaggiatore G. B. Belzoni, e in occasione di essa dei prefetti di quella provincia, da Ottaviano a Caracalla, Milano 1826; Varges. De statu Aegypti provinciae romanae primo et secundo post Christum natum saeculis, Gottingae 1842. Il catalogo dei prefetti fu dato dal Franc, in Boeckh. Corpus inscript. Graecarum, III. pag. 310-313.

<sup>1</sup> Monum Ancyr., V, 21-34; Orazio, Od., 1, 42, 56, 4 IV, 41, 42; Dione Cassio, LI, 2, LIV, 9; Svetonio, 21, 48, 60; Aurelio Vittore, De Caesaril, s. I, 6; Floro, IV, I2, 61, Eutropio, VII, 5; Orosio, VI, 21.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Tacito, Ann., II, 59, XII, 60, Hist., I, 11. <sup>3</sup> Strabone, XVII, I; Dione, LI, 17, LIII, 22.

che già minacciò il Tevere, ora vinto e venuto in imagine a Roma prigionicro di guerra, ricordava la fertilità di cui colle sue acque era cagione alle grandi vallate (a):



Il Nilo (Pistolesi).

e i vincitori ne fecero loro profitto. Quindi l'Egitto già ricchissimo per produzioni di suolo e per floridezza di com-

(a) La statua semicolossale di cui diamo il disegno è al Vaticano (vedi Pistolesi, Vaticano, vol. IV, tav. 25, e Visconti, Mus. Pio Clem., vol. I, tav. 38). Il fiume incoronato di frutti e di foglie, e disteso sopra una base scolpita a onde, e figurata nelle parti inferiori di piante e di animali nilotici, appoggia il gomito sinistro sopra una sfinge, tiene nella mano sinistra il corno dell'Abbondanza da cui escono spighe, uve, rose selvatiche, frutti di loto, e un putto colle braccia incrociate; e stringe nella destra un fascio di spighe. I sedici putti che gli stanno d'attorno simboleggiano i sedici cubiti ai quali le sue acque doveano elevarsi per la maggiore fertilità delle terre inondate.

mercio, ora amministrato saviamente e fatto coltivar con più cura, oltre a grandissime rendite in denaro e in metalli, spediva a Roma ogni anno 20 milioni di modii o 270 milioni di libbre di grano 1. Commerci di mare e di terra davano splendida prosperità ad Alessandria, tenuta come la seconda metropoli dell'Impero romano, e come il primo emporio del mondo<sup>2</sup>, dove si mescolavano l'Occidente e l'Oriente; popolata da più di 300 mila abitanti, con più di 22 chilometri di circuito, con larghe e lunghissime strade, e templi e pubblici edifizi di grande sontuosità, tra cui il Serapéo che forse non cedeva che al Campidoglio di Roma, e l'Augustéo con portici, biblioteche, boschi sacri, propilei, statue, pitture, e nuovo splendore di oro e di argento 3.

Per aver facile accesso nelle province, e opportunità a mandarvi rapidamente eserciti ed ordini, e per agevolare ai governatori il modo di accorrere a ogni luogo dove fosse bisogno 4, fece costruire magnifiche strade in tutte le parti dell'Impero. In Italia, dove le vecchie strade guaste dalle lunghe guerre o trasandate non erano più praticabili, nel 727 incaricò senatori e personaggi trionfali di risarcirle e di farne altre nuove coi propri denari e colla pecunia delle spoglie di guerra portata all'erario. E presto furono compiuti molti e grandi lavori di cui rimangono alcuni vestigi e più imagini nelle medaglie battute a ricordo delle vic munite (a), ove si vedono ponti,

<sup>(°)</sup> Per le monete fatte a perpetuare il ricordo delle via munite vedi Borghesi, Sulle medaglie d'Augusto compreventanti l'arco di Rimini; Ponaldson, Architect. Numism., par. 235; Cohen. M'd. cons., p. 333,

<sup>1</sup> Aurelio Vittore,  $E_{p}$ ist., 1; Dureau De la Malle, Econo na polit. des Rom. IV, 16; Nasse, De pubblica erra arnonae apad Romanos, Bonnae 1851, pag. 23.

<sup>2</sup> Strabone, XVII, 1; Ammiano Marcellino, XXII, 16.
3 Diodoro Sicula, XVII, 52 e 58; Varges, loc. cit., pag. 17; Aristide, Orat., 11; Dione Crisostones, Ocet., 22; Achille Tazio, V, 1; Filone, Legal, al Cii m; Friedlander, Moeurs fomalies. II, p. 429.

<sup>4</sup> Pracf. in Commentur Itinerar. Anton

archi, statue equestri e quadrighe trionfali e trofei a glorificazione del principe che ordinò quelle opere, prin-



Le vie munite (Donaldson e Cchen).

pl. XLII, Vinicia, n. 2-5. La medaglia coll'epigrafe quod viae munitae sunt su in rancita dal Donaldson per sar meglio spiccare le opere di architetturi. Le due piccole sono la quarta e la quinta del Cohen, nella prima della quali sta la testa d'Augusto colla leggenda: Augustus tr. pot. vi.i tribi nitia po'estate octavo): e nel rovescio: L. (Lucius) vinicius L. F. Lucii filius) iii. vir. (triumvir cioè triumvi.o monetale): e un cippo su cià leggesi: S. P. Q. R. IMP. CAE. Quod. v. M. S. EX. EA P. Q. IS AD. A. DE isenotas populus que romanus Imperatori Caesari quod viae munitai sunt er ea pecunia quam is ad aerarium devulit, o quae iussu senata s ad aerarium delata est). L'altra medaglia col rovescio simile a questo ha nel diritto: S. P. Q. R. IMP. CAES. sul piedistallo di una statua equestre posta dinanzi alla mura di una città.

cipalmente nella Flaminia che da Roma per l'Etruria e per l'Umbria andava fino ad Arimino. Egli, che voleva far passare per essa l'esercito, ne prese sopra sè stesso la eura, e, compiutane la restaurazione nel medesimo anno, ebbe dal senato e dal popolo arco e statue nel ponte Milvio sul Tevere, e un areo marmoreo a Rimini 1, che rimane ancora, presso la porta orientale, ammirato come magnifico ed elegantissimo lavoro di arte; del quale anche l'epigrafe, sebbene mal concia dal tempo, attesta sempre che fu fatto dal senato e dal popolo in onore dell'imperatore l'anno in cui era console la settima volta e designato l'ottava, cioè nel 727, quando per suo consiglio furono restaurate le celeberrime strade d'Italia (a). Col suo nome, dato dappertutto a ogni eosa, fu chiamata Augusta anche la via che in Etruria dalla porta Cimina di Falleri conduceva alla via Annia (b). Ed egli prolungò, col nome di via Giulia Augusta, fino in Gallia per la Liguria e per le Alpi marittime, la Emilia, elle M. Emilio Scauro aveva condotta per Pisa e Luni fino a .Vada Sabazia<sup>2</sup>: e poseia fattosi curatore delle strade inalzò

(a) Vedi Brighenti, Illustrazione dell'arco di Rimini, Rimini 1825, dove è anche la dottissima dissertazione del Borghesi sulle medaglie d'Augusto rappresentanti quest'arco. Conf. Descrizione antiquaria architettonica dell'arco d'Augusto, ecc.. Rimini 1813, la quale è nuova edizione dell'opera del Temanza già stampata nel 1741 a Venezia. Vedi anche Tonini, Rimini avanti il principio dell'era volgare, pag. 170. Augusto nell'ultimo anno della sua vita cominciò a Rimini anche il superbo ponte sulla Marecchia, compiuto poi da Tiberio come si vede dalle iscrizioni incise sulle sue sponde.

(b) Viam Augustam a porta Cimina usque ad Anniam.

Honori Imp. Caes. Divi f.... viam Augustam ab via Annia.... silice sternendam curarunt. Epigrafi in Garrucci, Dissertazioni archeologiche. Vol. 1, pag. 37, Roma 1864.

<sup>1</sup> Dione Cassio, LHI, 22; Svetonio, 30; Strabone, V, 2; Henzen, Inscript., 5350; Eckel, Doctr. Num. vet., VI, 105.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Strabone, V, 2; Spitalieri, Sulla via Giulia Augusta, in Accad. delle Scienze di Torino, 1843, p. 165-184; Celesia, Porti e vie strate dell'antica Liguria, Genova 1863, pag. 36, ecc.

nel Fôro romano a pie' del tempio di Saturno i il milliario aureo, che era una colonna di bronzo dorato con epigrafe indicante i nomi delle vie consolari che partivano da Roma.



Arco di Augusto a Rimini (Brighenti).

e probabilmente la distanza dei punti estremi di esse <sup>2</sup>. Le strade tracciate alle uscite d'Italia per le Alpi Pennine (Gran S. Bernardo) e Graie (Piccolo S. Bernardo)

<sup>1</sup> Tacito, Hist., I, 27; Svetonio, Otho, 6; Dione Cassio, LIV, 8, 26; Plinio III, 9.

<sup>2</sup> Nibby, Roma antica, parte II, pag. 116.

fecero capo da una parte al Reno, e dall'altra a Vienna, e Lugduno (Lione); e da questa capitale delle Gallie partirono, come da centro, quattro grandi strade, fatte, come attesta Strabone, per opera di Agrippa: due a mezzogiorno, conducenti l'una per Nemauso a Narbona, l'altra a Marsilia lungo le rive del Rodano. Due altre a settentrione finivano, la prima a Gessoriaco (Boulogne), e l'altra per Argentorato (Strasburgo) (a) a Leida termine allora dell'Impero. Nelle Spagne una via militare lunga 1200 miglia riunì Tarragona a Lisbona; e un'altra, ehe pure riuseiva a Tarragona movendo da Gade, fu restaurata splendidamente. Una via di 4000 miglia traversò l'Impero da Occidente ad Oriente. Partendo da Lisbona faceva capo ad Aquileia, ove si partiva in due rami, uno dei quali entrato nell'antica via Egnazia (b) a Dirrachio per l'Epiro e per la Macedonia e per la Tracia correva sino a Perinto sulla Propontide; l'altro, passando per Tauruno (Tzeruinka) allo sboeco della Sava nel Danubio 1, seguiva dopo Belgrado il Danubio, e giunto a Tomi nella Seizia romana tornava in Traeia, metteva a Bisanzio, donde, passato il Bosforo, per Nicomedia e Antiochia andava all'Eufrate, ultimo limite orientale dei possessi romani. La via militare dell'Oriente cominciava da Trapezunte (Trebisonda), e voltasi per Antiochia ad Alessandria traversava l'Egitto fino a Siene, d'onde fu con-

<sup>(</sup>a) Sulle vie militari e consolari di queste regioni comunicanti coll'interno delle Gallie vedi Coste, L'Alsace romaine, pag. 27, ecc.

<sup>(</sup>b) L'Egnazia, cui non si sa quale Egnazio dette il suo nome, da Dirrachio (Durazzo) per Apollonia e Tessalonica andava a Cipsela sull'Ebro, e univa l'Illirico alla Macedonia e alla Tracia. Era lunga 535 miglia romane. Ne parlano Polibio (XXXIV. 12) e Strabone (VII, 7): e da Cicerone, che la percorse andando in esilio, si ritrae che giovava al molto commercio che allora era tra Dirrachio e Tessalonica. Vedi Tafel, De ria militari Romanorum Egnatia, qua Illyricum, Macedonia et Thracia iungebantur, dissertatio geographica, Tubingae 1841 e 1842.

<sup>1</sup> Plinio, III, 28.

tinuata sino alla fortezza di Clismo sul golfo Arabico, quando Augusto ebbe recata l'Etiopia alla sua alleanza. Le quali grandi comunicazioni da provincia a provincia, osservate nella loro direzione intorno ai confini dell'Impero, partivano da Cartagine, e per Alessandria e Antiochia volgevano a Belgrado, e quindi per Argentorato, per Narbona e pei Pirenei giungevano a Cadice. Al di là dello Stretto gaditano ripigliavano a Tingis (Tanger) verso Cartagine traversando la Mauritania, e coll'immensa curva percorrevano 8000 miglia romane. Opere



Rovine di Tingis (Taylor, Voyage en Espagne et sur la côte d'Afrique, II, pl. 80).

che, anche non contando le mille vie secondarie, appariscono maravigliose non solo per la estensione, ma anche per la solidità, e per l'ardimento con cui vinsero i più indomiti fiumi, e appianarono i più alti monti 1. E

<sup>1</sup> Vedi Bergier, Hist. des grands chemins de l'Empire romain, I. 9, 10, 15, 28, 29, III, 20, 30-48; Nougarède, Hist. du siècle d'Auguste, I, 15, III, 6, VII, 21.

attestano solcunemente dell'amministrazione energica e della potenza di Augusto, il quale usando l'opera dei soldati, dei provinciali e dei servi, e i denari di tutte le province, con queste costruzioni gigantesche fece presente nei luoghi più lontani la mano potente di Roma, rese possibile il regolare governo del mondo, dètte modo alla civiltà di penetrare nei recessi più solitari, facilitò e ingrandì i commerci, ministri di prosperità, di luce, e di pensieri più umani fra i popoli.

Lungo le vie fece costruire magazzini, ove ufficiali di ciò incaricati (frumentarii) raccoglievano le vettovaglie dalle province, e le conducevano rapidamente agli eserciti. A brevi e regolari distanze si stabilirono perciò poste (a), e vetture e cavalli: e guardie con nomi diversi (b) stavano a proteggere questi trasporti, a dar man

- (a) Perciò Augusto fu considerato come inventore o introduttore delle poste presso i Romani. È certo che anche molto prima di lui era stata fatta qualche cosa pei pubblici trasporti ricordati in un frammento del vecchio Catone. (Vedi Frontone, Epist. ad Antonin. Imp., I. 2, pag. 150, ed. Mai, 1823): ma egli coll'ingrandire e migliorare, e rendere più regolari i modi usati in antico, meritò il vanto di ordinatore delle poste dell'Impero romano. Ciò fu provato non ha guari dal Naudet nella sua dotta dissertazione, De l'administration des postes chez les Romains. Paris 1858, estratto dalle Mêm. de l'Academ. des Inscript., vol. XXIII. Vedi anche Rüdiger, De cursu publico imperii romani, Breslau 1846; e Bergier, De publicis et militaribus Imp. rom. viis, in Graevio, tom. X, pag. 110, e seguenti.
- (b) Si chiamavano stationarii. speculatores, opinatores, curiosi. Gli stationarii erano guardie poste di distanza in distanza per reprimere i malfattori, e per denunziare chi turbasse l'ordine pubblico. Gli opinatores addetti alle legioni avevano l'incarico di affrettare il pagamento delle contribuzioni per le vettovaglie dei soldati. Gli speculatores ordinati in coorte vegliante alla sicurezza dell'imperatore, erano spie dell'esercito, e facevano anche da boia. (S. Marco, Evang., Vl. 27). I curiosi, oltre a occuparsi dei tributi, mandavano a Roma avvisi su tutte le faccende delle province. Svetonio, Calig., 44; Piinio, Epist., X, 78; Schelius, in Graevio, tom. X. pag. 1225; Spanheim, De usu et praestantia Numism., tom. Il, pag. 233-314; Tacito, Hist., Il, 73; Sparziano, Adriano, Il; Codice Teodosiano, De curios., VI, 29, 1; Naudet, loc. cit., pag. 52.

71

forte ai gabellieri, a vegliare sui contrabbandi, a perseguitare i pubblici debitori, a portare innanzi e indietro ordini e lettere , ad avvertire i governatori di ogni novità, a spiare ogni andamento dei sudditi e dei magistrati, a fare l'ufficio di sbirri, e da ultimo anche quello di carnefici 2.

Si celebrano molto l'amministrazione sapiente, l'ordine, la giustizia, e la pace e la prosperità procurate da Augusto alle province, in cui è detto che le rapine divennero minori, e più facili gli appelli contro le ingiurie dei magistrati, e più stabile la sicurezza. Per le quali cose anche Tacito afferma, che il nuovo ordine non dispiacque ai sudditi, già straziati dagli avari proconsoli, e non protetti dalle leggi, rese impotenti dalle violenze, dai raggiri e dall'oro 3. E da ogni parte i provinciali resero onori grandi al nuovo signore. Sessanta popoli della Gallia Chiomata per mezzo di loro deputati mossi da Druso decretarono e dedicarono a lui e a Roma un'ara a Lione nella penisola del confluente della Saona e del Rodano (a), con sacerdoti e con festa perpetua: e ivi, intorno alla statua colossale dell'imperatore e di Roma, sorgevano in piccole statue le imagini delle città concorse ad erigere il monumento, davanti al quale ogni anno nel primo giorno d'agosto s'immolarono vittime ai nuovi Dei delle Gallie (b). In appresso anche i Narbonesi posero

<sup>(4)</sup> L'imagine dell'ara adorna di figure tra due colonne sormontate ciascum da una Vittoria, coll'epigrafe Rom. Et Aug. (Romae et Augusto) ci fu conservata nel rovescio d'una medaglia, la quale nel divitto ha la testa di Augusto colla leggenda: CAESAR AUGUSTUS DIVI F. (filius) PATER PATRIAE, Donaldson, 'Architectura numismatica, pag. 163; Cohen, Monnaies frappées sous l'Empire rom., vol. I, pl. III, n. 275.

<sup>(</sup>b) Livio, Eρitom., 137 (139); Strabone, IV, 3; Dione, LIV, 32; Duruy,

<sup>1</sup> Svetonio, 19.

<sup>2</sup> Naudet, loc. cit., pag. 71, ecc.

<sup>3</sup> Tacito, Ann., I, 2.

un'ara ad Augusto e con solenne decreto, che tuttora rimane, nel 764 si obbligarono a rendergli culto perpetuo 4.



Ara di Roma e d'Augusto a Lione (Donaldson e Cohen),

## E di un tempio eretto dagli Allobrogi a Vienna in onore

Hist. des Romains, III, 208. Fra precisamente nel sito dove ora sorge la chiesa di S. Pietro, come è provato da monumenti e da un'epigraf, non ha guari scoperta. Ivi ogni popolo manteneva un sacendote: ivi si riuni-

<sup>1</sup> Vedi Grutero, Inscript. pag. 229, e Orelli, n. 2189

di Augusto e di Livia rimangono anche oggidi le rovine 1. Molte città ad Augusto vivo e morto posero are e templi



Tempio di Augusto e di Livia a Vienna (Le Bas).

nelle Spagne<sup>2</sup>, in Italia, in Illiria, in Epiro, in Grecia e nell'Asia<sup>3</sup>, ove più tardi undici popoli contesero per avere

vano annualmente i deputati per deliberare sui loro generali interessi: ivi fu posta la famosa tavola di bronzo contenente il discorso dell'imperator Claudio al senato. Intorno al tempio furono eretti anche i monumenti, che le prevince gallicle delicavano ai magistrati e ai pers naggi cospicui: e ivi finalmente era il circo, in cui ogni deputato aveva il suo posto notato con iscrizioni, di cui alcune giunsero a noi. Vedi B rnard, in la Rome arch'il gique, maggio 1862, vol. 5. pag. 319-22. e dello st sso. Le temple d'Augu to ci la nationaliti gauloise. Lyon 1864; e D'Aussigny, Notice nor la deconverte de l'an latheatre antique, et les restes de l'antel d'Augus'e a Lugdunum, Cuen 1863,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vedi Delorme, Description de Mesee de Vienne, pag. 4 e seeg., Vienne, 1811; Le L., Frence, yel 1, pag. 53.

<sup>-</sup> Tacito, Ann. I, 78; Plinio, IV, 31-3; Mela, III, 1; Sparziano, Adrion , 12.

<sup>3</sup> Orshi In cr., n. 6-3-610, 612-613; Grut ro, pac. 227, n. 2 e. 5, 22 S. e. pag. 230; Fevel, VI, 121, 125; An al Itil., 1836, pag. 271; Revue orcheologie e. 18-2, vol. VI, 100 322; Tacito, Ann., IV, 55; Pausenia, III, II, 1; Dione, 11, 2); Grue orcheologie Add at I., XVI, 10. 1, e. Bell. Ind., 1, 21, 3; Reinaud, l'Empire romain et l'Asse Orientale, in Journal Assistique, mars-avril, 1863, pag. 183.

il privilegio di dedicare un tempio anche a Tiberio: e tutti i re dell'Oriente contribuirono insieme alle spese per compiere il tempio di Giove Olimpio, cominciato ab antico in Atene, e ora dedicato al Genio di Augusto!.

Noi, che vedemmo più volte come sia preparata e



Tempio di Giove Olimpico ad Atene (Breton, Athènes, p. 214).

come proceda questa faccenda delle pubbliche dimostrazioni fatte ai potenti, non abbiamo troppa ragione di credere alla spontancità e alla verità di quell'entusiasmo artificiosamente destato dai governatori imperiali, o da altri per loro particolari interessi. In qualunque modo, anche se i popoli ebbero dapprima o sperarono qualche ristoro dai nuovi provvedimenti, presto sentirono anche che quell'alleviamento non era durevole, che infelicissime rimanevano le loro condizioni materiali e sociali, e che il feroce diritto della guerra e della vittoria continuava a pesare terribile sopra di essi, destinati a pagare col lavoro

<sup>1</sup> Svetonio, 60. Conf. Pausania, 1, 18, e V, 12

75

e colle proprietà il lusso di corte, e le feste di Roma, e a nutrire la plebe, e i numerosissimi esereiti, e i funzionarii grandemente cresciuti. Non sappiamo a quanto salissero le contribuzioni dirette e indirette pagate dai sudditi, nè quante fossero le rendite di tutto l'Impero. Sventuramente andò perduto lo specchio dello Stato fatto da Augusto medesimo (a), documento prezioso, che conteneva la numerazione dei cittadini e dei socii, degli eserciti, delle armate, dei regni, delle province, dei tributi, dei dazii, dei carichi di ogni sorte, e delle largizioni, e rendeva conto di tutta la grande amministrazione dell'Impero. Quindi la storia è ridotta alle congetture, e con esse le rendite delle province furono valutate a 150 milioni di scudi d'oro dal Lipsio<sup>4</sup>, a circa 400 milioni dal Gibbou<sup>2</sup>, a 784 e a 960 milioni da altri. Ma, lasciando da parte le congetture, sappiamo che smisurate erano le spese, e che Vespasiano al cominciare del suo regno dichiarò che per tenere in piedi lo Stato bisognavano 40 miliardi di sesterzi (b), equivalenti a più di sette miliardi di lire. Sappiamo con sicurezza che le antiche rendite, quantunque grandissime, non erano più sufficienti alle spese 3, accresciute per supplire alle più larghe distribuzioni gratuite, ai giuochi, agli spettacoli, e al mantenimento delle aumentate milizie. È certo del pari che coll'aumento dei cittadini

<sup>( )</sup> Rationarum o Breviarium totius imperii. Svetonio, 28 e 101; Tacito, Ann., I, 11; Dione Cassio, LIII, 30.

<sup>( )</sup> Svetonio, Vespas., 16: Professus, quadringenties millies opus esse ut respublica stare posset. Il Budeo propose di mutare quadringenties mil'us in quadragies millier, il che fa circa 784 milioni di lire; somma la quale unita alle contribuzioni pagate in natura forma una valutazione creduta rispondente alla grandezza dell'Impero romano. Vedi Naudet. Des chan jements de l'administr. de l' Emp. rom. vol. I, pag. 5 e 176-177.

<sup>1</sup> Lipsie, De Maguit. Rom., II 3.

<sup>&</sup>quot; Gibbon, The History of Decline, ecc., chap. 6.

<sup>3</sup> Dione Cassio, L.11, 28, ecc.

grandemente cresciuti dal 708 al 725 1 era diminuito il numero nei sottoposti al tributo, e perciò scemata anche la quantità delle terre imponibili. D'onde seguiva necessariamente, che a pareggiare lo sbilancio tra le entrate e le uscite bisognava porre ai sudditi gravezze maggiori. Per questo Augusto fece il catasto generale dell'Impero, e accrebbe i tributi; e molti regni e province ebbero carichi non mai provati finqui 2, e alcuni popoli in appresso pagarono il doppio 3. Il modo stesso dell'imposizione divenne più grave. La contribuzione fondiaria, che sotto la Repubblica non era se non una parte del ricolto pagato in natura, divenne una parte determinata della rendita presunta, cioè la quinta o la settima, secondo la qualità delle terre; somma fissata anticipatamente dietro la stima officiale del snolo (a). Così lo Stato rimaneva sempre al sicuro, e per esso non vi erano intemperie di stagioni, nè fortuite sterilità di campi, mentre i sudditi pagavano anche per le raccolte che avesse distrutte la grandine.

Di più, non ostante la cura messa a toglier via gli abusi dell'amministrazione provinciale, anche dopo la riforma i popoli patirono ingiurie e rapine crudeli. Frequenti le confiscazioni dei principi. Tiberio confiscò gli

<sup>(4)</sup> Agri vectigales multas habent constitutiones. In quibusdam provinciis fructus partem constitutam praestant; alii quintas, alii septimas; nunc multi pecuniam, et hoc per soli aestimationem. Certa enim praetia agris constituta sunt, ut in Pannonia arti primi (di prima qualita), arti secundi; prati, silvae glandiferae, silvae vulgaris, pascui. His omnibus agris vectigal ad modum ubertatis per singula iugera constitutum. Igino, De limitib. const., in Goesio, Rei agrariae auctores, pag. 198. Vedi anche Dureau De la Malle, Econom. polit. des Romains. IV. 14 e 16, pag. 418 e 431.

<sup>1</sup> Vedi Plutarco, Cesare, 55; Livio, Epitom., 115; Svetemo, 27; Licne, XLIII, 25, LIII, 1, LIV, 35, Moluma, Ancyr., II, 4.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Perizonie, Direct., IV pag. 330, ecc.; Darad De la Malle, Econom. polit. des Rom., II, 9.

<sup>3</sup> Svetonio, Vespas., 16.

averi ai principali cittadini delle Gallie, delle Spagne e di Grecia, e ad alcuni solo perchè avevano i possessi in denaro 1. Un Licinio, procuratore della Gallia, accusato di menare fiere rapine e di esigere ladronescamente le tasse come se fossero 14 i mesi dell'anno, si difese dicendo che aveva spogliato e dissanguato i ricchi sudditi, perchè non avessero più forza a fare ribellioni, e pose in mano del principe la ricca preda. Ed Augusto trovò buone quelle ragioni, e, preso il tesoro rubato, mandò assoluto il ladro 2. La quale impunità accrebbe la pubblica indignazione per modo, che uno dei più notabili cittadini fece disegno di uccidere l'imperatore nelle Alpi al suo ritorno in Italia 3. È narrato pure di concussioni in Oriente, e di giustizia e di ufficii venduti all'incanto dai favoriti di Caio, nipote del principe (a). M. Lollio s'infamò per estorsioni in tutto l'Oriente, e poscia Lollia Paolina andava carica di oltre sette milioni di gemme tratte da queste rapine 4. P. Quintilio Varo, quello stesso che poi fu distrutto in Germania, entrò povero in Siria, e ne uscì ricco, lasciandola povera 5. Anche la Giudea e le altre contrade si vedono rovinate dalle angherie dei magistrati, e più tardi, quantunque si punissero i ladri, continuarono le ruberie dei crudeli e avari proconsoli 6. Vessazioni infinite nell'Affrica per causa delle leve militari corrotte con denari e con brighe 7; crudeltà e rapine dei governatori

(a) E verò che alcuni di costoro la passarono male. Paedagogum ministrosque Caii filii, per occasionem valetudinis mortisque eius superbe arareque in procincia grassatos, oneratis gravi pondere cervicibus, praecipitavit in flumen. Svetonio, Aug., 67.

```
1 Svet nie, Tib , 40. Conf. Tacito, Ann., VI, 19, e Dione, XLI, 38.
```

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dione Cassio, LIV, 21.

<sup>3</sup> Svetonio, 79.

<sup>4</sup> Vellero Patercolo, II, 102; Plinio, IX, 58.

<sup>5</sup> Yelleio Patercolo, II, 117.

<sup>6</sup> Facito, Ann., 11, 42, 54, 111, 40.

<sup>7</sup> Tacito, Ann., XIV, 18; Plinio, Epist., II, 11 e 12; Giovenale, I, 47, ecc.

VANNUCCI - Storia dell'Italia antica - IV.

di Spagna e quindi ripetute sollevazioni di Asturi e Cantabri <sup>1</sup>; verghe e scuri e feroci avarizie proconsolari in Germania tra l'Elba e il Reno <sup>2</sup>; e in Britannia legati e fiscali si divoravano il sangue e gli averi dei popoli: nulla poteva salvarsi dalle loro feroci voglie. I centurioni mettevano tutto a devastazione, e saccheggiarono la casa, e bastonarono la moglie e stuprarono le figliuole di un principe, che aveva lasciato crede Nerone <sup>3</sup>. Potrei aggiungere anche altri fatti simili a questi, che mostrano quale fosse la sorte delle province sotto l'amministrazione imperiale, quantunque sia detto che ora stavano meglio; ma gli riserbo ai loro tempi.

Per tenere in suggezione le province, per ispaventare i malcontenti, e per mantenere l'integrità dell'Impero, Augusto ordinò gagliardamente le forze militari. A difendere le nuove conquiste contro i nuovi confinanti dei possessi romani stabili presidii su tutti i confini, e anche nelle città dove fosse da temere ribellione, come ad Alessandria, a Berito, a Lugduno 4; e mantenne gli eserciti stanziali, già cominciati a tempo delle guerre civili. Ben connesse tra loro le province, le legioni, le armate 5: Roma guardata da più di 20 mila uomini. Ridusse a 25 il numero delle legioni 6, che distribuì due nella Mesia quando fu vinta, e due in Pannonia, le quali spalleggiate da altre due di Dalmazia difendessero la riva destra del Danubio, e, al bisogno, potessero accorrere ad aiuto d'Italia; otto sul Reno a ridosso ai Germani ed ai Galli; tre nelle Spagne; due nella provincia di Affrica; due in Egitto; e quattro ne fece stanziare in Oriente a guardia di tutto il gran tratto che si estende dalla Siria all'Eu-

Dione Cassio, L.III, 29, LIV, 5 c 11; Plinio, Epist., 111, 9

<sup>2</sup> Tacito, Ann , I, 59, 11, 17

<sup>3</sup> Taci >, Agric , 15, Ara., XIV, 31, 38.

<sup>4</sup> Lipsio, De Magnit. ron., 1, 4

<sup>5</sup> Tacito, Ann., 1, 9.

<sup>6</sup> Dione Cassio, L.V., 21. Conf. Appiano, V, 127; Orosio, VI, 18.

frate. Assicurati anche i mari: un'armata di 250 navi stette nell'Adriatico presso a Ravenna, un'altra nel Mediterraneo al capo Miseno; molte navi rostrate con forte ciurma stanziarono al porto di Fôro Giulio (Fréjus) per difendere le spiagge di Gallia e di Spagna; 40 navi con tremila soldati assicurarono il Ponte Eussino (Mar Nero): furono armati di flotte il Danubio, il Reno, e probabilmente l'Eufrate, per ostare al passaggio dei barbari 1. Le quali forze, ingrossate da molti ausiliari e sparse in un impero di circa 120 milioni di abitanti, è calcolato che montassero a 450 mila uomini 2.

Tanti soldati raccolti a difesa dell'Impero potevano divenire minaccia e pericolo al principe, dopochè, avvezzati a violare ogni legge, sapevano che tutta la forza stava nelle loro spade. Augusto rivolse ogni industria a impedire questo effetto, e adoperò che gli antichi difensori della Repubblica si trasformassero in soldati del principe. Li separò dagli altri cittadini, li legò a sè con larghi doni e con privilegi. Il soldato ebbe posto distinto al teatro, potè, senza impacci di formule, far testamento sul campo, ebbe la proprietà dei beni acquistati sotto le insegne. Ma se il principe dava privilegi e favori, non tollerò pretensioni nè disordini tra le milizie. Voleva essere egli il padrone: il soldato doveva obbedire. A questo effetto ristabilì rigidissima disciplina. Dopo la vittoria spurgò gli eserciti degli schiavi ("), introdottivisi nella guerra civile, nè chiamò più commilitoni i soldati,

<sup>(</sup>a) Servor im qui fuggisent a dominis suis, et arma contra rempublicam tulerunt triginta fere millia capta dominis ad supplicium sumendum tradidi. Monum. Ancyr., V, 1-3.

<sup>1</sup> Tacito, A., IV, 5; Svetonio, 49; Pione, LV, 23-21; Lipsio, De Magnit rom, Y, 5; 1 17n r. Del gir ibus, quae ir de ab Augusto usque al Ludrianum in Illyrico totendre t. Publici 1 11; el llo ste o, Coune tutio quot e ibusque ruteris insigues con al Verp sterior in the tetulo t. Navi france i Polarelli, De Leginio Pou and Gravio, ton. X, 120, 147, ecc. number of concept 2 V diancle 1 10, 12c. cit, 1, 5.

e vietò ai suoi figliuoli adottivi di usare familiarmente con essi 1. Negli eserciti ordinò disciplina severa. Puni ignominiosamente i non obbedienti, decimò e nutrì di orzo i codardi, ordinò pena di morte agli ufficiali che abbandonassero il posto; e vendè all'incanto un cavaliere con tutti i suoi beni, in pena di aver sottratto alla milizia due figli col tagliar loro il pollice 2.

Fissò il servizio militare a dodici anni pei pretoriani (a), e a sedici pei legionarii (b), e assegnò dopo il congedo, ai primi una ricompensa di 20 mila sesterzi (°), e di 12 mila (d) ai secondi, perchè a causa di loro povertà non divenissero strumento degli amatori di cose nuove. Il qual provvedimento era buono, perchè mentre contentava i veterani, liberava i cittadini dal timore di nuove spoliazioni, e ne rendeva sicuri i possessi<sup>3</sup>. Ma come per pagare il soldo ordinario e le gratificazioni alla fine del servizio non bastavano i mezzi ordinarii, e si richiedevano rendite nuove, Augusto pensò a stabilire a questo fine un erario militare, ossia una cassa permanente che rispondesse al bisogno. Per darle principio vi messe 470 milioni di sesterzi (lire italiane 34,458,276) a nome suo e di Tiberio 4, e chiese soccorsi ai popoli stranieri e ai re. Poi pensando a nutrirla colle rendite

<sup>(</sup>a) Sulla istituzione e sulle vicende di essi, vedi Groneman, Le militum praeto ianorum apud Romanov historia, Trai eti ad Rhenum 1822.

<sup>(</sup>b) l'u poscia prolungato, e anche dopo quel termine i legionarii crano tenuti per qualche tempo sotto le insegne, per esser pronti, e me riserva, al bisegno. Tacito, Ann...1, 17, 26.

<sup>(1)</sup> l'quivalen i a 3975 lire italiane e 15 centesimi.

<sup>(</sup>a) Cioè z 85 lire indiane e 57 centesimi. Dione, LIV. 55, LV. 51: Systemio, 43. Sullo stipen lio delle milizio vedi Lipsio. E corr. co 7 - 7. Ann. 1, 17. e G a mili Thesaure, tom. X, pag. 280 e 1190.

<sup>1</sup> Appiano, V. 131; Svit ab. 25.

<sup>2</sup> Sveton), 2; I on , XLIX. 13, ccc . LVI, 23, C of V:1 rt Mas | cc VI, 1, 3,

<sup>3</sup> Dr ne Casso, LIV. 25.

<sup>4</sup> Monum. Ancyr., 111, 33-79.

fisse di nuove gravezze, ricorse per consiglio al senato, ma trovò grande opposizione, perchè tutti erano contrarii anche all'idea di una imposizione qualunque si fosse. Egli propose la gravezza della ventesima sulle eredità e sui legati, e diceva di averla trovata tra i ricordi di Cesare. Senatori, cavalieri e popolo erano tutti contrarii a tal novità; ma egli governandosi colla solita destrezza, minacciò di porre in cambio una gravezza ai proprietarii di terre e di case; e con questo mezzo riuscì a fare accettare, come male minore, l'imposizione di un ventesimo sulle eredità che non andassero agli stretti parenti e ai poveri, e senza curare dicerie e schiamazzi nominò tre deputati per sopraintendere a questa rendita (a), che poscia fu data in appalto ai pubblicani in Italia, e amministrata dai procuratori imperiali nelle province, come è attestato da molte iscrizioni<sup>2</sup>. A sostegno dell'erario militare andò anche la tassa dell'uno per cento posta sulle cose venali (b), e la cinquantesima parte del

<sup>(</sup>a) Dione Cassio, LV, 25, LVI, 28; Svetonio, 49; Burmanno, De vectigalibus pop. rem., cap. 11. Quelli incaricati di percepire la vicesima delle credità, e di giudicare i motivi di esenzione addotti dai contribuenti, cono chiumuti n lla iscrizioni procuratores, promagistri XX (vicesimae) hereditatum, procuratores Augusti hereditatium, Vedi Borghesi, Iscrizioni di Foligno negli Annali di corrispondenza archeologica, 1846, pag. 319; Grutero, pag. 426, n. 5, 437, 7, 454, 8 e 9; e Durcau De la Malle, Fronomie pel tique des Romains, tivre 1V, chapitre 21, vol. II; pag. 472, Paris 1840.

<sup>(</sup>Trito, A.a., 1, 7% II, 42. Era una tassa sui commestibili (edulia), simile a quallo che oggi si chiama dazio di consumo. Niuna imposta di un più grano. Pasava speia mante sul popolo; era oltre ogni dire valtare, e sattoja transcontra di frodi, perche si percepiva nellina no di Roma, non alle parte. Plinio, XIX, 19; Svetonic, Calig., 40 Da an Dola Malle, I c. cit., IV, 20 e 21.

<sup>1 &#</sup>x27; , E, st . VII 11. I meg., 57

 $<sup>^2</sup>$  V . Let , Q , to in oppropliminate procure or in a peratorum,  $R \leftarrow \{0,1,\ldots,r\}$  ,  $\{1,1,\ldots,r\}$ 

prezzo che furono obbligati a pagare quelli che vendessero schiavi <sup>4</sup>.

Provveduti e fatti a sè devoti i soldati, impedi che acquistassero fama di grandi guerrieri quelli che potevano nutrire pensieri ambiziosi, e non messe a capo delle grandi imprese se non i membri di sua famiglia. Dapprima comandò da sè stesso le guardie pretoriane, che poscia colle vite dei principi ebbero in mano l'impero; e da ultimo ne divise il comando fra due cittadini non temibili, nè per chiarezza di parentado, nè per qualità personali 2. A sè riserbò il titolo d'imperatore dato per le imprese felici, e lo ebbe ventuna volta 3. A poco a poco rese disusati i trionfi, perchè niun privato cittadino avesse modo ad elevarsi anche per un giorno solo al pari del principe, e perchè la gloria militare divenisse privilegio imperiale. Fu stabilito per massima, che l'imperatore ordinando le imprese e cominciandole con suoi auspicii, e reggendole col suo senno, egli solo vinceva, e che quindi a lui solo si dovevano gli onori della vittoria. Parecchi aveva lasciato trionfare sulle prime, anche per piccole vittoric contro ladroni o città sediziose i, ma quando si senti più sicuramente padrone non concesse quell'onore, se non qualche volta ai parenti e agli amici fedeli. Agli altri dava solamente le insegne trionfali, consistenti nella corona aurea a foggia di lauro, nella toga ricamata d'oro, nel bastone d'avorio sormontato dall'aquila, e da ultimo anche in una statua eretta nel Fôro 5: onori dati più tardi a chi non avesse militato e unche ai fanciulli e ai delatori, e fatti sempre più vili col cre-

<sup>1</sup> Dione, LV, 31

<sup>2</sup> Dione Cassio, LV, 10. Conf., LH, 2f.

<sup>3</sup> Monum A. cyr., I, 2 ; Tecito, An, I. 9.

<sup>4</sup> Svetonia, LS; Li n . LIV. D.

Cap. I.



Statua - azuata d'Augusto (Nel vestibolo del Paluzzo dei Conservatori in Campidoglio).

scere della tirannide <sup>1</sup>. Accadde allora di essi come nei tempi moderni delle decorazioni cavalleresche, le quali piovendo in copia grandissima a ogni sorta di uomini e per ogni sorta di titoli, da molte oneste persone si reputarono tutt'altro che segni d'onore.

Sorto al grado supremo per forza di armi, quantunque non prode soldato, impedi che altri tentasse di alzarsi coi medesimi modi; e tolta o menomata la preponderanza agli eserciti e ai duci, si volse agli studi pacifici, e si adoprò a finire le contese con trattati, obbligando i capi dei barbari pacificati a giurargli fedeltà nel tempio di Marte Vendicatore; e allora potè vantarsi di aver tratti a Roma a chiedere amicizia ambasciatori non più visti dai Medi, dagli Indiani, dai Seri (Chinesi), dagli Albani, dagli Iberi, dai Bastarni, dagli Sciti e dai Sarmati (°). Persuaso che a Roma bastasse un impero limitato a settentrione dal Danubio e dal Reno, a occidente dall'Oceano, a mezzodi dalle cateratte del Nilo, dai deserti e dal monte Atlante, e a oriente dall'Eufrate, si studiò di stabilire quei termini, consigliò ai successori di non oltrepassarli, e per quanto era da lui fece guerra solo per fissarli e per mantenerli, e per frenare le ribellioni o per vendicare le disfatte 2.

Pensò più volte di recare ad esecuzione i disegni di Cesare sulla Britannia, e di ridurla a provincia romana di fatto, ma, distoltone da altre cose più urgenti e dalle difficoltà dell'impresa, si contentò delle profferte e dei doni

<sup>(</sup>a) Monum. Ancyr., V. 50-54. Vedi anche Strabone, XV. 1 in principio; Dione Cassio, LlV. 9; Svetonio, 21. Floro, IV, 12, 61, ricorda i Seri, e dice che gli Indiani spesero nel viaggio quattro anni e recarono in dono gemme, margherite, ed elefanti. Vedi anche Reinaud nel Journal Asiatique, mars-avril 1863, pag. 178, e segg.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Tacito, Ann., X1, 20, XII, 3, XIII, 53, XV, 72; Svetonio, Claud., 21, Ner., 15; Dione, LX, 8, 23, 30.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Tacito, Ann., I, 3, 11.

mandati al Campidoglio, dai capi dell'isola (a). Nel 725 vinse coll'opera di M. Licinio Crasso la Mesia (Bulgaria e Servia), già tentata da lui stesso ai tempi della sua guerra di Dalmazia e Pannonia: furono battuti i Daci, e respinti oltre il Danubio (b): ricacciati oltre il Reno gli Svevi provatisi, con altri Germani, a passarlo, e repressi nelle Gallie i moti dei Treviri e Morini i. Messala trionfò degli Aquitani, ribellatisi dopo le vittorie di Agrippa (°), e il principe stesso andò in persona (727) a estendere, oltre i Pirenei, l'Impero fino all'Oceano colla sottomissione dei Cantabri e degli Asturi, che, rimasti sempre indipendenti nella servitù di tutti gli altri Spagnuoli risorgevano gagliardi dalle sconfitte, eccitavano a rivolta le altre tribù iberiche già sottomesse, e nei loro monti offrivano asilo a tutti i nemici di Roma. Abitavano nel settentrione della Spagna i luoghi stessi, che più tardi si serbarono indipendenti dai Mori, cioè la Biscaglia, le Asturie, la parte superiore della Galizia e il paese intorno a Leone. Erano una fiera gente, fatta forte dall'asprezza dei monti nativi, dai selvaggi costumi, e da amore su-

<sup>(</sup>a) Dione Cassio, XLIX, 38, LIII, 22, 25: Strabone, IV, 5; Orazio, Oci., I, 35, 20. Dione (L, 24) fa ricordare ad Ottavio il passaggio in Britannia cone cose con piuta: Strabone (loc. cit. dice anasi tutta l'in la advente al Remani: e Orazio in altro luogo parla di Britanni soggiogati e ritniti all'impero (Od., III, 5, 2, Vedi anche III, 4, 33, ed E, od., VII, 7-8): ma non fu che un desiderio, e un progetto. Da un'altra parte sappiamo che Augusto aveva consigliato di lasciare in pace i Britanni, e che Tiberio chiamava precetto questo consiglio. Tacito, Agric., 13.

<sup>(</sup>b) Dione Cassio, LI, 23-26; Virgilio, Georg., II, 497. I Dach detti anche Geti, quanto il Danubio era gelato lo passavano, e succ'og la anto i luogli virini. Au usto, dice Floro, IV, 12, li respinse sull' ltra rqu., pose presidii al di qua: Sie tene Dacia non vicia, sed summ to.

<sup>(°)</sup> Appiano, Bell. Civ., IV. 28, e V. 92, Vedi Jibullo, I, 7, il quele descrive le imprese di Messala, e ne celebra il trionfo sui Galli.

<sup>1</sup> Dione, LI, 2) e 21.

premo di libertà . Augusto, se ordinò di mettere a distruzione il paese, neppur qui fece alcuna prodezza di sua persona, perchè caduto gravemente infermo dovè ritrarsi dal campo, e poscia con un monumento attestò nuovamente della sua vecchia paura del fulmine, inalzando a Roma un tempio a Giove Tonante, perchè una notte nella querra Cantabrica non fu colpito dalla folgore, che, strisciatagli la lettiga, uccise il servo incaricato di illuminargli la strada 2. Ma i suoi legati proseguirono l'impresa gagliardamente, e i Cantabri, assaliti nei villaggi e nei monti, dopo lunga e difficile lotta furono vinti colle armi, colla fame e col fuoco. Nè a salvarli giovarono gli Asturi venuti alla riscossa, nè le forti prove ritentate in appresso. Pure, quantunque oppressi è venduti e trasportati lungi dalle native montagne, i fieri uomini non caddero d'animo: uccisero i padroni, tornarono al paese nativo, resisterono di nuovo a Roma signora del mondo (a). Per finirli fu necessaria l'opera di Agrippa, il quale, accorso (735) dalle Gallie, compresse gli ultimi moti, spense quasi tutti i Cantabri atti alle armi, e gli altri trasportò nei piani sotto la guardia di legioni e di forti colonie. Così tutte le tribù della Galizia, dopo aver resistito lungamente alla grande potenza di Roma, furono vinte e sottomesse per sempre. La poesia romana celebrò con alte Iodi la guerra Cantabrica 3, e dei vinti non rimase se non la fama di loro grande caduta; perocchè anche le storie dei vincitori narrarono di madri che uccisero i figli per impedire che andassero in mano

<sup>(</sup>a) Livio, XXVIII, 12, dice: Hispania.... prima Romanis inita provinciarum, quae quidem continentis sunt. postrema omnum, nostra demum aetate, ductu auspicioque Augusti Caesaris perdomita est.

<sup>1</sup> Vedi Duruy, État du monde romain vers le temps de la fondation de l'empire, Paris 1853, pag. 12, e seguenti.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Svetonio, Aug., 29 e 91. Conf. Dione, LIV, 4

<sup>3</sup> Orazio, Od., II, 6, 2, e II, II, 1, III, 8, 22, IV, 14, 41, Epist., I, 12, 26.

al nemico, e di altri che col veleno o col ferro e col fuoco, bruciati i lori ripari, liberarono sè stessi e i loro cari dalla servitù !.

In Affrica C. Petronio, governatore di Egitto, respinse e disfece in più scontri gli Etiopi, che condotti dalla regina Candace si avanzarono fino ad Elefantina, e tutto mettevano a sacco; e le armi romane allora penetrarono nella sconosciuta regione e la fecero alleata all'Impero 2 (732). Tre anni dopo Cornelio Balbo riaprì per le regioni di Fasania (Fezzan) la via dell'interno dell'Affrica, e avanzatosi fino al monte Atro (Gibel-Asoud), guerreggiò i Garamanti ed altre genti sconosciute, di cui portò a Roma gli strani nomi e le imagini. Balbo, nativo di Gade nell'ultima Spagna, era il primo straniero che avesse a Roma l'onore del trionfo (a).

In Oriente Augusto fece tentare l'Arabia nella speranza di averne gli aromi e le imaginate ricchezze, e per assicurare il commercio dell'Eritreo. Ma Elio Gallo, che si avventurò a quell'impresa (730-731) con diecimila uomini, tradito dalle guide infedeli, e combattuto dal mare e dagli aridi luoghi, dopo molti e vani travagli tornò indietro scemo della più parte dei suoi, spenti dalle fatiche, dalle malattie e dagli stenti<sup>3</sup>.

Quanto alle altre genti orientali, divisa tra due re la Tracia ', tolti di mezzo i regni inutili, e serbati come

<sup>(</sup>a) Plinio, V. 5; Solino, 29; Virgilio, Aen., VI, 795. Un'ampia illustrazione del passo di Plinio, relativo all'impresa di Balbo e ai popoli di cui trionfò, è nella Revue archéologique, 1862, vol. II, pag. 303-313. Vedi anche Vivien De Saint-Martin, Le Nord de l'Afrique dans l'antiquité grecque et romaine, Paris 1863, pag. 111, e seguenti.

<sup>1</sup> Dione Cassio, LI, 2I, LIII, 25 e 29, LIV, 5 e II; Strabone, III, 4; Svetonio, 20; Floro, IV, 12, 46-48; Orosio, VI, 21.

<sup>2</sup> Strabon , XVII, I; Dione Cassio, LIV, 5; Plinie, VI, 35.

<sup>3</sup> Dione Cassio, LIII, 29; Plinio, VI, 32, 17; Strabone, XVI, 4; Virgilio, Aen., VII, 605; Orazio, Od., I, 29; II, 12, 21, III, 24, 2, Epist., I, 6, 6, e I, 7, 36.

<sup>4</sup> Tacito, Ann., II, 61.

sudditi quelli che potessero servire di baluardo all'Impero, rimaneva solo da incutere spavento agli Armeni ed ai Parti; ed Augusto lo fece sì bene, che i primi gli chiesero un re; e gli altri, comecchè potentissimi, gli restituirono senza guerra le insegne militari, e i pri-



Ricordi delle insegne romane riavute dai Parti.

gionieri rimastivi nelle infelici imprese di Crasso e di Antonio (a); e Fraate, loro re, dette i suoi figliuoli in ostaggio per guadagnarsi l'amicizia di Roma. E Augusto ne menò festa e trionfo, reputandosi a gran lode di aver tolto senza sangue quell'onta al nome romano: e i poeti celebrarono magnificamente lui, fulmine di guerra sull'Eufrate e domatore dei Parti 1. E per ciò, come per

(a) Orazio, Epist., 1, 12, 2, Od., III. 5. 4, Carm. Saec., 54: Ovidio. Fast., I, 593. Molte medaglie coll'epigrafe Signis Parthicis receptis, Signis receptis, e Signa P. R., hanno Marte che tiene un'aquila romana e un'insegna di guerra, e Parti che genuflessi o in piedi presentano insegne ad Augusto in quadriga trionfale. Vedi Eckel, Doctrina Num. vet., VI, 94-98, 101; e Cohen, Monnaies frapp, sous l'Emp. rom., pag. 62 e 63. Diamo incise due medaglie della gente Aquillia. Nella prima col nome del monetiere L. AQUILLIUS FLORUS III VIR (triumvir), vedesi la testa della Virtu coperta di elmo, e nel rovescio con la leggenda CAESAR AUGUSTUS SIGN. RECE. (signis receptis) è un Parto genussesso che presenta un'insegna-Nell'altra è la testa radiata del Sole, e la stessa leggenda del monetiere suddetto, e similmente un Parto che presenta un'insegna. Vedi Cohen, Médailles consulaires, pl. VI, Aquillia, n. 7 e 8.

<sup>1</sup> Dione, LHI, 33, LIV, 8; Velleio, II, 91; Strabone, VI, 6; Monum. Ancyr., V. 39-43; Giustino, NLII, 5; Livio, Epit., 139; Floro, IV, 12, 63; Eutropio, VII, 5; Tacito, Ann.,

le ambascerie venute a Roma dall'ultimo Oriente, si fece più viva e più generale l'idea di estendere fino all'India, alla Battriana e alla China la dominazione romana, e di fondare la monarchia universale; idea ehe messa in campo da Cesare durò fino ad Adriano, e rimase idea senza effetto, quantunque la poesia ne parlasse sovente come di fatto compiuto, o prossimo a compiersi 1.

Nell'interno dell'Impero sommamente importava sottomettere al tutto i fieri popoli Alpini, per avere sicura la via alle Gallie, al Reno e al Danubio. Si era cominciato già dai Salassi (727), abitatori di luoghi asprissimi nel fianco meridionale delle Alpi, ove ora è la valle di Aosta. Erano stati combattuti più volte 2 e spogliati di loro miniere d'oro, ma duravano terribili sugli alti dirupi, donde, precipitando macigni, schiacciavano eserciti e viaggiatori. Fu mandato a finirli Terenzio Varrone Murena, il quale col menar tutto a distruzione forzò la fiera gente a chieder pace, e ne prese 36 mila, tra cui ottomila atti alle armi, e condottili ad Eporedia (Ivrea) li vendè tutti all'incanto. Poscia a compier l'opera fu mandata colà una colonia di tremila soldati pretoriani, la quale, presa la miglior parte di quel territorio, fondò ivi Augusta Praetoria (10sta) alle due foci delle Alpi Graic e Pennine<sup>3</sup>, ossia delle valli che vanno al Piceolo e al Gran San Bernardo. La città fu fondata dentro il recinto del campo di Varrone Murena, e tuttora ne conserva la forma di parallelogrammo, e una parte delle antiche mura, e la porta pretoria, bella e solida mole, fuori della quale sorge sempre il grande arco inalzato ad onore di

<sup>11.</sup> I; Orosio, VI, 21; Orazio, OI, I. 12, 53, III, 5, 4, 1V, 5, 25, IV, 15, 17, Sat., II, 5 62, Epist., I, 18, 56, e H, 1, 256; Virgilio, Georg., III, 31, Aen., VII, 606; Properzio, II, I), 13, e III, 4, 6.

<sup>1</sup> Veli Virg 1 , Georg , H, 172. Act., L 286, VI, 795, VIII, 705, e segg.; Orazio, Od., 1. I2, 55, III, 29, 27-28, IV, I5, 23; Properzio, III, 4, I, IV, 3, I0, IV, 6, 8I.

<sup>2</sup> bione, Fragm., 79, XLIX, 34 e 38, e sopra vol. III, pag. 97. 3 I one Cassio, I.III. 25; Strabone, IV 6; Plinio, III, 6 e 12.



Edificii romani d'Aosta. Fianta della città, mura, porta, teatro, anfiteatro, arco d'Augusto (Promis e Auber!).

Augusto per ricordo della distruzione dei Salassi. Altre opere d'arte resero splendida l'abitazione dei nuovi coloni, e anche oggi rimangono belle rovine dell'elegante teatro, dell'anfiteatro, del magazzino militare, di templi, di terme, e si vedono colonne ed epigrafi, e antiche medaglie, alcune delle quali si riferiscono al popolo distrutto dalle legioni. La dominazione di Roma fece anche ivi cambiar l'aspetto dei luoghi. La valle, che da Ivrea lungo la Dora per circa 50 miglia si estende fino alle Alpi Graie e al Montebianco, fu solcata da una grande strada romana, la quale giunta ad Aosta si divideva in due rami, uno dei quali salito il Sommo Pennino (Gran San Bernardo) di là per Ottoduro (Martigny), Aventico (Avenches), Augusta dei Rauraci, (Augst presso Basilea), ed Argentorato (Strasburgo) andava a Magonza: e l'altro per l'Alpe Graia (Piccolo S. Bernardo) a traverso agli Allobrogi conducevasi a Vienna e a Lione. Per tutta la valle rimangono tracce della via, ora tagliata nelle rupi, ora sostenuta da arcate. A Donnas per 250 passi vedesi tagliata nel vivo masso che ivi dall'alto del monte scende a precipizio nel fiume. Il ferro dei soldati romani distrusse lo scoglio che impediva il passaggio, e un'arcata monumentale fu posta per ingresso alla magnifica via, e per sostegno al monte, cui era stata tolta la base. A Saint-Vincent sono belle le rovine del ponte, caduto dopo 18 secoli all'età nostra. Fra le opere più belle dell'arte antica sorge a Pont-Saint-Martin il ponte sotto cui passa l'Hellex che dal Monte Rosa corre alla Dora. Altri ruderi di ponti a Châtillon, all'entrata di Aosta, a Liverogne e altrove. I luoghi, chiusi da grandi montagne coperte sempre di ghiacci e di nevi, e variati di verdi campi, e di vitiferi colli, ad ogni tratto ricordano Roma con avanzi di opere stupende, con iscrizioni e sepolcri. A Villanova è memoria dei sacerdoti Augustali. Sul Gran San Bernardo presso l'Ospizio della carità universale, nel sito

che anche oggi chiamasi *Piano di Giove* rimangono vestigii di Giove Pennino nelle epigrafi votive in tavolette di bronzo, che i viaggiatori appendevano in rendimento di grazie al Dio Alpino, dopo aver passati felicemente all'andata e al ritorno (*pro itu et reditu*) i pericoli dell'ardua





ionna .

(A' ' rt

montagna. A Courmayeur (). ai piedi del Montebianco, sono i profondi trafori fatti dai Romani nelle montagne per ricercare i metalli e scavar le miniere, di cui rendono oggi testimonianza anche le ricche fontane ferruginose e

<sup>(</sup>a) Detto Auri fodinae a tempo dei Romani, e Curti o Caria maior nel medio evo: d'onde il nome moderno.

sulfuree: e sulla cima del Piccolo San Bernardo ruderi antichi ricordano i Romani, i Salassi ed Annibale 1.

In appresso furono vinte tutte le altre genti alpine dalle Alpi marittime fino all'Illiria, e fra tutte queste guerre, intese ad assicurare l'Italia, andò famosa nelle storie e nei canti dei poeti 2 quella contro i Reti, i Vindelici e i Norici governate da Druso e da Tiberio, figliastri di Augusto. I Reti, figli degli Etruschi, fuggiti dalle pianure del Po al tempo dell'antica invasione dei Galli, tenevano le Alpi grigione e trentine, discendendo alcun poco verso l'Italia fino agli Insubri. I Norici stavano tra il Danubio e le Alpi fino alla Carnia 3; e i Vindelici al di là dell'Eno (Inn) e del lago dei Briganti (lago di Costanza), nel piano che pende dolcemente verso il Danubio. I Reti imbarbariti sui monti uccidevano gli uomini fatti prigioni, e anche le donne che i loro indovini dichiarassero incinte di un maschio; menavano prede di Gallia e d'Italia, e ai Romani facevano quanti più danni potessero. Druso, giovane di rara eccellenza nelle armi, gli vinse (739) in una grande battaglia nelle Alpi trentine, e li disperse penetrando i loro recessi. Invano i fuggenti cercarono ricovero nella Vindelicia levatasi a loro favore. Tiberio venne dalle Gallie a soccorso di Druso; e, unite insieme le forze, i due fratelli trionfarono di ogni ostacolo. Furono aperte le dense foreste; traversato con navi il lago dei Briganti; espugnate molte castella, fatte molte belle fazioni, superati i luoghi più difficili, vinte con grande strage genti numerosissime, e soprammodo feroci. Tutti i Reti e Vindelici si arresero a discrezione;

<sup>1</sup> Veli Promis, Le antichità di Aosta, Augusta Praetoria Salassorum, misurate, dis gnate e illustrate. Torino 1862; Anbert, La vallée d'Aoste. Paris 1860, e dello stesso Les voies romaines d'uns la vallée d'Aoste nella Revue archéologique, 1862, vol. 6, pag 65 e segg; Gal, Coup-d'œil sur les antiquités d'Aoste. Aoste 1862; Gerard, La vallée d'Aoste sur la scène, Aoste 1862.

<sup>2</sup> Vedi Orazio, Ol., 1V, 1, e IV, 11, 7-32.

<sup>3</sup> Strabone, VII, 1.

VANNUCCI - Storia dell'Italia antica - IV.

e la gioventù più robusta fu venduta e trasportata in



Ruderi del trofeo d'Augusto (Zuccagni Orlandini).

paesi lontani (a). Tutte quelle regioni formarono la provincia di Rezia, che fu tenuta a freno da legioni e castelli, e dalla colonia di Augusta dei Vindelici, che poi divenne la città di Ausburgo: dove facevano capo tutte le vie di comunicazione tra Italia, Gallia, Reno e Pannonia, e fu luogo fiorentissimo di commercii, e splendido

di monumenti religiosi e civili, come attestano le iscrizioni e molte rovine (b). E come Pompeo aveva già posti

(a) Dione Cassio, LIV, 22; Velleio Patercolo, II, 95; Svetonio, Aug., 21, e Tib., 9; Strabone, IV, 6, e VII, 1. Nel cantone dei Grigioni, e massime nell'Engadina, che corrisponde a una parte dell'antico paese dei Reti, rimangono ancora più tracce della conquista e della dominazione romana nel linguaggio romantsch, che ha visibili elementi latini, e in più nomi di luoghi, tra cui noto i seguenti: Septimerpass, Julierpass (passo di Settimo, passo di Giulio): Druserthal (valle di Druso); Celerina: Silvaplana, ecc. Vedi la Ribhothèque universelle de Genève. 64° année, tom. IV. pag. 54. A questi si possono aggiungere anche Puntigels per Ponticulus; Montigels per Monticulus; Planizius per Planities; Veirhenofen per Vicus novus; Prad per Pratum, ecc. Vedi Gabriele Rosa nella Rivista Europea, 1846, vol. I, pag. 180.

(b) Vedi De Ring, Sur les établissements du Rhin et du Danube, Paris 1852, vol. II, pag. 101-109. L'autore di questo libro raccolse tutte le medaglie e le epigrafi lasciate dai Romani in queste regioni, ricercò i siti dei 50 castelli di Druso, i campi delle legioni e i loro ricordi, studiò

trofei sulla cima dei Pirenei per memoria delle sue vittorie di Spagna 1, ora per eternare il trionfo su tutte le genti montane dal mar Tirreno all'Adriatico fu inalzato un gran monumento sulle Alpi marittime, del quale durano sempre le rovine a Torbia sulle alture al di sopra di Monaco e di Roccabruna, ove la via Giulia Augusta della Liguria passava dirigendosi a Cimella e a Nicea (Nizza) (a).



Lo stesso trofeo restaurato da L. Canina.

le linee di fortificazione sul monte Abnoba nella

Selva Nera, sul Tauno, sul Reno, sul Meno, sul Danubio, e su tutti i confini: percorse le antiche vie, investigò i ruderi dei monumenti, le tracce della colonizzazione, e tutti i documenti valevoli a illustrare la storia della conquista e della dominazione romana in Germania, dove l'Italia portò le sue istituzioni, la sua religione, la sua civiltà, le sue arti. Per Augusta dei Vindelici vedi anche Raiser, Die romischen Alterthümer zu Augsburg, Augsburg 1820; e Conf. Zumpt, De coloniis Roman. milit., pag. 403.

(a) Vedi Spitalieri, Notizie sul Monumento dei trofci di Augusto di Torbia, nelle Memorie dell'Accademia delle Scienze di Torino, 1843, serie Il, tom. 5. pag. 161 e segg. Nell'iscrizione del monumento, conservata da Plinio, sono i nomi di 45 popoli, ed è detto che fu inalzato ad Augusto: Quod eius ductu auspiciisque gentes Alpinae omnes, quae a mari su-

<sup>1</sup> Plinio, III, 4.

Ivi erano scritti i nomi dei popoli sottomessi all'Impero di Roma: ma, ad eccezione di due (Veamini e Caturigi), non si ricordano i le tribù governate da Cozio, regolo alpino, il quale col suo senno trovò modo a far sì che i suoi avessero patti men duri. Marco Giulio Cozio. figliuolo di Donno, dominava sulle Alpi Cozie tra l'Italia e le Gallie dal monte Vesulo (Monviso) fino al Cenisio, allargandosi da una parte verso Ebroduno (Embrun), e dall'altra fino a Segusione (Susa), e verso i Liguri Taurini e, al dire di Strabone, anche verso la città di Ticino dove ora è Pavia?. Egli sentita la tempesta che trasvolse i popoli alpini, chiese pace ad Augusto, e gli eresse a Susa un bell'arco trionfale in cui egli ha il titolo di Prefetto delle città, ossia dei popoli di cui l'iscrizione dà i nomi (2). Sappiamo anche che con grandi lavori egli rese più brevi e più comodi i passaggi delle Alpi, e resse con giusto

pero ad inferum pertinebant, sub imperium populi romani sunt redactae. Plinio, III, 24. Vedi anche Egger, Examen. des Histor. d'Ang., pag. 300 e segg., e Monti, Storia di Como, pag. 54. I ruderi e la restaurazione del monumento sono in Zuccagni Orlandini, Corografia d'Italia. Atlante I, 6, e in Canina, Architettura romana, tavola 201.

(a) Vedi Scipione Massei, Museum Veronense, pag. CCXXXIV; Massazza, L'antico arco di Susa descritto e disegnato. Torino 1750; Ponsero, Piccolo cenno sull'arco trionfale di Cesare Ottaviano Augusto, esistente nella città di Susa (con disegno), Torino 1841. Il Canina disegnò l'arco restaurato nella tavola 184 dell'Architettura Romana. L'epigrafe riferita anche dall'Orelli (n. 626), dice così:

IMP. CAESARI. AUGUSTO. DIVI. F. PONTIFICI.
MAXIMO. TRIBUNIC. POSTESTATE XV. IMP. XIII.
M. Iulius regis Donni. f. Cotius praefectus ceici atium.
Quae. subscriptae. sunt. Segoviorum. Segusinorum.
Bellacorum. Caturigum. Medulliorum. Tebasiorum.
Adanatium. Savincatium. Egidniorum. Veaminiorum.
Venicamorum. Imeriorum. Vesubianorum. Quadiatium.
Et. ceivitates. quae. sub. eo. praefecto. fuerunt.

<sup>1</sup> Plinio, III, 21

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Strabone, IV, 1 e 6, V. 2.

governo le sue genti, le quali per questo e per la quiete procurata loro coll'amicizia di Roma, gli fecero a Susa un venerato sepolero, e serbarono di lui religiosa memoria <sup>1</sup>. Rimase ricordo anche di suo figlio chiamato col medesimo nome, a cui poscia Claudio rese il titolo di re, e il regno paterno ingrandito, il quale durò fino a



Ar , a S ... L'susero ..

quando, per la morte di lui, Nerone ridusse le Alpi Cozie a provincia romana<sup>2</sup>.

I Aremiano Marellino, XV, 10, 2 e 7.

<sup>2</sup> Dione, IN 21; See nio Nov., IS: Vorisco, A re no 21

Il principe trionfò ed ebbe tutti gli onori di queste vittorie, come di quelle di altri legati che tenevano in freno i tumultuanti del Bosforo, e le fiere genti di Tracia, e respingevano i Daci oltre il Danubio, e davano pace e sicurezza alle province d'Oriente 1. Agrippa e Tiberio batterono più volte i Pannoni e i Dalmati ribellanti a ogni tratto<sup>2</sup>, mentre Druso accresceva sua gloria in Germania, ove arse la guerra più grossa del regno di Augusto per opera di quelle terribili genti, che pregiavano più il ferro che l'oro, e che forti di sito e di numero e di amore indomabile di libertà opposero resistenza invincibile alla dominazione straniera, e dettero i primi colpi, da cui alla fine fu crollato e distrutto l'Impero. Gli abitatori delle vicinanze del Reno (Sicambri, Usipeti e Tenteri) avevano già passato il fiume più volte e infestate le Gallie, d'onde dapprima li respinse il valore di Agrippa. Anche M. Lollio, più cupido di pecunia che di giusto governo, li vinse e li gravò di tributo, ma si trovò a mal partito, perchè i barbari tornando contr'esso lo circondarono, gli saccheggiarono il campo, e gli tolsero l'aquila della quinta legione 3: ed egli ebbe per gran ventura d'impedire che si avanzassero oltre alla Mosella. Finalmente (742) mosse Druso contr'essi, e penetrò a dentro nelle foreste germaniche, e correndo e ricorrendo per varie regioni vinse e rivinse, senza domarli mai, più popoli in tre spedizioni, delle quali per la mancanza dei necessari ragguagli non possiamo farci un chiaro concetto. A difesa delle Gallie pose presidii lungo la Mosa e costruì 50 castelli sulla ripa sinistra del Reno ', dai quali probabilmente sorsero poscia le città di Basilea, di Strasburgo, di Spira, di Worms, di Magonza, di Bingen, di

<sup>1</sup> Velleio Patercolo, II. 98; Floro, iV. I2, 17-18; Dione Cassio, LIV, 20.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dione Cassio, IIV, 20, 21, 28, 31, 34

<sup>3</sup> Dione, LIV, 20; Velleio, II, 97; Svetonio, 23; Tacito, Ann., I, 10; Giulio Ossequente, De Ostentis, 71.

<sup>4</sup> Floro, IV, 12, 26; Merivale, IV, 221

99

Coblenza, di Andernach, di Bonna, di Colonia, di Neuss, di Nimega e di Leyda. Fece la fortezza dell'Alisone



Druso (Icon. Rom., tav. 21, n. 1).

(klsen o Wesel) nell'interno della Germania: e per mezzo di un canale congiunse il Reno coll'Yssel (a), navigò nel

(a) La Fossa Drusiana era grande e profonda da potere esser percorsa dalle navi le quali in tal modo avevano comodo a passare dall'uno all'altro fiume, per quin li andare nell'Oceano, e approdare ai paesi dei Frisi e cci Cauci per le foci dell'Ems e del Weser. Il lavoro di Druso fu prodigioso, e perciò anche Svetonio, Claud., I, lo cliama fessas nori et umensi operis. Il Luden, Storia d'Alemagna, II, 2, è d'avviso che fossero preparate da questi lavori di Druso le irruzioni posteriori dell'Oano, per le quali lo Zuidersee divenne un golfo di mare.

lago Flevo (Zuidersee), e prima d'ogni altro andò all'oceano germanico. Vinse Frisii, Catti e Cherusci, disertò i paesi, condusse in schiavitù donne e fanciulli, uccise gli nomini a guisa di bestie feroci; corse gli oscuri recessi della selva Ercinia, penetrò due volte fino al Visurgi (Weser), e dopo gravi pericoli giunse alle rive dell'Albi (Elba) ove inalzò suoi trofei. È detto che una donna di più che umana statura si attraversò un giorno ai suoi passi, e rimproverandolo in lingua latina della sua ambizione insaziabile, gli disse: Arrèstati, o Draso: i fati non ti concedono di vedere ogni cosa, ed è prossimo il termine delle tue opere e della tua vita (a). Checchè sia dello spettro, Druso nella sua ritirata prima di giungere al Reno cadde da cavallo, e in un mese, alla sua età di 30 anni, morì della malattia che segnitò alla caduta. All'annunzio del disastro, Tiberio che era a Pavia, per ordine del principe corse in Germania, e trovato il fratello agli ultimi aneliti ne accompagnò a piedi il cadavere a Roma, dove fu condotto con grandissima pompa, portato dapprima dagli ufficiali delle legioni, poi dai maggiorenti dei municipii e delle colonie. Fu lodato con orazioni funebri nel Fôro da Tiberio, e nel Circo Flaminio da Augusto, il quale lo fece seppellire nel suo mausoleo, e gli compose da sè stesso l'epigrafe e ne scrisse la vita, mentre un poeta ' ne faceva il panegirico in versi a consolazione di Livia. Il senato dètte a lui e ai suoi posteri il nome di Germanico che poscia fu fatto più illustre dal suo infelice figliuolo; e ordinò di erigere in suo onore sulla via Appia

<sup>(</sup>a) Delle imprese di Druso in Germania, e della fine e degli onori di lui parlano Dione, LIV, 25, 32, 33, 36, e LV, 1-2; Velleio Patercolo, II, 97; Tacito, Ann., 1, 3, II, 7-8, 41 e 82, III, 5, IV, 72, XII, 29, XIII, 53, Hist., V, 19, Germ., 34 e 37; Livio, Epit., 139 e segg.; Svetonio, Claud., 1, e Tib., 7; Strabone, VII, 1; Plinio, VII, 20; Seneca, Consol. ad Polyb., 34; Eutropio, VII, 5 e 8, e Pedone Albinovano (o chi altri), nell'Epicedio di Druso.

un arco marmoreo con trofei, del quale abbiamo ancora l'imagine intera in una medaglia, e i grandi ruderi presso

la porta S. Sebastiano. Ebbe lode per le imprese guerresche, pel mite costume, per la fedeltà coniugale rarissima in questi tempi, e anche per l'ingegno civile, perchè fu creduto che nutrisse il pensiero di restituire, quandochè fosse, la libertà popolare: la qual cosa, vera o imaginata, servì a rendere presso i cittadini più caro e



Medaglia coll'arco di Druso (Canina, Edif., IV, 214).

reverito il suo nome, quando Tiberio col truce aspetto e coi crudeli fatti apparve come il contrapposto di lui.

In Germania il campo in cui cadde si chiamò scellerato. I soldati addoloratissimi della perdita del duce caramente diletto volevano ritenerne la salma: ma Augusto
gli avvertì esser loro dovere di serbare la disciplina nel
dolore come nella milizia (a): ed essi a sfogo dell'animo
gli posero un'ara sul fiume Luppia (Lippe), gli inalzarono
statue e sepolcro onorario sul Reno presso a Magonza,
ordinando che intorno ad esso ogni anno, a un dato
giorno, si facesse festa di corse e di giuochi, e che tutte
le città delle Gallie ne celebrassero la memoria con supplicazioni solenni. Una statua colla scritta in memoria
di Druso trovata presso a Magonza rimase ivi sulle mura
della dogana fino all'anno 1688, dopo il quale fu spezzata
dai soldati francesi (b): e avanzo del monumento onorario

<sup>(</sup>a Modum lugendi non sibi tantum sed ctiom aliis fecit; ac totum exercitum non solum moestum, sed etiam attenitum, corpus Drusi sui sidi indicantem, ad morem romani luctus redegit; indicaritque non ruli andi tantum disciplinam esse servandum, sed etiam dolendi. Seneca, Consol, ad Polyb., 34.

VANNUCCI - Storia dell'Italia antica - IV.

vogliono sia presso a Magonza la Pietra della quercia (Eichelstein), tenuta per tale anche ai tempi di Ottone di Frisinga, cioè ai principii del duodecimo secolo <sup>1</sup>.



Ruderi dell'arco di Pruso a Roma (Da Fotografia)

Lucio Domizio Enobarbo, figlio di quello che avea comandato la flotta repubblicana di Bruto e di Cassio,

entdeckten Alterthümer aus heidnischer Zeit, Weimar 1842, fig. 729<sup>a</sup>, pag. 70, il quale dà il disegno della statua, e lamenta che quell'avanzo della veneranda antichità fosse vandalicamente distrutto.

<sup>1</sup> Luden, Storia d'Alemagna, II, 2; Mascou, Storia dei Tedeschi, I, 63.

successe a Druso in Germania, e spinse le sue correrie anche oltre l'Elba <sup>1</sup>. Ma presto fu messo in suo luogo

Tiberio, il quale, meglio secondando i disegni della politica imperiale, rinuuziò allo splendore delle imprese inutili, e, studiando di recare i popoli a pace per via di trattati 2, accolse la sottomissione volontaria di molti, ma trattò perfidamente i Sicambri mostratisi più indomabili; perocchè ritenne prigioni i loro messaggi, i quali si uccisero per fuggire l'obbrobrio della servitù e la noia dell'esilio, e spopolò la nazione di 40 mila uomini trasportandoli in Gallia sulla ripa sinistra del Reno 3. Gli altri Germani consentirono di restar tributari, finchè poco dopo altri guerrieri impazienti del giogo non si alzarono a menar fiera vendetta degli invasori stranieri.



Statua di Druso già esistente a Magonza (Wagener)

Dopo questi fatti fu per più anni pace nel mondo; Augusto chiuse per la terza volta il tempio di Giano (a);

<sup>(\*)</sup> Svetonio, 22; Monum. Ancyr., II, 42-43. La prima chiusura del tempio fu dopo la battaglia di Azzio, la seconda dopo la vittoria sui Cantabri, e la terza probabilmente nel 747. Vedi su ciò Dione, LI, 20, LIII,

<sup>1</sup> Tacito, Ann., IV, II; Svetonio, Ner., 4.

<sup>2</sup> Tacit), Ann., II, 26.

<sup>3</sup> Svetonio, Aug., 21, Tib., 9; Dione, LV, 6.

e in questa quiete nacque nella Giudea Gesù Cristo che veniva a predicare libertà e uguaglianza tra gli nomini, e a cominciare per l'umanità un'èra nuova (753) (°).

A Roma le liete novelle vennte dai campi erano cagione di sontuose feste, di allegrezze e di largizioni, per cui la moltitudine si rendeva sempre più devota al nuovo padrone. Per la vittoria di Tiberio sui Pannoni e sui Dalmati il popolo ebbe solenne convito sul Campidoglio e in altri luoghi della città: Livia e Giulia convitarono le donne, e nel giorno della ovazione vi fu festa e banchetto pei senatori e per le matrone 1. Per ogni occorrenza vi erano belli e sontuosi spettacoli. Continui i festeggiamenti del di natalizio d'Augusto e dei membri di sua famiglia: feste augustali pel ritorno del principe dalle province, e augurii e canti per pregargli felicità dagli Dei 2; feste votive per la salute di lui: feste per la dedicazione di templi, di teatri, di portici; allegrezze per le nozze dei figli e nipoti del principe; spettacoli teatrali in ogni quartiere della città con istrioni di tutte le lingue; giuochi secolari, giuochi quinquennali per la vittoria di Azzio, e lotte di atleti e gare di corridori e di saltatori; giuochi troiani di giovinetti patrizi, giuochi di Marte con

26, LIV, 36, e Fgger, Examen des Historiens d'Aug., il quale discusse lungamente questa materia a pag. 36, 47, 48, 49, 271, 294, 300, 301, 318, 319-321.

(a) Questa è la credenza comune: ma il calcolo, che serve di base all'èra volgare, fatto nel secolo sesto, sta su dati meramente ipotetici. Il censo fatto da Quirinio è posteriore di più anni a quello in cui, secondo Luca e Matteo, nacque Cristo: e l'iscrizione, con cui volevasi stabilire che Quirinio fece du censi, è tenuta per falsa. Vedi Orelli. 623, e Renan, Vie de Jesus, Paris 1863, pag. 20. Altri tentò, ma con poco frutto, di ceneiliare gli scrittori sacri e profuni. Vedi Donati, De censu quem Caesar Octavius Augustus tempore nativitatis Christi per o bem terrarum fecit, Wittenbergae 1720.

<sup>1</sup> Svetonio, Tib., 9; Dione, LV, 2.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Svetonio, 57.

corse di cavalli, e con cacce, in cui si uccidevano continaja di leoni e di altre fiere affricane. Nel Circo Massimo uomini correnti sui carri davano la caccia alle belve: e rinoceronti battagliavano con elefanti. Per allontanare i cittadini dal Fôro, il principe li traeva ai combattimenti del Circo, studiando a poter suo che questo popolo, padrone già dei fasci e dell'Impero, si contentasse di avere in cambio pane e spettacoli. Frequentissimi i combattimenti dei gladiatori; magnifiche le battaglie navali in laghi artificialmente scavati nelle vicinanze del Tevere. Nel Circo Flaminio, empito d'acqua a quest'uopo, una volta furono uccisi 36 cocodrilli. Nell'iscrizione di Ancira Augusto stesso ricorda la grande naumachia data al di là del Tevere in un gran lago artefatto, ove combatterono 30 navi rostrate e molte più navi minori; ricorda che diecimila uomini combatterono agli spettacoli dei gladiatori dati a suo nome, o dei figli e nipoti; come pure parla di 27 spettacoli, e di 26 cacce negli anfiteatri, nel Fôro e nel Circo, in cui furono uccise 3500 fiere affricane. Nei teatri e nelle grandi ragunanze di popolo per rendere ammirate le genti mostrava bestie rare, e ostaggi di lontane regioni. Intento a studiare ogni via per conciliar favore a sè stesso, anche i pubblici trastulli usò come strumenti di regno. A tutti gli spettacoli e alle gioie del volgo interveniva in persona (a): protesse e privilegiò chi meglio divertiva la moltitudine, e fece suo pro delle contese degli istrioni, perchè, destando essi fazioni nel pubblico, distoglievano gli animi da altri pensieri, e come il commediante Pilade disse al principe stesso, servivano bene alla nuova politica 1.

Nè si rimaneva a dar feste e spettacoli, ma prese

<sup>11)</sup> Cirile rebutur nisceri voluptatibus culgi. Tacito. Ann., I, 54.

Mo on Ancor. IV, 31-48; Lione Cassio, LI, 2. LHI, I, LIV, 9, 17, 25, 26, 34, LV, 10 e 22, LVI, 3 e 27; Svetonio, 34 e 45.

cure grandi e continue perchè il popolo fosse abbondantemente nutrito. Provvide la città del bisognevole; in occasione di carestie cacciò da Roma i forestieri e i servi, e largheggiò in distribuzioni di pecunia e di grano, le quali si facevano regolarmente a tempi determinati, e vi partecipavano dugentomila persone e talora anche più (a). Dètte più volte fino a 600 sesterzi (lire it. 419 e 28 cent.) a testa, e in grazia del suo nipote Marcello ammesse auche i fanciulli al donativo. Nel tredicesimo suo consolato restrinse i doni di pecunia a 200 mila persone dando ad ognuna 60 denari (lire 47 e 70): il che portava a lire 9,540,000 di spesa. In qualche occcasione dette gratuitamente anche i bagni e i barbieri<sup>4</sup>. L'iscrizione di Ancira ricorda tutti i larghi donativi di lui; e nel suo testamento egli stesso disse 2 di avere consumato quattromila milioni di sesterzi avuti in legato dai cittadini, oltre al suo patrimonio e a quello ereditato da Cesare. Al che è da aggiungere tutto ciò che egli pigliava dalle rendite dello Stato, perchè quantunque avesse separato il suo denaro particolare da quello del pubblico erario, spendeva l'uno e l'altro a sua voglia: e anche lo storico Dione non seppe comprendere qual differenza vi fosse tra il pubblico erario e il fisco del principe.

Augusto vide i mali di tutte queste larghezze, che nutrivano l'ozio e più corrompevano il popolo, ma non osò di

a) Ogni frumentario riceveva 5 modii o 67 ½ libbre di grano al mese. Onde queste libbre moltiplicate per 12 e per 200 mila, numeri dei mesi dell'anno e delle persone che ricevevano la distribuzione gratuita. divemvano ogni anno 162 milioni di libbre. Moltiplicando poi questo numero per 15 centesimi, prezzo probabile della libbra del grano, si trova che la spesa annuale era di 24 milioni e 300 mila lire italiane. Vedi Durgan I e la Malle, Econom. polit. des Rom., IV, 12.

<sup>1</sup> Svetonio, 41; Dione Cassio, LI, 21, LIII, 23, LIV, 25, LV, 10 e 26; Monum: Ancyr., 111, 7 c segg.

<sup>2</sup> Svetonio, 101.

sopprimerle mai, perchè servivano egregiamente ai suoi fini. L'elemosina data a tutti a pubbliche spese faceva dimenticare la libertà: il popolo divertito e pasciuto plaudiva al donatore magnifico di cose non sue, e invano alcuni si indignavano delle nuove leggi <sup>1</sup> e dei privilegi monarchici.

Anche in questo universale avvilimento vi erano uomini che non arrendendosi neppure al destino, come già Catone, seguivano la causa dei vinti, quantunque abbandonata dagli Dei, e protestavano che la pace comprata a prezzo di servitù era disonorevole e calamitosa. Alcuni appiccavano alla Curia libelli contro l'usurpatore; altri congiuravano di spegnerlo. Egli dapprima alcuni lasciò dire, stimandosi contento che la fortuna avesse tolto loro il modo di nuocergli coi fatti. Ad altri amatori di facezie e di motti mordaci chiuse la bocca col bando. Esiliò un Cassio da Padova, che in numeroso convito disse non mancargli la voglia nè l'animo di ucciderlo; e multò in denari le ingiurie di un Giunio Novato 2. Punì nel capo alquanti cospiratori, tra i quali sono ricordati alcuni di illustri famiglie, quantunque gli storici di corte gli chiamino, come sempre accade, e fiore di ribaldi e canaglia. Primo a cospirare fu il figlio di Lepido, il quale con molti cittadini tramava di ucciderlo subito dopo la vittoria di Azzio. La trama fu scoperta da Mecenate. che quietamente e celeremente fece troncare la testa a Lepido, e lasciò da banda il processo, perchè i congiurati erano troppi. Dopo si proposero il medesimo intento Fannio Cepione, e Licinio Murena, fratello di Terenzia moglie di Mecenate, e per un ordine del principe contrario alle leggi furono condannati assenti, e poi uccisi nella fuga. Di due servi che avevano accompagnato Cepione fuggente, uno lo difese con pericolo della vita dagli sgherri di Augusto, e l'altro da traditore aiutò i

<sup>&</sup>lt;sup>†</sup> Dione Cassio, LV, 25 e 27.

<sup>2</sup> Svetonio, 51 e 55.

persecutori a pigliarlo. E il padre dell'ucciso nel suo coraggioso dolore protestò contro la illegale uccisione del figlio dando libertà al servo generoso, e mettendo in croce il traditore, dopo averlo fatto passare pel Fôro con un eartello, ehe diceva la causa per cui era mandato al supplizio. Congiurò Marco Egnazio Rufo; poscia Plauto Rufo, e Lucio Paolo; e anche nomini di bassa mano ebbero animo di volere uccidere il distruttore della libertà. Un saccomanno dell'esercito d'Illiria fu colto di notte vicino alla camera del principe con in mano un coltello da caccia. Molti altri ebbero accusa d'insidie tramate. nè è noto, dice Dione, se a diritto o a torto, perchè rimanendo ogni cosa segreta, il pubblico diceva questi essere trovati e pretesti del principe per togliere di mezzo gli uomini non amati da lui. Da ultimo gli tramò contro anche Gneo Cornelio Cinna, nato di una figliuola di Pompeo Magno; ma con lui fu stimato più utile l'usare generosità: e per consiglio di Livia, Augusto gli perdonò, e poscia lo fece anche console, e lo ebbe tra i suoi più fidi!

Per queste arti usate a tempo alcuni nemici si convertirono in amici del principe; e gli ammiratori di esso avevano nuovi argomenti a vantare la generosa virtù dell'uomo che, impassibile come il marmo, fu clemente per necessità del sno posto, come per calcolo era stato freddamente crudele. Molti celebravano anche la sua grande affabilità, il suo usare degnevolmente nei luoghi frequenti di popolo, il non volere essere appellato signore, il ricevere alla buona e senza regio orgoglio le visite dei cittadini, l'andare a conviti, e ad allegrezze e a consigli domestici in casa degli amici. E gli storici a mostrare come molti dei cittadini accettavano di buona voglia il principato, e si riconciliavano col distruttore della Repubblica, narrano che a capo d'anno gli facevano regali

<sup>1</sup> Velleio Patercolo, II, 88, 91, 93; Dione Cassio, LIV, 3 e 15, LV, 14-22 e 27; Svetonio, 19; Seneca, De Brevit, vitue, 5, De Clem., I, 9; Appiano, Bell. Civ., IV, 50.

di strenne, celebravano il suo di natalizio, lo accoglievano con lieti augurii, con canti e eon onori di are alla Fortuna e alla Paee al ritorno dalle provinee, gli inalzavano statue, gli offrivano denaro pei suoi bisogni, e gli faeevano nei testamenti grandissimi laseiti, dai quali negli ultimi 20 anni della sua vita raccolse una somma di milioni ehe sembra incredibile 1. Tutte queste dimostrazioni, di alcune delle quali parla egli stesso 2, sono celebrate come spontanee ed universali; ma forse è da eredere alla spontaneità di esse, eome alla sineerità di quelli, che dopo avere perduti per eausa di esso e parenti ed amici e fortune, lo salutarono padre della patria 3; sineerità alla quale può eredersi, eome alla verità del suffragio universale, ehe ai tempi nostri operò in Francia tante maraviglie di libertà nello stato d'assedio.

Ma Augusto, non contento del plauso dei contemporanei, ehe divertiti e paseiuti lo eelebrarono più ehe uomo mortale, cereò destramente anche l'ammirazione dei posteri, provvedendo per mezzo dei suoi ministri ed amiei, che poeti e scrittori di ogni maniera lodassero e lui e il suo principato. E anche in questo si governò destramente, e fu avventuroso. Aveva buon gusto e molta eultura, e ben eomprendeva quanto le lettere giovino ad eternare i potenti che sappiano usarle ai loro fini. Era stato ammaestrato da grammatiei, da retori e da filosofi, e tenne in eorte per sua istruzione il filosofo Aréo d'Alessandria, e i suoi figli Dionisiò e Nicanore, e lo stoieo Atenodoro di Tarso, e il retore Apollodoro di Pergamo, stati già suoi precettori ad Apollonia i: si esercitò molto

<sup>1</sup> Dione Cassio, LV, 12, LVI, 26, 32, 43; Svetonio, 53, 57, 66, 101; Seneca, De Clem.,

<sup>2</sup> Morum. Ancyr., II, 27-39 e IV, 51-52.

<sup>3</sup> Monum. Ancyr., VI, 25; Dione Cassio, LVI, 41; Svetonio, 58; Orazio, Od., I, 2, 50; Ovidio, Fast, II, 127, Trist., II, 39 e 181; Floro, IV, 12, 66.

<sup>4</sup> Svetonio, Aug., 89, De Clar. Rhetor., 1; Strabone, XIII, 4, XIV, 5; Dione Cassio, 1.1, 16; Scheca, Consol. ad Marc., 4.

nell'eloquenza, scrisse greco e latino, fece da giovane sconci epigrammi, dettò tragedie, e un poema in esametri sulla Sicilia; quindi compose i Commentarii della sua vita in tredici libri, scrisse le Esortazioni alla filosofia, la Risposta allo scrittó di Bruto sopra Catone, il Prospetto delle sue geste, e più altre cose, tra cui le Orazioni funebri per Marcello, per Agrippa, per Ottavia e per Druso, del quale fece l'elogio anche in versi 1: e molte lettere come quelle dirette a Virgilio, a Orazio, a Mecenate e a Cesare, a Giulia e a Tiberio, e alla nipote Agrippina, delle quali rimangono ricordi e frammenti<sup>2</sup>. Diresse l'educazione letteraria dei suoi 3; fece istruire da uomini valenti i nipoti. A Nestore, filosofo di Tarso, affidò l'educazione di Marcello 4, e accolse in sua casa con lo stipendio annuo di 100 mila sesterzi (più di 26 mila lire) Verrio Flacco, famoso grammatico, come maestro dei figli di Giulia e di Agrippa (a). Per mostrare che gli stavano a cuore gli studi, alla biblioteca già fatta da Asinio Pollione nell'Atrio della Libertà sull'Aventino aggiunse, a servigio del pubblico, quella del tempio di

(a) Verrio Flacco era di Preneste: mori vecchio sotto Tiberio, ed ebbe una statua nel Fóro della sua patria. Ordinò e pubblicò i Fasti Prenestini, scrisse di ortografia, fece una raccolta di cose memorabili, compose versi, trattò delle discipline etrusche, e del significato delle porole, scritto giunto a noi nei compendii che ne fecero Pompeo Festo e Paolo Diacono. Svetonio, De Illustribus Grammaticis, 17 e 18: Gellio, IV. 5, Schol. Veron. ad Aen., X, 183 e 200, e Macrobio, 1, 4, il quale ricorda un libro intitolato Saturno. I pochi frammenti che rimangono dei suoi vari scritti furono ristampati con quelli di Festo nel 1838 a Parizi dall'Egger.

<sup>1</sup> Svetonio, Aug., 8, 61. 81 e 85, Claud., 1; Plutarco, Pareg. d' De noster e Cicer, 2; Dione, L.H., 30, L.IV, 28 e 35, I.V, 2; Quintiliano, 1, C, P. XII. 6, 1; Merola, II. 1; Marziale, XI. 20; Plinio, Epist., V, 3; Weichert, De Imp. Cies. A. g. serial 8 comentatio. Grimma 1835, e Imperatoris Caesaris Aug. esti operun r. [q. 10.1].

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Svetonio, Aug., C0, 71, 76, 86, Claut, 4, e Hort.vita; Tacito, I = g = Grutt., 12; Macrobio, II, 4; Quintiliano 1, 6, 19

<sup>3</sup> Svetonio, 86.

<sup>4</sup> Strabone, XIV, 1

Apollo Palatino 4, e quella presso il Circo Flaminio (°), e vi fece raccogliere le opere della letteratura greca e latina. I cultori più felici delle lettere accarezzò accortamente, e per conciliarseli ascoltava cortesemente la lettura di loro storie e poemi 2; e tutti gli ingegni migliori tirò a sua corte, e dètte loro la prima ispirazione alle lodi per gli ordini nuovi, e tutta la letteratura fece strumento di politica, e la usò a suo profitto, d'accordo con Mecenate (685-746), che anche in ciò lo servì egregiamente.

Questi era della casa dei Cilnii, stata prepotente fino ab antico in Arezzo (b), ove gli avi suoi si erano assisi nella sedia eburnea dei Lucumoni di Etruria. Divenuto opresto amico dell'erede di Cesare, che lo pose al governo di Roma e d'Italia nell'ultima guerra civile, e più volte lo adoperò in faccende diplomatiche e in maneggi di

(a) Questa è chiamata comunemente la Biblioteca del Portico di Ottavia; ma l'iscrizione d'Ancira (IV, 2-4) corregge così: Porticum ad circum Flaminium, quam sum appellari passus ex nomine eius qui priorem eodem in solo fecerat Octaviam. Di più Festo, alle voci Octaviac porticus, dice che uno dei due portici era detto così dal nome di un Ottavio che aveva trionfato di Perseo. Dal che si vede che tutta l'antichità avrebbe preso la forma Octariae, riferentesi al plurale feminino porticus, per il nome della sorella di Augusto, e bisognerebbe leggere in Plinio e altrove Opera Octavia in vece di Octaviac. Vedi Egger, Examen, pag. 271.

(b) Livio, X. 3 e 5. Sugli antenati e sui particolari della vita di lui, vedi Meibomii, Maecenas, Lugduni Batav. 1653; Viola, Storia di C. Cilnio Mecenote, Roma 1816; Lion. Maecenatiana, sive de C. Cilnii Maecenatis rito et moribus, Gottingae 1824, dove sono accuratamente narrati i fatti e i cestumi di Mecenate, e raccolti tutti i frammenti delle sue opere; Frandsen, C. Cilnius Maecenas, eine historische Untersuchung ueber dersen Leben und Wirken, Altona 1843, lavoro più ricco e pieno di

2 Syer at SJ

<sup>1</sup> Sv t .: , 2); 1 m, LIII, 1; Orazio, Epist., I, 3, 16; Lürsen. De te aplo et bibliot' et A . . . I fini, I ranequer. > 1719. Ved, anche il Palizzo dei Ciseri ul i tente 1. V. a. 1. Inti. Roi a 1828 e Poppe De privatis etque illustrioribus publicis cetev . Ro a bibliomecis, Berlin 1826, p. 13, e seguenti.

accordi, e ne ebbe utili e molto importanti consigli e servigi , fu poscia il primo ministro del nuovo governo imperiale, e per lungo tempo partecipò a tutti i segreti consigli del principe, ma da ultimo conservò il favore più in apparenza che in fatto 2. È detto che Augusto ebbe a dolersi di lui perchè non serbava bene i segreti (a); ma la causa più grande del raffreddamento fu la sua moglie Terenzia, amoreggiata da Augusto, che per godersela meglio la conduceva seco nei lunghi viaggi, e quanto più amava lei tanto più pigliava a noia il marito 3. Certo è che il cortigiano non ebbe mai bene della capricciosa donna: tormentato dall'amore geloso cercava invano di conciliarsi il sonno con sinfonie risuonanti da lungi; la ripudiava e la ripigliava ad ogni istante, a tal che fu detto che prese moglie mille volte e ne ebbe una sola 4.

Questo primo ministro era un singolare uomo; operoso e indolente, coraggioso e codardo, favorito dalla fortuna e travagliato dalle sciagure domestiche: sempre nel contrasto di una vita divisa tra futili occupazioni, tra voluttà epicuree, e tra gravi cure di Stato. Così fu ritratto da Velleio (b) e da Seneca. Non volle esser più che cavaliere, e mostrò la sua molta possanza col vivere a suo modo. Ebbe lode di mansuetudine; e quando Augusto

<sup>(</sup>a) Svetonio, 66. In fatto di violazione di segreti Augusto fu crudelissimo. A un segretario, che mostrò ad altri una sua lettera per 500 denari, fece spezzare le gambe. Svetonio, 67.

<sup>(</sup>b) C. Maecenas equestri, sed splendido genere natus, vir, ubi res vigiliam exigeret, sane exsomnis, providens, atque agendi sciens: simul vero aliquid ex negocio remitti posset, ocio ac mollitiis pene ultra feminam fluens. Velleio Patercolo, II, 88.

<sup>1</sup> Tacito, Ann., VI, II; Velleio Patercolo, II, 88; Orazio, Ot., III, 8, 16, III, 29, 5, Sat., I, 5, 27-29; Appiano, Bell. Civ., V, 53, 64, 92-95, 99 e 112; Dione, XLIX, 16, LI, 3, LII, 14 e segg.; Plutarco, Anton., 35; Frandsen, Maccenas, pag. 56-75.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Tacito, Ann., 111, 30.

<sup>3</sup> Dione Cassio, LIV, 19, e LV, 7. Vedi anche Svetonio, 69.

<sup>4</sup> Seneca, De Provid., 3, Epist., 114, 4; Plinio, VII, 52. Sugli amori non platonici di Mecenate vedi Plutarco, Ragionamento d'amore, 16.

nei tribunali mostravasi disposto a fiere sentenze, ei gli gettava da lungi una tavoletta con le parole: alzati di là una volta, o carnefice! 1' Ma ciò, dice Seneca, era mollezza, non benigna natura. La sua vita delicata passò come in proverbio. Era tenero pel mimo Batillo 2, aveva molle andatura, portava discinta la toga; in pubblico si

mostrò sempre con in capo il mantello: e tra le armi delle guerre civili suo corteggio erano due eunuchi, e pure più maschi di lui. Insomma era marcio di voluttà, e il soverchio della buona fortuna gli aveva smosso il cervello. Ebbe molta cultura; fece versi e prose di vario argomento, tra cui un Prometeo, più dialoghi, e la descrizione di un simposio in cui Messala alla presenza di Virgilio e Mecenate vecchio (Visc., Icon. rom., tav. 13, n. 5). d'Orazio parlava del



vino <sup>3</sup>; e nei suoi scritti ritrasse sè stesso. Dai suoi versi impariamo che l'idea della morte gli metteva una paura strana così che, a suo dire, sarebbesi contentato di rimaner gobbo, monco, zoppo, sdentato, e di stare anche in croce, purchè vivo. Nello scrivere portò la mollezza che aveva nell'animo, ed effeminò la energica lingua ro-

<sup>1</sup> In r Cassio, LV, 7.

<sup>&</sup>quot; Tacr , Ann , I, 51; Dione, LIV, 17.

<sup>3</sup> Servio, Ad Georg. . II, 42, e Al Aen., VIII, 310; Orazio, Od., II, 12, 9; Seneca, Epist , 19. 8; Plinio, VII, 46, IX, 8; Lion, Maccenatiana, pag. 27-48; Frandsen, Maccenas, jag 161-170.

mana: lo stile dinodato, aflettato, lezioso, come il vestire, mostrava sempre l'uomo snervato, anzi castrato dalla felicità l. « Era uomo di grande ingegno, se lo avesse guidato per via più diritta, se non avesse fuggito d'essere inteso, se anche nel ragionare non si dispergesse. Però ebbe un'eloquenza da briaco, avviluppata, errante, licenziosa. Mecenate nelle sue gale.... Quelle parole sì perversamente composte, sì trascuratamente gittate, tanto contro la comune usanza collocate, mostrano che similmente i suoi costumi furono altrettanto e distorti e singolari la la comune usanza collocate.

Pure egli aveva e gusto e giudizio da distinguere gli scrittori meglio adatti a servire la causa degli ordini nuovi, e ad ornarli di lodi più belle, e a tramandare alle età lontanissime il suono degli inni cantati al potente protettore.

Fu stabilito che la virtù di Augusto, divenuta una Dea, avesse tempio e sagrestani degni di essa (a); e Mecenate, incaricato di trovare i sacerdoti e di istruirli nel culto novello, adoperò sì bene che condusse nel tempio gli uomini più fiorenti d'ingegno, e fece venerare e cantare la Dea anche da quelli che l'avevano già maledetta. Il panegirico è una faccenda che vuol esser trattata delicatamente, perchè se tu lo getti in faccia con poca destrezza ti partorisce l'effetto contrario. Augusto e Mecenate lo sapevano benissimo; e perciò allontanarono i laudanti medioeri, affamati di pecunia e di onori; tennero a freno lo zelo dei laudanti indiscreti, e posero ordine a impedire che il nome del principe non perdesse

(a) ... Fst operae practiona cognoscere quales

AEDITUOS habeat belle specia a dimique
Victue, indigno non committenda paciae.

Crazio, Epist., II, 1, 1, 1, 1, 1.

<sup>1</sup> Seneva, Epist , 19, 92, 141.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Seneca, Epist., 111, tradot a de P. Grerlam, Ven anche sy tonto, 86; h. cito, Dialog. ds Oratt., 26, e Macrobio, Saturn., 41, 4; Giovenale, I, Ci, e XII, 39.

della sua maestà coll'essere male a proposito ricordato da male adatti poeti!. Ma a chi sapeva lodare con buon gusto e ingegnosamente fu aperto largo campo all'alta protezione del ministro e del principe.

Primo passo ai favori cra l'essere ammesso alla conversazione di Meccnate nell'alta e splendida mole del palazzo sorto in mezzo ai lieti giardini dell'Esquilie, i quali fatti novellamente con magnifica pompa nci campi già deformi pci sepoleri della misera plebe, resero il luogo ameno e salubre 2 e fruttarono al ministro la dedica del Trattato della cultura degli orti scritta da Sabino Tirone (a). Ivi lo stesso Augusto cercava ristoro e salute 3. Ivi erano invitati gli uomini più famosi d'ingegno, i quali tra i bei ragionari delle liete feste e della parasitica mensa, tra i canti e i bicchieri 4, di repubblicani si facevano monarchisti, e prendevano l'ispirazione a novelli poemi. E quando Mecenate cra ben sicuro di essi, li conduceva alla presenza del principe, ove le cortesi parole, le promesse e i doni compievano l'opera. Allora i poeti cantavano di gran lena il novello imperio, e il nume

(a) Plinio XIX, 57. Il campo della misera plebe sul quale fiorirono i nuovi giardini era tra le vie uscenti dalle porte Esquilina e Viminale. Di questi giardini e del palazzo di Mecenate recentemente si trovarono nuove rovine nell'occasione degli scavi fatti per fondare le nuove fabbriche destinate al accogliere gl'Italiani che fino dal 1870 tolsero Roma dalle mani dei preti, e la fecero capitale della libera Italia.

Pei resultati scientifici di questi scavi vedi Lanciani, Delle scoperte mincip di avvenute nella prima zona del nuovo quartiere esquilino, u Bulluttino della Commissione Archeologica Municipale, gennaioureo 1874, par. 42 e seggi. e C. L. V., Antica sala da recitazioni, veri audi orio, scoperto tra le ruine degli Orti Mecenaziani, sull'E-ul n. luglio-settembre 1874, pag. 137-173.

Kh . . . . . 25.

<sup>2 1): 1,</sup> Sit., 1, 8, 7-16, Od., III, 29, 10 Epod., IX, 3.

<sup>24</sup> p. 25

<sup>4</sup> O a . . Epol., IX, 3, e segg.; Svetonio, Horat. vil.e.

d'Augusto e la sapienza del eavaliere Mecenate. L'uomo di Stato e il principe davano ville: Apollo cantava inni. Erano due potenze che si porgevano amicamente la mano.

Fra i primi a godere i favori della nuova potenza furono i poeti Lucio Vario Rufo e C. Cornelio Gallo (685-727); questi scrittore di belle elegie, amieo di Cicerone, di Poltione, di Virgilio, e poi governatore di Egitto, ove presto cadde in disgrazia e fece mal fine, uccidendosi di propria mano, nè è ehiaro se per sua colpa, o pei sospetti, eompagni perpetui del dispotismo (a); Vario, amico di Augusto, di Mecenate, di Virgilio e d'Orazio, famosissimo allora come poeta epico e tragieo, autore di un canto sulla morte di Cesare, e panegirista del vineitore subito dopo la battaglia di Azzio, vantato eome aquila dell'epopea, e come il solo atto a eantare in versi croici le imprese di Augusto e di Agrippa (b).

(a) Ciccrone, Ad Famil., X, 32; Dione Cassio, LI, 17, LIII, 23; Svetonio, 66; Virgilio, Ecl., VI, 64, e segg. c Ecl., X; c Servio iri in principio; Properzio, II, 34, 91; Quintiliano, X, 1, 93; Svetonio, Aug., 66; Amm. Marcellino, XVII, 4, 5; S. Girolamo, in Euseb. Chron., an. 727; Fontanini, Historia literaria Aquileiensis, Romae 1742, p. 1-62; Völker, De C. Cornelii Galli foroiuliensis rita et scriptis. Pars prior, Bonnae 1840, e Pars altera, Elberfeld 1844; Nicolas, De la vie et des ouvrages de Caius Cornelius Gallus. Paris 1851; Becker, Gallo o Scene romane del tempo d'Augusto, Lipsia 1838 e 3ª cdiz., ivi 1863 (in tedesco); Egger, Examen, pag. 67. Ovidio, Amor., III, 9, 63, accenna all'innocenza di Gallo colle parole falsum temerati crimen amici. La sua patria è incerta; fu disputato tra Frejus. Cividale del Friuli e Forli.

(b) Orazio, Od., I, 6, I-4, Sat., I, 6, 55, I, 9, 23, I, 10, 43-4, Epist., II, 1, 247, e Ad Pisones, 55; Acrone, in Horat., Epist., I, 16, 27; Virgilio, Ecl., IV, 35; Tacito, Dial. de Oratt., 12; Marziale, VIII, I4, 7, VIII, 56, 21, XII, 4, I; Quintiliano, X, I, 98, che dice il di Tieste Vario paragonabile con qualunque tragedia dei Grcci; e Macrobio, Saturn., VI, 1 e 2, ove sono citati 12 esametri del poema sulla morte di Cesare. Nel carme a Pisone (vers. 226) è data lode a Mccenate di aver fatto di Vario un gran tragico. Vedi Weichert, De L. Varii et Cassii Parmensis vita et

carminibus, Grimae 1836.

Dopo venne P. Virgilio Marone, il più soave e più perfetto poeta della letteratura romana. Era nato ai 15 ottobre del 684 nelle vicinanze di Mantova da parenti di modesta fortuna. La madre si chiamò Magia Polla, e il padre, Marone, il quale mercenario o vasaio (figulus) erasi comprato un poderetto presso al villaggio di Andes (Pictola), e potè fare educare liberalmente il figliuolo



Var and Conser Valuano (Visconti, Icon Rom., tav. 13).

dapprima a Cremona e a Milano, e poscia a Roma e a Napoli ove si perfezionò nelle lettere greche e nella filosofia, e studiò le scienze naturali, la medicina e le matematiche. Singolari cose narrò di lui la tradizione, attribuendogli più che umana potenza d'ingegno operatore di grandi e strani portenti ("). Certo è che gli furono ra-

<sup>&</sup>quot;) Vedi la vita scritta da Tiberio Claudio Denato, e il Bayle all'arti do Virgile. Molte insulsaggini e favole spacciate nel medio evo sotto Vannucci — Storia dell'Italia antica — IV.

piti i suoi beni, e corse pericolo di essere ucciso da un feroce soldato, quando Ottavio, reduce da Filippi, distribui ai veterani le terre migliori d'Italia. In questa sciagura egli, che già aveva dato i primi saggi del suo ingegno poetico, andò, come sembra, per protezione ad Asinio Pollione governatore della Gallia Transpadana, e autore anch'egli di versi, e amico ai poeti; e fu bene accolto. Ebbe liete accoglienze anche dal poeta Cornelio Gallo, e da Alfeno Varo uomo di guerra. Presero tutti a proteggerlo: e con queste raccomandazioni corse a Roma a chieder mercè, si presentò a Mecenate, che lo condusse ad Ottavio da cui fu compensato della perdita delle terre paterne (a). Allora con l'animo pieno di gratitudine cominciò a celebrare i suoi protettori nelle Bucoliche (713-715) di cui prese in gran parte le idee, gli argomenti, e anche le frasi dal siciliano Teocrito. Ma imitava con ingegno capace a trasformare le cose prese da altri, ad animarle di nuova vita, a vestirle di grazia e di soavità singolare e di un'armonia non più sentita per le terre italiane, e a rinnovare quel genere di poesia adattandolo ai gusti del popolo, che dilettavasi delle cose civili più

i nomi di Donato, di Probo e di Servio, furono confutate dai critici posteriori, nei quali puoi vedere ciò che sia di vero negli antichi racconti. Vedi tra gli altri Martyn. Life of Virgil: Crusius, Lires of the Roman Poets, tom. I. e l'Heyne, P. Maronis vita per annos digesta. Per ciò che riguarda Probo, Donato e Servio vedi Reifferscheid (C. Svetonii Tranquilli praeter Caesarum libros reliquiae, Lipsiae 1860, pag. 52-68, e conf. pag. 398-405) il quale riprodusse anche la vita di Virgilio a Foca grammatico urbis Romae versibus edita.

(a) Augusto, al dire di Donato, gli offri i beni di uno cacciato in esilio, ma egli non volle accettarli. Gellio (VII. 1) accenna a un suo fondo in Campania nelle vicinanze di Nola: e lo stesso Donato (24) ricorda la casa da lui posseduta sull'Esquilie presso gli orti di Mecenate, e aggiunge che possede prope centies sestertium, cioè cento volte centomila sesterzi, equivalenti a 1,987,977 lire italiane. Vedi anche Orazio, Epist., II. 1, 246-247; Marziale, VIII, 56, e Servio, Ad Aen., VI, 682.

che della vita pastorale e campestre 1. Egli amava la natura e la vita dei campi, ma invece di dipingere veri pastori, sovente prestò loro i suoi particolari sentimenti, e fece una poesia piena di allegorie e di allusioni alle proprie vicende e a quelle di Roma, delle quali può profittare la storia, quando il velo allegorico non copre troppo il pensiero del poeta. Inalzò talora il suo canto per renderlo degno di un console; cantò la creazione delle cose, i tempi primitivi, e lo sperato rinnovellamento del mondo, e il ritorno della giustizia e del secolo d'oro 2. Poeta dell'esilio cantò mestamente in più luoghi le proprie e le altrui sciagure, descrisse gli orrori di cui fu testimone, e consolò i miseri, che spodestati da feroce soldatesca erano costretti a lasciare i dolci campi paterni in preda di barbari, e ad esulare in lontane terre 3. Dai sentimenti suoi propri furono ispirate le lodi ad Ottavio, che per lui sarà sempre un Dio 4, a Pollione 5, a Varo 6 e a Gallo 7.

Quantunque i suoi pastori, come fu già notato; siano spesso troppo civili, e si mostrino bei parlatori e letterati e filosofi più di quello che porti la loro condizione; quantunque spesso la parte bucolica sia solamente un accessorio a carmi lirici, epici, elegiaci, didattici, pure le eleganti pitture delle rusticane bellezze e della quiete dei campi piacquero, pel contrasto, a Roma affaticata dagli eccessi del lusso e dagli orrori della guerra civile. Dilettò il bel paesaggio italiano, in cui i guardiani dei greggi cantavano dolcemente assisi sull'erba. Fu festeg-

<sup>1</sup> Vedi Meusel, De Theocrito et Virgilio, poetis bucolicis, Gottingae 1776; Hunger, De poesi Romanorum bucolica, Halae ISH, pag. 18 e segg.; Gebauer, De poetarum graecorum bucolicorum, imprimis Theocriti, carminibus in Eclogis a Virgilio expressis, Lipsia 1861

<sup>2</sup> Egl , IV e VI

<sup>3</sup> Eg', I, 65, IX, 4 e segg

<sup>4</sup> Egl., 1, 6 e segg.

<sup>5</sup> Egl., III. 84, IV, 12, VIII, 6-13

<sup>6</sup> Egl., VI, 7, IX, 26.

<sup>7</sup> Eg , VI, 61 e segg., e X

giata la tenera Musa che non arrossiva di abitare tra le selve; il canto dei pastori ebbe plauso anche in pieno teatro : e il poeta incoraggiato dal pubblico e dai suoi protettori pose mano, rimanendo nei campi, ad opera maggiore, e colla *Georgica* si fece maestro agli agricoltori.

Lasciati i rumori di Roma, e ritiratosi alla quiete di Napoli, attese ivi a studi più gravi, ricercò tutto quello



Scena pastorale (Bartoli, Virgilio Vaticano, pag 5).

che della cultura dei campi avevano scritto Esiodo, Nicandro, Arato, Senofonte, Magone Affricano, Aristotele. Teofrasto, il vecchio Catone e Varrone <sup>2</sup>. Da quest'ultimo prese anche il disegno generale dell'opera, e scrisse del come si debba coltivare la terra, come le viti, gli ulivi e gli altri alberi; del modo di allevare i bestiami, e delle cure che vogliono le api. Lavorò sette anni (717-724) a quest'opera, e, vinte le difficoltà che impedivano di es-

<sup>1</sup> Donato, Vergil. vita, 40; Tacito, Dialog. de Oratt., 13.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Servios Ad Georg., 1, 43; Macrobio, V, 2; Gellio, 1X, 9; Quintiliano, X, 1, 56

sere nuovo a chi giungeva dopo tanti altri, condusse le Muse greche in Italia , fece il più perfetto poema didascalico che mai fosse creato da umano ingegno, ritraendo una parte degli usi degli agricoltori italiani del tempo suo, e mostrando l'agricoltura romana nella sua decadenza 2.

Non è qui luogo a discorrere delle immortali virtù di questo capolavoro; ma non vuolsi tacere dell'ingegno sovrano che tutto veste di luce serena, che infiora le cose più tenui e più schive di ogni ornamento; nè dello stile parco, rapido, variato, fluido, armonioso e ricco d'immortali splendori; nè dell'arte a un tempo ingenua e ardita con cui anima tutto, e dà anche alle piante e vita ed affetti; dell'arte leggiadra con cui, come graziosamente fu detto da Vincenzo Monti, « conduce le Muse e le Grazie ad abitare i rustici casolari, a inghirlandarsi di fiori campestri, a fare salti scomposti sull'aia coi villanelli, a cantare rozze canzoni in onore di Bacco e di Cerere 3. » All'apparire di Virgilio scompaiono tutte le ruvidezze dell'antica lingua del Lazio. Egli è tutto soavità, tutto dolcezza: e « le vaghezze d'elocuzione, aggiunge il sovraccitato poeta, sono talmente sparse per tutto il poema, che nulla mai ci ritrovi di trascurato, nulla di scabro, nulla di quell'orrido che fa duro sentire in Lucrezio: tutto insomma è spirante di quella mollezza che Orazio dicea conceduta per singolar dono delle Muse a Virgilio, e che Quintiliano appellava esquisita eleganza e decoro (°). »

(a) ..... Molle atque facetum
Virgilio annucrunt gandentes rure Camoenae.
Orazio, Sat., I, 10, 44-45.
Vedi anche Quintiliano, VI. 3. 20.

ven anche quintinano, vi. 5. 20.

<sup>1</sup> Georg., III, 8 e segg.; Fulvio Orsini. Virgilius collatione graccorum scriptorum estratus. Anturpiae 1568; Fichhoff, Etudes grecques sur Virgile, ou recueil de tous le passages des poètes grecs imites dans les Bucoliques, les Géorgiques et l'Énéide, Paris 1825

<sup>Vedi Gaillardin, Les Géorgiques, Paris 1830
Monti, Opere, vol. V, pag. 208, Firenze 1817</sup> 

122

Egli non risplende per lampi istantanei, ma va adorno di perpetua e variata bellezza; perchè, oltre al vestire poeticamente le umili cose, e appagare sempre l'orecchio con le care armonie, e l'anima con pensieri sapienti, sa unire alla soavità la grandezza, e ritrarre la natura energicamente, e inalzarsi quando bisogna alle sublimità dello stile.

Anche ai meno esercitati apparisce incomparabile negli episodii che maestramente innesta ai precetti dell'arte, quando narra i prodigii veduti alla morte di Cesare, quando canta le lodi d'Italia madre feconda di biade e di eroi, e la felicità della vita campestre, e la grandezza che da essa venne ai primi Italiani, o descrive pietosamente l'universale contagio dei greggi, o ricorda i dolenti casi di Euridice e di Orfeo, e i costumi e le industrie delle api, e la vita beata del buon vecchio di Taranto.

La Georgica, splendida di poesia squisitissima, appariva opera bella e benefica anche pel suo intendimento, nei tempi infelici in cui gli Dei rusticali avevano abbandonato i campi già lieti di messi. La guerra aveva mandato in esilio i vecchi coloni, le curve falci si erano mutate in ispade: miseria e desolazione dappertutto. In queste grandi sciagure il poeta intende di ridestare negli animi l'amore dei lavori campestri, mostrando che può esservi felicità per tutti su questa terra Italica, feconda sopra ogni terra del mondo, e già ricca e gloriosa nutrice dei forti popoli antichi e dei primi Quiriti. E usa tutto il nobile ingegno a ispirare questo amore dei campi, a insegnare il lavoro, ad accrescere l'odio delle armi nemiche a ogni legge. Ma non fallisce neppure agli altri intendimenti dei suoi protettori, dei quali destramente intreccia le lodi ai precetti dati ai coloni; e a Mecenate, al quale indirizza il poema, dice apertamente che canta per ordine avuto da lui, e che da lui gli viene l'ispirazione di tutti i grandi pensieri (a), e l'onore e la parte più grande della sua fama (b); mentre ad Ottavio fa invocazioni come a un Iddio, e lui saluta come salvatore del mondo, lui meritevole di altari, o voglia esser signore della terra o del mare, o gli piaccia di prender luogo nel cielo, ove gli astri antichi usciranno di luogo per dar posto all'astro novello, nel cielo, ove lo chiamano gli Dei invidiosi che tanta virtù rimanga tra gli uomini. Quindi le calde pregliiere ai Numi tutelari di Roma, perchè a lui non vietino di soccorrere al secolo guasto; e quindi anche il poeta intende di inalzare al nuovo Dio un tempio di marmo sulle rive del Mincio per celebrarlo con solennità di feste e di sacrificii, vuol fare un monumento, nel quale saranno sculte in oro e in avorio le imprese del salvatore del mondo, e le città dome dell'Asia, e le pugne sul Gange e sul Nilo, e le vittorie sui Parti, e le genti trionfate due volte dall'Oriente all'Occidente 1.

Poscia prometteva di accingersi più di proposito a dire le ardenti pugne del suo eroe, e a celebrarne la fama più degnamente<sup>2</sup>; e tenne parola, e inalzò un monumento solenne alla gloria del popolo latino e di Augusto.

L'Encide, facendosi innanzi sfolgorante di una bellezza poetica di cui i figliuoli di Romolo non avevano mai veduto l'eguale, cantava le origini antichissime di Roma da Troia 3, e l'impero di Priamo caduto e risorto poscia più grande in Italia per opera di Enea e di un popolo ca-

Georg., II, 40.

<sup>(\* . . .</sup> Tua Maecenas haud mollia iussa : Te sine nil altum mens inchoat. Georg., III, 41-42.

<sup>(</sup>b) O decus, o fumae merito pars maxima nostrae.

<sup>1</sup> Georg., 1, 21-42, e 495-514, III. 10-39

<sup>2</sup> Georg., III, 46-18.

<sup>3</sup> Di 1 est'antica credenza sono più ricordi nei poeti e negli storici, ma niuno l'avea e necessata con la solennità che le dette la Musa del poeta di Mantova. Vedi Scheben, De poetis Aeneae fugam atque fata ante Virgilium describentibus, Munstereifel 1823.

ramente diletto dagli Dei, e destinato ab eterno a divenir padrone del mondo, ed avere potenza infinita. Così l'avevano intesa le Parehe, eosì gli immutabili deereti di Giove, eosì gli altri Dei che proteggono Enea, figliuolo di Venere, che stanno sempre in gran faceenda per lui, e pensano all'inclita Roma, e a quegli uomini grandi, i quali colla loro virtù mostreranno di avere veramente l'origine divina di quella grande famiglia troiana, ehe eomincia da Giove e fa capo a Cesare 1. L'Eneide, ehe fa l'albero genealogieo della easa dei Giulii, mostrava eome il nobile sangue troiano si fosse ridestato a più splendida vita in Roma genitrice di croi, il più grande dei quali era Augusto, che salendo sul trono non usurpava, ma si riprendeva legittimamente l'eredità dei suoi padri antichissimi, come Enea ricovrò già il retaggio di Dardano (a). Tutti i consigli dell'Olimpo, tutti gli avvisi eelesti, tutti gli oracoli dell'Oriente e dell'Occidente continuamente ripetono 2 che Enea, per la grazia degli Dei, è padrone dell'impero d'Italia, e che di qui vengono i diritti d'Augusto, dell'uomo promesso dai fati (b), del figlio adottivo di Cesare, il quale discendendo da Giulo, figlio di Enea, aveva nelle vene regio e divino sangue, e,

Aen., VI, 792.

<sup>(</sup>a) Vedi Vicaire, Plan de l'Éncide de Virgile, ou Exposition raisonnée de l'économie de ce poème, pour en faciliter l'intelligence. Ouvrage dans lequel on discute quel a été le but principal de l'auteur en composant son poème. Paris 1787. Vedi anche Le Gris, Étude sur Virgile, Paris 1846; Nougaréde, Hist. du siècle d'Ang., V, 22. Dello scopo politico dell'Eneide parlò anche il Vatry nel Discours sur la fable de l'Énéide nelle Mêm. de l'Académ, des Instript., vol. XIV, Paris 1753.

<sup>(</sup>b) Hic vir. hic est, tibi quem promitti sacpius audis, Augustus Caesar, divi genus.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Aen., I, 286, V, 45, VI, 123, 762, 779, VII, 219 e seguenti.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Aen., 1, 205, 223, 235, 257, 382, II, 293, 580, 691, 780, III, 5, 85, 16, 161, 183, 251, 374, 501, IV, 222, 275, 245, V, 710, 722, VI, 63, 81 e segg., VII, 120, 259, 269, VIII, 38, 341, 477, 502, X, 23, X1, 232, XII, 28, 751 e seguenti.

eome disse egli stesso , riuniva nella sua famiglia la santità dei re che sono i più potenti tra gli uomini, e la veneranda maestà degli Dei, che tengono in loro mano anche i re.

Così per via di genealogie e di oracoli si stabiliva il diritto divino del nuovo signore, elle prenunziato dai fati e protetto dai Numi ricondurrà nel Lazio il secolo d'oro e stenderà l'impero sugli Indi e sui Garamanti, e farà imprese più grandi di quelle d'Aleide <sup>2</sup>. E il poema, elle faceva splendidi di nuova luce i titoli vecchi, fu carissimo al principe, il quale anche in mezzo alle guerre aveva ad esso il pensiero, e spronava il poeta a compirlo <sup>3</sup>, e fu salutato con entusiasmo dai seguaci dell'ordine nuovo, i quali esaltarono l'opera religiosa e monarchica al suo comparire e anche prima che venisse alla luce <sup>4</sup>.

Non è qui luogo a ricereare se l'Eneide, eomposta sotto l'influenza dei gusto del secolo che tutto cercava dai modelli greci, e faciente un solo tutto dell'Odissea e dell'Iliade, raggiungesse le cecellenze dell'epopea, nè a dimostrare come il poeta, vissuto tra uomini increduli, non potesse dare alle sue invenzioni la fede, l'ingenuità e l'entusiasmo dell'epopea primitiva. Ma vuolsi ripetere, che se egli non potè avere le qualità di altri tempi, ebbe nuove virtù e nuovi affetti, e trasfondendo nei versi la sua tenera anima, fu semplice, eloquente, patetico; ringiovanì, quanto era possibile, un maraviglioso, nel quale

<sup>1</sup> Sy tonio, Caes , 6.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> A , 1, 201, e V1, 790 e seguenti.

<sup>3</sup> Penato, Virgil. Vita, 16.

<sup>4</sup> Fr., rzio, II, 31, 65-65; Ovilio, Amor., 1, 15, 25-25, De arte am., III, 337-338 Re ... anor., 396, Trist., II, 335-336.

<sup>5</sup> Vs h Macrobio, I, 24: Walch. De co quod nimium est in imitatione Homeri Virgi. Schleusingae 1733; I anter, De Virgilio imitatore Homeri. Reidelberg 1796; H. M. R. r. Himer und Virgil, eine Parallele, Erfurt 1807; Eckert, Parallele zwischen H. 1887; Fits und Virgil's Aencis. Munchen 1829; Destanville, Infleence du siècle d'A. g. ste ser la composition de l'Ércile, Paris 1826; Fortoul, Du Genie de Virgile, 1 y n. 1840, 125, 11; Mercacci, Regionementi intorno all'Encide di Virgilio coi confro d'el imitazioni degli scritto i antichi e moderni, Perugia 1844.

il secolo indifferente ed incredulo non vedeva se non uno strumento di governo e una macchina letteraria; sposò la poesia alla storia, all'amore della religione, della patria, della famiglia, e riscaldò l'opera sua col culto delle antichità nazionali, ricercate con amore romano e italiano, e coll'intendimento di moralista, che piglia diletto allo spettacolo malinconico degli umili principii della grandezza umana, e coi ricordi dell'infanzia consola la maestosa e trista vecchiezza d'un popolo 4.

I primi libri, maravigliosa ispirazione della arte greca,



Didone (Museo Pio Clem.).

con la narrazione degli ultimi casi di Troia, colla fuga, cogli amori dell'eroe e della regina Didone a Cartagine, e colla tragica fine di essa<sup>2</sup>, sono come l'avviamento al poema, al quale apresi più largo campo nei successivi, quando i profughi scampati dalle tempeste approdano

<sup>1</sup> Vedi Patin, Mélanges de littérature ancienne, pag. 113

<sup>2</sup> Per Didone vedi Visconti, Museo Pio Clem., vol. 11, tav. 10 e B, VI, 10.

ai lidi ansonii, ove un ordine maggiore di cose e fatti più solenni dànno nuovo eccitamento all'ingegno (²). L'Italia popolata di aspra e fiera gente ¹ ispira allora altri canti al poeta, il quale amantissimo dell'antichità, celebra con nobile amore le origini, i semplici costumi, e gli usi pastorali e guerrieri, e le feste e il grave culto dei primi padri, e gli istituti militari e civili di Roma (²). E ci pone davanti gli Arcadi, i Latini, gli Etruschi e le altre genti minori, e raccoglie e veste di splendide forme i miti, i simboli e le tradizioni più lontane dei luoghi ove poi surse Roma ²; e canta il culto degli eroi, e l'umile tetto di Evandro; i luoghi sacri e terribili per la religione degli avi, i fondatori delle città, i datori di leggi, la forte gioventù ³ e i grandi guerrieri d'Italia, tra i quali primeggiano l'etrusco Mezenzio, fiero dispregiatore degli

(a) .... Maior verum mihi nascitur ordo.

Maius opus moreo.

Aen., VII, 44-15.

b. Quintiliano, I, 7, 18. Servio, Ad Aen., VI, 752, dice che Virgilio celebi ò tutta la storia romana dalla venuta di Enea fino ai suoi tempi, e che perciò trovavasi che negli antichi quest'opera era chiamata non Eneide ma gesta populi romani. Sui costumi, sugli istituti religiosi, politici, domestici, militari, e su tutte le antichità romane di Virgilio, scrissero Lorenzo Lersch. De morum in Virgilii Aeneide habitu, Bonnue 1836, e Antiquitates Virgilianae ad vitam populi romani descriptae, Bonnae 1843; Muf, Antiquitates romanae in Virgilii Aeneide illustratae, Halle 1864; Ve<sup>4</sup>i anche Noël. Virgile et l'Italie, Paris 1864.

Sulla parte storica dell'Eneide, intesa alla glorificazione di Roma e dei Urari, e sulla sua indole religiosa e nazionale è da vedere anche Philibert-Soupè, Étude sur le caractire national et religieux de l'Epopée latine, Amiens 1851, pag. 78-97.

<sup>1</sup> Aen , V, 730.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vedi Bonstetten. Voyage sur la scène des six derniers livres de l'Énéide, Genève 1804, e nouvelle edition, ivi, 1802; Toffer, Virgilii geographia in Aencide exhibita, Arnstadt 1803 1801

<sup>3</sup> Ash , VII, 172, 203, 681, ecc., VIII, 100, 185, ecc., 311, 356, 463, 564, 600, ecc., IX, 605, XI, 48, ecc

Dei 1, e l'audace Turno, fiero come lupo affamato 2, e Cammilla ornamento d'Italia, la prode vergine che con altre italiche donne fortemente combatte e muore per la patria 3. E con essi, che bene ritraggono la gioventù e la forza dei primitivi Italiani, comincia per noi l'importanza di questo poema, in cui il pensiero di Roma e d'Italia guida sempre il viaggio del poeta tra le oscurità dei secoli antichi e fa predominante il genio italico nelle parti più originali dell'opera. Già ad Enea era stata predetta agli Elisi tutta la storia della grandezza romana, e a lui erano passate davanti le imagini dei grandi cittadini. che farebbero eterna la città protetta dai Numi '. Anche le sciagure di essa non erano state obliate, e la tradita Didone morendo aveva invocato le vendette di Annibale 5. Poi lo scudo di Enea porgeva scolpiti da un Dio i romani trionfi, e da ultimo la grande vittoria di Azzio, fine alle guerre civili; e Augusto e Agrippa sulle navi colle genti italiche, coi padri, col popolo, e cogli Dei della patria: e dall'altra parte Antonio e Cleopatra con tutto l'Oriente e coi mostruosi Dei del Nilo, e Apollo, che dal suo promontorio di Azzio cacciava in fuga coll'arco divino il barbaro esercito e i barbari Dei 6.

Non sappiamo se Virgilio mirasse ad Augusto scrivendo di Enea. Più d'uno lo disse: e sarebbe facile trovare rassomiglianze tra i due, e vedere raffigurate in Enea le qualità dell'ultimo dei suoi discendenti, la pietà verso gli Dei, lo zelo per la giustizia, e la grande previdenza con cui sempre signoreggiò la fortuna 7. Ma, qualunque fosse l'intendimento del poeta, è certo che egli

<sup>1</sup> Aen., VII, 648, IX, 522, X. 689, 729, 762 e ce g.

Aen., IX, 10 + sogg.
 Aen., XI, 108, 510, 655, 665, 731, 816, 868 e seguenti.

<sup>4</sup> Aen., VI, 679 e seguenti.

<sup>5</sup> Aen., IV, 622 e seguenti.

<sup>6</sup> Aen., VIII, 623 e seguenti.

<sup>7</sup> Acn., I, 379, 511, ecc., ecc. Sul carattere religio o del poema virgiliano vedi anche Boissier, Un poète theologien, in Revue des deux mondes, 1º mars 1873, pag. 19, -122.

non riuscì a far di Enea un eroe, perchè questo pio figliuolo di Venere che tradisee l'innamorata Didone da cui ebbe liete aceoglienze, elie prega ad ogni momento gli Dei, e piange spesso, e non fa mai una grande prodezza, è personaggio freddo e monotomo, e a malgrado della pietà, della giustizia, e della fama per cui è noto sopra le stelle, ei desta meno affetto che il prode Turno. difensore d'Italia contro le armi straniere. Dalla feroce virti di Turno dipendono le sorti delle battaglie; è un nuovo Achille, figlio anch'egli d'una Dea, potente di avi e di atavi; è il più bello degli Itali antichi, è smisurato di membra, suona orrendo nelle armi, è ardente come generoso destriero, implacabile come ferito leone; va innanzi a tutti alle pugne, si scaglia ove sono più folte le schiere, uccide i nemici a migliaia, empie tutto di fuga, di strage, d'incendio. Finchè egli vive, lo straniero non può aver sicura stanza in Italia: e per uceiderlo ci vogliono forze e armi celesti!.

Virgilio dette al canto degli eroi la eccellenza dello stile, di cui aveva abbellito le umili fatiche degli agricoltori, e divenne per questo la maraviglia del mondo. Ma la sua gloria suprema sta nel rivelare gli affetti del cuore, e nel dipingere mirabilmente le umane passioni. Fra le maestose eleganze e le soavi armonie, di eui risuonano perpetuamente i suoi versi, la sua parola ha sempre un accento di umana pietà, e con tenerezza squisita compiange a tutte le umane miserie. Il poeta, che nella prima gioventù fu vittima del furore soldateseo, impreca energicamente alla guerra, e nella sua malineonica anima fa voti di eoneiliazione e di paee, e ha lacrime per ogni sciagura; e informa la poesia di spirito nuovo, quando nei suoi versi anche i vinti sono tocchi di compassione anche ai mali dei vineitori<sup>2</sup>, e quando

2 Aen., 1, 460, 630, 11, 6, 111, 611, ecc., X1, 252, 280, 202.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Aen., VI, 89, VII, 56, 46), 460, 650, 783, VIII, 1, ecc., 4X, 25, 55, 126, 133, 525, 731, 795, X, 20, 250, 451, XI, 325, 307, 411, 483, 492, e titto il libro XII.

canta l'uomo che, salvati dalle fiamme gli Dei della patria, non distrugge, ma edifica e fa solenne la religione dei sepoleri <sup>1</sup>.

Virgilio lavorò circa dodici anni all'*Encide*, ma non ebbe tempo a darle l'ultima mano. Si era recato a visitare la Grecia (") e i luoghi a cui approdarono gli esulanti da Troia, e nel viaggio fu colto dal male, che lo



La casa detta di Virgino a Brinlisi (Simpson).

spense appena approdato alle rive d'Italia ai 22 settembre del 735 nel suo cinquantesimo anno. Mori a Brindisi dove una casa serba ancora il suo nome (b). Il corpo fu,

<sup>(\*)</sup> Su questo viaggio vedi Orazio, Od., I. 3.

<sup>(</sup>b) Pol disegno di essa vedi Simpson, Meeting the sun; a jon ney all round the world, London 1874, pag. 26.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Aen., V, 17, 104, eec., VI. 28, 177, 212, VII. 6, VI, 6, 25, 185, ecc.

secondo il suo desiderio, trasportato a Napoli da lui caramente diletta pel ricordo dei dolci studi con cui vi ebbe nutrito l'ingegno. E ivi sulla via conducente a Pozzuoli ebbe il sepolcro con l'epigrafe ricordante i luoghi dove nacque e morì, e gli argomenti delle sue opere (°). A quel sepolcro onorato di culto perenne andarono poscia ad ispirarsi i poeti (b): e anche oggi il viaggiatore tra gli incanti di Mergellina e le delizie dei colli fioriti cerca con reverenza i ruderi del monumento cui fu dato il nome del cantore dei pastori, dei campi, e dei duci; e più oltre sente ricordare la Scuola di Virgilio tra le grandi rovine della Villa di Lucullo al Capo Posilipo.

Fu detto che prima di morire chiese instantemente che fosse bruciata l'opera, a cui aveva dato tanti anni di studio e di cure amorose; e ciò pel motivo che rimaneva non corretta e non compiuta! Il qual motivo, se è vero il racconto, apparve sì strano, che altri andò in cerca di ragioni più gravi, e uon mancò chi sostenne, che il poeta pentito delle lodi date ad Augusto volle distruggere, come una mala azione, il poema col quale si era fatto strumento del dispotismo (°). Comunque sia, certo è che la nuova signoria usò a suo profitto il grande ingegno di

<sup>&</sup>quot;) Mantva me gonuit, Calabri rapuere, tenet nunc Parthenope, Cr-cini pascua, rura, duces. Donato, Virgil, vita, 54.

<sup>(</sup>b) Vedi sopra vol. 1, pag. 275. Giò che rimane di questo sepolero evidentemente non appartenne mai al nostro poeta. I ruderi del monumento che la tradizione attribuisce a Virgilio consistono « in un basamento quadrato con un masso rotondo al disopra. L'interno d'opera reticolata, è un columbario probabilmente pei liberti. Conteneva undici nicchie per le urne; ed offre la larghezza di palmi 19 ½ quadrati, e l'altezza di palmi 17 ½, » (Napoli, e i luoghi celebri delle sue vicinanze. Napoli 1845, Vol. II, pag. 424).

<sup>(°)</sup> Vedi Bartenstein, Cur Virgilius moriens Aeneida comburi iussit? Coburgi 1774.

<sup>1</sup> Donato, Vrg. vita, 17.

lui, e che egli lodò largamente i fondatori degli ordini nuovi, ma non si abbassò alle brutture in cui si disonorarono altri, e non ebbe nè i costumi, nè i modi che ci vogliono per usare alle corti. Uomo d'indole malinconica e timida, con un'anima delle più candide e dolci che fossero mai, affettuosissimo figlio, semplice come un fanciullo, e tardo a parlare, si dilettava della vita soli-



Scuola di Virgilio (Disegno di Arturo Blaschnih dal vero).

taria, sottraevasi a quelli che lo seguivano in pubblico, e lo mostravano a dito, e visse per lo più in Campania e in Sicilia , fuggendo il rumore delle popolose città e dei grandi palagi, ove era bisogno plaudire ogni giorno alla commedia di corte, e maledire ai caduti, e aver pronta ad ogni istante la lusinghiera menzogna. La sua verecondia, la innocenza e il candore dell'animo, e la

<sup>1</sup> Orazio, Set., I, 5, 40-12 e 1, 6, 51; Tacito, Dialog. de Oratt, 13; I onato, Virgil. vita, 22, 24, 25, 27.

squisita sapienza lo fecero ammirato presso gli antichi, e gli dettero i primi omaggi del mondo moderno, quando Dante lo prese a sua guida e maestro, e altri lo tennero per teologo ispirato da Dio, e per mago e per negromante e profeta, e cercavano nei suoi versi le sorti, e narravano di lui strani portenti, operati coll'aiuto dei diavoli dell'inferno, e colla sua grande scienza (a). La parte di adulatore, non conveniente al suo integro animo, stava benissimo ad altri, e massime a Quinto Orazio Flacco (8 dec. 689-27 nov. 746), maestro e modello dei cortigiani.

Questi, quantunque venuto da umile origine, è nato fatto per vivere coi grandi, delle cui amicizie mena gran vanto; è piccolo della persona, va bene adorno, porta fina la toga e profumati i negri capelli; e pingue e nitido, ama la gioia, il vino, le Muse e le donne; parla dolce e arguto (b), è pronto anche all'ira, ma facilmente

(d) Nel medio evo quando gli eroi e gli Dei di Grecia e di Roma divenivano principi, duchi, cavalieri, e scudieri, Virgilio di poeta divenne un incantatore, e di questa trasformazione rimasero tracce importanti nelle opere letterarie delle principali nazioni di Europa. Su ciò vedi Siebenhaur, De fabulis quae media actate de P. Virgilio Marone circumferebantur, Berlin 1837; Rossignol, Virgile et Constantin le Grand a pag. XXIX e segg., Paris 1846; Du Meril, Virgile l'enchanteur, in Mélanges a chiologiques et littéraires, Paris 1850, pag. 424-478; Schwabbe, P. Virgilius per mediam aetotem gratia atque auctoritate florentissimus, Paderborn 1852: Piper, Virgilius als Theologus und Prophet, in Ecangelischer Kalender, Berlin 1862, pag. 17-82, e Comparetti. Virgilio nel medio evo, Livorno 1872, 2 vol. in-8, in cui l'autore studiò largamente e scientificamente il poeta nella tradizione letteraria, e nella leggenda popolare, e riprodusse il testo di più leggende virgiliane in verso e in prosa, e si propose di « esporre tutta intiera la storia della nominanza di cui godette Virgilio lungo i secoli del medio evo, segnarne le varie evoluzioni e peripezie, determinare la natura e le cause di queste, e i raj porti che le collegano colla storia del pensiero europeo. »

Vedi anche Max Cullinan, Virgile magicien, in Revue Britannique, novembre 1873, pag. 33-49.

<sup>(</sup>b) Svetonio, Horat. vita, lo chiama homuncionem lepidissimum.

placabile; ha gusto molto squisito. e ad ogni occasione sa fare versi saporitissimi pel principe, pel ministro e per chi va con loro <sup>4</sup>. Insomma è l'uomo che si conviene ai nuovi padroni, ai quali consacra tutto il suo splendido ingegno; e ora spontaneo, ora forzato dalla necessità delle cose serve fino all'ultimo ai disegni della nuova potenza.

Era nato agli 8 decembre del 689 a Venosa da padre



Orazio (Visconti, Icon. Rom., tav. XIII, n. 2 e 3).

liberto, il quale, sebbene vivesse non largamente di un magro poderetto, e dell'ufficio di riscuotitore delle rendite del comune, non risparmiò cure e spese per farlo educare nobilmente, non per vanità, ma per renderlo

<sup>1</sup> Orazio, Sat., II, 1, 76, Epist., 1, 4, 15 e 16, 1, 7, 25-28, I, 14, 32, 1, 17, 35, I, 20, 23, Od., 1, 26, 1, 111, 1, 3, ecc., ecc.

detto e onesto i, e dopo avergli da sè stesso insegnato a vivere da galantuomo, lo messe a studio a Roma e ad Atene 2. Il giovane era in Grecia sul fiore degli anni. quando vi passò Bruto per raccoglier gente contro i triumviri. Ed allora egli ardente di libertà, lasciati da banda gli studi, seguì con entusiasmo le libere armi di Bruto, e fu tribuno di una legione a Filippi 3. Ma quando vide che la vittoria arrideva ai nemici, egli uomo poco forte e non atto alla guerra (a), gettato vituperosamente lo scudo ', si dètte alla fuga, e tornò in Italia umile come un uccello tarpato, e povero e derelitto, perchè, morto il padre, gli avevano confiscato il fondo paterno 5. Pure a questi mali egli aveva un riparo nel patrimonio del suo ricco ingegno, che i potenti non possono nè togliere, nè comprare, quando altri non voglia farne mercato. E di fatti, spinto dalla povertà e dal desiderio della gloria, prima che niuno lo proteggesse, compose nobili versi, che mostrarono subito qual poeta egli fosse. Erano Satire e Odi quasi tutte satiriche, in cui, oltre il fervore poetico dell'età giovanile, era ammirabile la libertà dello sdegno contro quelli che menavano a strazio la patria. Egli sperava ancora nella libertà vinta a Filippi; e nei crudi giorni, in cui la guerra di Perugia e le rapine dei veterani desolavano più ferocemente l'Italia, con accento di pietoso cittadino deplorò i mali di quella patria, che non vinta dal valore dei Marsi, nè dalla fierezza di Spartaco, nè da alcuno straniero, ora rovinava per le stesse sue forze e per la empietà dei suoi cru-

<sup>(</sup>a) Egli stesso si chiama imbellis ac firmus parum. Epod., 1, 16.

<sup>1</sup> Su ciò vedi Schmid, Quinti Horatii pater a vanitatis crimine vindicatus, Halberstadt 1819. Conf. Weber, Q. Horatius Flaccus als Mensch und Dichter, Iena 1811,

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Orazio, Sat., I, 6, 45, e 71, Epist , II, 2, 43 e segg.

<sup>3</sup> Sat , 1, 6, 45-48, Epist., 11, 2, 41-52.

<sup>4</sup> Od., 11, 7, 10, 111, 4, 26.

<sup>5</sup> Epist, 11, 2, 50.

deli figliuoli 1. È detto che fulminò anche Mena traditore di Sesto Pompeo<sup>2</sup>, rimasto sola speranza agli amici della libertà. E poichè non poteva assalire di fronte Ottavio, che era troppo potente, tolse a battere colle armi del ridicolo gli amici di lui: nella mordacissima satira in cui è detto che, sotto il nome di Malchino 3, bessò Mecenate strascicante per effeminatezza la toga, assali il cantore Tigellio, familiare di Ottavio', e il dissoluto Cupennio, e Galba, e altri galanti, le sozze faccende dei quali ci mostrano la brutta corruttela a cui erano andati i costumi; corruttela di cui era marcio lo stesso poeta, perocchè egli ci apprende che si contaminava nel medesimo fango, quantunque usasse più accorgimento per evitare i pericoli da cui molti uscirono mal conci. I belli e liberi versi ebbero plausi e conforti, ed egli prese lena a scriverne altri; ma, come uomo poco tenace dei forti propositi, lasciò da banda i disegni di opposizione ai potenti, quando vide che tornava più utile fare altrimenti.

Per ristorare la sua fortuna dapprima erasi procacciato un posto di Scriba o Segretario nel pubblico erario 5, ma lasciò quell'ufficio pieno di noie appena ebbe altro modo da vivere.

Fra gli ammiratori dell'ingegno di Orazio erano primi Vario e Virgilio, i quali si offrirono di raccomandarlo e di presentarlo a Mecenate; ed egli, obliando la libertà e Bruto e Filippi, accettò di andare alla corte. Presentato al ministro, balbettò vergognoso poche parole, e diè contezza dell'esser suo. Mecenate gli fece fredda accoglienza, e lo accomiatò con breve discorso, perchè forse

<sup>1</sup> Epod., 1, 16.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Epod., IV, e Scholiast, ivi; Appiano, De Bell. Civ., V, 78-80.

<sup>3</sup> Vedi Sat., I, 2, 25, e le note di Acrone e di Perfirione, e Weichert, De Iarbita Timagenis aemulatore, § 7, in Poetarum Latinorum reliquiae, pag. 423.

<sup>4</sup> Sat., 1, 3, 4 e segg.

<sup>5</sup> Svetonio, Horat. vit in principio; Orazio, Sat., 11, 6, 36-37. Conf. Pisone citato da Gellio, VI, 9, e Livio, IX, 46.

non si fidava ancora del tribuno di Bruto, e aspetto che avesse dato miglior saggio di sè. Il poeta, studioso di acquistar nuovi meriti, e di fare obliare il passato, celebrò con gioia la sconfitta di Sesto Pompeo 1, e si mostrò ardente per la causa dei vincitori. Allora Mecenate, sicuro del fatto suo, dopo nove mesi mandò a ricercare di lui, lo accolse tra i suoi amici, lo ebbe familiarissimo<sup>2</sup>, e lo mise nella grazia d'Augusto. E Orazio rispose bene a quella fiducia, e si mostrò quale il ministro voleva che fosse, dimenticò la filosofia nutrice dei forti pensieri e paurosa ai potenti, e a poco a poco repressi gli impeti repubblicani, che lo portavano a celebrare l'indomita virtù di Catone, nelle case dei grandi, ove prese l'ispirazione ai suoi canti, si fece vero uomo di corte; e riducendo ad arte la cortigianeria, istruì in essa i suoi giovani amici, e mostrò loro il modo sicuro di buscarsi i favori dei ricchi, e proclamò che il piacere ai maggiorenti non è l'ultima delle lodi (a).

Per godere riposata e dolce la vita desiderava un possesso nei lieti colli di Tivoli: e Mecenate appagò oltre misura i suoi desiderii. Perchè avesse agio a glorificare gli ordini nuovi gli dètte la terra di Ustica nella Sabina(b). Era luogo ricco ed ameno: ivi comoda casa, fertifi campi, prati, selve e verzieri, e limpidi rivi, fresche valli, liete ombre, e dolci recessi, ove il poeta potrà studiare, dornire, bevere, conversare colle Muse e obliare dolcemente le cure della vita affannosa. Egli non aspirava a tanto: ma gli Dei suoi protettori furono larghi con lui, e più

<sup>(</sup>a) Principilus placuisse viris non ultima laus est. Epist., I, 17, 35. Veli anche l'epistola 18 del medesimo libro.

<sup>(</sup>b) Per la villa Sabina di cui fu scritto molto è da molti, vedi Nibby, Viaggio antiquario, vol. I, pag. 91, e Conf. Rosa. in Bullett. Istit. 1857, pag. 106.

<sup>1</sup> Epod., IX 7 e segg.

<sup>2</sup> Sat , 1, 6, 51-61, 11, 6, 11-59

gli avrebbero dato se più avesse voluto (a). Onde egli, beato sopra ogni mortale, non ebbe più altro pensiero che cantare in tutti i tuoni il gran ministro e il divino principe e tutti i favoriti da loro. Mecenate, discendente di re, è il più nobile di tutti i Lidii che vennero a sta-



Villa Sabina d'Orazio (Nibby).

bilirsi in Etruria; è l'ornamento dei cavalieri, è presidio e dolce decoro al poeta, che lo appella anche suo signore e suo padre, e dice che ha bisogno dell'approvazione di lui anche per tener belli i suoi versi lirici. Con lui gli è gioconda la vita che gli sarebbe insopportabile senza di

<sup>(</sup>a) Epist., 1, 14, 1 e segg., 1, 16, 2-16, II, 2, 77, Sat., II, 6, 1-5, Od., 1, 17, 1-22, II, 18, 12-14, III, 16, 29, III, 18, 2. Epod., 1, 31. Svetonio nella vita di Orazio dice: Augustus Amaque et altera vice locupletavit.

lui, e fa voti agli Dei di morire nel medesimo giorno. A lui confida anche le sue pene amorose; lui invita a bevere tra i profumi e tra i fiori; ed ha un canto anche per la infedele Terenzia, di cui loda il mirabile lampeggiare degli occhi, e il petto fido agli scambicvoli amori 1.

Infinite le lodi dell'eterno onore di Augusto, figlio di Numi benigni, Dio tutelare della patria. A lui gli inni, a lui le invocazioni delle mense seconde, a lui le mattutine e le vespertine preghiere, perchè si degni di dare lunga pace all'Italia, e anche perchè liberi la terra dai fulmini e dalle tempeste. Egli è potente Dio sulla terra, come Giove nel cielo; è padre e custode dell'umana gente, è il più grande di tutti i Romani, e i propizi Numi non fecero mai dono migliore al mondo, nè mai potrebbero dargli altrettanto, quand'anche riconducessero la prisca età dell'oro. Augusto è il salvatore di Roma e del mondo; protegge gli averi dei cittadini, fa fiorire la religione, l'agricoltura, il commercio, le arti; è la luce della patria, e colla sua presenza riconduce la primavera, fa più splendido il sole, allieta ogni cosa<sup>2</sup>. Finalmente Augusto, pauroso dei fulmini e fuggente dai pericoli delle battaglie, pel poeta cortigiano è un eroe superiore a tutti gli eroi greci e romani<sup>3</sup>.

Bello era gridare contro i vizi mostruosi del secolo, e scoprirne le cause e indicarne i rimedii; bello ripetere in splendidi versi, che nulla giovano i vani lamenti, se non si recide col supplizio la colpa, se alle leggi non si aggiungono i buoni costumi, se con severa educazione non si preparano virtuosi cittadini alla patria 4; ma brutta menzogna era rincantare, che Augusto colla sua riforma mutò veracemente i costumi, e che per opera

<sup>1</sup> Od. I, I, I-2 e 35, I, 2), I, ecc., II, 12, 13-15, II. 17, 2-2, III, 8, 1-16, III, 16, 20, III, 2 · 1 e s gg., Epel, I, 5, Epist., I, 7, 37, Sut., I, 6, I, ecc., ecc. 2 Ol., I, 2, I, 12, III, 25, 3 e segg., III, 11, IV, 2, 5, 11 e 15. 3 Ol., II, 9, 19, IV, 2, 33, IV 11, 5 e segg., Epist., I, 2, 4\$, e II, I, 1-19.

<sup>4</sup> Od., III, 21, 51 e segg.

sua non vi erano più stupri per le case romane, e che le spose andavano laudate per somiglianza di prole, e tornavano a vita la fede, la religione e le forti virtù, per cui crebbe il nome latino, e la maestà dell'Impero si estese dall'orto all'occaso!

La vita stessa dei poeti di corte smentisce le loro parole in lode dei costumi migliorati dal principe. Orazio era corrotto al pari degli altri, e i suoi versi lo attestano a chi non voglia credere alle brutture, che di lui narra Svetonio<sup>2</sup>. Pieni di sconcezze sono i versi dei più. Tutti, tranne Ovidio, vissero celibi e non curanti della legge Papia Poppea. E Properzio protestava che prima di ammogliarsi avrebbe patito di perder la testa 3. Erano libertini sfrenati, che celebravano splendidamente la santità delle nozze. Ciò che havvi di particolare ai tempi di Augusto è uno studio infinito di salvare le apparenze, e di fare una perpetua commedia di decenza, di pietà e di morale, in cui i personaggi principali si ripromettono gli onori della virtù coi piaceri del vizio 4. L'ipocrisia è la grande faccenda dei sudditi come del principe. Uomini gravi e austeri in pubblico, menano in privato abominevoli orgie; uomini onesti, i quali, stimati molto nel Fôro per la loro pietà nell'immolare vittime ai Numi, dopo avere invocati altamente Giano e Apollo, in segreto pregano Laverna, Dea protettrice dei ladri, perchè ricopra di una nube le loro frodi, e li faccia passare per giusti e per santi 3.

Insomma questa età, che la poesia chiama d'oro, è di ferro. Niuno crede nè alla virtù, nè alla religione degli avi; e non ci crede neppure il poeta, che incredulo prima

<sup>1</sup> Od., IV, 5, 20-23, e IV, 15, 12-16

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vedi Richter, In Q. Horatii Flacci vitam a C. Svetonio Tranquillo conscriptam. Zwickaviae 1830, pag. 96 e seguenti.

<sup>3</sup> Properzio, II. 7, 7.

<sup>4</sup> Le Gris, Rome, ses novateurs, ses conserv teurs, ecc., vol 11, pag 391.

<sup>5</sup> Orazio, Epist , 1, 16, 57-60

di esscre ricco, poscia si finge devoto per atterrire e convertire gli increduli, ricorda l'onnipotenza di Giove tonante e fulminante i Titani , racconta i miracoli che gli Dei fanno per Mecenate e per lui 2; e fatto religioso per ordine venuto dall'alto, inveisce, per dar piacere ad Augusto, contro i giovani empi, e canta la religione, da



Giove fulminante i Titani (Gemma del Museo Nazionale di Napoli).

cui venne la gloria dei padri. Ma egli stesso sa bene che non si crede agli Dei d'oro e di marmo, e che la vera religione dell'età nuova inaugurata dal principe è l'amore smodato della ricchezza e del lusso, ed è costretto a con-

<sup>1</sup> Ol I, 31, 5-8, e III, I, 6-8, III, 5, 1; Museo Borbon., vol. I, tav. 53.

<sup>2</sup> Od 1, 17, 13, II, 17, 21-32, III, 4, 7-20, e 11, 8, 9-8.

fessarlo in più luoghi, e a predire che da questi padri nasceranno più perversi figliuoli <sup>1</sup>.

Rimane qualche cittadino temprato all'antica, qualche anima resa forte dall'amore della libertà e delle istituzioni avite. Vi è Labeone, che non si lascia comprare dagli onori del principe e lo combatte in ogni occorrenza. E Orazio nel suo ardore di cortigiano si fa beffe del gran cittadino, e taccia di pazzo solenne il più nobile e il più libero dei giureconsulti (a). Rimangono gli stoici, che tutto ripongono nella forza dell'animo, rigidi non pure in parole, ma in fatti: sobrii, temperanti, casti; che reputano dovere primo del cittadino difendere la patria e la libertà, e morire per esse: e quando altri s'incorona di rose, muoiono piuttostochè vivere vilmente. Il dispotismo ne teme i forti esempi e le austere dottrine; e quindi Orazio, per iscreditarli, usa contr'essi la satira, coglie il lato che si presta allo scherzo, ride di loro assolute sentenze, ne bessa il portamento severo, l'asprezza dei modi, i neri denti, il capo rasato; induce per le vie i ragazzi a strappar loro la lunga barba, e ha profondo disprezzo per loro povertà e libertà <sup>2</sup>. E alle forti dot-

2 Epist., I, 1, 101, I, 18, 5-8, Sit., I, 3, 70-98, II 3, 16, II, 7, 15 e 83-14.

<sup>(</sup>a) Sat., I, 3, 82, e le note di Acrone e di Parfirione a questo lnoge. — Da alcuni si volle scusare Orazio di questa grossa inginiia, dicendo che Labeone era sempre giovane, e non ancora fimoso nè autorevole. È una povera scusa, perchè colui che divenne quel sapiente giureconsulto che tutti sanno, non poteva, neppure da giovane, meritare il nome di pazzo. Vedi Feldbausch, De Horatio non adulatore. Heidelbergae 1839, par. 18. Sulla faccenda dell'adulazione ai pôtenti, della quale con ragione il poeta fu rimproverato più volte, altri, anche di recente, fu d'avviso che egli lodasse Augusto poco anzichè troppo, dicenco che messe in versi i decreti del senato, e che le sue lodi non sono altro che un artificio oratorio. Vedi Paul, De Q. Horatii Flacci in Augustum adelatione quomodo indicandum sit, Thoruni 1847, paz. 13, 17 e 18.

<sup>1</sup> O1., I, 31, 1 e segg , 1, 35 33-38, III, 6, 15-18, III, 23. 1 e segg., S 4., I, 1, 2, II, 5, 8. Epist , I, 2, 46-53, I, 6, 33-38.

trine degli nomini che non vogliono transazioni di sorta il poeta oppone un sistema adatto a quietare ogni passione politica, e a lasciar tranquillo chi domina. Insegna a non darsi pensiero delle umane faccende, a obliare il passato, che neppure da Giove potrebbe mutarsi; si fa maestro di mollezza e di voluttà, esorta a incoronarsi di rose e di mirto, a profinnarsi di nardo 1: e canta Venere e Bacco, gli amori e l'ebbrezza, e celebra i prodigii del vino, che solo può rendere la speranza ai cuori abbattuti, e serve egregiamente alla politica nuova. Col vino medica gli animi travagliati da moleste cure; e colle voluttà epicuree studia di riconciliare ad Augusto i malcontenti, cui ripete di continuo che bisogna affrettarsi a godere perchè la vita fugge rapidissima, perchè alla casa di Plutone non vi sono nè banchetti, nè amori; e perchè la vera sapienza sta nel pensare ai propri diletti e alla propria utilita, che è madre del giusto e dell'equo: e propone a modello sè stesso, grasso porco della mandra d'Epicuro 2.

Nè, secondo lui, vi era tempo più acconcio per vivere allegri. Prima del trionfo di Augusto, egli dice, era una disperazione: niuno poteva darsi buon tempo, nè cavare il vecchio Cecubo dalle avite celle. Ma dopo la vittoria di Azzio, che ha liberato Roma dal mostro fatale minacciante catene, è permesso aprire il cuore alla gioia: ognuno ora è felice, e'debbe godere, cantare, danzare, ridere, banchettare, bevere, incoronarsi di mirto 3.

E così tripudiando fa versi come li bramano i suoi protettori; canzoni voluttuose alle sue donne, agli amici; versi scherzosi per divertire Mecenate: odi per frenare la indomita licenza, per lodare la vita frugale e la san-

<sup>1 (11.,</sup> I, 9, 5-24, e II, 11.

<sup>3</sup> Od., 1, 37 e 38, Epod., 1X.

tità degli antichi; inni sacri che la gioventù non ha ancora ascoltato; inni ad Augusto, lodi a tutti i felici, maledizioni a tutti i perseguitati dalla fortuna e dal principe, del quale accoglie ciecamente tutte le avversioni e tutti gli amori.

Quindi non è da domandare se Augusto tenesse in pregio e in amore il poeta che lo serviva sì bene. Gli



Allegro convito (Museo Borb., V, 51).

offrì l'ufficio di suo segretario, che quegli non accettò per motivi di mal ferma salute: gli faceva carezze, lo pregava con lettere affettuose a disporre liberamente di lui: e quando vide i sermoni diretti a più amici, in una lettera gli mosse lamento, perchè in niuno di quelli aveva diretto a lui il discorso con l'abbandono dell'affetto, come è uso tra gli amici, quasi temesse, che il mostrarsi suo familiare gli potesse essere recato ad infamia dai po-

steri (a). E allora Orazio con un'epistola gli fece sue scuse i dicendo che si crederebbe nemico del bene pubblico, se con lunghi discorsi tenesse a bada lui occupato ad assicurare colle armi, ad ornare coi costumi, e ad afforzare colle leggi lo Stato; e dopo avergli parlato sapientemente di poesia vecchia e nuova, gli mostrava come i grandi debbano avere a cuore la protezione dei poeti, che possono farli immortali; e poscia continuò tutta la vita a lodare, ripetendo sempre di non aver forze capaci a sì grande opera.

Fece meraviglie di arte e d'ingegno per nobilitare i fondatori della servitù universale: e i suoi splendidi elogi furono da molti tenuti come veraci testimonianze, nè mancò chi li prendesse a sicuro documento di storia.

Orazio, dimenticando Catullo, e gli altri che lo avevano preceduto, vantò di essere stato il primo a cantare in Roma versi lirici sul metro dei Greci <sup>2</sup>. E molto i Greci imitò, ma non fu nè un traduttore, nè un mosaicista; cantò originalmente le cose romane, e accanto alle cose tolte ai Greci ne pose altre bellissime trovate da lui; e per la squisitezza del gusto, e per le rare eleganze prese un posto, al quale in appresso non fu dato mai a niuno di giungere. Ma privo com'era del vero entusiasmo e dell'amore alle cose grandi, che fanno grande la lirica, egli si elevò di rado al sublime in quei versi, che sono maravigliosi di gusto, di venustà, di grazia, di gravità, di splendore, e di arte, e con felicissima audacia <sup>3</sup> arricchiscono la lingua di nuove o rinnovate parole, e

<sup>(</sup>a) Irasci me tihi scito, quod non in plerisque eiusmodi scriptis mecum potissimum loquaris. An vereris, ne apud posteros infame tihi sit, quod videaris familiaris nobis esse? Svetonio, Horat. vita.

I Epist., II, I.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Od., 1, 32, 3, III, 30, 13, Epist, 1, 19, 21-34.

<sup>3</sup> Quintiliano, X, 1, 96.

conducono a perfezione il linguaggio poetico! Altri, non negando che il poeta molte cose disse egregiamente e soavemente e fu felicissimo negli artifizi poetici, affermò che per mancanza di affetto non ebbe spirito nè ingegno poetico?: il che è fuori del vero, come l'opinione sostenuta negli ultimi tempi, che in Orazio tutto debbe esser perfetto, e che le parti che in lui appariscono mediocri o inette vogliono reputarsi non sue, ma interpolazioni e corruzioni di codici.

Nelle Satire e nelle Epistole ove, come disse il Vico, grecizzò meno, fu più poeta, quantunque paia che egli opinasse in contrario, e ritrasse fedelmente Roma e la filosofia, la politica, la morale, la religione e i costumi di un'età corrotta e incredula. Satireggiò con infinita gaiezza l'avidità, l'avarizia; rise dei ghiotti, dei parasiti, dei libidinosi, dei fanatici, dei pedanti, dei cattivi poeti; ragionò amabilmente di morale; e dètte precetti di letteratura, di gusto, di critica nell'Epistola ai Pisoni (a) e altrove, ed ebbe perpetue compagne le grazie e le urba-

<sup>(</sup>a) Di questa Epistola, che è tra le opere più eccellenti di Orazio, furono dette molte e diversissime cose. Sul vero scopo di essa, che è di insegnare ai suoi amici il modo di studiar le lettere, se vogliono attendere alla poesia, vedi Streuber, De Q. Horatii Flacci ad Pisones epistola, Basiliae 1839; e Liedemann, De Horatii epistola ad Pisones quae inscribitur de arte poetica, Zittaviae 1840. Per altri lavori critici su questa e sulle altre opere d'Orazio, come sulla storia di lui e dei suoi protettori ed amici, vedi i mici Studi storici e morali sulla letteratura latina, pag. 329-403, Torino, Loescher, 1871.

<sup>1</sup> Klotz, De felici Horatii audacia, lenae 1762; Zangemeister, De Horatii vocibus singulāribus. Berolini, 1862; Rothemaler, De Horatio verborum inventore, Berolini 1862.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vedi Fleischer, Meditationum ad Horata Flucci poesim lyricam pertinentium, pars I, Emmerich 1844.

<sup>3</sup> Q. Horatii Flacci carmina recensuit P. Hofman Peerlkamp, editio altera emendata et aucta, Amstelodami 1862; Schatzmayr, Studia Horatiana, Gothae 1863; conf. Eichstüdt, Paradoxa Horatiana, pars V, Ienae 1836, e Paldamus, De imitatione Horatii, Greifswald 1851, pag. 1-9.

<sup>4</sup> Vedi Sat., I, 4, 38-44 e 56. Epist., II, 1, 250, O.L., I, I, 20, I, 31, I, 1, 32, 3, 11, 20, 4-8, III, 1, 3, III, 4, 21, III, 13, 13, III, 25, I, III, 30, 1-16, IV, 9, 1-4.

nità di uno stile tutto nuovo, facile, semplice, arguto: ebbe la meditata trascuratezza del verso, e il naturale andamento che dava pregi non più visti a quel modo di componimento, destinato ad andare per le mani di tutti. Rispetto allo stile egli dette perfezione alla satira lasciata ruvida dagli scrittori precedenti; e in ciò sta il suo merito sommo. Con l'acuto occhio vide le parti che negli umani caratteri più si porgevano al riso, e le ritrasse in variatissimi e graziosissimi modi, per via di scene drammatiche, di dialoghi, di apologhi, di aneddoti, di narrazioni sparse di motti, di sali e d'italo accto, e rallegrate da perpetua festevolezza, e abbellite di grazia inarrivabile di elocuzione e di verso. Ma sotto il rispetto morale non poteva essere il flagello dei vizi che aveva a comune con gli altri. Egli stesso confessa i che era dissoluto, incostante, non persuaso di ciò che diceva, non credente ai propri principii, non forte a levarsi dal fango, lodante la frugalità, quando i grandi non lo invitavano a cena. Quindi più che dei veri vizi si burlò delle ridicolezze e delle stoltezze degli uomini. Scrisse pieno di ironie e di scherzi per divertirsi alle spalle di quelli, da cui non poteva sperare nè celebrità, nè piaceri. Dettò satire perchè non poteva dormire, perchè non si sentiva forte a lodare degnamente nè le battaglie, nè la giustizia di Cesare <sup>2</sup>. Non osò, nè potè levarsi contro i grandi viziosi, che appartenevano alla classe da lui riverita e cantata. Uomo di corte, non poteva esser moralista come Cicerone vissuto in libera patria, nè satireggiare la servitu universale, che a lui procurava agi e delizie.

Le *Epistole*, che accoppiano la festevolezza alla gravità, e hanno il verso più culto e più rapido, la frase più elegante, e la morale quasi sempre più generosa, fu-

CAP. I.]

<sup>1</sup> Sat., 11, 7.

<sup>2</sup> Sat, 11, 1, 7.

rono composte in età più matura, allorchè egli, sentendo meno l'ardore delle passioni, sospirava più che mai alla solitudine, e ivi, divenuto fiero di nuova indipendenza, mandava la virtù avanti a ogni cosa, e spregiava chi cerca prima i quattrini. Allora studia il vero e il buono, e la sapienza che giova al povero e al ricco; e fatto difensore dell'austera virtù esorta gli amici a chiudere le orecchie ai canti delle seduttrici sirene, e a respingere le bevande e gli incantesimi di Circe trasformanti gli uomini in sozzi animali (a); predica il dovere di governar l'animo, di coltivarne le buone inclinazioni, di farsi



I compagni di Ulisse mutati in bestie da Circe (Guattani).

usbergo della buona coscienza, di trovare la vera libertà, senza la quale non vi è nè virtù, nè saggezza; e riduce a belli assiomi la scienza buona a bene regger la vita, e talvolta apparisce seguace di quelli stoici, che altrove furono da lui messi in ridicolo. Ma poscia, come spaventato dalle conseguenze delle severe dottrine, ritorna alla facile morale, che meglio favorisce le sue inclinazioni.

<sup>(</sup>a) Epist., I, 2, 23-26; Guattani, Monumenti antichi inediti, vol. V, pag. 24, tav. I. Vedi anche Raoul Rochette, Monuments inidits d'antiquité figurée, pl. 61.

<sup>1</sup> Epist, I, 6.

Come poeta egli è variato, sapiente, ricco di imagini graziosissime, delle quali adorna mirabilmente anche i pensieri comuni. È solenne maestro nell'arte di fare difficilmente facili versi. Con rara purezza, e sobrietà e precisione di lingua e con gusto perfetto, unisce l'eleganza alla forza, la semplicità allo splendore, la facilità alle dolci armonie, la gravità delle sentenze agli scherzi: e crea una poesia, che dopo migliaia di anni rimane

florida di perpetua gioventù. Egli ha nei versi le qualità del popolo, che in tutto più che all'ideale mirava a ciò clie potesse tornare praticamente buono alla vita, e che ebbe. come dice Virgilio 1, per arti sue proprie il vincere e il reggere i popoli. Perciò molti versi di Orazio divennero massime, e si ripetono come proverbi sanciti dall'esperienza dei tempi (a).

Ma fra tante bellezze poetiche non è bella la



Tirteo (Visc., Icon. gr., tav. 3, n. 1).

storia delle tante contradizioni narrate da quei versi immortali, che ci mostrano lui repubblicano e poi cortigiano, e stoico ed epicureo, e fuggente dalla battaglia e ammiratore di Tirteo che coi versi eccitava i forti alle pugne

<sup>(</sup>a) Si possono vedere raccolte e illustrate da F. X. Frühe, De Horatii sententiis, Constantiae 1858.

<sup>1</sup> Aen., VI, 852.

marziali, e laudante chi muore per la patria e oppone forte petto all'avversa fortuna; che celebrano gli eroi romani e il valore nazionale, e fanno l'apologia dell'ozio e della spensieratezza; che lodano Catone e dispregiano Labeone, che celebrano le Grazie decenti e cantano ai giovinetti e alle vergini, e calpestano la verecondia e



Le Grazie (Pittura Pompeiana in Mus. Borb., VIII, tav. 3).

raccontano le oscenità del poeta; che ci mostrano tutto l'uomo il quale, pieghevole ad ogni vento, si gloria di esser cocrente a sè stesso, e dopo aver lodato chi fugge le superbe soglie dei potenti, si vanta di viver con essi; che insegnano soprattutto la morale del proprio interesse, la qualc ad esso sottomette tutti i grandi doveri che legano l'uomo agli altri cittadini c alla patria; moralc che scrvirà sem-

pre a perpetuare nel mondo la servitù e il dispotismo, come servi già a sostenere i potenti protettori, dei quali il poeta tramandò splendidamente il nome alle età più lontane.

I favori ottenuti in corte da Orazio e dagli altri destano gli appetiti di molti: quindi innumerabili le brighe per cercare la protezione del principe e del ministro. Il far versi diviene mania: dotti e ignoranti scrivono poemi; giovani e vecchi coronati di frondi dettano carmi, non

<sup>1</sup> Od., I, 4, 6.

facendo caso del bene scrivere, ma del comporre molto e presto <sup>4</sup>. I poetastri in loro accademie e congreghe s'intessono corone a vicenda, si applaudono furiosamente; poi portano da sè stessi loro versi e ritratti alla biblioteca d'Apollo, fondata e destinata dal principe ad accogliere le migliòri opere dell'ingegno greco e latino <sup>2</sup>. Questi per darsi aria di uomo ispirato va per luoghi ro-



Biblioteca d'Apollo sul Palatino restaurata da L. Canina (Edif., IV, 298).

miti, vive trascuratamente, e lascia crescersi le ugne e la barba. Altri per le vie e per le piazze arrestano la gente, e recitano i loro versi alle vecchie, ai ragazzi, alle serve. I ricchi recitano ai parasiti che dopo una grassa cena levano grande il rumore dei plausi. Orazio

<sup>1</sup> Orazio, Epist., II, 1, 108-110, Sat., 1, 4, 14-18.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Orazio, Epist., I, 3, 17, 11, 2, 90, Sat., I, 4, 22; Svetonio, Aug., 27; Dione, LIII, 1.

descrisse e satireggiò i costumi dei recitatori molesti <sup>1</sup>, come degli improvvisatori, sdegnosi del lento lavoro della lima, e perciò condannati a veder perire l'opera loro in un tratto, a guisa delle corone che, come dice un altro poeta, inaridivano sulla fronte dei banchettanti <sup>2</sup>. Orazio stesso narrò le brighe incessanti usate da essi per essere accolti nelle sale di Mecenate <sup>3</sup>; ma erano vani sforzi; nè tutti poterono essere ammessi alle cene degli Dei.

Fra gli ammessi, il poeta ne ricorda parecchi <sup>4</sup> allora applauditi, ora obliati. Fra questi erano Caio Fundanio, celebrato come il solo poeta comico valente di quell'età. e Caio Valgio Rufo, stato console nel 742, che compose elegie ed epigrammi, e cose grammaticali e rettoriche, e scrisse della virtù delle piante, e intitolò l'opera sua ad Augusto con parole di basso adulatore, dicendo che dedicava al principe il libro dell'uso delle erbe, affinchè la sua maestà avesse il modo di medicare tutti i mali del mondo <sup>5</sup>. Vi era Plozio Tucca poeta, che fu con Vario eletto a correggere e a pubblicare l'Eneide <sup>6</sup>; Pedone Albinovano autore di una Teseide, e di un poema sul viaggio marittimo e sulle guerre di Germanico (<sup>a</sup>); Rabirio

<sup>(</sup>a) Ovidio, Ex Ponto, IV, 10, 71 e segg.; Quintiliano, X, I, 90; Seneca, Suasor., I; Weichert, De Lucio Vario, pag. 164. I versi per consolar Livia nella morte di Druso attribuiti ad Ovidio, perchè furono trovati nei codici antichi di lui, e poscia dati a Pedone Albinovano da Giuseppe Scaligero, non pare che appartengano nè all'uno, nè all'altro, e ultimamente furono creduti scrittura del secolo XV. Vedi Haupt, Epicedium Drusi cum commentariis. Lipsiae 1850.

<sup>1</sup> Orazio, Sat., I, 4, 33-33, Epistola ad Pisones, 296-301, 382, 420, 453-176.

<sup>2</sup> Properzio, H, 15, 51.

<sup>3</sup> Orazio, Sat., I, 9, 21-25, e 43-59.

<sup>4</sup> Sat., 1, 9, 61, 1, 10, 88 e segg., 11, 8, 19-22, Epist., 1, 3, 6, e 1, 10, 1

<sup>5</sup> Plinio, XXV, 2. Di lui e delle sue opere, vedi Weichert in Poetarum Latin. reliquiae, pag. 203-240, e Unger, De C. Valgii Rufi poematis commentatio, Halle 1818.
6 Donato, Virgil. vita, 56.

cantore delle guerre di Azzio e di Alessandria (a); e Manilio che scrisse il nome di Augusto in testa a un poema inteso a cantare l'influenza degli astri sulle umane sorti, e, con Cesare tornato alle native sedi degli Immortali, celebrò lui principe e invitto padre della patria e destinato a oscurare tutti gli astri, e a divenire nel cielo il più grande dei Numi (b). Una brigata di poeti accompagnava Tiberio alla guerra per celebrarne le imprese la Non mancavano anche i censori, e loro presidente fu Mezio Tarpa, lodato per gran critico dai poeti di corte, e incaricato dal principe di rivedere i componimenti teatrali, e fors' anche le opere degne di entrare nella biblioteca d'Apollo 2.

Ma fra tanti cantori dell'Impero, e d'Augusto e di tutta la imperiale famiglia, niuno, dopo Virgilio e Orazio, giunse a noi più famoso di Properzio, di Tibullo e di Ovidio.

Sesto Aurelio Properzio nato nell'Umbria (705-739 circa) e spogliato, come Virgilio, dei suoi campi dalla guerra civile 3, era venuto a Roma per far l'avvocato; ma in breve, tratto dall'amore dei versi, lasciò i rumori del Fòro, e in molli elegie cantò le sue donne. Presto fu conosciuto e accolto anch'egli ai conviti di Mecenate. Lo festeggiarono come adatto a rendere popolare il nome del principe, quando volesse destramente inserirlo nei suoi versi leg-

<sup>(</sup>a) Velleio, II, 36; Seneca, De Benef., VI, 3, 1; Ovidio, Ex Ponto, IV, 16, 5. A questa composizione si riferiseono forse i frammenti trovati a Ercolano, Vedi Weichert, loc. cit., p. 157-164.

<sup>(</sup>b) Manilio, Astronomicon, I, 7-10, e 444-446, 923-924, II, 509, IV, 57-63 e 931-933. Fra tutti costoro si ricorda anche un Gracco scrittore di tragedie, e un Procolo imitatore di Callinaco. Ovidio, Ex Ponto, IV, 16, 31 e 32; Weichert, loc. cit., pag. 168.

<sup>1</sup> Orazio, Epist., I, 3 6 e seguenti.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cicerone, Ad Famil., VII, 1, 1; Orazio, Sat., 1, 10, 38, Epist. ad Pisones., 387; Lange, De censoribus veterum litterariis, Ienas 1753, pag. XXVII; Walckenaer, Histoire de la vie et des poèsies d'Horace, 1, 403.

<sup>3</sup> Properzio, IV, 1, 129-130.

gieri, che andavano per le mani dei giovani e delle donne galanti. Poi speravano da lui anche cose maggiori: ed egli commosso dalle cortesie del ministro si messe nella schiera dei lodatori. Mecenate lo eccitava a lasciar da banda i perpetui argomenti di amore, e a celebrare in più alto stile la gloria d'Augusto. Properzio rispondeva: Questo è troppo gran carico per le mie deboli spalle. Tentai, come Ennio, di cantare i re e le battaglie, ma Apollo con mal viso mi distolse dal folle tentativo. Il mio ingegno è fatto per le cose leggiere; ognuno ha da natura le sue inclinazioni; io seguo le mie, e in questo imito, o Mecenate, la tua temperanza. Tu protresti levarti in fama come uomo di toga e di spada, ma per singolar modestia ti stai lungi dagli ambiziosi rumori, e sei pago di mostrare la tua fedeltà ad Augusto, la quale sarà nobile monumento della tua gloria, mentre la continenza ti renderà famoso al pari di Cammillo.

Le scuse ingegnose e adulanti chiamavano altre preghiere, dopo le quali il poeta scrisse, che il patrocinio di Mecenate gli sarebbe di gloria in vita e in morte, che le parole di lui gli facevano più grande e più gagliardo l'ingegno, e che perciò, quantunque si sentisse tremare all'ardua impresa, tenterebbe tutto ciò che fosse in grado al potente protettore. Se l'età prima, egli diceva, cantò gli amori, l'ultima canti le guerre; se a celebrare Augusto e Mecenate mi verranno meno le forze, avrò gloria dalla stessa audacia, perchè nelle cose grandi è assai lode il volere. E messosi in grave contegno tentò più sublimi carmi, ridisse le guerre di Filippi, di Perugia, di Sicilia, i trionfi d'Azzio e d'Egitto, le conquiste d'Oriente; magnificò il valore guerresco d'Augusto, pianse la morte di Marcello <sup>1</sup>, celebrò, colle sue voluttà, i primi

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Properzio, 11, 16, 37-12, 111, 3, 13-17, 111, 1, 1 e segg, 111, 9, 1-34, 111, 11, 31-72, 111, 18, 1V, 6, 11-91.

tempi di Roma, e aspirando a essere il Callimaco romano i fece splendide elegie, le quali sono anche affettuose, quando le allusioni e la soverchia mitologia non gli raffreddano l'ispirazione poetica.

Egli va carico di erudizione nei gravi argomenti come nelle cose d'amore, nè sa piangere le sciagure di Roma senza ricordare i dolori d'Andromaca, e le calamità della casa di Laio; e per troppe allusioni spesso si fa oscuro e pesante. Ma spesso usa bene anche le storie e le favole, fa quadri pieni di vita e di grazia; è variato di stile e di imagini, e si inalza anche all'energia della lirica. Mostra ingegno capace di opere grandi, quando si prova a sposare la poesia alla leggenda storica dei primi tempi di Roma, e quando, lasciato l'orpello dell'erudizione greca, esprime schiettamente le sue simpatie e le sue antipatie nazionali. Con affetto, e con versi patetici e semplici ritrae le bellezze della natura contemplate in gioventu nelle valli e nei monti dell'Umbria nativa ricca di pascoli e di nitidi bovi, e celebra Mevania (Bevagna) coi suoi pingui campi, e il fiume Clitunno colà adorato in un tempio (a); e con amore cerca pace ai suoi dolori

<sup>(</sup>a) Properzio, II, 19, 25, III, 22, 23, IV, I, 121 e segg. Vedi anche Virgilio, Georg., II, 145, e Servio, ici: Giovenale, XII, 13; Stazio, Silv., I, 4, 228; Silio Italico, IV, 546. Plinio (Epist., VIII, 8) parla a lungo del Clitunno e del tempio a lui sacro. Il Clitunno, egli dice, sgorga per molte vene da un piccolo colle boscoso e opaco per antichi cipressi, e appena sgorgato forma un limpido e cristallino lago, d'onde esce amplissimo fiume capace anche a regger le navi (etiam navium patiens), colle rive coperte di pioppi e di frassini. Qnivi sorge un antico e venerabile tempio in cui sta in piedi lo stesso Clitunno ornato di pretesta: e gli oracoli annunziano la presenza del Nume fatidico. All'intorno vi sono edicole ad altri Numi minori, e ville lungo le amene sponde. Augusto donò il luogo agli Ispellati, i quali a spese pubbliche accolgono i visita-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Properzio, III, I, I-I, IV, I, 63-64; Hertzberg, De Propertio Callimachi et Philetae imitatore, Halberstadt 1833, e Unger, Analecta Philetaea et Propertiana, Neubranden-burg 1850.

nei silenzi della solitudine, e narra ingenuamente le pene dell'animo agli amici, ai sassi e ai tronchi, e insegna



Il tempio del Dio Clitunno (Album).

alle aure a ripetere un amato nome, e in mille modi canta le bellezze e gli amori di Cinzia (a).

Properzio va congiunto in tutte le menti a Tibullo.

tori, che sulle colonne e sulle pareti celebrano con loro scritture il fonte e il suo Nume.

Del tempio rimangono ancora i vestigii tra Spoleto e Foligno nel luogo detto Le Vene. Vedi l'Album di Roma, vol. XV, pag. 385, e Davies. The Pilgrimage of the Tiber, London 1873, pag. 303.

(a) Vedi Hertzberg, De S. Aurelii Propertii amicitiis et amoribus, Halae 1835; Carutti, Saggio critico interno a Properzio e a una nuova edizione della Cinzia, Torino 1868. Un bello studio su Properzio e gli uomini di lettere del secolo d'Augusto è nella Westminster Review del 1854. Sul nome e sul tempo che visse Properzio vedi Teuffel, Römisch. Litterat., 230, 1.

Ambedue stettero principi della romana elegia; ambedue cantarono soavemente gli amori e le donne. Properzio ebbe maggiore l'ingegno, Tibullo l'affetto, espresso con più verità, con più naturalezza, con più grazia, con stile più puro. Tibullo non imita nessuno, non scrive per desiderio di gloria, ma a sfogo del cuore. Quindi la facile e naturale espressione, che il delicato gusto non lascia cader mai nel triviale. L'ingenuo sentimento gli detta parole di facilità graziosissima, e versi che hanno la dolcezza del suono del flauto.

Albio Tibullo (700-735) di animo candido e debole fu vittima dei capricci donneschi di Delia e di Nemesi 1. Si rassegnava a non esser nulla in sua casa, e comportava che la sua donna vi fosse regina e tiranna. Tutto soffriva a patto di avere amore: l'amore fu la grande faccenda e il supremo pensiero della sua vita. Ma sebbene si arrendesse a tutte le più strane fantasie delle donne, ebbe, sotto altri rispetti, dignitoso sentire; e nel tempo in cui si avvilivano tutti, egli non si piegò ad adulare i potenti, che anche a lui avevano assottigliato il patrimonio. Celebrò nei versi l'amico Messala con cui avea militato, ma non ebbe parole di lode per altri; e invano Orazio lo invitava a rallegrarsi venendo a veder lui grasso porco di corte; invano gli diceva, che un uomo com'egli, bello della persona, nobile d'animo, amato e avuto in pregio da tutti, e ricco d'ingegno e di lingua capace a manifestare gli affetti del cuore 2, aveva ragione di tenersi felice, e dovea, lasciata la solitudine, vivere lietamente tra gli uomini. Egli si rimase a cantare meste elegie nella solitudine delle selve, e imprecando alla guerra e invocando la Pace ministra di prosperità e di letizia celebrò gli Dei rusticali e le feste e i sacrificii

<sup>11</sup> r ve it Dieterich, De Tibulli amoribus, sive de Delia et Nemesi, Marturgi cattorno 1814

<sup>2</sup> Orazio, Epist., I, 1

con cui gli agricoltori imploravano messi abbondanti (a): e non venne mai a strisciare ai piedi di Augusto.

Ma il nobile esempio non ebbe imitatori: e col procedere del tempo il silenzio di Tibullo fu largamente compensato da Publio Ovidio Nasone (711-770), arden-



Sacrificio agli Dei rusticali (Montfiucon, Ant Expl., II, pag. 190, tab. 82).

tissimo nel culto del principato nascente e negli inni cantati alla gloria dei Cesari, dai quali ebbe in ricompenso un amaro esilio in barbara terra.

Era nato, come dice egli stesso, ai 20 marzo del 711 di antica è agiata famiglia equestre, tra gli antichi Peligni nella fredda Sulmona i, presso alla quale per tradi-

(°) Tibullo, I, 10, II, 1. Conf. Virgilio, Ecl., V, 77, III, 77, Georg, I, 345, e Festo alle voci Opima spolia e Ambarvalis. Per maggiori particolarità sulla vita e sui versi di lui, vedi Spohn, De A. Tibulli vita et carminibus, Lipsiae 1819; Naudet, Vie de Tibulle, nella Biographie Universelle; Oestling, De Albii Tibulli vita et carminibus quaestiones, Upsala 1860; Wisser, Quaestiones Tibullianae, Kiliae 1870.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Trist., IV, 10, 3, 13-14, Fast., IV, 81, Ex Ponto, IV, 8, 17-18, IV, 14, 49, Amor., 11, 1, 11, 16, 1, III, 15, 3, 5-6, 11-14.

zione lunga e costante si chiamano Villa d'Ovidio i ruderi di un edificio romano dove il volgo crede siano nascosti grossi tesori, che Ovidio stesso con suoi incan-

159



Ruderi dell'antico edificio detto Villa d Ovidio presso a Sulmona (Da Fotografia).

tesimi fa custodire da serpenti, da lupi, da orsi, da leoni, e da tigri (a). A Roma fu istruito dai più lodati maestri,

(a) Vedi la Gazzetta di Sulmona dei 18 luglio 1874 ove il Prof. Antonio De Nino descrive questo edifizio situato presso l'eremo di S. Onofrio, primo abituro di colui che fece per riltade il gran rifiuto, e accenna le strane opinioni volgari intorno ai tesori nascosti.

Le fonti principali della vita d'Ovidio sono i versi in cui egli parla del suo luogo natale nel paese degli acquosi Poligni, dei suoi gusti, dei suoi amici, e delle sue tristi avventure. Tra gli antichi che ne ricordarono gli studi, l'ingegno, le disgrazie e i costumi, vedi Seneca, Nat. Quaest., Ill, 27, e Seneca retore. Controv., Il, 10, V. 33, e Excerpt., IX,

ed ebbe confortatore agli studi Valerio Messala, l'amico di Tibullo. Il padre voleva farlo avvocato; ma la vinse la natura, che lo aveva fatto poeta 1. Compiti gli studi, secondo l'uso, ad Atene, e visitate per sua istruzione le città famose dell'Asia, entrò nella carriera dei pubblici onori, ed aveva aperta la via al Senato; ma presto posta giù ogni ambizione, e fermo a non prostituire la voce nel Fôro e a non spegnere l'ingegno in cose vane e ingloriose, si dètte tutto alla poesia che è sola, come egli dice, opera immortale, e vince la potenza e i trionfi dei re 2. Cantò, come gli altri, i suoi amori e le sue voluttà: cclebrò le bellezze di Corinna, e ritrasse i costumi della città, in cui era Nume potente il denaro, e si vendevano caramente anche la bellezza e gli affetti. Mostrava ricca vena d'ingegno, abbondanza spontanea, grazia e argutezza di versi; e tutti lo salutarono sommo poeta. Ed egli continuando per la sua via, scrisse in versi dell'Arte di fare all'amore, e dètte strani precetti, che attestano la profonda corruzione della città in cui Augusto, secondo i poeti di corte, aveva ricondotto i buoni costumi. Calzò anche il coturno, e dettò la Medea, celebrata come un capo lavoro dai critici antichi<sup>3</sup>; scrisse le Eroidi, lettere

5; Velleio Patercolo, II, 36; Quintiliano, IV. 1, 77, VIII, 5, 6, X, 8, 88, 93 e 98; Svetonio, De illustr, Gramm., 20; Marziale, 1, 62, III, 38, V, 10, VIII, 63; Aurelio Vittore, Epit., I, 27; Sidonio Apollinare, Carm., XXIII, 157-159; e tra i tanti moderni che scrissero di lui, vedi Masson, Ocidii vita ordine chronologico sic delineata ut poetae fata et opera veris assignentur annis. Amstelodami 1708; Rosmini (Carlo), Vita d'Ocidio Nasone, Furara 1789, Rovereto 1795, e Milano 1821; Lörs, De P. Ocidii Nasonis filia, Bonnae 1833; Koch, Prosopographiae ocidianae elementa, Breslaviae 1865; Reichart, Die sittliche Lebensanschauung des P. Ocidius Naso, Potsdam 1867.

<sup>1</sup> Seneca, Controv., II, 10; Ovidio Ex Ponto, I, 7, 27-30, II, 2, 99-100, Trist., IV, 10, 15-40, Amor., I, 15, 5-6.

<sup>2</sup> Amor., 1, 15, 1-34, 111, 9, 17-32, Trist., 1, 2, 77, 11, 93, 1V, 10, 23, Ex Ponto, 11, 13, 21, Fast., 4V, 384, e VI, 417.

<sup>3</sup> Quintiliano, X, 1, 98; Tacito, Dialog. De Oratt, 12; Ovidio. Amor., 111, 1, 29-30.

amorose delle antiche eroine ai loro amatori, e la grande opera della Metamorfosi, racconto stupendo di tutte le trasformazioni delle cose e degli esseri animati dal caos fino al cambiamento di Cesare in astro; cominciò i Fasti, calendario astronomico e storico in versi elegiaci, e fece altre cose minori. Egli era già lungi dalla verità, dalla bellezza e dalla castità virgiliana. Le sue opere facevano sentire le intemperanze, i giuochi, e i concetti della scuola dei retori frequentati nei suoi primi anni; ma per ingegno fecondo, e per ricchezza di leggiadre fantasie, per abbondanza e facilità, e sveltezza e fina arte e grazia di eloquio, apparve il poeta più grande degli ultimi tempi d'Augusto. L'amabile indole, lo spirito arguto e la facile vena lo resero caro a magistrati, a dotti, a donne galanti, a giovani, a vecchi, a poeti piccoli e grandi 1. Perciò fu festeggiato alla corte, e Augusto gli mostrò affetto d'amico. Andava celebrato come il re della romana elegia 2, ed era il poeta di moda che agli amori e ai precetti dell'Arte di amare intrecciava le lodi di Augusto e della casa imperiale; e nelle Metamorfosi e nei Fasti al canto delle tradizioni antiche e delle feste della religione romana, univa sempre inni ardenti, e lodi di santità e di giustizia divina ai padroni 3, nell'atto che essi meditavano contro di lui una enorme scelleratezza.

Da giovane aveva sposato e ripudiato due mogli: poscia si unì a una donna che andava gloriosa e superba di lui, e gli rimase fedele e amantissima nella buona e nell'avversa fortuna ': ed egli lasciato il folleggiar giovanile e l'amor che si pasce di lascivia e di crapula viveva lieto di

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Trist., IV, 10, 41-60, V, 3, 5 e 47-52, Amor., II, 17, 28, Ex Ponto, 1, 4, 13 e segg, III, 5, 43-II, IV, 2, 1 e segg., IV, 3, 16; Svetonio, De illustr. gramm., 20.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ovidio, Remed. am., 395.

<sup>3</sup> Amor., I, 2, 50-52, II, 11, 17-18, III, 8, 51 e III, 12, 15, De arte am., 1, 171 e segg., Remed. amor., 155-156, Fast., I, 1-26, 531-536, 590-600, II, 133-114 e 637, III, 124, 419-426, IV, 949-954 e 675, V, 567-596, VI, 455, Met., XV, 746 e segg. e 465-470.

<sup>4</sup> Trist., 1V, 10, 69-73, Ex Ponto, 11, 11, 13-18.

onesti studi e di puri affetti domestici tra i cari figliuoli, e una figlia nobile d'ingegno e di animo da lui educata all'arte dei versi quando, ai 20 novembre del 763, gli cadde addosso una eruda sentenza d'esilio. Augusto dispoticamente lo relegava nelle inospitali terre di Scizia pei suoi versi dell'Arte di amare; motivo ehe suonava come un erudele scherno, pereliè quel libro era stato scritto più tempo avanti, nè aveva dato motivo a lamenti, nè tolto per dodici anni i favori di corte al poeta. Ma non vi era scampo dal volere dell'onnipotente padrone. Il misero dovè immediatamente lasciare la patria, la diletta moglie e tutte le dolcezze domestiche, per andare a morire a Tomi nella barbara terra del Ponto. Egli descrisse a lungo gli orrori della partenza, i travagli del viaggio, e il crudo martirio di quella sua stanza. Nelle lunghe elegie scritte dall'esilio parlò in mille modi della sua grande infelicità, ma taeque della causa ehe lo aveva sprofondato in tanta miseria. Disse solo che era punito per aver veduto un delitto non suo, ma non sappiamo qual fosse, ed è vano cerearlo (a). Egli si sentiva innocente; ma per mitigare la cruda ira del principe confessò di meritare la pena avuta, e continuò a lodare enfaticamente i suoi persecutori implacabili. Disse che meritava anche di perdere la vita, se non avesse avuto a fare colla benignità di un principe più elemente di Giove. E quando, dopo infinite e vili e vane preghiere, sentì la morte di Augusto, compose in lode di lui un poema nella lingua dei Geti, gli inalzò altari nella sua easa, gli faceva saerifizi ogni giorno, e lo venerava insieme colle imagini di Tiberio e di Livia, per indurre i vivi a fargli la grazia non avuta dal morto. È una pietà riandare tutto ciò che egli disse di tutti i suoi earnefici, e vedere quanto la sventura avvilisse il suo

<sup>(</sup>a) Sulle ricerche fatte tante volte per iscoprire il segreto, vedi i miei Studi sulla letteratura latina, Torino 1871, pag. 420-421.

194

animo. Ma nella valse a mutarcii ne a rendergh Jeshlo più mite. More a Tomi 770 nella inospitale regione del Ponto: anche le sue ossa rimasero in esillo tra i dari ara ne pitero di l'astrare il grande sepoloro del Nason, che



5 = 20

uncera rimane stavato nella rupe, pressimo di giariiovillani I. su'a via Flaminia a quattre a ille, è miglia

da Roma, ove tra molte pitture altri credè di ritrovare, nella nicchia principale di contro all'ingresso, il ritratto del poeta incoronato di lauro, accanto alla Musa che, per quanto poteva, lo consolò nel durissimo esilio (a). Comunque sia, la storia delle sue sciagure rimase a mostrare qual sorte di gente fossero questi vantati protettori delle lettere, a cui, come fu detto, più che ogni altra cosa si debbono i Tristi di Ovidio. E le lodi ardenti date ad essi dal poeta, anche quando era iniquamente percosso, rimangono ad attestare come la protezione dei despoti e l'educazione di corte servano mirabilmente a gettare i grandi ingegni nel fango, e a distruggere tutta la dignità dell'anima umana.

Pure Augusto rimase nelle menti degli uomini come il tipo dei protettori magnanimi, come l'educatore e quasi il creatore dei grandi ingegni, che nei loro canti lo tramandarono ai posteri splendido e perfetto di ogni virtù. E per lui furono obliati gli altri che favorirono gli ingegni e aiutarono la generale cultura: e a lui protettore dei poeti come dei pantomimi, perchè gli uni e gli altri distraevano gli animi dai pensieri della politica, fu dato tutto il merito dello splendore letterario venuto dall'eccitamento e dall'educazione, che gli ingegni ebbero negli ultimi anni della Repubblica, e dalla ragione delle cose

<sup>(</sup>a) Vedi Le pitture del sepoloro dei Nasonii nella via Flaminia disegnate e intagliate alla similitudine degli antichi originali da Pietro Santi Bartoli, e illustrate da Gior. Pietro Bellori, Roma 1680. Conf. Bianconi. Lettere sopra A. C. Celso, pag. 200-201; Guattani. Monumenti Sabini, vol. II, pag. 13-17, e Canina, Edif., vol. IV. tav. 279.

Il prospetto del sepolero che diamo inciso è quello che fu veduto e disegnato dal Bartoli nel 1675 al momento stesso della scoperta occasionata dal taglio della rupe che si fece nell'intento di procacciar materia pel risarcimento della via Flaminia, come apparisce anche dai lavoranti occupati a quell'opera, dei quali furono conservate, nel disegno, le imagini.

e dei tempi <sup>1</sup>. Nè la verità fu oscurata solamente negli inni poetici; anche i narratori di storie servirono in parte la causa del fortunato dominatore, e Tacito poco dopo ebbe a lamentare, che l'adulazione crescente avesse sgomentati o guasti anche gli ingegni degli storici onesti <sup>2</sup>.

Difficile era scrivere esattamente e veracemente la storia, dopochè nell'ordine nuovo rimanevano segrete le cose importanti, le quali per l'avanti riferite al senato e al popolo potevano esser sapute e scritte da molti <sup>3</sup>. Augusto, come tutti i dominatori assoluti, sentiva offendersi gli occhi dalla luce pubblica, e si circondò di mistero e di tenebre. Lasciò vivere gli atti diurni o giornali che non potevano nuocergli, perchè si convertirono in annunzi di nascite, di spettacoli, di fabbriche nnove, e di altre cose di questa fatta <sup>4</sup>; ma vietò la pubblicazione degli atti del senato <sup>5</sup>, e si adoperò perchè si sapesse e si scrivesse solamente ciò che era piacevole a lui. Accolse alla corte gli storici, come aveva ricercato i poeti, e colle carezze si studiò di mitigare i severi giudizi di quelli, che meglio poterono conoscere i fatti.

Alla corte fu festeggiato Tito Livio (695-770), il più splendido e il più grande dei narratori romani. Era venuto da Padova sua terra natale, e visse la più parte dei suoi anni a Roma, ove fu amato dall'imperatore e da tutta la imperiale famiglia. È ignoto come e quando lasciasse la patria, e quali fossero i maestri che lo dires-

<sup>1</sup> Bianconi, Lettere sopra A. Cornelio Celso, Roma 1779, pag. 22-23; Schey, De causis quibus factum esse videatur ut apul Romanos Augusti tempore maxime literae florerent, Amstelodami 1827, cap. II e IV.

<sup>2</sup> Tacito, Ann., I, I e Hist, I, 1.

<sup>3</sup> Dione Cassio, LIII, 19.

<sup>4</sup> Svetonio, Caes., 20, Tib., 5, Calig., 8; Tacito, Ann., III, 3; Lampridio, Commod., 15; Le Clerc, Des journaux chez les Romains, Paris 1838; Lieberkuehn, Commentatio de diurnis Romanorum actis, Vinariae 1840; Renssen, De diurnis aliisque Romanorum actis, Groningae 1856.

<sup>5</sup> Svetonio, Aug., 36.

<sup>6</sup> S. Girolamo, in Euseb. Chron., ann. 695 e 770; Marziale, I, 61, 3; Plutarco, Ces., 47; Quintiliano, I, 5, 56 e VIII, 2, 3; Tacito, Annal., IV, 34; Svetonio, Ciaud., 41.

VANNUCCI - Storia dell'Italia antica - IV.

sero negli studi filosofici e letterari, di cui dètte saggio in più dialoghi e in una lettera al figlio sull'eloquenza! La sua vita sta tutta nei suoi scritti a noi pervenuti, ove versò largamente gli affetti di cui aveva pieno il cuore. Ed è bello a vedere, come dalle carezze dei potenti non si lasciasse indurre a maledire o a obliare i vinti, ad accettare tutte le opinioni officiali, e a fare ingiuria alla verità, nel tempo in cui tutti s'inchinavano ciecamente ai voleri del vincitore. Semplice, e candido e nobile d'animo, amava la libertà e la virtù antica, e per confortarsi dei mali e delle vergogne del tempo suo si volse a contemplare il maestoso passato di Roma, e scrivendone la storia inalzò alla grandezza romana un monumento solenne, che, sebbene mutilato, sopravvive splendidamente alle rovine del Fôro e del Campidoglio.

La critica moderna cercò con lungo studio a quali fonti egli attinse, e con qual diligenza e giudizio seguì i più antichi scrittori delle cose romane <sup>2</sup>: fu notato come nelle origini e nei tempi primitivi, o per fuggire il fastidio delle aride scritture, o per qualsiasi altra ragione, trascurò parecchi documenti che rimanevano anche al suo tempo <sup>3</sup>. Fu pure avvertito, che non avendo egli chiara idea della prima costituzione romana, confuse le cose vecchie e le nuove, e nei tempi antichi non seppe dilucidare troppo bene i pensieri, nè circa i popoli, nè circa gli Stati; e fu narratore piacevole delle tradizioni popolari, non storico guidato dalla luce della critica, quantunque non possa

<sup>1</sup> Quintiliano, X, 1, 39; Seneca, Epist., 100, 8; Lachmann, De fontibus historiarum T. Livii, 1, pag. 105, 11, pag. 66 e 84; Köhler, De T. Livii viti et moribus, Berolini 1851; Weingaertner, De T. Livii vita, Berolini 1852, pag. 41; Weissenborn, De Titi Livii vita et scriptis, Lipsiae 1868, nella sua nuova edizione di Livio.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vedi Kruse, De side Livii recte aestimanda, Lipsiae 1812; Lachmann, De sontibus historiarum T. Livii, Gottingae 1822 e 1828; Lucas, Disputatio de ratione qua Livius in Libris hist, conscribendis usus est opere Polybiano, Glogau 1854; Kieserling, De rerum romanarum scriptoribus quibus T. Livius usus est, Berolini 1858; Tillmanns, Qua ratione Livius Polybii historiis usus sit, Bonnae 1860, e Peter, Livius und Polybius, Ilalae 1863.

<sup>3</sup> Vedi sopra, vol. I, pag. 683.

muoversi dubbio sulle sue intenzioni di essere schietto narratore del vero. E che quindi il confronto, che gli antichi fecero di lui con Erodoto, è vero per quello che riguarda la dolcezza della narrazione, maravigliosa in ambedue, ma non per lo spirito investigatore e osservatore da cui venne somma lode allo storico greco (a).

Ma non vuol darsi a lui troppo carico di ciò che non intese di fare. Egli non volle dare come storia vera le favole poetiche, e seguendo la fama senza rispondere della certezza dei fatti, rivolse ogni cura principalmente a ritrarre con amabile candore ciò che si narrava delle origini della città, delle virtù e dei prodigii dei primi tempi: e nello scrivere le cose antiche sentiva, come egli dice, farsi antico anche l'animo 1, e teneva quasi obbligo di patria religione riferire ingenuamente le maraviglie che ebbero tanta parte alla grandezza di Roma. Ricco d'imaginazione poetica vestì di splendidi colori le vecchie tradizioni, e intendendo, come i più dei narratori antichi, a fare della storia un insegnamento morale, usò tutti i partiti dell'eloquenza più adatti a riscaldare gli animi e ad eccitare i nobili affetti. Ritrasse il grande spettacolo del sorgere, del crescere, e dall'ampliarsi di Roma, mostrò per quali vie e con quali arti giungesse, superati gli ostacoli esterni ed interni, alla dominazione suprema; e come giunta, coi buoni costumi, colla parsimonia, e con

<sup>(</sup>a) Niebuhr. Hist. Rom., introduzione. e Lectures on the history of Rome, III. pag. LVII. In una opera recente, premiata dall'Accademia francese. Livio fu largamente e sapientemente studiato sotto il rispetto della critica storica, dell'arte e dell'eloquenza. Vedi Taine. Essai sur Tite Live. Paris 1856. Della sua grande eloquenza. della mirabile giocondità nel racconto, e della sua eccellenza nell'esporre gli affetti più dolci, parlarono tra gli antichi Tacito. Agric., 10, e Annal., IV. 34; Seneca, De Ira, I, 20; Seneca retore. Suasor.. 6; Quintiliano, II. 5, 19. VIII, I, 3, X, 1, 32 e 101.

<sup>1</sup> Livio, XLIII, 13.

tutte le forti virtù, alla più alta delle umane grandezze, volgesse al precipizio, nè potesse più tollerare nè i mali, nè i rimedii. Nel seguire queste grandi fortune, e il crescere e il cadere del popolo, intorno al quale si avvolge quasi tutta la storia del mondo antico, fu narratore impareggiabile; caldo d'affetti, abbondante di lingua, ricco di stile vivido, florido e variato di colori infiniti, ora energico e rapido, ora solenne ed impetuoso, ora ardente, ora semplice, dolce e pieno di grazia, e modello dell'urbanità romana nel suo splendore elegante; ora ampio e magnifico, quale si conveniva a ritrarre il primo popolo del mondo, e l'Impero, come egli dice, più grande dopo quello degli Dei. Nella lunga serie delle guerre esterne e delle contese del Fôro ritrasse con stile trionfale le vittorie e i trionfi, descrisse splendidamente i costumi, rappresentò la impetuosa eloquenza dei tribuni nelle assemblee popolari, e vide e dipinse i caratteri vari degli uomini che compariscono nel magnifico dramma, e tutti i personaggi fece parlare a seconda dei loro affetti. Dopo averlo veduto semplice e rapido nelle incertezze dei primi tempi, tu lo ammiri abbondante e magnifico nella tragedia decemvirale e nel racconto dell'uccisione di Virginia che col suo sangue resuscita la spenta libertà, e le infonde nuovo vigore; nelle guerre Sannitiche, e nella invasione di Annibale, ove, facendo rivivere un'imagine della virtù e della libertà dei tempi migliori, riscalda il racconto e lo eleva all'altezza e agli effetti della grande eloquenza: e per ciò che riguarda la lingua ne apparisce sempre di eleganza e di proprietà squisitissima, quantunque fosse ripreso del difetto di patavinità da Pollione, la quale pare che stesse in certa peregrinità di parole spiacevoli alle orecchie romane 1.

<sup>1</sup> Quintiliano, I, 5, 55-56, VIII. 1, 2-3; Morhof, De patavinitate Liviana, Kiliae 1685; Eckard, De C. Asinio Pollione iniquo optimorum latinitatis auctorum censore, Ienae 1743, pag. 60; Walch, Historia critica latinae linguae, Lipsiae 1729, pag. 188, e segg; Wiedemann, Quaestio de Patavinitate Livii, I-III, Gorlitz 1848, 1854, 1855; Weingaertner, De T. Livii vita, pag. 35 e segg; Tenffel, Gesch. der rom Litterat., 241, 11.

Fu rimproverato del suo troppo amore per Roma, che non di rado gli fece vituperare nei nemici le tristizie e le insidie, ammirate e lodate nei suoi 1: e più luoghi potrebbero citarsi a prova di ciò 2. Come gli altri storici romani, egli considerò le cose dal solo lato della grandezza di Roma, ma la serenità e la semplicità del



Uccisione di Virginia (Scharf, in Macaulay, Lays of ancient Rome, p. 169).

suo cuore spesso lo salvò dal torcere scientemente dal vero, e più volte gli dètte la calma della sapienza, che inalza la storia al di sopra delle piccole passioni umane.

<sup>1</sup> Vedi Joecher, De suspecta Livii fide, cap. 16 e 18. È nel Livio del Drakenborch, Lugduni Batavorum 1746, vol. VII.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vedi tra gli altri, 11, 11, 25, 30, V, 36, VII 29, IX, 12, 14, 18, 31, X, 29, 43.

Gli antichi, e fra questi anche Tacito, lo lodarono per la fede imparziale e pel candore, con cui narrò e giudicò uomini e fatti <sup>1</sup>. E per queste virtù di uomo onesto e di grande scrittore ebbe altissima fama anche in vita: e il suo nome suonava sì venerato pel mondo, che dalle Gallie e dall'ultima Spagna vennero più personaggi espressamente per vedere il grand'uomo, e vedutolo partirono da Roma senza cercare di altro, quasi lo stimassero la sola cosa degna di esser veduta nella città, che empiva del suo nome la terra <sup>2</sup>.

La sua grande opera è, come tutti sanno, perita nella massima parte, e di 142 libri ne rimangono soli 35 con qualche frammento 3. E fra le tante cose che mancano sono anche le narrazioni dei tempi suoi, che meglio avrebbero potuto dirci fino a qual punto lo storico salvò la sua imparzialità e la sua indipendenza nel discorrere degli uomini, di cui aveva l'amicizia e i favori. Quantunque e l'autorità degli antichi, e alcuni passi dei libri rimastici, nei quali allude ai suoi tempi, dicano che non cadde in bassezze, è mostrato da altri luoghi che non potè al tutto sottrarsi alle influenze del tempo, e alle necessità in cui lo poneva il suo usare a corte. Come a niuno è possibile camminare pulitamente nel fango, non è dato a niuno di vivere a lungo immacolato tra i cortigiani, e anche l'animo dell'nomo più puro ne contrae qualche macchia. Un bel frammento di Livio sulla morte di Cicerone ci mostra, che egli giudicò liberamente l'indole e l'ingegno dell'uomo assassinato dai feroci triumviri; ma ivi odora fortemente di corte una frase, in cui per iscusare l'infame uccisione del grande oratore dice, che potè non parere si indegna, perchè non fu trattato dal nemico vincitore più crudelmente di quello che egli,

<sup>1</sup> Tacito, Ann., IV, 31; Seneca, Suasor., 7.

<sup>2</sup> Plinio, Epist., II, 3; San Girolamo, Epist. ad Paullinum.

<sup>3</sup> Pei frammenti vedi Hertz. De fragmentis T Livii commentatio, Breslau 1864.

vincendo, avrebbe fatto al nemico (a). Anche altri luoghi mostrano quanto allora fosse difficile fuggire al tutto l'adulazione, che veniva necessaria compagna dei padroni e dei servi; mostrano lui, per amore del principe, contradicente a sè stesso (b); quantunque altrove apparisca governato da nobile amore di virtù e non tema di opporre i Romani antichi ai loro indegni figliuoli, anche dopo le riforme fatte da Augusto, e celebrate dai poeti come rinnovatrici della buona morale.

Quanto più procedevano i tempi, più crescevano le difficoltà a scrivere la storia con animo indipendente. Augusto che già scherzava con Livio chiamandolo Pompeiano 1, coll'invecchiare divenne più difficile e più sospettoso, e perseguitò fieramente i libelli, sicchè da una parte il timore, e dall'altra il dovere di adulare obbligavano gli scrittori di storie ad essere più che prudenti. E allora Livio, probabilmente per queste cagioni, finì il suo lungo racconto alla morte di Druso; e stimando meglio tacere, che dire a voglia altrui, confortò Claudio a scrivere delle guerre civili e del regno di Augusto. E il giovine principe scrisse, ma i rimproveri che ne ebbe

<sup>(</sup>a) Omnium adversorum nihil, ut viro dignum erat, tulit praeter mortem, quae vere aestimanti minus indigna videri potnit, quod a rictore inimico nil crudelius passus erat, quam quod eiusdem fortunae compos, ipse fecisset. Livio in Seneca, Suasor., 7.

<sup>(</sup>b) Livio, IV. 20. Vedi anche Perizonio, Animadversiones histor., cap. 7: Lachmann, De Fontibus Histor. Livii, II, pag. 74; Egger, Examen, p. 100. Se dai brevi argomenti (Epitomae, Periochae) dei libri perduti potessimo giudicare di ciò che aveva fatto l'autore, dovremmo credere, che in qualche luogo egli affermasse cose negate da tutte le altre testimonianze. Nella guerra di Perugia, ove Ottavio fece tanta strage dei vinti, l'abbreviatore dice, che non versò stilla di sangue: Perusiam diruit, redaetisque in potestatem suam omnibus diversae partis exercitibus, bellum eitra ullum sanguinem confecit. Epitom., 126.

<sup>1</sup> Tacito, Ann., IV, 31.

dalla madre e dall'avola <sup>1</sup> mostrano quanto Livio provvedesse bene a sè stesso, lasciando ad altri la cura di continuare un'opera resa impossibile dal peggiorare e dall'infierire dei tempi<sup>2</sup>.

Altri pure scrisse storie; chi usando a corte, chi lontano da essa; alcuni indipendenti, altri adulatori servili.

Fra i pochi che stettero in disparte furono M. Valerio Messala Corvino (690-762) e C. Asinio Pollione (679-758), due uomini che, dopo avere aiutato in principio la rivoluzione monarchica, si ritrassero poscia sdegnosi che le cose andassero al di là dei loro pensieri; simili a certi liberali di altri tempi, i quali per distruggere i Repubblicani si unirono coi despoti, da cui poscia ebbero il premio di essere avvolti nell'onta del comune servaggio. Pure la vita dei due Romani fu dignitosa nei brutti tempi, in cui si contaminavano tutti. Essi, lasciato ogni ufficio, volsero i pensieri agli studi. Messala, che già vedemmo oratore e proscritto, e, dopo aver combattuto con Bruto a Filippi, aiutatore di Ottavio alla disfatta di Antonio, si ritrasse dalle cariche, quando vide che la libertà si spengeva affatto sotto le mani del principe; e cercò conforto scrivendo poesie erotiche in greco, narrando i casi che vide, e facendo studi di lingua. Scrisse i fatti del primo triumvirato, compose libri sulle famiglie romane, e trovò anche il tempo a scrivere un libro intero sulla lettera S. Era scrittore nitido ed elaborato (a), e nel fatto della lingua passò per inesorabile purista; difese ostinatamente le vecchie tradizioni, e si

<sup>(</sup>a) Quintiliano, I, 7, 23 e 35, IX, 4, 38, X, 1, 113. XII, 10, 11, XII, 11, 28, ecc.; Svetonio, Aug., 74; Plinio, Epist., V, 3; Plutarco, Brut., 40, 42, 45; Weise, De Messalae vita et studiis, Berolini 1829. Vedi di lui alcuni frammenti citati in Gellio, XIII, 14; in Macrobio, Sat., I, 9; in Plinio, XXXIII, 3, XXXIV, 38, XXXV, 2, c in Seneca, Controv., II, 12.

<sup>1</sup> Svetonio, Claud., 41.

<sup>2</sup> Egger, loc. cit., pag. 72 e 100.

burlò dei declamatori come non parlanti latino. Fu, come dicemmo, l'eroe di Tibullo; e lui, come Pollione, celebrarono anche i poeti di corte e i commensali di Mecenate, col quale egli non potè aver mai commercio, per la troppo diversa maniera di sentire e di vivere. Morì vecchio lasciando un figliuolo, M. Valerio Messalino Cotta, che ebbe il vanto di essere stato il primo ad arrostire le palme dei piedi delle oche e ad acconciarle insieme con le creste dei polli, come il figlio di Cicerone restò famoso per essere grande tracannatore di vino 1: e credesi che com-



Lefiquie del monumento di Messa a Corvino (Canana, Edif., VI, 39).

piesse per sepoltura del padre il bel monumento marmoreo di cui col nome di *Casal Rotondo* rimangono ancora parecchie reliquie presso al settimo miglio dell'Appia (a).

(°) Del monumento marmoreo parla due volte Marziale (VIII, 3 e X. 2). Tra le rovine si trovò solamente il nome di Cotta. Canina, Edifizii, vol. V, pag. 36, e vol. VI, tav. 39. Vedi anche la sua Via Appia, I, pag. 145-156.

<sup>1</sup> Plinio, X, 27, e XIV, 28.

Pollione, nato di gente venuta dal paese dei Marrucini. scrisse pure la storia delle guerre civili, nelle quali prese parte al principio, e di cui rimase semplice spettatore alla fine 1. Naturalmente dispiaceva in corte, che siffatto argomento fosse trattato da uomo non seguace delle opinioni di Mecenate e del principe. E perciò Orazio, nell'atto di lodare magnificamente l'ingegno dello scrittore, lo disapprovava per essersi messo ad opera piena di pericolo 2. Ottavio gli avea scritti contro versi satirici, ed egli rispose con uno scherzo dicendo, che non voleva scrivere contro chi poteva proscrivere 3. Era dilettante di belle opere d'arte: fece grandi fabbriche ricordate come suoi monumenti, e queste, come gli Orti Asiniani posti tra i colli dell'Aventino e del Celio i, adornò di più capolavori dei greci scalpelli, tra i quali si cita il gruppo famoso di Anfione, di Zeto, e Dirce legata al toro, che poscia passò alle Terme di Caracalla, e oggi col nome di Toro Farnese sta tra i più belli ornamenti del Museo Nazionale di Napoli (a). A suggerimento del principe aveva restaurato l'Atrio della Libertà sull'Aventino ove colle spoglie dei Dalmati fondò una Biblioteca greca e latina che fu la prima aperta in Roma a uso del pubblico, e vi pose le imagini degli scrittori 5. Teneva intorno a sè poeti e grammatici; scrisse lodate tragedie e versi amorosi, fece molte orazioni, e fu il primo a trovar l'uso di legger

<sup>(</sup>a) Plinio, XXXVI, 4, 10-13 e 21. Sugli *Orti Asiniani* vedi Nibby, *Roma antica*, II, 305-306, e Pellegrini (in *Bull. Istit.*, 1867, pag. 109. 119) il quale descrive gli scavi fatti nel sito di essi, e le case ivi trovate adorne di bellissime pitture e di preziosi musaici.

<sup>1</sup> Svetonio, Caes., 30, 55 e 56; Seneca, Suassor., 6 e 7; Valerio Massimo, VIII, 13, 4, ext., e Suida alle voci Παλιαν, e 'Απίνιος.

<sup>2</sup> Orazio, Od., II, 1, 1-8.

<sup>3</sup> Macrobio, Sat., II, 4.

<sup>4</sup> Frontino, De Aquaed., 21.

<sup>5</sup> Svetonio, Aug., 29; Plinio, Nat. Hist., VII, 31, 7, XXXV, 2; Ovidio, Trist., III, 1, 71-72; Isidoro, Orig., VI, 5.

i suoi scritti in casa agli amici prima di esporli al giudizio del pubblico <sup>1</sup>. Fu amaro critico delle operc altrui, divenne acerbissimo alla fama di Cicerone, di cui era stato amico da giovane; e oltre ad accusare di patavinità Tito Livio riprendeva Sallustio di troppa affettazione dell'antico, mentre egli stesso scrisse arido ed affettato così, che pareva più vecchio di un secolo <sup>2</sup>.

Per fare opposizione al principe accolse in sua casa lo storico Timagene, cacciato di corte per sue maldicenze. Questi era un Greco, stato dapprima schiavo c cuoco, e portatore di lettiga, poi divenuto amico del principo, e scrittore di storic e gran dicitore di motti arguti e maligni che correvano tutta la città. Parlava liberamente d'Augusto, diceva male di Livia e di tutta la casa imperiale. Invano ammonito a frenarc la lingua continuò le sue maldicenze, e fu cacciato di corte. Pollione lo accolse in sua casa dove invecchiò: ivi lesse le sue storie c bruciò la parte in cui aveva narrato i fatti del principe, distruggendo per ira le lodi scritte quando cra in favorc. Nè la disgrazia gli fece chiudere le porte di niuna casa. Seneca afferma, che lo accarezzavano e se lo rapivano tutti, quantunque si mostrasse nemico di Roma, c dicesse che gli dispiacevano gli incendii solamente perchè sapeva, che da essi la città sarebbe risorta più bella 3.

Nè egli era il solo straniero che avesse che fare col principo e coi grandi. Dalla Grecia e dall'Asia venivano

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Virgilio, Ect., III, 86, VIII, 9-10; Orazio, Od., II, 1, 9-16, Sat., 1, 10, 42; Plinio, Epist., V, 3; Seneca, Controv. Excerpt., Lib. IV, praef.; Meyer, Orat. Romanor. feagm., p. 329-336, 2<sup>st</sup> ediz.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Seneca, Epist., 100, 6, Controv. Excerpt., Lib. 1V, praef., e Suasor., 7; Svetonio, Caes., 56, e De illustr. Gramm., 10; Gellio, X, 26; Quintiliano, IX, 3, 13, X, 1, 113, e XII, 1, 22; Tacito, Dialog de Oratt., 21; Thorbecke, De Asinii Pollionis vita et studiis doctrinae, Lugduni Batavorum 1820; Hendecourt, De vita, gestis et scriptis Asinii Pollionis. Löwen 1858; B. Luzzato, Ricerche storiche su C. Asinio Pollione. Padova 1867; Lanzellotti, Della vita e degli studi ai C. Asinio Pollione Marrucino, Prato 1875.

<sup>3</sup> Seneca, De Ira, III, 23, Epist., 91, 13, Controv., V, 31; Conf. Quintiliano, I, 10, 10, X, 1, 75; Ammiano Marcellino, XV, 9, 2; Strabone, IV, 1.

molti a vendere a Roma filosofia, erudizione e precetti grammaticali e figure rettoriche. Insegnavano ai giovani, e li proteggeva il principe istruito da cssi. Ateneo e Senarco di Seleucia, due filosofi peripatetici, batterono diversa via. Ateneo, amico del cospiratore Murena, fu preso nella congiura, e, quando lo rimessero in libertà, con Euripide disse agli amici che tornava dalle morte genti. Senarco invece ebbe da Augusto eneri e favori <sup>1</sup>. Alcuni disputavano di parole: e tra essi fu Apione tristo sofista egiziano, scrittore di un libro sulla lingua romana <sup>2</sup>, e primo dei grammatici e dei retori che, cresciuti in infinito sotto l'Impero, ponevano a servigio dei grandi e del volgo una erudizione superficiale e spesso bugiarda <sup>3</sup>.

Dalla Grecia nel sesto secolo era venuto Arcagato, il primo dei medici che si vedessero a Roma, fatto cittadino romano, allogato in bottega compra a pubbliche spese, e poi, per la sua crudeltà nel tagliare e bruciare le piaglie, chiamato carnefice <sup>4</sup>. Ora di là giungevano altri di varia fama e dottrina: e, mentre Cornelio Celso nei suoi molti volumi sulle arti trattava di agricoltura, di rettorica, di filosofia, di scienze naturali, e di cose militari, e, biasimando le voluttà e il lusso venuti di Grecia a guastare i costumi e la salute dei cittadini romani <sup>5</sup>, vestiva di eleganze latine i precetti salutari (<sup>a</sup>), Antonio

(a) Columella. 1, 1, 14, 11, 2, 15, 111, 17, 4, 1V, 8, 1, 1X, 2, 1, IX, 7, 2, 1X, 11, 15, 1X, 14, 6, ecc.; Plinio, X, 74, XIV, 4, XX, 11; Quintiliano, VII, 1, 10, X, 1, 124, XII, 11, 124; Augustino, De hae esi, Prolog.; Vegezio, De re militari, 1, 8; Lido. De magist at., 1, 47. Della vita e degli scritti di lui vedi Bianconi, Lettere sopra A. Cornelio Celso, Roma 1779; Del Chiappa, Intorno alle opere e alla persona di Celso, Miliano 1829; Paldamus, De Cornelio Celso, Greifswalde 1842; Kissel, Celsus, eine histo-

<sup>1</sup> Strabone, XIV, 5; Euripide, Ecuba, 1

<sup>2</sup> Ateneo, Deipnosoph., XV, 26. Cont I'linio, I, praef., 23

<sup>3</sup> Egger, loc. cit., pag. 105.

<sup>4</sup> Cassio Emma, citato da Plinio, XXIX, 6.

<sup>5</sup> Celso, De medicina libri octo, Praef.

Musa, liberto di origine, era ricompensato di larga pecunia e di immunità concesse anche agli altri esercenti quell'arte (a), e onorato di statua nel tempio di Esculapio, per aver guarito Augusto coi bagni caldi, con cui poscia uccise Marcello (b): e

rische Monographie: I. Leben und Werke des Celsus im Allgemeinen, Giessen 1844.

Il Bianconi fa vivere Celso ai tempi di Virgilio e di Orazio nei primi auni dell'impero d'Augusto. Altri lo pongono ai tempi di Tiberio e di Caligola.

(a) Molti i medici a corte. Nelle iscrizioni sono ricordati un medico capo di tutti (supra medicos, un decurione dei medici (decurio medicus), un medico particolare pei mali d'orecchie Amintes medicus auricularius), il medico di Giulia (Gori, Columbar.



Statua creduta di Antonio Musa (Pistolesi, Valicano, IV, 8).

libert. Liviae, n. 73, 75 e 76; Orelli, n. 2974 e 4227). E da Plinio sappiamo che i medici primarii avevano la provvisione annua di duecentomila sesterzi (lire 28,967), e che Quinto Stertinio ebbe il doppio, e mostrò che faceva questo sacrifizio per amore alla casa imperiale, perchè per l'avanti curando le famiglie particolari della città non guadagnava meno di 600 mila sesterzi (lire 116,901): ed egli e il suo fratello, che ebbe pari mercede da Claudio, alla loro morte lasciarono ciascuno 30 milioni di sesterzi (lire 5,845,065), quantunque avessero fatte grandi spese per abbellire la città di Napoli. Vedi Plinio, XXIX, 5, il quale altrove (XXIX. 8) notando i grossi guadagni dei medici ricorda che per la cura di una malattia fu stipulata la somma di 200 mila sesterzi.

(b) Svetonio, Aug., 59; Dione, LIII, 30; Crell, Antonius Musa Augusti medicus observationibus illustratus, Lipsiae 1725; Ackermann, De Antonio Musa Octaviani Augusti medico, et libris qui illi adscribuntur,

la scienza si divulgava così, che oggi se ne ritrovarono vestigii notabili anche nei poeti e negli altri scrittori <sup>1</sup>.

Da Alicarnasso, dopo la fine della guerra civile, era venuto Dionisio, un retore il quale, dopo avere speso ventidue anni a ricercare nelle biblioteche romane gli anticlii ricordi, pagava l'accoglienza degli ospiti componendo con facile erudizione il romanzo delle origini greche di Roma. Scrisse a istruzione e a conforto dei Greci, a' quali mostrava che potevano consolarsi di loro caduta, pensando che ai forti vincitori erano stati maestri delle istituzioni e delle leggi, da cui venne tutta la romana grandezza. Conforto che potrebbe sembrar simile a quello di chi tenesse per meno spiacevole la morte datagli con un'arme rapita a lui stesso. Spesso, all'uso dei retori, Dionisio abbondò in luoghi comuni, in declamazioni, in concioni prolisse e piene di noia. Errò anche per non comprendere le antiche espressioni latine; ma fece utile opera raccogliendo molte cose degli antichi annalisti ora periti: ed a lui siamo debitori delle notizie che ci restano sugli antichi ordinamenti, e sulle mutazioni delle leggi e della costituzione primitiva di Roma: ed è lodato di esattezza anche sotto il rispetto giuridico, quando espone le conseguenze della ritirata del popolo al Monte Sacro (a).

Altorsii 1786. Quantunque non sia provato che Musa scrivesse dell'arte, si citano piu opere col nome di esso, tra cui un trattato dell'erba betonica, e vi sono frammenti del libro De tuenda raletudine ad Maecenatem. Vedi Antonii Musae fragmenta quae extant raccolti da Flor. Caldani, Bassano 1800.

(a) Niebuhr, Lectures, ecc., lll, pag. LV; Giraud, Des Nexi, nell'Acadén. des sciences morales et politiques, 2° sèrie, vol. V. pag. 463. Sulle fonti a cui attinse Dionisio, e sulla sua critica, vedi Kiessling. De Dionysii Halicarn. antiquitatum auctoribus latinis, Lipsiae 1858.

Per l'imagine di Dionisio vedi Mai, Dionysii Halicarn. Romanarum Antiquitatum pars hactenus desiderata, Mediolani 1816.

<sup>1</sup> Vedi Menière, Études médicales sur les poètes latins, Paris 1858; e dello stesso, Ci-cèron médecin, Paris 1845.

In un campo diverso, ma riguardante da vicino la storia, lavorava pure in Roma Strabone, un altro Greco contemporaneo di Dionisio e di Livio. Egli scrisse un'opera storica a continuazione di Polibio ; ma a noi si raccomanda per la sua geografia, nella quale se non ebbe



Dionigi d'Alicarnasso del Codice dell'Ambrosiana (Mai).

la scienza matematica dei dotti Alessandrini, fu singolare per la vita e per la potenza delle sue descrizioni: e la sua opera rimase, con gli scritti di Plinio, la rac-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vedi Heeren, De Fontibus Plutarchi, pag. 100 e segg., e Coray, Prolegom. alla Geografia di Strabone, Parigi 1815.

colta più ricca di notizie e di documenti per la statistica dell'Impero romano e per la etnologia e la storia dei popoli antichi. Partito giovane da Amasia del Ponto sua patria, viaggiò lungamente, raccolse fatti, tradizioni, leggi e costumi dai luoghi e dai libri. Fu il solo dei contemporanei che ci tramandasse notizie importanti delle Spagne; schiari più parti della storia di Roma e delle province: descrisse la grande città e i contorni, e più vie romane, massime quelle delle Alpi; parlò dei commerci, e di molte delle guerre combattute al suo tempo. E quantunque esagerasse il quadro della potenza romana sotto Augusto, in generale non sembra alla critica che sia da sospettare della sua buona fede, e in generale può ritenersi per guida sicura 1.

Altri stranieri rispettarono meno sè stessi e la religione del vero. Se l'alessandrino Filone libero e sapiente scrittore potè non avvilirsi celebrando enfaticamente la felicità del mondo sotto il governo di Augusto benevolo al culto giudaico, altrimenti accadde a Nicolao Damasceno, il quale dopo essere stato cortigiano e a lulatore di Erode in Giudea venne con esso alla corte di Augusto, e ottenuti i favori anche di questo, ne scrisse la vita, i cui frammenti lo dicono insilido amplificatore, e storico parziale, e a lulatore basso e sozzo e mal distro; come lo accusano di menzogna le parole in cui afferno che Cesare da giovinetto fu lesiderato da tutte le più belle e più splendide donne, ma che egli non ce lè mai a niuna loro arte ().

Ma in mezzo a tanto affaccendarsi nel magnificare i vin-

Paris, Dilat. 1840. Avvene anche una edizione procurata da N. Piccolos e accompagnata da una traduzir e francese di A. D. Alfredo Didol, Paris, Didot. 1850. Per Filone vedi Opera, ed. Mangey. Londini 1742, vol. II. p. 707-508. 5-1-502.

<sup>1</sup> Egger, Historiens and. d Aug ste, pag. 95. ecc.

citori, è bello vedere, come non mancasse anche chi ebbe un pensiero pei vinti, obliati sempre da Roma. Trogo Pompeo, originario della Gallia, si messe a riparare a questa ingiustizia; e ricercate le storie degli altri popoli, e attinte le materie alle fonti dei Greci, le espose con bello e svelto modo latino nei quarantaquattro libri giunti a noi scemi nel compendio, che ne fece poscia Giustino, scrittore magro, ma facile, chiaro, elegante e quasi sempre di pura favella (").

Vi fu anche chi tenne dietro alla storia del pensiero umano. Lucio Fenestella, autore diligentissimo, agli Annali delle guerre di Roma accoppiò la storia delle scienze, delle lettere, delle istituzioni, dei costumi, del lusso e del modo di vivere fino agli ultimi tempi d'Augusto e al cominciar di Tiberio 1.

A ciò rivolse il pensiero anche un re d'Affrica, Giuba II, figlio all'altro che vedemmo vinto da Cesarc, il quale cducato a Roma, dove fu prigioniero dopo la morte del

<sup>(</sup>a) Per lo storico che scrisse anche di zoologia e di botanica, e pel suo compendiatore, vedi Giustino, Praef., I, e lib. XXXVIII, 3, e XLIII, 5; S. Agostino, De Civ. Dei, IV, 6; Vopisco, Aurelian., 2, e Prob., 2; Orosio, I, 8 e 10; Plinio, X, 51, 3, XI, 94, I e 114, 2, XVII, 9, XXXI, 47, 6: Bielowski, Pompei Trogi fragmenta, Lemberg 1853; Wolffgarten, De Ephori et Dinonis historiis a Trogo Pompeio expressis. Bonnae 1868: Boissonade, Histoire universelle de Justin, in Journal de l'Empire, 3 dec. 1806, e nella Critique littéraire, Paris 1863, vol. I, p. 343-350; Rzesinski, De Justino Trogi epitomatore, Krakau 1826; Raun, De Clitarcho Diodori, Curtii, Justini Auctore, Bonnae 1868; Rozek, De natura latinitatis Justinianae, Hermanstadt 1865; Fischer, De elocutione Justini, Halle 1868.

<sup>1</sup> Vedi Plinio, VIII, 7 e 71. IX, 30 e 59, XV, 1, XXXIII, 6 e 52, XXXV, 46; Plutarco, Crasso, 5, Silla, 28, e Quest. rom., 41; Tertulliano, Div. Instit., 1, 6, e De ira Dei, 22; Seneca, Epist., 108, 31; Macrobio, Sat., 1, 10; Nonio alle voci Reticulum. Praesente, e Rumor; Svetonio, Terentii vit., 1; Digest., 1, 13, 1; S. Girolamo, in Euseb. Chron., ann 772; Mercklin, De Fenestella historico et poeta, Dorpat 1844; Poeth, De Fenestella historiarum scriptore et carminum, Bonnae 1842; Madvig, De Asconii Pediani in Ciceronis orationes commentariis, Hauniae 1827, pag. 64.

padre, vi prese amore agli studi, e poscia rimesso in trono



Giaba II (Visconti)

da Augusto e sposato a Cleopatra Selene, figlia di M. Autonio e della regina Cleopatra, si dilettò a scriver libri, compose la storia dell'arte drammatica presso gli antichi, illustrò i costumi e le istituzioni romane, dettò opere di storia naturale, di geografia, di filologia, di grammatica, e forse anche di metrica, e meritò bene delle lettere greche e latine, dagli esercizii delle quali apprese ad esser buon padre e buon re, e a rendere la sua memoria venerata tra i sudditi (a).

(a) Summa veneratione (Mauri) coluerunt Jubam, Tertulliano, Div. Instit., 1, 15. — Juba Mauris volentibus Deus est, Minucio Felice, Octav., 23. Di lui e delle sue opere citate molto da Ateneo, da Eliano, da Suida, da Fozio, da Stefano Bizantino, da Esichio e da altri, vedi Plinio, V, 1, VI. 31, XI. 31. XXXII, 4. ecc., ecc.; Plntarco, Romol., 15 e 17. Num., 7 e 13, Sert., 9, Silla, 16, Anton., 87, Ces., 5, Parag. di Pelop. e Marcello. Quest. rom., 4, 24, 59, 78, 89, Parallela, 23; Strabone, IV, 4, XVII, 3: Dione, Ll, 15, Llll, 26, e sopra pag. 61. I frammenti furono raccolti e discussi dal Plagge, De Juba secundo rege Mauritaniae, Monasterii Guestphalorum 1849; dal Ten Brink, Jubae Maurusii de re metrica scriptoris latini reliquiae, Ultraiecti ad Rhenum 1854; e dal Görlitz, De Jubae regis Mauritaniae fragmentis, Breslau 1862. Altri danuo la metrica a un altro Giuba del secolo terzo dopo G. C. Vedi Wentzel, Symbolae criticae ad historiam rei metric. lat., Breslau 1858, pag. 18-25; Keil, Quaestiones grammaticae, Lipsiae 1860, pag. 14-22, e Teuffel, Gesch. der röm. Litterat., 366, 1.

Diamo il ritratto di Giuba nel diritto di una medaglia d'argento con la leggenda latina REX JUBA, e nel rovescio, quello della regina Cleopatra sua moglie col nome in lettere greche; e aggiungiamo un altro ritratto di lui in cornalina di squisito lavoro. Vedi Visconti, Icon. gr., tav. LV, n. 2 e 4.

Ma queste sono eccezioni. La letteratura è quasi tutta occupata nei fatti e nelle lodi del principe, del quale raccoglie ogni pensiero, ogni minima azione, e lascia ricordi a chi vorrà sapere le sue malattie, le disgrazie, i sogni, la fede agli augurii, le profezie, i suoi motti, i suoi rigori contro gli sbagli ortografici, quantunque per conto proprio non guardasse alle regole stabilite dai maestri in grammatica; il suo modo di parlare e di scrivere elegante e lontano dalle sdolcinature, e dalle affettazioni dei vocaboli rancidi e oscuri rimproverate a Mecenate e a Tiberio 1; e colla sua temperanza nel mangiare e nel bevere. notano i vini prediletti da lui e da Livia, ricordano i pregustatori della mensa imperiale, e come il principe usasse di riconfortarsi lo stomaco e di medicarsi colla lattuga 2: come avesse il corpo sparso di macchie simili alle stelle dell'orsa celeste, e gli occhi glauchi a modo dei cavalli, e come si divertisse a pescare, e a giuocare ai dadi e alla palla 3. E se alcuno lascia scritto come egli fuggisse dalle battaglie , altri narra i prodigii che accompagnarono la sua nascita, la sua gioventù e gli anni virili, e fa sapere ai posteri che pei suoi trionfi gli fu mandato l'alloro dal cielo <sup>5</sup>. E i facitori di epigrafi tramandano agli avvenire anche i nomi degli astrologi, dei ragionieri. dei maestri di casa, dei chirurghi e dei medici, dei pedagoghi, degli scrivani, dei segretari, portinai, lavandai. fornai, camerieri, e di tutti i servi di corte; della balia e delle adornatrici e profumatrici, e rammendatrici di Livia, del suo portinaio, dei pedissequi, del lettore, del pittore, del doratore, del calzatore, del custode delle gemme e dei vestimenti, degli orefici, del distributore della lana alle sue filatrici, dello schiavo destinato ad averne in cura

<sup>1</sup> Svetonio, 86-88, 91, 92; Valerio Massimo, I, 7, 1-2; Plinio, VII, 46.

Svetonio, 76, 77; Plinio, XIV, 8, XIX, 38
 Svetonio, 80, 83; Plinio, XI, 54.

<sup>4</sup> Plinio, VII, 1ô.

<sup>5</sup> Svetonio, 91; Plinio, IX, 22, XI, 73, XV, 40.

la sedia, del sagrestano preposto all'edicola da lei consacrata al marito, e di molte altre persone della medesima classe, i cui titoli ci attestano del lusso e del fasto della casa imperiale ora e in appresso <sup>4</sup>.

In mezzo ai concenti della letteratura officiale, tentava di mischiarsi anche qualche libera voce di satira; ma presto era fatta tacere dalle minacce, dalle condanne, dagli esilii e dal fuoco: e quindi giunsero a noi solamente i suoni laudanti.

Tacito parla di versi pieni di contumclie contro Augusto<sup>2</sup>; ma perirono i versi e i nomi di chi li compose. Il ferro di un sicario aveva vietato già a Cassio da Parma di celebrare i suoi compagni nell'uccisione di Cesare, e di fare nuovi epigrammi politici<sup>3</sup>.

Sulle prime Augusto rispose scherzando alle più delle satire scoccate contro di sè e contro i suoi. Lasciava dire, purchè lo lasciassero fare; e non curando di reprimere le invettive, solite a scriversi nei testamenti, fece ricercare solo gli autori di libelli e di satire pseudonime 4. Ma mutò modo quando, spariti i più di quelli che avevano respirato l'aria della libertà, il principato non aveva più ostacoli a correre per le vie della tirannide; quando morti i migliori, rimanevano consiglieri e intriganti di corte i più tristi.

Le sozzure che bruttarono da ultimo la casa imperiale, fecero sorgere libere voci contro i vizi dei grandi, e contro la universale servitù, e il principe per far tacere l'eloquenza e la storia divenne crudele contro gli uomini e contro gli scritti, ai quali applicò la legge di maestà <sup>5</sup>.

<sup>1</sup> Vedi Gori, Columbarium libertorum et servorum Liviae Augustae et Caesarum Romae detectum in via Appia anno MDCCXXVI, Florentiae 1727, n. 4, 21-32, 35, 36, 38, 44, 45, 73-78, 84-88, 94-96, 98, 99, 102, 104-107, 113-126, 131, 177, 222, 224, 229, 295; Orelli, 2933, 2971; Egger, loc. cit., pag. 131.

<sup>2</sup> Tacito, Ann., IV, 31.

<sup>3</sup> Weichert, De Cassio Parm., pag. 273.

<sup>4</sup> Svetonio, 55.

<sup>5</sup> Tacito, Ann., I, 72; Dione, LVI, 27, e Brugmans, De perduellionis crimine apud Romanos, Amstelædami 1835, pag. 42.

La vera eloquenza era morta insieme con la libertà: cominciavano i declamatori, dei quali Seneca ci lasciò la storia e la critica. Sul finire di Augusto, tra più altri andarono celebri il novarese C. Albuzio Silo, Porcio Latrone, Arellio Fusco. Giunio Gallione, e Tito Labieno e Cassio Severo più forti d'ingegno e di studi, i quali poterono chiamarsi anche oratori.

Il troppo ricordarsi di Bruto e della morta Repubblica portò sciagura a Silo, retore di grande probità e incapace di fare e di patire un'ingiuria. Parti dalla patria per un affronto fattogli sul tribunale, mentre come edile, rendeva giustizia. A Roma pure trovò dispiaceri. A Milano difendendo un accusato davanti al proconsole, deplorò il misero stato d'Italia, ed eccitato dai plausi e da una statua di Bruto che aveva dinanzi, lo invocò vindice della libertà e delle leggi, e fu al punto di capitar male. Da ultimo tornato vecchio e infermo a Novara convocò il popolo, espose pubblicamente le ragioni che aveva di rinunziare alla vita, e quindi rimessosi in casa si lasciò morire di fame <sup>1</sup>.

M. Porcio Latrone compatriotta e amico del retore Seneca, che nelle Controversie parlò lungamente di lui, maestro d'Ovidio nel declamare, riverito dai discepoli pel suo molto ingegno, e tenuto principe dell'arte sua, usando modo diverso dagli altri ammaestrava coll'esempio più che per via di precetti. Andava ad ascoltarlo anche Augusto: e un giorno mentre declamava alla presenza del principe e di Mecenate, gli accadde di offendere Agrippa col ricordo dei suoi oscuri natali. Fu uomo di singolari costumi, eccessivo nello studiare e nel divagarsi, e alla fine uscì dalla vita per liberarsi dal tedio della febbre quartana (a).

<sup>(</sup>a) Seneca. Controv., I, praef., II, 10, 12, ecc., ecc.: Plinio, XX, 57;

<sup>1</sup> Svetonio, De Clar. Rhet., 6; Seneca, Controv., III, praef. e IV, 25. ed. Bip.; Quintiliano, II, 15, 36, III, 3, 4, III, 6, 61; Lindner, De Caio Albucio Silo commentatio, Vratuslaviae 1861.

Non bene incontrò a Tito Labieno e a Cassio Severo che, assalendo fierissimamente donne illustri e uomini e ceti, colla estrema loro libertà mettevano a pericolo il principato. Labieno, chiamato Rabieno pel suo dire rabbioso, era declamatore e scrittore di storie. Nelle sue dicerie erano sforzati ad ammirare l'ingegno anche quelli che più ardentemente odiavano l'uomo. Al pari dell'ingegno aveva violento anche l'animo. Non pose giù mai il suo amore per la spenta Repubblica; e scrivendo la storia dei fatti contemporanei disse cose sì fiere che, quantunque arditissimo, non si attentava a leggerle neppure a tutti gli amici, e le serbava alla lettura dei posteri. Ma la polizia lo riseppe, e inventò contro di lui un supplizio nuovo. Un decreto del senato condannò quegli scritti alle fiamme: e quando erano arsi, Cassio Severo, amicissimo dello scrittore, disse: Ora bisogna bruciare anche me che li so tutti a mente. Labieno non volle sopravvivere ai parti del suo ingegno; e seppellitosi vivo nel monumento dei suoi maggiori, ivi finì. Poco appresso quello stesso che aveva pronunziata la sentenza contro gli scritti di lui, vide nel medesimo modo condannati alle fiamme anche i propri 1.

Cassio Severo aveva molto ingegno, e le qualità d'oratore, massimamente politico, quantunque Tacito gli attribuisca più forza che sangue. Non curava l'ordine nelle cose, nè il pudore delle parole; usava le sue armi scomposte: non faceva battaglia, ma rissa. Vigoroso, culto, pieno di grandi sentenze. Destava a sua voglia

Quintiliano, IX, 2, 91, X, 5, 18; S. Girolamo, in *Eusebii Chron.*. ann. 751. Della sua vita, dei costumi, del suo modo di declamare, e del posto che tenne nelle lettere e tra i retori fu lungamente discorso da Gustavo Lindner nella dissertazione, *De M. Porcio Latrone*, Vratislaviae 1855.

<sup>1</sup> Seneca, Controv., V, praef., Excerpt. Controv., IV, praef.; conf. Quintiliano 1, 5, 8, 1V, 1, 11, 1X, 3, 13; Weichert, De Labieno oratore et historico, Excurs., 11, nel libro De Lucio Vario et Cassio Parmensi, pag. 319-324.

tutti gli affetti, ma meglio che ogni altra cosa lo ispirava la collera. Non difese mai nessuno, tranne se stesso, e contro un Nonio Asprenate, amico d'Augusto e difeso da Asinio Pollione, sostenne che in un convito aveva avvelenato 130 persone. Ma nelle sue accuse non otteneva l'intento. I giudici spesso assolvevano gli accusati da lui; e il principe che dapprima lo motteggiava della sua poca fortuna (-), da ultimo per accusa di diffamazione contro uomini e donne illustri, lo mandò in esilio tra i sassi di Serifo, piccola isola del mare Egeo, ove morì dopo 25 anni di patimenti crudissimi <sup>1</sup>.

Vedemmo come fosse cacciato inesorabilmente in esilio anche Ovidio. Qui vuolsi aggiungere che questo fatto è opera del solo volere del principe, il quale di proprio moto, senza processo, senza decreto del senato, condanna un cittadino a morire tra i geli di Scizia. E la persecuzione sempre più arbitraria e più cruda si estende anche alle opere del poeta, le quali se non sono arse come quelle di Labieno, hanno il bando dalle biblioteche di Roma <sup>2</sup>. Capitano male anche gli amici dell'esule. A lui era familiarissimo C. Giulio Igino, un liberto d'Augusto di origine ispanica, autore di molti scritti di erudizione, di agricoltura, delle api, di teologia, di biografia, di critica letteraria, e di storia <sup>3</sup>, tra cui voglionsi ricordare

Augusto diese un giorno: Vorr : che Cassio accusasse il mio Foro: sarebbe subito assoluto, cioè finito. Cu a m lti Sere o Camio accusa te solverensur, et archivertus Fori Augusti e pectationer queris di triberet, ita ioca us est: Vellem Cassius et en Forum accusasset. Macrobio. Sat., II. 4.

Tacho, A., I. 72, IV, 21, e I's'; is Oratt, 19 a 25; Seneca, C. v., II. 12
 Except C: for, III, pract; Punio, XXXV, 45; Quintuman, VI, J. 27, ecc. VIII.
 X, I, 22 e II', XI, I. 57, XII, Ia, II; Svetonio, A. g., 55. S. G. la., in E. se' C. rom, ann. 75.

<sup>2</sup> Ovidio, Trist., III, I. 3e-74.

<sup>3</sup> Columelia, I. I. 13, IX, 2, IX, I3, 8; Gellio, I, 14 e 21, VI, 6, VII, 1, X, 10 e 18, XVI. 6; Macrobio, Sat., III, 4 e 8; Servin, Ad Aem., V, 38.

le opere Silloripie e sur in talle affil france 4. Il ditto como ca stato pesto alla loc zione il lo Billottea d'Apollo sul Palatino, ma alla line cadde anchi egli in lisguazia, e cimosso in quell'officio e co in grande niseria 4.

Cos. Augusto, in eger as in langue degli unni sil arbitraro e più crada contro la liberta del rensiero, astacara appuanto celle tenebre del disposistro lo spiendido malen lelle giore letterarie, a col fu legato il suo nome. Ne è futte s'assiarsi, come alcri arelle, rela personezione, pensanto di esse commoni quento i grandi incero inimios". È tero die la bona eligüenza single: si era taciata con Limo, o do i detroti colporano o lo si declaratori da oli esim e le numie esercitar do sa nutil the mineral that It emphasio was denerally di siniati, a rierandia i dista ubiezi de lell'using. Se tra le dumine dei Uon arsi. Crematia Corda trovò lurra a scrivere aberrale ate dei tempi aberi, e à corire riu tonii tittima del san compazioso accore del termi, mell de non vorano s iore la tempto dell'anima si languardo si dels-lamente. L'el quenca dirende suramente il delizione in millo di rotori sorii. Li storia fu sontt and to be in robble it runni e ned oppressione e nell'arritimento dell'uniono ronsido creobe Velleto Paterello, che Irimzzi anche Ottario triumviro e Tibano e Senant M. a calciero la felicial del mondo sento

<sup>0 = 10</sup>m Jo 0 - 5

The second of th

la più sconcia tirannide: allora si educarono gli altri vili intriganti, che Tacito in appresso consegnò al dispregio dei posteri.

E il preparatore e cominciatore di questo avvilimento degli uomini e delle lettere fu Augusto, il quale lasciando scrivere e parlare solamente a chi scriveva e parlava per lui, e usando tutte le arti che abbiamo discorse, pacificò i la libertà, la poesia, l'eloquenza, la storia, ogni cosa.

Ma mentre avviliva gli animi, con grande lavorio di architetti fece Roma più splendida di nuovi edificii, e abbagliò i contemporanei e i posteri anche coll'avere, come egli vantavasi, fatta di marmo la città che trovò di mattoni (a).

Vi era allora l'architetto Vitruvio Pollione, il quale dopo essere stato ingegnere militare di Cesare e d'Augusto, pensionato alla fine da questo per le raccomandazioni di Ottavia<sup>2</sup>, scriveva e dedicava a lui il libro ove raccolse in un corpo di dottrine tutto ciò che i Greci e i Romani seppero di architettura, e vi aggiunse i trovati del proprio ingegno, e dimostrò tutte le ragioni dell'arte. Lodò la divina mente e l'onnipotenza d'Augusto, come quella di Cesare; pure non si allargò troppo in

che potè essere ingannato dallo spirito del suo tempo, dai pregiudizi di funiglia e di elucazione, dal suo carattere e da quello di coloro di cui fi l'elogio, e che quindi fu troppo credulo, ma galantuomo, ecc., ecc. Ma a chi legge le sozze parole scritte a glorificazione dei due mostri, tutti questi discorsi non possono diminuire l'impressione di quelle parole, e nella nostra opinione chi esalta i tristi, se non è uno stupido, non può mai tenersi per uomo dabbene. Vedi Speckert, De la sincerité de C. Velleius Paterculus, Toulouse 1848.

(a) Svetonio, 29; Dione, LIV, 30. Per l'architetto coi suoi strumenti, del quale diamo l'imagine, vedi Grivaud de la Vincelle, Arts et métiers des anciens, Paris 1819, pl. XXII.

<sup>1</sup> Tacito, Dialog. de Oratoribus, 38.

<sup>2</sup> Vitruvio, I, praef.

adulazioni, e più volontieri si trattenne a raccomandare agli artisti la probità del cuore, e la dignità dell'arte, esortandoli a cercare l'onesta povertà piuttostochè la turpe ricchezza <sup>I</sup>.



Architetto in antica pittura del Museo Kircheriano trovata nella via Appia.

È notevole che egli non parli molto delle grandi opere sorte al suo tempo, quantunque dica di avere scritto, affinchè il principe stesso volgendo gli occhi ai suoi volumi avvertisse quali fossero le opere da lui fatte e da farsi <sup>2</sup>. Pure i suoi precetti dovettero servire a molti di guida in questo grande rinnovamento della città, mentre a noi riescono preziosissimi sotto il rispetto storico e artistico, perchè ci dicono di ogni forma e materia di fabbriche dalle case dei barbari fatte di terra, di fango e di

2 Vitruvio, I, praef.

<sup>1</sup> Vitruvio, I, 1; III, praef., VI, praef., IX, praef., X, praef.

frondi fino ai templi degli Dei immortali splendidi di marmi preziosi, ai Fôri, alle basiliche, alle curie, ai teatri, ai bagni, alle palestre, agli edifici privati per ogni qualità di famiglie, alle case rustiche, alle stanze dei morti, agli acquidotti, a ogni sorta di macchine utili in pace e in guerra: e di tutte le opere dell'architetto pre-



Le antiche case dei barbari (B. Gahani, Vitruvio tradotto, tav. 3).

scrivono i modi atti a farle forti e leggiadre, e ritraggono l'arte greca e romana condotta alla sua perfezione.

Augusto, dopo avere rimesso nei templi del Peloponneso e dell'Asia gli ornamenti rapiti da Antonio , prese a rinnuovare tutto a Roma; ristorò i vecchi monumenti, fece nuovi e più belli gli edifici sacri e profani: e quindi la poesia cortigiana cantava di lui che, dopo gli uomini volle obbligare anche gli Dei (a). Restaurò splendida-

<sup>(</sup>a) Caetera ne simili caderent labefacta ruina, Cavit sacrati provida cura Ducis:

<sup>1</sup> Monum. Ancyr., IV, 49; Strabone, XIII, I; Plinio, XXXIV, 19, 9.

mente 82 templi <sup>1</sup>; ne inalzò molti dei nuovi, alla Dea Roma, e a Giulio suo padre, a Quirino, a Castore e a Polluce, alla Concordia, a Marte Vendicatore, alla Gioventù; a Giove Feretrio e a Giove Tonante sul Campidoglio; a Minerva, a Giunone Regina, e a Giqve Liberatore sull'Aventino; ad Apollo, e alla Gran Madre sul Palatino, ai Penati sul Velia: e ai Lari pose un tempio nella Via Sacra, e simulacri in ogni contrada <sup>2</sup>.

Restaurò ed abbellì il Campidoglio, fece portici nuovi denominati da Livia, e dai nipoti Caio e Lucio; compiè e intitolò dal giovinetto Marcello il gran teatro, di cui durano anche oggi le magnifiche rovine <sup>3</sup>. Nel Circo Massimo e nel Campo Marzio eresse, come altrove notammo, obelischi trasportati di Egitto su navi (<sup>a</sup>) di maravigliosa invenzione <sup>4</sup>. Il Campo Marzio, cinto da vaghi colli descriventi un semicerchio sul Tevere, fu variato di boschetti con lieti passeggi, e abbellito di grandi edifizi,

Sub quo delubris sentitur nulla senectus,
Nec satis est homines, obligat ille Deos.
Templorum positor, templorum sancte repostor,
Sit superis, opto, mutua cura tui;
Dent tibi coelestes, quot tu coelestibus annos,
Proque tua maneant in statione domo.

Ovidio, Fast., II, 59-66.

(a) Una nave arrivata a Roma da Alessandria portava, oltre a 1200 soldati e 200 marinai, un obelisco lungo 87 piedi, e gran quantità di derrate egiziane. Cedreno, ediz. di Bonn, tom. I, pag. 300; Egger, loc. cit., pag. 332. Vedi anche sopra vol. I, pag. 272.

<sup>1</sup> Monum. Ancyr., IV, 17.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Monum. Ancyr., IV, 1-8; Ovidio, Fast., V, 145; Vitruvio, III, 2, 7; Svetonio, 29, 57; Dione Cassio, LI, 20, 22, LIII, I, LIV, 4, 8, 19, LV, 8 e 27, LVI, 25. Vedi anche Eckel, VI, 75, 98, 110, ecc., e Eichhoff, De consecrationis dedicationisque apud Romanos generibus variis, Duisburgi 1859, pag. 19.

<sup>3</sup> Dione Cassio, LIII, 30, LIV, 23 e 26, LVI, 27; Ovidio, Fast., 639-640; Plutarco, Marcello, 30; Livio, Epitom., 138 (140); Svetonio, 29; Nibby, Roma antica, vol. II, p. 593.

<sup>4</sup> Plinio, XXXVI, 14-15; Strabone, XVII, I; Ammiano Marcellino, XVII, 4; Zoega, De origine et usu obeliscorum, Roma 1797. Vedi anche sopra vol. III, pag 688.

tra cui più templi suntuosi, tre teatri, un anfiteatro e il superbo Mausoleo di Augusto <sup>1</sup>.

Fra le cose più insigni di Roma fu numerato il Fôro d'Augusto ("), che ebbe nel mezzo il tempio di Marte già



Veduta delle reliquie del teatro di Marcello su cui fu edificato il palazzo Orsini (Canina, Edif., IV, 163).

promesso in voto a Filippi, ed eseguito poscia magnificamente, e destinato ad appendervi i trofei militari. Il principe dedicò il tempio da sè stesso, e volle che ivi il senato trattasse le cose di guerra, che di li partisse chi andava con governo militare nelle province, e che i

<sup>(</sup>a) I nomi dei padroni entravano dappertutto. Vi fu anche un marmo augusteo e un marmo tiberiano (Plinio, XXXVI, 11), e un rame detto liviano da Livia (XXXIV, 2).

<sup>1</sup> Strabone, V, 7.

duci vi deponessero la corona e lo scettro portati nella pompa trionfale. Ai lati del Fôro giravano due portici ove furono erette in abito trionfale le statue dei duci che più avevano contribuito ad ampliare la potenza di Roma. E sotto ogni statua una iscrizione ricordava le più gloriose geste di ciascheduno, e gli onori avuti dalla Repubblica. Si cominciava da Enea e da tutti gli antenati della gente Giulia; poscia venivano gli eroi Repubblicani; e da ultimo vi si leggevano i nomi delle genti conquistate dal principc. Oltre alle memorie storiche, nella parte più frequentata del Fôro erano belli ornamenti di arte, tra cui si ricordano una statua d'Apollo in avorio, pitture di battaglie e trionfi, e quattro tavole di Apelle ritraenti Castore, Polluce, Alessandro Magno, e la Vittoria (a).

Anche i templi per tutta la città, oltre ad essere fatti ricchi d'oro e di gemme, furono, come gli altri edifizi pubblici, adorni di maravigliosi dipinti, di statue di marmo e d'avorio 3. Vi erano denti interi di elefanti appesi alle mura 4. In Campidoglio destò le meraviglie un pezzo di

<sup>(</sup>a) Monum. Ancyr., IV, 21; Ovidio, Fast., V, 563; Velleio Patercolo, II, 39; Svetonio, 31 e 56; Plinio, VII, 54, XXII, 6, XXXV, 10 e 36; Gellio, IX, II: Hefner, De statuis viris illustrib, apud Roman, positis, Monachii 1847. Rimangono ancora le iscrizioni laudative di Scipione Emiliano, di Manio Valerio Corvino, di Appio Claudio Cieco, di L. Cecilio Metello, di Q. Fabio Massimo, di Caio Mario, di L. Licinio Lucullo, di Marcello, di Sicinio Dentato, di Cammillo, ecc., le quali credonsi quelle stesse che furono poste sotto le loro statue nel Fòro di Augusto, Vedi Morcelli, De stilo inscript., 1, 256-268, ed. 24, 1819; Nibby, Roma antica, II, 160 e segg.; e conf. Borghesi, nel Giorn. Arcad., 1859, pag. 62, e Graff, De Romanor, laudationibus, Dorpati 1862, pag. 77 e seguenti.

<sup>1</sup> Dione Cassio, LIV, S e Supplem. Morell. al libro LV; Svetonio, 29; Ovidio, Fast., V, 551. Vedi anche sopra a pag. 33 e 34.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Plinio, VII, 54, XXXV, 10 e 36.

<sup>3</sup> Svetonio, 30; Dione Cassio, LI, 22; Plinio, XXII, 2, XXXV, 10, XXXVI, 5, 6.

<sup>4</sup> Plinio, VIII, 10.

cristallo di 50 libre, offerto da Livia, il maggiore che si fosse veduto mai <sup>1</sup>.

Augusto, oltre a fare da sè, esortò i cittadini principali, perchè a loro potere adornassero la città di novelli monumenti: e quindi gli amici e i parenti messero in questo ogni loro pensiero. Agrippa, sebbene tenesse alquanto del ruvido, portò a Roma tavole comprate a grandissimo prezzo, adornò le sue terme di quadri e di pit-



Panteon d'Agrippa (Da Fotografia.

ture all'encausto, e con una orazione magnifica inculcò ai privati di mettere in pubblico e pitture e sculture, piuttostochè mandarle nelle ville come in esilio <sup>2</sup>. Alle grandi costruzioni fatte da edile, aggiunse altre opere di suprema magnificenza. Fabbricò e decorò di pitture

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Plinio, XXXVII, 10

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Plinio, XXXV, 9, XXXVI, 64.

il portico di Nettuno per ricordo delle sue vittorie navali 1; fece, come già abbiamo detto, gli acquidotti dell'Acqua Vergine, e compiè il grande edificio del Panteon, solenne di architettonica bellezza, e splendido di colonne, di fregi, di bronzi, di statue 2: una delle opere più perfette dell'arte romana. T. Statilio Tauro fece nel Campo Marzio un grande e stabile ansiteatro di pietra dalle cui rovine sorse poscia il Monte Citorio. Cornelio Balbo, il vincitore dei Garamanti, costruì un teatro adorno di quattro maravigliose colonne di onice, e un magnifico portico coperto presso di quello in vicinanza del Tevere e del luogo dove ora sorge il palazzo dei Cenci<sup>3</sup>. Altri con altre opere secondarono le voglie del principe, perchè non rimanendo altro sfogo alle ambizioni, i ricchi studiavano di far parlare di sè con suntuosi edifizi. Tagliavano i monti cercando con crescente furore i marmi stranieri. Senatori e cavalieri correvano le province in cerca d'avorio e di cedro '. La città romoreggiava continuamente di carri trasportanti grosse colonne 5. Era una faccenda incredibile. Alle opere inalzate dagli ultimi Repubblicani (a) aggiungevansi edifizi di nuovo splendore

(a) L'oratore Lucio Crasso era stato il primo ad avere, sul Palatino, una magnifica casa, adorna di sei colonne di marmo del monte Imetto. M. Emilio Lepido arricchì la sua di marmi numidici. Lucullo dètte il suo nome al marmo oscuro di Chio, perchè fu il primo a trasportarlo a Roma. Ma ogni magnificenza di fabbriche fu vinta da M. Emilio Scauro, il quale divenuto ricchissimo per le proscrizioni di Silla, nella sua edilità (696) fece un teatro temporario a tre piani, il primo di marmo, il secondo di vetro, il terzo di legno incrostato di oro. Vi erano 360 colonne, e tra esse 3000 statue di bronzo. La cavea potea contenere 80 mila persone. L'apparato della scena era tanto che le tappezzerie, le pitture e gli altri or-

196

<sup>1</sup> Dione Cassio, LIII, 27.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dione Cassio, loc. cit.; Plinio, IX, 58, XXXIV, 7, XXXVI, 4 e 21

<sup>3</sup> Plinio, V, 5 e XXXVI, 12; Svetonio, 20; Dione Cassio, LI, 23, LIV, 25; Strabone, V, 7; Piranesi, Antich. rom., I, pag. 10; Nibby, Roma ant., I, 432, e II, 587.

<sup>4</sup> Plinio, V, I; Tacito, Ann., III, 72.

<sup>5</sup> Tibullo, 11, 3, 44; Seneca, Epist., 90, 8; Plinio, XXXVI, 1, Paneg., 51.

dagli amici del principe; e sorgevano in numero grande palazzi pieni di colonne frigie, e tenarie e caristie, e numidiche, e dei più squisiti marmi del mondo; con vôlte ricche d'oro, d'avorio, di pitture, d'intagli, e con pavimenti coperti di mosaici delle pietre più rare!. Gli atrii, pieni in antico di spoglie nemiche 2 e delle venerate imagini dei maggiori, ora sorgevano adorni di marmo e d'argento in peregrini e sublimi disegni 3: e la turba degli adulatori affamati invadeva il luogo, ove le oneste matrone anticlie stavano a filare con le ancelle 4. E gli appartamenti erano dipinti a storie e a fogliami 5; nè vi mancavano anche le pitture oscene 6. Le statue, già ornamento dei luoghi pubblici, empivano anche le case private, e davano ad esse sembiante di Fôri 7. Vi erano selve di platani tra i peristili marmorei, e al di sopra giardini pensili, e grandi terrazze, adorne di alberi, di fiori, di fontane s, d'onde si vedevano le magnificenze del Campidoglio e del Palatino, i circhi, i teatri, i grandi portici formati d'innumerevoli colonne 9, i templi sfavil-

namenti avanzati e trasportati nella villa Tusculana per uso delle quotidiane delizie si valutarono a 100 milioni di sesterzi. (Plinio, XVII. 1, XXXVI, 2, 3, 8 e 24). In appresso Mamurra di Formia, favorito di Cesare e arricchito colle spoglie della Gallia Comata fu il primo ad avere la casa, sul Celio, piena di colonne tutte di solido marmo Caristio e Lunense. (Cornelio Nepote, citato da Plinio, XXXVI, 7. Di lui vedi anche Cicerone, Ad Attic., VII. 7, XIII, 52, e Catullo, Carm., XXIX).

<sup>1</sup> Orazio. Od., 1, 31, 6, 11, 16, 11, 11, 18, 1-5, St., 11, 6, 103, 11, 7, 95; Tibullo, 111, 3, 13; Properzio, 111, 21, 29; Stazio. Siv., 1, 2, 152; Seneca, Epist., 90, 9 e 114, 9, De Iea, 111, 35, De Tranquillit. animi, 1; Phnio, XIII, 29.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Polibio, VI, 53; Virgilio, Aen., VII, 181; Plinio, XXXV, 2

<sup>3</sup> Orazio, Od., III, I, 46; Plinio, XXXV, 2, XXXVI, 2 e 3.

<sup>4</sup> Ovidio, Fast., II, 741.

<sup>5</sup> Vedi Mazois, Palais de Scaurus, 2º edition, Paris IS22, chap 7.

<sup>6</sup> Properzio, II. 6, 27; Svetonio, Tib., 41

<sup>7</sup> Plinio, XXXIV, 9.

S Orazio, Od., III, 10, 5, Epist., I, 10, 22; Tibullo, III, 3, I5; Plinio, Epist., V, 6; Rutilio Numaziano, Itinerar., I, III; Mazois, loc. cut., chap. I5.

<sup>9</sup> Stazio, Silr., III, 5, 90

lanti, su cui l'occhio non poteva arrestarsi, i sontuusi ziardini del Gianicolo, gli ameni boschetti, i teatri. l'annteatro, i monumenti alle donne e acli uomini illustri, e cli altri edinzii che nel Campo Marzio ricorda Strabone!.

Infinite le merbidezze raccolte in queste case dei grandi, nel tempo stesso che i poeti cantano il ritorno della severa virtù. Il lusso passa ozni comme, e mette a contribuzione anche i lucati ove non ciunsero le armi di Roma <sup>2</sup>. In ogni angolo delle case è profusione di ricchezza: splendidissimi gli addobbi, in cui caregriano l'elegante lavoro e la preziosa materia 3; letti di legno di dedro, e di bronzo, adorni d'avorio e di squame di tartaruga, e coperti di sontuosi tappeti. Nei triclinii, fulridi d'oro e di marmo e di tappeti babilonesi e persiani. in vasellami d'argento s' s'imbandiscono su mense d'oro cibi di peregrine regioni: uccelli del Fasi, di Ionia e di Afirica, rombi e pavoni e murene, ricci del capo Miseno e ostriche del laco Lucrino e di Baia 6. Ivi coronati di rose, di appio e di mirto, e profumati di nardo i manriano le più rare delizie del mondo, e divorano a tavola le grandi fortune (1), mentre belle schiave spagnuole cantano sulla lira e intrecciano danze lascive, e gladiatori luttanti intorno alle mense accoppiano l'orrore della strace alle giole dell'orgia 5.

P Crazz. E est. 1. 17 2º Set. II. n: Macrebia, Set. II 9: Stazz. Simil. 6. 5-11. Sal l'est der clarate a macciato, como r diamo. la arral tempo, orissoro mobil. Erano proverbali - cene les providuis e di tima di querre cene ul fu suserriare e l'eta 1/25 e milite vivue e. Vedi Premioes. Corte se en en er le 1- sin e Ital. Puna 1401.

<sup>-</sup> Brun Numaran L & See - T, T

<sup>\*</sup> Mar . V Taring

Saleta, De Tear . . er . . Mas e no. se t

<sup>\*</sup> Oran . Sat , U | 1 | 1 | 1 | Fright | To . II | Names D. Deveft , VII. | Flat. T. ...

Course of The A. L. F. VIII. Sereta De Be est, VII. & Crano. of The A. II. a. Sone in Epoi, N. Marris. NL. I. T. Crane, Ol. II. T. II. II. I

<sup>1</sup> fram. Eg. c., 1.3. . S . 105 m. Xi. . . : Maron. loc cr., . 27 1 : Maron. III , To the house Str. to the to, Ear, 1, 11 Cant twin IX,

Chi potrebbe ridire le delicatezze del mondo mulicbre e le vesti, e i vasi di ogni forma e di ogni metallo, pieni d'unguenti odorosi, di manteche, di lisci, e degli altri apparecchi per tingere i capelli, e per render fresco il colore ai volti appassiti? (a).

Si ricercavano con amore più furioso i vasi di cristallo e di onice, le perle, le gemme, le ambre <sup>1</sup>. Il lusso delle gioie passò tutti i modi. Se ne facevano collezioni e musei, e Cesare, che da console comprò a Servilia, madre di Bruto, una gemma per sei milioni di sesterzi (<sup>b</sup>), poscia ne dedicò molte nel tempio di Venere Genitrice, ove pose anche una corazza fatta di margarite britanniche <sup>2</sup>. Antonio proscrisse il senator Nonio per prendergli una rarissima pietra che aveva all'anello: e il figlio del commediante Esopo volle dare alla gola la gloria di sentire qual sapore avessero le perle, e, come Cleopatra, ne bevve, stemprata nell'aceto, una che costava un milione, e ne dette altre a gustare ai suoi commensali <sup>3</sup>.

<sup>(</sup>a) Tibullo. I, 8, 9 e 44: Ovidio, De Medicamine faciei, 51 e segg.; Boettiger. Sabine, ou la matinée d'un dame romaine à sa toilette, Paris 1813, pag. 61, ecc. Non ha guari negli seavi di Cuma fu trovata una seatola di legno e di avorio racehiudente il mundus muliebris di una signora romana: uno specchio con sua teea di legno, un pettine d'avorio, belletto, aghi crinali, ecc., eee. Vedi il Bullettino archeologico napoletano. febbraio 1856, pag. 113. Il Fiorelli ne dètte una illustrazione anche nel-l'Athenaeum di Londra, 12 aprile 1856. Donne in atto di farsi aeconciare sono figurate in un bassorilievo del Museo di Arezzo (vedi Roulez, Notice sur un bas-relief funéraire du Musée d'Arezzo représentant une scène de toilette, nelle Mêm. de l'Académ Royal de Belgique, 1845 e 1846), in pitture di vasi, e altrove: e un mondo muliebre d'avorio scoperto pure nella grande neeropoli di Canosa andò perduto per la imperizia di chi eon lueeva gli scavi. Vedi Bullett. di corrisp. archeolog., 1843, pag. 73, e Annali, 1843, pag. 151.

<sup>(</sup>b) Svetonio, Caes., 50. Cioè circa un milione e 192,786 lire italiane.

<sup>1</sup> Plinio, XXXVII, 11 o 12; Ovilio, Metam., 11, 161-366.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Plinio, 1X, 57, XXXVII, 5.

<sup>3</sup> Orazio, S.t., II, 3, 239; Plinio, IX, 58 e 59, XXXVII, 21; Valerio Massimo, IX, 1, 2.

In tazze fiammeggianti di gemme si beveva alle mense dei grandi 1; di gemme adornavano le ricche vesti di porpora 2. Gli uomini si empivano le dita di anelli con pietre di squisito fulgore 3. Se nella lieta Campania l'artista greco imaginò gli Amorini messi al mercato, a Roma il malinconico poeta vide venduta la fede e traditi gli affetti a prezzo di gemme 4. Le donne chiedevano diamanti, perle e gemme agli amanti, e se ne caricavano



Il mercato degli amori in littura di Stabia (Mas. Borbon., I. 3).

la testa, le orecchie, il collo, il petto, le braccia e anche i calzari <sup>5</sup>. Avevano specchi adorni d'oro e di pietre pre-

<sup>1</sup> Virgilio, Georg., II, 506; Pr perzio, III, 5, 4.

<sup>2</sup> Orazio, Epist., I, B, Is

<sup>3</sup> Plinio, XXXIII, I; Ovidio, De Art. am., III, 446; Seneca, Quaest Nat., VII, 31; Marziale, XI, 50.

<sup>4</sup> Tibullo, I, 9, 32.

<sup>5</sup> Properzio, I, 2, 21, 11, 22, 9, 111, 6, 12; Ovidio, De Art. am., I, 42, 111, 129, Amer, I, 2, 11, Remed. amor, 343, De Me Vicamine fac., 20; I linio, IX, 53, XIII, 29.

zinse due resta and mit di quelle due la Regul dica dava via in note alle dalle del capitani indicenti.

Profesi milioni in balsami, in enquenti, in this are retich usati in amente al lusso dei conviti, e dei bagni, a profilmere la persona, i capell. le vesti 2, le consti slesse dei mori?. At vini ancor mostallicato aromi-: o dei mercarant, di queste rolutta era piero a Roma il the Tes it, dilatinto for exist di essi anche vice l'iguestion's

Discontra del Oriento e del Mezzonomo elano manulute tutte queste delizie, como anche le perrore, e Impi di seta, i tarreti hibitanesi e persiani. l'ebanc. l'avorto, le tarratuglie e cuni sorta di pieto, piezose. por colsa de le quall ogol anno Uscivano dal Torrero, al dire li Plinio Luento milioni di sesterzi (19.87).775 in maliano, manulati ad arri chire gli Arabi, gli Indiani e i S. ii. El eta commercio quasi tutto passivo per l'Italiano ner Roma, perchi si facer no rochi camil. bisogonya date oro per quelle merci vendute a carissinia inszzni.

A Roma venivano le case il prima necessità, di cemo lo, di lasso, e di fasto, e tatti i beni dello province i Vedentio Lia come all'Italia, impoventa e discrtata delle guerre, al bis gnassero più che mai i grani di Sicilia, di Sar leuna e di Affrica. Quando molti pisco loco gloria nell'ubriacarsi -, non pur bastar no i vini il questa terra

<sup>·</sup> Sec 3 \ • 5° 1, 7. 7

To an interest of the second o

<sup>\*</sup> Coas 30 , N. 35 5 - , N . . . .

F ... XI'. 4

<sup>&</sup>quot; Very Marine De. Comment of the Board of the Pass see, D. C. and et al. 2 3 4 2 4 7 7 123 ...

<sup>· :. .</sup> Z . . .

<sup>...</sup> XIV. r read St. 1 . T. II, L. F. S.

celebrata come carissima a Bacco , e moltissimi e preziosi ne vennero di Sicilia, di Grecia, di Asia, di Egitto e di Spagua (a).

Ogni paese mandava le cose sue proprie. Dalla Scizia venivano pellicce: dalle rive del Baltico traevasi l'ambra, ornamento delle donne latine, pagata carissima con meraviglia dei barbari<sup>2</sup>; dalla Germania biondi capelli per le donne galanti<sup>3</sup>, vini dalla Rezia e dall'Istria; oro e ferro di ottima tempra, e schiavi e greggi e pellicce dal Norico, dalla Dalmazia e dall'Illiria : e di tutto era emporio Aquileia 5. Le Gallie mandavano ruvide lane e tappeti, lavori di ferro, di piombo e di stagno, e lino per vele, e focosi cavalli, e nardo, e cacio di Nemauso (Nimes) lodato su tutti quelli delle province, e grossi prosciutti, e altri salumi in tal copia, che fornivano Roma e quasi tutte le parti d'Italia 6. Con la Britannia si facevano cambi, e da essa mandavansi cani da caccia, pelli, freni d'avorio, collane, vasi d'ambra e di vetro, e altre produzioni dell'isole e dei mari d'attorno 7. Di Spagna veniva ogni sorte di beni 8. Roma cra piena di ricchi mercanti spagnuoli che usavano l'oro a sedurre le donne?: grosse navi cariche di metalli preziosi, di oro, di ferro,

(4) Plinio, XIV, 2 e segg., ne ricorda più di 190 specie; tra cui 50 di vini generosi, 38 di oltremarini, 7 di vini salsi, 18 di vini dolci, 64 di vini contraffatti, 12 di vini prodigiosi, tra i quali quello di Arcadia che rendeva gli uomini rabbiosi e le donne feconde; quello di Acaia che ficeva sconciare le pregne, e quello di Trezene che impediva di generare.

<sup>1</sup> Virgili), Georg , II, 2-8, 388 e segg.; Plinio, III, 9, 7

<sup>2</sup> Tacito. Germ., 15; Phoio, XXXVII, 11, 12; Gibbon, Decline, ecc., chap. 2

<sup>3</sup> Ovillo, Amor., 1, 11, 15, De Art am., 111, 121-165; Boettiger, Sabine, pag. 70

<sup>4</sup> Virgilio, Georg., II, 95; Orazio, Od., I, 16, 9-10, Epod., XVII, 71; Strabone, IV, 6; Stazio, Silv., I, 2, 153, III, 3, 9), IV, 7, 15; Phino, XXXIII, 21, XXXIV, 41.

<sup>5</sup> Strabene, V, 2.

<sup>6</sup> Orazio, Od., I, 8, 6; Varrone, De re rustica, II, 1, 10; Strabone, IV, 3 e 1; Lucano, 1, 425; Plinio, XI, 97, XII, 26, XIX, 26.

<sup>7</sup> Strabens, IV, 5.

<sup>8</sup> Giustino, XLIV. 1.

<sup>9</sup> Orazio, Od , 111, 6, 31-33.

di squisiti vini, di olio. di finissime tele, di sparto per funi da navi, di lane di colori bellissimi, di allume, di minio e di ogni sorta di merci giungevano di continuo a Pozzuoli e ad Ostia!: e di due navi a vela ci fu conservata l'imagine in un bel monumento non ha guari scoperto nel porto ostiense superbo di moli, di colonne, di statue colossali, e di archi, quale fu edificato magnificamente da Claudio, e ingrandito poi da Traiano sulla destra del Tevere ().

(\*) Vedi P. E. Visconti, nella Gazzetta di Roma, 10 e 23 dec. 1863. e 20 genn. 1864; Henzen. Scavi di Porto, in Bullett. Istit., 1864. p. 12-20: Cavedoni, Il bassorilievo rappresentante il porto di Claudio dichiarato coi riscontri delle mediglie antiche, ivi. pag. 219-223; Guglielmotti. Delle due navi romane scolpite sul bassorilievo portuense del principe Torlonia, Roma 1866.

Secondo le illustrazioni dei dotti archeologi il monnmento egregiamente scolpito ai tempi di Settimio Severo è votivo, e fu posto, come usavasi, dai naviganti scampati dai perigli del mare. Rispetto alle navi il Guglielmotti, ricco di elegante dottrina sulle cose navali antiche e moderne, lo des risse più largamente degli altri. Secon lo lni la prima nave a sinistra dei riguardanti, la quale nella gonfia vela porta per insegua la lupa nutricante i gemelli e si distingne pel faro alla poppa, festeggia il felice arrivo nel porto mettendo fuori corone di frondi, tenute da due figure alate alla poppa e al calcese. L'arrivo è significato anche dal sacrifizio fatto ad un'ara accesa dal Padrone, da una donna che tiene aperta l'acerra o cassetta dei profumi, e da un servo che alla chiamata del Padrone si accosta portando la patera e il calato « vaso pocillare consueto nei sacrifizi bacchici, e nelle feste vinali, per far libagioni al Nume tutelare > cioè a Libero o Bacco, indicato, come pare, anche dalle lettere V. L. significanti votum Libero (Conf. Apuleio, Metamo ph., XI, 16) Le navi credute cariche di anfore piene di vino si dirigono all'emporio vinario. cui presiede Bacco « scolpito di figura gigantesca, coronato di pampini, ornato la faccia ridente di grappoli, col tirso nella sinistra, il cratère nella destra, e la pantera allato.... su piedistallo in cui stanno scolpite tre ninfe che versano liquore da una grande antora a due manichi, ro-

Strabone, III, 2, 3; Properzio, II, 3, 11; Oragio, Epol., IV. 3; Plinio, III. 4, XIX.
 XXXIII, 21, 4, XXXIV, 41, XXXV, 52; Sil'o Italico, I, 231-236; Marziale, XII.
 XIV, 133



Due navi mercantili a vela nel Porto di Ostia figurate in bassorilievo trovate a Porto nel 1863 (Gaglielmofti)

Esiliati dalle guerre i pastori d'Italia, e scemate quindi le lane appule ed euganee, e le altre che più erano in pregio, si introdussero, oltre alle iberiche, quelle morbidissime di Laodicea e di Mileto, tinte colle porpore famose di Tiro, di Laconia e di Affrica <sup>1</sup>.

Delicatezza in gran copia forniva la Grecia; vini di Coo per far salse <sup>2</sup>; vini di Lesbo, vini dolci di Chio, e miele per temprare il troppo austero Falerno <sup>3</sup>; mille sorte di marmi preziosi, tra cui quelli splendidi di Paro e del monte Imetto <sup>4</sup>; vasi di Corinto <sup>5</sup>; profumi, stoffe,

vescia, e con ambedue anse all'ingiù: » vaso al tutto simile a quello che porta sulle spalle il marinaro disceso dalla seconda nave, e diretto all'emporio. Di più a significare che le due navi portano vino notasi un Bacco a mezzo busto sulla prua della seconda, e che sulla prima nel medesimo luogo vedesi un piccolo Bacco colla lince e con tutti i segni di quello gigantesco che presiede all'emporio; e che al disopra stanno scolpiti due otri.

Il dotto illustratore nota pure che le navi romane trafficanti di vino, si misuravano ad anfore, e che la loro portata comune era tra le duemila e le tremila, come rilevasi da Cicerone (Ad Famil., XII, 15), e da Plinio (VI, 22): e dopo queste ed altre importanti ricerche conclude sulle navi del monumento votivo: « le navi sono due, a vela e non a remo, conserve, rotonde, onerarie, vinarie, di duemila anfore: arrivano in porto e vanno all'emporio. L'occhio umano, simbolo non ignoto di Osiride e di Bacco, pende da eteree catene davanti alle due navi, fattovi scolpire dall'ordinatore del monumento votivo, perchè non era nè poteva stare a quel modo nel Porto. L'occhio fatale e la prudenza han vinto il fascino della malignità. Viaggi felici, grandi guadagni. Il Padrone è lieto, ha fatto voto, c chiede la pàtera per libare al Nume suo tutelare. Pone il monumento, ricorda i beneficii ricevuti, e scrive sulla vela dipinta le iniziali lettere del suo voto V. L., votum Libero. «Il voto è a Bacco.»

<sup>1</sup> Orazio, Od., 41, 16, 35, Epist., I, 6, 18, 1, 17, 30; Virgilio, Georg., III, 307; Plinio, VIII, 73, IX, 60-61; Columella, VII, 2; Properzio, IV, 3, 51.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Orazio, Sat., II, 1, 73, II, 8, 9.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Orazio, Od., 1, 17, 21, II, 6, 14, Epod., IX, 34, Sat., I, 10, 21, II, 2, 15, II, 3, II5; II, 4, 21; Virgilio, Georg., IV, 101-102; Macrobio, Sat., VII, 12; Plinio, XI, 13.

<sup>4</sup> Orazio, Od., 1, 19, 6, 11, 18, 3; Tibullo, 111, 3, 14; Plinio, XXXVI, 2-1.

<sup>5</sup> Virgilio, Georg., II, 164; Orazio, Sat., I, 1, 28; Ovidio, Met., VII, 416; Properzio, III, 5, 6; Plinio, XXXIV, 1-3.

bisso, e le finissime vesti di Coo, che lasciavano trasparire quasi come nude le membra delle donne romane 1.

Le navi d'Egitto, oltre a copia grande di grano, portavano leoni, leopardi, elefanti, papiro, lino, vetro, allume, i marmi egiziani, e la mirra, l'avorio, e il cotone di



Vesti trasparenti (Pitture d'Ercolano, vol. III, tav. 30).

Etiopia, la porpora di Getulia, i marmi di Numidia e di Libia, e le tavole preziose di cedro <sup>2</sup>, e l'olio cedrino per salvare i libri dalle tignole <sup>3</sup>.

L'Asia Minore e le contrade vicine davano grande alimento al commercio con variatissime merci <sup>1</sup>; coi marmi di Frigia <sup>5</sup>, col cacio di Bitinia reputatissimo a

Orazio, Od., IV, 13, I3, Sat., 1, 2, I0I; Tibullo, II, 3, 53 e II, 4, 29; Properzio, 1, 2, 2, II, I, 5; Seneca, De benef., VII, 9; Plinio, XI, 27.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Plinio, XII, 33-36, XIII, 2I-27, XIX, I, XXXV, I5, XXXVI, 8; Strabone, XVII, 2; Orazio, Od., II, 16, 35, 11, 18, I-4, III, 29, 4, Epist., II, 2, 181; Virg., Georg., II, 120; MeIa, III, 2.

<sup>3</sup> Vitruvio, II, 9, 13; Orazio, Epist. ad Pisones, 332.

<sup>4</sup> Orazio, Od., I, 35, 7, III, 7, 3.

<sup>5</sup> Orazio, Od., III, I, 41; Tibullo, III, 3, 13.

207

Roma <sup>1</sup>, col croco di Cilicia e di Licia <sup>2</sup>, coi legnami da costruzione, col ferro, colla cera, col miele, e colle pietre preziose del Ponto <sup>3</sup>; coi tappeti orientali, col preziosissimo nardo d'Assiria <sup>4</sup>, colle merci di Tiro e cogli odori di Armenia <sup>5</sup>.

Alessandria era il deposito di tutto il commercio dell'Affrica e dell'Oriente con l'Italia e con Roma. Ai tempi di Strabone 120 navi, salpando da Myos Ormos (Abousomer) e da Berenice (Foul-Bay) nel seno Arabico 6, correvano ogni anno lungo le coste affricane in cerca di tartarughe destinate a ornamenti di letti, di tavole, e ad altri lavori d'intarsio 7; raccoglievano le perle dell'Eritreo, la mirra, gli aromi, e gli incensi delle odorose selve di Arabia s; e i garofani, le spezierie, il balsamo, l'avorio, l'ebano, l'oro, le gemme e le conchiglie odorose dell'India 9; e i tappeti, le pelli, gli unguenti, e le vesti preziose dei Persi e dei Seri 10, e altre cose di lusso, che giunte ai lidi egiziani si trasportavano per terra ad Alessandria. Altre merci dell'interno dell'Asia si recavano alle foci dell'Indo, e di là a Babilonia e a Palmira <sup>11</sup>. Per vie vie diverse, tutte le delizie venivano a Roma a nutrire

<sup>2</sup> Orazio, Sat., II, 4, 68; Plino, XXI, 17.

4 Plinio, VIII, 73; Orazio, Od., I, 31, 12, e II, 11, 16; Tibullo, III, 4, 28.

5 Orazio, Ot., III, 29, 60; Tibullo, I, 5, 35, IV, 2, II e 16.

7 Plinio, IX, I2 e 13.

<sup>9</sup> Plinio, XII, 12, ecc.; Virgilio, Georg., I, 57; Tibullo, II, 2, 16; Orazio, Od., I, 31,

6; Ovidio, Fast., I, 339-312; Stazio, Silv., III, 3, 91.

10 Plinio, VI, 2), XIII, 2, XXXIV, II; Orazio, Od., III, 1, 44, Epod., XIII, 8; Virgilio, Georg., II, 121; Stazio, Silv., 1, 2, 122.

11 Baldelli, Storia delle relazioni vicendevoli dell'Europa e dell'Asia, Firenze 1827, I, II.

<sup>1</sup> Plinio, XI, 97.

<sup>3</sup> Catullo Carm., IV, 10; Orazio, Ot., I, II; Strabone, XII, 2; Plinio, XV, 18, XXI, 15, XXXVII, 6.

<sup>6</sup> Strabone, II, 4, XVI, 4, XVII, I. Conf. C. Muller, Geographi graeci minores, ediz. Didot, 1855, vol. 1, Prolegom., pag. LXIX.

<sup>\*</sup> Tibullo, 11, 4, 30, IV, 2, 19-20; Orazio, Epist., 1, 6, 6; Virgilio, Georg., 11, 117; Diodoro Siculo, 11, 10; Plinio, IX, 53, X11, 30-37; Manilio, V, 653; Strabone, XVI, 4; Stazio, Silv., 111, 3, 33-34; Charton, Voyageurs anciens, vol. 1, pag. 78-80; Nöel des Vergers, Arabie, in Univ. Pittor., Paris 1847, pl. 38, pag. 44.

il lusso, ad effeminare gli uomini, e ad abbellire le voluttuose romane, che profumate di mirra orontea, di cinnamomo e di balsamo, cariche d'oro, e adorne di conchiglie, di smeraldi e di gemme del valore di due o tre patrimonii 1, correvano pei circhi, pei templi e pei por-



Alberi dell'incenso, del cinnamomo e del lalsano (Chart n . N . Verg v

tici in caccia di amanti 2, e coll'olore degli unguenti invitavano a sè anche chi badasse ad altro 3.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Seneca. De Benef., VII, 9; Orazio, Sit., I. 2 57; I'r 1 rz - I, 2 - 1 I, 6 12; T-

<sup>2</sup> Properzio, I. 2, 21, II, 19, 9; Ovidio, De Arte a 1., III .1. 5. Le cl. . . . De Medic fac, 21, e segg 3 Plinio XIII, 1-5.

L'Oriente mandava anche numcro grande di schiavi, e nutriva il bruttissimo commercio degli eunuchi, trastulli alle noie dei grandi, custodi alle donne, e sozzi strumenti di vizi infami. Da Plinio è ricordato che, sotto Tiberio, Seiano comprò un eunuco per 50 milioni di sesterzi equivalenti a più di nove milioni di lire <sup>1</sup>.

Tutti questi commercii moltiplicando le relazioni colle più lontane contrade, e facendo di uso comune le cose dapprima ignote, giovavano alla umana vita <sup>2</sup>. Recavano qualche vantaggio anche alle province, che colle industrie si ripigliavano una parte della ricchezza, che avevano tolto loro le rapine della guerra. Di più arrichivano alcuni mercanti forti alle fatiche e audaci contro i pericoli <sup>3</sup>, ma in generale crano a danno di Roma, che consumando e non producendo dava fondo al denaro, e si riduceva da ultimo ad estrema povertà <sup>4</sup>.

Augusto, quantunque la vera e utile scienza del commercio non conoscesse, è detto che giovò ai traffici col dar loro libertà, e col far diritto comune dell'Impero le leggi rodiane, che per la loro saviezza furono accolte da tutti i popoli navigatori <sup>5</sup>. È certo che per ragioni di commercio e di politica trattò coi re dell'Oriente, come è provato da testimonianze latine, greche, indiane e chinesi. Medaglie romane degli ultimi tempi della Repubblica accennano a relazioni tra Roma e gli Indiani, e la Battriana, posta tra l'India, la Persia e la China. Fino da quando Antonio governava l'Egitto si vedono stabiliti banchi romani nelle principali piazze di commercio dei mari orientali, e ordinate compagnie di mercanti. Ogni anno dai porti egiziani del Mar Rosso partivano, come dicemmo, navi mercantili per l'Arabia, pel Golfo Persico

<sup>1</sup> Plinio, VII. 19. Vedi Pignorio, De Servis, 178.

<sup>2</sup> Plinio, XIV, 1.

<sup>3</sup> Orazi , Sat., I, 1, 6, I, 4, 20-32, Epist., I, 1, 4".

<sup>4</sup> Mengotti, Del commercio dei Romani, cap. 6 e 7

<sup>5</sup> Svetonio, 98; Fabricio, August. temp. notatio, pag. 1.

e per la penisola Indiana : e gli Annali chinesi, che non conoscono il nome di Roma, chiamano Antou la capitale romana, cioè Alessandria, che ai tempi di Antonio era il vero capo delle province orientali dell'Impero. Queste relazioni coll'interno dell'Asia continuarono anche sotto Augusto, e si mantennero poi per più secoli. Egli fece trattati commerciali e politici coi Battriani e cogli Indi, ed ebbe onorevoli ambasciate da essi. Al dire di Strabone, alle navi romane fu offerto di accoglierle con ogni facilità in tutti i porti, e gli ambasciatori della Battriana, chiedendo l'amicizia dell'imperatore, gli portarono in dono perle, gemme, clefanti, tigri, vipere di straordinaria grandezza, un serpente di dieci cubiti, e un uomo senza braccia, che coi piedi teneva l'arco e scagliava frecce, e faceva ogni cosa che altri fa colle mani. Venne un'ambasciata anche dal paese dei Seri, cioè dalla China 2, e con essi pure fu fatto un trattato, e cominciarono più direttamente le relazioni commerciali tra Roma e il Celeste Impero, che già per mezzo dell'India forniva in tanta copia la seta, sì cara al lusso delle donne romane (a).

E così da ogni parte le lodi abbondavano a lui ordinatore pacifico delle romane conquiste. La fama non si

<sup>(</sup>a) Reinaud, Memoire sur les relations politiques et commerciales de l'empire romain avec l'Asie orientale pendant les premiers siècles de l'ère chrétienne, d'après les témoignages latins, grecs, arabes, persans, indiens et chinois, nel Journal Asiatique, mars-avril, 1863, pag. 95, e segg., e mai-juin, pag. 298, e segg. Egli nota ehe gli Annali chinesi non contengono il nome dei Romani. Essi sono ivi designati col nome di Ta-thsin, cioè grandi Chinesi, perchè secondo alcuni si tenevano originarii della China. Pure la parola Cesare si trova in quegli Annali sotto la forma di Kai-sa. Ivi si parla dell'alta statura, dell'indole franca e diritta dei Romani, somiglianti molto agli abitatori del regno del mezzo, dei loro magistrati, delle monete d'oro e d'argento, delle stoffe, delle piante medicinali, del loro commercio, ecc., ecc. Ivi. pag. 341.

<sup>1</sup> Strabone, XVII, 1.

<sup>2</sup> Orazio, Od., IV, 15, 15 e segg; Floro, IV, 12, 62.

stancava di ripeterne il nome negli scritti, nelle bocche del popolo, nei templi a lui inalzati. Ma fra tante liete fortune non mancarono cagioni di grandi dolori, che fecero sentire di essere uomo più degli altri a quello che tutti chiamavano Dio 1. Fortunato nelle cose pubbliche, fu infelicissimo in casa; e da ultimo una grande sconfitta gli avvelenò anche il dolce delle passate vittorie, e mostrò la debolezza dell'edificio ordinato con tanta fatica.

Invano studiò lungamente di metter puntelli alla sua signoria <sup>2</sup>, raccogliendo intorno a sè ed esaltando i parenti più stretti. In mezzo agli splendori e alle gioie della sua potente casa si aggirava una furia sterminatrice di tutti i più cari destinati a suoi successori e a continuatori dell'opera sua.

L'uomo che fece leggi contro il divorzio aveva ripudiato tre mogli, tra cui Scribonia, sorella di Lucio Scribonio Libone suocero di Sesto Pompeo, dalla quale ebbe Giulia sua unica figlia 3, e prese per quarta Livia Drusilla togliendola al marito Tiberio Claudio Nerone, quantunque gravida di lui da più mesi. Era cosa vietata dalle leggi e dall'onestà, ma egli non curando di questo, si fece assolvere dai sacerdoti, prontissimi sempre ad approvare le voglie dei potenti. Ne fu un gran dire nel volgo: e quando, dopo tre mesi, la sposa partorì Druso, dicevano che ai fortunati nascono i figliuoli trimestri, e il motto diventò proverbiale 4. Questa Livia nata da un ramo dei Claudii entrati per adozione nei Livii 5, era giovane (a), bella, di sottile intelletto, culta, accorta, al-

<sup>(</sup>a) Era figlia di quel Livio Druso Claudiano che dopo la rotta dei

<sup>1</sup> Seneca, Consol. ad Polyb., 31.

<sup>2</sup> Tacito, Ann., I, 3.

<sup>3</sup> Svetonio, Aug., 62 e 63; Dione Cassio, XLVI, 56, XLVIII, 5, 16 e 34.

<sup>4</sup> Tacito, Ann., I, 10, V, 1; Velleio Patercolo, II, 91; Svetonio, Aug., 62, Tib., , Claud., 1; Dione Cassio, XLVIII, 43-44.

<sup>5</sup> Tacito, Ann., V, I, e VI, 51; Svetonio, Tib., 3.

tera, ambiziosa. Non amava l'uomo per cagione del quale dopo la guerra di Perugia andò raminga col marito e



Livia moglie d'Augusto (Mongez, Iconogr. rom., pl. X1X, n. 1).

col figlio, ma si unì a lui per amore di grandezza e d'impero, e coll'ambizione spense in sè ogni altro affetto di donna. Per ottenere i suoi desiderii, facile moglie chiuse

Repubblicani a Filippi si dètte nella sua tenda la morte (Velleio Patercolo, II, 71 e 75; Dione Cassio, XLVIII, 44). Alcuno la fa nascere nel 696, altri nel 700 (Dione, LVIII, 2; Plinio, XIV, 8). Secondo queste date ella che sposò Ottavio nel 716 doveva essersi unita a Nerone circa quattro anni prima, cioè nei suoi 12 o 16 anni. Quando entrò nella casa del secondo marito era già madre di Tiberio nato nel 712, e gravida di Druso che si sospettò figlio di Ottavio, il quale ripudiò Seribonia appena si fu sgravata di Giulia, perchè era innamorato di Livia (Dione, XLVIII, 3443; Velleio Patercolo, II, 75, e conf. Svetonio, Tib., 5, Aug., 62 e 69.

un occhio sulle infedeltà del nuovo marito, cui fu detto che procurava da sè stessa le donne che più gli piacessero: Ulisse in gonna 1, scaltrissima e maestra nel dissimulare al pari d'Augusto, entrò a parte dei suoi segreti politici, e col sembiante dell'obbedienza e con moine e lusinghe riuscì a governare a sua voglia il padrone del mondo. sola ingannò l'uomo che avevá ingannato tutti: non sgomenta dai primi tentativi falliti, provando e riprovando, con pertinacia invincibile raggiunse i suoi fini.

In processo di tempo fu salutata madre della patria e del mondo, cantata come Dea dai poeti: ebbe onori di templi e d'altari, e fu adorata sotto l'imagine della Pietà, di Vesta e di Cerere <sup>2</sup>. Ma la sua ambizione non era paga di questo. Infeconda nel letto del principe, voleva inalzare all'impero i figli del primo marito, e a ciò rivolse ogni pensiero, ogni arte, ogni sforzo: e la fama l'accusò di avere usato intrighi e veleni e delitti per toglier di mezzo chiunque facesse ostacolo all'inalzamento di Tiberio e di Druso, ai quali mercè la confidenza e l'affetto di Augusto appianò la via agli onori e al comando.

Il principe amava caramente il giovinetto Claudio Marcello nato di Ottavia, lo inalzò innanzi tempo agli onori per aprirgli la via al principato, e in questo intento presto (729) lo sposò a Giulia sua figlia. Ma il giovane si spense nel fiore della vita (731) alle acque di Baia, celebrato dai poeti, onorato in tutti i modi dal principe che lo fece seppellire con grandissima pompa nel suo Mausoleo del Campo Marzio, pianto inconsolabilmente dalla madre, e anche dal popolo, che lo credeva affabile,

<sup>1</sup> Svetonio, Calig., 23.

<sup>2</sup> Muratori, Inscript., CCXXII, 3; Orelli, 613-618; Eckel, Doctr. num. vet., VI, 118, 150, 154, 155-157; Marini, Arval., 1, 78; Visconti, Monumenti scelti borghesiani, tav. XXII, n. 1, e Museo Pio Clementino, vol. II, tav. 47; Annali dell'Istituto di corrispondenza archeologica, 1839, pag. 46, 1847, pag. 283, 1850, pag. 201; Habler, Records of roman History as exibitted in the romans coins, Westminster 1860, vol. I, pag. 57 e, 58.

virtuoso, e di nobile animo, e di civili pensieri, e che' della morte dètte a Livia la colpa 1.

Agrippa che, già gareggiante con Marcello di preminenza, era stato costretto ad allontanarsi da Roma, perchè la segreta inimicizia non procedesse a manifesta rottura <sup>2</sup>, tornò dopo la morte del giovane, e Augusto gli dètte a moglie la vedova, dalla quale ebbe tre figli e due figlie, Caio, Lucio, Agrippa Postumo, Giulia e Agrippina. Il principe adottò Caio e Lucio (737) perchè fossero sostegni di sua potenza, gli educò con gran cura, come



·Cajo, Agrippina e Lucio, figli di Giulia e di Agrippa (Mongez, Icon. Rom., pl XX, n. 6-7, e XXIV, n. 4).

destinati ad essere suoi successori all'Impero. Ma erano amorevolezze funeste, perchè eccitavano gli ardenti e operosi odii di Livia e di Tiberio, insofferenți di emuli nelle speranze del potere supremo. Tiberio in più imprese aveva dato saggi egregi di molto valor militare, e quando Agrippa fu morto (742), egli rimaneva con Druso suo fratello uno dei più valenti guerrieri dell'età sua. I figli di Agrippa, come troppo giovani, non potevano in niun

2 Velleio, loc. cit.; Dione, LIII, 32, LIV, 6; Svetonio, Tib., 10.

<sup>1</sup> Svetonio, Ang., 13, 63, 63; Tacito, Ann., II, 41, Hist., I, 15; Vellsio, II, 93; Seneoa, Consol. ad Murc., 2; Dione, LHI, 27, 30, 33, LIV, 25; Plutarco, Anton., 87; Virgitio, Ann., VI, 858-885, e Servio, ivi. 862; Properzio, III, 18

modo competere coi figli di Livia: e quindi Augusto, bisognoso di aiuti nell'amministrare le faccende, anche a suo malgrado i, accostò a sè Tiberio, e gli dètte a sposa la madre di Lucio e di Caio, dopo avergli fatto ripudiare la moglie Vipsania amata da lui. E così vinsero ora le arti di Livia. Ma Giulia, maritata e rimaritata a voglia altrui per ragioni di Stato, dispregiava Tiberio come da

meno di sè; ed egli il sapeva, e conosceva anche i rotti costumi di lei, ma la sposò perchè con essa si appressava più al trono: ed ella appena gli ebbe fatto un figliuolo che morì nell'infanzia non abitò più col marito assente quasi sempre da Roma<sup>2</sup>.

Augusto aveva studiato di educare con ogni cura più sollecita questa unica figlia. Si adoprò a farla onesta, le adornò l'ingegno di egregi studi. Ed ella crebbe bella della persona, e di spirito lieto ed arguto, ma rese vane tutte le cure usate dal padre



Giulia e Tiberio busti iugati su camo, so in onice (Galleria di Firenze, serie V, tav. I, n. 4).

per farla una donna dabbene. Volle che come le antiche romane attendesse al lanificio, le vietò di dire o far cosa che non potesse riferirsi negli Atti Pubblici, di ricevere visite di giovani nobili 3, di mostrarsi con essi in teatro, di andare adorna più di quello che convenisse alla figlia di Cesare. Essa lo addolciva con graziose risposte: ed

<sup>1</sup> Dione Cassio, LIV, 31.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Tacito, Ann., I, 12 e 53; Svetonio, Aug., 63, Tib., 7; Velleio Patercolo, II, 96; Dione, LIV, 31.

<sup>3</sup> Svetonio, Aug., 61.

egli·dicendo scherzosamente agli amici di avere due delicate figliuole, la Repubblica e Giulia, che gli era necessità sopportare, persuadevasi di avere in casa il mo-



Giulia figlia d'Augusto (Mongez, Icon. Rom., pl. 20, n. 2).

dello delle antiche matrone, mentre Giulia mostrava a che possa giungere la donna libera che ha rotto ogni freno 1. Si 'attorniò di più giovani nobili cui nel nuovo ordine di cose non rimaneva altra occupazione che correre per portici e circhi e teatri ad esercitare l'arte insegnata da Ovidio, a corteggiare e sedurre le donne. Fra questi si

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Macrobio, Sat., II, cap. 5, Super iocis ac moribus Iuliae, Augusti siliae.

ricordano un Appio Claudio, un Sempronio Gracco, uno Scipione, e, più distinto di tutti, Giulio Antonio, il secondo dei figli nati da Fulvia al triumviro, risparmiato da Augusto dopo la vittoria sul padre, e fatto anche console. Giulia, se prima aveva disonestato il talamo di Agrippa, e scherzando ricordava svergognatamente le inginrie fatte al marito (a), ora corse a più rotte libidini. Sventata, audace, con una turba di adulteri menò orgie notturne per la città, fece stupri nel Fôro sui rostri stessi, da cui suo padre aveva bandito le leggi contro gli adulteri. Roma per più anni fu piena dei suoi vituperi, prima che Augusto ne avesse sentore. Quando gli seppe, andò sulle furie, e mandando il questore a leggere pubblicamente le sue vergogne in senato fece palese a tutti ciò che avrebbe dovuto celare. Nè si rimase a grida e lamenti. I più dei drudi furono banditi d'Italia: a Giulio Antonio, stimato reo di maestà per aver corrotto la figlia del principe e insidiato alla potenza imperiale, fece dar morte: deliberò di far morire anche Giulia e poscia la relegò (752) nell'isola Pandataria (Ventotene), luogo reso poscia infame dalle crudeli morti di Agrippina e di Ottavia. Ivi ella rimase dolorosamente cinque anni in compagnia della madre Scribonia senza che altri potesse vederla mai se non con espressa licenza del principe. Fu vana ogni pubblica e privata preghiera per rendere il padre più mite con essa. Agli intercessori rispondea fieramente imprecando loro tali mogli e figliuole; e fieramente disse che avrebbe voluto esser padre di Febe liberta di Giulia, e aiutatrice ai suoi falli, la quale si dètte da sè stessa morte. Si dolse della perdita di Agrippa e di Mecenate che in quella occasione coi loro fidi consigli lo avrebbero impedito di

<sup>(</sup>a) Cumque conscii flagitiorum mirarentur, quo modo similes Agrippae filios pareret, quae tam vulyo potestatem sui corporis faceret, ait: Nunquam enim nisi navi plena tollo vectorem. Macrobio, Sat., II, 5.

andare troppo oltre nell'ira. Pure rimanendo fermo nei suoi propositi vietò che la colpevole fosse mai sepolta nel suo Mausolco, la trattò duramente, e solo dopo cinque anni a nuove preghiere del popolo permise che uscendo dall'iso!a stesse confinata a Reggio sulle estreme rive d'Italia, ove poi travagliata vieppiù da Tiberio morì



Avanzi della casa detta i Girna nell'i la Pandataria (Album di Roma, 1857, vol. 24, pag. 21).

disperata e consunta dalla fame e dal lungo soffrire!. Il principe fu più fiero con essa che con le altre donne, perchè nelle sregolatezze della sua casa puniva un'azione sacrilega, e un crimenlese, e più che a vendicare l'offesa fatta ai buoni costumi intendeva a incutere rispetto per la imperiale maestà?

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Tacito, Ann., I, 53, III, 24, IV, 41, VI, 51; Scheca, Le Benef., VI, 32; Svicnio 11, 65 e 101. Claud., 2, e Tib., 11; Velleio Pararrolo, II, 4 ; I linio, VII, 46, XXI. : I 1 : Cassio, LI, 15, LIV, 26, LV, 10, 13, e LVI, 32; Zonara, XI, 2; Macrobio, Sul., 41, <sup>11</sup> <sup>2</sup> Tacito, III, 24; Montesquieu, Esprit Its Lots, VII, 13.

In appresso anche l'altra Giulia, non dissimile di costumi dalla madre, fu per suoi adulteri rilegata nell'isola dei Tremiti presso le coste d'Apulia, ove morì, dopo avere essa pure patiti lunghi anni di durissima vita <sup>1</sup>.

Così la casa del principe si faceva sempre più deserta di parenti e di amici. Vi rimanevano gli altri figli di Giulia, ma il destino e le tristi arti di Livia stavano sospesi ad essi sul capo, e presto disparvero per lasciare tutto il

campo a Tiberio.

Questi, prima della condanna di Giulia era partito (748) da Roma, o per odio di lei, o per gelosia dei favori di Caio e di Lucio; e in ritiro o in esilio vestito alla greca visse a Rodi più di 7 anni baloccandosi con filosofi e con indovini, e meditando ire, simulazioni e segrete libidini <sup>2</sup>. Ma Livia lavorava per lui alla corte, e presto disparvero tutti quelli che gli facevano ostacolo. I giovani Lucio e Caio, amati da Augusto, ammessi alla vita pubblica, fatti principi della gioventù e inalzati agli onori prima che avessero gli anni da ciò, e spediti agli eserciti, l'uno in Oriente a frenare le pretensioni dei Parti, e l'altro nelle Gallie e nelle Spagne, morirono ambedue sul fiore degli anni; Lucio improvvisamente a Marsilia (755), e Caio in Licia mentre (756) tornava d'Armenia ferito da un traditore. Andò generale sospetto che finissero per le arti di Livia; e l'indole e l'ambizione di lei, e l'utile che aveva da quelle morti, dettero non piccolo fondamento al sospettare degli uomini 3.

Certo è, che quando morirono i due giovani Cesari, Tiberio, per le pressanti sollecitazioni di Livia, aveva ottenuto di tornare a Roma <sup>4</sup>, e già vi era giunto, e per la influenza materna poco appresso fu adottato da Augu-

<sup>1</sup> Tacito, Ann., IV, 71; Svetonio, 65; Plinio, VII, 46

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Tacito, Ann., I, 1 e 53; Svetonio, Tib., 10-11; Dione, LV, 9 e 11.

<sup>3</sup> Monum. Ancyr., III, 1-6; Tacito, Ann., I, 3; Velleio, II, 102; Dione Cassio, LIV, 2i, LV, S, 9, 11 e 12; Plinio, VII, 46; Svetonio, 65.

<sup>4</sup> Svetonio, Tib., 12.

sto, e messo a parte della potestà tribunizia. È vero che Augusto, per non ingrandir troppo lui solo, adottò anche Agrippa Postumo, l'ultimo figlio di Giulia, e obbligò Tiberio ad adottar Germanico figlio di Druso 1 vincitore



Antonia madre di Germanico (Righetti, Campidoglio, 1, 86)

dei Germani, e della virtuosa Antonia nata dal triumviro M. Antonio e da Ottavia sorella d'Augusto (a). Ma a Livia

(a) Quest'Antonia detta famosa per bellezza e onestà da Plutarco (Anton., 87), è celebrata più particolarmente da Valerio Massimo (IV, 3, 3) il quale scrive che ella colle sue lodi superò tutti gli uomini eccellenti della sua casa, e con egregia fedeltà serbata costantemente anche nella

<sup>1</sup> Tacito, Ann , I, 3; Dione Cassio, LV, 13; Svetonio, Tib., 15; Vellcio Patercolo, II, 103, 104.

era facile togliere di mezzo anche questi ultimi ostacoli: e per le accuse di lei, che oramai governava a suo senno il vecchio marito, Agrippa Postumo giovane rozzo, fiero di modi, e facile a lasciarsi vincere dall'ira, ma non reo di alcun delitto, fu rilegato (760) alla Pianosa nel mare di Toscana <sup>1</sup>. Così finivano le adozioni, i matrimoni e i divorzii, usati ad afforzare la nuova potenza. Gli esilii, le morti e l'infamia menavano orrido strazio della famiglia imperiale, e il vecchio principe sul finire della vita rimaneva solo nella sua casa desolata, in preda alla trista moglie e al feroce figliastro, ambedue apparecchiati a nuovi delitti per possedere e conservare l'ambita potenza.

Tiberio fu adoprato al governo delle province, spedito agli eserciti, e poscia preso stabilmente per compagno all'impero. Ogni cosa si rivolgeva a lui; ed egli fu in ogni cosa principale sostegno, e prestò utile opera nel Settentrione, ove più si agitavano le genti indomite e apparecchiate sempre a ribellare. Alla testa delle legioni, già da lui comandate prima dell'esilio, corse le terre germaniche fino all'Elba (757-758), ordinò una spedizione combinata per terra e per mare, pose prima di ogni altro un esercito alle stanze nel cuore di queste contrade alle sorgenti della Luppia (Lippe), sottomise i Bructeri, i Caninefati, gli Attuari, i Cherusci, stanziati tra il Reno e il Visurgi (Weser), e i Cauci e i Langobardi, gente di più che germana ferocia, e parve che per un momento col terrore riducesse a soggezione tranquilla tutte le tribù stanziate tra il Reno, il Weser o anche l'Elba, l'Oceano e il Meno 2.

sua vedovanza compensò l'amore che le portava il marito. La qual cosa debbe esser notata come più singolare che rara in tanta corruzione di uomini e donne, massime nella casa imperiale. Vedi anche Gius. Flavio, Ant. Giud., XVIII, 8, 6.

<sup>1</sup> Tacito, loc. eit; Dione Cassio, LV, 32; Svetonio, Aug., 65, e Tib., 15.

<sup>2</sup> Velleio Patercolo, II, 104-107; Dione Cassio, LV, 28; Svetonio, Tib., 16.

VANNUCCI - Storia dell'Italia antica - IV.

Poscia si preparava a muovere contro Maroboduo, il quale ai tempi di Druso emigrato coi Marcomanni dal paese nativo sugli estremi confini occidentali delle terre germaniche, si era posto nel paese già occupato dai Boi (Bocmia), fondandovi un grosso reame. Era, dice Velleio, di nobile stirpe, gagliardo di corpo, feroce di animo, barbaro più di nazione che d'intelletto, inteso a fondare impero fermo e assoluto. Stava tra monti e rupi e foreste, signore delle genti d'attorno tirate a sè colle armi, forte di 70 mila fanti e di 4 mila cavalli armati e disciplinati all'uso romano. A lui si riparavano tutti i nemici di Roma: ed egli per suoi ambasciatori parlava coi duci Romani ora in sembiante di supplice, ora coi liberi accenti di chi credesi eguale. Tiberio divisava di assalirlo dal Norico, mentre il suo legato C. Senzio Saturnino gli piomberebbe addosso dal Reno a traverso alla selva Ercinia. E già arrivato a Carnunto (Altenbourg) sul Danubio poco lungi da Vienna, si appressava al nemico, quando da non atteso accidente fu costretto a trattare a giusti patti con esso (a), per volgersi a cose più urgenti. Scoppiò una grande sollevazione in Dalmazia e in Pannonia, ove furono uccisi e presidii e cittadini e mercanti romani. Gli insorti, gagliardi di 200 mila fanti e 9 mila cavalli, condotti da acerrimi ed espertissimi duci, tra cui Batone e Pinete in Pannonia, e Batone capo dei Dalmati che solo alla fine scampò passando, traditore, alla parte nemica, divisero la grande oste in tre corpi, per difendere con uno il paese, e coll'altro piombare sull'Italia per le vie di Nauporto e Tergeste (Trieste), e assalire la Macedonia col terzo; e confortarono Sarmati e Daci ad assalire sul Danubio i Romani.

Augusto, atterrito a questa novella, disse che in dieci giorni i nemici potevano essere a Roma, chiese pronti

<sup>(</sup>a) Conditionibus aequis discessum. Tacito, Ann., II, 46.

soccorsi ai senatori e ai cavalieri, richiamò da ogni parte i veterani, costrinse uomini e donne a dare i loro liberti all'esercito, mandò contro gl'insorti Tiberio, e quindi anche Germanico, il quale, avuto sui 22 anni il suo primo comando militare, con belle prodezze in Dalmazia cominciò a mostrarsi valente uomo di guerra, e degno figlio di Druso. Il contrasto fu duro: le legioni patirono grosse perdite e furono a pericoli estremi. A. Cecina Severo, comandante della Mesia, battè i Pannoni sulla Drava, ma con vittoria non allegra. Se Valerio Messalino, prefetto di Dalmazia e Pannonia, fu celebrato come vittorioso dei Dalmati, questi già erano stati vincitori di lui. Ma dall'altro canto gl'insorti fino dal principio si erano invano provati a prender Salona sul mare Adriatico, e Apollonia (Polino) d'Illiria, e Sirmio (Sirmich), sede del presidio romano in Pannonia tra la Sava e la Drava. Vi furono lunghi assedii, e città fieramente difese e incendiate con grande strage da ambe le parti, e donne che trucidarono i figli per salvarli dalla schiavitù, e gettarono sè stesse nelle fiamme e nei fiumi. Ma alla fine dopo tre anni (759-761) di gagliarde difese nelle città, nei campi, sui monti, nei ripari delle selve ove furono uccisi a modo di fiere, i Pannoni dapprima, poi i Dalmati, più che dalle armi vinti dalla fame e dalle malattie venute con essa, si arresero: e Roma fu padrona delle grandi regioni, che sotto il nome d'Illiria si estendevano dal mare Adriatico fino al Danubio, e dalla Macedonia e dalla Tracia fino al Norico 1.

A Roma furono decretati onori a Tiberio e a Germanico per questa vittoria costata carissima: ma cinque giorni dopo l'annunzio di essa giunse la notizia di una grande sciagura che impedì di attendere a feste e trionfi.

Come i Dalmati e i Pannoni erano insorti, perchè Roma

<sup>1</sup> Velleio, II, 104-116; Dione, L.V. 29 e segg., LVI, 11-17; Svetonio, Tib., 16.

mandava a guardia dei greggi non pastori nè cani, ma lupi i, così per l'avarizia dei governanti furono trucidate tre legioni in Germania.

I Romani non incontrate grandi resistenze, si erano colà afforzati con presidii e castelli, e profittando delle inimicizie delle varie tribù, ne ayevano recate alcune a loro devozione con privilegi e alleanze. Si ricordano fratelli e figli di principali famiglie divisi in due parti: questi fedeli alla patria, quelli seguaci dei nuovi signori. Altri venerava i Cesari come suoi Dei 2: e a Colonia sorse un'ara con sacerdoti germani sacrificanti al culto di Roma (). Il popolo commerciava in fiere e mercati coi trafficanti italiani seguaci delle legioni, e le donne sicambre ven levano lor bionde chiome, ricercate per a lornamento delle belle romane 3. Sembrava che i barbari a poco a poco si adusassero alla civiltà e alle costun.anze di Roma. L'opera avrebbe potuto lentamente con pirsi senza gravi contrasti usando accorgimenti e riguardi, e studiando di non offendere violentemente il sentimento vivissimo della patria libertà, e gli usi, e l'onore, e la dignità del paese. Ma così non l'intendeva il proconsole P. Quintilio Varo il quale, dopo avere in Oriente spogliata. la Siria e insanguinata la Giudea 5, ora studia a travagliare cupidamente colle estorsioni i Germani e al ammollire colle leggi i non domi dal ferro. Pieno di folle fidanza tiene distanti gli uni dagli altri i presidii intesi a cambiare loro stanze in colonie, senza provvedere alle necessarie difese: corre qua e là senza le precauzioni da usare in terra nemica, come un pretore urbano nel

<sup>(</sup>a) Ara Ubiorum. Tacito, Ann., I. 57.

<sup>1</sup> Dione, LV, 33.

<sup>2</sup> Velleio Patercolo, II, IU7.

<sup>3</sup> Dione, LVI, IS; Ovidio, Amor., I, 14, 45-50.

<sup>4</sup> Velleio Patercolo, II, 117: Giuseppe Flavio, Antich. Giud., XVII, 12, 8; E kel, III, 275; Borghesi, Oemeres, 1, 366, 309-310.

CAP. I.]

Fôro giudica le liti con leggi ignote e odiose al paese, e pone tributi come tra popolo schiavo. Quindi nei fieri animi si ridesta più terribile l'ira contro la prepotenza straniera: ma dissimulando per aver sicurezza ai loro disegni, si mostrano tranquilli e sommessi, e cospirano. Più ardente di tutti è Arminio, figlio di Segimero principe dei Cherusci, giovane forte di mano, pronto d'ingegno, parlatore facondo, e spirante l'ardore dell'animo dai detti, dagli occhi e dal volto. Apprese già la milizia tra le armi romane, e fu privilegiato della cittadinanza e del grado di cavaliere. Ma tenendo in cima ad ogni pensiero la libertà del luogo nativo, a conquistarla volge tutto l'ingegno e il coraggio, e rende il suo nome immortale. Mette il suo entusiasmo negli animi altrui, trae molti ai suoi forti consigli, e ordisce larga congiura. I cospiratori conversano come amici con Varo, stanno spesso a sua mensa, lo occupano nei giudizi di loro contese, pongono ogni cura per dargli a credere che i Germani possono esser tenuti soggetti senza usare le armi, e più che mai lo eccitano a divider sue forze col mandarle a trasportar vettovaglie, a presidiare i deboli, a dar la caccia ai ladroni. Segeste, zio d'Arminio e suo fiero nemico perchè il giovane gli ha rapito la figlia Tusnelda, tenta invano di scuotere Varo denunziandogli la trama ordita contro di lui. L'indolente proconsole, tenendosi amato dai Germani per suoi beneficii, non dà ascolto agli avvisi amichevoli, crede ai nemici che per trarlo in aguato gli annunziano una imaginaria rivolta scoppiata in paese lontano, e si mette subito in moto per correre a schiacciare i ribelli. I congiurati offertisi guidatori alla marcia lo mettono per difficili passi, e poi allontanatisi sotto colore di raccogliere aiuti per lui, vanno a sollevar le tribù già preparate allo scoppio, e le conducono al macello dell'aborrito straniero.

Per la grande foresta di Teutoburgo, fra le sorgenti

della Luppia (Lippe) e dell'Amisia (Ems) in Vestfalia (a), per luoghi ingombri da paludi, da dense e altissime selve, senza via a schiere seguite da numero grande di carri e di macchine, l'improvido duce romano combattuto da piogge dirotte e bufere, e da un diluvio di barbari alla fronte, ai lati, alle spalle, e ritardato tra lo scemare continuo dei suoi e il crescere delle orde nemiche, non ebbe modo di scampo. Dapprima riuscì a piantarsi sopra selvosa altura dove anche oggi rimangono le tracce degli accampamenti e del vallo di cui le genti vicine parlano con superstiziosa paura, e vi girano attorno da lungi credendo il luogo infestato da apparizioni di spiriti 1. Nel giorno seguente, arsi o lasciati carri e bagagli, si avanzò in luogo sgombro di alberi: poi di nuovo per mezzo ad angustie di gole e di selve fra l'incessante tempestare dei venti, delle piogge, e degli strali nemici. Alla fine su paludoso terreno dove Arminio aveva raccolto il più grosso sforzo dei suoi, in

(a) Negli ultimi 50 anni molto fu studiato dai Tedeschi sul sito e sulle particolarità della disfatta di Varo nella foresta di Teutoburgo (Saltus Teutoburgensis) tra le antiche sedi dei Bructeri, dei Marsi e dei Cherusci nell'odierno circondario di Beckum, non molto lungi da Münster. Dal 1821 al 1874 si contano più di 70 scritture, tra cui citiamo: Maszmann, Arminius Cheroscorum dux ac decus, liberator Germaniae, ex collectis veterum locis, Lemgoviae 1839; Giefers, De Alisone castello de jue cladis Varianae loco, Crefeldiae 1844; Essellen, Ueber den Ort der Niederlage der Römer unter Varus, Hannover 1853. - Das römische Castell Aliso, der Teutoburger Wald, und die Pontes Longi, Hannover 1857. - Ueber den Ort der Varusschlacht, Hamm 1863. -Geschichte der Sigambern und der von den Römern bis zum Jahre 16 n. Chr. im nordwestlichen Deutschland geführten Kriege, Leipzig 1868. -Das Varianische Schlachtfeld im Kreise Beckum, Berlin 1874; Böttger, Ein sicherer Führer durch das Gebiet der am zweiten Tage endenden Schlacht zur Vernichtung des römischen Heeres im Jahreg nach Chr. durch den Cheruskenfürsten Hermann, Hannover 1874.

<sup>1</sup> Böttger, Ein sicherer Führer, pag. 52

piccolo e mal fermo campo fu l'estrema atrocissima lotta. Varo e i principali dell'esercito già feriti e disperati di ogni salute per sottrarsi agli oltraggi del vincitore si dettero di propria mano la morte. Dei soldati rimasti senza comando fu menato esterminio. Tre intere legioni con cavalli, fanti e ausiliarii caddero distrutte dal furore di Arminio. Le tre aquile 1 e tutte le insegne rimasero trofei del nemico. Dei prigioni alcuni appiccati agli alberi, o offerti vittime agli Dei dei Germani: altri rimasero per 40 anni schiavi tra i barbari 2. Il cadavere di Varo fu dissotterato e sconcia-



Anai di Eoma 762, di G C.

Il primo campo di Varo come è di presente (Böttger).



mente straziato. Po- Distribuzione delle truppe nel medesimo campo (Böttger).

<sup>1</sup> Tacito, I, 6), II, 25, Dione, LX, 8. Conf. Floro, IV, 12, 38.

<sup>2</sup> Seneca, Epist., 17, 8; Tacito, XII, 17.

chi raminghi poterono ripararsi al castello di Alisone ove furono fortemente assediati e presto ridotti agli estremi: ma quando il vincitore più che ad altro attese alle prede, essi, condotti dal prode Lucio Cedicio, coll'arte e col ferro si apriron la via, e giunsero a scampo sulla sinistra del Reno accolti dal legato L. Asprenate comandante di due legioni il quale governandosi con energia e con senno impedì che dopo il disastro la rivolta passasse oltre il fiume, come senza dubbio era nei pensieri di Arminio che, cupido di schiacciare da ogni parte i Romani, mandò la tronca testa di Varo a Maroboduo per eccitarlo a levarsi in armi di nuovo: ma il capo dei Marcomanni geloso dell'uccisore delle legioni non rispose all'appello, mandò la tronca testa ad Augusto, e salvò Roma da più grosso pericolo <sup>1</sup>.

All' annunzio di questa disfatta, la più atroce e vituperosa dopo quella di Crasso, se i più dei cittadini oramai avvezzati a non curarsi delle cose pubbliche si mostrano apatici, Augusto diviene quasi forsennato: si straccia le vesti, batte la testa nel muro, richiede a Varo le sue legioni, per più mesi non taglia nè capelli nè barba, si raccomanda a Giove con voti, come a tempo delle guerre dei Marsi e dei Cimbri. Ma prende anche forti provvedimenti: mette la città come in stato d'assedio affinchè il popolo non si levi a rumore, caccia via tutti i Galli e Germani usati come sue guardie del corpo, o stanziati a Roma per altre faccende, pone ogni cura a radunar nuovo esercito, e fortemente combatte contro i resistenti a suoi ordini. A molti dei chiamati alle armi che non fanno risposta il principe dà nota d'infamia, e gli spoglia dei beni: e come questo non basta, egli a spavento di tutti ne condanna alcuni alla morte<sup>2</sup>. I forti

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Velleio Patercolo, II, 117-119; Strabone, VII, 1; Tacito, Ann., I, 61, 62, 11, 88; Svetonio, Tib., 17; Dione Cassio, LVI, 18-22; Zonara, X, 37; Floro, IV, 12, 30-39; Frontino, Stratag., IV, 7, 8.

<sup>2</sup> Svetonio, Aug., 23; Dione, LVI, 23; Aurelio Vittore, Epit., 1; Orosio, VI, 21.

CAP. 1.]

animi del popolo già famoso pel suo coraggio crescente nelle sciagure, ora nella servitù sono caduti bassi così, che per rialzarli abbisogna il carnefice.

Alla fine messi insieme veterani e liberti, Tiberio con Germanico mosse (763) alla testa di essi verso i quartieri del Reno ove l'impero di Roma era tornato agli antichi confini. E ivi per lungo tempo attese a disciplinare fortemente i nuovi soldati, a rialzare gli animi dei vinti, a rifornire le legioni delle macchine e delle armi perdute, e a metterle in grado di tornare animose sui campi. Fece anche qualche scorreria tra i Germani, bruciò i loro abituri, e ne messe a guasto le terre, ma per lo più si tenne sul Reno, e procedendo molto rispettivo non osò d'internarsi nè di assalire alcun luogo forte, come pure i nemici non osavano di venire alle mani con lui <sup>1</sup>.

Poscia rientrò in Roma (765) al trionfo già differito per le vittorie sui Pannoni e sui Dalmati, e trionfò accompagnato da Germanico e dagli altri legati che per quelle imprese ebbero le insegne trionfali; e prima di volgersi al Campidoglio, sceso dal carro andò a inginocchiarsi davanti ad Augusto che presedeva alla pompa trionfale (a).

(a) Svetonio, Tib., 17 c 20; Velleio Patercolo, II, 121; Ovidio, Ex Ponto, II, 1, 19 e scgg., II, 2, 81-84; Masson, Ovid. vita, ann. 765.

Ciò vedesi anche nel cammo di Vienna, insigne opera d'arte di cui diamo il disegno. Nella parte superiore è un carro trionfale guidato dal Genio della Vittoria, d'onde scende Tiberio per andare a rendere omaggio ad Augusto. Questi, assiso accanto alla Dea Roma coperta di elmo e armata di asta, tiene il lituo nella destra e lo scettro nella sinistra, ha sopra di sè il Capricorno sua costellazione natalizia: e una donna di figura ideale gli pone sul capo una corona di lauro. L'altra donna col cornucopia assisa più abbasso è la Dea Abbondanza qui posta a personificare la pubblica prosperità procurata dal principe. Il giovane guerricro

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Svetonio, Tib., 18-19; Velleio Patercolo, II, 120-121; Dione, LVI, 24-25.

Germanico esercitò nel medesimo anno l'ufficio di console, e come per le sue prodezze era caro alle milizie sui campi, pei suoi modi umani e civili divenne più caro al popolo che in lui riponeva le sue migliori speranze.



Trionfo di Tiberio nell'insigne cammeo di Vienna (Da Fotografia).

L'imperatore pose in sua mano la difesa della frontiera più importante dell'Impero alla quale egli si recò conducendo seco la sua sposa Agrippina, figlia di Giulia e di Agrippa, associata d'ora in poi a sue glorie e scia-

che sta in piedi tra Roma e il carro trionfale è Germanico, riconosciuto al suo sembiante simile a quello impresso sulle medaglie.

Nella parte inferiore del quadro si vedono legionarii occupati a inalzare un trofeo di armi nemiche, verso il quale altri trascinano i barbari vinti. Vedi Mongez, *Iconogr. Rom.*, vol. II, pag. 59-66, pl. XIX bis, e Maffei, *Mus. Veron.*, pag. CCXLV.

gure 1. In appresso noi lo vedremo correre altre fortune alla testa di otto legioni sul Reno: ma Augusto non vedrà nè i pericoli, nè le vittorie del prode figlio di Druso.

Nel raccomandare Germanico al senato elevò Tiberio a suo collega nel potere supremo facendogli rinnuovare la potestà tribunizia <sup>2</sup>, e in sue lettere gli diè grandi lodi per gli alti servigii resi come vigile e sapiente duce all'Impero.

Ma in modo diverso parlava con altri di lui, biasimando palesemente i suoi aspri costumi, e compiangendo le sorti del misero popolo sotto un uomo di tempra si cruda 3. E parve pentito di averlo posto sì alto, se è vero che di nuovo volgesse l'animo al nipote bandito.

Andò fama che nei giorni estremi, dolente della soli-

tudine della sua casa pensasse a richiamare presso di sè Agrippa Postumo, l'ultimo dei suoi sacrificato alle ambizioni di Livia. Perciò dicono che si recò segretamente a visitarlo alla Pianosa, e che gli fece calde dimostrazioni di affetto, da cui stimavasi che presto lo richiamerebbe alla corte. Testimone di questo segreto fu solamente il senatore Fabio Mas-



Agrippa Postumo in moneta di Corinto (Mongez, Icon. Rom., pl. 20, n. 8).

simo, che con suo danno lo rivelò alla moglie Marzia, da cui fu ridetto a Livia. È facile a credere che questa usò tutte le arti sue per render vani i pentimenti del vecchio marito. Essa avrebbe fatto sparire Fabio, partecipe incomodo di un gran segreto di Stato, e mancato in fatto poco appresso di morte stimata non naturale, come nei suoi funerali attestavano i lamenti di Marzia; e per impedire in qualunque modo il ritorno dell'esule, emulo di

<sup>1</sup> Velleio Patercolo. II, 123; Svetonio, Aug., 64, Calig., 1, 3, 7 e S; Tacito, Ann., I, 3.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dione, LVI, 26 e 28; Tacito, Ann., I, 3.

<sup>3</sup> Svetonio, Tib., 21.

Tiberio, affrettò, secondo i rumori d'allora, la morte d'Augusto. Niuna di queste accuse date a Livia dalla voce pubblica è accertata; ma ella era tenuta capace di tutto per assicurare l'impero al figliuolo; e il suo contegno dopo la morte del marito, e l'uccisione di Agrippa, che fu il primo fatto del nuovo principato, dettero fondamento ai sospetti popolari.

Comecchessia, Augusto mentre recavasi ad accompagnare fino a Benevento Tiberio, che andava in Illiria per assicurarvi la pace, fu preso in Astura da flusso di ventre. Quantunque travagliato corse a diporto le liete rive di Napoli e le vicine isole trattenendosi piacevolmente per quattro giorni nel recesso di Capri. A Pozzuoli fu accolto con augurii festosi dai marinari giunti allora su nave alessandrina nel porto; assistè a giuochi, a feste, a conviti; si mostrò allegro, fu largo di doni. Poscia proseguito il viaggio a Benevento, nel ritorno alla fine fu costretto dal crescer del male ad arrestarsi a Nola. Livia con lettere pressanti richiamò Tiberio entrato appena in Illiria, chiuse la casa con strette guardie, nè ciò che dentro accadeva si seppe mai, finchè una sola voce annunziò la morte di Augusto e la elevazione di Tiberio.

Narrano che Augusto sentendo avvicinar la sua fine domandò se per causa di questo nasceva tumulto al di fuori; quindi si fece dare uno specchio per acconciarsi i capelli e la faccia, e domandò agli astanti che lo applaudissero se aveva fatto bene la sua parte nella commedia del mondo. E poscia lincenziato ognuno, morì fra le ma 767, di braccia di Livia, nella stanza medesima, ove già era morto Ottavio suo padre <sup>2</sup>.

I decurioni delle città municipali e delle colonie por-

 <sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Tacito, Ann., I, 5; Dione Cassio, LVI, 29-30; Plutarco, Della garrulità, 11.
 <sup>2</sup> Tacito, Ann., I, 5; Svetonio, 97-100; Dione Cassio, LVI, 29-31. Conf. Velleio Patercolo, II, 123.

tarono il cadavere da Nola a Boville, ove fu accolto dai cavalieri, che lo deposero a Roma nel vestibolo della casa imperiale. Prima dei funerali fu letto in senato il testamento, in cui lasciava per suoi eredi primi Tiberio e Livia, cioè quello di due terzi, e questa di un terzo dell'aver suo; per secondi chiamava Druso di Tiberio e Germanico e i suoi tre figli maschi; e in terzo luogo molti parenti, e per boria anche alcuni cittadini da lui odiati. Al popolo romano legava 40 milioni di sesterzi (7,954,910 lire italiane), alle tribù tre milioni e mezzo (695,792), a ogni pretoriano mille (198), a ogni soldato delle coorti urbane cinquecento (99), a ogni legionario trecento (59). Fece legati a senatori, a cavalieri, e anche a re, e quantunque ad alcuni lasciasse fino a due milioni di sesterzi (397,595 lire italiane) è lodato di non aver trapassato in ciò i modi civili; ed egli stesso si scusava dei piccoli lasciti colla sua mediocre fortuna, dichiarando che ai suoi eredi non andrebbero più di 150 milioni (29,819,662 lirc ital.) dopochè aveva speso, come disse, a pro dello Stato due patrimoni paterni e 4 miliardi di sesterzi (795,191,000 lire ital.) avuti in legato dai testamenti degli amici negli ultimi venti anni 1.

Col testamento furono letti anche tre volumi, nel primo dei quali prescriveva il da farsi nei suoi funerali, nel secondo dava l'indice delle sue geste, e nel terzo facea un quadro delle forze e delle rendite pubbliche, ed era, come oggi direbbesi, la statistica dell'Impero.

Dell'indice delle suc geste perì l'esemplare che, inciso nel bronzo, fu posto per epigrafe, come egli aveva ordinato, davanti al suo grande sepolcro. Ma le città delle province che a lui divinizzato inalzavano templi, ivi scolpirono sui marmi questo documento importante il quale così giunse a noi nella massima parte. Nel pronao

<sup>1</sup> Tacito, Ann., I, S; Svetonio, 101; Pione, LVI, 32.

del tempio sacro a Roma e ad Augusto nella città di Ancira (Angora) in Galazia se ne scoprirono nel secolo



Tempio di Roma e d'Augusto ad Ancira, com'è di presente (Perrot).

decimosesto alcuni frammenti in latino e in greco: poi per nuove e più accurate ricerche si ritrovò quasi tutto (a).

(a) Per la storia del testo latino, come della traduzione greca trovata pure ad Ancira e in parte ad Apollonia (Oluburlu) di Pisidia; per le copie fatte sul luogo dal 1554 al 1862; per le molte stampe pubblicate dal secolo decimosesto al decimonono; e per le moltiplicate ricerche, e per tutti i lavori critici con cui viaggiatori e filologi tedeschi, olandesi, inglesi e francesi ridussero alla maggiore perfezione possibile il Monumento Ancirano, vedi Egger, Examen critique des historiens anciens de la vie et du regne d'Auguste, Paris 1844, pag. 412-456; Caesaris Augusti index rerum a se gestarum sive Monumentum Ancyranum e reliquiis graecae interpretationis restituit Ioannes Franzius, comentario perpetuo instruxit A. W. Zumptius, Berolini 1845; Res gestae

E ora mercè gli studi pazienti e sapienti della critica epigrafica e storica abbiamo con poche lacune questo testamento politico in cui il vecchio principe negli ultimi mesi della sua vita vantando con latina magniloquenza le glorie della sua sapienza civile ricordò le opere del suo lungo regno; le vendette per lui menate degli uccisori di Cesare, le sue riforme militari e civili, le grandi largizioni a cittadini e a soldati, le colonie poste in ogni provincia, la città divertita con sontuosi spettacoli e fatta splendida di templi, di teatri e di portici; le sue vittorie e i trionfi su tutti i nemici, l'Egitto aggiunto al dominio di Roma, l'Impero allargato fino all'Elba e all'Oceano, le insegne di Crasso riavute dai Parti, il tempio di Giano chiuso tre volte, le grandi dimostrazioni, le magistrature, i sacerdozii, la corona civica e il titolo di padre della patria avuti dal senato e dal popolo.

Tiberio e Druso lo lodarono con orazioni funebri nel Fôro. Senatori, consoli e cavalieri gareggiarono di falsità e di dimostrazioni servili, studiandosi, dice Tacito, di non parer lieti della morte dell'un principe, nè tristi del principio dell'altro. In senato fu proposto che il funerale

divi Augusti ex monumentis Ancyrano et Apolloniensi edidit Th. Mommsen, Berolini 1865; Perrot, Exploration archéologique de la Galatie et de la Bithynie. Paris 1872, vol. I, p. 243-266, e vol. II, pl. 25-29, il quale colle sue nuove ricerche ad Ancira raccolse un testo più compiuto e più corretto di ogni altro, ne dètte una bella traduzione francese, e riprodusse con ogni particolarità le rovine del tempio in cui fu ritrovato.

Altri coll'aiuto di questo documento, dettero giudizi diversi di Augusto e delle opere sue. Vedi Gaston Boissier, Le testament politique d'Auguste, in Revue des deux mondes, avril 1863, pag. 734 e segg., e Beulé, in Journal des savants, 1873, pag. 209-216. Il Mommsen illustrando da par suo la grande epigrafe si limitò a dire d'Augusto queste notevoli parole: Arcana imperii in tali scripto nemo sanus quaeret, sed ea quue populum universum et plebeculam maxime de se credere vellet imperator animi callidi magis quam sublimis, quique magni viri personam apte gesserit, ipse non magnus.

passasse per la porta trionfale, che il corpo fosse portato al rogo sulle spalle dei senatori, preceduto dai titoli delle leggi fatte, e dai nomi dei popoli vinti, e seguito dalle statue dei suoi avi e parenti, e di tutti i Romani più illustri cominciando da Romolo. Il cadavere fu arso con gran pompa e apparato di armati nel Campo Marzio: e le ossa raccolte da Livia furono ivi poste nel grande



Mausoleo d'Augusto restaurato da L. Canina (Edif., 1V, tav. 283-286).

Mausoleo che egli aveva splendidamente edificato a sè stesso e ai suoi, nel quale già stavano Marcello, Ottavia, Agrippa, e i giovani Caio e Lucio, figli di Agrippa e di Giulia. Un'aquila posta sulla cima del rogo volò allo scoppiare delle fiamme; e dissero che portava via l'anima celeste di Augusto, che secondo gli storici di corte tornava alla sua prima sede (a). E un Numerio Attico, che

<sup>(</sup>a) Velleio Patercolo, 123, dice: animam coelestem coelo reddidit.

giurò di aver veduto quell'anima volare al cielo, ebbe in premio un milione di sesterzi (198,797 lire ital.) da Livia. Per ordine di Tiberio e di Livia fu posta al morto una statua d'oro nel tempio di Marte perchè i cittadini potessero fargli offerte d'incenso. Come a un Dio gli ordinarono un tempio anche a Roma con culto, e cerimonie e sacerdozii, e giuochi augustali: e Livia divenuta Giulia ed Augusta, e, fatta sacerdotessa del Nume, armata di littori, presedè al culto dell'uomo già da lei governato ed eccitato alla rovina de' suoi. Fu convertita in tempio anche la casa di Nola dove egli morì, e da ogni parte si moltiplicarono le feste e i sacerdoti augustali (a).

Così finì a 76 anni onorato e deificato l'uomo, che dopo aver pacificamente compiuta la grande opera dell' ordinamento delle conquiste, incurante o improvvido dell'avvenire, lasciò aperta la via al più feroce dispotismo che mai flagellasse l'umanità. Sorto a nome del popolo non gli lasciava alcuna guardia contro la servitù; e non previde che i soldati, rimasti unica forza dei nuovi ordini, diverrebbero tiranni anche dei principi. Incredulo a tutto, aveva pensato solamente all'utile proprio, e ogni sua cura fu di prendersi tutto sotto le apparenze di non voler nulla e di sacrificarsi al pubblico bene: ogni studio rivolse a bene rappresentare una lunga commedia. L'umanità, la virtù e la morale erano per lui una vana rappresentazione teatrale, e l'uomo un attore. E neppure nel suo più solenne momento smenti questo tristo pensiero. Dal letto di morte chiedendo plauso alla commedia da lui recitata per 40 anni rivelò il segreto di tutta la

<sup>(</sup>a) Pei vari giudizi degli uomini sul principe morto, e per le particolarità degli onori funebri, dell'apoteosi, e dei sacerdoti destinati al suo culto, vedi Tacito, Annal., I, 9-10 e 54, II, 83, Hist., II, 95; Dione, LVI, 30-47, LVIII, 12, LIX, 7; Svetonio, Aug., 100-101, e Claud., 6; Velleio Patercolo, II, 75; Petronio, Sat., 30; Grutero, Inscript., 431, 1; Noris, Cenotaphia Pisana, I, 6.

vita, e la regola con cui governò le sue operazioni. Senatori, consoli, cavalieri, e popolo e plebe comprati dalle sue largizioni plaudirono e deificarono il gran commediante, e nelle colonie, nelle città d'Italia e delle province continuarono, alcuni di buona voglia, altri a loro malgrado, a erigergli statue, e templi e sacrarii con sacerdoti destinati al suo culto, come vedesi da iscrizioni e medaglie, in cui fu rappresentato anche col fulmine, attributo di Giove <sup>1</sup>. E anche tra le generazioni lontano



Apoteosi d'Augusto (Frammento di antico cammeo).

continuò il rumore di quei plausi e l'ammirazione all'uomo, che dalla via del sangue passato a quella dei sottili accorgimenti, delle ipocrisie e di tutte le tristi arti di volpe giunse a farsi benedire per opere, che ad altri fruttarono l'infamia della rupe Tarpeia, e che nel suo egoismo è fama finisse contento, pensando che lo desidererebbero dopo la morte a causa delle crudeltà del successore eletto da lui<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Eckel, Doctrina num. vet., VI, 87, e sopra, pag. 73-74. Pel cammeo coll'apoteosi d'Augusto vedi Mongez, Icon. Rom., vol. II, pag. 157-172, pl. 26, e King, Antique gems, London 1860.

<sup>2</sup> Tacito, Ann., I, 10; Svetonio, Tib., 21; Dione, LVI, 45.

La sua vita fu tutta una grande menzogna: e anche quando nel suo testamento politico scrisse che dopo spente le guerre civili rese al senato e al popolo l'arbitrio della Repubblica datogli dall'universale consenso. e che d'allora in poi, superiore agli altri in dignità, non sovrastò mai di potenza ai suoi colleghi nei pubblici uffici 1, mentiva sapendo di essere padrone assoluto di tutto, e lasciava un'eredità dannosissima ai suoi successori e all'Impero, cioè una potenza senza sostegno di istituzioni vitali, e senza freno di leggi, esposta ai capricci e alle follie di un despota deificato, il quale dalla sua vertiginosa altezza darà in infamie e in atrocità non più viste. L'Impero lasciato così in balìa della fortuna non protegge i deboli contro i potenti, come a torto fu detto: opprime e fa vili tutti, disusa i cittadini dalle pubbliche cure e dalle armi, fa i sudditi e i principi servi di milizie comprate, crea il tipo del governo in cui il principe è un Dio, e il popolo prostrato ai suoi piedi una bestia da macello e da soma. Questa è l'opera della sapienza politica e della lunga commedia del divo Augusto.

<sup>1</sup> Monum. Ancyr., VI, 13-23.

## CAPITOLO II.

Gli imperatori della easa d'Augusto. - Tiberio. - Sollevazione degli eserciti in Pannonia e sul Reno. - Imprese di Germanico. - Governo di Tiberio nei primi anni. - Germanico muore in Oriente. - Pubblico lutto e vendette. — Politica di Tiberio nelle faccende esteriori. — La legge di maestà e i delatori. - Accuse e condanne. - Brutture e atrocità del senato adulante al tiranno. - Sciano, primo ministro, usa la sua potenza a distruggere tutti i successori all'Impero. Grandezza e rovina di lui. — Sterminati anche i suoi fautori — Tiberio carnefice crudelissimo. - Terrore universale. - Sciolto ogni vincolo di umano consorzio. — Morte del feroce e sozzo tiranno. — Gli succede Caligola. - Allegrezza del mondo. - Buon principio e pessimo fine. - Gli uomini straziati e rubati da un pazzo feroce e osceno. — Profusioni e rapine. - Imprese ridicole. - Caligola si fa Dio. - Ucciso dal pugnale di Cherea. - Vani tentativi per restituire la Repubblica. - Al frenetico succede un vecchio tenuto imbeeille. - Claudio fatto imperatore dai soldati. — Il governo in mano ai liberti. — Imprese al di fuori. — Leggi, riforme, e opere pubbliche. — Atrocità e infamie di corte. — Messalina e Agrippina. — Claudio ueciso di veleno. — Impero di Nerone.

(Anni di Roma 767-821, di Cristo 14-68).

ra le genti antiche sopravvissute in Roma a tanto volgere di casi, una delle più singolari era quella dei Claudii, già fautori ardenti dei privilegi patrizii, crudeli alla plebe, celebrati per numero grande di consolati e trionfi, autori di opere egregie e di tristi fatti, fecondi

di eroi e di solenni ribaldi, e anche di donne famose

per virtù egregie e per superbie oltraggiose. Di loro fu il vecchio *Cieco* che fieramente eccitò gli animi alla guerra di Pirro, e Claudio che cacciò i Cartaginesi di Sicilia, e l'altro più famoso per la grande sconfitta di Asdrubale. Da un altro lato la famiglia vide alcuni dei suoi condannati per ladri e per omicidi: e Roma fu tiranneggiata da Appio Claudio, insidiatore di Virginia, e sconvolta da Clodio demagogo feroce <sup>1</sup>.

Da questi superbi discendeva per padre e per madre Tiberio Claudio Nerone, che portò sul trono la dissimulazione, la feroce libidine, e la inestinguibile sete del sangue. Da Svetonio sono narrati i casi pericolosi che egli corse da fanciullo, quando coi parenti esulava fuggendo le ire del vincitore di Perugia. E noi vedemmo già come Livia sua madre gli aprisse poscia la via alla suprema potenza, quali servigi egli rendesse colle armi all'Impero, e quali varietà di fortune corresse fino alla morte di Augusto. Nel 1848 si disse ritrovata a Magonza la spada che fu strumento della vittoria d'Augusto, e rimase splendido ricordo delle felicità di Tiberio (a). Co-

(a) Vedi Lersch, Das sogennante Schwert des Tiberius, Bonn 1849; Henzen, Bull. Istit., 1849, pag. 87-89; Bergk, in Gerhard Denhmälern, 1849. II, pag. 61-64; Klein e Becker, Das Schwert des Tiberius, Mainz 1850; Cavedoni, in Annal. Istit., 1851, pag. 227, e Bull., 1851, p. 155.

La spada ricca di bei lavori d'oro e d'argento è pei suoi bassirilievi un monumento importante sotto il rispetto artistico e storico. Nella parte superiore del fodero, secondo i primi illustratori, sta assiso Tiberio, appoggiato colla sinistra a uno scudo colla scritta fellettas tiberi, e stendente la destra ad accogliere una piccola Vittoria dalla mano di un giovane guerriero creduto Germanico. Dietro a Tiberio si avvicina scendendo quasi dal cielo una divinità femminile avente al sinistro braccio uno scudo colle parole vic. Aug. (Victoria Augusti), e nella mano destra una lancia.

Nel bassorilievo inferiore la figura feminile quasi danzante, idealizzata nel viso e nell'attitudine, con scure bipenne nella destra e lancia nella sinistra, creduta un'Amazzone dal Lersch e la Germania da altri, si tiene

<sup>1</sup> Svetonio Tib., 1 e 2.



munque sia, Tiberio Claudio Nerone aveva mostrato valore e senno capaci a condurre gli eserciti alla vittoria sulle Alpi, in Germania e in Pannonia.

Era allora nei 56 anni. Corpo ampio e robusto: statura più che ordinaria; largo nelle spalle e nel petto, ben proporzionato in tutte le membra; grandi occhi che ve-

la Vindelicia o la Rezia dal Bergk, dal Klein, dal Cavedoni e dal Becker sull'autorità d'Orazio (Od., IV, 4, 17) che dice costume dei Reti e Vindelici di andare colla destra armata di scure Amazonia, e sulla tradizione (Servio, Ad Aen., I, 243) che alle Amazzoni riferiva l'origine di questi popoli alpini.

Secondo questi ultimi interpreti nel bassorilievo superiore l'imperatore assiso è Augusto, e il giovane che gli porge la Vittoria è Tiberio al quale fu donata da Augusto medesimo questa splendida spada d'onore per la vittoria da lui riportata con Druso sopra i Reti e Vindelici.



La spada di Tiberio e due bassirilievi di essa (Lersch e Klein).

devano anche all'oscuro 1. In lui grande conoscenza, e lunga esperienza dei pubblici affari: alto, sottile ed astutissimo ingegno nutrito di studi liberali: scrisse versi, memorie, orazioni, ma poneva gran cura ad oscurare lo stile coll'affettazione delle parole recondite e viete, e ad essere studiosamente enimmatico 2, precursore di chi disse, la parola essere data all'uomo per celare il pensiero. Pure di buon'ora apparvero e la mala natura e le sue inclinazioni feroci, quantunque usasse grand'arte a tenerle celate. Teodoro Gadareo, suo maestro di rettorica, lo disse fino da giovinetto fango impastato col sangue 3. E appena chiamato alle faccende lasciò trasparire i tristi pensieri del cupo animo chiedendo pene tiranniche contro gli autori di liberi scritti 4. Già correva la fama di sue ire, e superbie, e crudeltà, e simulazioni, e soppiatte libidini; e i soldati, poscia ammiratori di sua prodezza nei campi, dissero quale fosse stato in principio la sua intemperanza nel bere mutandogli i nomi di Tiberio Claudio Nerone in quelli di Biberio Caldio Merone (a).

Appena spirato Augusto, pei segreti apparecchi di Livia ebbe in mano le guardie e l'erario, e cominciò il regno con un delitto. Fece assassinare Agrippa Postumo alla Pianosa: e quando vennero a dargli notizia del fatto, disse che non aveva ordinato nulla, e che dovevasi renderne conto al senato: ma la finta minaccia fu tosto lasciata da banda.

Tutti giurarono fedeltà al nuovo imperante, ed egli, quantunque avesse preso subito l'impero, e provveduto

<sup>(</sup>a) Tacito, Ann.. I, 4, e Svetonio, Tib., 42, che ricorda anche le sue orgie quand'era censore, e i premi dati ai bevitori più intrepidi. Vedi anche Plinio, XIV. 28, e Seneca, Epist., 83, 13.

<sup>1</sup> Svetonio, Tib., 68; Plinio, XI, 54.

<sup>2</sup> Svetonio, Tib., 8, 61, 70, Aug. 86 Tacito, Ann., XIII, 3; Dione, LVII, 1.

<sup>3</sup> Svetonio, Tib., 57.

<sup>4</sup> Svetonio, Aug., 51.

cogli eserciti a sua sicurezza e mantenuto ogni uso corte, fece sembiante di non esser nulla, di non volere il comando come faccenda troppo grave per lui: propose di dividerlo coi cittadini, rimproverò loro di non sapere qual fiera bestia fosse l'impero, e dopo avere con sommo studio avviluppato le intenzioni dell'animo, alla fine, quasi sforzato dalle suppliche, cessò di negare, sospirando tuttavia al tempo in cui volessero dare qualche riposo a sua vecchiezza 1. Era la vecchia commedia di Augusto rifatta ora per nuove ragioni, tra cui entrava anche la paura di Germanico, forte dell'amore del po-Anni di Ro- polo e di otto legioni e di molti ausiliarii sul Reno. Esitò anche per parere eletto all'impero e non portatovi da intrighi donneschi, e dalla tarda adozione di un vecchio: e anche per aver modo a studiare gli atti e i volti e i segreti intendimenti dei grandi, e a notare speranze e timori, e coglierne pretesto a future vendette 2.

Del resto incontrò subito non piccole difficoltà nell'esercizio dell'ambita potenza: perocchè se a Roma il popolo si mostrava non curante della servitù, e il scnato non aveva altra faccenda che adulare vilmente il nuovo signore, gli eserciti al di fuori rumoreggiavano fieramente. E in breve giunsero novelle delle legioni sollevate in Pannonia e in Germania.

Le cagioni erano le medesime in tutti. I soldati, sentendo in loro mano tutta la potenza di Roma, e la facoltà di dare e toglier gli imperi, non volevano più tollerare lor dure sorti, il troppo lungo servizio, il piccolo soldo, i premi mal resi, i duri trattamenti dei capi. Prime si levarono le tre legioni di Pannonia eccitate da uomini turbolenti a farsi innanzi coi preghi o colle armi al principe nuovo e mal fermo. Giunio Bleso, loro duce, non potè contenerli per grida o minacce: riuscì solamente a per-

<sup>1</sup> Tacito, Ann., I, 6-8 e 11-13; Svetonio, Tib., 21; Dione, LVII, 2.

<sup>2</sup> Tacito, Ann., I, 7.

suaderli di mandar messaggi a Tiberio con loro rimostranze. Da ciò breve tregua al tumulto, che presto riarse più fiero con scherni e oltraggi ai capi, con ruberie, con sforzamenti di carceri. Nè la sedizione posò neppure al giungere di Druso, figlio di Tiberio, mandato da Roma con Sciano e con più cittadini dei principali, e con buona scorta di guardie. Solamente un ecclissi della luna a ciel sereno atterrì i ribellati, superstiziosamente credenti che l'astro si oscurasse per loro misfatti. E Druso allora cogliendo quel destro, divise gli ammutinati, destò speranze e paure, tolse di mezzo i sommovitori, e schiacciò la sommossa. I particolari della quale sono da vedere in Tacito, che con solennità di concetti e di stile ritrasse il furore delle turbe imperversanti al contemplare la loro moltitudine, e sbigottite all'aspetto del duce: e il mormorare incerto e l'atroce gridare, e poi la subita quiete: e secondo il prevalere della superstizione o della baldanza, ora timide, ora tremende.

Quasi nel medesimo tempo e con violenza maggiore insorsero le legioni del Reno, che stavano in due campi, superiore e inferiore, con due legati e sotto il supremo reggimento di Germanico, allora intento a fare il censo delle Gallic. Si sollevò arrabbiatamente l'esercito inferiore, nè potè ripararvi il legato Aulo Cecina avvilito dai furori di tanti. Vane le parole dei tribuni e dei prefetti del campo: i centurioni furono investiti colle spade, e gettati fuori del vallo o nel Reno. Germanico accorso rapidamente, rimproverò, pregò, minacciò. I soldati gridarono: vogliamo giustizia, ristoro dai crudeli trattamenti, più largo stipendio, men dure fatiche, e alla fine riposo senza miseria. E aggiunscro di esser pronti a dare a lui, se il volesse, l'Impero che stava in loro mano. Alle quali parole, egli quasi contaminato di fellonia, balzò dal tribunale, c tentò la fuga: ma ritenuto dai furibondi, ed esclamando voler morire prima che romper

la fede, si cacciava nel petto la spada, se gli astanti non gli trattenevano la mano. Tratto dagli amici nel padiglione fece concessioni, studiò ogni rimedio per quietare il tumulto, prima che anche l'esercito di sopra seguisse l'esempio. Ma come nulla valeva a posare quegli animi



Statua di Germanico figurato in atto di parlare (Geres cei, Museo Lateranense, 12v. 9).

pieni di sospetti, di paura e di furore, egli pensò a mettere in salvo fra i Treviri la moglie Agrippina e il piccolo figlio Caligola. Quando i soldati videro partire mostamente senza guardie, senza corteggio la moglie del duce per cercare scampo nella fede degli stranieri; punti da vergogna e rimorso, supplicarono che rimanesse. E il duce, fatto suo pro di loro ripentire, rimproverò i delitti commessi, eccitò i sedotti a separarsi dai seduttori: e i rei furono spenti per giudizio degli stessi soldati. Di due legioni, state le prime alla ribellione, e non atterrite dai gastiglii degli altri, fece prendere orribil vendetta da Cecina. Il quale,

d'accordo con gli alfieri e coi migliori del campo, ordinò di dare addosso ai più tristi: e a un segno dato saltarono nelle tende menando tutto a strage. « Di quante guerre civili fur mai, dice Tacito, niuna ebbe tal forma. Non in battaglia, nè da contrarii campi, ma dagli stessi letti,

dopo avere il di insieme mangiato, la notte insieme tranquillamente dormito, a un tratto sorgon nemici, volgonsi contro i ferri. Grida, ferite, sangue son palesi; la cagione occulta, il resto retto dal caso. Molti pur dei buoni vi furono uccisi; posciachè i cattivi, inteso contro chi s'infieriva, dier di piglio all'armi ancor essi. Non v'era freno di legato o tribuno; fu permessa al volgo licenza e vendetta a sazietà. Entrato ne' quartieri Germanico poi, lacrimando e chiamando quella non vendetta, ma macello, fa i corpi abbruciare. Entra allora in quegli animi tuttavia accaniti una smania d'andare contro al nemico in satisfazione del passato furore; non altrimenti potersi placar l'anime degli uccisi compagni, se non ricevendo negli empi petti oneste ferite. Cesare seconda quell' ardorc, e gittato un ponte, fa passare dodicimila de' legionarii, ventisei coorti dei soci ed otto squadre di cavalieri. state pure d'intemerata modestia nella sedizione » 1.

A traverso a selve corse nelle borgate dei Marsi (Westfalia), e trovatili in feste e in banchetti, nè apparecchiati a resistenza, devastò a ferro e a fuoco per 50 miglia all'intorno, non perdonando a sesso, ad età, a cose profane o sacre, e fece strage delle altre tribit venute troppo tardi al soccorso 2. Poscia si ridusse alle stanze del Reno, d'onde mosse l'anno appresso a novelle correrie e arsioni nel paese dei Catti (Assia), coll'intendimento di volgere a suo profitto le interne contese dei parteggianti per l'indipendenza e dei seguaci delle armi straniere. Capo dei primi era al solito il prode vincitore di Varo, e gli altri guidava Segeste, odiatore di Arminio per amore di parte, e anche perchè, come altrove dicemmo, questi gli aveva rapita la figliuola Tusnelda, fidanzata ad un altro. Segeste, traditore della patria, combattuto e assediato pregava di pronto aiuto Germanico,

<sup>1</sup> Tacit), Ann., I. 16-49.

<sup>2</sup> Tacito, 1, 50, 51.

il quale accorso lo levò dalle strette, ed ebbe in poter suo Tusnelda che nell'animo si serbava più moglie che figlia: e, degna di Arminio, in faccia al nemico non era nè piangente, nè supplice: colle mani strette al seno mirava il gravido ventre, pensando alla schiavitù del figliuolo del liberatore di Germania.

Arminio, ora più fiero che mai per la sua donna rapita, e pel figlio servo in seno alla madre, corre furiosamente il paese, e ricordando la crudele avarizia straniera trae a guerra i Cherusci e gli altri vicini, cupidi di serbar libertà o di morire.

Germanico, spediti suoi legati per terra, navigò per le foci del Reno all'Amisia (Ems), e di qui internandosi pervenne alla foresta di Teutoburgo, ove rimanevano ancora umani teschi conficcati nei tronchi degli alberi, e pietosamente rese gli ultimi ufficii alle insepolte ossa delle legioni di Varo. Poi seguì Arminio, ritraentesi per istrani sentieri di selve e di paludi, e, tentato vanamente di coglierlo, tornò alle foci dell'Amisia, d'onde ricondusse al Reno le legioni per mare, ed ebbe gran danno nelle navi dalla tempesta, mentre Cecina tornando per terra fu a pericolo estremo per la stretta via dei Ponti Lunghi sulle paludi tra il Reno e il Visurgi (Weser). Arminio corso innanzi ai nemici, nei tenaci pantani avrebbe rinnovellato la giornata dell'eccidio di Varo, se non era il senno e la prodezza di Cecina. E la fama dei pericoli da cui egli uscì giunse rapida alle stanze del Reno, ove narravasi dell'esercito colto in mezzo, e delle orde germaniche accorrenti ad invadere la Gallia. Tanta fu la paura, che ad impedire l'aspettata invasione volevasi tagliare il ponte presso al luogo, ove poi fu Colonia, se non lo contrastava Agrippina, la quale stando a capo del ponte incuorò i timidi, accolse con lodi e premii le legioni tornate, e fece virilmente le parti di capitano.

I barbari ne presero maggior baldanza: ma Germa-

nico, non avvilito dalla sciagura, ristorò i patiti danni coi soccorsi di Gallia, Spagna e Italia, gareggianti a dare armi, cavalli e pecunia, e quindi con mille navi portò otto legioni in riva al Visurgi, e si incontrò con Arminio Anni di Renel piano di Idistaviso sulla destra del fiume. Ivi fu un grosso e fierissimo fatto, nel quale soprattutti apparve spettabile Arminio sostenente la pugna con mano, con voce e ferite, e salvantesi nella rotta de' suoi col trassigurarsi il volto col proprio sangue. Nel medesimo modo sfuggi suo zio Inguiomero. Molti dei fuggenti rimasero affogati nel fiume. La strage non cessò che al sopravvenir della notte. Dieci miglia di terreno furono ricoperte di cadaveri e di armi germaniche, di cui il vincitore fece un trofeo, e vi scrisse sopra i nomi delle nazioni vinte. Il quale spettacolo afflisse e adirò i Germani così, che subito anelanti a vendetta riapparvero tutti sui campi, condotti da Inguiomero pronto a ogni cosa, e si appiccarono a nuova battaglia, nella quale pure corse in gran copia il loro sangne. Dopo di che Germanico, lodati i suoi prodi, fece un mucchio delle armi nemiche con questa superba epigrafe: « Debellate le nazioni tra Reno ed Elba, l'esercito di Tiberio Cesare consacrò questa memoria a Marte, a Giove, ad Augusto.»

E così vendicata la disfatta di Varo, avviò per terra alcune delle legioni alle stanze, e altre ricondusse da sè stesso pel fiume Amisia e pel mare, ove colto da altra tempesta pati nuovi e più grandi danni di navi rotte o disperse. Alla fine, dopo vari casi, giunse ai quartieri del Reno, ove trovò lettere di Tiberio che lo richiamavano a Roma, e gli impedivano di prosegnire la guerra che, al dire di Tacito, avrebbe potuto compirsi in un'altra campagna 1.

Tiberio per rumoreggiare di sollevazioni o di guerre

<sup>1</sup> T. cito. Arr., 1, 17-71, 11, 5-26.

non si era mosso da Roma. Dapprima aveva dato intenzione di recarsi in persona ad attutare le legioni ribellanti, ma poi non curando le dicerie e le burle della città contro i suoi finti indugii, rimase fermo a non porre a repentaglio sè stesso e lo Stato '. E attendendo a fortificarsi contro il lupo che diceva di tener per le orecchie, si governò accortamente, e nei primi anni il suo reggimento ebbe lode di sapienza e di temperanza anche da Tacito, il quale ricordò gli affari rilasciati a trattare al senato, la facoltà data ai padri di discutere liberamente, l'adulazione repressa, gli onori pubblici affidati ai più degni, e le leggi bene usate, tranne i casi di maestà. Rari in Italia i possessi particolari del principe: non lusso, nè insolenza di servi, pochi i liberti in casa, le liti del principe coi particolari decise dai tribunali secondo la ragion comune. I grani, i tributi e le altre entrate pubbliche erano amministrate da compagnie di cavalieri. La plebe invero pativa del caro, ma non era colpa del principe, il quale non risparmiò spesa ed industria per supplire all'infecondità della terra e alle disgrazie del mare. Provvide che le province non fossero travagliate con nuove gravezze, e che le antiche non si rendessero incomportabili per avarizia e crudeltà. Non battiture di persone, non confiscazioni di beni 2: alleviate con doni di pecunia e remissione di tributi le sciagure di più città dell'Asia rovinate per terremoti: beneficenze riferite con lode dagli scrittori, e ricordate anche oggi dalle rovine di un bel monumento eretto al benefattore in Pozzuoli (a).

Il monumento scoperto nel 1693 a Pozznoli, e poscia trasportato nel Museo di Napoli fu cretto dagli Augustali a Tiberio. È una base quadrata con le imagini delle città beneficate, sculte sui lati: la statua del

<sup>(</sup>a) Tacito, Ann., II, 47, e IV, 13; Strabone, XII, 7, e XIII, 4; Plinio, II, 86.

<sup>1</sup> Tacito, Ann., I, 46, 47, e IV, 4; Svetonio, Tib., 38.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Tacito, Ann., IV, 6 e 7.

Ai governatori dei sudditi egli ricordava che le pecore



Le città asiatiche soccorse dopo i danni di un terremoto (Maseo Nazionale di Napoli)

benefattore sorgeva al disopra. Le città più o meno mutilate rimangono: il benefattore scomparve.

Le città sono dodici in Tacito. e 14 sul monumento. L'epigrafe posta nella fronte del marmo a significare che gli Augustali posero il monumento a Tiberio è chiusa da due figure che si credono rappresentare Sardi e Magnesia del Sipilo, cioè le due città principali tra quelle colpite dal terremoto, e più largamente soccorse perchè più danneggiate. Due degli altri lati hanno tre figure ciascuno, le quali, come vedesì dai loro nomi rimasti interi o mutilati nel marmo, sono Filadelfea, Tmolo, Cime, Mostene, Ege, Ierocesarea: e nell'altro lato di cui diamo il disegno sono sei città coi loro nomi, cioè . . 4NOS (Temnos), CIBYRA, MYRINA, EPHESOS, APOLLONIDEA. Dell'ultima non resta il nome: ma si sa che dapprima vi fu letto firca indicante la città degl'Ircani, ricordata da Tacito. Vedi Minervini, in Mus. Borbon., vol. XV, tav. 1 e 5.

Questa liberalità è ricordata anche dalle medaglie in cui coll'epigrafe elvitatibus asiae restitutis si vede Tiberio assiso, coronato di lauro, e tenente nelle mani patera e scettro. Colem. Monn. frapp. sons l'emp. rom., vol. I. pag. 124, 125. n. 51, 57, e pl. VI.

si voglion tosare, non scorticare 1: e furono accusati e condannati per loro ladronerie molti proconsoli 2. E questi provvedimenti meritavano lode, quantunque non conseguissero pieno l'intento, e non togliessero in più luoghi i mali, da cui i sudditi erano spinti alla disperazione delle armi; e in alcune province, oltre ai governatori, esercitassero brighe e avarizie anche le loro mogli che, superbe, crudeli, ambiziose, avide di potenza comandavano senza freno nei campi, marciavano in mezzo ai soldati, decidevano gli affari 3.

Guardò l'Italia dai ladri e dalle sedizioni i: prese, e spense Clemente schiavo dell'ucciso Agrippa, il quale preparava novità dandosi per Agrippa stesso, e trovava credenti e seguaci, e da ultimo preso e da Tiberio domandato come si fosse fatto Agrippa rispose: Come tu ti sei fatto Cesare 5. Tolse via gli asili moltiplicati in Italia e nelle province a rifugio di debitori e di scellerati 6. A Roma fece reprimere le contese del teatro, e cacciar via gl'istrioni, perchè gli spettatori gareggianti per questi o per quelli venivano spesso alle mani e al sangue 7.

Nei primi tempi fu fermo anche rispetto al denaro; non accettò eredità se non dagli amici, e rigettò quelle di sconosciuti, che lo nominavano erede per edio di altri <sup>8</sup>. Quantunque avesse modi villani fece anche beneficii e larghezze. Sovvenne più senatori caduti in miseria, mentre ad altri rifiutò acerbamente, non volendo che pel troppo donare fallisse lo Stato, e si accrescesse la pigrizia e languisse l'industria <sup>9</sup>. Nel caro delle vetto-

<sup>1</sup> Svetonio, Tib., 32; Tacito, IV, 6; Dione, LVII, 10; Orosio, VII, 4.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Tacito, Ann., I, 74, III, 69, 70, IV, 15, ecc. ecc.

<sup>3</sup> Tacito, Ann., III, 23, 31.

<sup>4</sup> Svetonio, Tib., 37.

<sup>5</sup> Tacito, Ann., II, 39-40; Svetonio, Tib., 25; Dione, LVII, 16.

<sup>6</sup> Tacito, Ann., III, 60-63, IV, 14; Svetonio, Tib., 37

<sup>7</sup> Tacito, Ann., I, 54, 77, IV, 14; Svetonio, Tib., 37; Dione, LVII, 21.

<sup>8</sup> Tacito, Ann., II, 48.

<sup>9</sup> Tacito, Ann., 1, 75, 11, 37, 38, 48; Svetonio, Tib., 17; Velleie, II, 129; Dione, LVII, 10.

vaglie fissò il prezzo del grano, e ad alleviamento dei poveri pagò per ogni modio due denari del suo: e quando si incendiò il monte Celio, sovvenne con denaro alla grande calamità 1. Nè perciò volle mai il titolo di padre della patria, offertogli più volte, e riprese aspramente chi chiamava lui signore, e divine le sue occupazioni, dicendo che era padrone degli schiavi non dei cittadini. e che le sue occupazioni si volevano appellar laboriose e non altro. Vietò anche di giurare nei suoi atti, stimando incerte le cose mortali; nè volle onori di statue o di templi 2.

Quanto ai costumi fece reprimere con gravi decreti e condanne la disonestà delle donne, e vietò che le matrone potessero mettere il corpo a guadagno, dopochè fu veduta una di esse matricolarsi agli edili per meretrice 3. Moderò le spese degli spettacoli, e dètte esempio di parsimonia nelle masserizie e nei cibi. Ma sapeva bene che le leggi suntuarie non giovano a nulla: e quando altri proponeva forti rimedii contro gli apparati della gola e della lussuria, egli dopo severe parole e rimprocci, concludeva sempre per la tolleranza di vizi radicati e cresciuti, e resistenti ad ogni decreto, dicendo doversi da ognuno trovare nel proprio animo la medicina a questi mali; nè volere egli pigliarsi odii e nimicizie per nulla 4. Ai piccoli magistrati conservò la realtà degli uffici, e ai maggiori le sole apparenze. Si alzava per segno di onore alla presenza dei consoli, e dava loro luogo per via 5.

Al popolo tolse fin da principio anche il nome, che solo gli restava, dei diritti politici, trasferendo dal Campo Marzio al Senato le elezioni dei magistrati, e tutti gli

<sup>1</sup> Tacito, Ann., II, 87, IV, 64, VI, 45; Velleio, II, 130; Svetonio, Tib., 48; Dione, LVII, 16.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Tacito, Ann., I, 72, II, S7; Svetonio, Tib., 26, 27; Dione, LVII, S.

<sup>3</sup> Tacito, Ann., II, 85; Svetonio, Tib., 35.

<sup>4</sup> Tacito, Ann., III, 52-51.

<sup>5</sup> Tacito, Ann., IV, 6; Svetonio, Tib., 31; Dione, LVII, 11.

altri poteri dei comizi popolari che, sotto il nome dei padri, d'ora in poi stanno affatto in mano del principe 1. Egli a suo piacere ed arbitrio nomina i cittadini agli uffici 2 e da sè stesso, o per mezzo del servile senato ordina le leggi e giudica delle vite degli uomini. E se poi si continua a parlar di comizi, questi sono una ceremonia e non altro: l'assemblea è chiamata solo a ratificare gli ordini venuti dell'alto (a). La cosa non curata dal popolo se non con vano schiamazzo, fu detta ordinazione dei comizi 2 da Velleio Patercolo, parlante la sozza lingua di tutti coloro che, nelle più triste età, dissero i despoti fondatori dell'ordine e salvatori del mondo. Nel senato Tiberio trovò più viltà che non volesse, e talora se ne mostrò stomacato, e resistè ai troppo ardenti, e ne temperò il soverchio zelo di servitù 4.

Interveniva ai tribunali come consigliere dei giudici per vegliare alla giustizia e alla osservazione delle leggi, e fu causa di molti ordini contro alle pratiche e al favore dei potenti: ma, mentre colla sua presenza voleva aiutare la giustizia, toglieva la libertà dei giudizi <sup>5</sup>. E di libertà egli favellava sovente, dicendo che in città libera dovevano esser libere le menti e le lingue: ricordava l'osservanza dei dettami della sapienza antica, non aversi a scemare il diritto dalla potenza dei principi, nè usar l'imperio ove si può far colle leggi. Belle parole, osserva Tacito, ma fatti vani o falsi, che dalle finte mostre di libertà doveano riuscire a servitù più crudele <sup>6</sup>.

<sup>(</sup>a) Di comizi consolari è parlato da Svetonio (*Domit.*, 10), da Plinio (*Paneg.*, 63) e da Seneca (*Epist.*, 118). Vedi Merivale, chap. XLIV, vol. V, pag. 119 e segg.

<sup>1</sup> Tacito, Ann., I, I5 e Sl.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dione, LVIII, 20.

<sup>3</sup> Velleio Patercolo, II, 121.

<sup>4</sup> Tacito, Ann., III, 65; Svetonio, Tib., 27.

<sup>5</sup> Svetonio, Tib., 33; Tacito, I, 75; Dione, LVII, 7.

<sup>6</sup> Svetonio, Tib., 23; Tacito, Ann., 1, 81, 111, 69.

E a malgrado delle dissimulazioni, la feroce bestia a poco a poco mostrava i denti, con cautela dapprima, finchè non venne il tempo di imperversare senza riguardi e di dar di piglio apertamente nell'onore, nella roba e nel sangue. Già fino dai primi giorni avea mostrato come



Tiberio (Mongez, Icon. Rom., pl. XXII, n. 1)

intendesse la giustizia e la libertà del parlare, allorchè un cittadino in un funerale si fece a chiedere al morto, che riferisse ad Augusto che non erano ancora stati pagati i suoi lasciti al popolo. Tiberio, risaputa la cosa, ordinò che fosse preso il motteggiatore, e datagli la sua parte dei lasciti, lo fece impiccare, perchè andasse a por-

tarne la novella ad Augusto <sup>1</sup>. Poscia apparve brutto di atroce egoismo, di bassa gelosia, di viltà incredibile nel vincitore dei Germani e dei Dalmati, e inferocì per sete inestinguibile di sangue, e per barbarie crescente cogli anni, e potè sostenere il paragone coi più abominevoli despoti che la storia ha consacrato all'esecrazione degli uomini.

La paura governava quest'uomo sempre esitante, e oscuro in volto e in parole, dotto a dissimulare e a finger tutto, tranne l'affabilità, non contento nè della franchezza nè dell'adulazione, sdegnoso della libertà e della servitù, diffidente del senato, del popolo, delle province, degli eserciti, e massime del successore.

Spento Agrippa Postumo, rimaneva a turbargli i sonni Germanico, caro al popolo e alle legioni, e perciò più temibile. Nè a temperare la paura valeva il severo contegno del prode figlio di Druso, nè la fedeltà a tutta prova, nè l'orrore mostrato quando le legioni tumultuanti gli offrirono l'impero. A cotali virtù non credeva Tiberio. giunto al potere supremo per la via degli intrighi, e delle tristizie. Egli odiava Germanico perchè affabile e d'ingegno civile, e amatissimo dall'universale per la memoria di Druso. Anche la vecchia Livia soffiava nell'odio per sue stizze con Agrippina, moglie a Germanico, donna di animo indomito, segnalata per fecondità, famosa per pudicizia. Questa andava compagna al marito sui campi, si mostrava forte ai pericoli, attutava le sedizioni, rassegnava le schiere, dava donativi 2. Le quali cose parevano a Tiberio una cospirazione contro di lui, e ne era più punto il suo animo, già turbato e pieno di sospetti, pel grande affetto dei soldati a Germanico, e per la gloria di armi da esso acquistata. D'onde il proposito di toglierlo alle legioni di Germania, e di mandarlo ad altri destini 3.

<sup>1</sup> Svetonio, Tib., 57; Dione Cassio, LVII, 11.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Tacito, Ann., I, 33, 10, 41, 69.

<sup>3</sup> Tacito, Ann., 1, 52, 69, II, 5.

Lo richiamò a un secondo consolato e al trionfo: e Germanico venne, e fu più che mai festeggiato. Era giovine,

bello della persona, prode in guerra: si porgeva affabile, generoso. Tutti speravano da lui migliori destini alla patria. Tutto il popolo di ogni ordine e sesso ed età pieno di entusiasmo andò ad incontrarlo a 40 miglia fuori della città. Così tutte le coorti pretoriane quantunque a due sole fosse stato ordinato di uscire: e lo acclamarono ardentemente quando ai 26 maggio comparve sul carro trionfale con Agrippina e con cinque figliuoli, preceduto dai simulacri dei monti, dei fiumi e maniche, e dai prin-



Anni di Rema 770, di G. C. 17.

delle battaglie ger- Trionfo di Germanico, con Tusuelda, moglie di Arminio, e Tunelico suo figlio (Cohen, e Mon. ined. Istit.).

cipali nemici fatti prigioni, tra cui Tusnelda, moglie di Arminio, e Tumelico suo figlio (a).

(a) Tacito, Ann., II, 41, 42; Strabone, VII, 1; Svetonio, Calig., 4. La medaglia rappresentante il trionfo ha nel diritto Germanico su quadriga

Fu eretto un arco trionfale presso il tempio di Saturno per le insegne di Varo ricuperate (a), duce Germanico, auspice Tiberio, il quale in nome del trionfatore donò a ciascuno della plebe 300 sesterzi e lo fece suo collega nel consolato per l'anno seguente: ma perciò non fu creduto che egli amasse di più o avesse meno in sospetto questo suo nipote e figlio adottivo. L'opinione d'allora fu che cogliesse la prima occasione per allontanare da Roma il giovane carissimo al popolo, e amato anche da alcuni alla corte parteggiante tra lui e Druso, uomo da poco ma preferito dal principe come suo proprio sangue. Tiberio mandò il figlio a sorvegliare Illirii e Germani, e destinò Germanico al governo dell'Oriente ove si turbavano regni e province, e si riagitavano a guerra i Parti, cacciato come straniero il re Vonone avuto da Roma, e posto in suo luogo l'Arsacide Artabano: era agitata l'Armenia a causa dello stesso Vonone accolto nella fuga e fatto re degli Armeni, e quindi richiesto minacciosamente dai Parti e, per evitare la guerra, tratto a sè con artificio dal governatore di Siria, e custodito con pompa e nome reale e serbato alle future occasioni. E si turbavano Commageni e Cilici per la morte dei re Antioco e Filopatore, e Siria e Giudea pregavano alleviamenti ai troppo gravi tributi, mentre da un altro lato occorreva ordinare la Cappadocia ora ridotta a provincia dopo la fine del vecchio re Archelao morto a Roma. Tiberio disse

trionfale colle parole GERMANICUS CAESAR; e nel rovescio Germanico con scettro sormontato da un'aquila e coll'epigrafe signis recept. (receptis) devictis GERM. (anis) s. c. (Senatus consulto). Colien, Monn. frappées sous l'emp. rom., I, pag. 138, pl. VIII, n. 5.

Per la statua supposta di Tusnelda che è sotto le Logge dei Lanzi a Firenze, e per la testa di Tumelico del Museo Britannico, vedi *Monum. ined. Istit.*, vol. VIII, tav. 28, e Göttling, in *Annal. Istit.*, 1841. p. 58-61.

(a) Delle aquile di Varo erano state riprese due, secondo le testimonianze di Tacito (Ann., I, 60, e II, 25): la terza fu ricuperata ai tempi di Claudio (Dione, LX, 8). Conf. Floro, IV, 12, 38.

in senato la sola sapienza di Germanico capace a comporre l'Oriente sommosso, essendo egli stesso in età deelinante, e Druso non ancora uomo fatto; e con decreto dei padri gli fece dare il governo delle province oltremarine con maggioranza d'imperio su tutti i governatori. Ma gli messe alle spalle come aiutatore (a) e sorvegliatore Gneo Calpurnio Pisone, uomo superbo e feroce, destinato al governo della Siria dopo averne rimosso Cretico Silano stretto di affinità con Germanico. Credevasi che Pisone avesse segreti mandati contro di lui: e Munazia Plancina. sua moglie, che lo seguitò al governo di Siria, era incaricata di travagliare con gare femminili Agrippina: e l'una e l'altro menarono fieramente lor triste arti!.

Germanico mosso da Roma prima della fine dell'anno, imbarcato ad Ancona approdò in Dalmazia per visitar Druso con cui visse sempre in buona concordia, e quindi corso con mala fortuna pei mari Adriatico e Ionio, visitò il golfo famoso per la vittoria di Azzio, e i trofei ivi consacrati da Augusto, e il campo d'Antonio suo avolo, e di là si volse ad Atene. Era egregiamente nutrito di lettere, nobile scrittore di versi, autore di commedie greche, eloquente in greco e in latino, dotto ed elegante traduttore di Arato<sup>2</sup>, ammiratore, come i più culti romani, di tutte le belle e grandi cose dei Greci: e quindi per rispetto alla città madre della sapienza e dell'arte, e antica confederata di Roma, egli console tenne un solo littore. I Greci lo accolsero con esquisitissimi onori met-Anni, Rotendo innanzi fatti e detti dei loro maggiori per dare di c. c. is. all'adulazione più dignità 3. E di loro ammirazione e af-

<sup>(2)</sup> In appresso quando si trattava di giudicar. Pisone ribelle, Tiberio isse in senato adjutirem Germanico detrin e se. Tacito, Ann., III. 12.

<sup>1</sup> Tackto, 4 n , 11, 1-1 - 1.-41.

<sup>2</sup> Ovili . Fist , I, 1 -15 Er Po o, 11. 5. (1-76. IV, 3. 67-78; Swetonio. C 13., 3; Ia 10, An ; , 11, 83.

<sup>3</sup> T. cito, 11, 13.

fetto per lui si credè trovare ricordo in un bell'onice ove Agrippina sotto figura di Cerere, e un giovane con qualche rassomiglianza a Germanico stanno sopra carro tratto da alati serpenti, come quello in cui Cerere mandò Trittolemo a insegnare l'agricoltura ai mortali cominciando dal piano di Eleusi nell'Attica!



Germanico e Agrippina in figura di Trittolemo e di Cerere (Icon. Rom., XXIV, 3).

Passò poi in Eubea e in Lesbo ove Agrippina ebbe Giulia, suo ultimo parto, e di là nei confini d'Asia e in Perinto e in Bisanzio città di Tracia. Poscia entrò per lo stretto della Propontide e per la foce del Ponto, vago di conoscere quei luoghi antichi e famosi, e a un tempo

<sup>1</sup> Mongez, Iconogr. Rom., vol. p. II, 136; pl. XXIV, n. 3.

per confortare quelle province travagliate dalle interne discordie e dalle angherie dei magistrati. Impedito dagli Aquiloni di approdare all'isola di Samotracia famosa e venerata pei misteri della religione dei Cabiri, vide Ilio cuna di Roma, ricosteggiò l'Asia e approdò in Colofone a consultare l'oracolo di Apollo Clario che fu detto gli annunziasse con oscure parole vicina la morte.

Intanto Pisone per dar pronta mano a sue male opere entra furiosamente in Atene, pieno di sdegno perchè uon gli hanno fatto grazia di un falsario condannato dall'Areopàgo, chiama la città feccia di ogni nazione, le ta colpa degli onori resi a Germanico, e morde obliquamente anche lui per aver con modo non degno del nome comano corteggiato gente siffatta. Poi per le Cicladi continua sua via, e spinto da tempesta agli scogli corre pericolo estremo, e ne scampa solo per l'aiuto che umanamente gli manda Germanico; ma non fatto più mite per questo, dopo averlo incontrato a Rodi, rapidamente passa oltre, e recatosi alle legioni di Siria fa ogni opera di corruzione per trarle ai suoi intenti. E Plancina lo aiuta sui campi e ai militari esercizi aizzando i soldati con invettive ad Agrippina e a Germanico. Delle quali cose sono guasti anche i migliori perchè bisbigliansi fatte non senza voler di Tiberio.

Germanico sapeva ogni cosa: ma intento soprattutto a riordinar le province, si volsc all'Armenia, e aspettando invano gli aiuti chiesti al governatore di Siria, quictò il paese dandogli a capo Zenone, figlio di Polemone del Ponto, il quale fin da fanciullo emulando gli usi e i costumi d'Armenia era caro ai grandi c alla plebe; e nella città di Artassata gli pose in capo la corona reale, e tutti contenti lo gridarono re chiamandolo Artassia dal nome della città. Alla Cappadocia ridotta a provincia lètte un legato e la sgravò di alcuni dei regii tributi per farle parere più mite l'impero di Roma: e i Commageni furono per la prima volta sottoposti a un pretore. Ai messaggi dei Parti recanti che Artabano per rinnuovare alleanza e amicizia verrebbe a riva d'Eufrate a congiunger le destre, e intanto chiedeva fosse cacciato Vonone di Siria, Germanico rispose con pompa rispetto all'alleanza richiesta, e con decoro e modestia quanto al venire del re ad onorarlo: e Vonone, protetto dal governatore di Siria pei doni che avea fatti a Plancina, confinò a Pompeiopoli, città marittima della Cilicia, dove poco appresso tentando fuggire fu ucciso da chi lo aveva in custodia.

Compiute le cure più gravi del riordinar le province continuavano i disordini del governatore di Siria sempre oltraggioso e recalcitrante ai comandi, prepotente in atti e in parole, rispondente con altere scuse ai rimproveri fatti con ira compressa, pretendente ad onori uguali a quelli del capo supremo, e in ogni occorrenza tanto più superbo e feroce quanto Germanico più porgevasi mansueto e benigno. Quindi più si concentravano e più si invelenivano gli odii <sup>4</sup>.

Per distrarsi da questa rivalità che gl'inaspriva il dolce animo, Germanico l'anno appresso (772) sotto colore di visitar la provincia si recò a vedere le antichità e le maraviglie d'Egitto. Andò pel Nilo cominciando da Canopo, vide le grandi rovine dell'antica Tebe, il colosso vocale di Memnone, le piramidi emulatrici dei monti, e giunse fino ad Elefantine, e a Sienc termine allora dell'Impero di Roma. Coll'aprire i granai fece rinviliare il prezzo dei grani, e fece molte cose piacevoli ai popoli. Andava senza guardie vestito alla greca, come già Scipione in Sicilia. Del che lo rimproverò leggermente Tiberio mentre gli scriveva agre parole sull'essere entrato in Alessandria contro il divieto d'Angusto ai senatori e cavalieri di

<sup>1</sup> Tacito, Ann., II, 54-58 e 68.

conto di andare in Egitto senza licenza del principe, affinchè niuno potesse affamare l'Italia tenendo con poco presidio quella provincia, chiave di terra e di mare 1.

Al ritorno in Siria trovò Pisone divenuto nemico aperto. e guasta per lui ogni cosa, e contrariati o distrutti gli ordinamenti suoi per le città e tra i soldati. Quindi aspre parole da una parte e più feroci fatti dall'altra. Pisone piuttostochè cedere stabili di lasciare la Siria, ma alla notizia di una malattia di Germanico sostò in Antiochia: e come l'udi riaversi e farsene sacrifizi e festa dal popolo, egli furibondo con suoi littori messe sottosopra le vittime e tutto l'apparato festivo. Poi se ne andò a Seleucia per attendere a che riuscisse la malattia ridestatasi e fatta più cruda dalla persuasione che ne fosse causa il veleno. Germanico allora con lettera disdisse la sua amicizia a Pisone, e gli ordinò di sgombrar la provincia. Ed egli salpò ma a lenta voga per essere più pronto al ritorno appena la morte di Germanico gli riaprisse la Siria, poi si arrestò per attendere a che riuseisse la malattia. Germanico aggravò e morì in Antiochia per male artico affaturamenti di Pisone e di Plancina, secondo che allora corse la fama. È narrato che furono scavate dal suolo e dalle pareti ossa umane con incantesimi e scongiuramenti e col nome di Germanico su piastre di piombo, e ceneri arsicciate e intrise di sangne, e altre malie con cui credevano consacrarsi le anime ai Numi infernali (\*). Sul che non vi è nulla di certo,

L'uso di serivere in piastre di piombo il nome dei nemici, che volevansi

<sup>(1)</sup> Et reperiebantur solo ac parietibus erutae humanorum corporum reliquiae, carmina et devotiones, et nomen Germanici plumbeis tabulis insculptum, semiusti cineres ac tabe obliti, aliaque maleficia, quis creditur animas numinibus infernis sacrari. Tacito, Annal., II, 69, e Dione, LVII, 18, il quale afferma anche che Germanico morì per frode di Pisone e di Piancina, con sommo piacere di Tiberio e di Livia.

<sup>1</sup> Tacito, Aur. . 11, 59-61.

tranne la persuasione in che era il morente di perire per insidie e malie e veleni dei suoi persecutori. E negli ultimi istanti lo disse chiaro agli amici, cui legò sue vendette, mentre ad Agrippina raccomandava, che per l'amore di lui e dei comuni figliuoli ponesse giù l'alterigia, sottomettesse l'animo all'incrudelita fortuna, nè irritasse a Roma i più potenti di lei. Corse voce che in segreto le dicesse anche ciò che temeva di Tiberio.

Fini nel vigore dell'età e delle speranze, a 34 anni, Anuldi Ro- Fini nel vigore dell'età e delle speranze, a 34 anni, rea 772, di con gran lutto delle province circostanti: pianto da popoli e re, sì era dolce agli alleati, mansueto ai nemici e venerabile del pari a vederlo e a udirlo.

> « Senza imagini nè pompe, scrive Tacito, furono splendide l'esequie per le lodi e la memoria di sue virtù. Eravi chi comparava sua bellezza, età e genere di morte ed anche la vicinanza del luogo ove morì, coi destini d'Alessandro Magno. - Ambi di bel corpo, alto legnaggio, non molto sopra ai 30 anni, per insidie de suoi tra straniere genti caduti. Ma questi aveva vivuto mite agli amici, temperato ai piaceri, contento d'una moglie, certo de' suoi figliuoli; non men guerreggiatore, benchè men temerario, e impedito di mettere il giogo alle Germanie, pur abbattute da tante vittorie. Che se fosse stato solo arbitro delle cose, se avesse avuto dritto e nome regio, tanto più facile avrebbe conseguita la gloria dell'armi, quanto soprastava in clemenza, temperanza ed ogni altra bontà. - Il corpo, prima che arso, fu snudato sul Fôro d'Antiochia destinatogli a sepoltura. Se portasse segni di veleno non è chiaro; interpretandone ciascuno

> ammaliare e maledire e consacrare agli Dei infernali, e attestato da parecchie tavole greche e latine che ancora rimangono, piene di siffatte imprecazioni. Vedi Boeck. Corpus inscript. Graec., 538 e 539; Henzen, Annal. Istit., 1846, pag. 203-217, e Bullet. Istit., 1849, pag. 77; Lenormant, De tabulis devotionis plumbeis Alexandrinis, in Rheinisches Museum, 1854, pag. 365-382.

diversamente secondo che pendeva a pietà verso Germanico e a' conceputi sospetti, ovvero al favor di Pisone » 4.

Pisone, avuta la novella nell'isola di Coo, ne fece gran festa, uccise vittime, menò furiosa allegrezza, e Plancina si vestì panni più lieti. Poscia tornò a Siria d'onde era



Busto di Germanico (Mongez, Icon. Rom., tav. 21, m 2).

stato cacciato, e apertamente ribelle tentò invano di ripigliarne il governo dato già a Gneo Senzio dal consiglio dei legati e dei senatori del campo; e infelicemente combattè in guerra civile, e fu vinto e preso e mandato a

<sup>1</sup> Tacito, Ann., II, 69-73; Svetonie, Calig., 1-5; Dione, LVII, 18.

Roma <sup>1</sup>, ove preparavasi contro di lui grossa tempesta dagli amici del morto, intenti a raccoglier prove all'accusa.

A Roma, come prima giunse la notizia della malattia di Germanico, il popolo scoppiò in ira e lamenti; e apertamente accusavano le trame di Livia con Plancina. Poi quando certi mercatanti partiti di Siria portarono nuove più liete si fece smodata allegrezza: corsero in folla le vie gridando: Salvo Germanico, è salva Roma, salva la patria; corsero con lumi e vittime al Campidoglio per ringraziare gli Dei, e quasi divelsero le porte del tempio: da ultimo saputa con certezza la morte, vi fu silenzio e gemito universale, e onori al morto in tutte le guise che sa trovare ingegno d'amore. Decretato che il nome di lui si cantasse nei Carmi dei Salii, che se ne portasse l'imagine nei giuochi circensi: che avesse sepolcro in Antiochia, sedie curuli tra i sacerdoti d'Augusto, e archi a Roma, sul Reno e in Siria, con iscrizioni ricordanti sue geste. A Spoleto rimane ancora l'arco coi nomi di lui e di Druso, figliuol di Tiberio (a). Innumerevoli le statue e i luoghi destinati a venerarlo. L'imagine sua fu data anche per insegna ai cavalieri per la marcia degli idi di luglio, e una squadra di essi si chiamò dal suo nome. Proponendosi di porgli il ritratto tra gli oratori sopra scudo d'oro e d'insigne grandezza, Tiberio affermò di dedicargliene egli uno uguale agli altri, perocchè l'eloquenza non si giudica dalla fortuna, e a lui sarebbe assai gloria l'esser tenuto tra gli antichi scrittori <sup>2</sup>. Si credè anche figurata la sua apoteosi in un'opera d'arte nel giovane che s'inalza sulle ali di un'aquila mentre una Vittoria volante gli pone una corona sul capo 3.

<sup>(2)</sup> Vedine la descrizione, il disegno e l'epigrafe in Sansi, Storia di Spoleto, vol. I, pag. 195-198 e 268, e tav. X. n. 2.

<sup>1</sup> Tacito, Ann., II, 74-81.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Tacito, II, S2-S3; Svetonio, Calig., 6.

<sup>2</sup> Vedi Mongez, Icon. Rom., pl. XXIV bis, n 5.

Poscia il dolore si rinnovò più rumoroso al giungere di Agrippina con le ceneri nell'urna funebre. Gran folla accorsa quando sbarcava a Brindisi ingombrò mesta le vie, e con affetto gentile domandava a sè stessa, se colle acclamazioni o colla solennità del silenzio dovesse confortare l'infelice donna e onorare l'estinto. Tiberio avea



Arco di Germanico e di Druso a Spoleto (Sansi).

mandato due coorti pretorie con ordine ai magistrati di Calabria, di Apulia e Campania di rendere gli ultimi onori a Germanico. I figli di questo rimasti in città, suo fratello Claudio, e Druso gli andarono incontro a Terracina. Per tutta la via era un accorrere in folla dalle colonie, dai luoghi vicini e lontani, e accompagnare l'urna con gemiti e bruciar vesti e profumi, secondo l'uso dei funerali, e far sacrifizi. Uscirono in folla anche i primi di Roma, e consoli e senatori e gran parte del

popolo: e non era dolore adulante, perchè la mal dissimulata contentezza di Tiberio era nota a tutti. Il principe e sua madre Livia non uscirono fuori, stimando disdicevole a loro maestà il mostrarsi a piangere in pubblico, ovvero, nota Tacito, per non far conoscere falso lor duolo a tanti volti scrutatori. E perchè fosse meno notata l'assenza, ritennero in casa anche la vecchia Antonia, madre di Germanico, la quale non prese parte a niuna ceremonia pel figlio. Quando le ceneri furono riposte nel sepolcro di Augusto la città era pel silenzio come un deserto, o desolata per il gran pianto: le vie brulicavano di popolo, Campo Marzio ardeva di faci, tutti gridavano caduta con Germanico la Repubblica, morta ogni speranza: e quantunque sapessero di far dispetto a Tiberio, chiamarono Agrippina onore della patria, solo sangue di Augusto, specchio unico della virtù antica, e pregavano gli Dei che salvassero i suoi figliuoli dagli iniqui. Tiberio, a frenare il troppo entusiasmo, con un editto ricordò al popolo le grandi sciagure sostenute dagli antichi con più fermo animo, e rimandò tutti alle usate faccende e anche ai piaceri (a).

Poi dall'amore pel morto passarono naturalmente al furore contro quelli da cui stimavasi ucciso. Le ire popolari si accrebbero al giungere di Pisone e di Plancina, tornati a Roma con grande apparato, e banchettanti lietamente in lor casa del Fôro, parata a festa, quasi a insulto del pubblico dolore. In quella irritazione dell'odio gli amici di Germanico portarono contro Pisone l'accusa di aver governato sediziosamente le legioni di Siria, e adoperato malie e veleni contro Germanico, e celebrato sua morte con feste e con sacrifizi, e poscia usato le

<sup>(\*)</sup> Tacito, Ann., III, 1-6. Sui casi di Germanico e di Azrippina vedi Merenate, De casibus Germanici, ecc., Romae 1822, il quale cita in fine anche tutte le iscrizioni e medaglie che ad essi si riferiscono.

armi contro lo Stato per ripigliare la provincia. Chiedevano che Tiberio stesso ne giudicasse, e anche l'accusato non era scontento di aver lui a giudice. Ma Tiberio si rifiutò, e rimesse la causa al senato.

Invano Pisone cercò difensori tra i più illustri: la maggior parte spaventati dall'odio pubblico se ne scusarono in vari modi: e tutti erano intenti a vedere se Tiberio nascondesse a bastanza o mostrasse l'animo suo. Egli parlò con studiato temperamento: disse volersi severa, non animosa giustizia: gli accusatori provassero loro detti: l'accusato e i difensori producessero liberamente ciò che serviva a scolparlo; i giudici guardassero alla verità, non al dolore del principe.

L'avvelenamento non fu provato in niun modo, quantunque i giudici rimanessero implacabili per non poter credere che Germanico fosse morto senza tradimento. Chiaro era il delitto dei soldati corrotti e delle armi rivolte contro allo Stato: e Pisone stesso nelle sue lettere a Tiberio si dichiarava reo di rivolta, e chiedeva grazia pel figlio Marco, che lo aveva sconfortato dal tornare in Siria. E questo bastava a rendere implacabile il principe, il quale del resto, consapevole o no delle trame di Pisone contro a Germanico, aveva interesse a perdere l'accusato per dileguare colla condanna i sospetti di complicità. Il popolo era furioso fuori della Curia, e minacciava di sbranar l'accusato colle sue mani, se scampasse dai giudici, e ne traeva le statue alle Gemonie.

Pisone, al veder Tiberio impassibile senza segno d'ira o pietà, perdè ogni speranza, si tenne morto, e la mattina fu trovato in sua stanza scannato col coltello in terra. Secondo alcuni si dètte morte da sè: secondo altra voce lo fecero uccidere, per impedire che mostrasse in senato le commissioni avute dal principe contro a Germanico. I contemporanei e i posteri narrarono variamente il fatto, e la verità rimase avvolta di tenebre.

Tiberio premiò gli accusatori di dignità e di sacerdozii, ma condiscese anche alle ultime preghiere del morto, liberò la famiglia dal disonore, rilasciò la più gran parte dei beni paterni ai figliuoli. Per Plancina, che aveva separato la sua causa da quella del marito, egli allegò con vergogna e ignominia le preghiere di sua madre Livia: e allora andò salva per finire più tardi di propria mano, accusata di noti delitti, quando perivano rei e innocenti: e per una strana bizzarria di fortuna tornarono fatali anche a lei le sciagure della sua nemica Agrippina.

Nel tempo che Germanico pacificava l'Oriente, Druso, figlio di Tiberio, mandato sul Danubio perchè sui campi si acquistasse l'amore dei soldati, lavorava d'intrighi per eccitare a discordia e a guerra civile i Germani, partiti in due leghe nemiche dopo la vittoria sulle legioni di Varo. Da una parte Arminio col suo zio Inguiomero sotto il vessillo della libertà riuniva i Cherusci e le genti dell'Elba e del Weser; e dall'altra stavano Marcomanni, Svevi e più altri sotto Maroboduo despota e potentissimo duce che Tiberio stesso disse più formidabile a Roma di quello che già furono Pirro ed Antioco. Ma il suo contegno di traditore dopo la rotta di Varo fece disertare da lui varie genti che passarono ai Cherusci, dai quali in compenso disertò con suoi clienti Inguiomero geloso e sdegnoso di sottostare al nipote. Maroboduo e Arminio uniti avrebbero assicurato l'indipendenza germanica: separati e nemici rovinarono la patria e sè stessi. Si affrontarono con esito incerto e rovinoso da ambe le parti: ed aspettavasi nuova battaglia, quando Maroboduo ritraendosi ai colli confessò di avere ayuta la peggio, e fu nella sciagura abbandonato da molti, e chiese aiuto a Tiberio. Questi dapprima rispose: Tu non ci aiutasti contro i Cherusci, e non meriti aiuto da noi. Poscia gli

<sup>1</sup> Tacito, Ann., III, 7-19, VI, 26; Svetonio, Tib., 52; Dione, L.VII, 18

mandò Druso, che sotto nome di paciero soffiò più che mai nel fuoco della discordia, e trasse lui malconcio ai termini estremi, levandogli contro Catualda capo dei Gotoni, già suo nemico, il quale entrato poderoso tra i Marcomanni, sedusse i maggiorenti, sforzò la reggia e il castello, e ne prese i tesori. Maroboduo da ogni parte deserto passò il Danubio, e dal Norico scrisse di nuovo a Tiberio chiedendogli l'amicizia di Roma. La conclusione della risposta fu che avrebbe asilo a Ravenna: ed egli venne, e Tiberio lo usò come strumento di sua politica per ispaventare gli Svevi, mostrandolo a ogni loro mossa pronto a tornare nel regno. Ma non parti mai d'Italia in diciotto anni che invecchiò oscurato dalla troppa brama di vivere. Neppure Catualda finì lietamente. Cacciato via dagli Ermonduri e ricorso alla protezione di Roma finì rilegato a Fôro Giulio (Fréjus) nella Gallia Narbonese 1.

Distrutta dalle discordie germaniche, e dagli intrighi romani la potenza dei Marcomanni, cadde anche quella dei Cherusci e di Arminio. Un capo dei Catti offri di levarlo di mezzo se da Roma gli fosse procacciato veleno. Gli fu risposto: il popolo romano essere uso a vendicarsi dei nemici non con frodi nè di soppiatto, ma apertamente e colle armi. E Tiberio ne prese cagione di vanti, e paragonò sè a Fabrizio che impedì l'avvelenamento di Pirro. Ma Arminio circondato di nemici non tardò a scomparire. È detto che inorgoglito di sua fortuna aspirava a regnare sulle genti da lui fatte libere, e fu assa- Annidi Rolito colle armi e pugnò con varia fortuna, e alla fine G. C. 20. cadde per inganno de' suoi parenti. Ciò solo sappiamo della fine dell'eroe germanico celebrato da Tacito con queste parole che sono l'epigrafe più eloquente pel monumento che ora gli pone la libera patria nella selva di Teu-

<sup>1</sup> Tacito, Ann., II, 41-16 c 62-63.

toburgo dove distrusse le legioni di Varo (\*): « Liberatore non dubbio della Germania, disfidatore non del popolo romano in sul nascere, come altri re e duci, ma del suo fiorentissimo imperio: vario nelle battaglie, non vinto nella guerra, compiè 37 anni di vita, 12 di potenza. Si canta anche ora dai barbari; è ignoto negli annali dei Greci ammiratori solamente di lor proprie cose; nè celebrato secondo suo merito dai Romani, magnificatori dei fatti antichi, e dei presenti incuriosi » (\*).

(4) Il grande monumento nazionale, che sarà inaugurato ai 16 agosto di quest'anno 1875, sorge presso Detmold, condotto con grande e lungo amore dall'architetto Giuseppe Ernesto von Bandel. Sulla spada d'Arminio, lunga 24 piedi e pesante undici centinaia di libbre, sono scritti in lettere d'oro questi due versi:

DEUTSCHE EINIGKEIT MEINE STAERRE MEINE STAERRE DEUTSCHLANDS MACHT

cioà: l'unità germanica è la mia forza, la mia forza è la potenza della Germania.

Pel disegno del monumento vedi Böttger, Ein sicherer Führer, e Lie Gartenlaube illustrirtes Familienblatt, Leipzig 1875, n. 21, pag. 357.

Con molto piacere qui ricordiamo che il Prof. Michele Ferrucci, insigne latinista italiano, fino dal 1840 compose l'epigrafe pel colosso d'Arminio in questi semplici e nobilissimi versi, a ciò invitato dal principe Leopoldo di Lippe Detmold, allora suo scolare a Ginevra:

REIC, UB!, ROMANO, RUBUERUNT, SANGUINE, VALLES
DUNQUE, DATUS, TERNA, CUM, LEGIONE, NECI
HOSTIBUS, HEIC, TERROR, POST, SAECULA, MULTA, RESURGO
VINDEN, GERMANI, NUMINIS, ARMINIUS,

(b) Tacito, Ann., II. 88. L'eroe della libertà germanica entra, come su notato, nel campo della storia ad un tratto, vi splende di sulgidissima luce, poi scomparisce ad un tratto nella notte dei secoli: misterioso nel principio e nel fine: inalzato a somma gloria dalle sue imprese, sorse spento dagli emuli, che non ne potevano sopportar la grandezza. In ogni modo ebbe la ventura di morire libero e senza vergogna, quando a lui la schiavitù della moglie e del siglio rendevano meno cara la vita. A niun altro



Monumento di Arminio (Gartenlaube).

Anche in altre parti Tiberio sovente più che colle armi fini le contese con accorgimenti e astuzie. Il fatto più lungo e più grosso del suo tempo, dopo la guerra germanica, fu la sollevazione di Tacfarinata in Affrica. Era un Numida che, dopo aver militato tra gli ausiliari del campo romano, disertò, divenne capo di vagabondi e di ladri: poscia, tratti con sè Musulani e Mori, a varie riprese fece scorrerie e guerre più anni (770-777), ora

Tacito dètte lodi più grandi di quelle con cui adornò il liberatore della Germania celebrato nei canti nazionali, custodi delle patrie memorie. Ora di questi canti non rimane più traccia: e niuna tradizione o leggenda ricorda il grand'uomo. Nulla si seppe di lui nel medio evo. Solo fu creduto che l'idolo Ermensul, onorato di tempio e di voti, e distrutto da Carlo Magno quando prese Erisbourg, fortezza dei Sassoni, fosse un avanzo del culto reso dai Germani ad Arminio. La memoria e l'onore di lui rivissero solamente quando nel secolo XVI furono ritrovati gli Annali di Tacito. Questa scoperta rivelò alla Germania il suo passato e il suo eroe più grande, al quale poscia tutti gli amatori della libertà nazionale si volsero con grande affetto e con culto di lodi magnifiche. Nei tempi moderni lo celebrarono altamente i poeti, e di recente nel Gladiatore di Ravenna, tragedia tedesca di Halm, fu nobilmente cantato l'Eroe di Teutoburgo, il Padre, il Salcatore. Ivi si narrano così gli effetti prodotti dalla novella della sua morte:

A quella rea novella un gran silenzio Si fe' per le campagne, e voce alcuna Non si levò di lode o pur di biasmo. Ma col volger degli anni, bassa bassa Da prima udissi una parola intorno Ricordar di migliori, indi più ardita Quell'uomo nominar, cui li dovemmo; Ed or da lungi per monti e per valli Un grido di dolore e di desio Vola chiamando Arminio, e ovunque dove È una terra tedesca, ivi ogni bocca Di lui favella, e ogni verso, ogni saga, Il più grande il saluta e il più famoso!

(Traduzione di Iacopo Cabianca.

vincitore, ora ricacciato dentro ai deserti, finchè non cadde in battaglia, preso dalle sue medesime arti 4.

Per causa dei gravi tributi di denaro o di uomini vi furono sollevazioni di popoli nelle Gallie (774), sui monti di Tracia (774-779) e tra i Frisi (781).

Giulio Floro treviro, e Giulio Sacroviro eduo, due nobili privilegiati della cittadinanza romana pei meriti dei loro padri, in adunanze e crocchi segreti eccitarono a libertà la Gallia Belgica e la Gallia centrale oppresse dalle estorsioni dei governatori e dai debiti. Si commosse quasi ogni città sulle rive della Saona, della Loira e della Mosella: ma al solito mancò la concordia ad insorgere tutti ad un tempo. Andecavii (Anjou) e Turoni (Touraine), levatisi i primi e non seguiti dagli altri, furono facilmente compressi da pochi legionarii: e Sacroviro per non iscoprirsi a mal tempo dovè guidare contro i complici le truppe ausiliarie degli Edui. Floro riuscito a trarre a sè una parte dei Treviri militanti sotto le insegne nemiche, dètte il segno della rivolta coll'uccidere i mercanti romani, e radunata una frotta di clienti e falliti s'avviò alla grande Selva Arduenna (Ardennes) ove circondato da due legioni, e assalito da Giulio Indo treviro, suo personale nemico, quando vide chiusa ogni via di scampo, col ferro dètte fine a sua vita e al movimento dei Treviri.

Dall'altra parte Sacroviro recata in suo potere Augustoduno (Autun), prese i giovani delle principali famiglie che ivi erano a studio, arruolò i gladiatori tutti coperti di ferro e male atti ai movimenti, e messe insieme quarantamila uomini, di cui solamente ottomila con buone armi preparate in segreto, e gli altri armati di spiedi, di coltelli e dardi da caccia; e con tale esercito a nome della libertà e delle antiche glorie dei Galli, sopra insigne destriero mosse contro a C. Silio, il quale non potuto

<sup>1</sup> Fac to, Arm., H. 12, III, 20, 21 e 77-74, IV, 21 26.

arrestare dai Sequani veniva con due ardenti e bene armate legioni a schiacciar la rivolta. Lo scontro fu a dodici miglia dalla capitale degli Edui, e anche qui il disciplinato valore trionfò della tumultuosa bravura. I Galli cederono al potente urto delle legioni, e la battaglia divenne macello. Sacroviro dapprima si salvò in Augustoduno: poscia, veduto non rimancre via di salute, per non



Areo trionfale d'Orange (Le Bus, France, 11, pl. 81).

cadere in potestà del nemico si trasse coi suoi più fidati a una villa vicina, e messovi fuoco, egli di propria mano, e gli altri si uccisero tra loro, e arsero tra quelle fiamme!

<sup>1</sup> Tacito Annal., III, 10-17.

Il nome di Sacroviro rimane ancora sull'arco trionfale d'Orange fra i trofei delle armi dei Galli unite alla loro insegna militare del cinghiale ripetutavi dodici volte. E quindi non ha guari fu sostenuto che quell'arco, il più bello di quanti ne rimangono sulla terra di Francia a ricordo delle vittorie romane, sorgesse come monumento della disfatta di Giulio Floro e di Giulio Sacroviro <sup>1</sup>.

Colle imperiali astuzie furono quietate le regie contese di Tracia (772), e poi colle armi vinti i popoli sorti a rivolta, e i fieri montanari renitenti alla leva e alle maggiori gravezze, risoluti a non volere essere trattati da schiavi, e pronti a farsi ragione col ferro, e a preferire la morte alla servitù <sup>2</sup>.

I Frisi, già assoggettati da Druso, si sollevarono per causa della feroce avarizia di chi li reggeva, batterono i Romani e ne uccisero 900 presso la selva Baduenna. Tiberio dissimulò questi danni: e sospettoso della gloria dei duci, più che la guerra amava la pace anche poco onorevole, e continuava a far prova d'insidie 3.

Del resto il più del sno impero passò quieto o senza grandi commozioni al di fuori. Un tentativo di guerra servile fatto nell'Italia inferiore per chiamare a libertà gli schiavi a Brindisi e nei luoghi dattorno, fu represso facilmente 4: e quindi l'imperatore potè volgere ogni pensiero alle cose interne della città, e sfogare il fiero animo nel processare e uccidere, tormentare, esiliare cittadini e parenti che gli dessero ombra.

È detto che peggiorò dopo la morte di Germanico 3: ma era stato crudele anche innanzi. Cominciò coll'ucci-

<sup>1</sup> Vedi Ch. Lenormant, Estrait d'un Mémoire sur l'arc de triomphe d'Orange, sur l'epoque de ce monument, et sur les sujets qui y sont representés (lu le 17 aout 1857 dans la séance publique des cinq Académics).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Tacito, Annal., 11, 64-67, 111, 38-39, e 1V, 46-5

<sup>3</sup> Tacito, Ann., IV, 72-71 Conf. Dione, LIV, 32

<sup>4</sup> Tacito, Ann., IV, 27.

<sup>5</sup> Tacito, Ann., VI, 51.

dere Agrippa: fece marcir di stento e di malattie in esilio Giulia sua moglie!: poi usò fieramente la legge di maestà, si cinse di delatori e di carnefici.

Una legge antica perseguitava coloro che con tradire l'esercito, sollevare la plebe, o male amministrar la Repubblica menomassero la maestà del popolo romano: ma allora si punivano i fatti, non le parole. Augusto, alterando a suo profitto la legge, la rivolse contro i libelli famosi per togliere ogni libertà di parola. Quindi delitto di lesa maestà il dire la propria opinione sui fatti del principe e del suo governo: e sacrilegio il menomo atto di irriverenza all'imperatore, divenuto un Iddio. Con questo nuovo trovato sotto Tiberio la signoria cominciò a divenir legalmente feroce, e non vi fu più scampo per chi avesse l'odio del principe, o eccitasse colle proprie ricchezze la cupidigia dei delatori. L'accusa di maestà fu universale flagello, perchè diveniva compimento di tutte le accuse. Accusata come atto di ribellione ogni cosa più indifferente. La splendida vita, il chiaro nome, l'innocente faceziar tra le mense, il festeggiare il giorno del proprio natale, il consultar maghi sopra faccende di Stato, il lodar Bruto, il conservare il ritratto di Cassio, il trascurare il culto d'Augusto, levare il capo da una statua di lui per mettervene un altro, non giurar nei suoi atti, battere un servo vicino all'imagine dell'imperatore, mutarsi dinanzi a quella la veste, portare in una latrina o in un bordello l'imagine di lui scolpita in anello o moneta, e finalmente i sogni, i sospiri, la compassione, e anche il silenzio, furono delitti di maestà, che raccolti dalle spie esponevano a pericolo di esilio o di morte 2.

Tiberio aveva intorno a sè e accarezzava una turba di scellerati accusatori e delatori, che si arricchivano a

<sup>1</sup> Tacito, Ann., 1, 53.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Tacito, Ann., 1, 72-74, II. 27-32 e 50, III. 22, 36, 38, 69, 79, IV, 34, 36, 42, VI, 4-8; Svetopio, Tib., 58; Dione, LVII. 19.

279

pubblico danno: peste crudelissima che a poco a poco arse e divorò tutto. Ogni morto di fame, chiunque avesse disperso il suo in libidini, cercava ricchezza e potenza col rovinare i più chiari, e con la delazione si faceva puntello del dispotismo, e serviva la crudeltà del tiranno. Costoro andavano attorno per piazze e taverne, spiavano le case, raccoglievano ogni parola, e, tortala al peggio, la usavano ad accusa. Il morbo poi diventò contagioso, e la pessima condizione dei tempi portò cavalieri e senatori ad abbassarsi all'infame mestiero, e a vendere amici e parenti. Tiberio celebrava i loro servigi, gli aveva più cari quanto più si mostrassero crudeli, e gli premiava di ricchezze, di statue, di onori trionfali e di sacerdozi, e gli chiamava pubblicamente conservatori dell'ordine e delle leggi 1. Il che non parrà incredibile alla presente età, che vide sbirri e delatori onorati di regii sorrisi, di croci e pensioni: e sa che, or sono 80 anni, Carolina Austriaca sconcia e feroce regina di Napoli per distruggere l'antico errore che reputa infame le spie, cioè i cittadini migliori di tutti perchè fedeli al trono e custodi alle leggi, dètte loro titoli di marchesi e baroni, e uffici di Stato. A Roma non mancò l'infamia di quelli che chiamano oggi aqenti provocatori, i quali eccitavano gli incauti a parole e a fatti per accusarli, ed arricchirsi di loro spoglie: perchè agli accusatori andava la quarta parte dei beni del condannato 2.

Alle prime accuse Tiberio consultato rispondeva si osservassero le leggi: ma fece assolvere più d'uno da imputazioni scempiate 3. Poi fu crudelissimo, empì di sangue Roma, e di esilii le isole Ponzie nel mar Tirreno, e quelle di Donusa, di Giaro, di Citno, e di Amorgo nei mari di Grecia.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Tacito, Ann., II, 32, III, 19, 67, IV, 3), 36, 66; Svetenio, Tib., 61; Dione, LVII, 19, LVIII, 14.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Tacito, Ann., II, 27, IV, 20.

<sup>3</sup> Tacito, Ann., 1, 72-74.

Famoso tra i primi andò il processo di Libone di casa Scribonia, giovane leggiero e improvido, accusato di macchinar novità dal senatore Firmio Cato, uno dei suoi amici intimi, il quale lo denunziò, dopo averlo eccitato a cospirare. Altri accusatori si unirono a lui, e facevano a gara a cui dovesse toccare la diceria, e dopo imputazioni scempiate gli apposero di aver fatto di sua mano atroci postille ai nomi dei Cesari. Libone negò: furono venduti i servi perchè potessero testimoniare contro di lui: gli fu cinta di soldati la casa. Egli disperato di scampo si uccise: e Tiberio a giurare che, quantunque colpevole, gli avrebbe salva la vita, se non avesse affrettata la morte 4.

Atroce spettacolo di crudeltà e di miseria dettero duc Vibii Sereni, padre e figliuolo. Il vecchio, stato già tra gli accusatori di Libone, e poi condannato all'esilio per pubbliche violenze, ne era tratto lurido, squallido, incatenato a richiesta del giovinetto, il quale presentandosi tutto lindo e gioioso, lo accusava di aver tese insidie al principe, e faceva da spia e da testimone a un tempo. Un Cecilio Cornuto imputato di complicità si dette la morto: ma il vecchio Sereno non perduto di animo, con gli occhi rivolti al figlio squassava le sue catene, protestava sè innocente, imprecava vendetta, e chiedeva agli Dei gli rendessero l'esilio per vivere lungi da tanto orrore. I servi esaminati stettero contro l'accusatore; il popolo infuriato gli minacciava il supplizio dei parricidi: ed egli atterrito fuggi, ma fu costretto a prosegnire l'accusa infame da Tiberio, mal celante un suo odio antico contro il vecchio esiliato, quantunque poi gli commutasse la pena di morte pronunziata dai giudici, e lo facesse ricondurre, senza altro aggravio, all'esilio di Amorgo 2.

Altri furono condannati all'esilio o alla morte per aver violato il Nume di Augusto, o spregiato la maestà di

<sup>1</sup> Tacito, Ann., II. 27-31.

<sup>,2</sup> Taciro, Ann., II, 30, IV, 13, 28-30

Tiberio, o fatto incantesimi contro di lui, o consultato maghi sulla casa imperiale <sup>1</sup>. Un Lutorio Prisco, accusato di crimenlese per aver composto de' versi in una malattia di Druso, sperando, se morisse, di averne dal principe premio maggiore di quello ottenuto già per una poesia in morte di Germanico, fu condannato e ucciso subito in carcere; e Tiberio se ne lagnò in senato colle solite ambagi, esaltando la pietà di chi aspramente vendicava le offese anche lievi al principe, deplorando le troppo precipitate punizioni delle parole, lodando gli accusatori, e non biasimando i difensori. Fece stanziare che i decreti non si eseguissero se non fra dieci di: ma anche questo non profittò ai condannati, perchè il senato non aveva libertà a ripentirsi, e Tiberio, dice Tacito, non si faceva più mite per indugio <sup>2</sup>.

Tutta la storia di questi anni è tediosamente uniforme per centinue accuse, per atroci comandari, per rovine di innocenti, per cause riuscite costantemente a un medesimo fine <sup>3</sup>.

Tiberio, variando e tramcscolando segni d'ira e elemenza, ora infierisce, ora fa grazia: reprime talvolta anche gli accusatori eccedenti di zelo, ma più spesso li favorisce, anche quando appongono finti delitti, e punisce solamente i dappoco, e tiene per più sacrosanti i più inesorabili e più infami.

Nè meno atroce c laido spettacolo dà di sè il senato colle inique sentenze, colle turpi delazioni, col vile adulare. I più erano sempre apparecchiati a decretare le pene più crude, ed avevano bisogno di esser frenati nell'ardore soverchio. Aggravavano sconciamente la mano sopra i morti: e fra le cose proposte da essi contro

<sup>1</sup> Tacito, Ann., II, 27, III, 22, 66, ecc., VI, 29.

<sup>2</sup> Tacito, Ann., III, 51

<sup>3</sup> Tacito, Ann., IV, 32, 33

<sup>4</sup> Tacito, Ann., III, 56, IV, 31, 42.

282

Libone vi fu, che fosse festivo il giorno in cui si era ucciso e si offrissero doni agli Dei, come se quella morte avesse liberato la patria da un gran pericolo <sup>4</sup>. Vi era tal gara nel dare i pareri più sozzi, che Tiberio stesso sentiva schifo di quella tanta viltà dei suoi servitori, affaccendati a proporgli ovazioni per una passeggiata in Campania, e votanti per cose da nulla onori straordinarii, e archi e imagini ai principi, e templi agli Dei 3. Taluni invocavano anche la libertà della parola per fare adulazioni più sconcie. Uno disse che come uomo libero voleva liberamente far sapere al senato che Cesare colle fatiche consumava sè stesso pel bene di tutti: e quando il cavaliere Lucio Ennio fu accusato di aver convertito ad uso profano l'argento di una statua del principe, e Tiberio non voleva che si procedesse, il giureconsulto Capitone, come a mostrar libertà, contradisse altamente. protestando, che non doveva togliersi al senato la facoltà di punire: l'imperatore fosse pure arrendevole nelle cose che offendevano lui, ma non largheggiasse in quelle fatte alla Repubblica: e per questo vituperoso parlare rimase soprattutti più infame, quanto più andava avanti agli altri per sapienza di leggi 3.

Alcuno protestava contro quei vituperii: e Lucio Calpurnio Pisone un giorno parti dalla Curia gridando, che voleva andarsene a vivere solitario nei campi per fuggire i brogli del Fòro, la corruzione dei giudizii, le crudeli minacce dei delatori: e ritenuto con preci del principe, chiamò in giudizio Urgulania, che protetta da Livia soverchiava le leggi. Il quale ardimento perdonatogli, ma non scordato a corte, lo avrebbe fatto mal capitare in appresso, se non gli veniva opportuna la morte 4. Un al-

<sup>1</sup> Tacito, Ann., II, 32.

<sup>2</sup> Tacito, Ann., III, 47, 57, 65, ecc.

<sup>3</sup> Plutarco, Dell'adulatore e dell'amico, 18; Tavito, A.n., 111 7.

<sup>4</sup> Tacito, Ann , II, 31, IV, 21.

tro senatore chiese arditamente riparo contro i ribaldi, che toccando un simulacro di Cesare avevano impunità ad ingiuriare ogni uomo dabbene 1.

Ma i più dei senatori contaminavano con brutture lor nomi famosi, facendosi vili strumenti a Tiberio, e contribuivano al crescere del dispotismo, che incrudeliva ogni giorno sotto il ministero di Elio Seiano. Questi governava Tiberio stesso così, che Tacito non seppe trovare a quel fatto altra spicgazione, che l'ira degli Dei contro Roma. Nato in Volsinio (Bolsena) di un cavaliere romano, seguitò nella prima gioventù Caio Cesare, nipote d'Augusto, ed ebbe fama di aver venduta l'onestà al ricco e prodigo Apicio (a). Poscia con sue arti vinse Ti- Annidi Roberio così, che quell'animo, chiuso a tutti, divenne in- ma 776, di cauto e aperto per lui. « Era di corpo faticante, d'animo audace: occultatore di sè stesso, disfamatore degli altri; adulatore e superbo insieme: composto al di fuori a modestia, dentro cupidissimo di signoria: perciò ora usava larghezza e lusso, e più spesso industria e vigilanza, arti non meno nocevoli, quando si fingono a fin di regnare 2. » Divenuto primo ministro, ebbe tutto in sua mano; ed eccitando colle sue atroci ambizioni la sanguinaria indole di Tiberio, rese più cupa e gelosa quella fiera tirannide, e ne accrebbe gli orrori.

283

Prefetto delle guardie pretorie, allargò la potenza di quell'ufficio, stato poca cosa fino allora. Quelle milizie vivevano dapprima sparse per la città, ed egli le raccolse in un campo fortificato a poca distanza fuori delle porte

<sup>(</sup>a) È quell'Apicio che professò la scienza della cucina, e che dopo aver divorata una fortuna di 100 milioni di sesterzi (19,879,775 lire ital.) si avvelenò per non morire di fame coi dieci milioni che gli restavano. Soneca, Consol. ad Helv., 10: Dione, LVII, 19.

<sup>1</sup> Tacito, Ann., III, 33.

<sup>2</sup> Tacito, Ann, IV,

Viminale e Collina per tenerle, con disciplina più stretta, separate dagli allettamenti di Roma, per dar loro colla riunione più fidanza in sè stesse, e per averle tutte pronte ad un cenno nei casi subitanei. Creava da sè stesso centurioni e tribuni: e ridusse in suo potere i soldati, insinuandosi a poco a poco nei loro animi col visitargli spesso, e chiamargli a nome.

Padrone della forza e caro a Tiberio, che pubblica-



Porta ed elevazione interna delle mura del Casaro Pretario Conina, Elifa, II, tav. 17, n. 7 e S).

mente lo chiamava compagno di sue fatiche, potè tutto ciò che volle. Lo corteggiavano consoli, senatori, proconsoli, e ogni ambizioso di onori: tutti ricorrevano a lui per grazie ed uffici: in sua casa si apparecchiavano le cose da trattare in senato. A lui poste statue nei teatri e nel Fôro: le sue imagini venerate tra le insegne delle legioni <sup>4</sup>.

Quindi inalzò l'animo ad audaci speranze: e come per giungere alla suprema potenza gli facevano ostacolo i giovani, di cui fioriva la casa imperiale, rivols ogni studio a torgli di mezzo. E cominciò da Druso, figliuolo di Tiberio, che già associato alla potestà tribunizia aveva

<sup>1</sup> Tacito, Ann , III, 72, IV, 2; Seneca Consol ad Marc . 22; I lone Cassio, LVII, IV.

le prime speranze. Era giovane di tristi costumi e d'istinti crudeli, dato al soverchio bere, spesso ebbro; amante delle stragi del Circo così che le spade più taglienti dei gladiatori dal suo nome furono chiamate



Druso, figlio di Tiberio (Mongez, Icon. Rom., pl. XXIII, n. 2).

Drusiane; pur non discaro al pubblico, perchè amava giuochi e spettacoli, e si mescolava liberamente ai crocchi e parlari della città fuggiti dal padre: e di più era vissuto sempre in buona armonia col cugino Germanico,

<sup>1</sup> Tacito, Ann., III, 56.

e mostravasi affezionato ai suoi figli 1. Egli vide o sospettò le ambizioni del ministro, e come in sua fierezza non poteva patir concorrenti, venne a guerra aperta con lui: e quando questi in una disputa gli andò sopra colle mani, egli rivoltandosi lo percosse nel viso. Onde Seiano più fermo e siero in suo proposito, per aver modo più facile a perderlo, gli corruppe la moglie Livilla, sorella di Germanico, la amoreggiò, la disonestò, e la indusse a consentire di dar morte al marito per regnare poscia con lui. Fu concluso l'infame patto: Seiano per più assicurare la donna, ripudiò la propria moglie Apicata da cui aveva tre figli: e alla fine dopo i timori, gli indugii e le esitazioni che portava la enormità del delitto, Druso bevve per mano dell'eunuco Ligdo un veleno lento, che fece credere naturale la malattia e la morte. Tiberio fece mostra di animo forte in quella disgrazia, intervenne continuo al senato nei giorni della malattia e della morte, e ai senatori piangenti rese con ferma voce i conforti che volevano dare a lui (a). Fece condurre nella Curia Nerone e Druso, figliuoli di Germanico, gli affidò ai senatori, quali eredi futuri del trono, e come uniche speranze della cosa pubblica nei presenti mali: e ai due giovani raccomandò che avessero i senatori in luogo di padri. Le quali parole avrebbero commosso gli animi se si arrestavano qui: ma col ripetere le sue vecchie fole, tante volte derise, di voler lasciare il governo e resti-

<sup>(</sup>a) Svetonio (Tib., 52) dice che Tiberio non lo amava di affetto paterno, perchè di animo molle e di vita troppo rimessa, e che non mostrò di contristarsi della sua morte: e aggiunge che quando, un poco più tardi, gli ambasciatori di Ilio vennero a condolersi con lui, come se il ricordo del dolore fosse al tutto spento, rispose ridendo che anch'egli si doleva di loro mala sorte, per aver perduto Ettore loro egregio concittadino.

<sup>1</sup> Tacito, Ann., I, 29, 76, III, 37; Dione Cassio, LVII, 13, 14; Plinio, XIV, 28; Phataco, Quaest. Conviv., I, 6, 4.

tuire la Repubblica, tolse fede anche alle cose vere e oneste 1.

Del resto e popolo e grandi malgrado lor mostre di duolo, in segreto crano lieti della morte di Druso, perchè faceva rivivere le speranze della casa di Germanico. Ma questo stesso affrettava la rovina di essa. Seiano si accese più che mai nel proposito di toglier di mezzo i giovani: e come la specchiata castità di loro madre e la fedeltà dei servi non gli lasciavano speranza di far giungere ad essi il veleno, usò strumenti di altra sorte: destò sospetti, armò e invelenì l'odio fiero della vecchia Livia contro Agrippina, e risvegliò le ire di Tiberio mostrandogli la città divisa come in guerra civile, e la vedova di Germanico superba dell'amore del popolo, e cinta apertamente di partigiani, i quali non frenati si farebbero tremendi. E questi semi sparsi accortamente fruttifica-

rono poi ciascuno a suo tempo, e portarono larga raccolta di mali. Tiberio inasprito cominciò a mostrare il suo mal animo rimproverando i pontefici di aver messo Nerone e Druso alla pari con lui nelle



Nerone e Druse, figli di Germanico (Cohen)

preghiere agli Dei, e ordinò al senato di non levare a superbia i lievi animi dei giovani con prematuri onori (a);

(a) Le imagini dei due giovani Cesari si hanno coi loro nomi nelle medaglie. In una di quelle che riproduciamo compariscono ambedue a cavallo, e nell'altra si vedono le loro teste con attorno l'epigrafe, logora in parte: NERO ET DRUSUS CAESARES QUINQ. C. VI. N. C. (Quinquennales coloniae victricis Novae Corthaginis). Il che significa che dalla colonia

<sup>1</sup> Tacito, Ann., IV, 8-11

mentre Seiano ne preparava la rovina da lungi, col far togliere di mezzo ad uno ad uno tutti quelli, che nella sventura erano rimasti fedeli a Germanico e ai suoi. L'amicizia per essi fu rovina a Silio vincitore dei Galli, e Sosia sua moglie ebbe l'esilio per l'amore che le portava Agrippina <sup>1</sup>. Poscia vennero le rovine degli altri.

Era il tempo in cui i delatori trionfavano per l'aperta protezione del principe, e servivano ardentemente Seiano in sue ambiziose e crudeli vendette. Allora due clienti di lui messero innanzi nuovo e non più udito delitto, accusando A. Cremuzio Cordo, integro vecchio, di oltraggio fatto alla imperiale maestà, per avere nelle sue storie lodato Bruto e chiamato Cassio l'ultimo dei Romani. Cremuzio, che aveva motteggiato la crudeltà di Seiano, sentita l'accusa e veduto il truce volto di Tiberio, certo di morire, disse nobili parole, degne dello storico degli ultimi difensori della Repubblica; e poi uscito dalla Curia si lasciò morir di fame. I suo scritti furono condannati alle fiamme; ma rimasero occultati allora, massime per opera di Marzia sua figlia, e furono pubblicati in appresso ad accrescere la gloria dell'uomo fortissimo che gli avevà scritti col sangue, e l'infamia di chi in sua stoltezza credeva di poter distruggere l'umano pensiero (a).

Seiano, accecato dalla soverchia fortuna, e stimolato dalla vedova di Druso al maritaggio promessole in premio dell'uccisione del marito, con studiata lettera la chiese

di Nova Cartagine (Cartagena) erano stati fatti Quinquennali, cioè eletti tra i magistrati che nei municipii e nelle colonie avevano potere censorio. Vedi Cohen, Monn. frappies sous l'emp. rom., vol. I. pl. VIII, n. 1 e 4.

<sup>(</sup>a) Tacito, Ann., IV, 34-35; Dione Cassio, LVII. 24; Seneca, Consol. ad Marc., 1 e 22; Svetonio, Tib., 61. Sulla vita di Cremuzio Cordo, scorsa di notizie, e sopra i suoi scritti, vedi Held, Commentatio de vita scriptisque A. Cremutii Cordi, Suidnicii 1841.

<sup>1</sup> Tacito, Ann., IV, 17-20.

as made a Thomas, maj and elice in from the world. many a good matrix of a fill bettle to the content of Onde quest, haracte orbit fisterne de report affers an amunication of personales a There I raise sele-- Maline July & Bring 184 184 184 184 1841 - Maria State & all with a such a Company of the the reques the one incorract. Latter pintone pea-The selection is the second of d came le rure dell'impero, e ron meso della e projetto armille as do you marrie a consecutor ! on intend. Medical manager a hat a prior and a ALIOSO : L. CTOLL BOULD THE STATE OF like in team one was to real to the age of the team. ME TOO ALL ALL DEALER OF THE SEA SERVICE SERVICES. i molacati di Gregori in facial coni trinjerio i le to this class is married furthering server, per printer media l'accesto ripos polificamente de stati titti di made after the discovering the property and participal attack systems. formation of fugures is no budget. F E flatters days not Where the later whom bear the job and the

Frank March To St. Ph.

O'CHILL THE R. P.

Agrippina che stesse in guardia, perchè Tiberio voleva darle veleno. La mal cauta donna rifiutò a mensa le frutte offertele dal principe, ed egli rivolto alla madre disse, che non sarebbe da far maraviglia se trattasse più severamente colei che lo accusava di avvelenatore. Dopo



Agrippina del Museo Capitolino (Righetti, 1, 31)

le quali cose andò attorno la vocc che egli si apparecchiasse a darle segreta morte!

Tiberio studiò di divertire questi rumori, e alla fine dopo lungo meditare andò in Campania, allegando a pretesto la dedicazione del tempio di Giove a Capua e di quello di Augusto a Nola, ma coll'animo fermo di viver lungi da Roma. Gli astrologi predissero che non vi sarebbe

<sup>1</sup> Tacito, Ann., IV, 52-51; Svetonio, Tib., 53

tornato, ed avvenne come avevano predetto. Della qual dipartita, oltre agli eccitamenti di Seiano e alla paura dell'odio pubblico, fu causa anche il desiderio di nascondere agli occhi di tutti la sua vecchiezza brutta di turpi libidini, e di sottrarsi alla prepotenza della imperiosa madre aborrita da lui, sdegnoso di metterla a parte dell'impero avuto per le arti di essa. Egli aveva fino da principio proibito al senato di darle il nome di madre della patria, rimasto in medaglie ed epigrafi, e di decretarle altre onorificenze pubbliche, adonestando l'invidia e l'ingratitudine coi nomi di temperanza e di modestia: e poscia se l'era recata a noia per modo, che fuggi sempre di trovarsi a segreti colloquii con essa, perchè altri non credesse che egli ne accettava i consigli. Quindi erano divenuti nemici: ed egli non la visitò malata, non intervenne, quando fu morta (782), alle esequie, non tenne conto del testamento di lei, e ne perseguitò tutti i familiari e gli amici 1.

Partì con poca comitiva: Seiano, Cocceio Nerva, gran Annidi Rodottore di leggi, Curzio Attico, alcuni cavalieri e maestri 6. c. 26. di arti liberali, Greci i più, per ricrearsi con loro discorsi. Si trattenne alquanto per le amene ville di Campania, ove proibì con editto che niuno venisse a disturbargli la quiete, e poscia andò a nascondersi nell'isola di Capri, nel golfo di Napoli, sicura perchè cinta quasi d'ogni intorno da scoscese e altissime rupi e da mare profondo, lieta di dolce aere l'inverno, fresca e amena l'estate<sup>2</sup>, e maravigliosa in antico, come oggidì, pel grande spettacolo che dalle cime dei colli e dei monti offriva mostrando l'ampio mare di Sicilia, i golfi di Napoli e di Salerno, le fiorite rive di Posilipo, di Pozzuoli e di Baia, colle isole d'Ischia e di Procida, col promontorio di Minerva,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Tacito, Ana., 1, 14, 1V, 57, V, 1 e 2; Svetonio, Tib., 40, 50, 51; Dione Cassio, 1.VII, 3, 12, L.VIII, 2. Conf. sopra pag. 213. 2 Svetonio, Tib., 40; Tacito, Ann., 1V, 58 e 67.

e Sorrento, e il Vesuvio ed Ercolano e Pompei non ancora distrutte dagli incendii del tremendo vulcano. Ivi monti selvaggi e aridi scogli frequentati dai falchi di mare, e orride rupi cadenti a precipizio nelle onde, e oscure e misteriose caverne dentro al suolo, e grotte marine con incantevoli effetti di luce cerulea: e poi i ricordi delle



Isola di Capri disegnata da Moritz Meurer, in Bazar, 7 settembre, Berlino 1871.

Sirene, e valli ridenti, e aranci, e fiori e profumi e letizia di vigne.

L'isola già popolata dai Greci e custode di loro studi e costumi stette in potere dei Napoletani fino ai tempi d'Augusto, il quale, dilettatosi del luogo ameno e dell'aere salubre, la prese per sè dando loro in compenso l'isola d'Ischia di cui si era impadronito colle armi, e la fece suo privato possedimento, e la ornò di edifici in cui raccolse opere d'arte e rarità di smisurate membra di fiere, e ossa di giganti e armi di eroi !.

Tiberio facendola per parecchi anni sua sede e metropoli del mondo romano, le dètte non più veduto splendore: appianò i luoghi scoscesi, colmò le valli, abbassò le sommità per rendere accessibili i siti più ardui con solide strade, tra cui rimane ancora spettacolosa quella che a ponente sale la rupe di Anacapri con 533 scaglioni di pietra calcare. Egli ingrandì e moltiplicò gli edifizi di Augusto sui colli più ameni, ove si ricordano dodici magnifiche ville 2 delle quali parlano anche molti e grandi ruderi di sale, di volte, di splendidi pavimenti a musaico, di peregrini marmi, di colonne, di statue, di pitture, di bassirilievi, di teatri, di templi, di acquedotti e di bagni sparsi dappertutto nei luoghi più pittoreschi per selve e campi e vigne e oliveti. Fu detto per congettura che queste dodici ville fossero dedicate ai dodici gran Dei dell'Olimpo, e che avessero loro nomi da essi 3. Rispetto a questo sappiamo soltanto che portò il nome di Giove 4 quella che sorse nell'estremità orientale sul colle di Santa Maria del Soccorso, in sito incantevole che domina l'isola tutta e i golfi e le rive vicine; villa più splendida e più ampia di ogni altra, come tuttora apparisce anche dalle sue grandi rovine più volte studiate e illustrate (°).

(a) Vedi Hadrava, Ragguagli di vari scavi e scoverte di antichità fatte nell'isola di Capri, Napoli 1793; Mangoni, Ricerche storiche sull'isola di Capri, Napoli 1834, e Ricerche topografiche ed archeologiche. Napoli 1834; Quaranta e Alvino, Le antiche ruine di Capri, Napoli 1835; Gregorovius, Die Insel Capri mit Bildern und Skizzen von K. Lindermann-Fronmel, Leipzig 1868, ripubblicata senza illustrazioni, in Wanderjahre in Italien, vol. I, Leipzig 1870, pag. 313-388, e tradotta in

<sup>1</sup> Strahone, V, 9; Diene, LH, 43; Svetonio, Avg., 72 e 92.

<sup>2</sup> Tacito, Ann., IV, 67.

<sup>3</sup> Lipsio, Ad Tacit, Annal., IV, 67

<sup>4</sup> Syctonio, Teb., C5.

In essa Tiberio riparavasi come in sua rocca i, e di là per undici anni mandò i suoi ordini a Roma, e al mondo, nel tempo stesso che ebbro di vino, di lussuria e di sangue rendeva infami gli ameni luoghi con sue turpitudini e sue crudeltà: le ville, i giardini, i boschetti, gli antri, le



Rovine d lla Villa di Giove (A rino).

rupi, e anche i templi furono contaminati dalle mostruosità del feroce e turpissimo vecchio?.

Il tempo distrusse tutti i suoi grandi edifizi: e invano altri si affaticò a ricercare e distinguere i luoghi ador-

italiano dal conte Augusto di Cossilla col titolo di Recordi sto ici e pittonici d'Italia. Milano 1870, vol. 1. pag. 197-253.

<sup>1</sup> Svetenio, Tib., 65. Plinie, III. 12.

<sup>2</sup> Svetonio, Tib , 43-15.

nati dall'arte, e bruttati dall'orgia. Solo il suo terribile nome in ogni parte rimase colà nelle bocche del popolo che lo chiama Timberio, e lacrime di Tiberio chiama il vino migliore dell'isola, e secondo una vecchia tradizione crede che nei sotterranei della villa di Giove stesse un colossale cavallo di bronzo e sopra di esso Tiberio con gli occhi di diamanti, guardato da quattro schiavi pur colossali, di raro e prezioso lavoro e presso la medesima villa anche oggi chiamano Salto di Tiberio la rupe



Il salto di Tiberio (Gregorovius, pag. 38).

di aspri macigni cadenti nel mare da più di 800 piedi di altezza, e mostrata, al dire di Svetonio, in antico come la carnificina del mostro, il quale alla sua presenza fa-

<sup>1</sup> M. ngeni, Ricerche topografiche e arch., pag 91, e Gregoroviis, Lie Irsel Cap i

ceva precipitare di lassù le sue vittime dopo averle straziate con lunghi e studiati tormenti. I miseri cadevano in mezzo a una squadra di marinari occupati a percuoterli con bastoni e con remi finchè rimanesse loro un soffio di vita (a).

Tiberio appena giunto a Capri fu richiamato con preghiere e scongiuri dal popolo per provvedere al caso di Fidene ove rovinò l'anfiteatro affollato di gente accorsavi da Roma a uno spettacolo di gladiatori, e di cinquantamila persone, ventimila furono schiacciate dalla rovina, e l'altre ne uscirono storpie. Ed egli venne in terra ferma e promise a ciascuno di andare a parlargli, e fece provvedere perchè tali calamità non si rinnovassero più <sup>1</sup>.

Seiano tornò a Roma armato della intera fiducia del principe, il quale si teneva pienamente sicuro della devozione del ministro, dopochè questi a un banchetto in una grotta naturale in Campania, presso i monti di Fondi, gli fece arditamente riparo del suo corpo contro una frana, che schiacciò alcuni scrvi e fugò i commensali <sup>2</sup>. Era creduto e secondato in qualunque rea cosa ch' ei proponesse. Ministro e tiranno, per fini diversi, andavano concordi in odii e vendette. Delatori scellerati inventavano delitti, pei quali solamente si giungeva a Seiano, distributore di premi e di uffici. E Seiano ne scriveva a Tiberio, il quale passava dalle orgie a segnare supplizi atroci. Le condanne de' suoi parenti e di loro amici furono portate dai primi messaggi di Capri. Seiano aveva posto guardie a spiare ogni loro moto, ogni detto, e su-

<sup>(</sup>a) Carnificinae eius ostenditur locus Capreis, unde damnatos. post longa et exquisita tormenta, praecipitari coram se in mare iubebat, excipiente classiariorum manu, et contis atque remis elidente vadavera, ne cui residui spiritus quid quam inesset. Svetonio, Tib., 62.

<sup>1</sup> Tacito, Ann., IV, 62-63; Sv. tonio, Tib., 1).

<sup>2</sup> Tacito, Ann., IV, 59.

bornato accusatori massime contro Nerone, modesto giovane, e reo solamente di sconsigliate parole. Insidiato continuamente, amareggiato con beffe: recatogli a colpa il parlare e il tacere. Neppur la notte era sicuro: sua moglie Giulia, figliuola di Livilla, riferiva veglie e sospiri alla madre, e questa ridiceva tutto a Seiano. Il quale tirò dalla sua anche Druso, fratello di Nerone, eccitando gelosie e odii fraterni, e dandogli speranza del primo luogo, nel tempo che preparava la rovina anche a lui <sup>f</sup>.

Primo fu ucciso il loro amico Tizio Sabino, cavaliere romano, perchè conservava alla famiglia, anche quando era abbandonata dagli altri, l'affetto già avuto a Germanico. Quattro infami senatori, d'accordo con Seiano, gli prepararono con insidie la morte. Latinio Laziare, uno di essi, fingendogli amicizia lo lodava di suo costante affetto agli infelici: e Sabino piangendo si sfogava liberamente con lui in lamenti contro la crudeltà di Sciano e di Tiberio. Gli sfoglii furono ripetuti più volte e uditi dagli altri tre senatori, appiattatisi tra il tetto e il soffitto della casa per origliare dalle fessure. Quindi fu data la querela, e scritta la trama a Tiberio, il quale rispose con altre accuse indicanti che voleva sentenza di morte. Sabino fu tratto tosto a morire: per via, quantunque soffocato nei panni e stretto alla gola, non cossò, finchè ebbe fiato, d'imprecare ai tiranni. La città era piena di orrore: la gente atterrita fuggiva temendo morte solo per averlo ascoltato 2.

Vennero ringraziamenti da Capri per la pena data a quel nemico della Repubblica. Tiberio si diceva anche trepidante di sua vita, e sospettoso di aguati nemici, mirando ad Agrippina e a Nerone, quantunque non nominasse nessuno. Poscia in altre lettere mandò più aspre parole e rimproveri di impudicizia al giovane, e di animo

<sup>1</sup> Tacito, Ann., IV, 59-60.

<sup>2</sup> Tacito, Ann , IV, 68-70.

arrogante e fiero alla madre. Il senato esitò e tacque. Il popolo corse in folla intorno alla Curia, portando le imagini di Agrippina e di Nerone: accusava Seiano, gridava viva Tiberio! diceva le lettere false, e inventate per macchinare rovina alla casa imperiale. Ma Tiberio con lettera più minacciosa ripetè gli obbrobri ad Agrippina e a Nerone, garri la plebe, si dolse dell'esitanza

dei padri, e prese la causa sopra di sè 1.

Per la perdita di una parte degli Annali di Tacito ci mancano i particolari sulla fine di quegli infelici, accusati fra le altre cose di voler fuggire all'esercito di Germania o invocare nel Fôro l'aiuto del popolo: suggerimenti dati Anno R - comecchè rifiutati <sup>2</sup>. Sappiamo solamente che Agrippina G C 3). trasportata in catena nell'insta D loro dai nemici che gli spiavano, e apposti loro a delitto deli trattamenti, percossa e privata di un occhio dal centurione posto a sua guardia. Anche dopo la caduta di Seiano non ebbe alleviamento a sua pena, e morì, non è certo se volontariamente o per violenza, maledicendo sempre al feroce assassino di sua famiglia. Tiberio scagliò sconce e false accuse contro a lei morta, e si fece merito di non averla strozzata e gettata nelle Gemonie: e il senato decretò annuali offerte agli Dei nel giorno in cui ella finì. Ma il tiranno che nella sua rabbia feroce ordinò anche di nasconderne sotto terra le ossa affinchè niuno potesse mai onorarle degli ultimi ufficii, non riuscì ad impedire che poscia fossero raccolte in un'urna, e poste nel grande Mausoleo d'Augusto, e solennemente onorate (").

<sup>(</sup>a) Tacito, Ann., VI. 25: Svetonio, Tib., 53: Dione Cassio, LVIII. 2. L'urna uscita colla sua epigrafe dalle rovine del Mausoleo imperiale. e portata in Campidoglio fu un tempo adoprata a servire di misura fru-

<sup>1</sup> Tacito, Ann., V, 3-5.

<sup>2</sup> Tacito, Ann., IV 65

Nerone, esiliato all'isola di Ponza, vi morì di fame, o si uccise di sua mano alla vista del carnefice che entrava a strozzarlo! Druso che aveva servito di strumento a Seiano contro il fratello, tradito dalla moglie Emilia Lepida, accusato anch'egli e sepolto in un sotterraneo del Palatino, e lasciato senza cibo, vi morì disperatamente di fame dopo aver dato di morso alla coltrice. E Tiberio



I rna spoterale di Agrippina (Bartoli).

fece narrare in senato tutte le particolarità dei tormenti dati a quel misero, le bastonate, la fame, ogni circostanza di sua crudele agonia, ogni imprecazione del morente <sup>2</sup>.

mentaria (rubiatellae, scritto erroneamente rugitellae), come altri monumenti furono usati a misurare olio e vino. Ora sta nell'atrio del palazzo dei Conservatori, e porta nel rianco figurate le insegne di essi e del moderno senato romano. Vedi Bartoli e Bellori, Sepulchra veterum, p. 45.

<sup>1</sup> Svetonio, Tib , 54.

<sup>2</sup> Tacito, Ann., VI, 23, 24 e 40; Svetonio, Tib., 54; Dione Cassio, LVII, 3 e 22.

Seiano, liberato dagli emuli, era, come voleva, padrone di ogni cosa, e già si teneva presso alla cima dei suoi desiderii, nè restavagli più che a toglier di mezzo il vecchio di Capri, al quale niuno più riguardava. Tutti erano intenti a sfoggiare in servilità col ministro, ed accorrere a sua casa, ed esser veduti prima di ogni altro. Da molti dei grandi tenevasi per alto onore l'esser conosciuti dai liberti e dai portinai di Seiano <sup>1</sup>. Moltiplicate in ogni luogo le sue statue: si giurava per la fortuna di lui: quasi lo chiamavano imperatore, e il senato ordinò si celebrasse pubblicamente il suo di natalizio, e gli decretò sacrifizi <sup>2</sup>.

Ma tutto ciò non poteva non dar sospetto a Tiberio, facilissimo a sospettare di tutto e di tutti, anche per cose da meno. Alla novella di queste grandigie del ministro, e delle soverchie onoranze, fu impaurito di quella smisurata potenza creata da lui stesso a proprio danno, e volse ogni pensiero a distruggerla, e a usare tutte le arti di cui era maestro per iscreditare a poco a poco il favorito, e alla fine aver modo a levarlo di mezzo, senza che quegli potesse farvi riparo. Le astuzie messe in opera per menare a fine questa faccenda furono tenute il capolavoro della diplomazia del solitario di Capri. Per cansa di lui vietò al senato di ordinare sacrifizi ad un uomo, ma al tempo stesso lo scelse compagno nel consolato, e lasciò a lui solo la carica, per addormentarlo nelle ambiziose speranze. E quando i padri prorogarono il consolato all'imperatore e al ministro, Tiberio disse il decreto illegale, e rifiutò quell'onore, perchè anche Seiano fosse costretto a fare lo stesso. E spesseggiava di lettere, ora calde, ora fredde. Oggi si diceva malato e morente. domani ben portante e sulle mosse per Roma: ora grandi lodi al ministro, ora rimproveri: ora onorati, ora umiliati

<sup>1</sup> Ta Sto. A.m . VI. 8

<sup>2</sup> Dione Cassio, LVIII, 2; Syconio, Tib., 65.

gli amici di esso. Pei quali segni contrarii, Seiano, incerto tra timore e speranza, non sapeva a qual partito appigliarsi. Ma quando gli fu negata la licenza di recarsi in Campania, e vide gli onori e le speranze date a Caligola, figliuolo di Germanico, pare che temendo dei mali estremi cospirasse per salvarsi, senza usare però energia e risolutezza, e lasciandosi ingannare da altre dimostrazioni dell'uomo che in fatto di arti segrete e di insidie la sapeva troppo più lunga !.

È detto, che stavano per Seiano le guardie pretorie, e molti senatori coi loro liberti<sup>2</sup>. Era suo complice Fulcinio Trione, uno dei delatori più infami: e Publio Vitellio, prefetto dell'erario, fu in appresso accusato di avere offerto ai cospiratori le chiavi del tesoro militare<sup>3</sup>. Ma non poteva contare sul popolo, affezionato al giovane Caligola<sup>4</sup>.

Tiberio fu avvisato della congiura dalla vecchia Antonia, madre di Germanico, la quale gli scrisse minutamente per mezzo di uno dei suoi servi più fidi <sup>5</sup>. Al grave annunzio egli serbò la sua usata calma, prese i ripari opportuni, e si governò colle astuzie, non stimando sicuri gli assalti aperti. Pel caso di una lotta in città, ordinò di toglier di carcere Druso, che non era ancora morto, e di metterlo alla testa del popolo: e quando tutto andasse male a Roma apparecchiò navi per rifugiarsi tra le legioni lontane. Fece disporre segnali sulla via per avere pronte le novelle del fatto: egli stesso stava in osservazione sulla torre più alta dell'isola: e al tempo medesimo mandò a Seiano la promessa di farlo suo parente, e di dargli la potestà tribunizia <sup>6</sup>.

<sup>1</sup> Dione, LVIII, 4-8; Svetonio, Tib., 65.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Giuseppe Flavio, Antichità Giudaiche, XVIII, 3, 6.

<sup>3</sup> Tacito, Ann., V, 8, 11, VI, 4.

<sup>4</sup> Dione Cassio, LVIII, 8.

<sup>5</sup> Giuseppe Flavio, Ant. Gind., XVIII, 8, 6.

<sup>6</sup> Svetonio, Tib., 65; Tacito, Ann., VI, 23; Dione, LVIII, 13.

Come fu bene ordinata ogni cosa, una notte giunse a Roma Nevio Sertorio Macrone, investito segretamente del comando dei pretoriani. Si abboccò con Memmio Regolo uno dei consoli tenuto fedele, e con Grecino Lacone, prefetto delle guardie notturne, ai quali aprì i segreti mandati del principe. Allo spuntare del giorno, mentre si recava al senato, incontrò Seiano per via, e ai lamenti di questo sul non aver lettere di Tiberio, rispose



Faro e castello di Tiberio nell'isola di Capri (Da Fotografia)

che gli portava la potestà tribunizia. Il ministro entrò pieno di gioia nella Curia, e mentre i senatori si rallegravano con lui e lo adulavano pel nuovo onore, Macrone mostrò l'ordine da cui era investito del comando dei pretoriani, e rimandatigli al campo sotto colore di un donativo dell'imperatore, pose a custodia del senato Grecino Lacone colle guardie notturne. Quindi entrò nella Curia, consegnò ai consoli la lettera di Tiberio, e prima che fosse letta si riparò nel campo fra i pretoriani.

La lettera era lunga e verbosa 2: cose vaghe in prin-

<sup>1</sup> Dione, LVIII, 9.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Giovenale, Sat., X, 71.

cipio: poi nominato Seiano con lieve rimproccio: poi discorso di altre faccende: quindi ritorno a Seiano per biasimarlo e lodarlo, e dopo lungo variare di tuoni le parole diventando più gravi e più minacciose finivano coll'ordine chiaro di arrestare il ministro cospiratore.



Soldati Pretoriani (Musee des antiques, vol. III, pl. 30).

Fu uno scoppio di fulmine: le sedie intorno a Seiano rimasero deserte a un tratto: fuggirono da lui i senatori prima adulanti, e cambiarono in maledizioni le lodi. Il console lo chiamò perchè gli venisse davanti. Egli non Anni di Roma 781, di G. C. 31.

usato a ricevere ordini, e fatto stupido dal subito spavento, non si mosse alla prima. Chiamato di nuovo, si alzò in mezzo alle ingiurie, fu incatenato, tratto in prigione, condannato e ucciso. La turba poco fa plaudente e adorante (a) gridava e imprecava, e spezzava e fondeva le statue dell'uomo caduto (b), con ogni sorta di insulti e di strazii al cadavere (°), trascinato per le vie, e dopo tre giorni gettato alle Gemonie e al Tevere. Inseguiti e trucidati per le strade gli amici più noti, che caddero in mano alla folla. Nel tumulto alcune contrade della città andarono a fuoco e a sacco per opera dei pretoriani gelosi delle guardie notturne. Il senato poco fa adulatore vilissimo del potente ministro ora ordinò di celebrare con giuochi e feste solenni il giorno della sua uccisione: e, come se la tirannide fosse spenta con lui, decretò l'inalzamento di una statua nel Fôro a gloria della Libertà riacquistata per virtù di Tiberio cui offrirono il nome di Padre della Patria con una festa nel suo di natalizio e con altri onori ch'ei rifiutò. Anche altrove furono posti monumenti alla Libertà Pubblica e

(\* Turba Remi sequitur fortunam, ut semper, et odit Damnotos. Idem populus, si Nurtia Tusco Facisset, si oppressa foret secura senectus Principis, hac ipsa Scianum diceret hora Augustum.

Giovenale. Sot., N. 73-77.

(b) Iam stridunt ignes, iam follibus atque caminis
Ardet advratum populo caput, et crepat ingens
Seianus; deinde ex facie toto orbe secunda
Fivnt precoli, pelves, surtago, patellae.

Spectandus. Gaudent omnes.

Giovenale, loc. cit., 61 e segg.

(e) Populus in frusta divisit: in quem quidquid eongeri poterat, Di hominesque contulerant, ex eo nihil superfuit quod carnifex traheret. Seneca. De tranquillit, animi, 11.

alla Provvidenza di Tiberio salvatore da quel nemico perniciosissimo (a).

Ma caduto il malvagio ministro, non vi fu miglioramento di sorte, e tornarono vane le speranze di quelli che recavano a Seiano la cagione di ogni male. Continuò il crudele governo, e Tiberio imperversò più che mai nel furore dei supplizi!, ai quali fu causa nuova l'amicizia mostrata al ministro, come per l'avanti era stato delitto di morte il non essergli amico.

Al sangue infame di lui andò mescolato anche il sangue innocente dei figli, fra cui fu uccisa pure una fanciulletta si semplice, che domandava per qual colpa e dove la traessero, e prometteva che nol farebbe più, e pregava che la punissero di sferza, come si fa coi fanciulli. E come per uso antico la verginità difendeva dalla condanna capitale, il carnefice violò la fanciulla prima di ucciderla. La moglie di Sciano, già ripudiata da lui, non volle sopravvivere ai figli, e si uccise dopo avere svelato gli avvelenatori di Druso: e allora anche Livilla fu fatta morire di fame, e Scipioni, e Cassii e Silani dettero in senato atroci sentenze contro la memoria di lei 2.

Nella implacabile persecuzione contro tutti quelli che avessero avuto favori dall'uomo caduto furono avvolti anche i magistrati non pronti ad opprimerli 3. Alcuni degli accusati scamparono mettendosi tra i delatori :: e chi più

<sup>(</sup>a) Dione Cassio. LVIII, 10-12. A Terni fu trovata questa iscrizione: Saluti perpetuae Augustae Libertatique Publicae populi romani Providentiae Tib. Caesaris Augusti, nati ad acternitatem romani nominis, sublato hoste perniciosissimo P. R. Orelli, Inscript., 689. Conf. Marini, Arcal., I, 43.

<sup>1</sup> Svetonio, Tib., 61.

Tacito, Ann., V, 9, VI. 2; Dion Cassio, LVIII, 11
 Tacito, Ann., V, 11.

<sup>4</sup> Tacito, Ann., VI, 7.

vergognosamente era stato strumento alle ribalderie di Seiano, ora più si affannava a cercar salute col perseguitarne l'aborrita memoria. Tra tanti vili furfanti uno solo accusato di quella amicizia ebbe cuore di vantarsene apertamente, e ricordò ai senatori le loro adulazioni per sedici anni alle spie, ai liberti, e anche ai portinai del ministro, e concluse che dei suoi buoni ufficii a Seiano egli si teneva reo quanto Tiberio, che per tanto tempo lo aveva amato e onorato 1. Molti furono uccisi, rei e innocenti: altri si uccisero di propria mano<sup>2</sup>. Poi in un giorno furono trucidati tutti gli accusati di cui le prigioni erano piene. Fu immenso macello di ogni sesso. età, e condizione, sparsi o ammassati, con divieto ai parenti ed amici di piangerli, e di raccoglierne i corpi. Le guardie poste a notare il dolore di ognuno seguivano i fetidi cadaveri trascinati nel Tevere, ove galleggianti o gettati a riva niuno si attentava di arderli, nè di toccarli 3.

E il mostro più beveva sangue e più ne chiedeva, eccitato ora da Macrone che, entrato in luogo di Seiano, esercitava più copertamente le medesime arti, e col suo odio fu micidiale a parecchi '. Le lettere di Capri portavano quasi sempre sentenze di morte o di bando anche agli amici del tiranno, irretiti nelle scelleratezze con cui avevano perduto altri<sup>5</sup>. Sacrificò i delatori vecchi quando ne era sazio, e si affidò ad altri più infami 6; accusò di turpitudini, e uccise per togliere ai morti la roba 7: uccise le madri per aver pianto i figliuoli . Fu delitto

<sup>1</sup> Tacito, Ann., VI, S.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Tacito, Ann., V, 6 e 7, VI, 14.

<sup>3</sup> Tacito, Ann., VI, 19.

<sup>4</sup> Tacito, Ann., VI, 29, 18; Diene Ca sio, I.VIII, 21 e 27.

<sup>5</sup> Tacito, Ann., VI, 10.

<sup>6</sup> Tavito, Ann., IV, 71, VI, 30, 38, 48; Dione Cassio, LVIII, 21.

Tacit, Ann., VI. 19. 8 Tacito, Ann., VI, 10.

l'avere avi, stati amici a Pompeo Magno 1: nè solo il far versi satirici, ma il dir male di Agamennone in una tragedia fu delitto da strangolazione e da rupe Tarpeia: e le morti si davano lente ai più odiati 2. Molti, uomini e donne, si uccisero da sè stessi di veleno, di ferro, di fame per fuggire le pene degli strangolati dal carnefice, ai quali negavasi la sepoltura e si confiscavano i beni con rovina dei figli 3. La morte naturale di un uomo chiaro apparve allora una rarità, degna di esser notata come fenomeno (°). Fra i tanti che spensero volontariamente sè stessi fu anche il giureconsulto Cocceio Nerva, intrinseco e commensale di Tiberio, le cui preghiere non valsero a distorglierlo dal fiero proposito di finire per fame. Preso da tedio della vita fra i tanti orrori che aveva dattorno volle salvarsi dal veder peggio 4. Il cavaliere Vibuleno Agrippa, accusato, si avvelenò pubblicamente in mezzo alla Curia: ma anche così morente fu tratto in carcere e finito dal carnefice, perchè i suoi beni non fuggissero ai delatori e al fisco. Ad altri intervennero i medesimi casi 5.

Lo spettacolo continuo di tante crudeltà bandi ogni compassione dagli animi, e in quel terrore universale si sciolsero tutti i vincoli del consorzio umano 6. Ai tempi delle proscrizioni di Silla, di Mario e dei triumviri, vi furono cittadini salvati con proprio pericolo da parenti, da donne, da servi. Ora non apparisce quasi segno di devozione, nè di umana pietà: alcune donne si uccidono per non sopravvivere ai mariti spenti, ma non si vede

<sup>(</sup>a) Per idem tempus, L. Pixo pontifex, varum in tanta claritudine, fato obiit. Tacito. Ann., VI. 10.

Tacito, Ann., VI, 18.
 Tacito, Ann., VI, 29, 39; Svetonio, Tib., 61; Dione Cassio, LVII, 29, LVIII, 3 e 24

Tacito, Ann., VI, 11, 18, 29, 38, 39, 46, ecc.
 Tacito, Ann., VI, 23; Dione, LVIII, 21.

<sup>5</sup> Svetonio, Teb., 61; Tacito, Ann., VI, 40; Dione, LVIII, 21.

<sup>6</sup> Tacito, Ann., VI, 19.

per umana virtù salvato alcuno dei colpiti dalla tirannide. L'accusato non solamente non trova difensori, ma come colto da pestilenza è fuggito da amici e congiunti, i quali studiosi di loro salvezza aggravano anche le accuse, e si precipitano ad adulare vilmente i carnefici. Al passare di un condannato imprecante ai tiranni rimangono deserte piazze e vie: fuggono tutti, scansano incontri e discorsi di conoscenti, poi tornano indietro a farsi vedere, temendo di esser notati e accusati per avere avuto paura! Non rimaneva neppure il sentimento volgare. che muove l'uomo a spegnere il fuoco vicino, perchè non si apprenda alla sua casa. Niuno pensava a difendere gli altri, e non era difeso al bisogno. Quindi nel pericolo tutti si trovavano soli, senza nascondiglio, senza riparo dalle spie, dal tradimento, dall'universale paura, denunziati da congiunti ed estranei, da amici ed ignoti?. Vano il tentar la fuga, perchè in quella vastità dell'Impero era difficilissimo raggiungere un luogo di scampo. È ricordato solamente un Rubrio Fabato che, disperando delle cose romane, ebbe il pensiero di rifuggire alla misericordia dei Parti. Fu ripreso allo Stretto di Sicilia, e ricondotto a Roma, e messo sotto custodia, e più per oblio che per clemenza scampò 3.

A chi considera questo scempio crudele dell'umanità, fatto per volere di un brutal vecchio, se fa supremo orrore Tiberio, non desta meno disgusto la vile pazierza dei flagellati, i quali, pronti a darsi la morte per fuggire il carnefice, non sanno unirsi per resistere al sanguinario dispotismo, di cui sono principal forza il terrore di tutti, e il niun vincolo dell'uomo all'altro uomo. Una rivoluzione non poteva essere allora schiacciata dagli eserciti, il cui principal nerbo stanziava ai lontani confini. Le forze di

<sup>1</sup> T c.to, Ann., IV. 11, 7).

<sup>2</sup> Tacito, Ann., VI. 7; C. amjagny, Les Cisar , 1, 2 s.

<sup>3</sup> Tacito, Ann., VI, 14

Roma potevano non difficilmente voltarsi, come si vide in più casi, ed erano piccola cosa poste a confronto coi presidii delle grandi città moderne, in cui pure il popolo schiacciò anche i grandi eserciti, quando sorse concorde nella sua ira tremenda. E bene lo sapeva il dispotismo romano: e perciò, mentre tremavano tutti, tremava nel suo covile anche la belva, causa dell'universale terrore.

La paura aveva cacciato Tiberio di Roma: ma anche nella tana di Capri non viveva tranquillo, sebbene cinto dal mare, e assicurato dai difficili accessi. Dopo la morte di Seiano si tenne rinchiuso per nove mesi nella villa di Giove 1: e dopo avere uccisi o banditi astrologi e maghi stranieri, e vietato ai cittadini di esercitare quelle arti, stava con un gregge di indovini 2, tra cui principale di tutti Trasillo già cimentato a Rodi con terribili prove. Era cupido e pauroso di loro predizioni, come delle risposte degli aruspici, ed avrebbe distrutto gli oracoli prossimi a Roma, se non lo tratteneva superstizioso timore 3. Quando venne in Campania, e si avvicinò a Roma per ordinare più da vicino le stragi, e vedere quasi coi suoi occhi grondare il sangue per le case e dalle mani dei carnefici, tornò indietro nel trovare divorato dalle formiche un serpente che a suo diletto nutriva di propria mano. Prese quel fatto come una ammonizione a guardarsi dalla furia della moltitudine 1. Sebbene i monumenti parlino più volte della felicità di Tiberio, significata dal caduceo ricorrente sulle medaglie, e dal simulacro alla Felicità posto a Fondi dove altri lo crederono nato: sebbene i decurioni Fiorentini ogni anno celebrino con sacrifizi e conviti il di natalizio di lui felicissimo pontefice

<sup>1</sup> Svetonio, Tib., 65.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Giovenale, Sat., X, 93-94; Dione, LVII, 15.

<sup>3</sup> Tacito, VI, 20 e 21; Svetonio, Tib., 14, 62-63, Aug., 98; Dione, LV, 11, LVIII, 27; Giovenale, VI, 575.

<sup>4</sup> Tacito, Ann., VI, 1, 30; Dione, LVIII, 21; Svetonio, 72.

massimo, e altri lo chiamino ottimo principe 1, la sua turpe e crudele anima è, come vuole giustizia, in continui tormenti. Anche fra gli scogli di Capri le grida delle vittime risnonanti nelle vie deserte di Roma, turbano le libidini e i sonni al tiranno, cui sono rivolte in supplizio le scellerate vergogne. Un giorno scrive al senato, che non sa più che dire e che fare, giura agli Dei che si sente perire, ha paura dei tuoni, e nei recessi non trova scampo ai tormenti che gli straziano l'anima<sup>2</sup>. Una turba di spettri, un popolo di vittime grondanti sangue gli passa dinanzi allo sguardo atterrito, e lo accompagna alle mense, a letto, ai diporti. Tiberio, che vinse tutti i nemici, è vinto dalla propria coscienza, dilaniato dalla sua crudeltà.

Pure, finchè gli bastò la vita, rimase fermo a condannare, a uccidere, a mutare le pene delle leggi in assassinio. Tra i nobili che Augusto avea indicati come possibili competitori all'Impero C. Asinio Gallo morì di fame dopo lungo e miserissimo carcere: e L. Arrunzio, uomo di integra vita, si uccise di propria mano per fuggire maggiori flagelli 3. Non passò giorno senza supplizii. Inventò nuovi tormenti contro i suoi grammatici, contro gli invitati a sua mensa, contro i più intimi, e uccise tutti, non mitigato mai per tempo, per preghiere o per sazietà. Di venti de' suoi antichi amici, scelti a consiglieri pei casi di Stato, diciassette o diciotto furono uccisi. Molti altri già destinati al supplizio rimasero salvi per la morte inaspettata del tiranno, e per l'industria dell'astrologo Trasillo il quale col predirgli ancora dieci anni di vita lo persuase a rimettere quelle uccisioni a tempo più comodo. Spense molti parenti con orribile

<sup>1</sup> Svetonio, Tib., 5; Borghesi, Decad. Numism., XIV, 7: Cavedoni, Medaglie imporiali, in Annal. Istit., 1851, p. 227; Orelli, Inscript., 686, e Henzen, 5293.

<sup>2</sup> Tacito, Ann., VI, 6; Svetonio, Tib., 67, 69; Plinio, XV, 30.

<sup>3</sup> Tacito, Ann., I, 13, V1, 23, 48, e XI, 36; Dione, I VIII. 3 e 27

strazio, e chiamava Priamo felice, per essere rimasto superstite a tutti i suoi <sup>1</sup>.

Sono note le infami libidini del mostro, che di mezzo alle brutture senza nome mandava a Roma sentenze di morte e di esilio contro agli adulteri e alle meretrici



Tiberio in età avanzata (Miseo Capitolino, Right, I, 31).

Quelle turpitudini, da cui rifuggono la penna e il pensiero, furono toccate gravemente da Tacito, e le narrò minutamente Svetonio, raccoglitore attento di ogni più

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Tacito, Ann., VI, 38; Svetonio, Tib., 55, 56, 60, 62; Dione Cassio, LVIII, 22, 23 e 27

sconcia cosa (a). Continuò in esse anche quando le donne inorridite lo respingevano con pericolo di morte: e anche quando l'età gli aveva fiaccate le forze, e fatta curva e gracilissima l'alta persona, e calva la testa, e irsuta, fetida, ulcerosa e piena di empiastri la faccia!. Il secolo era profondamente corrotto: pure quelle infande laidezze fecero orrore, e furono assalite con allusioni in teatro, e per lettera gliele rinfacciava dall'Asia il re Artabano, esortandolo anche ad uccidersi, per fuggire all'odio universale meritato colle sue crudeltà 2.

Questa uniformità di scellerate brutture, che empiono di insopportabil tedio la storia, è appena interrotta da qualche astuzia nel governo delle cose esteriori; dalle notizie del re Artabano cacciato nuovamente di Armenia, e costretto a fuggire ai confini di Scizia col muovergli contro i barbari d'Asia, col destargli congiure in casa, e i Parti richiamati al rispetto di Roma, col far mostra delle potenti legioni condotte sull'Eufrate da Lucio Vitellio (790) 3; dagli annunzii della conquista della Mesia, e di nuove regioni della Giudea unite all'Impero 4; e da qualche atto di munificenza a sollievo delle miserie di Roma, Come Tiberio altre volte aveva riparato con doni Anni di Ro- alle pubbliche calamità, anche negli ultimi tempi di sua vita soccorse con cento milioni di sesterzi (lire 19,483,561 e 25 cent.) ai danni recati da un incendio sull'Aventino e nelle vicinanze del Circo 5. Provvide anche al nuovo infierire delle usure; e per impedire i fallimenti e le ro-

<sup>(</sup>a) Tacito, Ann., VI, 1: Svetonio, Tib., 43. Pure Svetonio stesso (44) aggiunge: Majore adhuc et turpiore infamia flagravit, vix ut referri audirive possit, nedum credi fas sit.

<sup>1</sup> Svetonio, Tib., 45 e 68; Tacito, Ann., IV, 57, VI, 46.

<sup>2</sup> Svetonio, Tib., 66.

<sup>3</sup> Tacito, Ann., VI, 31 e segg.; Giuseppe Flavio, XVIII, 6, 2.

<sup>4</sup> Appiano, Illyr., 30; Giuseppe Flavio, Ant. Giud., XVIII, 6, 4. Conf. Dione, LV, 27.

<sup>5</sup> Tacito, Ann., VI, 45; Dione Cassio, LVIII, 26; Svetonio, 48.

vine minacciate dagli interessi smodatamente cresciuti stabilì il credito gratuito, come dicono oggi, per mezzo di un fondo di 100 milioni di sesterzi, sul quale lo Stato prestava ai particolari senza interesse per tre anni, purchè dessero cauzione doppia della somma imprestata <sup>4</sup>. Ma erano liberalità di chi dona l'altrui. Egli dava ad alcuni ciò che colle confiscazioni aveva rapito ai cittadini e ai sudditi: perocchè, oltre alle rapine sui condannati della città, spinti spesso alla morte per avidità di loro fortune, inventò delitti per confiscare i patrimoni ai più ricchi di Spagna, di Gallia, di Grecia e di Siria, ad alcuni dei quali fu sola colpa l'avere una parte dei beni in denaro: e Vonone, re dei Parti, cacciato dai suoi e riparatosi alla fede romana, era stato ucciso per amore dei suoi grossi tesori<sup>2</sup>. E così coll'andar del tempo il tristo vecchio di Capri perdeva anche la non grande virtù dell'astinenza dalla roba altrui, della quale era stato lodato dapprima 3.

Da ultimo egli era venuto in Campania: e comecchè si sentisse infiacchito e cadente, banchettava al solito, non rimetteva nulla di sue voluttà, affettava fermezza nel patire, e si burlava, come sempre aveva fatto, dei medici e di coloro che, passati i trent'anni, abbisognassero dell'altrui senno per governar la propria salute. Aveva con sè Macrone e Caio Cesare, soprannominato Caligola, i quali più che d'ogni altra cosa si davano pensiero del successore all'Impero. Ci aveva pensato anche Tiberio, alla cui scelta in famiglia si offrivano Tiberio Gemello, nato di Druso suo figlio, il nipote Claudio, e Caligola, indegno figlio del prode e virtuoso Germanico. Gemello era ancora fanciullo, e non amato da lui per causa di sua madre Livilla adultera di Seiano e avvelenatrice del marito: Claudio aveva scema la mente: e a

<sup>1</sup> Tacito, Ann., VI, 16 e 17; Svetonio, 48; Dione Cassio, LVIII, 21.

<sup>2</sup> Tacito, Ann., VI, 13; Svetonio, Tib., 19; Dione, LVIII, 22.

<sup>3</sup> Tacito, Ann., I, 75, III, 18, IV, 20.

Caligola quantunque educato alla sua scuola di Capri veleva male, perchè amato dal popolo, e lo chiamava serpente ed allevato a rovina del mondo, e, al dire di Filone, pensò più volte di spegnerlo . Perciò Tacito asserma, che incerto d'animo e incapace a risolversi, lasciò la



I ray e Calla la ileal zari in a ri y Carmeo (Mor 7., 100 . R m, EXII 4

deliberazione al destino, nel quale credeva soprattutto: e, al dire di Dione, era solito ripetere spesso l'antico verso: morto io, bruci il mondo (°). Pure sappiamo da altra parte che nel testamento lasciò eredi e colleghi Gemello e Caligola, quantunque prevedesse e dicesse che quello sa-

<sup>(2)</sup> Dione, LVIII. 23. — Illa vox inhumana et celerata ducitur corur, qui negant se recusare, quo minus ipsis mortuis terrarum omnirul flagratio consequatur, quod rulgari quodam versu graeco pronuntiari solet, Cicerone, De Finib. III, 19. Vedi anche Senera. De Clem., II. 2: Svetonio, Ner., 38: Claudiano, In Rufin., II, 19-20.

<sup>1</sup> Tacito, A. n., VI, 10; Svet nio, Tib., 62, e Calig., 11; Filene, Legazione a Caro; Dione, L.VIII, 23.

315

rebbe ucciso da questo <sup>1</sup>. Caligola nella distruzione della sua casa si era salvato coprendo il feroce animo con finta modestia, nè fiatò mai per la uccisione della madre e dei fratelli, e tristo ipocrita alla corte del despota secondava Tiberio si bene, che meritò allora il nome del migliore dei servi, come poscia del peggiore dei padroni. Di più lo proteggeva Macrone potente appresso a Tiberio, e cupido di conservare la sua potenza col giovane sostenuto e inalzato colle sue arti; e a questo fine gli messe attorno anche la propria moglie Ennia Nevia a innamorarlo e a legarlo. Tiberio, vedendo gli accordi e le trame dei due, rimproverò Maerone di abbandonare il sole al tramonto per volgersi al sole nascente, ed ebbe di nuovo il pensiero di uccider Caligola, ma gli mancò il tempo, o, secondo altri, lo preferiva volentieri per successore, affinchè i suoi misfatti fossero oscurati da quelli più atroci di lui 2.

Comunque sia, Tiberio cadde malato ad Astura: poi si riebbe, andò a Circei e prese parte ai giuochi dei soldati. Pure il male eresceva, e invano tentò di nasconderlo. Avuta notizia che il senato aveva assolti alcuni accusati, lo tenne per dispregio fatto a sè, e fermò di tornar subito a Capri, per colpire di là più sieuramente. Ma ritenuto dal male e dalla tempesta si arrestò al capo Miseno nella villa stata già di Lucullo, ed ivi finì di veleno datogli da Caligola, secondo aleuni, di fame secondo altri, o soffocato tra vestimenti e guanciali. Seneca scrisse, che sentendosi mancare si eavò di dito l'anello, come per darlo ad altri, poi se lo rimesse: e quindi chiamati i serventi, nè avuta risposta da alcuno, si alzò e cadde non annoirealungi dal letto per essergli mancate le forze 3.

ma 790, di G. C. 37.

<sup>1</sup> Stetonio, Tib., 76, Cal., 14; Dione, LIX, I.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Tacito, Ann., VI, 20, 45, 45; Svetonio, Calig., 10 e 12; Dione Cassio, LVIII, 28; Filone, Legazione a Caio.

<sup>3</sup> Systonio, Tib., 72, 73, Calig., 12; Dione Cassio, LVIII, 28.

Taeito narra, ehe gli stava appresso un medieo insigne di nome Cariele, non uso a eurarlo, ma a dargli eonsigli: il quale, facendo sembiante di congedarsi per andare a sue faeeende, e prendendogli la mano eome per baeiarla in segno di ossequio, gli tastò i polsi. Tiberio se ne accorse, e, più premendo sua ira se fu offeso, fece imbandire di nuovo le mense e vi stette più del solito, come per fare onore all'amieo che partiva. Pure Caricle affermò a Macrone che si spegneva la vita, e che non andrebbe avanti più di due giorni. Quindi disponevasi in fretta ogni cosa a eorte, e si mandavano messaggi agli eserciti. Ai sediei marzo ebbe una maneanza, e lo eredettero morto: e già Caligola in mezzo a turba di gratulanti usciva a prendere i primi ufficii dell'Impero, quando viene nuova ehe torna a Tiberio la favella e la vista, e ehe chiede cibo per ristorarsi. Allora impauriseono tutti, si disperdono, si fingono mesti o ignoranti del fatto. Caligola ammutolito, attonito, dalle più alte speranze eade ai timori estremi. Ma Macrone intrepido fa affogare il vecchio nei panni, e ordina a tutti di allontanarsi. Così tinì Tiberio nel suo settantottesimo anno dopo avere in 23 anni di regno tolto affatto la maschera repubblicana al dispotismo dei Cesari. Uomo, conclude il medesimo storico, di egregia vita e fama, fineliè fu privato o nei eomandi sotto Augusto: coperto, e astuto in finger virtù, finehè sopravvissero Germanico e Druso: misto di bene e di male, finchè visse la madre: esecrabile di crudeltà ma nascosamente libidinoso, finchè amò o temè Seiano: da ultimo rotto ad ogni scelleratezza ed infamia quando, rimossa ogni vergogna e paura, si abbandonò tutto al suo genio 1.

Giunta a Roma la sospirata novella, dapprima esitarono a crederla, e massime a rallegrarsene, temendo

<sup>1</sup> Tacito, Ann., VI, 50, 51.

che fosse un'insidia di spie. Cessati i dubbii, la gioia passò tutti i modi; e quando fu portato da Miseno a Roma l'odiato cadavere, la turba gridava che si gettasse alle Gemonie e al Tevere. Pure ebbe gli onori funebri, e Caligola gli recitò l'orazione piangendo, quantunque avesse già fatto annullare dal senato la parte del testamento, che chiamava a parte dell'eredità il figlio di Druso!

C. Cesare Caligola, festeggiato ardentemente per tutto il viaggio da Miseno a Roma, fu proclamato imperatore dal senato e dal popolo, che invase in folla la Curia. Fecero festa i soldati, cui era caro perchè nato tra essi nei campi, e soprannominato Caligola dai loro calzari (caligae) che portò da fanciullo <sup>2</sup>. Tutti erano lieti di vedere alla fine in trono un figliuolo di Germanico, e lo vezzeggiavano coi più cari nomi. Ed egli per risposta alle liete accoglicnze prometteva di dividere l'impero coi senatori, e di governarsi coi loro consigli: e per mostra di civiltà e di libertà non prese alcun titolo di imperatore.

Prime cure di lui furono i pietosi onori alla madre e ai fratelli spenti dalla crudeltà di Tiberio, del quale disse tutti i vituperii che poteva maggiori; e sfidando le tempeste andò da sè stesso alle isole, infami per la morte di Agrippina e di Nerone, ne raccolse reverentemente le ceneri, le depose con solenne pompa nel mausoleo di Augusto e istituì per essi pubbliche esequie annuali: e per la madre ordinò giuochi Circensi, e carro da portarne il simulacro nella processione solenne, ne ravvivò l'imagine su medaglie d'oro e di bronzo nuovamente battute a onore di lei (a). All'avola Antonia dètte tutti gli onori

<sup>(</sup>a) Svetonio. Calig., 15; Dione, LIX, 3: Cohen. Médailles frappées sous l'Emp. Rom., 1, pl. 8: Mongez. Icon. Rom., pl. XXIV, n. 5 e 7.

<sup>1</sup> Svetonio, Tib., 75-76. Calig., 13-15; Dione, LIX, 1, 3 e 4.

<sup>2</sup> Tacito, Ann., I, 41. Conf. Svetonio, Calig., S.

delle Vestali, e la fece Augusta e sacerdotessa d'Augusto, del quale compì e dedicò con festa solennissima il tempio che Tiberio avea lasciato incompiuto. Poi liberò tutti di prigioni e banditi, dètte amnistia generale, disse di aver fatti bruciare i documenti delle passate tristizie per levare ogni occasione alle vendette, tolse via la legge di maestà, non volle più sentire di delazioni, e a chi gli denunziava una congiura contro alla sua vita rispose di non temer nulla, perchè non aveva fatto male a nessuno.



Medaglia battuta da Caligola in onore di Agrippina.

Provvide alla più pronta giustizia coll'accrescere i giudici: cercò l'amore del popolo col far prova di restituirgli i comizi, lasciò piena e libera autorità ai magistrati, rese conto pubblicamente dell'amministrazione dell'Impero, scemò le gravezze, ordinò soccorsi ai mali pubblici, fece doni e larghezze ai cittadini e ai soldati. Ristorò anche la libertà del pensiero, e permise di pubblicare e di leggere le opere di Labieno, di Cremuzio Cordo e di Cassio Severo, già bandite e bruciate, dicendo inportare a sua gioria che la verità dei fatti andasse agli avvenire. Poi pubbliche feste e giuochi solenni, e pugne di gladiatori, e lotte di atleti nel Circo, adornato con novello spendore, e cacce di fiere affricane, e notturne rappresentazioni teatrali per tutta la città illuminata, e conviti ai senatori e cavalieri, e doni di cibi e di vesti al popolo. Per le quali

cose la letizia dei cittadini era estrema: e il senato decretò di celebrare con festa religiosa il giorno dell'elevazione di Caligola, come l'èra del rinnovamento di Roma. All'amore dei cittadini si aggiunse anche il favore degli strani; e il re dei Parti, che aveva mostrato tanto odio e dispregio a Tiberio, chiese amicizia al novello imperatore, e fece onore alle imagini dei Cesari e alle aquile romane <sup>4</sup>.

È ricordato, che in tre mesi furono immolate 160,000 vittime per la conservazione della vita dell'uomo che faceva felici tutti. A oriente e ad occidente, scrive Filone Giudeo con enfasi asiatica, era universale allegrezza: Roma, l'Italia e le province godevano festiva pace sotto gli auspicii di così benigno Nume. Tutto pieno di festa, di solennità, di vittime, di sacrificii, di tripudio, di gare, di musica, di spettacoli, di conviti, di piaceri di ogni sorte. « Niuna differenza più tra ricchi e poveri, tra persone illustri ed umili, tra creditori e debitori, pareggiando il tempo i diritti: tanto che omai trovava fede il secolo di Saturno, descritto nelle favole dai poeti. Tale era l'ubertà e la felicità dell'annona: tale la giovialità e la sicurezza, di che tutte le famiglie e tutte le popolazioni di notte e di giorno furono piene pei primi sette mesi dell'impero di lui. Ma nell'ottavo gravissima malattia prese Caio, perchè volle la frugale e salubre maniera di vivere.... cambiare in lusso da re. Chè assai di vino e d'altre lautezze si pose egli a consumare; nè lo smisurato appetito, per quanto il ventre fosse pieno, saziavasi. Aggiungevansi bagni inopportuni e i vomiti, e il ripetuto bere, e i piaceri del ventre, e di ciò che sotto il ventre stassi, e il mischiarsi con donne e fanciulli, ed ogni cosa che nocevole all'animo, o al corpo, può rompere d'entrambi l'accordo: poichè della temperanza è

<sup>1</sup> Svetonio, Calig., 13-13; Dione Cassio, LIX, I-4 e 27; Plinio, XXXIII, 8 e 16.

frutto la robustezza e la sanità; della intemperanza la malattia e la infermità vicinissima alla morte » 1.

La nuova della malattia empì di dolore il mondo sì lieto per l'avanti: tutti divennero malati col principe, e vi ebbe anche chi votò la sua vita per lui. Poscia scoppiò di nuovo un'allegrezza infinita alla notizia di sua guarigione. Ma fu breve festa. Caligola era divenuto un altro uomo; anzi apparve d'ora in poi non più uomo, ma mostro sozzo e furibondo.

Per ispiegar la subita mutazione, fu detto che il male lo fece cadere in demenza, alla quale del resto aveva mostrato disposizione anche prima, e ne dava segni anche col brutto pallore del volto? Da fanciullo era epilettico: più tardi pativa d'insonnia, e lo spaventavano fantasmi notturni. Tiberio aveva veduto una specie d'insania nei suoi disuguali costumi, ed egli stesso qualche volta pensò a cercare rimedio alla mente turbata 3. È parlato anche di filtri amorosi, che gli avrebbero fatto scemo il cervello. È certo che fin da principio dette segni non dubbi di animo vile e corrotto. A Capri fu veduto dissimulatore basso e servile, e, per amore della vita, studioso a reprimere ogni senso di onore e d'affetto. A Roma era inteso ad orgie segrete e lussurie, mentre da un altro lato mostrava la sua crudele e vituperosa natura col dilettarsi di vedere i tormenti dei condannati 1. Giunto agli splendori dell'impero, parve altro uomo da quello che era: ma liberato da ogni timore di tiranni, divenne più abietto servo delle sue turpi passioni, si abbandonò più che mai agli sconci vizi che gli ammalavano l'animo e il corpo: e ubriacato dall'entusiasmo, dalle smodate adulazioni di Roma e del mondo, e dalla illimi-

<sup>1</sup> Filone, Legazione a Caio, trad. da G. Belloni, Milano 1823.

<sup>2</sup> Seneca. De Const. Sap., 18.

<sup>3</sup> Svetonio, Calig., 50, 51; Tacito, Ann., XIII, 3; Filone, Legazione a Caio.

<sup>4</sup> Tacito, Ann., VI, 9 e 2), XV, 72; Svetonio, Calig., 11.

tata potenza, sentì più che mai girare la debole testa, si tenne padrone assoluto di tutto e di tutti, e superiore a ogni legge, mandò sfide anche a Giove re dell'Olimpo, fece prove di tutte le più atroci follie del governo dispotico: e d'ora in poi le più delle sue opere sono quelle d'un forsennato e furioso (a), asceso sul sanguinoso trono dei Cesari a rovina e obbrobrio del gencre umano, quantunque ad intervalli apparisca anche acuto e arguto, e si valga della pervertita ragione a commettere i più immani delitti.

Fece tutto il contrario di ciò che aveva detto e fatto in principio: comandò da despota più che Tiberio, ristabilì la legge di maestà, trovò nuovi modi di accuse e di rapine, uccise molti, odiò e rubò tutti. Tra i parenti obbligò Tiberio Gemello ad uccidersi, dopo averlo adottato, apponendogli a delitto di tenere un contravveleno contro le insidie dell'imperatore. Fece morire di dolore o di veleno l'avola Antonia, e ne mirò il rogo ardente da un lieto banchetto. Comandò morte al virtuoso M. Giunio Silano, padre di Claudia sua prima moglie: uccise Giulio Grecino, perchè era uomo migliore di quello che convenisse al tiranno, e costrinse a morire quelli che nella sua malattia si erano votati agli Dei, affinchè non restassero vani quei voti. Fra le prime vittime fu pure il confidente Macrone con sua moglie Ennia Nevia, a cui doveva l'impero. Questi gli susurrava continuamente all'orecchio, non essere dell'imperiale decoro il ridere rumorosamente alle scurrilità dei buffoni in teatro, il contraffare loro gesti, l'accompagnare con la voce i cantori; e ad ogni istante gli dava nel gomito perchè cessasse. Caligola, per liberarsi dalle noie del riprensore molesto, gli ordinò

<sup>(</sup>a) Seneca, Consol. ad Polyb.. 36. Stazio, Silv., III, 3, 69, lo dice immitis et furiis agitatus: e più sotto, al verso 72, terribilem affatu.... visuque tyrannum.

che morisse: ed egli si uccise: e anche sua moglie, che già aveva venduto le sue libidini alle speranze e alle promesse di nozze imperiali, fu avvolta con tutta la famiglia nella stessa rovina <sup>1</sup>.

Liberato da Macrone, si lasciò governare da saltatori, da gladiatori, da cocchieri, da mimi e da commedianti, dei quali era pazzo. Richiamò tutti gli istrioni già cacciati di Roma, fu largo ad essi di pecunia e di onori, gli accarezzava sconciamente in teatro, parteggiava per gli uni contro gli altri, e andava in furia contro il popolo non plaudente ai suoi favoriti. Fra i suoi amori era Mnestere pantomimo, lo baciava pubblicamente, e batteva chi facesse il più lieve rumore mentre quegli ballava. Furono suoi consiglieri un Apelle, recitatore di tragedie, uomo infame, e un Elicone, servo e buffone iniquo, che compagno assiduo al giuoco, alla palestra, ai bagni, ai conviti, lo divertiva con sue arguzie intramezzate di accuse <sup>2</sup>.

Sarebbe lungo e insopportabile narrare tutte le crudeli follie del mostro, che recava a sua lode l'essere senza vergogna, e si credeva lecito tutto. Basti un cenno di alcune. Mandò sicarii per le isole a trucidare tutti gli esiliati, imaginandosi che gli augurassero la morte. Fece pascere di carne umana le fiere del Circo, perchè il loro nutrimento non costasse troppo allo Stato. Fece segare uomini in mezzo, e straziarne in minuti brani le membra: ricercava le morti lente, perchè fossero meglio sentite. Crudele anche a mensa e ai passatempi, ai quali mescolava spettacoli di torture e di uccisioni. A un convito proruppe ad un tratto in riso smodato; e richiesto dai consoli, che gli stavano dappresso, del perchè di quel ridere, rispose: perchè con un sol cenno posso farvi

<sup>1</sup> Svetonio, Calig., 23, 26, 29; Seneca, De Benef., II, 21; Dione Cassio, LIX, 3, 8 e 10; Filone, loc. cit.

<sup>2</sup> Svetonio, Calig., 54, 55; Dione Cassio, LIN, 5 e 27; Filone, loc. cit.

323

strozzare ambedue. Forzò padri ad assistere all'uccisione dei figliuoli, e nel medesimo giorno gli invitò a cena in sua casa. Dolente che i suoi tempi non divenissero famosi per qualche grande calamità di pestilenze, di stragi, di fami e di terremoti, ricercò spettacoli di sangue, flagellò, uccise nobili e plebe, e i delatori di sua madre e fratelli, come i cittadini più virtuosi. Non si vedeva altro che morti, dice Dione: e nel delirio più sanguinario che sia ricordato da storie, desiderò che il popolo romano avesse un sol collo per uccidere tutti in un colpo <sup>1</sup>.

Dopo aver vituperate le laidezze e le crudeltà di Tiberio, le vinse tutte, e celebrò il mostro di Capri, e uccise chi ne dicesse male. Un giorno, venuto in senato, così favellava a difesa di quello: Padri coscritti, degli uccisi sotto Tiberio vostra è la colpa: voi foste accusatori, voi falsi testimoni, voi condannatori. E in prova messe fuori i libelli, che già disse di aver fatti bruciare. Poi induceva Tiberio a rispondergli in questo tenore: « Veracemente parlasti, o Caio: guardati dall'amare e dal perdonare niuno di costoro, che se possono ti uccideranno. Pensa solamente al tuo piacere e alla tua sicurezza: ciò solo è giusto. Ed essi ti onoreranno loro malgrado. Non vi è uomo che volentieri obbedisca: tanto si rispetta il sovrano, quanto si teme: se egli cessa di essere il più forte, bisogna che muoia » <sup>2</sup>.

Fu mostruoso negli amori e nei matrimonii, infame d'incesti con le sorelle Giulia, Agrippina e Drusilla. Le prime due, dopo aver servito alle voglie brutali di lui e de' suoi compagni di orgia, furono accusate di congiura, e dannate all'esilio. Quanto a Drusilla, la tolse al marito Lucio Cassio Longino, e la tenne per moglie legittima. Poi, quando fu morta nel fiore degli anni, le rese divini

2 Dione Cassio, LIX, 16; Svetonio, 30.

<sup>1</sup> Svetonio, Calig., 28-33; Filone, Ad Flaccum., in fine; Dione Cassio, LlX, 18, 26 e 30; Seneca, De Ira, 111, 18, 19.

onori, le inalzò templi e statue, giurò e fece giurare pel Nume di lei, ordinò pubblico lutto, punì di morte chi in quei giorni facesse alcun segno di gioia. Fu delitto capitale il non piangere la donna morta; delitto capitale il piangerla divenuta una Dea. Studiò di divertire il dolore col giuoco, errò inconsolabile per Campania e Sicilia, finchè non lo fece fuggire atterrito una eruzione dell'Etna. Poi racconsolatosi, rapì una Livia Orestilla nel giorno in cui si maritava a C. Calpurnio Pisone: quindi la rimandò, e saputo che si era ricongiunta a Pisone, li mandò ambedue a confino. Prese al marito anche quella Lollia Paolina, che andò famosa pel suo incredibile lusso di smeraldi e di perle 1; e lei pure rimandò in pochi giorni, con divieto di aver commercio con altri. L'ultima moglie fu Cesonia, ch' ei mostrava ai soldati a cavallo vestita di elmo e di scudo. L'amò furiosamente e più lungamente d'ogni altra, quantunque nè bella, nè giovane. D'onde la fama dei filtri amorosi. Egli stesso, maravigliato di essere sì fermo con lei, diceva che la metterebbe al tormento per istrapparle il segreto, con cui l'aveva legato sì fortemente. Nel guardarla ebbro di voluttà diceva anche: eppure questo bel collo sarà tronco, quando mi piaccia. Di lei ebbe una figlia, e la riconosceva per suo vero sangue dalla fierezza con cui metteva le dita negli occhi ai bambini, suoi compagni ai trastulli infantili 2.

Brutto di ogni più bassa passione, e pieno d'invidia contro tutte le glorie e tutti gli ingegni antichi e recenti, ebbe in animo di distruggere Omero, Livio e Virgilio. Punì tutti quelli che con belle azioni cercassero gloria: fece abbattere le statue inalzate da Augusto agli uomini illustri. Avvilì i senatori con uffici di servi, e alle più insigni casate tolse le insegne di loro nobiltà, perchè

<sup>1</sup> Plinio, IX, 58.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Svetonio, Calig , 21, 25; Dione Cassio, LIX, 3, 8, 12, 22, 28; Seneva, Consol. al Polyb., 36.

voleva essere illustre, nobile e grande egli solo. Si teneva pel primo degli oratori, e perseguitò chi mostrasse di volerlo emulare. Seneca per aver difeso bene una cansa corse pericolo di morte, e Domizio Afro, migliore oratore che uomo, si salvò in un'accusa, fingendosi vinto dalla maravigliosa eloquenza del principe. Ambì anche alla gloria di gladiatore, di cantore, di istrione, di cocchiere, e si decretava corone da sè stesso. Andò sì avanti nella folha pel suo cavallo *Incitato*, che gli fece stalla di marmo, greppia d'avorio, e adornamenti di ostro e di perle. Lo abbeverava di vino in vasi d'oro, gli dava a mangiare vena dorata, gli fece una corte, lo inalzò all'onore del sacerdozio, e voleva eleggerlo console !.

Soprattutto lo frugava la smania delle opere non fatte da altri: senza eurare di utilità aspirava al vanto delle cose impossibili (a): e quantunque di codardia prodigiosa, voleva ad ogni costo il nome di eroe. Per vineer Serse, gettò sul mare da Baia a Pozzuoli un ponte di navi fermate sulle ancore in doppia fila, e vi fece sopra una grande strada, a somiglianza dell'Appia, lunga 3600 passi, con luoghi di riposo e alberghi. Poi vi passò in contegno di guerriero trionfante. Mosse da Baia colle milizie, sopra superbo destriero, vestito di aurea clamide splendente di gemme, armato di targa e di spada, e coronato di quercia. A Pozzuoli si riposò un giorno, eome se avesse fatto una gran fatica: poi ripassò il ponte su carro tratto da quattro corsieri, con macchine e tro ci

<sup>(</sup>a) Svetonio, Calig., 37. La sola opera utile, fatta da lui, è la stazione per le navi frumentarie provenienti dall'Egitto costruita verso Eeggio e Sicilia, ma non condotta a compimento (Giuseppe Flavio, Antichità Giud., XIX, 2, 5). A ciò forse allude la sua moneta in cui è Nettuno stante, con delfino nella destra e tridente nella sinistra. Vedi Cavedon', Med. imp., in Annal. Istit., 1851, pag. 237. Con'. Act. Apostolorum, XXVIII, 11-13.

<sup>1</sup> Svetonio, Calig., 21, 35, 55; Tacito, Ann., IV, 52; Dione Cassio, LIN, 10.
VANNUCCI — Storia dell'Italia antica — IV.

militari: e a mezzo il ponte salito in un trono, con sua diceria vantò la grande impresa, lodò i soldati, disse vinto il mare, oscurata la gloria di Serse, e fece sacrifizii a Nettuno, agli altri Dei, e anche al Livore, perchè l'altrui invidia non offendesse la sua fama. Poi conviti e allegrezze, e luminarie la notte sul ponte e sulle incantevoli rive del golfo di Baia. La turba ammirava dai lidi; alcuni si avvicinarono sulle barche: e il forsennato, per pigliarsi uno dei suoi feroci piaceri, fece gittare nelle onde molti dei curiosi, e anche alcuni dei suoi commensali. E come quei malarrivati si sforzavano di salvarsi rimontando alle barche o al ponte, li faceva ricacciar già a colpi di remi <sup>1</sup>.

In queste stranezze disperse immensi tesori, nè qui si arrestò la manìa, che più si accendeva davanti agli ostacoli. Disegnò di tagliare l'istmo di Corinto, e di costruire una città sui gioghi delle Alpi; edificò, dice Svetonio, nel profondo del mare contendendo colle ire dei flutti: alzò le pianure al pari dei monti, spianò i monti con incredibile celerità, dando morte a chi non eseguisse pronto i suoi cenni. Non cbbe misura nell'edificar ville: invase Roma colle sue case, le quali dal Palatino allargò fino al Fôro in modo, che il tempio di Castore e Polluce fosse ad esse vestibolo, e per mezzo di un ponte congiunse la sua abitazione palatina con l'altra fatta sul Campidoglio per essere contubernale di Giove 2. Pei suoi diporti costruì navi con poppe ingemmate, e con vele di ricche stoffe a vari colori, con dentrovi portici, terme, e grandi triclinii e giardini. E su tali navi andava a diletto lungo le rive di Napoli in compagnia di gladiatori e di istrioni, sempre in banchetti, e tra musiche e danze. Fu eccessivo negli spettacoli, nelle feste a Roma e fuori,

<sup>1</sup> Svetonio, Calig., 19 e 32; Dione Cassio, LIX, 17; Sencea, De Brevit. vitae, 18
2 Plinio, XXXVI, 21; Svetonio, 21, 22, 37; Dione, LIX, 28; e Nardini, Romo antica, bb. VI, cap. 13, vol. III, pag. 167, Rome 1819.

nelle distribuzioni di cibi, e nel gettar denaro al popolo: eccessivo in bagni e profumi. Nei conviti trovò nuovi portenti, e vinse i più stolti scialacquatori. Oltre al bevere, come già altri, le pietre preziose stemprate nell'aceto, faceva imbandire pane e vivande dorate, dicendo che bisognava essere uomo frugale o Cesare. È affermato che in una cena consumò dieci milioni di sesterzi (1,948,356 lire italiane) i; e con tali follie in meno di un anno disperse duemila settecento milioni (526,056,153 lire ital.) raccolti da Tiberio <sup>2</sup>.

Poscia ricorse a modi crudelissimi per procacciarsi nuovi milioni da spendere in nuove follie, mentre alla plebe mormorante della scarsezza del pane rispondeva con imprigionamenti, con esilii, con uccisioni. Fece accusare i cittadini più ricchi, giudicò da sè stesso le cause, condannò gli accusati e si prese la roba. Molti i modi ad assalire l'altrui proprietà, e a rubar tutti. Ai vecchi non uccisi dava il nome di padri e di avi, e a titolo di figliuolo metteva le mani nei frutti dei loro beni, finchè vivevano, e poi nei beni stessi quando erano morti. Annullò i testamenti di chi non avesse fatto legati a Tiberio e a lui: obbligò i principali cittadini a scriverlo tra gli eredi, e perchè, come diceva, non si burlassero di lui continuando a vivere dopo averlo fatto erede, mandava loro il veleno. Ma, come neppur tutto questo bastava alla sua fame insaziabile, inventò inaudite gravezze, nè vi fu cosa o persona che rimanesse salva. Tasse sulle liti e sui giudizii: tassati i facchini nell'ottava parte dei loro guadagni; tasse alle meretrici, ai ruffiani, agli adulteri. Per far guadagno messe anche un bordello a suo conto nella casa imperiale. Rubò al giuoco, rubò anche sulle contravvenzioni da lui procurate, coll'impedire che le sue leggi venissero a cognizione del pubblico. Pe-

<sup>1</sup> Seneca, Consol. ad Helv., 9

<sup>2</sup> Svetonio, Calig., 37. Conf. Dione Cassio, LIX, 2.

rocchè le faceva scrivere in caratteri minutissimi, ed affiggere in alto dove non giungesso la vista, e non potessoro leggersi. E lieto di queste rapine, si svoltolava laidamente con tutta la persona sui mucchi dell'oro raccolto <sup>1</sup>.

Rubate Roma e l'Italia, andò in persona a spogliar le province, coll'intendimento anche di fare grandi imprese e di meritarsi il trionfo. Fece grandi leve, raccolse duecentomila soldati sul Reno, e marciò ora rapido, ora mollemente, conducendo seco gladiatori, commedianti e cortigiane, e facendosi spazzare e innaffiare le vie, perchè la polvere non l'offendesse. Dopo una severa rassegna sul Reno, passò il fiume in cerca dei Germani. Ma come, nell'avanzarsi per uno stretto passo, alcuno avverti che nascerebbe gran disordine, se venisse a comparire il nemico, egli atterrito a questo pensiero, si dette a precipitosa e sconcia fuga, nè si arrestò fino al campo sull'altra riva del finme. Purc il codardo voleva ad ogni modo i titoli per trionfare, e simulò una vittoria. Nascose alcuni de' suoi in una selva, e mentre stava a mensa si fece venire la notizia dell'appressare del nemico, vestì subito le armi, corse all'assalto, fece prigioni i soldati nascosti nella selva, e poscia tornò solennemente al campo tra lo splendore delle faci e coi trofei della vittoria, e distribui corone ai suoi prodi, e scrisse a Roma vituperando il senato c il popolo di starsi vilmente tra piaceri di teatri e di ville, mentre egli affrontava fatiche e pericoli. I Germani lo schernirono pubblicamente della sua codardia, e voltisi ad invader la Gallia l'avrebbero corsa e predata, se non vi era Servio Sulpicio Galba a respingerli, mentre l'imperatore spaventato si apparecchiava a fuggire in Oriente 2.

<sup>1</sup> Svetonio, Calig., 40-12; Dione Cassio, LIX, 25.

<sup>2</sup> Svetenio, Calig., 43-45, 51, Galt., 6; Tacito, Germ., 37; Dione Cassio, LIX. 21, 22; Persio, Sat., VI, 43-47.

Dopo queste ridicole imprese fece nelle Gallie cose più gravi: rubò, confiscò, e superò la crudeltà di tutti i più avari spogliatori di province. Uccise i maggiorenti accusandoli di non vergognarsi di esser più ricchi di lui, vendè i loro beni all'incanto, forzò altri a comprarli al prezzo che egli poneva, e divenuto mercante fece portare da Roma i mobili della casa imperiale, e li vendè carissimi, facendo valere che avevano appartenuto quale a Germanico, quale ad Augusto, quale ad Antonio. A Lione celebrò giuochi e pubbliche gare di eloquenza, nelle quali chi aveva fatto prova più trista dovè in pena cancellare lo scritto con una spugna o colla lingua, se non voleva la frusta o un tuffo nel Rodano 4.

Di là meditò anche un'impresa in Britannia<sup>2</sup>, che, come le altre cose sue, finì sconciamente ridicola. Appena imbarcate le truppe nell'Oceano, le richiamò a terra, e disposte sul lido le macchine, fece suonar le trombe, come per dare un assalto, e quindi ordinò ai soldati di raccogliere negli elmi le conchiglie marine, che chiamava spoglie dell'Oceano da portarsi in trofeo al Campidoglio. E superbo di questa vittoria inalzò sul lido una torre (a), a uso di Faro, che ricordasse la grande impresa, per la quale si apparecchiava al trionfo 3.

Prima di partire dalle Gallie voleva punire le legioni del Reno, che lo avevano tenuto assediato da fanciullo nel campo, quando si levarono a ribellione sotto Germanico. A gran pena fu potuto rimuovere dal pensiero di trucidare tutti i soldati, ma era fermo a decimarli, se non provvedevano arditamente a sè stessi, minac-

<sup>(</sup>a) La torre fu distrutta verso la metà del secolo XVII, e ne rimase solamente un antico disegno pubblicato dal Montfaucon, come imagina non dubbia del Faro eretto da Caligola sugli scogli in riva all'Oceano.

<sup>1</sup> Dione Cassio, LIX, 21 e 22; Svetonio, Calig., 20, 30; Giovenale, Sat., I, 41.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Tacito, Agric., 13.

<sup>3</sup> Svetenio, Colig., 15; Dione, 1.1X, 25.

ciando di volgergli contro le armi, e forzandolo a fuggire per la paura (a).

Tornò a Roma furente contro i senatori, che accusava di non saperlo onorare secondo i suoi meriti; e dopo avere



La torre di Caligola a Gesoriaco (Montfaucon, Ant expl., IV, Supplem, tab 50).

insultato per via i loro ambasciatori, e meditato di uccidere tutto il senato coi principali dei cavalieri, gli spogliò, ne uccise parecchi, e menò vanto pubblicamente di aver disonorato le loro donne. La città nuovamente fu piena di supplizii, di rapine, di terrore e di anarchia. Non più governo di sorta: sola legge l'insana nequizia che man-

<sup>(</sup>a) Svetonio, Calig., 48. Probabilmente a queste belle imprese in Germania e in Britannia si riferisce la medaglia che ha una Vittoria con due rami di palma. Vedi Cavedoni, Med. imperiali, in Arnal. Istit., 1851, pag. 236.

dava veleni e tormenti: e i magistrati atterriti non sapevano fare altro, che prostrarsi adoranti all'aborrito tiranno ', il quale aveva sempre con sè un Protogene portante due lunghe liste di vittime; e ad accrescere la



Ritratto di Caligola (Museo Capitolino).

universale paura studiava allo specchio, per rendere più truci i torvi occhi e il sinistro e orrido aspetto ricordato da Seneca, da Svetonio e da Tacito, e tramandatoci dal-

<sup>1</sup> Svetonio, Calig., 18-19; Dione Cassio, LIX, 23; Seneca. De Ira, III, 19; Giuseppe Flavio, XIX, 1.

l'arte antica nel bronzo e nel marmo (a): mentre dall'altra parte negli ornamenti della persona si mostrava molle e affettato qual femmina, pieno di gemme e di armille, e ora acconcio come Venere, ora in corazza e in veste all'uso dei trionfanti, ora adorno da Nettuno, da Apollo, da Ercole, da Bacco, da Diana, da Giunone, da Giove 1.

Perocchè tra le altre cose egli teneva soprattutto ad esser Dio, e portò alle ultime conseguenze il nuovo culto della divinità vivente degli imperatori, cominciato colla creazione dell'Impero, e confermato poscia dai popoli disputantisi il privilegio di eriger templi a Tiberio. Pieno di questa idea volle star sopra a ogni Iddio, come stava sopra a ogni re della terra. Quindi fece troncar le teste alle statue più celebri degli Dei della Grecia per mettervi in cambio la sua: prese i nomi degli Dei più famosi, si chiamò Cesare Ottimo Massimo e Giove Laziale e, nuovo Titano, mandando a Giove sue sfide, imitava con una macchina il fragore del tuono, e lo splendore dei lampi, e a ogni cadere di fulmine scagliava contro il ciclo una pietra. La Luna invitava a dormir nel suo letto. Si fece adorare, volle templi e sacerdoti, che davanti alla sua statua d'oro offrissero sacrifizii di pappagalli, di paoni, e di altri uccelli più rari. Molti comprarono a carissimo prezzo l'onore di quel sacerdozio, a cui egli ascrisse an-

<sup>(°)</sup> Seneca, De Const. Sap., 18: Svetonio, 50: Tacito, Ann., XV, 72. Ecco il ritratto che trovasi in essi: Alta statura, color pallido, collo e gambe estremamente sottili, piedi enormi, tempie e occhi incavati, fronte larga e torva; calvo in cima alla testa, irsuto di peli in tutto il resto del corpo. Pei ritratti in marmi, in medaglie, in cammei vedi Bottari e Foggini, Museo Capitolino, vol. 11, tav. 11; Mongez, Icon. Rom., vol. 11, pag. 156, pl. XXV; Visconti, Museo Pio Clement., vol. 111, tav. 3; Braun. in Annal. Istit., 1849, pag. 102-106, e Monum. incd. Istit., vol. V, tav. 5: Ampère, L'empire romain a Rome, Paris 1867, vol. 11, pag. 3 e segg.; Beulé, Le sang de Germanicus, Paris 1869, pag. 115-120.

<sup>1</sup> Dione, LIX, 20; Svetonio, Cvij., 50, 52.

che il suo cavallo Incitato, e sè stesso. Ordini fulminanti andarono per le province, e guai a chi non adorasse il principe adoratore di sè. Pure un calzolaio delle Gallie, vedendolo vestito da Giove, cominciò a ridere sconciamente, e gli disse in faccia che gli pareva un gran matto 1. E peggio ancora furono accolte quelle stoltezze nei paesi ove abitavano Giudei. Quando fu comandato di contaminare colla statua del nuovo Dio il sacro tempio di Gerusalemme, tutti gli abitatori della Giudea, lasciato da banda ogni altro pensiero, trassero in folla a Petronio, governatore di Siria, e supplicarono piangendo e protestarono energicamente, che l'inaugurazione della nuova divinità non si farebbe tra essi senza sparger fiumi di sangue. Petronio commosso dalle rimostranze, e vedute le difficoltà dell'eseguire gli ordini venuti da Roma, prudentemente temporeggiò: ma, mentre egli con la umanità e con la saviezza impediva le stragi, la tempesta scoppiò furiosa per le stesse cagioni in Alessandria, ove tra i Giudei e i Greci ardevano odii di religione, e gare d'interessi e di schiatta. Gli Alessandrini colsero l'occasione della nuova divinità per dare sfogo al loro maltalento, e sapendo che i Giudei non patirebbero mai che la statua del nuovo Dio s'introducesse nelle loro assemblee religiose, gridarono quanto più poterono viva Caligola Dio! e provocarono prima con parole di scherno i loro avversarii, poi invasero i loro quartieri, profanarono i luoghi sacri, e messero tutto a ruba, a sangue, a sterminio. Gli scampati al disastro mandarono un'ambasciata a Roma per chieder giustizia dei mali patiti, e fu capo di essa Filone Giudeo, uno dei luminari della scienza giudaica di questo tempo, il quale narrò le sciagure della sua gente, le preghiere spese invano per implorare mercè, e le bef-

<sup>1</sup> Svetonio, Calig., 22, 57; Dione Cassio, LIX, 26 e 28.

ma 792, di G. C. 39.

farde accoglienze di Caligola, contro le crudeli stoltezze del quale rimaneva solo la ragione del ferro 1.

Per toglierlo di mezzo avevano già cospirato Gneo Cornelio Lentulo Getulico, poeta erotico e storico, stato per dieci anni legato della Germania superiore, e M. Emilio Lepido, il quale parente di Augusto e legato d'amore alle sorelle di Caligola, sperava, spento il tiranno, AnnidiRo- di salire egli all'Impero. Ambedue furono scoperti da un Anicio Ceriale e spenti: si celebrarono giuochi e feste pei nefarii disegni scoperti, e Caligola dalle Gallie fece consacrare a Marte Vendicatore i ferri, destinati a rompergli la persona (a). Allora ebbero l'esilio le sorelle Giulia e Agrippina, accusate di complicità e di adulterio coi congiurati<sup>2</sup>.

Più destro a menar la trama fu Cassio Cherea, uomo arditissimo 3, già soldato di Germanico, e ora tribuno di una coorte pretoria. Caligola lo aveva oltraggiato più volte rispondendogli quando domandava la parola d'ordine, con motti ridicoli e osceni, che lo facevano burlare dai compagni. Quindi Cherea, più fermo che mai a vendicare i comuni oltraggi e sè stesso, si intese con Valerio Asiatico, a cui il tiranno aveva disonorato la moglie e se ne era vantato pubblicamente. Ad essi si unirono il senatore Pompedio, Papinio e Cornelio Sabino, tribuni dei pretoriani, un liberto di Caligola, e più cavalieri e

<sup>(</sup>a) Negli Atti degli Arvali è così accennata la scoperta di questa congiura: OB DETECTA NEFARIA CONSIlia in C. Caesarem Augustum Germanicum CN. LENTULI GAEtulici. Vedi Marini, Arrali, tab. VII. vol. I, pag. CVII, e 65-68: Orelli, Inscript., n. 698, e Henzen, Acta fratrum Arvalium quae supersunt, Berolini 1874, pag. XLIX.

<sup>1</sup> Filone, Legazione a Caio; Tacito, Hist., V, 9; Giuseppe Flavio. Antich Giud., XVIII, II, e Guerra Giud., II, III; Salvador, Histoire de la domination romaine est Judee, Paris 1817, vol. 1, pag 459 e segg.

<sup>2</sup> Svetonio, Calig., 8 e 21, Claud., 9; Tacito, Ann., VI, 30, XIV, 2, + XVI, 17; Dione Cassio, LIX, 22; Seneca, Epist., 1; Plinio, Epist., V, 3.

<sup>3</sup> Tacito, Ann , I, 32.

soldati. Chi voleva precipitare il tiranno dalla Basilica Giulia, quando dal tetto di essa gettava denaro alla plebe raccolta nel Fôro; chi trucidarlo nella Curia o nel tempio del Campidoglio. Dopo varie sentenze, considerato importare soprattutto il far presto, perchè l'indugio in tali faccende porta pericolo, fermarono di ucciderlo nell'occasione dei giuochi Augustali celebrati sul Palatino: e ai 24 gennaio, quando egli recavasi allo spettacolo, o, sccondo altri, quando tornava, Cherea, fattoglisi dappresso in un andito appartato, gli menò un colpo sul collo: e Cornelio Sabino gli passò il petto da banda a banda, e gli altri lo finirono con trenta ferite. Alle grida accorrono i soldati della guardia imperiale, uccidono chi si fa loro innanzi, e brutti di sangue precipitano al teatro, minacciando esterminio alla turba atterrita, non ritenuti da pianti o da preghi. Solo quando un araldo solennemente annunziò dalla scena la uccisione del principe, i furibondi quietarono, pensando essere inutile spargere nuovo sangue a vendetta di un morto, da cui non avevano più a sperar nulla.

Così fini Caio Cesare Caligola, spento nel suo anno ven-Anni di Retesimo nono dopo avere per poco meno di quattro anni G. c. 41. fatto degli uomini strazio disonesto e feroce così che allora, al dire di Seneca, l'essere ucciso senza torture tenevasi tra le opere di misericordia. Con lui furono spente anche la moglie Milonia Cesonia e la figlia per mano di un tribuno spedito a questo effetto da Cherea; la prima di spada, e l'altra infranta ad una parete 1.

Ma il dispotismo non se ne va nè con questa, nè con altre uccisioni di tiranni, perchè i mostri non si spengono per generosa rivoluzione di popolo, inteso a riconquistare la libertà, ma per ira di qualche individuo, per cospirazioni di corte, per intrighi di soldati, di liberti e

<sup>1</sup> Svetonio, Calig., 56-59; Seneca, De constant. Sap., 18, e Nat. Quaest , pracf.; Dione Cassio, LIX, 29 e 30; Giuseppe Flavio, Antichità Giudaiche, XIX, cap. 1 e 2.

di cortigiane, e a benefizio di un altro tiranno, da cui si spera favore c potenza.

Il Senato, radunatosi subito non nella Curia, perchè chiamavasi Giulia, ma nel tempio di Giove Capitolino, fu assediato da una turba di schiavi, di liberti e della plebe più vile, chicdenti vendetta della uccisione dell'uomo, stato largo con essi di feste e di donativi. Ma Valerio Asiatico impose silenzio a quei miserabili, dichiarando arditamente, che gli doleva di non essere stato egli l'uccisore del tiranno. I consoli, preso il governo, fecero guardar la città dalle coorti urbane, promisero diminuzione di gravezze e ricompense ai soldati, mentre Cherea si studiava di riaccondere fra essi l'amore di libertà. I senatori disputarono lungamente e vanamente anche durante la notte: e come gli uccisori non aveano pensato a ciò che dovesse farsi dopo spento il tiranno, così i padri nella novità del caso non avevano un determinato e concorde partito alle mani. Alcuni erano pronti ad abolire il nome dei Cesari, e a distruggerne i templi: altri proponevano di continuare la monarchia in altra famiglia: e di pretendenti non vi era difetto tra i nobili. Gneo Senzio Saturnino, uno dei consoli, parlò degli obbrobriosi mali della tirannide, e salutò la lucc della libertà risorgente dopo tanta notte di turpe servaggio, e propose decreti di onoranze solenni a Cherea, pubblico benefattore, e più grande di Bruto e di Cassio: e colla parola Libertà risposero a lui chiedente la parola d'ordine per le milizie.

Ma mentre i padri perdevano il tempo in parole, ogni questione fu troncata dai pretoriani, i quali non intendendosi più di Repubblica volevano un imperatore, e lo crearono da sè per averne doni più larghi. Nè fu difficile trovare l'uomo da ciò. Mentre, nel tumulto che seguì all'uccisione, andava a sacco il palazzo imperiale, un soldato scoprì Claudio, che pieno di paura stava rincantue-

ciato dietro una portiera, e lo trasse dal nascondiglio. Il pover uomo si gettò in ginocchio chiedendo in grazia la vita; e il soldato lo gridò imperatore, e lo menò ai compagni, che ripetendo quel grido, presero sulle spalle il tremante e lo portarono al campo. La gente che lo vedeva passare abbattuto e smorto ne aveva pietà come di uomo tratto al supplizio. Egli stesso credeva giunta la sua ora estrema, e non cessò di tremare, se non quando si vide in mezzo all'esercito festeggiato e salutato imperatore da tutti i soldati.

Il Senato, avuta notizia della strana avventura, mandò



Claudio accolto nel campo dei pretoriani (Donaldson, Archit. Num., p. 323).

ambasciatori nel campo, i quali usarono esortazioni e minacce, perchè Claudio non accettasse l'Impero datogli fuori d'ogni regola da audaci soldati, e gli intimarono che si sottomettesse all'autorità delle leggi e dei padri, cui apparteneva di statuire sulle sorti della Repubblica.

Egli rispose non potere resistere alla forza maggiore: e confortato da altri, e massime dal giudeo Erode Agrippa, amicissimo dell'ucciso tiranno, che in quel giorno si mostrò consigliere scaltrissimo, stette fermo a pigliarsi il comando, di cui il Senato non aveva forza a spogliarlo. Parlamentò i pretoriani, ebbe il loro giuramento, e col promettere a ognuno quindicimila sesterzi (2582 lire ital.) fu il primo dei Cesari a comprare a contanti la fedeltà dell'esercito. La plebe lo salutò con grida festive: da ogni parte soldati e gladiatori accorrevano a lui, e alla fine le stesse guardie del senato chiesero tumultuosamente un imperatore e andarono al campo, nè valse a frenarle lo sdegno impetuoso di Cherea, che invano protestava darebbe tutto il suo sangue alla Repubblica, e non tollererebbe a imperatore uno stupido dopo un frenetico. Il senato, rimasto senza difesa, e discorde tra i vani pensieri di libertà e tra le ambizioni di più pretendenti, alla fine fu necessitato ad accettare la elezione dei soldati, e ad offrire i suoi omaggi a Claudio. Il quale, entrato in Roma come padrone, spense, ad esempio, Cassio Cherea con altri dei congiurati, e offrì perdono e amicizia a Sabino: ma questi non volle rimaner testimone della nuova schiavitù, nè sopravvivere alla libertà, che aveva creduta risorta 1.

Il nuovo imperatore nasceva dal primo Druso e da Antonia, figlia di Marco Antonio e di Ottavia sorella di Augusto; e quindi era fratello di Germanico e nipote di Tiberio e zio di Caligola. Aveva avuto l'infanzia e la gioventù afflitte dai barbari trattamenti di un pedagogo, e da continue infermità elie gli travagliarono l'anima e il corpo così, che non eravi alcuno che lo stimasse buono a qualcosa. Era in corte zimbello alle beffe di tutti. L'avola Livia non gli volgeva se non dure parole; e la madre

<sup>1</sup> Giuseppe Flavio, Ant. Giud., XIX, 1-1; Svetonio, Calig., 60, Claud., 10, Lione Cassio, LX, 1 e 3.

stessa lo chiamava un mostro di natura, e per notare alcuno di grande stupidezza diceva: è più balcrdo di Claudio mio figlio. Augusto che ne sentiva commiserazione, lo fece guardare, perchè con qualche sciocchezza in pubblico non esponesse al ridicolo la famiglia imperiale.

Di questo dispregio dei suoi egli aveva cercato conforto negli studi delle lettere, e divenne molto erudito, e pei consigli di Livio scrisse più opere storiche: ma la sua mente rimase sempre uno strano fenomeno, perchè fra lo scrivere libri non senza ingegno, e il parlare talora elegante 1, dava sempre in grandi sciempiaggini, e per difetto di giudizio ebbe chiusa la via degli onori. Augusto gli permise solamente l'ufficio di augure, quasichè la balordaggine non facesse ostacolo a predire il futuro: e Tiberio a cui chiedeva instantemente il consolato, gli mandò denari perchè si divertisse nei Saturnali. Sotto Caligola riuscì ad esser console: nè perciò si facevano minori le besse di lui, povero e pieno di debiti, e usante con mali uomini, e dato ad ubriachezze e altre lordure. Corse anche non lievi pericoli: battuto e schiaffeggiato da Caligola, che in Germania lo fece gettare in un fiume quando a nome del Senato ando a congratularsi per la scoperta della congiura di Lepido <sup>2</sup>.

Per tutto questo diventò timidissimo, istupidì più che mai, non ebbe più volontà, fu facile ad essere indotto ad atti sconci e crudeli. Nei suoi buoni momenti dichiarava di essersi finto stupido per campare da Caligola: ma non gli credeva nessuno, perchè altri atti e motti insipidi mostravano subito che la sua balordaggine non era finzione 3. Ora comincia lo spettacolo del governo del mondo nelle mani di un uomo incapace a governare sè stesso.

<sup>1</sup> Tacto, Ann , XIII, 3.

<sup>2</sup> Svetenio, C'aud., 1-9, 41 e 42; Dione Cassio, LIX, 23, LX, 2.

<sup>3</sup> Svetenio Claud , 38; Dione, LX, 2.

Quando i pretoriani lo messero in trono era sui cinquant'anni. Abbiamo negli scrittori il ritratto del corpo e dell'animo, confermato in parte da numero grande di medaglie, di statue e di busti. Aspetto dignitoso e autorevole, soprattutto quando stava in riposo; grande persona, grasso collo, bella canizie. Ma nel muoversi e nel favellare dava lo strano spettacolo di un imperatore del mondo malato di corpo e di mente, mal sicuro sulle ginocchia, indecente nel riso, con voce confusa e rauca a guisa di mostro marino, e più sconcio nell'ira, colla bocca spumante di bava, colle narici umide, colla lingua non bene sciolta, colla testa tremante (a).

Atterito dalla uccisione di Caligola sul principio non osò per un mese di recarsi al senato. Dappertutto vedeva ferri appuntati contro il suo petto. Quindi intervenne cinto di guardie armate ai conviti, e faceva frucare uomini e donne e fanciulli che andassero a salutarlo in palazzo, nè mai andava a visitare un infermo se prima non era assicurato che non si celassero armi tra le coperte e le materasse del letto <sup>1</sup>. Al tempo stesso permostrar modi civili, non volle, secondo Svetonio, il nome d'imperatore, ricusò gli onori soverchi, giurava nel nome d'Augusto, vietò a tutti di giurare nei suoi atti, fu parco nello spender per sè, dètte amnistia alla tentata rivoluzione, abolì le accuse di maestà, giurò di non usar mai

<sup>(</sup>a) Svetonio, Claud., 30; Seneca, Apocolocyntosis, o De morte Claudii Caesaris, 5; Dione, LX, 2; Giovenale, VI, 623.

Pei ritratti di Claudio nelle medaglie, nei cammei e nei marmi vedi Cohen, Méd. frappées sous l'emp. rom., vol. 1, pl. X, pag. 157-167, n. 1-97; Visconti, Museo Pio Clem., vol. VI, tav. 41, e Monumenti Borghesiani, tav. 19; Bottari, Mus. Capitolino, vol. II. tav. 13; Mongez. Iconogr. Rom., pl. 27 e 29; Garrucci, Mus. Lateran., tav. 11: Beulé, Le sany de Germanicus, pag. 192-201; Engelmann, in Annal. Istit., 1872, pag. 57, e tav. agg. E.

<sup>1</sup> Dione Cassio, LX, 3; Svetonio, Claud., 35

la tortura coi liberi, richiamò gli esiliati, abolì le straordinarie gravezze e le altre abominazioni di Caligola, e in pari tempo pio agli altri parenti onorò la memoria di Druso e di Antonia suoi genitori, e quella degli avi suoi Livia ed Antonio: non fece nulla senza il senato, onorò i magistrati, provvide al nutrimento del popolo, dètte donativi ai soldati, congiarii alla plebe, colse ogni occasione per fare feste magnifiche, e pubblici conviti e sontuosi spettacoli a cui assisteva le intere giornate, chiamando i cittadini suoi padroni, ed esortandogli a stare allegri. Le quali cose fin da principio lo resero amato così che sparsasi un dì la voce di sua morte, il popolo corso a furore minacciò i senatori e i soldati, nè si calmò, finchè quel grido non fu smentito <sup>1</sup>.

Ma da un altro lato perdeva ogni autorità, non serbando alcun decoro in suoi atti e parole, dicendo spesso fredde facezie e grosse sciocchezze<sup>2</sup>, e facendosi ridicolo anche nelle cose più gravi. Era assiduo a render giustizia; giudicava in camera sua, in senato, nel Fôro, ora mitigando le leggi, ora trapassandole stranamente, ora mostrandosi circospetto e sagace, ora inconsiderato e simile a un demente, e distruggendo con decisioni ridicole l'effetto delle buone sentenze. Talora non ascoltava se non una delle parti, e diceva di stare con quelli che avevano esposto la verità. Una volta, domandato perchè un testimone non fosse comparso, gli dissero: perchè è morto: ed egli seriamente aggiunse che la scusa era lecita. Spesso dormiva nel render giustizia, e appena era risvegliato dagli avvocati, che a bella posta alzavano la voce. Un giorno stando sul tribunale nel Fôro d'Augusto sentì l'odore di un lauto convito, che si apparecchiava dai Salii nel vicino tempio di Marte, e avidissimo com'era di mangiare e di bere ad ogni ora, lasciò subito

Svetonio, Claud., 11, 12, 21; Tacito, Ann., XII, 41; Dione Cassio, LX, 3-6, 13, 25.
 Svetonio, Claud., 21 e 40.

la giustizia, e andò nel tempio e si pose a tavola e mangiò sconcissimamente. Per le quali cose era la beffa e il dispregio di tutti. Gli avvocati pigliavano tanta confidenza con lui, che quando voleva scendere dal tribunale lo ritenevano pel lembo della toga e pei piedi: e vi ebbe chi apertamente lo chiamò vecchio stolto e crudele, e gli gettò in viso lo stilo e le tavolette!

È facile imaginare a quali stranezze dovesse trascorrere il governo di un cotal uomo. Ma vuolsi dir subito che, quantunque avesse non di rado buone intenzioni, nella più parte delle cose buone o triste fatte in suo nome, egli spesso non ebbe nè merito, nè colpa, perchè non aveva nè giudizio, nè odio, se non dettato e comandato <sup>2</sup>. L'imperatore e il mondo stettero in potere di liberti e di donne: ed egli stesso, sebbene padre della patria, e incoronato di quercia, e Dio anche in vita, diceva di non esser padrone in sua casa (<sup>a</sup>).

I liberti si vendicavano ora degli oltraggi patiti dagli antichi padroni coll'umiliare davanti a sè i grandi di Roma, e coll'usarli a strumento di loro turpitudini. Sono ricordati Polibio, suo maestro di studi, Callisto, l'eunuco Poside, Arpocrate, Mirone, Anfeo, Feronatte, e potentissimi il segretario Narciso e il ragioniere Pallante, che lasciati in libertà di rubare a loro voglia, divennero più ricchi dell'imperatore stesso. Pallante ammassò 300 milioni di sesterzi (58,450,683 lire ital.), e Felice, fratello di lui, marito di tre regine, si arricchì nel governo della Giudea, ove uccise e rubò, e si credè lecito ogni misfatto. Pallante,

<sup>(</sup>a) Svetonio, 40. Il Borghesi mostrò incontrastabilmente che fu salutato padre della patria agli idi di gennaio del 795: e il titolo di divino, dato a lui vivo, è attestato dagli Atti degli Arvali. Vedi Borghesi, Lapide di Giunio Silano, in Oeuvres, V, 192, e Bull. Istit., 1842, pag. 177.

<sup>1</sup> Svetonio, 14, 15, 23, 33; Tacito, Ann., XI, 2 e 3; Dione Cassio, LX, 4, 16 e 17; Seneca, Apocoloc., 7.

<sup>2</sup> Tacito, Ann., XII, 3.

passato dalla servitù a scandaloso favore e a suprema potenza, era onorato come discendente dei re di Arcadia, e si divertiva a dettare decreti al senato per reprimere il commercio delle matrone coi servi. E il senato per questa proposta gli destinò le insegne pretorie e quindici milioni di sesterzi, e per avviso di uno Scipione, aggiunse doversi rendere pubbliche grazie al grande uomo, che



Claudio incoronato di quercia (Mongez, Icon. Rom., pl. XXVII, n. 2).

posponendo la sua antichissima nobiltà al pubblico servigio consentiva di essere uno dei ministri del principe. Ma Pallante fece dire da Claudio che accettava solamente l'onore, e rimaneva contento alla sua prima povertà. Il scuato allora, cadendo a più turpe bassezza, fece scolpire

in bronzo il decreto, con cui si lodava di antica parsimonia il liberto ricco di 300 milioni 1.

Costoro colle mogli del principe facevano e disfacevano a proprio talento: venderono il privilegio della cittadinanza romana, disposero sovranamente di ogni ufficio pubblico, dell'erario, degli eserciti, delle fortune e delle vite dei cittadini: per denaro davano il privilegio di portare intagliati nell'anello i ritratti del principe; dettavano i decreti di lui, annullavano i suoi giudizi, gli davano a loro scelta la sposa 2. Onde un altro imperatore più tardi ebbe a dire di Claudio, che, quando non aveva seco i liberti e la moglie, era come un personaggio muto da scena, e quasi un corpo senz'anima 3.

Pure questi liberti, che governano l'imperatore e si arricchiscono a spese del mondo, alle infamie sanno accoppiare anche i savii consigli. E sotto lo stupido, non geloso della gloria dei duci, si accresce la potenza romana al di fuori, sono respinti i nemici da ogni frontiera, e nell'interno si fanno utili provvedimenti e grandiosi lavori.

La cavalleria fu meglio ordinata: istituita una milizia di soprannumero, che stesse come riserva 4: gli onori trionfali dati facilmente, e spesso anche sprecati 5: ma i duci attendevano di proposito ad imprese che partorissero lode, e quasi dappertutto trionfarono delle male Annidi Ro- Mauri, cominciati già sotto Caligola, furono repressi da G.C. 42. C. Svetonio Paolino, che prime l'

<sup>1</sup> Putter. De senatus consil'o Clau liano, cel de poenis mulierum quae alieris se servis iunwerint, Berolini 1827; Seneca, Apocoloc., 13; Svetonio, 28, 29; Tacito, An , XI, 29 e 38, XII, 53. Hist., V, 9; Dione Cassio, LX, 8, 17, 29, 31; Plinio, Hist. Nat., XXXIII, 47, XXXVI, 12, Epist., VII, 29, VIII, 6; Giovenale, XIV, 91; Gluseppe Flavio, Guerra Giud., 11, 12, 13, e Ant. Giud., XX, 7; Tertulliano, De pallio, 5.

<sup>2</sup> Svetonio, 25, 20; Tacito, Ann., XII, 1 e 2; Dione Cassio, LX, 2, > e II; Pl'nio, XXXIII, 12.

<sup>3</sup> Giuliano, I Cesar', ". Veli anche Filostrato, Vita li Apollonio Tianeo, V, 2 4 Svetonio, 25.

<sup>5</sup> Tacito, Ann., XI, 20, XII, 3; Sv. tonio, 21; Dione, IX 20 e 31.

l'Atlante, e la regione fu partita in due province coi nomi di Mauritania Cesariana, e Tingitana 1. L'anno appresso fu intrapresa anche la spedizione in Britannia, ed eseguito il conquisto di una parte dell'isola, tentato solamente da Cesare, e trascurato per prudenza da Augusto. Ne ebbe l'incarico Aulo Plauzio, governatore delle Gallie, il quale vinte le difficoltà dei soldati ricusanti dapprima di avventurarsi ad un paese sconosciuto, e creduto al di là dei confini del mondo, passò lo Stretto, e prese di leggieri tutta la contrada fino al Tamigi. Ma i Britanni fuggiti dapprima si apparecchiavano sul fiume a gagliarda resistenza. Per lo che Plauzio, non stimando sicuro assalirli con la sua gente chiese rinforzi, e scrisse a Claudio di venire in persona al governo dell'impresa. E l'imperatore, corso rapidamente il mare da Ostia a Marsilia, e traversate le Gallie, passò da Gessoriaco (Boulogne) in Britannia, varcò con tutta l'oste il Tamigi, messe in rotta lo sforzo dei Brettoni, prese Camuloduno (Colchester) capitale dei Trinobanti, e assoggettò parecchie tribù. L'impresa fu compiuta in 16 giorni: e Claudio, salutato più volte imperatore (a), lasciò Plauzio al governo dei vinti, e dopo sei mesi di assenza tornò a Roma, e oltre al nome di Britannico, che rimase poi più specialmente al suo figlio, prese tutti gli onori degli eroi: un arco trionfale in città (b), un altro a Susa, un altro sulle rive

(a) Sebbene men battagliero degli altri, Claudio fu salutato 27 volte imperatore in sua vita. Spanhem., De praest. num., II, p. 404; Orelli, 715.

<sup>(</sup>b) L'arco di Roma ricordato anche dalle medaglie (Eckel, VI, 210) sorgeva sulla via Flaminia (Corso) presso l'imboccatura della strada che oggi da Piazza di Sciarra conduce a Piazza di Pietra (Nibby, Roma antica, I, 440). Delle rovine di esso rimangono, a quanto sembra, solamente alcuni bassirilievi mutilati e logori molto tra le antichità della Villa Borghese, nei quali vedesi un imperatore paludato in mezzo ai suoi legati, e altri ufficiali, e molti soldati con insegne e scudi portanti la protome di Claudio. Vedi Nibby, Monumenti scelti della Villa Borghese. Roma 1832, pag. 14-15, 25-26, e tav. 1 e 5.

<sup>1</sup> Dione Cassio, LX, 9, Conf. Plinib, V, 1

galliche ove si era imbarcato: corona navale, quasi domatore dell'Oceano: trionfo solenne sul Campidoglio, al quale salì in ginocchio mentre Messalina lo seguiva sopra magnifico carro. Fece pompa di corone d'oro, una delle quali, donata dalla Spagna citeriore, pesava 7 mila libbre, e 9 mila un'altra donata dai Galli. Profuse onori trionfali e corone d'oro e collane ed armille ai compagni. Poi spettacoli senza misura, corse, lotte di atleti, cacce di fiere, giuochi trionfali, sacrifizii, conviti e larghezze di ogni sorte al popolo e ai soldati. Allargò il pomerio per avere accresciuta la dominazione di Roma, e per questa impresa ebbc monumenti e lodi per tutta la vita 1. Al trionfo sui Brettoni, ricordato e figurato sulle medaglie, altri credè allusivo anche l'antico Cammeo in cui sopra carro tratto da due centauri si videro Claudio, Messalina e i loro figliuoli Ottavia e Britannico: Claudio in veste trionfale e coronato di lauro, e armato di fulmine, mentre la Vittoria vola a porgli una corona sul capo, e i centauri calpestano i barbari da lui fulminati: Ottavia coronata anch' ella di lauro, è il piccolo Britannico in veste militare con la sinistra appoggiata sul parazonio 2.

Pure la vittoria non era compiuta; i Britanni si sollevarono più volte; e contro essi sorse a Camuloduno la prima colonia romana, stabilita da P. Ostorio Scapula successore di Plauzio, come fortezza della potenza romana nell'isola; e poscia (804) fu preso anche Carattaco, capo famoso dei Siluri (°), il quale per molte dubbie e molte felici imprese sorto sopra gli altri duci Britanni

<sup>(</sup>a) Nella parte meridionale del paese di Galles.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Tacito, Agric., 13; Dione Ca sio, I.X. 19-23; Svetomo, 17, 21; Phnio, XXXIII, L6; Mettei, Museo Veron., 218, 2; Annal. Istit., 1839, pag. "4: Henren, in Bull. Istit., 1837, pag. 12-19; Orelli, 710 e 715.

<sup>2</sup> Per le melagli: v di Colen, 1, 11 2), n. 2 e 1) Il Cammeo è in Millin, Gal rie Mythol, pl. 177, n. (78, e in Mongez, Ico: Rom, pl. XXIX, n. 5. Per l'interretazioni ve 177, vol. II, . 214-216

dopo lunghe prove tentò l'ultima fortuna e fu vinto da Ostorio, e dopo la perdita di sua moglie e figliuola, cadute in mano ai nemici, venne anch'egli in potere di essi, tradito da Cartismandua, regina dei Briganti, nella cui fede si era commesso, e fu mandato in catene a Roma,



Trionfo di Claudio (Cohen, e Mongez).

ove il vinto parlò nobili parole all'imperatore assiso solennemente sul suo tribunale, e Claudio risparmiò lui e sua moglie, e figliuola, e fratelli; e i padri paragonarono quella mostra alle antiche di Siface e di Perseo. Ostorio ebbe l'onore dell'ovazione per quella vittoria: ma anche dopo questo i Britanni non si accomodarono alla signoria forestiera, e continuarono a tentare con varia fortuna la prova delle armi <sup>4</sup>.

In Germania fu combattuto felicemente coi Catti e coi Cauci da Servio Sulpicio Galba e da P. Gabinio Secondo, il quale ebbe la gloria di riprendere l'ultima delle aquile romane, rimaste in mano ai nemici dopo la sconfitta di Varo. Ai Cherusci chiedenti un re fu dato Italico, un nipote di Arminio che stava a Roma, giovine bello di persona e maneggiatore di armi e cavalli all'uso romano e germanico: e Gn. Domizio Corbulone, il più valente uomo di guerra di questa età, sottomise i ribellanti Frisoni, e avrebbe proceduto a cose maggiori contro i Cauci, se ordini della sospettosa corte di Roma non lo costringevano a tornare alle stanze del Reno, ove egli, invidiando la libertà degli antichi capitani, tolse dall'ozio i soldati coll'occuparli a scavare un canale di 23 miglia tra Mosa e Reno<sup>2</sup> per agevolare le comunicazioni in regioni di suolo mal fermo a sostenere il peso di una via militare, e per mettere ostacoli alle invasioni dell' Oceano (a).

In Oriente, seguendo l'uso antico di nutrire le discordie tra i Parti, non potuti mai vincere colle armi, fu dato loro un re che ebbe tristi fortune; e Claudio ne menò vanto, e si paragonò per questo fatto ad Augusto. Ai Licii fu tolta la libertà per causa di loro discordie. I Bisantini, che mandarono un'ambasciata a ricordare i loro meriti, furono alleviati dei tributi per cinque anni: gli Iliesi andarono liberi da ogni gravezza in memoria

<sup>(</sup>a) This great work still forms a principal drain of the province of Holland between the city of Leiden and the village of Sluys on the Maas. Greenwood, History of the Germans. I, 141. in Merivale, VI. 12.

<sup>1</sup> Tacito, Ann., XII, 31-38, Agric., 13 e 11.

<sup>2</sup> Tacite. Ann., XI, 16-20: Svetenio, 21; Dione Cassio, LX, S e 30.

dell'essere stati i primi padri di Roma: e quelli di Coo ebbero immunità in grazia di Esculapio, che recò la medicina nell'isola, e del loro concittadino Senofonte, medico dell'imperatore. La Tracia sollevatasi fu vinta e ridotta a provincia: la Palestina riunita al governo di Siria: riconquistata l'Armenia: il Bosforo Cimmerio dato a un discendente del gran Mitridate; e come questi poscia tentò di scuotere il giogo, fu preso e condotto a Roma in mostra al popolo <sup>1</sup>.

In varie maniere fu provveduto all'amministrazione delle province<sup>2</sup>, al tempo stesso che si poneva ogni studio nell'afforzare ed allargare le prerogative imperiali, a danno del senato e dei magistrati. I consoli perderono il diritto di giudicare alcune cause rimesse ai pretori<sup>3</sup>, mentre i giudizi dei procuratori, incaricati nelle province di soprintendere ai servi e alle private sostanze del principe, ebbero forza quanto le cose statuite da lui: e avuta giurisdizione, a poco a poco presero l'autorità, che perdevano i magistrati officiali. Così i liberti, ministri della casa imperiale, si uguagliavano alle leggi e al principe, il quale diveniva il solo magistrato, e convertiva la sua volontà in unica legge del mondo. Dopo l'impresa di Britannia, sotto colore di agevolare la piena sottomissione dell'isola, fu stabilito che ogni convenzione fatta coi Brettoni dall'imperatore o dai suoi legati avesse validità, come se fosse sancita dai padri e dal popolo. E ne fece decreto il senato, che afforzava l'imperatore coll'indebolire sè stesso. Anche la licenza ai senatori per assentarsi da Roma e d'Italia, già dipendente da un senatoconsulto, divenne ora una grazia accordata dal principe 4.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Tacito, Ann., XI, 8-10, XII, 10-21, 23, 61, 63; Svetonio, 25; Dione Cassio, LX, 8 e 17; Giuseppe Flavio, Ant. Glud., XIX, 5, XX, 7

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dione Cassio, LX, 25.

<sup>3</sup> Dione Cassio, LX, 21.

<sup>4</sup> Tacito, Ann., IV, 15, XI, 5, XII, 60; Dione Cassio, LX, 23-25; Svetonio, 23.

VANNUCCI - Storia dell' Italia antica - IV.

Pure auche in mezzo al crescere della corruzione e della tirannide, vi furono ordinamenti, che mostrano il progredire dell'umana ragione. Mentre i filosofi scrivono che, quantunque tutto sia permesso verso lo schiavo, il diritto comune degli esseri animati non soffre che tutto sia permesso verso l'uomo 1, un raggio di pietà entra anche negli ordinamenti dei despoti, e per legge s'impedisce al padrone di uccidere il servo impunemente, come il bove e la pecora: è tolto il feroce diritto di vita e di morte, e l'uccisione di un servo è punita come omicidio. Contro l'uso di abbandonare i servi malati, esponendoli nell'isola Tiberina, è ordinato che tutti gli esposti così divengano liberi, e che i padroni non abbiano più alcun diritto su questi infelici. Dall'altra parte, a mostrare quanto sia opera meritoria la liberazione dei servi, è punita per legge la ingratitudine verso gli autori di sì gran beneficio, e il liberto non riconoscente può esser fatto servo di nuovo, ed è vietato l'assistere gli accusatori degli antichi padroni; e a chi contravvenga a quest'ordine si toglie la facoltà di accusare 2.

Legge umana fu pure quella che nelle Gallie aboliva non solo i sacrificii di uomini, ma anche tutto il feroce culto religioso dei Druidi, quantunque eseguita con modi atrocissimi. Vietati sotto pena di morte tutti i segni di quella credenza: e un Gallo, condotto a Roma per cagione di un processo, fu dato al carnefice, perchè aveva sulla persona l'uovo del serpente, un talismano druidico creduto buono a vincer le liti<sup>3</sup>.

Anche a Roma si volse il pensiero alle riforme di religione, e Claudio studiò di rimettere in vigore le tradizioni degli aruspici, e l'antichissima disciplina d'Italia,

<sup>1</sup> Seneca, De Clementia, 1, 18

<sup>\*\*</sup> Svetonio, Claud., 25; Dione Cassie, LX, 43, 28-29, e conf. im, 45; Modestine, in Digest., XL, 8, 2.

<sup>3</sup> Plinio, XXIX, 12; Svetonio, Claud., 25; Anrelio Vittore. De Caesaribus. 1

già tramandata dai maggiorenti d'Etruria, e guasta ora dalle superstizioni straniere <sup>1</sup>. Egli sognava di ristorare la Roma degli avi, ed era tutto in citare e in imitare il dassato. Nei trattati per assicurar la fede uccideva, come già i Feciali, una porca nel Fòro. All'udir terremoti, e alla vista di sinistri uccelli, ordinava preghiere e ferie secondo il rito degli avi; voleva i supplizi e le feste all'antica, e anche nei conviti rinnuovò gli usi vecchi, quan-



Ponte Lucano e sepolcro dei Plauzii (Nibby, Viaggio Antiquario, I, 112).

tunque il suo smodato e sconcio mangiare non avesse che far nulla colla prisca parchezza. Ma tutto questo era amor d'erudito, e pedanteria d'antiquario, non sentimento di ciò che fra le istituzioni avite potesse profittare al presente. Ristabilì anche la censura, abolita già da tanti Anni di Ro-

Anni di Roma 800, di G. C. 17

<sup>1</sup> Tacito, Ann., XI, i5.

anni, e presone egli stesso l'ufizio, creò secondo l'uso antico un collega, e si fece a riformare ogni cosa. Creò nuovi patrizi, tra cui un'epigrafe ricorda i Plauzii illustre famiglia plebea dei tempi repubblicani, della quale dura anche oggi il grande sepolcro presso l'Aniene sulla via Tiburtina a 16 miglia da Roma. Chiamò a sindacato cavalieri e senatori, pregò gli indegni a uscire volontarii dagli ordini, lodò con sua diceria i poveri che lasciavano spontaneamente la Curia, e ne cacciò gli ostinati 4. Mentre i potenti liberti vendevano a corte il diritto della cittadinanza, egli studioso, come Augusto, di mantener puro il sangue romano puniva fieramente chi usurpasse quel privilegio (a). Pure il numero dei cittadini crebbe di molto, e mentre nell'ultimo censimento, fatto nel 767 da Augusto tre mesi prima della sua morte, erano quattro milioni e 937,000 i cittadini maschi di età militare, ora nel censimento di Claudio se ne contarono cinque milioni 989,072<sup>2</sup>, i quali possono rappresentare una somma di più che venticinque milioni. Ora anche i provinciali cominciarono ad avere il diritto di entrare in senato. Claudio, per riempire i vuoti fatti nella Curia dalle uccisioni di Tiberio Annidi Ro- e di Caligola, propose di ammettervi i cittadini della Gallia ma 801, 66 Chiomata, ai quali aveva particolare affetto, perchè era

(a) Svetonio. Claud., 25; Dione Cassio, loc. cit., 17. Sotto questo rispetto egli si mostra indulgente in un editto ritrovato l'anno 1869 presso a Cles in Val di Non a settentrione di Trento, nel quale dopo avere ordinato che una Commissione regoli le contese tra la città di Como e i montagnoli dipendenti da essa, tratta delle popolazioni soggette al municipio di Trento accusate di avere usurpato la qualità di cittadini romani. Claudio, considerando che in ciò avvi una specie di prescrizione, decide che si lascino in possesso della cittadinanza. L'editto è dei 15 maggio 799 di Roma, 46 dell'èra volgare. Vedi Kenner, Ein Edict des Kaisers Klaudius, Wien 1869, e Revue archivologique, 1869, vol. 20, pag. 447.

Tacito, Ann., XI, 25. XII, 52; Svetonic, Claud., 15, Ott., 1: Dione Cassio, LN, 25.
 Monum. Ancyr., II, 10-11; Tacito, Ann., XI, 25.

nato in Lione fra essi: provvedimento liberale e savio in sè stesso, perchè univa più sicuramente le province con Roma, e dava modo a meglio conoscere i bisogni dei sudditi. Invano i senatori si opposero, chiamando quell'ammissione dannosa all'Italia e ingiuriosa all'onore di Roma. Claudio sostenne la proposizione con grande sfoggio di erudizione antica: e fatto, come egli volle, il decreto, gli Edui, antichi amici di Roma, ebbero i primi l'onore di sedere nella Curia (a).

In quel suo invasamento di esercitare la censura su tutto, riprese severamente la licenza del popolo che in teatro fischiava le tragedie del consolare Pomponio 1; vietò agli usurai di farc ai figliuoli di famiglia prestanze pagabili alla morte dei genitori, e tassò la mercede degli avvocati a diecimila sesterzi (1948 lire ital.), entrando di mezzo tra i seguaci dell'antica severità, vietante ogni ricompensa, e coloro che chiedevano troppo grossi guadagni<sup>2</sup>. E sempre, secondo il suo solito, ai provvedimenti serii aggiungeva sconvenienze e sciocchezze: c, quantunque altri si pigliasse giuoco di lui, era continuo in dicerie e in cditti, dei quali mandò fuori fino a venti in un giorno, avvertendo tra le altre cose il popolo che, per esservi abbondante ricolta di vino, avesse cura di impeciar bene le botti, e insegnando a medicare i morsi delle vipere col succo dell'albero che chiamasi tasso (b). Finalmente

<sup>(</sup>a) Tacito, Ann., XI, 23-25. L'orazione di Claudio, rimasta in buona parte su due tavole di bronzo scoperte a Lione tre secoli fa, e pubblicata da Giusto Lipsio e da altri commentatori di Tacito, all'età nostra fu illustrata più volte in Francia e in Germania. Vedi Zell, Claudii Imperatoris oratio super civitate Gallis danda, Friburgi Brisigavorum 1833; Boissicu, Inscriptions antiques de Lyon, Lyon 1846; Comarmond, Description des tables de Claude, Lyon 1847; Monfalcon, Monographic de la table de Claude, Paris 1853.

<sup>(</sup>b) Svetonio, Claud., 16. Andò fama che meditasse anche di fare un

<sup>1</sup> Tacito, Ann., XI, 13. Conf. Plinio. Epist., VII, 17.

<sup>2</sup> Tacito, Arn., XI, 5-7 e 15

nella sua manìa di riforme, pensò anche all'alfabeto latino, e aggiunse tre nuove lettere, che vi rimasero finchè durò la potenza di lui o poco più (a).

Tra le cose sue più lodevoli sono i provvedimenti contro gli incendi e la fame minacciante non di rado la quiete di Roma, perchè la plebe romana docile e servile in tutto si levava a tumulto per ogni timore di viveri scarsi, e una volta assediò l'imperatore nel suo tribunale, e gli diceva improperii e gli scagliava pezzi di pane e gli fece una grande paura 1. È detto che alla morte di Caligola la città era provvista solamente per sette o otto giorni, perchè egli aveva occupato in sue folhi imprese le navi destinate ai trasporti dei grani di Sicilia e di Affrica<sup>2</sup>. Era necessario provvedere affinche rapidamente e sicuramente si volgessero a Roma le tante merci che facevano capo a Pozzuoli. L'antico porto di Ostia posto nella foce del Tevere non era più adatto al bisogno, perchè ingombrato dalle alluvioni del fiume: così che le grandi navi erano costrette a starsi ancorate nell'alto mare, e far trasportare pel fiume le merci su piccole barche 3. Cesare ebbe il pensiero di sgombrare le sabbie ammassate intorno al littorale ostiense e di farvi porti sicuri per numero grande di navi. Ciò che

editto quo veniam daret, flatum crepitumque ventris in convivio emittendi, cum periclitatum quendam prae pudore ex contumelia reperis et. Svetonio, Claud., 32. Anche Trimalcione permetteva che ai suoi conviti ognuno avesse piena libertà di sgravarsi. Petronio, Satyric., 47.

(a) Tacito, Ann., XI, 13, 14; Svetonio, Claud., 41; Quintiliano, I, 7, 27; Orelli, 710, 711; Marini, Arvali, pag. 97. Le tre nuove lettere erano: A, un F a rovescio, da servire pel V consonante; O l'antisigma, da valere come ps o bs; F o la metà sinistra dell' II. per indicare il suono di mezzo tra l'i e l'u (Y): la prima e la terza si vedono in parecchie iscrizioni. Vedi Buechler, De Ti. Claudio Caesare grammatico, Elberfeldae 1856.

<sup>1</sup> Tacito, Ann., XII, 13; Svetonio, 18.

<sup>2</sup> Seneca, De brevit. vit., 18, Dione, LAX, 17; A. Vittore, De Caes., 4

<sup>3</sup> Strabone, V, 3.

non potè fare il grand' uomo fu intrapreso e compiuto da questo buon uomo di Claudio, il quale intento ad allontanare la fame, ed eccitato dal suo segretario e padrone Narciso che nelle grandi costruzioni trovava il suo conto, non si lasciò spaventare dalla enorme spesa occorrente, nè dalle difficoltà d'ogni sorte messe avanti dai suoi ingegneri, e prontamente fece metter mano alla costruzione di un porto dal lato opposto all'antica città di Ostia, sulla destra del Tevere. Furono gettati nell'alto mare due moli (brachia), fu scavato un seno dentro la



Porto e Faro di Ostia (Donaldson, Archit Numism., p. 332, e Canina, Edif., VI, 185, n. 3).

terra, fu costruita davanti alla bocca un'isola ponendole per fondamento l'enorme nave costruita già da Caligola pel trasporto dell'obelisco vaticano, e sopra l'isola fu eretto un alto Faro, emulo di quello di Alessandria, per mostrare colle sue faci l'entrata ai naviganti che poterono sicuramente condurvi i loro carichi di giorno e di notte. Il nuovo porto dopo più anni di sforzi fu compiuto al principio del regno di Nerone, in una medaglia del quale se ne vede l'imagine: e riuscì bella, e grande e molto utile opera, e servì pienamente ai bisogni per cui fu edificato (a). Oggi non resta che una morta palude nel luogo che per più secoli fu animato da potentissima vita, e fiori di ricchi commerci e splendè di belle opere d'arte e di grandi edificii, origini ad una nuova città che da esso prese nome di Porto, e che con esso disparve lasciando poche rovine e più ricordi dell'antico splendore (b).

Dopo, a incoraggiare i trasporti, fu trovato un modo che in qualche parte somiglia a ciò che fecero le compagnic di assicurazione nei tempi moderni. Si assicurava ai navigatori un determinato guadagno sul grano trasportato da essi, e si mettevano a carico dello Stato i danni delle tempeste. Vi furono anche premi e privilegi ai costruttori di navi: i Romani ebbero sgravio dai carichi della legge Papia Poppea sui matrimoni: i Latini furono pri-

<sup>(</sup>a) Dione Cassio, LX, 11; Svetonio, Claud., 20; Plinio, IX, 5, XVI, 76, XXXVI, 14 e 15; Giovenale, Sat., XII, 75; Quintiliano, II, 21, 18, 1II, 8, 16; Nibby, Della via portuense e dell'antica città di Porto, Roma 1827, pag. 4I-48, e segg., e Dintorni di Roma, II, 430-43I, e 6II-6I3. Un'epigrafe, trovata nel 1836, e illustrata da P. E. Visconti, dice che a causa del porto furono fatte fosse per condurre l'acqua del Tevere al mare, e liberare Roma dal pericolo delle inondazioni. Vedi gli Atti dell'Accadem'a romana di Archeologia, vol. VIII, pag. 213-222. Sulla Stazione delle navi di Ostia, vedi anche una dissertazione di Luigi Canina, loc. cit., pag. 259-310, ed Edifizi, vol. V, pag. 198-205, e vol. VI, tav. 180-191. Vedi anche sopra in questo volume, pag. 204-205.

<sup>(</sup>b) Sulla città di Porto, sulle vicende e sulle rovine di essa, e su ciò che ne dissero gli ultimi scavi vedi Nibby, Dintorni di Roma, II, 614-660, e Via Portuense. pag. 48 e segg.; Henzen, Lanci, Cavedoni e G. B. De Rossi, in Bullett. Istit., 1864, pag. 12 e segg., 151, 219, 1866, p. 135, 1867. p. 123; Lanciani, Ricerche topografiche sulla città di Porto, in Annal. Istit., 1868, pag. 144-195, e Monum. ined. Istit., VIII, 60; e dello stesso: Iscrizioni Portuensi, in Bullett., 1868, p. 227, e 1870, p. 18.

vilegiati della cittadinanza romana; e alle donne che costruissero navi fu dato il diritto delle madri di quattro figliuoli!

Altra opera molto magnifica fu l'acquidotto che, cominciato già da Caligola e compiuto e inaugurato da Claudio nell'803, e appellato dal suo nome 2, portò un altro fiume fino sui colli più alti di Roma. Furono raccolte da sorgenti diverse due acque, l'una delle quali, detta propriamente Claudia, veniva da 38 miglia presso la via di Subbiaco, e l'altra, detta Aniene Nuova, perchè derivata dal fiume dello stesso nome, partiva da quattro miglia più lungi. Il corso della prima era di 46 miglia, e di 58 quello della seconda, venendo lungamente per vie sotterrance e in più tratti sopra sostruzioni e opere arcuate, le cui grandi rovine rendono anche oggi sublime lo spettacolo della deserta campagna 3. Fuori di Roma correvano separate sui medesimi archi, e poscia confondendosi insieme in città, da 92 serbatoi si distribuivano a case private, a più di mille fontane, a edifizi pubblici, a terme, ad alloggiamenti militari, a teatri, a ville, a giardini: ed erano in sì grosso volume, che formavano più d'un terzo di tutta l'acqua di Roma (a). L'acquidotto che costò 55 milioni e 500 mila sesterzi (10,813,376 lire ital.), era per testimonianza di Plinio la più gran maraviglia del mondo 4. Ne rimangono anche oggi grandi avanzi in campagna e in città, e gli archi della Porta Maggiore, ove l'acqua

<sup>(</sup>a) Frontino dice, che i condotti della Claudia e dell'Aniene Nuova portavano 9345 quinarie, mentre gli altri sette condotti (Appia, Aniene Vecchia, Tepula, Giulia, Vergine, Marcia, Alsietina) uniti insieme avevano 15.460 quinarie. De Aquaed., 13, 21, 72, 76, 87; Nibby, Rome antica. I, 343-354; Canina, Edifizi, vol. III, pag. 8.

<sup>1</sup> Svetonio, Claud., 18 e 19.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Frontino, De Aquaed., 13; Svetonio, Calig., 21, e Cland., 20; Tacito, Ann., XI, 13. Veli anche il frammento dell'epigrafe, trovata nel 1831, in De lett. Istit., 1831, pag. 18. 3 Frontino, 13-15.

<sup>4</sup> Plano, XXXVI, 24.

passava sopra le vie Prenestina e Labicana, sono la parte più bella sopravvissuta alle rovine del gigantesco edifizio.

Ma anche più prodigioso fu il lavoro intrapreso per disseccare il lago Fucino nei Marsi coll'intendimento di rendere liberi all'agricoltura i fecondi campi d'attorno, inondati spesso dal traboccare del lago. Il liberto Narciso presedè a questa opera di incredibile spesa: e dopochè



Veduta interna della Porta Maggiore coi condotti delle acque Claudia e Aniene Nuova (Canina, Ellf., IV. 229)

30 mila nomini ebbero lavorato per undici anni continui a scavare tra gli scogli dei monti un canale, lungo tre miglia, che scaricasse le acque nel Liri, Claudio per inaugurar l'opra con solenne festa, armò sul lago due flotte di dodici triremi ciascuna, e fece venire 19 mila prigioni, che combattessero in battaglia navale al suono della tromba di un Tritone d'argento fatto venir fuori per via

di una maccliina dal mezzo del lago. Le ripe e i monti d'attorno a modo di anfiteatro si empirono di folla innumerabile, venuta al grande spettacolo da Roma e dalle altre parti d'Italia. Presedè l'imperatore vestito d'insigne paludamento, e non lungi stava la sua moglie in clamide d'oro. Gli infelici, destinati ad uccidersi per dare spettacolo alla turba, indirizzarono all'imperatore l'estremo saluto: e come egli rispose, Salute a voi, essi si reputarono graziati, e niuno voleva combattere. Del che Claudio andato in furia meditava di ucciderli tutti di ferro o di fuoco: ma bastarono esortazioni e minacce per indurli alla pugna: e quando ebbero appagata la curiosità della turba con molta effusione di sangue, fu fatta cessare la battaglia, e impedita l'intera uccisione. Alla fine fu aperto l'emissario, ma non sgorgò se non poca parte delle acque perchè avevano errato nel calcolo, e il canale non era livellato neppure a metà della profondezza del lago. Quindi fu mestieri di ritornare sui lavori: e alla fine. dopo nuovi spettacoli, fu data la via alle acque, che proruppero a furia menando spaventoso rumore e rovina 1. La grande opera, trascurata in appresso, rimase inutile, e fu mestieri di ripigliarla all'età nostra 2, per impedire i danni del lago che durarono finchè un principe romano, Alessandro Torlonia, non si messe risoluto e ardito alla difficile impresa, e spendendo generosamente una parte della sua grossa fortuna, con lungo e sapiente lavoro tolse di mezzo le acque del Fucino, rese all'agricoltura i fertili campi già preda delle onde, e per tanto beneficio ebbe le benedizioni dei popoli, e l'onore di una medaglia d'oro decretata (1875) dal governo della libera Italia 3.

<sup>1</sup> Tacito, Ann., XII, 56, 57; Svetonio, Claud., 20, 21, 32; Plinio, XXXVI, 24; Dione Cassio, LX, 11 e 33; Sparziano, Adrian., 22.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Afan De Rivera, Della restaurazione dell'emissario di Cloudio e dello scolo del logo Fucino, Napoli 1836; Colletta, Storia del reame di Napoli, VI, 1, 3; Bullett<sub>i</sub> Istit<sub>i</sub>, 1820, pag. 86 e 114, e Annali, 1834, pag. 24, e segg Vedi anche Guattani, Sul lago Fucino e suo emissario, negli Atti dell'Accad, rom. d'archeologia, vol. IV, pag. 179-196.

<sup>3</sup> Veli Lanci, in Bullett. Istit., 1858, pag. 89-92, e la Gazzetta Oficiale del Regno d' Italia, 12 febbraio 1875.

330

Si debbono ricordare anche la via Claudia, già aperta da Druso colla guerra nelle Alpi, e da Claudio selciata per 320 miglia dal Po fino al Danubio, come è detto da tre iscrizioni trovate in Tirolo; e i lavori di restauri e di ponti fatti alla Claudia Valeria (802) da Cerfennia nei Marsi fino alle foci dell'Aterno, come è attestato da altre iscrizioni.

Mentre l'imperatore era tutto nelle opere pubbliche e nei pensieri della censura, i liberti e la moglie gli contaminavano la casa con infami tresche, che, note a tutti, ignoravansi da lui, farneticante dietro agli antichi costumi.

Dopo essere stato vanamente fidanzato a Emilia Lepida, nipote d'Augusto, e a Livia Medullina, e dopo avere ripudiato due mogli (Plauzia Urgulanilla ed Elia Petina), si era sposato con Valeria Messalina, figlia del suo cugino Valerio Messala Barbato, dalla quale ebbe Ottavia e Britannico, famosi in appresso per loro sciagure. Ella portò al colmo l'infamia delle feroci libidini, e mutò in postribolo il palazzo imperiale e lasciò nella storia un nome che suona obbrobrio proverbiale al suo sesso. D'accordo coi liberti più favoriti governava a sua voglia il marito, lo abbrutiva più che mai tra voluttà e gozzoviglie, gli empiva l'animo di paure, e ne usava il terrore alle proprie vendette. Per gelosia gli fece uccidere Giulia nata da Druso, figliuolo di Tiberio, e così l'altra Giulia, sorella di Caligola, e Poppea Sabina, la più bella donna dell'età sua; ed esiliare in Corsica il filosofo Seneca, accusato di adulterio con Giulia. Fece uccidere anche il patrigno C. Appio Giunio Silano, perchè non volle condiscendere alle sue turpi voglie: l'avere rifiutato, e l'avere assentito ad esser suo drudo furono cause di morte 2. Ti-

<sup>1</sup> Orelli, Inscript., 711, e Henzen, 5400; vedi anche De Ring, Établissements romains du Rhin et du Danube, vol. II, pag. 151.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Svetonio, Claud., 29 e 37; Tacito, Ann., XIII, 43 e 45; Dione Cassio, LX, 8, 14, 18, 31; Seneca, Apocoloc., 11.

rava le matrone a oscene tresche in palazzo: e voleva testimoni di loro infamia i mariti, i quali erano premiati di ricchezze e di ufficii' se compiacenti, e uccisi se resistenti. E tristo a chi tentasse di far noti a Claudio quei vituperi <sup>1</sup>. Le lordure della corte andarono al sommo, e furono strumento a nuove fortune. I liberti e la sconcia donna trovarono sconcissimi adoratori. Lucio Vitellio, padre a quello che fu imperatore in appresso, bruttò in corte la fama di severa virtù procacciatasi nel governo di Siria, e rimase ai posteri sozzo esempio di adulazione servile. Dopo essere stato il primo ad adorare Caligola come un Iddio, rese culto alle imagini di Pallante e di Narciso, poste in sua casa tra quelle dei Lari: e ottenuto per grazia particolare di levare i calzari a Messalina, ne teneva sempre uno sotto la toga, e lo venerava e baciava <sup>2</sup>.

L'indignazione pubblica contro le infamie di corte si manifestò in parecchie congiure di patrizi, intesi a toglier di vita Claudio, per non esser più bersaglio ai furori della imperiale meretrice 3. Nel 795 vi fu cospirazione in città per fare imperatore Annio Viniciano, uno dei candidati all'Impero dopo l'uccisione di Caligola, e i congiurati spinsero alla rivolta M. Furio Cammillo Arrunzio Scriboniano, comandante in Dalmazia, il quale con una lettera piena di minacce fece tanta paura all'imperatore, che questi pensò di abdicare. Ma presto andò a monte la tentata rivolta, perchè i soldati, vedendo un tristo augurio, non tennero il fermo, e Cammillo abbandonato fu costretto a fuggire e si uccise nell'isola d'Issa (Lissa): e la sua memoria venne proscritta, e si cancellò il suo nome dai fasti 4. Ricercato ogni complice, più uomini e donne illustri ebbero a Roma l'estremo supplizio. Furono am-

<sup>1</sup> Dione Cassio, LX, 18.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Tacito, Ann., V1, 32; Seneca, Nat Quaest., IV, Pracf.; Syetonio, Vitell., 2; Dione, LIX, 27.

<sup>3</sup> Svetonio, Claud., 13, 36; Tacito, Ann., X1, 22 e 28, XIII, 43; Dione, LX, 15 e 27.

<sup>4</sup> Vedi Borghesi, in Annal Istit., 1850, pag. 330, e Henzen, Acta fratr. Arv. p. 187.

messe anche le delazioni dei servi contro le nuove leggi di Claudio che vietavano ad essi di far testimonianza eontro i padroni. Aleuni ricomprarono ad alto prezzo la vita: altri, tra eui Viniciano, si uceisero da sè: e fra tutti andò famoso il caso di Arria, la quale, per essere di conforto e di esempio al morire a Peto suo marito, si trafisse il seno c, trattone il ferro insanguinato, lo offrì a lui dieendo: *Prendi*, o *Peto*; non fa dolore!

Per opera dei liberti, e delle mogli di Claudio, anehe il regno di lui fu pieno di sangue. Raneori, libidini, avidità, gelosie furono a molti cagioni di morte. Ueeisi 35 senatori, più di 300 eavalieri, moltissimi cittadini<sup>2</sup>. Valerio Asiatieo fu ueeiso perchè Messalina ne voleva i sontuosi orti Lucullani: uceisa Poppea Sabina per pretesto di adulterio eon lui: uceiso anehe il liberto Polibio, dopo aver servito da drudo a Messalina 3, la quale sempre più furiosa in sue seoneezze eorreva notturna le vie in eerca di avventure, andava pei lupanari, teneva più adulteri in corte, ed era sì aceesa di Mnestere istrione, che per vineerne le repugnanze gli feee ordinare da Claudio stesso di obbedirla in ogni sua voglia <sup>1</sup>. Da ultimo, sprezzando le facili turpitudini, si volse a non più conoseiuti piaceri, e ardendo furiosamente di Silio, giovane nobile, il più bello di Roma, pubblicamente andava a casa all'adultero, gli profondeva onori e tesori; e sì erebbe in questo furore, che pensò di sposarlo e regnare eon esso: e questa grande infamia, dice Tacito, le piaeque come ultima voluttà, dopo avere scialacquato tutte le altre. Colta l'oceasione di un viaggio di Claudio a Ostia, essa ripudiò l'imperatore, e prese a marito l'amante. Vi furono testimoni e contratto

<sup>1</sup> Plinio, Epist., III, 16; Tacito, Ann., XII, 52, Hist., 11, 75; Svetonio, Claud., 13, 37; Dione Cassio, LX, 15; Marziale, I, 14.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Svetonio, Claud., 29; Tacito, Ann., XIII, 43; Seneca, Apocoloc., o De morte C'audai Caesaris, 11.

<sup>3</sup> Tacito, Ann., XI, 1, e segg.; Dione Cassio, LX, 31.

<sup>4</sup> Dione, I.X, 22; Tacito, XI, 36; Giovenale, Sat., VI, 415.

e dote e sacrifizii e velo, e convito e tutte le solennità delle nozze 4.

I liberti di corte, inorriditi di tanta audacia e temendone rovina a sè stessi, agitarono se fosse da strappare da quello strano amore la donna per via di segrete mi-



Messalina (Mongez, Icon. Rom., XXVIII, n. 2).

nacce. Dopo vario consultare, Pallante e Callisto per paura si rimasero da ogni pratica: ma Narciso fermo a troncar la tresca, per mezzo di due cortigiane fece sa-

<sup>1</sup> Pacito, Ann., XI, 28-27; Svetonio, Claud., 25 e 35; Dione LN, 31; Giovenale, Sat., X., A., e segg.

pere a Claudio in Ostia le vergogne della sua casa, e poscia gli confermò egli stesso lo strana novella. L'imperatore impaurito già si eredeva rubato, con la moglie, l'Impero, nè sapeva a qual partito appigliarsi. Alla fine fu stabilito, che prima provvedesse alla sua sicurezza riparandosi fra i pretoriani nel campo: poi si penserebbe alla vendetta degli adulteri. I quali intanto sul Palatino nel palazzo imperiale menavano grande orgia, simulando una festa di vendemmia. Silio era incoronato di edera, e Messalina brandiva il tirso fra cori procaci e furiose baccanti. Fra quelli schiamazzi Vezio Valente, un medico adultero dell'imperatrice 1, inerpicatosi sopra un albero, disse che di lassù vedeva venire da Ostia un'atroce tempesta. E difatti venivano Claudio e Narciso apparecchiati a vendetta. I festeggianti si dispersero subito: Silio per mostrar sicurezza andò agli uffici del Fòro; Messalina agli orti Lucullani, e benchè fuori di sè per la grande sciagura, risolvè di farsi incontro al marito per disarmarlo colle preghiere. Condusse seco i comuni figliuoli, e la più vecchia delle Vestali, e traversata la città fra i segni manifesti dell'universale dispregio, appena s'incontrò in Claudio gridava: volesse udire la madre di Britannico e di Ottavia: ma Narciso le ricopriva la voce ripetendo a Claudio le infamie di lei. Ai figliuoli non fu permesso accostarsi: la Vestale fu rimandata con promessa, che si ascolterebbero le discolpe. Claudio stava muto, e Narciso, intento ad accenderlo, gli mostrò le spoglie imperiali portate in casa all'adultero, e trattolo in mezzo al campo eccitò i soldati a gridare che si punissero i rei. Quindi Silio fu condotto subito al tribunale: e non tentò difesa nè indugi, ma pregò gli affrettassero la morte. Furono uccisi più senatori e eavalieri complici delle imperiali vergogne, e con essi anche Muestere, quantunque Claudio ne sentisse pietà 2.

Plinio, XXIX, 5.

<sup>2</sup> Tacito, Ann., XI, 28-33.

« Intanto Messalina negli orti Lucullani (Villa Medici) allungava la vita, componeva suppliche con qualche speranza, e talor con ira; sì fu superba fino allo estremo. Che se Narciso non le avesse affrettata la morte, ricadevagli sul capo la rovina. Perocchè Claudio tornato a casa, e datosi a gozzovigliar più per tempo, come ne fu ammolcito, e riscaldato dal vino, comandava si andasse ad annunziare alla misera, tal parola dicono usasse, che venisse il di appresso a difendersi. Il che udito, e veduto allenar l'ira e tornare l'amore, e temendosi, se s'indugiasse di più, la notte vicina e la memoria del letto maritale; Narciso esce fuori, ed intima ai centurioni e al tribuno li presenti, aversi ad eseguire la morte; così comandava l'imperadore. Fu dato loro per guardia e soprastante, Evodo, uno dei liberti. Questi volato ai giardini trovala in terra stramazzata; e sedutale appresso Lepida sua madre, non amica alla figlia nella felicità, ma ora vinta a pietà dalla sua estrema miseria. Consigliavala a non aspettare il sicario; passata era oramai sua vita; non altro restava a cercare che morte onorata. Ma in quell'animo dalle libidini corrotto non capeva onore; nè altro che lacrime e lamenti vani n'uscivano. Quando dall'impeto de' vegnenti spalancate le porte, ecco senza far parola il tribuno, e con gran furia di servili villanie il liberto. Allora soltanto fecesi capace di sua fortuna, e preso il ferro se ne diè tremando malamente per la gola ed il petto, finchè da un colpo del tribuno fu trafitta. Il corpo fu conceduto alla madre. A Claudio banchettante fu annunciato, esser morta Messalina, senza dire se di propria mano o d'altrui. Nè egli cerconne; ma chiesto un bicchiere seguitò al solito il convito. Ne' di seguenti non fece segno d'odio, gioia, ira, dolore, o niuno umano affetto; non quando vedeva gli accusatori gioire, non quando i figliuoli dolersi. Aiutollo il senato a quell'oblio, ordinando si levassero il nome e l'effigie di lei da ogni luogo pubblico e

365

privato. A Narciso furono decretate le insegne da questore; cosa da poco a lui, che già sovrastava a Pallante e Callisto. E bene stette tutto ciò; ma n'avevano a seguire effetti pessimi, e tristezze non vendicate » <sup>4</sup>.

Claudio, quantunque avesse detto ai pretoriani di ucciderlo, se dopo tanti matrimonii infelici si ammogliasse novellamente<sup>2</sup>, non poteva star libero da un giogo di donna. E i liberti furono subito in gran faccenda per dargli altra moglie, e più donne sfoggiarono di nobiltà, di bellezze, e di ricchezze a mostrarsi degne di tali nozze. Lollia Paolina, già moglie di Caligola, era sostenuta da Callisto: Narciso instava a favore di Elia Petina, già ripudiata dall' imperatore per cause non gravi: ma vinse Pallante protettore di Agrippina, figliuola di Germanico, e nipote di Claudio, sebbene le leggi romane e la pubblica opinione riprovassero come incestuose le nozze fra zio e nipote. Claudio, già preso dai vezzi di Agrippina, fu eccitato più da Vitellio, il quale facendosi ora strumento di altre brutture gli dètte ad intendere, come quella unione volevasi pel bene universale dal senato e dal popolo. Anche nella Curia alcuni protestarono a gara che, se l'imperatore indugiasse le nozze, ve lo costringerebbero a forza, e decretarono che d'ora in poi potessero unirsi legittimamente zii e nipoti: vergognoso monumento di servitù e di ambizione, che durò fra le leggi fino all'Impero di Nerva 3.

Agrippina nel vigore dell'età, bella di persona, ricca d'ingegno, piena di virile energia, audace, superba e ferocemente ambiziosa, ora ha raggiunto una parte dei desiderii a cui ebbe sempre rivolto il suo animo.

Era nata a Colonia dal prode Germanico e dalla fiera e virtuosa Agrippina Maggiore nell'anno 16 dell'êra vol-

<sup>1</sup> Tacito, Ann., XI, 37, 38, trad. da C. Balbo.

<sup>2</sup> Svetonio, Claud., 28.

<sup>3</sup> Tacito, Ann., XII, 1, e segg.; Svetonio, Claud., 26; Dione Cassio, L.X., 21, 1.X.VIII, 2.

gare (769 di Roma). Passò i primi anni tra gli splendori e i lutti domestici, dei quali poscia fece ricordo nei Commentarii scritti per difesa dei suoi e di sè <sup>1</sup>. Dopo la morte del padre, e l'esilio e la uccisione della madre,

Tiberio la sposò giovanissima (781) a Gneo Domizio Enobarbo, uomo feroce, brutto d'infami delitti e degno di lei, come confessava egli stesso, quando agli amici congratulantisi per la nascita di un figliuolo rispose, che da Agrippina e da lui non poteva nascere cosa che non fosse detestabile e dannosa al genere umano<sup>2</sup>. E questo figliuolo, nato coi piedi avanti a significare sciagura 3, chiamato Domizio dapprima, fu più tardi Nerone. Sotto l'impero del fratello Caligola essa partecipò colle altre sorelle agli onori divini, alle orgie e agli incesti del mostro: poi cospirò contro di lui, e con Giulia fu rilegata alle isole Ponzie, mentre il figliuolo rimasto orfano del padre a tre anni, era raccolto da Domizia Lepida, sorella di questo 4. Richiamata da Claudio (794) e rimessa in possesso d'ogni aver suo trovò a Roma le persecuzioni di Messa-



Agrippina giovinetta (Visconti, Monum. Borghesiani, tav. XXIII, n. 2).

lina, da cui si salvò facendosi druda del liberto Pallante 5,

<sup>1</sup> Tacito, Ann., IV, 53; Plinio, VII, 8; Stahr, Agrippina, die Mutter des Nero, Berlin 1867.

<sup>2</sup> Svetonio, Ner., 6; Tacito, Ann., IV, 75; Prone, compendiato da Sifilino, LXI, 2.

<sup>3</sup> Plinio, VII, S.

<sup>4</sup> Svetonio, Ner., 6; Dione, LIX, 23.

<sup>5</sup> Tacito, Ann., XI, 12, XII, 25; Dione, LXI, 10.

e usando a suo pro la bellezza, la pecunia procacciata per ogni via, e il favor popolare venutole dal nome del padre. Vedova del feroce Enobarbo, dapprima aspirò alle nozze di Galba a cui era stato predetto l'Impero 1. Poi si maritò coll'oratore Crispo Passieno, di cui agognava i tesori, e lo tolse di mezzo appena egli ebbe istituito suo erede Nerone 2.

Ardente d'ogni brama tirannica, ora divenuta moglie del principe vuole regnare a nome del vecchio, e inalzare il figliuolo all'Impero per regnare a nome di questo in appresso. Con questi intenti pone ogni studio a tirare a sè o a toglier di mezzo i potenti di corte, e non curando di ostacoli combatte intrepidamente, senza scrupoli e senza rimorsi, coll'oro, col ferro, col veleno, colle rapine, colle libidini, con ogni più mostruoso delitto.

Da Claudio ottiene subito ogni sua voglia. Sta con lui sulle medaglie, ha titolo d'Augusta, e si eleva alla più alta potenza. Dà udienza ai cittadini, e ne fa mettere il ricordo negli Atti Pubblici; sale al Campidoglio su cocchio simile a quello destinato alle statue degli Dei e ai sacerdoti, comparisce solennemente come imperatrice nelle grandi occorrenze. Nel giorno in cui è mostrato trionfalmente a Roma il Britanno Carattaco, ella siede su trono cospicuo davanti alle insegne romane; e alla gran festa del lago Fucino presiede con Claudio in clamide d'oro, o paludamento simile a quello che vestono i duci supremi alla guerra 3.

E per mostrare la sua potenza anche alle genti alleate fece mandare col suo nome una colonia di veterani sul Reno, nella terra degi Ubii dove era nata (a).

<sup>(</sup>a) Tacito, Ann., XII, 27. Si chiamò Colonia Agrippina, e dètte prin-

<sup>1</sup> Svetonio, Galba, 4-5; Tacito, VI, 20; Dione, LVII, 19, LXIV, 1.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Svetonio, Ner., 6; Plinio, XVI, 91; Schol. a Giovenale, 1V, 81.

<sup>3</sup> Cohen, Mèd. imp , I, pag. 171; Tacito, Ann., XII, 37, 42, 56; Plinio, XXXIII, 19; Dione Cassio, LX, 33.

369

Per togliersi davanti ogni ostacolo, sotto vari pretesti e false accuse perdè tutti quelli, che in qualunque maniera le dessero ombra. L. Giunio Silano (Torquato) fu accusato e costretto ad uccidersi, perchè fidanzato ad Ottavia, che ella voleva sposare al proprio figliuolo; e fu bandita anche la di lui sorella Giunia Calvina. A Statilio Tauro portarono morte le molte ricchezze, che Agrippina desiderava per sè. Lollia Paolina, rea di essere ricchissima e di avere aspirato alle nozze del principe, fu mandata in esilio, ove presto le giunse un tribuno ministro di morte. E quando Agrippina se ne vide portata davanti la testa, e in quel trasfiguramento non potea riconoscerla, le aprì, dice Dione, di propria mano la bocca per accertarsene da un particolar segno che aveva nei denti. Calpurnia, illustre matrona, ebbe l'esilio, perchè Claudio un di rammentandola a caso ne lodò la bellezza. Pei medesimi intrighi donneschi fu uccisa Domizia Lepida, la madre di Messalina, parente dei Cesari, pericolosa alla cognata Agrippina, perchè da lei non molto distante di bellezza, di età, di ricchezza, e come lei impudica, violenta, e gareggiante di vizi non meno che di prospera fortuna; e studiosa di attrarre a sè con doni e carezze il nipote Nerone. L'ac-

cipio alla città di Colonia, che è oggi la più cospicua del Reno. Degli edificii, che fecero splendida la colonia romana, si ricordano il Capitolio, i templi a Giove, a Venere, a Marte, a Giunone. a Giano; la naumachia, l'arsenale, l'anfiteatro, il pretorio militare, di cui esiste sempre una torre, il pretorio civile, il palazzo e castello di Druso, l'ara ad Augusto. e altri monumenti attestati dallo iscrizioni. Vedi De Ring, Etablissements romains du Rhin et du Danube, vol. II, pag. 23 e segg.

Parlammo già della Colonia di Camuloduno in Britannia. Debbe ricordarsi che dei tempi di Claudio è anche quella del paese dei Treviri (Augusta Trevirorum) la quale dêtte origine alla città di Treves; e che altre colonie di lui andarono a Sabaria in Illiria, ad Apros in Tracia, a Tolemaide in Fenicia, ad Archelaide in Cappadocia, e in Affrica a Lisso. a Cesarea, e a Jol dove già fu la reggia di Giuba. Vedi Zumpt, De colon. militar. Roman., p. 384-39).

cusarono di aver cercato con malie di sposare il principe, e di aver mal frenato i suoi servi in Calabria, e così turbato la pace d'Italia 1. E Nerone che aveva avuto la prima educazione da lei, per far piacere alla madre testimoniò contro la zia<sup>2</sup>.

In cima ad ogni pensiero di Agrippina stava l'innalzamento di questo figliuolo. Ella voleva dargli a ogni costo l'Impero, ma col fermo proposito, dice Tacito, di non mai sopportarlo imperante. Dapprima gli aveva messo d'attorno Seneca, richiamato dall'esilio di Corsica, perchè gli fosse maestro di studi, e consigliere a giungere al principato 3. E come primo passo a ciò era l'adozione di lui nella casa imperiale, volse a questo intento ogni studio, sostenuta nell'opera dal suo drudo Pallante, il quale eccitò Claudio a provvedere al bene dello Stato coll'afforzare di questo aiuto la fanciullezza del suo Britannico. E l'imperatore, dopo aver fatto in senato una gran di-Anni di Ro. ceria, adottò il figlio di Agrippina nella famiglia Claudia e nel nome dei Neroni: e i sacerdoti fecero festa e sacrifici per quell'adozione (a): poi gli anticipò la toga virile, perchè paresse atto agli affari, lo destinò console pel ventesimo anno, lo colmò di onori, e lo sposò alla sua figlia Ottavia. E il giovane ammaestrato da Seneca per dar saggio di eloquenza e di spiriti generosi orò a favore degli Iliesi, antichissimi padri di Roma, che furono sgravati di ogni pubblico carico, e col suo patrocinio fece sovvenire di dieci milioni la colonia di Bologna arsa in

(a) Tacito, Ann., XII, 25, 26; Svetonio, Claud., 39. In una tavola, recentemente scoperta, è memoria dei voti fatti dai fratelli Arvali per quell'adozione, avvenuta ai 28 di giugno. Melchiorri, in Bullett. Istit., 1842, pag. 177. Vedi anche Henzen, Acta fratrum Arvalium quae supersunt,

pag. LVII, LVIII, Berolini 1874.

<sup>1</sup> Tacito, Ann., XII, 4, 8, 22, 59, 61, 65; Svetonio, Claud., 27 e 29; Dione, LX. 31, 32; Borghesi, Lapide di Giunio Silano, in Oeuvres, V, 190-192, e Henzen, loc. cit., p. 189. 2 Svetonio, Ner., 7.

<sup>3</sup> Tacito, Ann., XII, 8 e 61; Svetonio, loc. cit.

un incendio, e rendere la libertà ai Rodiani, e rimettere cinque anni di tributi agli Apamesi (Denais) di Frigia, sovvertiti da un terremoto <sup>1</sup>. In nome di Nerone si fecero donativi ai soldati e alla plebe: a lui riserbate le parti graziose: e quanto più egli era esaltato più si deprimeva Britannico, che lasciato sempre senza alcun segno di onore, ai giuochi circensi fu portato come fanciullo in pretesta, mentre Nerone comparve in veste trionfale, perchè si argomentasse di loro varia fortuna. Poi, perchè rimanesse senza sostegno, la matrigna allontanò da lui chiunque gli mostrasse compassione e affetto, e, fatti esiliare o uccidere gli educatori più fidi, lo pose in mano a gente venduta <sup>2</sup>.

Per conseguire pieno il suo intento la feroce donna meditava anche l'uccisione di Claudio, temendo che si risvegliassero in lui gli affetti di padre; ma non osò il misfatto, finchè non si fu assicurata delle coorti pretorie col togliere ad esse i capi antichi, e col darne il comando a Burro Afranio, il quale, stato fin qui di fama egregia nella milizia, ora per riconoscenza e per ambizione prestò l'opera sua a sostegno delle infamie di corte. Ella studiò anche di rovinare Narciso, che le era di ostacolo, e lo assalì con accuse: ma questi, non perduto di animo, le resistè a viso aperto, le rinfacciò la donnesca insolenza e le soverchie speranze, e prese a sostenere apertamente Britannico 3.

Fra queste agitazioni di corte Claudio, ignaro sempre delle tristizie domestiche, alla fine seppe che si preparava rovina al suo figlio; e un giorno parlò minaccioso alla moglie, e fatte carezze a Britannico, come a ristorarlo della trascuranza passata, gli promise la toga virile prima del tempo, affinchè il popolo romano avesse un vero Cesare 4.

<sup>1</sup> Tacito, Ann., XII, 58.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Tacito, Ann., XII, 26, 41; Svetonio, Ner., 7.

<sup>3</sup> Tacito, Ann., XII, 12, 57, 65.

<sup>4</sup> Svetonio, Claud., 43; Dione, LX, 31.

Allora Agrippina, a impedire che rovinasse ad un tratto tutta l'opera sua, affrettò l'estremo misfatto, cogliendo l'occasione che Claudio rimaneva senza guardia, perchè Narciso, affranto sotto il peso di tante cure, era andato in Campania a cercar salute. Stabilito di spegnere il marito con morte che non fosse nè troppo rapida, nè troppo lenta, fu chiamata Locusta, avvelenatrice famosa, tenuta fra gli strumenti di regno: e il tossico preparato dall'arte di lei fu amministrato al vecchio in un piatto di funghi, dei quali era gliiottissimo 1. Ma come questo non produsse altro che un breve scioglimento d'intestini, e parve fallire all'effetto, ebbero tosto ricorso all'aiuto del medico Anni di Ro- Senofonte, il quale, come a promuovergli il vomito, gli cacciò in gola un rapido veleno, e lo finì ai 43 ottobre.

Intanto al di fuori senato, consoli e sacerdoti, facevano voti per la salute dell'imperatore: e in corte, per aver tempo a proclamar Nerone, si fingevano cure al malato, e si chiamavano commedianti come a distrarlo. Agrippina pose guardie a tutte le entrate, ritenne in camera i figliuoli di Claudio, abbracciava Britannico chiamandolo ritratto vero del padre, e faceva dire che il malato stava meglio. Finalmente preparata ogni cosa, e venuto il momento annunziato propizio dagli astrologi, al mezzodi si aprirono ad un tratto le porte, e Nerone, accompagnato da Burro, si presentò alla coorte di guardia, la quale indettata dal capo lo accolse con grida di gioia, e lo trasportò in lettiga al campo, ove egli aringò i soldati, promise larghi donativi, e fu gridato imperatore da tutti. L'elezione delle milizie fu confermata anche da un decreto dei padri, nè vi fu esitanza nelle province, cui poco importava del nome del padrone.

Poscia si fecero esequie solenni. Agrippina e Nerone piangevano; e questi recitò al morto una grande orazione

<sup>1</sup> Plinio, XII, 46.

composta da Seneca, e, ricordate le glorie antiche dei Claudii, lodò gli studi liberali del principe, e fece rider tutti discorrendo di sua provvidenza e saggezza. Lo posero anche fra i Numi; Agrippina gli inalzò un magnifico tempio sul Celio (a): e allora andò attorno un motto di



Claudio deificato (Mongez, Icon. Rom., XXVII, 3).

Gallione, fratello di Seneca, che diceva Claudio tirato in cielo con un uncino, come i condannati che si trascinavano alle Gemonie. Nerone più tardi disse anche che i

<sup>(&</sup>quot;) Altri gli pose un cenotafio sul Libano. Vedi la Rorue arch'olegique, mai 1862, pag. 344.

funghi erano cibo da Dei; e Seneca, dopo le lodi dell'orazione funebre, sfoggiò di arguzie per fare ridere il mondo sulla morte, sull'apoteosi e sul viaggio al cielo e all'inferno del vecchio, assassinato dalla ferocissima moglie 1.

Nerone Claudio Cesare Augusto Germanico salì sul trono a 47 anni; e anch'egli ebbe lode di mitezza nei primi tempi, quando si lasciò governare da Burro e da Seneca, a suggerimento dei quali con programma letto nella Curia promise buona amministrazione e severa giustizia, e guerra alla tirannide dei delatori. Le porte della sua casa sarebbero chiuse alla baratteria e agli intrighi. Voleva che il Senato ripigliasse i suoi ufficii antichi, e che l'Italia e le province del popolo stessero nella giurisdizione dei consoli: a sè riserbava solamente il comando degli escrciti, e promise di governare secondo le prescrizioni di Augusto?

Sulle prime si mostrò severo contro le spese soverchie, fece pompa di liberalità, e prometteva clemenza con sue dicerie, composte da Seneca: e quando gli presentarono una sentenza di morte da sottoscrivere gridò, che avrebbe desiderato di non sapere di lettera 3. E anche alcuni altri fatti risposero alle parole in modo; che Tacito afferma, che rimaneva come un'apparenza di Repubblica 4. Il Senato ebbe libertà di fare utili provvedimenti: e vi furono leggi nuove e riforme (a). Puniti i questori dell'erario aggravanti la mano sul popolo 5; frenate le prepotenzo e

<sup>(</sup>a) Dione Cassio, compendiato da Sifilino. LXI, 4. D'ora in poi della steria di Dione non abbiamo più che il compendio di Giovanni Sifilino greco del secolo undecimo, nipote del monaco Giovanni Sifilino di Trabisonda, che fu patriarca di Costantinopoli dal 1064 al 1075.

Tarito, Ann., XII, 66-69, XIII, 3; Svetenio, Claud., 11-13, Ner., 33; Diene Cassio, LX, 34-35; Giovenale, Stt., I, 69, V, 117, VI, 620; Marziale, I, 21; Seneca, Apocoloc., o De morte Claudii Caesaris

<sup>2</sup> Tacito; Ann., XII, 1; Svetonin, Ner. 1).

<sup>3</sup> Tacito, Ann., XIII, II; Svetonio, Ner., 1).

<sup>4</sup> Tacito, Ann., XIII. 28.

<sup>5</sup> Tacito, An , MIII, 18

le ruberie dei governatori delle province, e condannati tra essi quelli, che non erano salvati da scelleratezze care alla corte. Fu condannato anche un delatore, stato già strumento alle vendette di Messalina 1. Oltre ad abolire o mitigare le imposte più gravi, Nerone, assordato dai lamenti del popolo contro i pubblicani, meditava in appresso di toglier via le dogane: ma come lo distolsero da eiò i senatori, i quali lodando la sua magnanimità gli mostrarono che rovinerebbe lo Stato se mancassero i modi di bilaneiare le uscite e le entrate, egli con un editto ordinò, che si pubblicassero le tariffe di ogni compagnia di pubblicani tenute fino allora segrete; le riscossioni tralasciate, dopo un anno non si potessero ripetere; a Roma e nelle province fossero giudicati prima d'ogni altra eausa i richiami contro i pubblicani; che i soldati godessero immunità, tranne in quelle cose di cui trafficavano: ed altri provvedimenti giustissimi, dice Tacito, serbati qualche tempo, e delusi in appresso. Pure rimase la soppressione della quarantesima e della einquantesima, introdotte illecitamente dai pubblicani, sulla esportazione e importazione delle mercanzie. E le province oltremare furono liete della legge che rese meno gravoso il diritto sul trasporto del grano, e liberò le navi mercantili dal dazio <sup>2</sup>. Le nazioni delle Alpi marittime ebbero il diritto del Lazio: le Alpi Cozie, e il Ponto, furono ridotte a province 3. Fu ora (811) con nuovi veterani afforzata la co-Ionia di Capua, come in appresso quelle di Nuceria, di Taranto e d'Anzio, e dato il diritto di colonia col eognome di Nerone all'antica città di Pozzuoli 4.

Una legge sui testamenti intese a impedire le frodi dei. falsarii: e nelle liti, stabilito lo stipendio che dai con-

Tacito, Ann., XIII, 30, 31, 33, 13, XV, 2)-22.
 Facito, Ann., XIII, 50, 51.
 Tacito, Ann., XV, 32; Svetonio, Ner., 18; Aurelio Vittore, De Caesaribus, 5.
 Lacito, Ann., XIII, 21, XIV, 27; Zumpt, De coloniis militar. roman., 1ag. 391-39.

tendenti doveva pagarsi agli avvocati, fu vietato di dar mercede ai senatori, perchè pagati dal pubblico 1. Contro quelli che privi di figliuoli fingevano di adottarne per aver diritto agli onori, e gli emancipavano appena ottenuto l'intento, il Senato decretò, che per adozioni simulate niuno potesse aver pubblici ufficii nè eredità 2. Tornò in campo anche la questione dei liberti, cresciuti oltremodo e divenuti insolenti contro agli antichi padroni; e chiedendo alcuni, che con legge generale vi si mettesse riparo, Cesare rispose al Senato, che si voleva distinguere gli innocenti dai rei, e fare ragione in particolare a qualunque padrone che desse guerela ai liberti, senza derogare in generale a niuno dei diritti della libertà una volta donata 3. Ma fu rinvigorito con nuove disposizioni il senatoconsulto che dannava a morte tutti gli schiavi di una casa, in cui da uno di essi fosse stato ucciso il padrone: e il tremendo decreto fu messo ad effetto, quando (814) si trovò spento in sua casa Pedanio Secondo, prefetto di Roma; e Nerone nel dissenso dei padri sostenne l'avviso più fiero, e quattrocento schiavi, a malgrado delle grida furibonde del popolo, furono torturati e mandati a morte (a). Anche la Repubblica metteva al tormento gli

<sup>(</sup>a) Tacito, Ann., XIII, 32; XIV, 42-45. Vedi anche sopra, pag. 40. I più dei giureconsulti riferiscono all'impero di Nerone anche la legge Petronia, che tolse ai padroni la potestà di vendere a loro arbitrio gli schiavi per combattere colle fiere. Altri la pongono sotto Augusto, altri sotto Antonino Pio, altri sotto Adriano. Un'epigrafe, trovata a Pompei nel 1814, offrì occasione a meglio illustrar questa legge, e a dimostrare che esisteva anche prima di Adriano e di Antonino. Vedi Arditi, La legge Petronia illustrata col mezzo di un'antica iscrizione, rinrenuta nell'Anfiteatro di Pompei, Napoli 1817; Ruga, in Giornale Arcadico, vol. IV, pag. 19-34, e Pompeianarum antiquitatem hist. collegit Ios. Fiorelli, Neapoli 1860, vol. 1, pars. II, pag. 149.

<sup>1</sup> Svetonio, Ner , 17.

<sup>2</sup> Tacito, Arm , XV, 19.

<sup>3</sup> Tacito, Ann., XIII, 26, 27

schiavi dei padroni uccisi 1: ma l'Impero definì meglio questa materia, ed estese l'applicazione della tortura e della pena di morte, come vedesi dai senatoconsulti Silaniano (763), e dal Neroniano, Claudiano o Pisoniano, ora citato, il quale ordinò anche, che uccisa la moglie si



Nerone giovane (Mus. Capitol., Righ. 1, 78'.

desse la tortura alla famiglia del marito, e lo stesso si facesse alla famiglia della moglie quando fosse ucciso il marito <sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Cicerin', Ad Famil., IV, 12.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Pauli, S. rtent., III. 5, 6. Vedi anche Wasserschleben, Historia quoestionum per tormenta, pud Romanos, herolini 1836, pag. 69-76, e Walter, Stor. del diritto di Roma, 780.

I primi cinque anni di Nerone furono celebrati come modelli di savio e giusto governo i, opera dei filosofi liberali Seneca e Burro e degli altri che andavan con loro. Pure anche questo felice quinquennio abbonda di sangue, e di grandi delitti, e la reggia vede la nuova infamia del matricidio, e il giovane Nerone, comecchè ammaestrato alla clemenza da Seneca, non degenera dal padre feroce, nè dagli avi, violenti, selvaggi, sanguinarii, barbe di rame, teste di ferro, cuori di piombo (a). Agrippina cominciò il nuovo regno col far morire di stento Narciso in dura prigione, e coll'ordinare che fosse ucciso di veleno, senza saputa di Nerone, M. Giunio Silano, proconsole d'Asia, per timore che vendicasse il fratello Lucio già spento da lei 2. Agitata da insaziabile smania d'impero, voleva governare a suo arbitrio il Senato, lo faceva adunare in palazzo, e si stava dietro a una tenda per ascoltarne, non veduta, i decreti. Si apprestava anche a salire sul tribunale col figlio per dare udienza agli ambasciatori di Armenia, se non vi rimediava un accorgimento di Seneca, il quale suggerendo all'imperatore di farsi incontro alla madre, e di differire ad altro giorno l'affare, impedì quello scandalo sotto colore di filiale reverenza 3.

Essa vide come Seneca e Burro, governatori di Nerone, quantunque inalzati da lei, mirassero a toglierle ogni influenza sull'animo del figliuolo, ogni autorità nel governo; e sostenuta dal liberto Pallante cominciò guerra ardente d'intrighi. Nerone le lasciò sulle prime gli usati segni d'onore 4: ma come questi non bastavano a lei, cupida

<sup>(°)</sup> L'oratore Lucio Crasso disse di Gn. Domizio Enobarbo console nel 632 e conquistatore degli Allobrogi: Non esse mirandum, quod sen am barban haberet, cui os ferreum, cor plumbeum esset. Svetonio, Nev., 2.

<sup>1</sup> Anrelio Vittore, De Caesaribus, 5, e Epitome, 5.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Tacito, Ann., XIII, 1 e 33; Plinio, VII, 11; Dione, LXI, 5.

<sup>3</sup> Tacito, Ann., XIII. 5; Dione, LXI, 3.

<sup>4</sup> Tacito, Ann., XIII, 2; Svetonio, Ner., 9; Dione, LXI, 3.

di tutto il comando, egli cominciò a pigliarla a noia insieme con Pallante, che con trista arroganza ne secondava le voglie. Burro e Seneca a soffiare nella nascente discordia, e a porre ogni studio in accrescerla, per afforzare la loro potenza sulle rovine della fiera donna. Nè questi educatori, comecchè lodati di severi costumi, badavano troppo ai modi di raggiunger l'intento. Per sottrarre il figliuolo dalla influenza materna gli si fecero arrendevoli, gli allentarono il freno, gli lasciarono attorno M. Salvio Ottone, di famiglia consolare, e Claudio Senecione, figliuolo di un liberto di Cesare, due bei giovinetti entratigli in grazia per via di lussurie, e gli messero davanti un'Atte liberta, della quale egli, che già aborriva la virtù della casta moglie, arse furiosamente (a). La madre fremente lo svergognava, ed egli si accendeva di più, e non dava ascolto a rimproveri. Nè a ricovrar la sua autorità le valse il tentar nuovi espedienti, nè il far carezze, nè l'offrirsi pronta a tener mano alle lascivie del figlio, nè il porgersi umile quanto prima era stata superba. Gli amiei avvisarono Nerone, perchè stesse in guardia contro quelle false mostre, e lo indussero anche a togliere a Pallante, favorito di lei, il maneggio delle finanze, datogli da Claudio. Allora Agrippina a modo di forsennata proruppe a grandi villanie contro i ministri, minacciò di rivelare tutti i delitti con cui era stato tolto l'Impero a Britannico, e di condurlo nel campo tra i soldati a punizione del figlio ingiuriatore della madre: e nel suo furore invocò Claudio dal cielo, e le ombre di tutti gli uccisi, e le tante inutili scelleratezze 4.

Le quali ire non servirono ad altro che a prepararle

<sup>()</sup> Svetenio. 28: Dione, LXI, 7. Questa liberta è celebrata benemerita e ottima moglie e sorella piissima nelle iscrizioni. Vedi Raphael Fabretti, Inscript. antiq., 126, 40; Orelli, 735; Henzen. 5412, 5413.

<sup>1</sup> Tacito, A n , XIII. 12-11.

Anni di Ro-

l'ultima rovina, e ad affrettare la morte del figlio di Claudio, al quale pur nocquero gli amori del popolo e dei grandi. Nelle feste dei Saturnali, tra lo scherzare dei giovani, Nerone, re dei giuochi, ordinò a Britannico di



Britannico (Visc. Monum. Borghes., tav. 16).

cantare, coll'intendimento di renderlo ridicolo e spregiato: ma il giovinetto cantò con ferma voce alludendo alle sue sciagure e all'Impero rapitogli, e mosse a pietà i circostanti, e accrebbe odio a Nerone. Il quale a liberarsi dall'emulo chiamò l'avvelenatrice Locusta: e dopo una prima prova riuscita vana, fu composto tale veleno, che amministrato al giovinetto alla mensa imperiale gli tolse ad un tratto e voce e fiato. Al subito caso si spaventarono i commensali non consapevoli: Ottavia, sorella di Britannico, non ardi far segno di dolore o d'amore: Agrippina,

smarrita al vedersi togliere quell'ultimo appoggio, sentì che cosa si preparava anche a lei. Nerone rimase coricato com'era, e fingendosi nuovo disse esser mal caduco, di cui il giovinetto pativa fin dall'infanzia.

La medesima notte si fecero mediocri funerali, già preparati, e l'imperatore si scusò al pubblico della piccola pompa, e disse che aveva affrettato l'esequie per non prolungare ai cittadini il dolore dell'acerbo caso. Locusta ebbe ampli poderi, e discepoli cui insegnava sua arte. I beni di Britannico furono donati ai più potenti per farli tacere: e quegli stessi che affettavano più gravità di costumi, cioè Burro e Seneca, o volontari o forzati presero case e ville. Anche Agrippina ebbe parte alla preda!

Ma per larghezze non potevano attutarsi le ire di lei e continuò a infuriare. Abbracciando Ottavia, esaltando i più nobili, accarezzando centurioni e tribuni, ammassando denari, cercava fautori e capi di parte. Allora Nerone le fece toglier le guardie, avute prima come moglie del principe, poi come madre, e la mandò in altra casa lungi da sè, ove la visitava di rado e con studiata freddezza, e le mise d'attorno gente, che in ogni modo la travagliasse <sup>2</sup>. E nella cresciuta disgrazia essa non solo rimase deserta da tutti, ma fu accusata di cospirare contro al figliuolo per isposare e portare all'Impero C. Rubellio Plauto, nipote d'Augusto. Ordirono la trama due donne: Domizia, sorella di Domizia Lepida, poco fa condannata e uccisa, e zia paterna di Nerone, e grande nemica di Agrippina; e Giulia Silana, famosa per nobiltà, bellezza e lascivia, la quale per causa di offese feminili patite, era passata segretamente dall'amicizia all'odio contr'essa. L'istrione Paride, liberto di Domizia, portò l'accusa all'imperatore, il quale atterrito pensò subito di uccider Plauto e la madre, e di togliere il comando dei pretoriani a Burro, stimato complice come antica creatura di Agrippina: ma lo lasciò al suo posto per le assicurazioni di Seneca. Burro promise che spegnerebbe Agrippina, se fosse provata l'accusa, ma pregò istantemente, perchè alla madre accusata da genti nemiche si concedesse la difesa, che non negavasi agli altri: e avuto egli stesso l'incarico di esaminarla, adempì quell'ufficio alla

<sup>1</sup> Tacito, Ann., XIII, 12-18; Svetonio, Ner., 33; Dione, LXI, 7.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Tacito, Ann., XIII, 18; Svetonio, Ner., 34; Dione, LXI, 3.

presenza di Seneca e di alcuni liberti. Agrippina, quantunque vergognosa di esser costretta a difendersi avanti a uomini inalzati da lei, serbò l'usata fierezza: respinse le accuse, ricordò tutto quello che aveva fatto per mettere in trono Nerone, e riuscita ad avere un abboccamento con lui, ottenne vendetta contro ai suoi delatori, alcuni dei quali ebbero l'esilio, altri la morte. Andò salvo solamente Paride, necessario alle libidini del principe. Di Plauto per allora non fu parlato 1.

Pure il credito rimase ai ministri, i quali per conservare in loro mano il governo chiusero più che mai gli occhi ai disordini di Nerone: e per questa facilità egli, che prima aveva cercato di coprir sue brutture, corse ora apertamente per le vie del vitupero. Sempre in conviti e in abominevoli orgie. Il ponte Milvio lo vide la notte in sozzi baccani; e le rive del Tevere e del golfo di Baia furono bruttate di sue sporcizie. In città, travestito da schiavo, correva di notte le vie e i lupanari con una turba di dissoluti, sconficcava le porte, rubava le botteghe, stuprava, feriva, uccideva. Su quell'esempio anche altre brigate notturne presero a disturbare la città, e crebbero gli oltraggi a uomini e donne, e ogni notte pareva un saccheggio. Per amore di orgie egli pigliava diletto anche alla licenza teatrale, e fatte togliere, come a segno di più libertà, le coorti solite stare a guardia degli spettacoli, eccitava da sè stesso a guerra aperta istrioni e pantomimi, e mentre volavano pietre e sedili, stando nascoso gettava dall'alto sassi sul popolo, e un giorno ruppe la testa a un pretore 2.

Poi un nuovo amore del sozzo principe finì di rovinare Agrippina, e condusse lui al più esecrando dei delitti. S'invaghì di Poppea Sabina, nata dall'altra che fu uccisa

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Tacito, Ann., XIII, 19-22; Dione Cassio, LXI, 8; Borghesi, Lapide di Giunio Silano, in Ocuvres, V, 209-210.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Tacito, Ann., XIII, 21, 25, 47; Svetonio, Ner., 26-27; Dione Cassio, LXI, 9.

da Messalina per essere la più bella donna di Roma. Anche la figlia era bellissima, e tranne l'onestà, aveva tutti gli ornamenti del corpo e dell'animo. Era lasciva e affettava modestia: mostravasi di rado in pubblico, e mezzo velata per destare più desiderio. Incurante della fama, e intenta solo all'utile suo, non distingueva mariti da adulteri. Lasciò il letto di un cavaliere romano per darsi ad Ottone, di cui piacevale il lusso e il favore acquistato in corte per sue infamie. Ottone, fosse amore o ambizione, non finiva mai di lodare al principe la bella moglie. Quindi il principe volle vederla, e la fece venire in palazzo: ed essa usò si bene le sue arti, che in breve Nerone acceso di lei allontanò dalla corte il marito, e perchè non gli facesse il rivale in Roma, lo mandò al governo di Lusitania 1.

Ma Poppea, non contenta di esser la druda del principe, voleva titolo e potenza di moglie: e per accendere più desiderio di sè usava severità e superbi disdegni. Come vide, che alle alte ambizioni ostavano la madre e la moglie di Nerone, e che vivente Agrippina, non sa- Anni di Rorebbe facile indurlo al ripudio di Ottavia, fece ogni sforzo G. c. 59. per recarlo all'infamia del matricidio. Lo irritava garrendolo e motteggiandolo come pupillo, ligio all'altrui volontà: chiedeva di esser resa al talamo di Ottone per non vedere i pericoli e le vergogne dell'imperatore; e a tutto questo mesceva lacrime e libidini più cccitanti?.

Narrano che Agrippina, agitata dalla smania di tenere in poter suo il figliuolo, trascorresse fino al tentativo di legarlo a sè coll'infamia di un incesto. Altri scrisse che la scellerata voglia fu di Nerone, non di Agrippina: na giova più stare con quelli che credono il pensiero del delitto imaginato per causa dei costumi dell'uno e dell'altra 3. Certo è che Nerone, timoroso d'insidie, fuggiva

<sup>1</sup> Tacito, Ann., XIII, 15-16.

<sup>2</sup> Tacito, Ann., XIV, I.

<sup>3</sup> Tacito, Ann., XIV, 2; Svetonio, Ner., 28; Dione Cassio, LXI, 11.

ogni ritrovo con essa, c alla fine risolvè l'estrema scelleratezza del matricidio, meditata già da gran tempo. Difficile ucciderla di vcleno, perchè andava munita di antidoti, coi quali fece tornar vani tre tentativi!: e la morte di ferro non copriva il delitto. Quindi esitanze sulla scelta del modo, finchè non ne propose uno nuovo Aniceto, prefetto dell'armata a Miseno, aio già di Nerone, odiatore di Agrippina e odiato da lei, il quale suggeri si facesse perire in mare per via d'una nave, che aprendosi a un tratto la precipitasse nell'onde, e paresse opera del caso.

Nerone, andato a Baia per celebrare le feste di Minerva, vi attirò Agrippina col darle intenzione di volere rifar la pace con lei. Ed essa, facile a credere a ciò che desiderava, vi andò, e fu lietamente incontrata dal figlio, che la tenne seco a mensa per gran parte della notte, la accarezzò, le fu largo in dimostranze d'onore, e al dipartirsi non saziavasi di baciarla, o per compiere l'inganno, dice Tacito, o che l'ultima vista della madre destinata a perire rattenesse quell'animo, quantunque feroce.

Era stellata la notte, placido il mare: e la donna, fidente e lieta delle dolci accoglienze, muoveva in nave alla sua villa di Bauli con due soli familiari, Crepereio Gallo, che stava al timone, e Acerronia Polla, che assisa ai suoi piedi le ragionava del pentimento del figlio e dell'amore ricuperato. Quando ad un tratto precipitò la coperta della nave, e il piloto ne rimase schiacciato. La nave non si sfasciò tutta, nè si sommerse istantaneamente, come era ordinato, perchè in quel tumulto i remiganti non indettati impedirono l'opera degli altri. I lati sporgenti del letto salvarono le donne dalla prima rovina. Acerronia, mentre, o per paura o per devozione, diceva esser ella la madre del principe e chiedeva soccorso, fu

<sup>1</sup> Svetonio, Ner., 31.

uccisa a colpi di remi. Agrippina ferita in una spalla si gettò a nuoto, e trovata poscia una barca entrò nel lago Lucrino, d'onde si fece trasportare alla villa.

Appariva chiara l'iniquità della trama: ma essa, stimando che unico scampo fosse il mostrare di non intender le insidie, mandò a dire al figliuolo, che per benignità degli Dei e per fortuna di lui era scampata da un gran caso, dopo il quale non le occorreva altro che stare in riposo.

Nerone al sentire non riuscito il delitto, di cui non poteva rimaner dubbio l'autore, credè di veder subito accorrere la madre a sollevargli contro il Senato, il popolo e i soldati. E in quel terrore fece chiamar subito Burro e Seneca, i quali è incerto se fossero a parte del fatto. Essi stettero un pezzo in silenzio: poi Seneca guardò in viso l'altro, come per interrogarlo se si aveva a mandare un soldato a uccider la donna: e Burro rispose, che i pretoriani, memori di Germanico, non ardirebbero un misfatto contro il suo sangue: e come per risparmiare quell'obbrobrio ai soldati aggiunse che al liberto Aniceto apparteneva di compier l'opera. Questi accettò lietamente: ebbe caldi ringraziamenti da Nerone, gridante che ora solamente e in grazia di un liberto possedeva l'Impero; e inventata la favola di un servo mandato dalla madre a uccidere il figlio, con una mano di sicuri sgherri andò a consumare l'assassinio.

Alla novella del caso di Agrippina i lidi di Baia si erano empiti di popolo: correvano attorno con fiaccole, cercavano, chiedevano, facevano risuonare le rive e il mare di lamenti, di grida, di voti. E saputala salva, muovevano a congratularsi con essa, quando furono dispersi dagli armati. Aniceto circondò di guardie la villa, sforzò le porte, s'impadronì degli schiavi, e penetrò nella camera, dove Agrippina giaceva affannata di non veder giungere nessun messaggio, nè tornare quello spedito al figliuolo.

Era stata abbandonata da tutti, e l'ultima ancella fuggì al comparire degli sgherri. La sciagurata al vedere cinto il suo letto dagli assassini disse ad Aniceto: Se Nerone ti manda a cercar mie novelle, gli dirai che mi sono riavuta: se vieni a un delitto, io non credo che ti abbia mandato il mio figlio. In questa uno degli sgherri le dètte



Agrippina madre di Nerone (Mongez, Icon. Rom., Il. XXVII, n. 6).

di un bastone sul capo: e mentre un centurione stringeva il ferro, essa sporgendo il ventre disse: Ferisci qui; e rimase spenta di più colpi di spada. Il cadavere fu arso nella stessa notte dalla pietà di un liberto, e le ceneri non ebbero onore di sepoltura, finchè visse il matricida.

<sup>1</sup> Tacito, Ann., XIV, 3-9; Svetonio, 31; Dione Cassio, I.XI, 12-14.

Anche la scellerata anima di Nerone non potè aver quiete dopo tanto misfatto. Lo agitavano furie tremende, e nell'atterrita fantasia udiva lamentevoli suoni, che lo cacciavano dai luoghi infamati colla sua empietà. Ma non mancarono confortatori allo scellerato, quasi a mostrare a quanto eccesso d'infamia fossero condotti gli uomini dalla più sozza delle tirannidi. Burro gli mandò centurioni e tribuni a congratularsi di essere scampato dalle insidie materne. Gli scellerati di corte gli dissero, che aveva acquistato il favore del popolo colla morte dell'odiata donna. Le città di Campania arsero incensi sugli altari e fecero festa. Seneca, scrivendo a Roma del matricida, ne fece l'apologia, e chiamò pubblico beneficio quella uccisione, mentre Nerone, per accrescere odio alla madre e parere, levata lei, più benigno, richiamava in patria più donne e uomini cacciati da essa. Il Senato fece ringraziamenti, e supplicò al principe che tornasse in città: e in quella occasione il solo Peto Trasea protestò contro la vile scelleratezza di tutti coll'alzarsi e partire dalla Curia. Alcuni fecero satire in greco e in latino; ma i più applaudirono, e quando alla fine il mostro tornò a Roma fu incontrato e festeggiato dalla folla che stette su palchi. lungo la via come a veder passare un trionfo. Gli Arvali sacrificarono per la salute e pel ritorno di lui. Ed egli trionfante della pubblica servitù, entrò in Campidoglio, rese grazie agli Dei, fece sacrifizii e giuochi sontuosissimi. Il mondo non aveva veduto mai abominazioni simili a queste 1.

Dopo non ebbe più freno a misfare: si contaminò sulla scena, e fra più turpi libidini, inferocì nelle stragi, uccise i ministri, fu micidiale di tutta la sua casa.

Fino dai più teneri anni, educato da un ballerino e da un barbiere, si dilettò solo in cavalcare, in cantare, in

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Tacito, Ann., XIV, 10-13; Dione, LXI, 15-17; Svetonio, Ner., 34, 39; Henzen, Act. Arv., pag. LXXV.

dipingere, in far versi 1. Ora Burro e Seneca, non potendo più trattenerlo nella sua mania di far da cocchiere e di cantar sulla scena, condiscesero che reggesse cavalli senza pubblicità in un chiuso della valle vaticana. Ma bramoso di esser veduto e ammirato vi ammesse il popolo, e dai plausi fu viepiù acceso nei suoi strani amori. Così sul teatro domestico cominciò a cantare sulla eetra a modo di giullare: poi comparve più solennemente nei giuochi giovenali, istituiti quando si tagliò la prima barba. E per menomare la sua onta trasse per prezzo o per forza più nobili di ogni sesso, grado ed età a cantare, a danzare, a fare sulla scena sconci atti: e a poco a poco, posto giù ogni riguardo, si fece pubblico cantore e guidatore di cavalli, e recitatore di tragedie, non lasciando occasione di farsi ammirare sui teatri, nel circo, alle feste particolari dei cittadini. Il popolo e i soldati applaudivano a lui, cantante con grande studio e amore di artista, e anche Burro e Seneca, comecchè dolenti, erano costretti a lodare il citaredo. Applaudivano con bella varianza di suoni einquemila cavalieri Augustani, arruolati e istruiti da particolari maestri a quest'uopo, e chiamavan divine la bellezza e la voce del principe 2.

Egli poneva ogni studio a conservare e a coltivare questa voce divina, chiamata dagli storici rauca ed esile 3: e al tempo stesso era fieramente frugato anche dal desiderio della gloria poetica, e raccoglieva intorno a sè poetastri, perchè gli ripulissero i versi, i quali poi, recitati da lui in pubblico a gara con altri, erano naturalmente coronati dai giudici, e il Senato li faccva scrivere in lettere d'oro e consacrare nel tempio di Giove Capitolino. Si recitavano anche da giullari per le piazze, e i cittadini che non vi badassero, nè dessero premio ai re-

<sup>1</sup> Svetonio, Ner., 6, 20; Tacito, Ann., XIII, 3.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Tacito, Annal., XIV. 14, 15; Svetonio, Ner., 20-22; Dione Casio, LXI, 17-21.

<sup>3</sup> Plinio, XIX, 33, XXXIV, 59; Svetonio, 20; Diane, IXI, 20.

citanti, correvano rischio di andare in prigione per crimenlese. Si dilettò pure dell'ascoltare le dispute dei filosofi, e Tacito ritrasse sdegnosamente i frequentatori delle sue cene, i quali compiacevansi di esser contemplati in volto e voce severa tra le delizie e le voluttà della reggia (a).

Così il mondo per più anni ebbe lo spettacolo di un cannibale verseggiatore e suonatore di cetra. Fra gli esercizi di poesie è di musiche fece uccidere dai medici Domizia, sua vecchia zia, per pigliarne i possessi che ella aveva a Baia e su quel di Ravenna (b). Poi spense di veleno Burro 1, contrastante al meditato ripudio di Ottavia: e dètte il governo dei pretoriani a Fenio Rufo e a Sofonio Tigellino; il primo buono e dappoco, l'altro scelleratissimo, e che perciò divenuto onnipotente usò a delitti la grazia e la potenza, acquistate con libidini infami. Collo sparire di Burro cadde anche il favore di Seneca, che già aveva mal nome pei milioni procacciatisi con tristi arti di usure, e per le sue connivenze alle scelleratezze di corte. Egli veduto come precipitavano le cose, studiò di tirarsi indietro per provvedere a sua sicurezza: tenne lungo discorso a Nerone per domandargli riposo, lo ringraziò delle sue grandi liberalità, e offri di rendergli i troppi doni, divenuti causa di travagli e d'invidie. E Nerone a sfoggiare in parole cortesi, a ringraziare il maestro dei suoi precetti e consigli, a pregarlo che non volesse, per troppo amore di moderanza e di

<sup>(?)</sup> Tacito, Ann.. XIV, 16, 21; Svetonio, Nec., 10-12; Filostrato, Vita di Apollonio Tianeo, IV, 39. A questo conversare coi filosofi probabilmente allude anche la medaglia di Nerone, in cui si vede una civetta e Minerva. Vedi Cavedoni, Med. imp. in Annal. Istit., 1851, pag. 244.

<sup>(</sup>b) Era sorella della Domizia Lepida già condannata a morte per le gelosie di Agrippina. Vedi Svetonio, Ner., 34; Dione, LXI, 17, e Reimar, ivi.

<sup>1</sup> Svetonio, Ner., 35; Dione Cassio, LXII, 13; Tacito, Ann., XIV, 51.
VANNUCCI — Storia dell'Italia antica — IV.

quiete, lasciare l'amico esposto a passare per avaro e ingrato. Poi abbracciamenti e baci, usando sempre coprir l'odio con le carezze. Seneca, come avviene sempre a chi ragiona coi principi, lo ringraziò, e riformò sua grandezza, e colse pretesti a star solitario per non dare ombra: ma non riuscì a campare da morte violenta 1.

Invano il filosofo aveva mostrato al principe che, per quanta gente spegnesse, non potrebbe toglier via il successore. Crebbero le uccisioni e i misfatti. Il comparire della cometa, che durò continuo per tutto questo feroce. regno, e che Nerone placò sempre con sangue illustre?, erasi creduto annunziatore di mutazione di Stato. E come la voce pubblica metteva innanzi il nome di C. Rubellio Plauto, severo uomo discendente per parte di madre dai Giulii, Nerone lo aveva rilegato nei suoi possessi di Asia. Ma poichè anche di là faceva paura, Tigellino lo fece uccidere come troppo ricco, e arrogante e torbido, e avido di affari, come tutti gli stoici. Anche Fausto Cornelio Silla Felice, sacerdote Arvale, marito di Antonia, figliuola primogenita di Claudio, quantunque povero e indolente, per la chiarezza del sangue fu spento a Marsilia, ove lo avevano esiliato, attribuendogli a sottile astuzia la tardità dell'ingegno. Le tronche teste furono portate al principe, il quale mirandole si burlò del grosso naso di Plauto e della precoce calvizie di Silla<sup>3</sup>. Per le quali infamie lo ringraziava il Senato 4: ed egli certo oramai di potere osar tutto, e di fare accogliere come cosa ottima ogni scelleratezza, alla fine ripudiata la casta Ottavia sotto pretesto di sterilità, sposò la sua meretrice Poppea Sabina, la quale per infamare la virtuosa donna, le fece dare accusa di amore a uno schiavo. Le più delle

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Tacito, Ann., XIII, 42, 43, XIV, 50-57, XV, 45 e 50; Dione, LXII, 13.

<sup>2</sup> Plinio, II, 23; Tacito, Ann., XIV, 22, XV, 47; Svetonio, Nev., 36.

<sup>3</sup> Tacito, Ann., XIII, 19 e 47, XIV, 22, 57-59; Svetonio, Claud., 27; Dione Cassio, LXII, 14; Henzen, Acta fratrum Arvalium, pag. LXIV, e l'indice a pag. 184.

<sup>4</sup> Tacito, Ann., XIV, 59.

ancelle resisterono a tutti i tormenti per sostenere la santità della padrona, e una di esse fra le torture sputò in faccia a Tigellino e gli disse, che più pure della sua bocca erano le parti feminili di Ottavia. Tornò vana ogni difesa, e la infelice sorella di Britannico fu cacciata in



Poppea Salina (Museo Copit., Righetti, I, 78).

Campania, sotto la custodia di feroci sgherri. Per tanta scelleratezza si levò a rumore la città, e Nerone impaurito richiamò a Roma la misera donna. E allora la turba salì al Campidoglio a ringraziare gli Dei, e benedicendo a Nerone, abbattè le statue di Poppea, e inghirlandò quelle di Ottavia. Sforzi vani e dannosi! Una frotta di

sgherri disperse i festeggianti a colpi di bastone e di spada: e Poppea, più inferocita dalla pubblica esecrazione, ridestò con l'ira l'ardimento del delitto in Nerone, e subito fu risoluta la morte di Ottavia. Aniceto, uccisore della madre, tratto da larghe promesse a infamare con nuova accusa la moglie, sostenne di aver fatto adulterio con lei, e sotto nome di bando ne ebbe a premio il godimento di ricehi possessi in Sardegna la Ottavia, relegata da un editto nell'isola Pandataria, partì accompagnata dalla sterile pietà del volgo, e trovò il carnefice nel luogo, già infame per altre stragi della casa imperiale. Era nel ventesimo anno; e quantunque la sua vita fosse stata un continuo dolore, non sapeva ridursi a lasciarla. Circondata da centurioni e soldati pregò, invocò i parenti co-

Anni li Roma 815, di G. C. 62.



Ottavia moglie di Nerone (Cohen).

muni a lei c a Nerone. Le strinsero di legami le membra, le tagliarono le vene, e come il sangue ghiacciato dalla paura usciva lento, la fecero spirare col vapore di un bagno caldissimo (°). Aggiungono anche che per più atroce crudeltà le fu recisa la testa, e recata a Poppea. E si decretarono per ciò doni ai templi, perchè oramai

(a) Nel diritto della medaglia di bronzo che diamo incisa vedesi l'imagine di Ottavia con attorno l'epigrafe: octaviae neronis aug. (usti), sottinteso usor. Nel rovescio è una donna che tiene una patera e un cornucopia, colla leggenda significante che la medaglia fu battuta nella Colonia di Corinto sotto il duumvirato di Q. Fulvio Flacco: gen. (io) col. (oniae) cor. (inthi) q. ful. flacco il vir. Cohen, Monn. frap. sous l'emp. rom., vol. 1, pl. XII, n. 1; Mongez, Icon. Rom., pl. XXXVII, n. 7.

<sup>1</sup> Tacito, Ann, XVI, 60-62; Svetonio, Ner., 35; Di ne, LXII, 13.

divenue uso di ringraziare gli Dei per ogni uccisione o esilio, come in altri tempi si faceva pei successi felici 1.

Poppea, giunta coi delitti al colmo dei desiderii, andò superba di sua feroce vittoria; sfoggiava di non più visto lusso, ferrava d'oro i muli destinati a portarla, era studiosissima della bellezza, che le aveva dato la mano dell'imperatore; e per conservare morbide e lucenti le carni si baguava ogni giorno nel latte di un armento di cinquecento asine 2. Nerone, sempre più preso di lei, ne cantava in versi i biondi capelli 3, e dètte in eccessive allegrezze quando gli partori una figliuola, cui, come alla madre, dètte il nome d'Augusta. Gli Arvali fecero voti soleuni, e i soliti sacrifizi di bovi e di vacche pel parto 4. Il Senato pure non ebbe misura nel fare ringraziamenti agli Dei, e nell'ordinare allegrezze. Poi, quando in capo a pochi mesi morì la bambina, la dichiararono Dea, e le fecero onore di templi e di sacerdoti 3. Ma non durarono a lungo queste felicità della divina 6 Poppea, perchè dopo tre anni, mentre era gravida di nuovo, Nerone un di, crucciato con essa, le dètte un calcio e la uccise: e dopo le fece onori infiniti, ne lodò la bellezza dai Rostri, la celebrò come madre di una divina fanciulla, e per onorarla e.imbalsamare il cadavere all'uso orientale consumò più profumi di quelli che produceva l'Arabia Felice in un anno: e poscia le dedicò un tempio adorno di magnifici voti coll'epigrafe: A Sabina Dea Venere fecero le matrone: perchè edificato col denaro rapito principalmente alle donne 7.

Poscia ebbe capriccio di Antonia, figlia primogenita

Tacito, A. a., XIV, 61.
 Pl nio, XI, 36, XXVIII, 50; Dione Cas io, LXII, 28. Conf. Giovenale, VI, 462-470.

<sup>3</sup> Pánio, XXXVII, 12.

<sup>4</sup> Marini, Arval., pag. CXXIII, e 121, 125; Henzin, Acta fratr. Arv., p. LXXVIII,

<sup>5</sup> T. cito, Ann., XV, 23; Svetonio, Nov., 55.

<sup>6</sup> V li Or V., Inscript., n. 731.

<sup>7</sup> Tac 'o, Ann., XVI, 6-7; Di ne Cas io, LXII, 27, e LXIII, 26; Plinio, XII, 41.

di Claudio, alla quale, come dissi, aveva già ucciso il marito, e perchè essa non volle consentire alle nozze, la spense, accusandola di macchinazioni contro all'Impero: e sposò Statilia Messalina, cui pure trucidò, per averla, il marito '. Fece anche cose più infami, sposando pubblicamente e con ogni solennità di nozze uno Sporo, ed altri eunuchi e liberti, inventando ogni di libidini più mostruose, introducendo a Roma ogni lascivia straniera, facendosi maestro e sforzatore di vizi, e perdonando ogni delitto a chi più si mostrasse impudico 2. Si voltolava come porco in brago, banchettava giorno e notte alla presenza del pubblico, nella Naumachia, nel Campo Marzio, nel Circo Massimo, servito da male donne e da matrone sulle ripe del Tevere, e sui lidi di Baia in taverne apparecchiate per lui. È detto che per una sola cena spese fino a quattro milioni in lusso di dolcezze, e di rose e profumi 3. Un banchetto preparato da Tigellino, è ricordato da Tacito come esempio degli scialacquamenti e delle turpitudini di cui era capace. Fu fatto nello stagno d'Agrippa su navi intarsiate d'oro e d'avorio, e imbandite di uccellami e selvaggiumi d'ogni paese, e di animali ricercati fino dall'Oceano, mentre sulle sponde matrone e donne da conio davano di sè mostruoso spettacolo 4.

Gli cresceva sempre più anche la smania di fare ammirare la sua voce dal mondo, e a Napoli cantò in teatro tre giorni di seguito alla folla accorsa a sentirlo anche dalle vicine colonie e dai municipii. Poi fu a Benevento e meditava un viaggio in Grecia, per avere ammiratori più degni della sua valentia (a).

<sup>(</sup>a) Tacito, Ann., XV, 33, 34; Svetonio, Nev., 20. Anche le medaglie

<sup>1</sup> Svetonio, Ner., 35; Tacito, Ann., XV, 68.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Tacito, Ann., XV, 37; Svetonio, Ner., 28, 20; Diono, LXIII, 12.

<sup>3</sup> Svetonio, Ner., 27.

<sup>4</sup> Tacito, Ann., XV, 37. Conf. Dione Cassio, LXII, 15.

Mentre Nerone poneva ogni diletto nelle libidini, e ogni gloria nel far l'istrione, il cantore e il cocchiere, altri combatteva in lontane contrade: ed egli da quelle geste pigliava occasione ad orgie novelle; a grandi spettacoli, a inaudite profusioni, e quindi a nuove violenze di sangue sui ricchi per riempire le casse vuote coi loro

Sotto il suo impero arse lungamente la guerra in Britannia e in Oriente. I Britanni si sollevarono per causa delle insolenze soldatesche, e delle crude gravezze imposte anche ai morti 1. Dicono vi contribuisse pure l'avarizia di Seneca, che aggravò le miserie dei popoli col ripetere a un tratto il pagamento di 40 milioni di sesterzi (7.352,392 lire ital.) prestati loro con grossa usura 2. Svetonio Paolino, governatore della provincia, assalì l'isola Mona (Anglesey) possente di abitatori; e ricetto ai fuggiaschi di altri paesi, e ai Druidi cacciati di Gallia, i quali ora tenevano qui loro assemblee e scuole ed oracoli nel bosco sacro al loro terribile Dio. Svetonio Paolino spinse i suoi fanti su navi adatte a quella spiaggia di fondo scarso e incerto, e fece passare i cavalli a guazzo o a nuoto dove erano più alte le onde. Fu contrastato gagliardamente lo sbarco. Il popolo in armi occupava le rive: le donne vestite a lutto, scapigliate, correvano in mezzo alle schiere agitando faci ardenti a modo di Furie. I Druidi colle mani alzate al cielo gli mandavano feroci Anni di Ropregliiere, e con quello spettacolo nuovo mettevano paura ma 814, di G. C. 61. ai soldati che rimasti immobili si lasciavan ferire. Ma presto richiamati al dovere dal duce ed eccitatisi tra

395

ce lo hanno conservato in veste ed in attitudine di citaredo con lira nella sinistra e plettro nella destra. Vedi Cavedoni, in Annal. Istit., 1851, pag. 244, e Cohen, Med. frappies sous l'emp., vol. I, pl. XI, n. 214.

<sup>1</sup> Dione Cassio, LXII, 3.

<sup>2</sup> Dione Cassio, LXII, 2

loro a non tremare di quel muliebre e fanatico stuolo. spinsero avanti le insegne, dettero addosso ai nemici e gli avvelsero in loro fiamme. Superato in breve ogni contrasto, abbattute le selve druidiche sacre a riti crudeli, rovinate le arc sparse del sangue dei prigionieri, e delle umane viscere usate a consultare la volontà degli Dei, e posto un presidio sui vinti!, il vincitore parti chiamato altrove da una grande sollevazione dei Brettoni spinti agli estremi da nuovi oltraggi degli invasori.

Prasutago, re degli Iceni (Norfolk e Suffolk) morendo lasciava eredi due figlie, e con esse Nerone per salvare così la famiglia e il regno. Ma i centurioni, mandati dal-AnnidiRo- l'imperatore a raccoglier l'eredità, messero a sacco il regno, percossero Baodicea moglie del morto, stuprarono le figliuole, rubarono la casa. Per le quali enormità il popolo levato a rumore, tirò a ribellione i Trinobanti (Hertford e Essex), e le genti dattorno, più cupide di libertà. Si aggiunsero narrazioni di strani prodigii, minaccianti ai nemici rovina estrema; e ne crebbe il cuore agli oppressi. Assalita la colonia di Camuloduno, seggio odioso della tirannide; uccisi i veterani non forti a reggere a tanto impeto, e con essi i sacerdoti del tempio eretto ivi a Claudio, il quale appariva come una rocca di eterna dominazione; inseguiti i soldati sparsi per le castella, espugnate le rocche, arse le case, rovinato il municipio di Verulamio: e nel rapido spargersi della rivoluzione per ogni luogo, dove fossero Romani, furono uccisi 70 mila tra cittadini e alleati, senza distinzione di sesso o di età, e con strazi ferocissimi alle donne appese agli alberi con in bocca le mammelle tagliate. L'ira e la vittoria non lasciarono alcuna sorte di vendetta.

Erano in armi 120 mila uomini governati da Baodicea, la quale armata di asta, coi lunghi capelli sparsi dietro

<sup>1</sup> Tacito, Ann., XII, 20-30. Conf. Lucano, I, 450 e segg., III, 399-125.

le spalle, truce in volto, ardente di vendetta, eccitava le turbe a rivendicare la libertà, mostrava le figlie stuprate, ricordava le ingiurie patite dai superbi oppressori, non rispettanti nè verginità, nè vecchiezza.

Svetonio Paolino, accorso con rapida marcia al riparo e traversati arditamente i paesi infestati dalla rivolta, andò a Londinio (Londra), luogo già celebratissimo per commerci e ricchezze; e intento a raccogliere tutte le forze, e pensando col danno di una sola terra salvare il tutto, senza dare ascolto a lamenti, prese seco chi volle seguirlo, e lasciò donne, vecchi e fanciulli al furore dei nemici, che gli uccisero tutti.

I Brettoni, pazienti di ogni disagio, forti alla guerra dei luoghi difficili, e vincitori agli assalti repentini, non avevano nè disciplina, nè armi da reggere alle grandi battaglie contro le ordinanze romane. Perciò, quando lasciarono la guerra spicciolata per venire a giornata campale, la virtù prevalse al furore, e Svetonio Paolino con soli diecimila uomini ne vinse 420 mila. Il centro nemico fu sfondato dai legionari: la cavalleria romana colle lunghe aste sbaragliò tutti i più forti che le si fecero incontro. È detto che caddero 80 mila uomini, nè furono risparmiate le donne venute sui carri per veder la vittoria: e Baodicea si uccise di veleno, per non sopravvivere all'esterminio di sua gente. Furono messe a ferro e a fuoco le terre dei vinti: ma questi, anche nel'e estreme sciagure, non lasciarono il pensiero della resistenza, nè l'amore della libertà. Sperarono anche di far loro pro delle discordie nate fra i duci del campo nemico; e quando da Roma venne il liberto Policleto a ricomporre gli animi, essi risero al vedere come un duce e un esercito vittorioso di sì gran guerra si lasciassero governare da schiavi 4.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Tacite, Ann., XIV, 20-39, Agric., 11-16; Dione Cassio, LXII, 1-12.
VANNUCCI — Storia dell'Italia antica — IV.

Sotto Nerone la quiete fu appena turbata in Germania da tentativi facilmente repressi : all'ineontro patirono lunghi travagli di guerra le province orientali, per causa



Corbulone (Visc., Monum. Borghes., tav. XXXVI, n. 3).

del gran disegno concepito da Vologeso, re dei Parti, di sottrarre l'Oriente dal giogo romano, e per l'amore ardente di indipendenza che agitava i Giudei.

Vologeso cominciò dall'invadere l'Armenia, e vi pose al governo il suo fratello Tiridate, nei primi anni di Nerone: poi minacciato si ritirò, e dètte ostaggi per ingannare eon sembianti di paee, e aver tempo a più forti apparecehi. A vegliare e a impedire quei moti fu mandato Gn. Domizio Corbulone. duce di grande eccellenza, il quale, bramando di rinnuovare in Asia i trionfi di Lucullo e di Pompeo, richiamò a se-

vera disciplina le legioni infemminite tra le delizie orientali, e poscia entrato in Armenia arse la grande città di Artassata, ebbe a patti Tigranocerta, e recato in suo potere tutto il paese, cacciò Tiridate, ne dètte la corona

<sup>1</sup> Tacito, Ann., XIII, 53-56.

a un Tigrane, amico di Roma, e si ridusse nella provincia di Siria.

Ma i due Parti non erano uomini da lasciare facilmente il pensiero di quell'impresa. Mandarono ambascerie e preghiere, usarono accorgimenti, corsero di nuovo l'Armenia, ne cacciarono Tigrane, e ridotto il legato Cesennio a capitolare vergognosamente, chiesero a Roma per via di messaggi il regno, già preso colle armi. Ma come questo sembrava uno scherno, il consiglio di Ne-Annidi Rorone dichiarò la guerra, e ne dètte tutto il carico a Cor- ma 816, di bulone, investito di straordinari poteri. Egli, fatti grandi apparecchi, passò l'Eufrate, e correva sulle terre dei Parti per la via fatta già da Lucullo, quando, prima per ambasciatori e poscia in persona; gli si fecero incontro Vologeso e Tiridate chiedenti pace. Molte le ceremonie e le cortesie da ambe le parti; e alla fine fu concluso, che Tiridate ponesse sotto la imagine di Nerone la regia corona, e che andasse a riprenderla dalle mani dell'imperatore a Roma, ove avrebbe ogni sorte di liete accoglienze 1.

Mentre si combatteva al di fuori, Nerone, per procacciarsi non più visti spettacoli e nuovi piaceri di artista, fece incendiar la città. La voce pubblica, riferita dai più degli storici (a), narrò che egli commise questa atrocità

<sup>(</sup>a) Plinio (XVII, 1) dice apertamente che Nerone bruciò la città: urbem cremavit. Svetonio (38) afferma lo stesso, e ricorda i suoi camerieri veduti ad eccitare l'incendio con fiaccole e stoppa. Dione (LXII, 16 e 17) dice che le guardie notturne e i soldati, intenti alle rapine, invece di spegnere il fuoco, davano aiuto a farlo più divampare. Tacito (XV, 38) riferisce la voce non sapendo se l'incendio avvenne a caso o per frode del principe, e aggiunge che lo spegnere era proibito con minacce da molti, e che altri gittavano fiaccole gridando di avere quest'ordine, o che lo avessero veramente, o per rubare con più licenza. Si ricorda anche che

<sup>1</sup> Tacito, Ann., XIII, 6-9, XIV, 23-26, XV, 1 17; Dione Cassio, LXII, 19-23; Svetonio, Ner , 39.

inaudita, perchè non garbandogli la forma e l'ordine dei

vecchi edifizi e delle strette e tortuose vie, ambiva alla fama di architettore, col creare una novella Roma che portasse il suo nome. Comunque sia, l'incendio scoppiò ai 19 di luglio nel giorno stesso in cui dicevasi che Roma fu già incendiata dai Galli. Cominciato presso al Circo Massimo da alcune botteghe piene di materie facilmente infiammabili, rapidamente si allargò nei piani e nei colli, Annidi Ro. aiutato dal vento, dai calori estivi e dai ministri del principe, che impedivano ad altri di spegnerlo, e lo eccitavano con ardenti faci. Corse terribile distruggitore per sei di e sette notti sul Palatino, nel Velabro, nel Fôro, nelle Carine, sul Celio, e non si arrestò che ai piè dell'Esquilie: poi riprese e durò ancora tre giorni volgendosi al Quirinale e al Viminale (a). Lo scroscio degli edificii cadenti e il rumore delle fiamme ricoprivano le grida e i lamenti dei miseri che, cinti per ogni parte dal fuoco e da una notte di fumo, invano cercavano scampo, e molti morirono per salvare i cari parenti. Non si era mai veduta uguale rovina. Andarono in cenere tre intere regioni: di sette restarono poche vestigie; e quattro sole rimasero intatte. Fra gli edificii arsero i più venerati per antichità e religione, perirono l'Ara Massima e l'edicola consacrata a Ercole dall'Arcade Evandro, il tempio votato da Romolo a Giove Statore, il tempio consacrato da Servio Tullio a Diana sull'Aventino, la reggia di Numa, e il tempio di Vesta col Palladio e coi Penati di Roma. Perirono irreparabilmente i monumenti della Storia, i ricordi delle guerre Puniche e Gal-

lo spettacolo delle fiamme era uno dei suoi grandi amori e che un giorno mostrò desiderio di vedere coi suoi occhi l'incendio del mondo (Svetonio, Ner., 11 e 38; Dione, LXII, 16).

<sup>(</sup>a) Una iscrizione attesta che l'incendio durò nove giorni: Urbs per novem dies arsit neronianis temporibus. Orelli, n. 736.

liche, le case degli antichi duci adorne delle spoglie nemiche, e i tanti miracoli dell'arte greca.

Nerone, che era in Anzio, tornò quando il fuoco infuriava già da sei giorni, e corse voce che tutto lieto dalla torre di Mecenate mirasse lo splendore delle fiamme, e che di là, o di sulla scena di casa sua, cantasse l'eccidio di Troja, di cui il presente disastro rendeva viva la tremenda imagine. La qual cosa, creduta dal popolo, rese meno grati i soccorsi, con cui egli tentò di riparare alla grande miseria prodotta dall'incendio, e il rinvilio del grano, e i ricoveri dati ai raminghi, e le masserizie fatte venire da Ostia e dai municipi vicini, e i subiti edificii inalzati per accogliervi la turba mendica. Poscia ordinò la riedificazione della città con disegno più bello, promise premi a chi rifacesse più presto le case, fece molti provvedimenti a impedire nuovi incendii, e comandò espiazioni agli Dei 1. Ma per questo non iscemò l'infame grido, che diceva lui comandatore dell'incendio. E quindi egli, per iscagionarsene, ne dètte la colpa a una gran turba di innocenti Cristiani, e li fece straziare crudelmente, aggiungendo alle morti gli scherni. Alcuni vestiti di pelli di fiere furono fatti dilaniare dai cani; altri affissi alle croci; altri coperti di vesti resinose e incerate erano arsi per far lume la notte agli spettacoli, che Nerone in abito di cocchiere dava nei suoi giardini nel Circo Vaticano costruito già da Caligola: dove quello strazio feroce di nomini innocui, spenti non per ben pubblico, ma per bestialità di lui solo, mosse a pietà il popolo stesso, che non amava e calunniava i Cristiani 2. Quei giardini già infami pel sangue delle matrone romane e dei senatori che vi uccise Caligola 3, rimasero consacrati dal puro sangue di molti uomini e donne,

<sup>1</sup> Tarito, Ann., XV, 38-41; Svetonio, Nor., 38; Dione Cassio, LXII, 10-13.

<sup>2</sup> Tacito, XV, 41; Giovenale e il suo scoliaste, VIII, 235.

<sup>3</sup> Sene a, De Ira, III, 18.

martiri della dottrina di Cristo. I Romani gli dissero odiatori del genere umano, odiati per loro scelleratezze e superstizioni prave, malefiche, esiziali, sfrenate : ed essi non curanti calunnie e supplizi resisterono croicamente a tutti i tiranni, c, crescendo sempre di numero, dal Colle Vaticano sparsero per ogni contrada nuova e splendida luce di verità, di libertà e di giustizia, e col martirio e coi santi costumi rigenerarono e conquistarono il mondo.

La città risorse più regolare con isolati edificii, con larghe c diritte strade per opera di Severo e di Celere, due ingegneri di tale audacia, che non conoscevano ostacoli, e ne disgradavano la potenza del principe, a cui promiscro di trarre un canale navigabile dal lago Averno ad Ostia per aride spiaggie ed opposti monti: ed egli, smanioso com'era delle cose impossibili, fece cominciare i lavori, e durarono anche in appresso i vestigii della folle speranza. Disegnava anche di tirare le mura della città fino ad Ostia, e di condurre dentro Roma il mare per via di una fossa <sup>2</sup>.

Era bruciata anche la casa del principe che non contento di quella antica del Palatino l'aveva protratta di là, col nome di *Transitoria*, fino ai giardini di Mecenate sull'Esquilino, in una circonferenza di quasi tre miglia e un terzo. Ora fu tutto inteso a riedificarla più splendida. E questa tra tutte le opere nuove si alzò portentosa col nome di *Casa aurea* per l'oro e per le preziosità non mai vedute in tale abbondanza fra le tante grandigie di Roma, e si estese largamente dal Palatino all'Esquilie e alle cime del Celio 3. Ivi il lusso volgare delle gemme e dell'oro, profuso per le sontuose sale, e la novità dei marmi ri-

<sup>1</sup> Tacito, XV, 41; Svetonio, Ner., 16; Plinio, Epist., X, 97.

<sup>2</sup> Tacito, Ann , XV, 12; Svetonio, Ner., 16, 31.

<sup>3</sup> Svetonio, Ner., 31 e 39; Tacito, XV, 39; Merziale, De spectic., 2; In n., LXVI, 5; Plinio, XXXIII, 16, XXXVI, 24; Nibby, Roma antica, II, 440.

flettenti a guisa di specchi gli oggetti, era nulla rispetto alla magnificenza dei campi, dei laghi, degli spazi aperti, dei prospetti, e delle selve solitarie che si distendevano d'attorno al superbo edificio, a cui lavorarono i condannati e i prigioni di tutto l'Impero. Nel vestibolo sorse in bronzo il colosso di Nerone, alto 120 piedi, opera di Zenodoro; e sul davanti un portico di mille passi con tre ordini di colonne. Nell'interno tutto fregiavasi d'oro, di gemme, di perle e di pitture, tra cui si ricordano quelle di Amulio dipintore di umili cose, grave e severo e florido a un tempo, autore di una Minerva, che fissava lo sguardo



Antica pittura rappresentante un luogo sacro ad Apollo nella Casa aurea (Canina, Edif., IV, tav. 311).

sui riguardanti da qualunque parte fosse veduta; il quale ivi ritenuto come in carecre lavorò lungamente, sempre in toga e in grave contegno anche sui ponti (a). Nei tri-

(a) Paucis diei horis pingebat, id quoque cum gravitate, quamquam in machinis. Carcer eius domus aurea fuit. Plinio, XXXV, 37.

clinii le vôlte di avorio si volgevano con mirabile congegno, e spargevano fiori e profumi sui convitati: e la sala principale, di forma rotonda, girava giorno e notte, come per imitare il movimento del mondo. I bagni erano forniti da acque di mare, e da quelle chiamate Albule. Un lago dei contigui giardini, fatto a imitazione del mare, era circondato da tanti edificii, che davano imagine di una città. I boschetti d'attorno abbondavano di ogni sorta di animali domestici, e di fiere.

Quando l'opera fu compiuta, Nerone nell'inaugurarla disse, che alla fine cominciava ad aver casa degna di un uomo. E per adornarla saccheggiò l'Asia e la Grecia, prese a Delfo 500 statue di bronzo, imagini di Numi e di uomini, rubò Tespia ed Olimpia; e le opere più belle pose nelle stanze delle sue turpitudini (a), non perdonò a cose sacre e profane 1, fece sua preda gli Dei di Roma, e l'oro dei trionfi, e i voti dei templi, e tutte le robe trovate tra le rovine dell'incendio, e gravò senatori, cavalieri e mercanti, e devastò l'Italia e tutto l'Impero 2.

Era una vicenda continua di profusioni e di rapine: profusioni immense in non più visti spettacoli, in giuochi, in feste di ogni maniera, in donativi di oro, di gemme, di tavole dipinte, di giumenti, di carri, di navi, di terre, di frumento, di cibi squisiti e di masserizie, gettate alla plebe per via di tessere o polizze <sup>3</sup>: profusioni di tesori, di palagi di consoli, e di ricchi possessi a delatori, a citaredi, a pantomimi, a liberti e a servi, uno dei quali potè comprarsi la libertà per 130 milioni (23,895,274 lire

<sup>(</sup>a) In sellariis domus aureae disposita. Plinio, XXXIV. 19.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Tacito, Ann., XV, 42, 45; Svetonio, Ner., 31; Plinio, XXXIV, 18, XXXV, 33, XXXVI, 46; Pausania, V, 25, 9 e 26, 3, 1X, 27, 3, X, 7, 1.

<sup>2</sup> Svetonio, Ner , 38; Orosio, VII, 7.

<sup>3</sup> Svetonio, Ner., 11, 12; Tacito, Ann., XIII, 31, XV, 32; Plinio, VIII, 7; Dione Cassio, LXI, 9, 18.

ital.) 1. È detto 2 che Nerone profuse in donativi 2 mila 200 milioni (404,381,560 lire ital.), che dichiarava sordido ogni spenditore temperato, che lodava di magnificenza chi fondesse tutta la sua facoltà, e che era grande ammiratore di Caligola per avere in breve tempo disperse le grandi ricchezze lasciate da Tiberio. Smodato in tutto: nel pescare usava reti d'oro: non si messe mai la stessa veste due volte: conduceva in viaggio duemila carri, tratti da mule ferrate d'argento: copriva gli istrioni di oro, indorava barbaramente le statue 3. Per aver denaro eccitava alle rapine i ministri, e nel dare un ufficio era solito a dire: Tu sai quello di cui ho bisogno: attendiamo a far sì, che non rimanga nulla a nessuno 4. Gli fu dato a credere, che a Cartagine troverebbe nascosti i tesori della regina Didone: e ordinò scavi e ricerche, e rimase schernito della folle speranza 5, ma si rifece uccidendo sei grandi cittadini, e pigliandosi la metà della provincia di Affrica posseduta da essi 6. Dètte di piglio a testamenti ed credità , spense per amore di pecunia i più ricchi 8. Ogni parola fu convertita in delitto di maestà: non ricercavansi lunghi processi, nè minuzie legali; una denunzia bastava a dar morte: e se gli accusati erano lenti a morire, egli mandava i suoi chirurghi a curarli, cioè a tagliar loro le vene 9. Anche ora fu causa di maraviglia un uomo illustre, che a forza di nascondersi riuscì a viver tranquillo 10.

Questa feroce e obbrobriosa tirannide alla fine fece

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Tacito, Hist., IV, 42; Svetonio, Ner., 30; Plinio, VII, 40. Conf. XIII, 4, XVIII, 2, XXXV, 33.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Tacito, Hist., 1, 20.

<sup>3</sup> Svetonio, Ner., 30; Plinio, XXXIV, 19, XXXVII, 6.

<sup>4</sup> Svetonio, Ner., 3?.

<sup>5</sup> Tacito, Ann., XVI, 1-3; Svetonio, Nev., 31.

<sup>6</sup> Plinio, XVIII, 7.

<sup>?</sup> Svetonio, Ner., 32

<sup>8</sup> Tacito, Ann., XIV, 65, XV, 35, Hist., I, 48

Svetonio, Ner., 37.

<sup>10</sup> Tacito, Ann., XVI, 17.

Anni di Ro- nascere una grande cospirazione, a cui presero parte senatori, cavalieri, centurioni, tribuni, forti soldati, uomini molli, e anche donne. Fra i più ardenti erano Subrio Flavio, tribuno d'una coorte, Plauzio Laterano, console designato, Fenio Rufo, uno dei prefetti del pretorio, i senatori Flavio Scevino e Quinziano Afranio, il poeta Lucano, più commensali di Nerone, ed Epicari, una liberta, che alla prova si mostrò più forte di tutti. Alcuni volevano vendicar la Repubblica; i più le ingiurie private. Lucano, tra gli altri, odiava Nerone, perchè per istolta competenza vituperava e proibiva i suoi versi. Scopo alla congiura era uccider l'imperatore, e mettere in suo luogo Caio Pisone, della illustre casa Calpurnia. uomo rotto ai piaceri, ma caro ai più perchè bello di aspetto, largo in donare, protettore facondo dei cittadini, e cortese in atti e in parole.

Subrio Flavio, tirato da subito impeto, voleva spegnere il tiranno mentre cantava in teatro, o quando corresse per la città senza guardie, ma la brama di impunità lo ritenne. Indugiavano incerti, quando la presura di Epicari, intenta a tirare alla trama i capi della flotta stanziata a Miseno, messe paura in tutti, e fu stabilito di affrettar l'uccisione. Alcuni proponevano di fare il colpo a Baia nella villa stessa di Pisone, dove l'imperatore, allettato dall'ameno luogo, andava sovente per bagni e banchetti. Ma Pisone non volle contaminare di sangue le mense ospitali: e quindi fu fermato di neciderlo ai giuochi del Circo, e si dètte la sua parte ad ognuno. Se non che, mentre si apparecchiavano al fatto, fu rovinata ogni cosa dal tradimento di un liberto, il quale, allettato da speranza di premio, accusò Scevino di aver fatto testamento, liberato i servi e dato loro danari, e ordinate fasce da ferite, e affilato un pugnale, tratto dal tempio della Salute in Etruria, o della Fortuna in Ferento. Trovato e sostenuto uno dei cospiratori, non fu difficile

scoprirne molti altri, perchè i più, spaventati alla vista delle torture, rivelarono gli amici, e anche i parenti. Vi fu un momento di universale paura: tremanti i congiurati, tremante Nerone, comecchè armato di sgherri e di supplizii. Fu imprigionata, a così dire, tutta la città. occupate con guardie le mura, interclusi il mare e il fiume. Fanti e cavalli e soldati germani correvano la città e la campagna traendone continue funate di prigioni. Pure alcuni congiurati rimanevano ancora ignoti, liberi, e in armi presso a Nerone, e, mentre gli erano ministri ai tormenti, continuavano le trame. Fra gli altri Fenio Rufo per mostrarsi ignaro era crudelissimo ai complici: e quegli già sostenuti denunziavano gli altri. Dal cavaliere Antonio Natale fu denunziato Pisone e anche Seneca. Scevino udito ciò, o per fiacchezza, o perchè credesse tutto scoperto, nominò gli altri. Tra questi Lucano, Quinziano, e Tullio Senecione negarono a lungo. Poi Lucano denunziò sua madre Acilia, e gli altri nominarono due dei loro amici più cari. Un centurione cospiratore trasse al supplizio Laterano, che generoso non gli rivolse contro l'accusa: un tribuno, pur complice, avuto l'ordine di andare a uccider Seneca consultò Fenio Rufo, che gli disse di obbedire al comando. Finalmente Nerone, mentre interrogava i sostenuti, si trovò senza saperlo fra i due congiurati Subrio Flavio, centurione, e Fenio Rufo, prefetto. Flavio domandò per cenni al prefetto, se in mezzo alla disamina aveva a sguainare la spada, e compire l'uccisione: e il timido Rufo rispose di no, e gli rattenne la mano già corsa all'elsa.

I cospiratori morirono in varie maniere; tremanti alcuni, impavidi altri. Epicari dètte forte esempio ai denunziatori codardi, sopportò imperterrita verghe, fuochi, ira di manigoldi, e colle membra dilaniate serbò costante silenzio a favore di ignoti, che tradivano gli amici e i parenti; e alla fine, perchè i tormenti non le strappassero

alcuna parola, si appiccò da sè stessa, fatto capestro della fascia del petto. Pisone, non ascoltate le voci di chi lo confortava a tentare il favore dei soldati e del popolo, da ultimo si ritrasse in sua casa, afforzò l'animo pei momenti estremi, e finì colle vene tagliate alle braccia; e per salvare i beni alla moglie fece nel testamento brutte adulazioni a Nerone.

Seneca, reduce dalla Campania erasi fermato nella sua splendida villa suburbana sulla via Appia a quattro miglia da Roma. Ivi fu chiuso da una coorte pretoria ("), e dopo varie domande e consulte ebbe l'intimazione di uccidersi. Imperterrito chiese di far testamento, e impeditone dal centurione, lasciò agli amici l'esempio della sua vita, la sola e più bella cosa rimastagli, e diè conforto ai piangenti dicendo, che null'altro che morte era da attendere dalla crudeltà di Nerone. Poi abbracciata la moglie Pompea Paolina, la pregò a temperare il dolore, e a confortarsi onestamente di quella sciagura. Ma come ella dichiarò di voler morire, egli non resistè, per non invidiarle tal gloria, e ambedue si fecero aprir le vene. A lei, cui Nerone non aveva odio proprio, furono fasciate le ferite, e visse ancora pochi anni, ma sempre pallida in volto e memore dell'amato consorte. Seneca, fatti venire scrivani, occupò i momenti ultimi a dettare suoi ricordi di stoico. E poichè il sangue stentava ad uscire dal vecchio corpo, bevve un veleno già apparecchiato: e non spento neppure da questo, entrò in un bagno caldo, e finì spruzzando i servi vicini, e consacrando quel liquore a Giove Liberatore. Nel medesimo luogo fu arso senza alcuna pompa il suo corpo, e un monumento sc-

(4) Temporibus diris igitur iussugue Neronis . . . . . . magnos Senecae praedivitis hortos Clausit . . . tota cohors.

Giovenale, X, 15-18.

polcrale di opera laterizia che ivi ancora rimane fu con molta probabilità a lui attribuito (a).

Lucano, sentendo per l'uscire del sangue freddarsi le mani e i piedi e appressare la fine, presente a sè stesso



Memoria sepolerale scoperta al quarto miglio della Via Appia dove accadde la morte di Seneca (Canina).

recitò i versi del suo poema, in cui aveva ritratto il morir simile di un soldato ferito 1: e furono questi i suoi detti estremi. Laterano, tratto al luogo dei supplizii dei servi, morì con fermo silenzio. Senecione, Quinziano e Scevino smentirono colla morte la morbida vita. Subrio

<sup>(</sup>a) Vedi Nibby, Dintorni di Roma, vol. III, pag. 543; Canina, Edifizi, vol. VI, tav. 23, e Via Appia, pag. 97-104, tav. 14.

<sup>1</sup> Lucano, Pharsal., III, 639.

Flavio morì confessando con soldatesca fierezza a Nerone il proponimento di ucciderlo per l'odio destatogli, dopochè era divenuto uccisore della madre e della moglie, e cocchiere e istrione e incendiario. Quando gli facevan la fossa, vedendola bassa e angusta, disse ai soldati: neppur questo è in regola. Poi ammonito dal carnefice di porgere il collo da forte, rispose: lo troncassi tu con pari fortezza. E quegli dopo avere tutto tremante spiccato il capo appena in due colpi si vantò di sua fierezza a Nerone, dicendo averlo ucciso due volte. E intrepidi finirono anche gli altri soldati, tranne Rufo, morto tra indegni lamenti.

La città fu piena di funerali, e il Campidoglio di vittime. I parenti e gli amici degli uccisi, per paura di sè, si affaccendavano a ringraziare gli Dei, a ornare di allori le case, a gettarsi alle ginocchia di Nerone, e stancarne la destra coi baci. I senatori, quanto più avevano ragioni di dolore, più s'infangavano in adulazioni, decretando doni e grazie agli Dei, e giuochi circensi e templi alla Salute, e onori particolari al Sole che dal suo tempio, presso al Circo dove si apparecchiava il delitto, aveva scoperto i segreti della congiura; e dettero il nome di Nerone al mese d'aprile. E Anicio Ceriale quello stesso che già tradì la congiura contro Caligola, propose un tempio al Divo Nerone meritevole della venerazione degli uomini. Egli consacrò a Giove Vindice il pugnale di Scevino, e onorò di statue Tigellino, e altri ministri di sue vendette. Il liberto Ninfidio ebbe gli onori trionfali, e quindi fu inalzato a prefetto del pretorio. A ogni soldato furono donati duemila sesterzi (367 lire it.) e grano gratuito. Premiati riccamente i delatori, per cagione dei quali, e per la crescente paura del principe, continuarono lungamente le stragi 1.

<sup>1</sup> Tacito, Ann., XV, 18-71; Dione Cassio, LXII, 24-27.

Furono fatti morire di veleno o di fame i figliuoli dei condannati, e fu vietato ai rimasti poveri di andar mendicando per vivere! Poi bandi a truppe di uomini e donne: bandi ai filosofi, sebbene non partecipi della congiura. Andarono per le amare vie dell'esilio Anneo Cornuto, maestro di Persio, Virginio Flavo, insegnatore di eloquenza e C. Musonio Rufo, eroe degli stoici, e celebrato anche dai Cristiani per la sua grande virtù 2. Persecuzione e deportazione in Sardegna al vecchio e cieco C. Cassio Longino, famoso giureconsulto, perchè serbava venerata l'imagine del suo antenato, uccisore di Cesare 3.

Nell'anno precedente era stato costretto a tagliarsi le vene D. Giunio Silano Torquato per la chiarezza della sua nobiltà, per avere Augusto a suo bisarcavolo, per lo spendere più di quello che convenisse a un privato, e tener liberti per cancellieri, segretarii e ragionieri, e nutrir pensieri da imperatore. Ora le stesse accuse andarono contro il suo nipote L. Silano Torquato, discepolo di Cassio, quantunque ammaestrato dalla rovina dello zio stesse in guardia: e fu portato a Ostia e chiuso a Bari, municipio di Puglia, ove presto lo raggiunse con suoi sgherri il carnefice contro il quale, sebbene inerme, lottò di tutta sua forza 1. Più altri perseguitati ferocemente per delitto di parentela o amicizia agli uccisi 5. Polluzia (o Pollitta) vedova di Rubellio Plauto, ucciso già. come altrove fu detto, ne aveva abbracciato il corpo sanguigno, ne serbava religiosamente il sangue e le vesti intrise, durava in lutto perpetuo e in digiuno, rotto sol quanto bastasse a non morire. Ella, e suo padre Vetere,

<sup>1</sup> Svetonio, Ner., 33, 37.

<sup>2</sup> Tacito, Ann., XV, 71; Svetonio, Persii vita; Suida alla voce Kezaratros; Dione Cassio, LXII. 27, 29; Plinio, Epist., III, 11; San Gisstino, Apolog.

<sup>3</sup> Tac o. Ann., XII, 12 XVI, 7 e 9; Svetonio, Ner., 37; Plinio, Epist., VII. 24.
4 Toro, Ann., XV, 5, XVI. 7-9; Dine, I.XII, 27; Porzh si. Lapide di Giunio Silano, in A + 1. Ist. r.h., 1810, pag. 35 e segg.

<sup>\*</sup> Ta , A , XVI, 17 e 33.

e Sestia, suocera a lui, erano odiosi a Nerone cui, vivendo, pareano rimproverare la uccisione di Plauto. Quindi fu facilmente trovato il modo da perderli: e il vecchio e le donne non vedendo via onesta di scampo, nella medesima camera si tagliarono le vene e morirono insieme 1. M. Ostorio Scapula, forte soldato e famoso per le sue geste in Britannia, ove ebbe l'onore di una corona civica quando ivi militò sotto il governo del padre, e poi console (812), accusato ora di consultare indovini contro Nerone, si ruppe le vene in una sua villa sui confini di Liguria, e, spacciandosi col pugnale, rivolse in sè la virtù mostrata spesso al nemico. E le vene si tagliò P. Anteio colpito dalla medesima accusa<sup>2</sup>. Per le molte ricchezze fu costretto ad uccidersi Anneo Mela, fratello di Seneca, e padre a Lucano: così altri per le stesse cagioni 3. E fra tanta pazienza servile e tanto sangue sciupato, che stancavano e straziavano anche il forte cuore di Tacito, andò singolare la morte di Caio Petronio, che, famoso per molle vita e squisitezza di lusso, era intimo al principe e arbitro di sue eleganze. Il qual favore gli fu cagione di morte, perchè Tigellino, sdegnoso di esser vinto da lui nell'insegnare al padrone le voluttà, lo fece accusare da un servo di essere stato amico a Scevino. Nerone ne desiderava la morte, anche per impadronirsi delle sue ricche mense. Onde Petronio, veduto che non vi era scampo, non istette a indugiare tra speranze e timori, ma non corse nemmeno precipitoso a morire. Scherzò colla morte; si fece aprire, poi richiudere, e quindi riaprire le vene, parlò burlescamente agli amici, si fece leggere, non detti di filosofi sull'immortalità dell'anima, ma versi piacevoli; dètte agli schiavi denari e bastonate, passeggiò e dormì per dar sembiante

<sup>1</sup> Tacito, Ann., XVI, 10, 11.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Tacito, Ann., XII, 31, e XVI, 11, 15; Henzen, Acta frat. Arval., pag. LXXV.

<sup>3</sup> Tacito, Ann., XVI, 17.

di volontaria alla morte forzata; non scrisse nei codicilli

niuna adulazione ai potenti, fece spezzare un prezioso vaso potorio costatogli 300 talenti, perchè non potesse goderne Nerone, e lasciò descritte tutte le foggie nuove delle ribalderie di lui, e gliele mandò sigillate <sup>1</sup>.

Dopo tante uccisioni Nerone volle, dice Tacito, spiantare la stessa virtù collo spegnere Peto Trasea e Barea Sorano, già odiati da lungo tempo ambedue.

P. Trasea Peto, nativo di Padova, era uscito dal senato, quando gli altri celebravano la uccisione di Agrippina: non assistè ai funerali di Poppea, non faceva sacrifizi per la salute del principe, non plaudiva alla sua celeste voce. A queste colpe, bastanti a dar morte, aggiungevansi anche le audaci sentenze, l'ostentazione di animo libero, la severità dei costumi e del portamento, per cui an-



P.Trasea, statua nel Prato della Valie (Da disegno dell'archivio del Municipio di Padeva).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Tacito, Ann., XVI, 18, 19; Plaio, XXXVII, 7.
VANNUCCI — Storia de l'Italia antica — IV.

dava celebrato in Italia e nelle province. Sorano aveva l'odio di Nerone per la severa giustizia esercitata nell'amministrazione dell'Asia. I due onesti cittadini erano coi severi costumi perpetuo rimprovero alle brutture di corte, e quindi fu decretato di spegnerli.

Nel giorno del giudizio, del quale non poteva farsi a meno con uomini di quella chiarezza, fu cinta la Curia di milizie e di sgherri togati, e le basiliche e le piazze vicine si empirono di squadre a minaccia dei giudici: e per questo apparecchio l'assemblea dei padri apparve compresa, non della tristezza nota e solita per la continuità dei pericoli, ma di nuovo e più profondo terrore. Nerone non osò di comparire alla Curia, e mandò a leggere dal questore una sua diceria. Tre infami delatori Eprio Marcello, Capitone Cossuziano e Ostorio Sabino, tirati da speranza di grossa preda, dissero a gara parole minacciose al Senato e feroci agli accusati. A Trasea, tra le altre cose, imputarono il dispregio di ogni religione, perchè non adorava Nerone, e le lodi date a Catone, e l'aver settatori, e infine il silenzio con cui condannava tutti i fatti del principe. A Sorano apposero a colpa l'amicizia tenuta con Plauto, e l'ambizione di conciliarsi la provincia per far novità. Fu implicata nella causa anche la sua figlia Servilia, giovinetta di 20 anni, vedova di un marito esiliato, e accusata di avere speso denari per consultar maglii contro Nerone. Ella, condotta in senato, non osava guardare in faccia il vecchio padre stimando di avergli accresciuto i pericoli: e quando la interrogarono sugli ornamenti femminili venduti per fare misteriose cerimonie, piangendo e abbracciando gli altari rispose, non aver supplicato empi Dei, nè chieste con sue preghiere infelici se non che fosse salvo l'ottimo padre, per cui non che le gemme darebbe anche la vita. Sorano, non lasciandola finire, chiese che la sua causa fosse separata da quella della figlia, rea solamente di

soverchia pietà, e correva ad abbracciarla, se non lo respingevano brutalmente i littori.

Furono condannati tutti alla morte, lasciata loro sola-

mente la libertà di sceglierne il modo.

Trasea senti la condanna mentre nei suoi giardini era a crocchio con uomini e donne illustri, attendendo principalmente a Demetrio filosofo, cui domandava della natura dell'anima e della disgiunzione di essa dal corpo. Esortò gli amici piangenti a ritrarsi, affinchè il praticare con un condannato non portasse loro sciagura. Alla moglie Arria, che voleva imitare la fortezza di Arria sua madre <sup>1</sup>, ordinò di vivere come unico sostegno alla comune figliuola, vedovata di Elvidio Prisco, che la stessa sentenza dannava all'esilio. Poscia fattesi tagliar le vene alle braccia, offrì il suo sangne a Giove Liberatore, e morì impavidamente. Gli accusatori Marcello e Capitone ebbero ciascuno cinque milioni di premio (919,049 lire ital.), e Sabino un milione e 200 mila sesterzi (220,574 lire it.) cogli ornamenti della questura (a).

Nè fra tanti misfatti cessavano mai le orgie e le feste, e le letizie delle danze e dei canti. Roma, contaminata del sangue più illustre, festeggiò solennemente Tiridate, venuto a prendere la corona di Armenia, accompagnato da moglie e figliuoli, da tremila cavalieri Parti, e da numero grande di Maghi. Il suo viaggio fu come una marcia trionfale. Nerone gli andò incontro a Napoli, gli dètte

<sup>(</sup>a) Tacito, Ann., XIII, 49, XIV, 12, XVI, 21-35; Dione Cassio. LXII, 26, 27; Svetonio, Ner., 37; Plinio, Epist., VII, 19, VIII, 22; Plutarco, Praecept. ger. Reipubl., 14, e Cat. Min., 25 e 37; Giovenale, V, 36: Marziale, 1, 9. Tutte le notizie tramandateci dagli antichi su Trasea si possono vedere raccolte nel libro di Raffaele Mecenate, intitolato: De Thrasea Paeto eiusque genero Helvidio Prisco commentarius, Romae 1823, di cui il Giornale Arcadico, vol. XIX, par. 87, e segg., dètte un estratto; e in Hoitsema, Disputatio histor. de P. Thrasea Paeto, Groningae 1852.

<sup>1</sup> Vedi soj ra pag. 362.



Statua in abito barbarico, creduta di Tiridate d'Armenia (Visconti, Monum. Borghes., XXII, n. 1).

un grande spettacolo di gladiatori a Pozzuoli, e quindi lo condusse a Roma. La città era adorna splendidamente; il Fôro pieno di soldati e di turba ardentissima di vedere il discendente degli Arsacidi. Nerone stava presso ai Rostri in sedia curnle, fra i vessilli militari, vestito da trionfatore. Tiridate al cospetto della moltitudine, sebbene non volesse deporre la spada, si messe in ginocchio davanti all'imperatore, lo chiamò suo padrone, e lo venerò come Mitra, il gran Dio dell' Oriente: e Nerone, rialzandolo, lo baciò, gli pose in testa la

corona, e lo gridò re. Poi lo ebbe a sontuoso convito, e quindi lo condusse al teatro di Pompeo, fatto a bella posta eoprir d'oro in quel giorno: e vago di mostrare allo straniero la virtù di cui più si gloriava, vestito da Apollo sfoggiò nel Circo la sua destrezza a regger cocchi e eavalli, e cantò al suono della eetra, destando di sè profondo dispregio nel Parto, il quale disse apertamente, che non eomprendeva come il prode Corbulone potesse star soggetto a un tal uomo. Nerone volle essere da lui istruito nei misteri della magia, per apprendere a parlare eolle ombre e cogli spiriti infernali. Poscia, rimandandolo al regno di Armenia, lo eolmò di doni e per le spese del viaggio durato nove mesi gli feee pagare 800 mila sesterzi (147,047 lire ital.) al giorno 1.

Anche gli spettacoli, dati per fare ammirare la sua voce, erano occasione a nuove crudeltà, e vi correva pericolo ehi dalle spie fosse notato non plaudente e non lieto. Vespasiano, dormicchiante nel tempo del eanto, ebbe in appresso una grande sgridata da Febo, liberto, e a mala pena ne uscì salvo. Percosse toccavano agli Italiani e ai provinciali, non pratichi di tali lascivie, e non tolleranti della disonesta fatica dei plausi eomandati<sup>2</sup>.

Pei successi d'Oriente Nerone aveva avuto onori militari, e il Senato gli ordinò statue, archi e continui consolati. Egli, fra tante follie e crudeltà aspirò pure alla gloria di seopritore dei segreti del Nilo, e mandò due centurioni a cerearne le ignote sorgenti; e un giorno ebbe anche vagliezza della gloria delle armi, e meditò guerra agli Etiopi e ad altre nazioni 4: ma tutto finì eon un viaggio da artista.

Dopo i plausi di Roma e d'Italia ardeva di farsi ammirare dalla Grecia, patria delle arti, dalla quale gli crano inviate spesse corone, anche per gare a cui non

<sup>1</sup> Svetonio, Ner., 13; Dione Cassio, LXIII, 1-7; Plinio, XXX, 6, XXXIII, 16.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Tacito, Ann., XVI, 1, 5.

<sup>3</sup> Tecito, Ann., XIII, II.

<sup>4</sup> Seneca, Nat. Quaest., VI, S; Tacito, Ann., XV, 36; Plinio, VI, 35.

avea preso parte. Onde gridando che i soli Greci si intendevano di canto, e soli erano degni dei suoi cari studi, partì per la Grecia con splendidissimo corteggio, di con un esercito di istrioni e di citaristi, armato di cetre, di plettri, di maschere e di coturni. Cantò dapprima a Corcira; poi corse trionfante per tutte le città omeriche, tranne Sparta e Atene, per paura di Licurgo e delle Furie vendicatrici dei delitti: nè osò di farsi iniziare ai misteri



Arco trionfale di Nerone a Roma (Donaldson, Archit. Num., p. 222).

di Eleusi vietati con orribili imprecazioni agli empi e agli impuri. I Greci fecero celebrare per lui tutti i ginochi ricorrenti in successivi anni ad Olimpia, a Nemea, a Delfo, a Corinto: ed egli entrò in tutti gli aringhi, si fece gridare vincitore di tutti gli istrioni, e coèchieri e cantori, ed atleti di cui, per risplendere solo, ordinò che fossero abbattute le statue: coronato alla corsa anche

quando cadeva rovesciato dal carro, eoronato quando sul teatro rappresentava le parti di Canace partoriente, e quelle di Oreste matricida, di Ercole furioso, di Edipo cieco. Un consolare romano facendo da araldo gridava alle attonite genti: Nerone Cesare vincitore corona il popolo romano e il mondo a cui impera. Furiosi da ogni parte gli applausi: e Nerone a largheggiare di pecunia e del premio della cittadinanza romana coi giudici delle sue valentie; e da Corinto dette libertà e immunità a tutta la provincia d'Acaia (a).

Qui pure alle feste uni le rapine e le stragi, mentre i liberti Elio e Policleto uccidevano e rubavano a Roma in suo nome 1. A Delfo, sdegnato dell'oracolo che gli rieordava i suoi delitti, rubò le ricehezze del tempio, eonfiscò il sacro eampo di Cirra, volle esterminare i sacerdoti. Altrove mescolò il greco col sangue dei nobili romani, tratti con sè come mallevadori di ciò che aceadesse sul Tevere. Fieramente geloso e pauroso del prode Corbulone e della gloria acquistata colle sue imprese nell'Asia, per liberarsene lo chiamò in Grecia con lettera ingannatrice. Il valente e fedele soldato obbedi, e appena giunse a Cencrea, porto di Corinto, ebbe ordine di morire: ed egli si ferì di sua spada, dicendo di aver meritato tal sorte, per essersi serbato fedele al vile istrione e all'infame ineendiario. Presi ai medesimi lacei ebbero pari sorte i due fratelli Proculo e Rufo di easa Seribonia, proconsoli dell'Alta e della Bassa Germania 2. Nerone, ambizioso di tutte le glorie, a Corinto imprese il taglio

<sup>(</sup>a) Dione, LXIII, 10, 11 e 14; Svetonio, 21, 23, 24 e 34; Plutarco, Flamin.. 12. Alla libertà data alla Grecia si riferisce la medaglia in cui vedesi la Vittoria incedente col pileo della Libertà. Vedi Cavedoni, in Annal. Istit., 1851, pag. 245.

<sup>1</sup> Dione, LXIII, 12.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dione, LXIII, 17.

dell'istmo, già tentato invano da Demetrio Poliorcete, e progettato da Cesare e da Caligola 1. Con una zappa d'oro, cantato l'inno di Anfitrite e di Nettimo, al suono delle trombe dètte egli stesso principio solenne all'opera fra i plausi del popolo. Numero grande di soldati, di schiavi, di condannati, e seimila prigionieri Giudei, mandati da Vespasiano, attesero alacremente all'impresa, cui lavorò incatenato anche il filosofo Musonio Rufo fatto venire da Giaro dove stava a confino: e in breve scavato il canale per quattro stadii, ne avevano fatto la quinta parte quando venne ordine di cessare il lavoro perchè il malcontento di Roma, e le agitazioni dell'Occidente trassero Nerone ad altri pensieri (a).

Già era stato più volte sollecitato a tornare a Roma dove le cose si mettevano male. Alle prime lettere egli rispose che non aveva colto ancora tutti gli allori dell'arte. Alla fine il liberto Elio venuto a lui in gran fretta da Roma gli disse di una grande congiura intesa a cacciarlo di trono. Allora il cantore, posto giù ogni altro Annidi Ro- disegno, lasciando libera e insanguinata e spogliata la Grecia, senza curare il mar tempestoso, s'imbarcò alla volta d'Italia, e giunse a Pozzuoli, carico di palme e

(a) Svetonio, Ner., 19; Dione, LXIII, 16; Giuseppe Flavio, Guerra Giud. III, 10, in fine; Filostrato, Vita d'Apollonio Tianco, IV, 24, e V, 19; Luciano, Neronc, o del taglio dell'istmo; Lucano, VI. 57.

Fu detto che Nerone lasciò da parte l'impresa perche gli scienziati egiziani, misurata la superficie dei due mari, assicurarono che se l'opera fosse stata compinta, le acque del golfo di Corinto più alte di quelle del golfo Saronico riversandosi intorno all'isola di Fgina l'avrebber sommersa. Luciano, che riferisce questa voce, non le dà fede alcuna, e non crede alla disugnale altezza delle aeque, e fa dire a Musonio che Nerone non si sarebbe tolto dal taglio neppure se gliel avesse detto Talete con tutta la física e la sapienza che aveva, perchè egli era più pazzo di cavare che di cantare in pubblico: e afferma che fu tratto di Grecia e dell'istmo dal movimento dei popoli dell'Occidente e dall'ardimento di Vindice.

<sup>1</sup> Plinio, IV, 5; Strabone, I, 3; Svetonio, Caes., 11, Calig., 21; Platarco, Ces., 58.

trofei. Di là su carro tratto da bianchi cavalli fece la sua trionfale comparsa a Napoli, entrando per una breccia fatta alle mura, come usavano in Grecia i vincitori dei ginochi. La medesima scena fu ripetuta ad Anzio, ad Alba e a Roma. Qui entrò con accanto il citaredo Diodoro, sul carro che servi ai trionfi di Augusto, in veste purpurea, e clamide ricamata a stelle di oro, portando nella destra la corona dei ginochi Pizii, e coronato di oleastro; e ostentò 1800 corone (") riportate di Grecia, e sali al Campidoglio e poi al Palatino e al tempio d'Apollo, accompagnato da soldati, da cavalieri e da senatori festanti. Gli fecero sacrifizi, lo ricoprirono di profumi e di fiori. Da ogni parte gridavano furiosamente: evviva Nerone Apollo, Nerone Ercole, Nerone vincitore di tutti i giuochi. Il Senato gli decretò feste più numerose dei giorni dell'anno. Egli si fece ritrarre da citaredo in statue e medaglie (b); e deificato e adorato continuò nelle orgie, nelle rapine e nel sangue, finchè il mondo non fu stanco di quella tirannide mostruosa !.

La tempesta mosse dalle afflitte province e dagli eserciti, stati cagione di perpetua paura al cantore <sup>2</sup>: lo scoppio primo fu nelle Gallie, dove era vicepretore Anni di Ro-C. Giulio Vindice, discendente dagli antichi re d'Aqui-G. c. 6s. tania, uomo di gran cuore, di interi costumi, ardentis-

(a) Le corone furono poste nel Circo sul grande obelisco che ricorda le conquiste di Sesostri; ed è quello stesso che oggi sorge sulla Piazza del Popolo.

<sup>(</sup>b) La medaglia che uniamo alla statua sedente del citaredo ha nel diritto la testa di Nerone radiata colla leggenda: NERO CLAUD. (ius) CAESAR AUG. (ustus) GERMANI (cus): e nel rovescio lo stesso Nerone stante in veste da donna, in atto di cantare e di accompagnarsi colla lira, e attorno le parole: PONTIF. (ex) MAX. (imus) TR. (ibunitia) P. (otestate) IMP. (erator) P. P. (Pater Patriae). Cohen, Mid. frapp. sous l'emp. rom., vol. I, pl. XI, n. 214.

<sup>1</sup> Svetonio, Ner., 22-25; Dione Cassio, LXIII, 18-21.

<sup>2</sup> Tacito, Ann., XIV, 51, 57, XV, 59.

VANNUCCI - Storia dell'Italia antica - IV.

simo di libertà, e scampato per sue arti da Nerone <sup>1</sup>. Egli non agitava pensieri d'indipendenza, ma voleva sottrarre la provincia nativa e l'Impero dal governo del



Nerone citaredo Visconti, Mus. P. Ciem , vol. III, 1; e Cohen).

sozzo tiranno. Non forte di esercito sollevò la nazione, ricordandole le rapine e le vergogne patite, e, raccolti

<sup>1</sup> Plinio, XX, 57.

100 mila uomini nella Gallia centrale, offrì l'Impero al vecchio Sulpicio Galba, governatore di Spagna, pregandolo con ripetute lettere a farsi liberatore del genere umano. E questi, dopo molte incertezze, si messe nella impresa, fece leva di uomini, trovò seguito grande, eccitò col narrare le crudeltà di Nerone, e promise ogni cura alla patria, chiamandosi non imperatore, ma capitano del Senato e del popolo romano 1.

Nerone, che già altra volta aveva creduto di vedere segni di novità nei fulmini, che nella villa di Sublaqueo (Subiaco) gli colpirono le mense<sup>2</sup>, ebbe le prime notizie di Gallia a Napoli, dove stava tra le usate libidini, e sul primo fu licto di quei moti, sperandone occasione a nuove vendette e rapine. Nè si mosse, nè fece risposta agli avvisi, finchè non seppe che Vindice nci suoi bandi lo chiamava un tristo cantorc. Allora andò sulle furie, affidò le vendette al Senato, andò a Roma, misc una taglia al ribelle, ordinò gli muovessero contro le legioni d'Illiria e del Reno 3. Gli arguti di Roma scrivevano sulle mura c sulle colonne, che i Galli cantando lo aveano svegliato 4. Ma gli durarono poco i gravi pensicri. Dopo le agitazioni della prima paura tornò alle libidini, ed era tutto nel provare e mostrare al pubblico uno strumento di nuova invenzione. Poi nuovi terrori alla notizia della sollevazione di Galba: si stracciò le vesti, dètte della testa nel muro, non poteva persuadersi di avere a lasciar l'Impero prima di morire. Altre novelle non triste lo ricondussero alle gioie dei canti e dei lauti conviti, ove recitò versi contro i ribelli: e meditò di assassinare tutti i duci degli eserciti, fece vendere a Roma i beni di Galba, che in risposta prese i possessi di lui nelle Spagne: si

<sup>1</sup> Plutarco, Galba, 4, 5; Svetonio, Galba, 9, 10; Dione Cassio, LXIII, 22, 23.

<sup>2</sup> Tacito, Ann., XIV, 22.

<sup>3</sup> Tacito, Hist., I, 9.

<sup>4</sup> Svetonio, Ner., 15.

apparecchiò a dare le province rivoltate al saccheggio, a fare uccidere tutti i Galli che erano a Roma, ad avvelenare il Scnato a un convito, a incendiare la città, a scatenare le bestic feroci contro il popolo. Parve pensare anche alla guerra, ma al modo solito, non trascurando tra gli apparecchi le vetture pei suoi strumenti di musica, e per le cortigiane vestite e armate a foggia di Amazzoni. Disegnò pure di presentarsi senz'armi ai ribelli, sperando d'intenerirli col pianto; e già preparava gli inni per tale vittoria!

Ma i sogni dello stolto svanirono presto. I cittadini non risposero all'appello, e negarono soldati e denaro. La plebe affamata e turbolenta: la città piena di satire e di grida, e di presagii annunziatori di estrema rovina 2. Sempre più tremendi gli annunzii di fuori: la rivoluzione allargatasi in Lusitania, dovc Ottone seguiva la parte di Galba, e in Germania 3, dovc L. Virginio Rufo, capo delle legioni, si dichiarava nemico a Neronc, sebbene riprovasse le sollevazioni di Gallia e di Spagna. Virginio, uomo di antica severità, sosteneva, l'Impero doversi dare dai liberi suffragii del Senato e del popolo, non dai soldati: e corse a frenarc i moti delle Gallie. A Vesonzio (Besanzone) ebbe un abboccamento con Vindice, ed era sul punto di intendersi con lui, desideroso di abbatter Nerone, non di sottrarre le Gallie all'Impero, quando i due eserciti venuti alle mani, senza ordine dei capi, fecero grossa battaglia, e i Galli perderono 20 mila uomini e Vindicc stesso, spentosi di propria mano al veder caduta tanta speranza di libertà. Le legioni vincitrici gridarono imperatore Virginio, che fermo nel forte proposito ricusò quell'onore, ripetendo che il dar l'Impero non apparteneva ai soldati 4.

<sup>1</sup> Svetonio, Ner., 4)-41.

<sup>2</sup> Svetonio, Galba, 1.

<sup>3</sup> Plutarco, Galba. 20; Svetonio, Nor., 17; Tacito, Hist., 1 53.

<sup>4</sup> Dione, LXIII, 21-25; Tacito, Hist., I, S, IV, 17; Svetonio, Ner., 40, Galha, 11; Plutarco, Galba, 6; Plinio, Epist., II, I, e VI, 10.

Nelle Spagne Galba tornava alle antiche dubbiczze, e stava per lasciare l'impresa. Un capo di ardimento e senno avrebbe potuto trar profitto dalle incertezze del vecchio governatore, come dai contrasti di Gallia. Ma Nerone, frugato dalla rea coscienza e perseguitato dall'odio e dalle grida universali, tremava di suprema paura, e cadeva nel precipizio. Lo abbandonarono anche quelli tenuti più fidi, e invano mandò e andò in cerca di essi. Lo stesso Ninfidio Sabino, inalzato non ha guari al grado supremo di prefetto del pretorio, trasse i pretoriani alla parte di Galba con promessa di larghissimi donativi. Lo sconcio tiranno, non trovando neppure un gladiatore che gli desse la morte, e ondeggiante fra disperati pensieri, ora voleva gettarsi nel Tevere, ora ricovrarsi in Egitto a vivere del suono della sua cetra, ora tra i Parti, ora alla misericordia di Galba, o a implorare coi pianti perdono dal popolo: ora ricordava i presagii, che gli avevano promesso l'imperio d'Oriente. Quando vide saccheggiate le sue stesse camere, e rapito anche il veleno che gli aveva preparato Locusta, fatto stupido aspettava il fato estremo. Il liberto Faonte gli offrì ricovero in una sua villa tra le vie Nomentana e Salaria a quattro miglia da Roma: ed egli accompagnato da quattro persone nel buio della notte parti sopra un tristo cavallo, scalzo, in camicia, col viso nascosto in un velo per non essere riconosciuto, e, spaventato da terremoti e baleni, e dalle grida che nel Campo Pretorio mandavano maledizioni al suo nome e felici augurii a Galba, per tragetti e male vie si ridusse affannato alla villa, ove per non essere veduto entrare dalla porta passò da un'apertura, fatta nella parte più nascosta del muro. Ma quasi subito vi fu raggiunto dalla notizia, che il Senato lo condannava a perire di supplizio all'antica. Egli domandò qual fosse questo supplizio, e udito che consisteva nell'inforcare il collo del reo, e nel battere colle verghe pubblicamente il nudo

corpo finchè spirasse, fu preso da più fiera paura, e trasse di sotto due pugnali, ne tentò la punta, e poi li ripose dicendo, che ancora non era giunto il fatal momento. Chiese all'infame Sporo che cominciasse i lamenti, pregò che alcuno gli facesse cuore col proprio esempio ad uccidersi, e si rampognò di viltà. Alla fine,



Nerone (Mongez, Icon Rom., pl XXX, n. 4).

all'udire il rumore dei cavalli correnti a cercarlo, ripetè il verso d'Omero « Sento il rumor dei pronti corridori » , e rammaricandosi che in lui finisse un artista si grande, coll'aiuto del liberto Epafrodito si dètte del pugnale nella

<sup>1</sup> Iliade, X, 535

gola, e sconciamente, come aveva vissuto, morì ai 9 giu- Apni di Rogno all'età di 30 anni e sei mesi, nel decimo quarto anno G C 68 del suo principato (a). Due nutrici e Atte sua concubina gli prepararono rogo e funerali, e lo deposero nel sepolcro di casa Domizia sul colle degli Orti, ove è oggi la lieta passeggiata del Pincio 1.

Lasciò Roma e l'Italia piene di sangue e di devastazioni e rapine, e contaminate da non più viste libidini, delle quali durò vivo il ricordo fino all'età più lontane. Se egli fu adorato e desiderato dalla canaglia, per cui ridusse la vita a un baccanale continuo, nella memoria di tutti gli uomini onesti rimase come l'infamia più grande del mondo. Nella fantasia dei Cristiani orrendamente straziati divenne l'ideale del male, generato da una potenza satanica; scomparso e non morto, per essi fu l'Anticristo, la Bestia annunziata dal Veggente di Patmos, il mostro destinato a ricomparire nei giorni precedenti la distruzione del mondo (b). Il suo orribile nome si vede ancora cancellato da più epigrafi greche e latine 2. Anche sul finire del secolo undecimo le genti credevano di vedere l'orrendo fantasma uscire dal sepolero, ed errare sulle alture d'attorno: e la chiesa di S. Maria del Popolo

<sup>(</sup>a Clinton (Fast. Rom., I. 52) calcola la vita di Nerone a 30 anni, cinque mesi e ventisei giorni contando dai 15 decembre 790 ai 9 giugno 821. Vedi Merivale, vol. VI, pag. 358, e Conf. Svetonio, Ner., 57.

<sup>(</sup>b) S. Agostino. De Civ. Dei. XX, 19; Lattanzio, Div. Instit., VII, 17, e De mortib. persec., 2; Sulpicio Severo, Hist. sacra, II, 28, 29; Malvenda, De Antichristo, libri un Iccim, Romae 1604; Renau, L'Antechrist, Paris 1873, pag. 178, 350 e segg., e chap. XVI e XVII.

Nell'opera del Malvenda il libro sesto narra in 22 capitoli particolarmente i vizi. le frodi, le arti infernali, le magie, le rapine, le profusioni, le sontuosità, le libidini e tutte le mostruosità di Nerone Anticristo.

<sup>1</sup> Svetonio, Nor., 4-50; Dione Cassio, LXIII, 26-29; Supplementa ad Tacit., Ann., XVI, 66, e sega.; Nibiy, Roma antica, II, pag. 315.

<sup>2</sup> Veli I etronne, Recueil des inscriptions de l'Egypte, tom. I, paz. 40, tom. II, pag 184, 463; Orelli, 725, 729; Honzen, 5406; Monamson. Inscript regul Neap , 2133.

fu edificata per cacciar via quei terrori! L'esecrato nome rimase congiunto a più rovine della campagna di Roma, ove popolarmente fu chiamato sepolero di Nerone quello che, oltre il quarto miglio della via Cassia, l'epigrafe dice eretto a P. Vibio Mariano; e sulle amene rive di Pozzuoli e di Baia dura sempre l'atroce memoria del matricida. Al suo tempo, quasi non bastassero i flagelli della mano del principe, l'Italia fu percossa anche da tempeste e malori. La Campania fu devastata da trombe di venti, che abbatterono ville, arbusti e biade fin presso a Roma; e una gran pestilenza uccise ogni generazione di mortali e 30 mila persone in città 2. Caddero fulmini più che in niun altro tempo, splenderono continuamente sinistre comete. È narrato anche di strani prodigii, di uomini e d'altri animali nati con due teste, e di fiumi che corsero indietro 3, ma il prodigio maggiore fu, che fosse sopportato quattordici anni questo nemico del genere umano (a).

Con Nerone finì la progenie dei Cesari, la quale cominciata coi Giulii e invano rinforzata per via di adozioni cogli Ottavii, coi Claudii e Domizii crescendo sempre di ferocia, negli ultimi cinquant'anni riuscì a distrugger sè stessa. Fra quelli che tennero il supremo grado Augusto solo finì la vita tranquillo. Gli altri, uomini, donne, giovani e vecchi nella massima parte finirono di ferro, di veleno, di stenti e di fame. La morte naturale fu allera una eccezione per chiunque avesse parentela coi despoti, divenuti carnefici di loro madri, mogli, sorelle, fratelli e nipoti.

<sup>(</sup>a) Neronem toto principatu suo hostem generis humani. Plinio, VII, 6.

<sup>1</sup> Nibby, Roma ant., II, 315.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Tacito, Ann., XVI, 13; Svetonio, Ner., 39.

<sup>3</sup> Tacito, Ann., XV, 47; Plinio, 11, 23, 85, 106.

## CAPITOLO III.

Anarchia militare e guerra civile. - Galba vecchio e avaro ucciso dopo sette mesi di regno da Ottone, inalzato dalle milizie, mentre le legioni di Germania gridano imperatore il sozzo Vitellio. - La contesa si finisce sul Po. - La parte vitelliana vince a Bedriaco, e Ottone si uccide di propria mano. - L'Italia predata e disertata dal furore dei vincitori e dei vinti. - Orgie di Vitellio. - Flavio Vespasiano gridato imperatore dalle legioni d'Oriente, dopo la fama acquistatasi nelle guerre contro i Giudei. - Guerra dei Flaviani e Vitelliani sul Po. -Cremona distrutta. - Roma in preda ai Flaviani. - Vitellio ucciso. - Onori ai vincitori. - Elvidio Prisco, Muciano e Domiziano, e le spie. — Grande sollevazione destata da Civile nelle Gallie e in Germania. — Vespasiano in Egitto. — Gerusalemme presa e distrutta da Tito. - Vespasiano a Roma. - Provvedimenti per ristorare l'ordine, la giustizia, le finanze, i costumi, e per abbellire la città. - Tito triste dapprima, poi delizia del genere umano. - Calamità pubbliche. -Grande incendio del Vesuvio. - Roma flagellata dalla tirannide di Domiziano, finchè un ferro non toglie dal mondo l'atroce mostro.

(Anni di Roma 821-849, di Cristo 68-96).

e i pretoriani avevano mostrato che dipendeva dal loro arbitrio il dare e il togliere l'Impero, ora l'elezione di Galba svelava il grande arcano, che il principe poteva farsi anche fuori di Roma; e quindi sollevandosi gli animi dei soldati e dei capi delle province si apparecchiava nuova materia a rivoluzioni, ad anarchie,

VANNUCCI - Storia dell'Italia antica - IV.

a guerre civili. Tutto l'Impero andò sottosopra: arse guerra sterminatrice in Italia e in Roma stessa; e in pochi mesi tre imperatori finirono di morte violenta.

La città, morto Nerone, fece grandi allegrezze, e la gente correva le vie col berretto degli affrancati. Con principe nuovo e lontano pigliavano libertà il Senato e i grandi; e i loro seguaci e il popolo migliore e i parenti dei condannati aprivano l'animo a liete speranze. Solamente la plebaglia, e chi campava sui vituperi di Nerone, erano addolorati e avidi di rumori. Non mancò chi per più anni ornasse di fiori il sepolero dell'osceno tiranno, nè chi pigliasse il suo nome: molti desideravano e credevano, o fingevano che Nerone vivesse; un discepolo della sua scuola giunse in pochi mesi all'impero, e in breve si videro più falsi Neroni, uno dei quali ebbe aiuti dai Parti, e un altro levò rumore e trovò seguaci, e fu ucciso nell'Arcipelago 1.

Anche ora era spento il tiranno, non la tirannide. Sulle prime Niufidio Sabino, prefetto del pretorio, messo da parte Tigellino suo collega, col favore dei soldati tirò a sè ogni faccenda, comandò da padrone, e si fece salutare dal Senato benefattore della patria. Per procacciarsi popolarità fece trucidare i Neroniani che gli cadevano in mano: poi mirando più alto, cospirò per far sè imperatore, e volle tradir Galba, come aveva tradito Nerone. Ma non riuscì nel disegno; perocchè i soldati, sebbene accarezzati da lui, furono svolti da altri, e quando egli si presentò al campo, invece di salutarlo imperatore, lo trucidarono <sup>2</sup>.

Le novelle di Roma erano giunte a Galba quando egli pensava a lasciar da banda l'impresa, in cui era entrato per caso, non per consiglio deliberato. Dapprima Icelo,

<sup>1</sup> Tacito, *Hist*, 1, 2, 4, 5, 11, 8, 9; Svetonio, *Ner.*, 57; Dione Cassio, LXIV, 9; Dione \*Crisostomo, *Orat.*, 20; Zonara, XI, 15.

<sup>2</sup> Plutarco, Galba, S, 9, 11, 13, 14; Tacito, Hist., I, 5; Svetonio, Galba, 11.

suo liberto, poi Tito Vinio Rufino, gli recarono la notizia che l'esercito, il Senato e il popolo lo avevano eletto all'Impero, già a lui prenunziato da Augusto, da Tiberio e da altri. Era un vecchio di 73 anni, discendente dai Sulpicii, casa nobile, antica, opulenta, figlio di padre piccolo, gobbo, poco eloquente, e di madre bella e assai ricca. In sua vita ora duro, ora molle. Da giovane ebbe fama per aver dato prima d'ogni altro al popolo uno spettacolo di elefanti funamboli. Rese culto alla Fortuna, corse la via dei pubblici ufficii. Governò l'Aquitania sotto Caligola, fu aspro mantenitore della disciplina militare sul Reno, e combattè fortemente i Germani: poi sotto Claudio rigido fino alla crudeltà nel governo dell'Affrica, e ne ebbe gli ornamenti trionfali. Ma, vedendo correre tempi difficili, si ritrasse poscia a vita solitaria, finchè Nerone non lo mandò al governo di Spagna, ove dopo le prime severità divenne trascurato e infingardo, per allontanare da sè i sospetti che menavano a morte ogni migliore 1.

Fatto imperatore nel modo che abbiamo veduto, mosse a piccole giornate da Spagna alla volta di Roma. A Narbona gli si fece innanzi l'ambasceria del Senato, che lo pregava di affrettar il cammino, perchè il popolo aveva grande desiderio di lui. Ma egli continuò lentamente per andare più sicuro. Tolse dall' esercito di Germania Virginio Rufo, quantunque avesse cessato da ogni resistenza, e pose in suo luogo Ordeonio Flacco vecchio, debole, infermo, e non atto al governo di soldati pronti a sedizione <sup>2</sup>. Nelle Gallie alleggerì i tributi ai popoli amici, e pose enormi gravezze e diminuì i territori ai nemici, e a più città distrusse le mura e uccise i capi con loro donne e figliuoli. Dappertutto spedì ordini per toglier di

<sup>1</sup> Svetonio, Galba, 2-9; Plutarco, Galba, 3 e segg.; Tacito, Ann., VI, 20; Dione, LVII, 19, e LXIV, 1.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Tacito, Hist., I, 9; Plutarco, Galba, 10-11.

mezzo chi gli fosse contrario, e fece uccidere a Roma i complici della congiura di Ninfidio, e in Affrica e in Germania i legati Clodio Macro e Fonteio Capitone, minaccianti rivolta <sup>1</sup>. Le quali morti, date senza processo e con tutto il fiero arbitrio della tirannide, gli partorirono fama di uomo crudele: e l'odio si accrebbe al suo entrare in Roma per la strage dei remiganti, dei quali fece necidere più migliaia, perchè chiedevano tumultuando di rimanere nell'ufficio di soldati, in cui gli aveva posti Nerone. Le vie erano piene di sangue: e quell'entrata del nuovo imperatore fra tanti cadaveri apparve orribile cosa <sup>2</sup>.

Anche il suo governo non fu tale che gli conciliasse favore, perchè, incapace a reggere di per sè cotanto peso, si abbandonò a tre favoriti, Icelo, Tito Vinio e Cornelio Lacone, che messero tutto a disordine. Icelo, liberto, con grande onta dell'ordine equestre ebbe le insegne di cavaliere e il nome di Marziano; Lacone, uomo intollerabilmente arrogante e ignavo, fu prefetto dei pretoriani, e governò ogni cosa insieme con Tito Vinio già legato di Galba nel governo di Spagna, un altro tristo, peggiore di tutti, audace, pronto, astuto, vario di costumi, capace di grandi ribalderie e di forti opere, infame nella sua prima milizia, quindi comandante d'una legione con lode, poi lordo di una bruttura da schiavo per avere rubato una tazza d'oro alle mense di Claudio. Costoro, intesi soprattutto a farsi presto ricchi, per timore che la vecchiezza di Galba non lasciasse loro troppo tempo, vendevano le cariche, le dignità, i privilegi, le esenzioni, le pene degli innocenti, le impunità dei rei: rubavano a man salva lo Stato, e empivano di odio e di dispregio il principe, di cui erano sempre al fianco assidui pedagoglii, come chiamavali il volgo, del vecchio di 73 anni 3.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Tacito, Hist., I, 6, 7, 8, 37, 51, 65; Svetonio, Galba, 11, 12; Plutarco, Galba, 15; Dione Cassio, LXIV, 2.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Tacito, Hist., I, 6; Svetonio, 12; Plutarco, loc. cit., 15; Dione, LXIV, 3. <sup>3</sup> Svetonio, Galba, 14, 15; Tacito, Hist., I, 6, 7, 12, 13, 25, 23, 37, 48; Dione Cassio, LXIV, 2; Plutarco, Galba, 13, 29.

Egli dal canto suo era frugale in sua casa, e rispetto alla pecunia pubblica mostravasi integro custode in ogni occorrenza: ma non avendo forza e risolutezza per tenere



Galba (Mus. Cspitot., Righetti, 1, 78).

nella retta via i ministri, dopo essersi mostrato buono amministratore di province apparve incapace all'impero. E invano altri chiamava saviezza il suo andar lento. Fa-

ceva pompa di severità all'antica; ma alle parole non aveva corrispondenti i costumi. In nulla era uguale a sè stesso: ora mostravasi fiero, ora rilassato: punì alcuni partigiani di Nerone, e per la protezione di Vinio i risparmiò Tigellino, più infame di tutti, e rampognò il popolo che ne chiedeva il supplizio. La stessa sua età era cagione di fastidio e di beffe al volgo, che, dice Tacito, fa concetto dei principi dalla bellezza e dal decoro della persona. Le brutture di corte duranti come sotto Nerone erano meno scusate, perchè mentre questi largheggiava in donare, Galba mostravasi parco, anzi avaro sordidamente. Quindi l'odio dei soldati, cui non dava il donativo, per la speranza del quale avevano abbandonato Nerone. Ai pretoriani, chiedenti le larghezze promesse da Ninfidio in suo nome, rispose: che egli sceglieva, non comprava i soldati. Il quale detto, che in altri tempi avrebbe fatto famoso un uomo, a lui fu cagione di pronta rovina. Perocchè le milizie inasprite rimasero materia disposta ai cenni di chiunque ardisse di far novità, mentre Roma e l'Italia erano pronte a servire e a darsi a chi vincesse, come premio della guerra 2.

Anni di Roma 822, di G. C. 69.

Pochi giorni dopo le calende di gennaio, in cui entrarono consoli Galba e Vinio, venne avviso che le legioni dall'Alta Germania, irritate della fallita speranza dei premi, sprezzando il duce Ordeonio Flacco, si erano levate a chiedere altro imperatore, di cui, per parer meno ribelli, lasciavano la scelta al Senato, e l'approvazione a tutti gli eserciti. Piene di malcontento anche le legioni della Germania Inferiore, poste sotto gli ordini di Aulo Vitellio, mandato a quel governo da Galba: e nel medesimo tempo si mostravano divise, inquiete e minacciose anche le Gallie 3. Onde l'imperatore, pensando che

<sup>1</sup> Tacito, Hist., I, 72.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Tacito, Hist., I, 5-7; Svetonio, Galba, 12, 15, 16; Dione Cassio, LXIV, 2, 3; Plutarco, Galba, 17, 18.

<sup>3</sup> Tacito, Hist., I, 51 e segg.; Plutarço, Galba, 22; Svetonio, 16.

la mala contentezza di tutti venisse dall'essere lui vecchio e senza figliuoli, per rassicurare gli animi si affrettò a recare ad effetto il disegno già concepito dell'adozione di un successore. Di che fu grande il discorrere per la città, grande l'affaccendarsi dei favoriti. Vinio portava M. Salvio Ottone, sperando di dargli per moglie la propria figliuola: e Ottone contava molto sull'adozione per essere stato il primo a dichiararsi per Galba: ma il vecchio imperatore non volle sapere di lui, pieno di vizi e di debiti, e in quella repugnanza fu confermato da Lacone e da Icelo, già adombrati del troppo orgoglio di Vinio. Alla fine fu chiamato a corte e adottato L. Calpurnio Pisone Liciniano, uomo di stirpe nobilissima, grave di aspetto, severo di costumi, e di modi all'antica. Fatta l'adozione in palazzo ai 10 gennaio, non ostante un fiero temporale che dava tristo augurio, fu presentato al campo dei pretoriani come successore all'Impero. Ivi Galba disse brevi parole, e si astenne da ogni promessa di doni. Quindi cupo silenzio nei più dei soldati, che per ogni poca di liberalità avrebbero levato plausi. In senato molti applaudirono di cuore all'adozione, altri tepidamente e fintamente (a). Poi fu discorso di mandare ambasciatori in Germania all'esercito ribellato; e stringendo il bisogno di rimediare alla penuria dell'erario, nella difficoltà di porre nuove gravezze i consiglieri di Galba avvisarono che si facesse danaro col ripigliare i tesori, prodigati già da Nerone ai suoi favoriti. E come molti di questi avevano dissipata ogni cosa, fu stabilito di andare contro chi aveva comprato da essi, e ne nacquero grandi turbamenti nella città, e nuovi ed inutili odii. Fu accresciuta anche la irritazione dell'esercito col cassare quattro tribuni dai ruoli: perchè quell'atto di

<sup>(</sup>a) Di essa è ricordo negli atti degli Arvali, che al solito fecero voti e sacrificii. Marini, Arval., I, CXXVII, tab. XX.

diffidenza, invece di essere di esempio agli altri, messe paura e malanimo in tutti 1.

Di questi errori fece suo profitto Ottone, il quale stato il primo, come dicemmo, ad accostarsi alle parti di Galba, ed entrato fin d'allora nella speranza di alte fortune, avea posto ogni studio nel far suoi i soldati con carezze e con donativi. Lo vedemmo già compagno a Nerone nei vizi più infami: era molle e pieno di mondizie muliebri, col viso sbarbato e impiastrato, e curava la cute, e andava armato di specchi, nascondeva accuratamente la calvizie, si acconciava con lo studio di una meretrice. Tutti i cortigiani di Nerone amavano, per la uniformità dei costumi, costui splendido, scialacquatore, avido di pompe e di voluttà, e pieno di gusti da grandi. Gli astrologi gli avevano promesso l'Impero, ed egli lo cercava ardentemente per liberarsi dai debiti, per aver modo a vivere in lussurie, in ebbrezze, in ritrovi di femmine: e sebbene molle di corpo e piccolo di statura, aveva l'animo ardito a ogni pericolosa ventura<sup>2</sup>. Quindi, appena vide fallire la speranza dell'adozione, non avendo altro partito alle mani, si gettò alla rivolta, e pensò ad uccidere Galba e Pisone, nel tempo stesso che faceva loro la corte, ed ebbe a principale strumento il liberto Onomasto, il quale, corrotti con denari alcuni soldati, tirò facilmente a servir la congiura gli altri, aborrenti il principe avaro: e la pessima scelleratezza fu, dice Tacito, ardita da pochi, voluta da molti, patita da tutti.

Anni di Roma 822, di G. C. 69.

Ai 15 gennaio, nel sagrifizio offerto da Galba nel tempio di Apollo, l'aruspice vide segni di vicina sciagura. Ottone, che era ivi presente, ne prese cagione a meglio sperare per sè; e poco appresso, avvisato copertamente da Onomasto che tutto era pronto, partì, scusandosi di avere a comprare certe case. Appena giunto nel Fôro,

<sup>1</sup> Tacito, Hist., I, 12-20; Svetonio, Galba, 15 e 17; Plutarco, Galba, 16 e 23.

<sup>2</sup> Svetonio, Oth., 12.

ventitrè soldati lo salutarono imperatore, e mentre trepidava per causa del piccolo numero, lo posero in lettiga, e lo rapirono al campo, ove in breve fu gridato imperatore anche dagli altri soldati, accorrenti da ogni parte. Egli stendeva loro le mani, adorava la turba, serviva per dominare, e con ardenti parole eccitava ai misfatti i già pronti.

La notizia del fatto giunse a Galba mentre continuava ad affaticare con voti gli Dei dell'Impero, che non erano più snoi. La città offrì quel giorno uno sconcio spettacolo di ferocia, di viltà, di paura, e di repentini passaggi dalla gioia al dolore, dal rumore al silenzio, dalle salutazioni festive alle grida di morte, ora a questo ora a quello, a seconda dei timori e delle speranze. La plebe e gli schiavi dapprima empirono di grida adulatrici l'atrio imperiale, e chiesero la morte dei congiurati: e quando uscì voce che Ottone era ucciso, moltiplicarono nelle dimostrazioni di gioia, e più feroci di lingua apparvero i più codardi, pronti a imprecare, poco appresso, a Galba spento, e inchinarsi umili a Ottone vincitore.

Fra quel tumulto Pisone studiò con modeste parole di tener fedele la coorte di guardia al palazzo, mentre Mario Celso ed altri facevano prova di tener devoti gli altri soldati. Da un altro canto i favoriti stringevano con discordi consigli lo sciagurato imperatore, il quale, lasciato da banda il partito di difendersi cogli schiavi in palazzo, si avviò al Fòro, sperando di frenare i ribelli col suo aspetto. Uscì in lettiga, non potendosi reggere sulla persona, e mostrò fino all'ultimo animo intrepido a ogni minaccia, e fermo a reprimere la insolenza soldatesca. A un Giulio Attico, che vantavasi di avere ucciso Ottone, e a prova del fatto mostrava la spada insanguinata, disse: Commilitone, chi te lo ha comandato? Ma tutto era vano; la sedizione si faceva più furibonda, crescevano le triste novelle. Pisone, mandato innanzi a tentare il campo,

era costretto a retrocedere: le milizie della città in piena rivolta: fuggiti anche quelli che avevano mostrato più fede e coraggio. Galba era spinto qua e là nel Fôro dal vario ondeggiare della turba, passata dalla servile baldanza al terrore dei codardi. Finalmente al giungere dei anciali Rossoldati di Ottone il vecchio imperatore fu abbandonato. Salca della tutti, e rovesciato dalla lettiga, finì trucidato e osce-



Tempio di Vesta in moneta di Vespasiano (Donald on, p. 66).

namente straziato dopo sette mesi d'impero, al quale parve atto finchè non l'ebbe ottenuto. Il cadavere ebbe umile sepoltura nei suoi orti privati, sulla via Aurelia fuori della porta Gianicolense, dalle mani di un servo. Pisone, difeso magnanimamente da un centurione, fuggì, sebbene ferito, nel tempio di Vesta, d'onde poi tratto a forza dagli sgherri, fu fatto a pezzi sul limitare. Vinio, che per salvarsi gridava di essere della congiura, cadde

di più colpi davanti al tempio di Cesare. Lacone su esiliato e subito ucciso; Icelo, liberto, giustiziato in pubblico al modo degli schiavi. Le tronche teste, insitte sulle aste, surono portate in trionfo. Ottone sece smodata allegrezza di quella di Pisone, e la contemplò con occhi insaziabili. I carnesici mostravano a vanto le mani brutte di sangue: più di 420 chiesero premio di quelle uccisioni: e Vitellio in appresso, trovate le loro suppliche, li fece tutti punir di morte, non per amore agli uccisi da essi, ma per provvedere, secondo l'uso dei principi, alla sua sicurezza col metter timore della vendetta avvenire.

Tutto quel giorno andò a voglia dei soldati. Ebbero premio del sangue versato, nominarono a loro arbitrio i prefetti del pretorio, fecero prefetto di Roma Flavio Sabino, fratello di Vespasiano, già nominato a quella dignità da Nerone. Poi, a colmo delle scelleratezze, si agginnse la gioia. Il popolo e il Senato precipitatisi nel Campo Pretorio gareggiarono in false e turpi mostre di allegrezza, lodando il giudizio dei soldati, imprecando a Galba, baciando la mano a Ottone. Ognuno sfoggiava in adulazioni per far dimenticare le recenti parole d'ingiuria!

Ottone, avuti tutti gli onori dei principi e salito al trono fra i cadaveri e il sangue, studiò di rassicurare la città e di quietare i soldati avidi e minaccianti: e quantunque non avesse ancora la forza da proibire il mal fare, salvò dai loro strazi, col farlo incatenare, Mario Celso, uomo dabbene, stato fedele a Galba fino all'estremo.

La città, spaventata da tante atrocità, ebbe nuovo terrore dall'avviso, che le legioni del Reno, non potute frenare da Ordeonio Flacco e dagli altri capi rimasti fedeli a Galba, creato nuovo imperatore, marciavano minacciose alla volta d'Italia.

La rivolta, cominciata, come dissi, prima della morte

<sup>1</sup> Tacito, Hist., I, 21-10; Plutarco, Ott., 5, Gilba, 23-20; Svetonio, Galba, 10-20, Oth., 1-7, Vespas., 1; Dione Cassio, LXIV, 5-6; Eutropio, VII, 10.

di Galba, non si arrestò quando egli fu spento, perchè i soldati, non curanti di ciò che facevasi a Roma, volevano un capo che fosse pieghevole alle loro voglie. Perciò avevano inalzato all'impero Aulo Vitellio, messo da Galba al Governo della Germania Inferiore. Era figlio del sozzo adulatore di Caligola, di Claudio e di Messalina, e lo rendevano spregevole vizi grossolani, e la cura soverchia del ventre, e la insaziabile voracità, e la mancanza di qualunque senso di decoro e di onore. Da giovinetto avea servito alle infamie di Capri: poi fu parasito e aiutatore dei vizi alle corti di Caligola, di Claudio, e di Nerone, ed ebbe in premio più ufficii. Si comportò onestamente nel governo dell'Affrica, e questo è il solo bene che si dica di lui. A Roma nell'ufficio di edile rubò gli ornamenti preziosi dei templi, e gettò nella voragine della sua gola i beni ereditati e rubati. Quando Galba lo mandò governatore in Germania, e per causa dei debiti e della miseria non poteva partire, si liberò dai creditori con fiere minacce d'accuse, e trovò i denari occorrenti al viaggio appigionando la casa paterna, e strappando una perla dalle orecchie di sua madre Sestilia. Lieto di aver modo a rifarsi nella provincia, e a mangiar più che mai, al campo si porgeva familiare e triviale con tutti, largo donatore del suo e dell'altrui, pronto a passar sopra a ogni colpa, a far grazie, a liberar gli accusati. Quindi subito divenne oltremodo caro ai soldati, i quali con sediziose grida scuotendo la sua tarda natura gli fecero parer bello l'Impero 1. Ma nutriva più il desiderio che la speranza, finchè non fu più vivamente eccitato dai legati Alieno Cecina e Fabio Valente, i quali, audaci e avidi di farsi con una mutazione ricchi e potenti, gli mostrarono che egli più di ogni altro era degno dell'onore supremo. Ai 3 di gennaio Valente, accorso in

<sup>1</sup> Svetonio, Vitell., 3-S.

Colonia coi cavalli e con gli ausiliari della prima legione, lo gridò imperatore. Aderirono a gara gli altri soldati, e ad essi furono pari in ardore i Coloniesi, i Treviri e i Lingoni, offrendo all'esercito aiuti d'uomini, d'armi, di denari, e ogni loro facoltà. Assentirono alla mutazione i Galli, parte per le osses patite da Galba, parte per paura delle minacciose legioni, e i presidii della Belgica e della Lionese, come quelli di Rezia e Britannia 1.

Per lo chè i sollevati sentendosi forti chiedevano ardentemente di precipitar subito all'assalto d'Italia e di Roma: e quell'ardore, compensando il difetto del duce, che briaco a mezzo di e torpido per troppo mangiare, innanzi tempo godeva la fortuna del principato in lusso infingardo, fu deliberata e presa tosto la guerra. Valente mosse con 40 mila armati per la via delle Gallie verso le Alpi Cozie: Cecina si diresse con 30 mila uomini alla volta dei monti Pennini (Gran San Bernardo): e Vitellio dovea tener dietro con gli aiuti di Gallia e con tutto il pondo della guerra.

Le Gallie non fecero resistenza, dopo le triste sorti toccate a Divoduro (Metz), dove l'esercito, quantunque accolto cortesemente, uccise 4 mila persone. Tutte le altre città, tirate da amore o paura, andarono incontro e aprirono festevoli e supplichevoli le porte a Valente, il quale per Lione, Vienna e Savoia, giunse ricco di rapine alle Alpi.

Più preda e sangue fece Cecina contro gli Elvezii ignari della uccisione di Galba e ricusanti di obbedire a Vitellio. Egli chiamò i Rezii a pigliarli alle spalle, ed empì di crudeli rovine gli ameni luoghi, ove è di presente la città di Baden nel cantone di Argovia, frequentati anche allora per salutiferi bagni. Sacco e sangue per tutto. Gli abitatori, fuggiti nel Giura al monte Vocezio (Boezberg)

<sup>1</sup> Tacito, Hist., I, 50-59.

e perseguitati per selve e caverne, caddero a migliaia o furono venduti all'incanto. Aventico (a), loro eapitale destinata alla distruzione, fu salva dalla parola di un ambaseiatore eloquente. Dopo, Cecina, passate fra le nevi le Alpi, giunse alle pianure del Po, dove già una guarnigione dichiaratasi per Vitellio aveva tirato eon sè le più forti eittà transpadane, Milano, Novara, Eporedia (*Ivrea*) e Vercelli <sup>1</sup>.

Stettero per Ottone le legioni di Dalmazia, di Pannonia e di Mesia, eon l'Egitto e l'Affrica, e le altre province lontane e le armi di oltremare. Vespasiano gli tenne fedele la Giudea, Muciano la Siria. La Spagna ginrò, e poi si volse a Vitellio (b): così molti luoghi delle Gallie, quantunque fossero dati privilegii per tenerli fedeli.

Prima di venire alle mani i due tristi uomini si tentarono a vicenda con lettere: Ottone offriva a Vitellio, e questi a quello, peennia e favori e vita sicura a patti di lasciar l'impresa: dapprima doleemente e con brutta simulazione, poi eon male parole o con rinfaeciamenti seambievoli di loro malvagità. Studiarono anche di corrompersi i soldati, e l'uno e l'altro mandò vanamente assassini al rivale 2.

Pure fra questi furori la famiglia di Vitellio a Roma non pati oltraggio di sorta. Ottone per darsi nome di clemente accolse fra i snoi intimi e pose fra i capi della guerra Mario Celso, già sottratto alla furia dei sol·lati e confessante la fede serbata a Galba, e promettente di serbar fede uguale al nuovo signore. Questi apparecchiò navi e uomini eon energia insolita a lui, quantunque fra

<sup>(</sup>a) Avenches a due leghe e mezzo da Friburgo.

<sup>(</sup>b) Al giuramento allude anche una medaglia coll'epigrafe: Consensus Hispaniarum. Vedi Cavedoni, in Annal. Istit. archeolog., 1851, pag. 252-

<sup>1</sup> Tacito, Hist., 1, 60-70.

<sup>2</sup> Tacito, Hist., I, 62, 71-76; Svetonio, Oth., ; Plutarco, Ottone, L.

le gravi cure non iscordasse anche gli amori antichi. Fece rialzare le statue a Poppea, e celebrare Nerone, del quale per primo atto del suo governo ordinò di compiere la Casa aurea colla spesa di 50 milioni (8,846,673 lire ital.), e rendè gli ufficii ai procuratori e liberti di esso; nè fece segno alcuno di rifiuto quando plebe e soldati lo salutarono Ottone Nerone; ed è detto che scrivendo ai governatori delle province si firmava Nerone. Per piacere alla città fece anche dare a Tigellino la morte, chiesta come debito pubblico dall'universale; da una parte perchè fautore, dall'altra perchè traditore di Nerone. Lo scellerato, colto ai bagni di Sinuessa senza aver modo di scampo, finì tra laidezze di concubine e brutte dimore la infame vita, tagliandosi la gola con un rasoio 1.

Ma nulla rassicurava la città, incerta tra tirannide e licenza per le frequenti mutazioni dei principi, e travagliata da mali crescenti. Il Tevere straripando fece strage di uomini e di case. Mancavano il lavoro, il denaro, le vettovaglie: infuriava la fame, infuriavano le feroci soldatesche, cupide di metter le mani negli averi e nel sangue sotto colore di difendere Ottone dal Senato cospirante contro di lui. Mentre egli dava un gran convito in palagio a senatori e a nobili donne, andò un falso grido fra le coorti, che egli era a pericolo di essere assassinato. Quindi i soldati mezzo ubriachi corsero colle spade sguainate, uccisero chi tentasse ritenerli, entrarono furiosi in palazzo. I convitati pieni di terrore si salvarono fuggendo come potevano per segrete uscite, e l'imperatore a fatica potè frenare i tumultuanti con preglii, con lacrime, con donativi. Anche nel giorno appresso stettero deserte le vie e chiuse le case. I soldati, pieni di maltalento contro ogni nobile e ricco, andavano travestiti a spiare i

<sup>1</sup> Tacito, Hist., I, 71, 72, 78; Plutarco, Ottone, 1-3; Svetonio, Oth., 7.

segreti domestici. A ogni nuova buona o trista si cambiava animo e volto per non mostrare o paura o poca allegrezza. Tutto pieni di sospetti: i tristi soli speravano di avvantaggiarsi dei mali pubblici.



Ottone (Museo Capitol., Righetti, 1, 91).

Finalmente cominciava la guerra. Ottone, preparata la flotta per assaltare la Gallia Narbonese, e commessi fanti e cavalli a Svetonio Paolino, a Mario Celso, e a Licinio Proculo prefetto dei pretoriani, nel quale fidava più che in ogni altro, ai 14 marzo celebrò in parlamento la maestà di Roma, e la concordia del Senato e del popolo nell'inalzare lui all'Impero. Il popolo per libidine di servitù gli rispose con grida adulatrici e false: ed egli, raccomandata la Repubblica ai Padri, e lasciato il suo fratello L. Salvio Ottone Tiziano al governo della città e dell'Impero, partì per la guerra, conducendo seco magistrati e personaggi a modo di corte, e molti che, non avvezzi alle pugne, pompeggiavano in belle armi, in cavalli e in apparecchi di conviti e di lascivie.

Cinque ecorti pretoriane, una legione e 2000 gladiatori, sotto il comando di Annio Gallio e di Vestricio Spurinna, andarono innanzi a pigliare le ripe del Po, e a far testa a Cecina. Seguiva Ottone, accompagnato da truppe scelte, non tardo nè col solito lusso, ma pronto e pedestre, innanzi alle insegne, armato di lorica di ferro, lurido, polveroso, dissimile dalla sua fama (a).

La sua flotta s'impadronì di quasi tutta l'Italia occidentale fino alle Alpi marittime, e, disertata la Liguria e sfogata l'ira feroce contro Albio Intemelio (Ventimiglia), procedè alla Gallia Narbonese per arrestare le operazioni di Valente: ed ivi menò atroce strage dei Vitelliani venutigli contro, e li forzò a ritrarsi in Antipoli (Antibo). E la fama di questi successi tirò anche la Corsica e la Sardegna alle parti di Ottone <sup>2</sup>.

Dall'altra parte Cecina, felice nei primi seontri, aveva oceupato i luoghi più fiorenti dal Po alle Alpi. Compariva in saio di vari colori e in brache all'uso dei Galli con Salonina sua moglie, montata su nobile palafreno coperto di porpora. Tentò di corrompere i nemici e fu tentato

<sup>(</sup>a) Pedester, horridus, incomptus, famaeque dissimilis. Tacito, Hist., II, 11. Ciò contrasta al detto di Giovenale (II, 104): Speculum civilis sarcina belli!

<sup>1</sup> Tacito, Hist., I, 71-90; Svetonio, Oth., 8; Plutarco, Ottone, 3-5; Dione, LXIV 2 Tacito, Hist., II, 11-17.

da essi: assali Piacenza con grande sforzo, e respinto vergognosamente da Spurinna ripassò il Po, si diresse a Cremona, e a 12 miglia da essa fu battuto di nuovo dagli altri duci di Ottone, e avrebbe patita piena sconfitta, se Svetonio Paolino per soverchia prudenza non suonava

troppo presto a raccolta.

Erano discordi i capi, indisciplinate le truppe. A Svetonio Paolino, che era il capitano più grande di questi tempi, e a Mario Celso, e ad altri, duci di vigore e di senno, diceva villanie ogni peggior soldato. E Ottone, che credeva a ogni più vile e temeva dei buoni, gli facea tener d'occhio da Licinio Proculo prefetto dei pretoriani non pratico di cose di guerra, con ordine di fomentare tra essi gelosie e divisioni stimate buone a tenergli fedeli: e alla fine chiamò da Roma Tiziano, suo fratello, e lo fece supremo capo.

Dall'altro canto l'esercito di Valente, composto di Batavi, di Treviri, di Tungri, di Galli, di Liguri misti ai legionarii, era corso agli estremi disordini. Levatisi a tumulto contro il duce, lo avevano forzato a nascondersi travestito da schiavo: poi impauriti dal vedersi senza capo, e dalle conseguenze di loro anarchia, lo ricercarono, gli fecero gran festa, lo portarono in trionfo. Cecina e Valente si astiavano, si rinfacciavano loro colpe scambievolmente. Ma nel pericolo, posti giù i gelosi pensieri e i rancori, congiunsero insieme tutte le forze con animo di finir la guerra in una giornata campale.

Allora Ottone tenne consiglio sul partito da prendere. Svetonio Paolino, famoso per le sue geste di Britannia e tenuto pel più accorto guerriero del suo tempo dimostrò che, mentre al nemico necessitava la fretta, l'indugio era senno per essi, abbondanti di tutti i comodi, difesi dal Po e da città forti, e vicini a ricevere poderosi rinforzi di Pannonia e di Mesia. Mario Celso e Annio Gallo furono dello stesso avviso. Ma Ottone ardeva di

combattere. Tiziano e Proculo per ignoranza avevano il medesimo desiderio: battaglia chiedevano i pretoriani, cupidi di tornare alle delizie di Roma. Quindi fu risoluto il combattere, e con più tristo consiglio, che fece cader l'animo a molti, spinsero l'imperatore a non pigliar parte alla pugna e a ritrarsi coi migliori in Brescello, ove si serberebbe all'ultimo uopo e all'Impero.

La battaglia (15 aprile), detta di Bedriaco da un borgo Annidi Rofra Cremona e Verona, fu cominciata sulle rive del Po. ma 822, di l Vitelliani erano superiori d'ordine, di prodezza, di numero. Agli altri mancava la disciplina e la perizia dei supremi capi, ai quali Celso e Paolino gridarono invano, non doversi assalire il nemico riposato con soldati stanchi per una marcia di 16 miglia. Pure anche con questi svantaggi dettero dentro ferocemente, e al principio fece belle prove la prima legione. Poi essa perdè il legato e molte bandiere: andarono a sbaraglio i gladiatori, fu rotta la legione decimaterza, fu sgominato il centro, fuggirono i duci, e tutti gli Ottoniani corsero a precipizio verso Bedriaco, e per la lunga via patirono grande uccisione, perchè la guerra civile non permetteva di far prigionieri. Dione affermò che tra questa battaglia e il fatto accaduto precedentemente presso a Cremona perirono 40 mila uomini. I soldati fuggiti a tumulto infuriavano contro i capi, chiamandoli traditori per volgere in altri la propria vergogna, e a fatica furono ritenuti dal voltare le spade contr'essi e dall'aggiungere l'infamia ai mali della sconfitta. Nel giorno appresso, raccoltisi da varie parti nel campo, chiesero pace al nemico e la ebbero. Allora, dice Tacito, vinti e vincitori con lacrime dirotte e con miseranda allegrezza esecravano le armi civili. Nelle modesime tende chi de' fratelli, chi de' parenti medicavano le ferite. Le speranze e i piaceri erano dubbi, le morti e i lutti certi: non vi fu chi non avesse niuno da piangere.

Giunta la nuova della disfatta in Brescello, i soldati facendosi intorno ad Ottone, con grande amore lo pregavano, non disperasse. Gli ricordarono che vi era ancora un' oste fedele, e pronta a ogni estremo, e che presto giungerebbero i rinforzi di Mesia. Ma Ottone, coraggioso e di sè risoluto, li ringraziò di loro fedeltà, disse esser fermo a non voler cercare con nuovo sangue civile il suo scampo. Confortò i piangenti, premiò gli amici, pregò tutti a partirsi per non irritare l'ira del vincitore, arse le lettere in cui fossero parole di lode a lui e di vitupero a Vitellio, e quindi nella notte si trafisse colla sua spada. Così finì l'avventuriere disceso da famiglia etrusca originaria di Ferento, antica città presso a Viterbo sulla sinistra della via di Montefiascone, ove ne rimangono



Rovine del teatro di Ferento (Dennis).

più rovine di sepolcri, e di altri edificii tra cui sorgono ancora maestose le rovine delle arcate, delle mura e delle porte del vecchio teatro ricordanti le forti costruzioni etrusche di massi rettangolari senza cemento, unite ai ruderi di altre opere dell'architettura romana proba-

bilmente dei tempi di Ottone (a). Egli fini a 37 anni dopo 95 giorni di tristissimo regno, glorificato come un eroc per la morte dissimile dalla sua molle vita. Tutti gli storici celebrarono la fortezza dell'effeminato, che, facendo la scimmia a Catone, protestava di morire per la pace di Roma. Ma altri con ragione può domandare, se l'uomo caduto in fondo alla più vile mollezza non si uccidesse piuttosto per non esser capace a lottare contro le estreme difficoltà, e a sopportare le incertezze fra il timore e la speranza; e se meriti lode di eroe il maestro di voluttà e d'infamie a Nerone, lo sconcio mercatante della moglie Poppea, il quale dopo aver fuggito la morte in battaglia mostra la forza allora comune anche alle donne, e si uccide quando non può salvare in modo alcuno la vita, e dice esser meglio la morte di uno per tutti che quella di tutti per uno, quando Roma è piena del sangue dei cittadini sparso per opera sua, e 40 mila uomini giacciono cadaveri nelle pianure del Po per sostener lui corso a scellerata guerra civile per salvarsi dai debitori, e continuare allegramente la sua turpe vita. I soldati, facilissimi all'ammirazione pei duci larghi di doni, e di licenza a misfare, lo piansero come nomo fortissimo, e parecchi si uccisero intorno al suo rogo. Poi fecero tumulto per dar di nuovo l'Impero a Virginio Rufo, o mandarlo ambasciatore per essi al nemico: ed egli, fermo più che mai al rifiuto, si salvò colla fuga!.

Roma alla notizia della vittoria, che portava nuova mutazione di principe, disse contumelie a Ottone ca-

<sup>(</sup>a) Degli antenati di Ottone scrive Svetonio al principio della sua vita che nacquero oppido Ferentino, familia vetere et honorata, atque ex principibus Etruriae. Per le rovine della città e del teatro vedi Canina, Topografia dell'antica città di Ferento, in Annal. Istit. arch., 1837, e Dennis, The cities and cemeteries of Etruria, I, 201-208.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Tacito, Hist., II, 18-51; Svetonio, Oth., 9-12; Plutarco, Ottone, 6-18; Dione Cassio, LXIV, 10-15. Vedi anche Marziale, VI, 32, e conf. Giovenale, II, 99-109.

duto, fece plausi a Vitellio vincitore: e il Senato, tremante, gli decretò quanti più onori si trovarono mai per principe stato lungamente sul trono, e con ambascerie mandò agli eserciti lodi e ringraziamenti. Il popolo portò le imagini di Galba intorno ai templi con corone di fiori e d'alloro, e con esse gli fece come un sepolero nel luogo dove fu trucidato 1.

Intanto la povera Italia rimaneva disonestamente straziata per queste infami battaglie, nelle quali trattavasi solamente di quale dovesse prevalere tra i contendenti, famosi per dappocaggine e per brutti costumi. Già i soldati di Ottone, nel muovere alla guerra, avevano trattato le patrie contrade come paese straniero. In Liguria disertate le coste, arse e rubate le città. Albio Intemelio (Ventimiglia) pati orribile strazio <sup>2</sup>. Dall'altra parte ruberie e distruzioni dei barbari venuti d'oltre Alpe. A Piacenza andò distrutto un magnifico anfiteatro. I capi mettevano contribuzioni di ogni maniera, rubavano nemici ed amici, e per immense rapine non si appagava la fiera ingordigia 3. Nè i mali cessavano col tacere delle armi: dopo la battaglia le misere contrade furono afflitte più atrocemente che in tempo di guerra. « I Vitelliani, sparsi, dice Tacito, per municipii e colonie, spogliavano, rapivano, stupravano: niun riguardo a sacro o profano: necisi i particolari nemici sotto specie di soldati di Ottone. I soldati pratici del paese destinavano a preda i fertili campi, le ricche case, e chi contrastasse uccidevano: nè i capi ardivano di rattenerli. Cecina era meno avido, ma più ambizioso: Valente, infame per brutti guadagni, dissimulava perciò le colpe altrui. L'Italia, spossata già da gran tempo, non poteva più tollerare tanti soldati, e violenze e oltraggi » 4.

<sup>1</sup> Tacito, Hist., 11, 55; Dione Cassio, LXV, 1.

Tacito, Hist., II, 12, 13, Agric., 7
 Tacito, Hist., II, 21; Dione Cassio, LXIV, 16; Plutarco, Ottone, 6.

<sup>4</sup> Tacito, Hist., 11, 56.

Poi rimaneva a nutrire la insaziabile voracità di Vitellio, che, udita nelle Gallie la morte di Ottone, mosse alla volta di Roma facendosi portare a modo di trionfante in mezzo a un esercito, pieno di scompiglio, di crapule, di baccani. Egli rideva delle rapine dei suoi familiari <sup>1</sup>, e attendeva più che mai a grandi apparecchi di mense e a piaceri di ventre. Fu ricerca e saccheggiata tutta l'Italia dall' uno all' altro mare per apprestargli squisiti cibi: i grandi e le città si rovinavano in imbandigioni di mense.

Al giungere di qua dalle Alpi gli disturbava i sozzi piaceri il pensiero dei soldati, statigli contro a Bedriaco, e quindi per liberarsi da quella molestia fece uccidere i centurioni mostratisi più prodi e più devoti al nemico, sciolse i pretoriani, rimandò gli stranieri ai loro paesi, disperse qua e là le legioni, e seminò nuove cagioni di guerra. Tra i capi principali Paolino e Proculo, lungamente straziati, alla fine si salvarono col sostenere di essere stati traditori ad Ottone. Mario Celso la scampò senza viltà; e Salvio Tiziano ne uscì a nome della pietà pel fratello, e della sua dappocaggine <sup>2</sup>.

Tutto il viaggio fu brutto di orgie e di sangue sparso tra i vincitori stessi, che corrotti dall'esempio del capo venivano a risse, e si davano dei ferri nel petto. A Cremona Vitellio assistè allo spettacolo dei gladiatori, preparato da Cecina, e poi volle vedere nei campi di Bedriaco i tristi vestigi della recente vittoria, e passeggiò lieto nei luoghi devastati dalla guerra fraterna, lordi ancora di tabe, pieni di corpi laceri e di tronche membra, mentre i Cremonesi gli spargevano la via di fiori, e gli uccidevano vittime. Il mostro, non commosso da tanto strazio di uomini, bevve allegramente tra i cadaveri e disse che il sangue dei nemici mandava odor buono, e meglio quello dei cittadini. Fu un osceno tripudio, che agghiaccia

<sup>1</sup> Svetonio, Vitell., 10.

<sup>2</sup> Tacito, Hist., 11, 6).

solo a pensarvi, e l'orrore si tempera al solo ricordo di un umano affetto mostrato dai soldati, che piansero alla fiera vista!.

Poi nuovo spettacolo di gladiatori a Bologna, e nuove e più fiere crudeltà pel cessare della paura, che gli era venuta dagli emuli. Nell'appressarsi a Roma si faceva più dispregevole per lordure sue, e di eunuchi, di istrioni e giullari amici suoi per comunanza di vituperi. Lo seguivano 60 mila uomini licenziosissimi, e numero maggiore di servi e di vivandieri. Grande anche il corteggio dei familiari, dei cavalieri e dei senatori venuti a incontrarlo per adulazione o paura. Incredibili le rapine. Per ammassar provvisioni furono devastate, come paese nemico, le città e le campagne biondeggianti di messi. I soldati, discordi tra loro, s'intendevano solo nel rapire, nell'uccidere i miseri abitatori, e nell'empir tutto di paura. Strage immensa accadde a sette miglia da Roma, ove Vitellio distribuiva largamente cibo alle milizie, come avesse a ingrassare gladiatori. Vi corse per diletto molta plebe dalla città, e come si divertiva a scherzare togliendo le cinture ai soldati, quegli animi fieri, non usi ad esser beffati, corsero con le spade ignude addosso agli inermi e tra gli altri fu ucciso il padre di un soldato che accompagnava il figliuolo. Anche Roma andò sottosopra per le milizie precorsevi, che vestite di pelli di fiere e ornate di grossi dardi, per nulla menavano le spade ed empivano le vie di terrore e di strage 2.

Vitellio fece solenne entrata sopra superbo corsiero col popolo e Senato innanzi, e i soldati attorno. Il giorno appresso, salito al Campidoglio, fece, con gran diceria, le lodi della sua industria e temperanza davanti a quelli stessi, che lo avevano veduto traversare l'Italia ebbro e sonnolento. Il popolo strepitò colle solite adulazioni im-

<sup>1</sup> Tacito, Hist., II, 70; Svetonio, Vitell., 10; Dione Cassio, LXV, 1.

<sup>2</sup> Tacito, Hist., II, 87, 88

parate, mentre insolentivano i soldati, sparsi senz'ordine pei portici, pei templi, per la valle del Vaticano. Cecina e Valente, discordi e gareggianti, governavano ogni cosa, rapivano le case, e i giardini dei particolari e le ricchezze dell'Impero. Alla brutta corte era gara di turpitudini tra liberti, istrioni e cocchieri fatti potenti. Feroce si mostrò Lucio, fratello del principe: feroce più che donna, Triaria moglie di quello. Galeria moglie di Vitellio si tenea modesta, nè afflisse gli afflitti: e Servilia madre di lui serbò l'antico costume, e non fatta baldanzosa per lusinghe di fortuna, nè per corteggiamenti, sentì solo i mali della sua casa. Dal principato del figlio non cavò altro che pianto e buona fama. Andò voce che fosse uccisa da lui, o che si avvelenasse per tedio del presente o per paura dell'avvenire <sup>4</sup>.

Vitellio attese anche a far leggi, intervenne nella Curia a discutere, e contradetto da Elvidio Prisco ricordò come egli avesse già dissentito da Trasea, e fece ridere colla temerità del confronto. Ordinò come Pontefice Massimo le feste pubbliche, sebbene fosse ignorante di ogni ragione umana e divina. Per mostrare a qual modello mirasse nel suo governo, fece celebrare nel Campo Marzio solenni funerali a Nerone, e la città pose in mano di vilissimi istrioni e cocchieri. Cacciò gli indovini d'Italia, e proibì ai cavalieri di dare spettacolo di®sè nella palestra e in teatro, ma soprattutto era occupato a mangiare 2. Tutti affaccendati a preparare incredibili imbandigioni a quella gola, insaziabile come voragine. Orgie e ubriachezze il giorno e la notte. Mangiava, vomitava, tornava a mangiare. Si faceva convitare da questo e da quello, e alcuni per lo smisurato spendere andarono falliti. Nella cena datagli dal fratello al suo entrare in città furono imbanditi duemila uccelli e settemila pesci rarissimi. Costò

<sup>1</sup> Tacito, Hist., II, 63, 61, 90, 92, 93, III, 67; Svetonio, Vitell., II.

<sup>2</sup> Tacito, Hist., II, 62, 87, 91, 95; Svetonio, Vitell., II-11.

un milione di sesterzi (76,932 lire ital.) un piatto fatto fare in una fornace edificata a quest'uopo, chiamato Scudo di Minerva per la sua smisurata grandezza, pieno di fegati di scari, di cervelli di fagiani e paoni, di lingue di pappagalli e di latte di murene, pescate dal mar Carpazio fino al mare di Spagna. Era sì lordo, che ai sagrifizi si gettava a divorare le viscere delle vittime, e viaggiando entrava per le cucine delle osterie, e trangugiava ogni avanzo. In pochi mesi dette fondo a 900 milioni (459,239,038 lire it.) di sesterzi ', e, mentre le medaglie lo figuravano in atto di sollevare Roma prostrata, avrebbe divorato l'Impero, se le legioni di Oriente e il nome di Vespasiano non venivano a disturbargli i conviti (a).

T. Flavio Vespasiano, che inalzò al trono la oscura gente dei Flavi, veniva dalle terre Sabine, e sua madre Vespasia Polla da cui prese il nome era nativa di Nursia. Egli nacque a Falacrine, piccolo borgo al di là di Rieti (b), dove anche oggi la valle Falacrine, e la chiesa di San Silvestro in Falacrino conservano il nome antico del luogo. Sulle prime si fece largo col blandire i potenti. Adulò bruttamente Caligola col chiedergli di celebrare i giuochi per la sua ridicola vittoria in Germania, col proporre in senato che ai congiurati Getulico e Lepido fosse negata la sepoltura: cercò la protezione dei liberti di Claudio, e fu duce in Germania, e poscia si acquistò alta gloria nelle guerre della Britannia, dove è detto che prese 20 città, assoggettò l'isola Vecte (Wight), e vinse 30 battaglie: e ne ebbe in premio gli ornamenti trionfali e due sacerdozi e

<sup>(2)</sup> In una medaglia, coll'epigrafe *Urbem restitutam*, si vede Vitellio accompagnato da due soldati in atto di sollevare Roma prostrata. Cavedoni, in *Annal. Istit. archeolog.*. 1851, pag. 253.

<sup>(</sup>b) Natus in Sabinis ultra Reate, vico modico, cui nonun est Phalacrine. Svetonio, Vespas., 2. Vedi Guattani, Monumenti Sabini, vol. I, p. 96.97, e II, pag. 263-264, tav. 39.

Maracito, Hist., II, 15; Sv. tonio, Vitell., 13; I ion , IXV, 2-4; Plinio, XXXV, 46.

poi il consolato. Era fiero soldato, pronto di mano e di consiglio; appariva il primo ai pericoli, sopportava disagi e fatiche, sapeva farsi amare dai soldati senza corromperli. Sotto Nerone ebbe favori e pati disgrazie perchè, invece di porgersi attento e plaudente, si addormentava ai canti del citaredo: tornò povero dal governo dell' Affrica, e visse mercanteggiando di cavalli e di schiavi. Poscia fu



Sin Silvestro Falacrino (Guattini).

mandato a domare la ribellata Giudea 1, d'onde la fama di gran capitano lo condusse all'impero.

I Giudei si erano sollevati, perchè non potevano più reggere alla cruda tirannide dei governatori romani. Pilato, messo colà da Seiano, vendeva le sentenze, rubava, uccideva, e nel tempio di Gerusalemme mescolò il sangue del popolo a quello dei sacrifizi<sup>2</sup>. In appresso furono

<sup>1</sup> Svetonio, Vespas., 2-1; Tacito Ann., XVI, 5, Hist., II, 5, 97, Agr., 13 e 17.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Filone, Legazione a Caio; Luca, Evang., XIII, 1.

ferocissimi i governi del liberto Felice 1, come quelli dei procuratori Albino e Gessio Floro sotto Nerone. Continue le iniquità, le offese, le rapine, le stragi 2. Quindi frequenti i tumulti: bande armate correvano i monti: cresceva ogni di il desiderio di scuotere l'insopportabile giogo, e s'infiammavano tutte le passioni religiose e politiche per opera di predicatori ispirati e d'impostori profetizzanti, i quali traevano a sè malandrini e sicarii. e facevano farneticare le turbe, promettendo loro che Dio farebbe miracoli per liberarle dalla schiavitù 3. Erano divise le città e le famiglie. A Gerusalemme in numerose assemblee gli amatori della indipendenza nazionale si accendevano con canti e preghiere e commenti alla legge. I più caldi, chiamati zelanti, ripetevano doversi con guerra disperata cacciare la dominazione straniera o morire: i più temperati volevano la lotta, ma con speranza di accomodamenti: altri stimando mortale follia la speranza di resistere alla onnipotenza di Roma contrastavano in tutti i modi alla guerra: e tra essi i non caduti sotto il ferro degli assassini o nelle lotte della guerra civile, ai giorni estremi si ripararono nel campo nemico. Alla fine il partito estremo prevalse, e il grido della rivolta risuonò per tutte le terre giudaiche. Alle richieste dei sacerdoti e dei nobili Floro mandò da Cesarea a Gerusalemme una parte delle sue truppe. I soldati per più giorni sostennero grossa battaglia contro la città sollovata: ma, non soccorsi, furono dalla necessità delle cose costretti ad arrendersi. Capitolarono a condizione di aver salve le vite, e presi e disarmati furono uccisi contro la fede dei patti giurati. Invano Cestio Gallo, governatore di Siria, accorse con forte oste al riparo. L'entusiasmo

<sup>1</sup> Tacito, Hist . V. 9.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Gras ppe Flavio, Guerra Giul., II, 12-14, Ant chiti Giul., XX, 6-9, II; Tacito, Ann., XII, 54.

<sup>3</sup> Ginerale Ilavio, Gierra Giud., II, 13.

dètte di nuovo la vittoria agli insorti: anche il governatore fu battuto e fugato 1.

Gli insorti provvidero gagliardamente alla guerra, ordinarono la difesa per tutto il paese, afforzarono le mura di Gerusalemme, fabbricarono armi: la gioventù correva a gara agli esercizi guerreschi, e le donne stesse erano ardentissime a difendere la libertà 2. Di questi gravissimi fatti, accaduti negli ultimi anni di Nerone, giunse a lui la novella in Acaia, mentre era intento ai trionfi di artista. A reprimergli faceva mestieri di forte esercito e di prode condottiero, e fu scelto Vespasiano, perchè, quantunque non godesse allora le grazie del principe, stimavasi il solo capace a domare i ribelli, e non dava sospetto a cagione degli oscuri natali. Egli mosse all'impresa con Tito suo figlio, e con oste forte di numero e di disciplina. Radunò a Tolemaide (S. Ciovanni d'Acri) 60 mila combattenti, s'intese coi partigiani di Roma sparsi pel paese nemico, fece ogni apparecchio opportuno, e quindi cominciò l'invasione nelle terre giudaiche, e mise tutto a ferro e a fiamme.

Non è qui luogo a narrare partitamente le prodezze di Vespasiano, nè le eroiche prove fatte dai Giudei a difesa della indipendenza nazionale. Il grande e luttuoso argomento, di cui ci lasciò i principali ricordi Giuseppe Flavio, giudeo traditore di sua gente, fu non ha guari trattato nobilmente da un dotto Ebreo, che aveva il cuore e l'ingegno e l'eloquenza da ciò (a), e a noi non

<sup>(</sup>a) Vedi Salvador, Histoire de la domination romaine en Judée, Paris e Bruxelles 1847. Vedi anche Renan (L'Antechrist, Paris 1873, chap. X. XII e XIX) il quale più recentemente accoppiando le vicende dei Giudei alle sorti Cristiane, e illustrandole colle tradizioni della Chiesa nascente e della vecchia Sinagoga, espose le peripezie, l'esaltazione feroce, e l'eroismo della patria giudaica, e cercò le cause della lotta nella singo-

Girs appe Flavio, Guerra Giud., II, 17-2); Tacito, Hist., V, 10; Svetonio, Vespas., 1.
 Guseppe Flavio, Guerra Giud., II, 22; Tacito, Hist., V, 13.

appartiene se non toccarne i fatti principalissimi e le conclusioni finali.

Anni di Ro-

Vespasiano entrò in Galilea alla metà di aprile, prese ma \$20, di Gadara, la dètte alle fiamme, e uccise tutti gli abitatori. A Giotapata, posta sopra scoglio di difficilissimo accesso, i cittadini opposero una resistenza, che merita di stare fra le più famose che ricordi la storia. Vespasiano stesso vi ebbe una ferita di freccia. Ma dopo 45 giorni di terribile assedio gli eroici difensori, spossati dal lungo combattere e dalla sete, furono vinti per tradimento di un disertore, e menati al macello. Essi medesimi, quando videro fallita ogni speranza di vittoria, aiutarono la strage uccidendosi di propria mano, e gettandosi dai precipizii. Vi furono 40 mila morti, e 1200 schiavi di ogni sesso ed età 1. Furono vinte e sterminate le bande raccolte sulle montagne. A Giaffa uccise 15 mila persone: 4000 perite alla presa di Ioppe, ove i sollevati armavano navi. Tiberiade per opera di Agrippa apri le porte al nemico; poscia fu vinta con fiera battaglia Tarichea, città forte sul lago di Tiberiade, e degli abitanti 6500 perirono pel ferro nemico, 6 mila furono mandati in Grecia a lavorare, come dicemmo, al taglio dell'istmo; 30 mila venduti all'incanto; e i rendutisi a patto di aver salve le vite, e 1200 vecchi e altri, cui la debolezza toglieva ogni valore in commercio, furono uccisi a Tiberiade nel Circo sotto gli occhi di Vespasiano. Con valore pari alla loro fama si difesero i cittadini di Gamala, tenuti pei più forti dei Galilei. Vespasiano vi corse pericolo, e pati grandi danni

> lare natura e nelle istituzioni sacerdotali del popolo, che dispregiatore della civiltà greca e romana, e odiato da tutti i vicini corse ciecamente e inevitabilmente alla morte; e dice che in faccia a quel grande accesso di febbre e a quella convulsione l'historien, partage entre l'admiration ct l'horreur, doit s'arrêter avec respect comme devant tout ce qui est mistérieux (pag. 226).

<sup>1</sup> Giuseppe Flavio, Guerra Giud., III, 7; Svetonio, Vespas., 4.

l'esereito, eontro il quale furono rovinate le case poste in pendio. Qui, eome a Tarichea, andò celebrata la prodezza di Tito. La eittà eadde dopo un mese di assedio: di 10 mila abitanti ne perirono 4 mila di ferro, e 5 mila

preeipitandosi giù dagli scogli 1.

L'ultimo grido di libertà in Galilea suonò sulle alture del Tabor: e spento anche questo nel sangue, le frontiere e le parti settentrionali del territorio giudaico e i distretti galilei stettero tutti in potere del nemieo. I sopravvissuti alle prime battaglie si ripararono con maravigliosa mareia a Gerusalemme, sotto la scorta del galileo Giovanni di Giscala, uno degli eroi e dei martiri della libertà nazionale, mentre Giuseppe, preposto al supremo comando di Galilea, passava ad aiutar la conquista nel campo nemico, accolto con premi ed onori, seguito dall'accusa di traditore dei suoi, e quindi, nelle storie elle in appresso scrisse sui miserandi easi della nazione, inteso, per giustificazione di sè, ad aggravare le seiagure e le eolpe dei vinti, e ad esaltare la virtir dei vineitori, a inventare profezie adulatrici in onore di Vespasiano e di Tito, a imaginare i miraeoli del Siloe asciutto pei difensori di Gerusalemme, e largo di acque per dissetare i Romani<sup>2</sup>. Nei due anni seguenti Vespasiano assali le altre contrade coll'intendimento di impadronirsi di ogni provincia, e di stringere da ultimo la metropoli da ogni parte. Dappertutto trovò croi pronti a combattere e a morire per la patria: ed egli sparse fiumi di sangue, empi il Giordano di cadaveri, incendiò e devastò campagne e città, e alla fine aveva recato in suo potere tutta la Giudea, tranne Gerusalemme, e le fortezze di Herodion, di Massada e di Macheronte 3: quando sopravvennero i fatti che dovevano portarlo all'impero.

<sup>1</sup> Gres ppe Flavio, Guerra Giul, III, 7-10, IV, 1; Svetonio, Tit., 4.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Giuseppe Flavio, Guerra Golde, V, 9; Salvador, III, jag. 154 Ed. di Braxelles.

<sup>3</sup> G' 1 1 Play 1. 'ce cit , IV, 1, 2, 8 e 1

Nel tempo della guerra egli teneva l'occhio anche alle rivoluzioni di Roma, e dopo l'inalzamento di Galba aveva mandato Tito a onorarlo, o per essere eletto a successore, come si diceva dal volgo: ma la sùbita novella della uccisione del vecchio, giunta a Tito in Corinto, gli impedì di proseguire il viaggio e rese vana ogni pratica.

Tito che in cima a tutti i pensieri avea quello di procacciare alla sua casa e a sè l'impero del mondo, dopo aver consultato gli amici a Corinto, mosse in cerca di buoni augurii. A Cipro visitò il santuario famoso di Venere Pafia ove la Dea sorgeva nella cella del tempio non



Tempio di Venere a Pafo (Donaldson)

in figura di donna, ma in pietra di forma conica o piramidale, come è detto dagli scrittori e confermato dalle medaglie (a); e sacrificò a lei molte vittime, e chiese del

<sup>(</sup>a) Tacito, Hist., II, 3; Servio, Ad Aen., I, 720; Massimo Tirio Dissert.,

suo viaggio, e copertamente delle cose che dovesse sperare di sè. L'oracolo gli promise mare propizio, e il sacerdote, trattolo in disparte, gli confermò la speranza che avea dell'impero. Quindi il giovane ambizioso tornò, cresciuto di animo, al padre, e messe in opera l'arte e l'ingegno per conseguire l'intento 4.

Dopo le elezioni di Galba, di Ottone e di Vitellio, fatte dai soldati, ogni esercito ardeva di disporre dell'Impero a sua voglia. E le legioni d'Oriente dispostissime a non mostrarsi da meno delle altre, pensarono a inalzare all'impero il vincitore dei Giudei, il quale sotto ogni rispetto avanzava di gran lunga i tre, eletti in pochi mesi dagli altri soldati. A questo erano accese anche dalla voce, allora divulgata, che i fati promettessero grandezza a chi veniva d'Oriente<sup>2</sup>. Vi si aggiungevano pure gli interessi di molti capi, che speravano di ingrandirsi col dare al mondo un nuovo padrone: e fra questi era principale C. Licinio Muciano, governatore di Siria e comandante di quattro legioni, uomo molle e forte a seconda dei casi, grande spenditore, e potente per vizi e virtù, e per arti squisite di seduttore (a). La vicinanza dei governi aveva dapprima portato inimicizia fra lui e Vespasiano, ma poscia, per le pratiche di Tito, i due posero giù gli odii,

38; Münter, Der Tempel der himmlische Göttin zu Paphus, tab. IV, 1; Guigniaut, Religions de l'antiquité, pl. LIV, n. 204-206. Conf. Pitture di Ercolano, vol. III, tav. 52.

La medaglia col tempio e col simulacro di Venere che diamo incisa sta nel Museo Britannico, ed è dei tempi di Caracalla del quale porta dall'altra parte l'imagine. Vedi Donaldson, Architect. Numism., pag. 106, n. 31.

(a) Tacito, Hist., I, 10. Sui fatti suoi vedi Borghesi, Dei tre consolati di Muciano, in Oeuvres, IV, 345 e segg.; Marini, Arval., pag. 129; Plinio, VII, 49, 6, IX, 10, 1, IX, 85, 3, XII, 5, 1, XIII, 17, 3, XVI, 79, 1, XXXI, 13, 1, XXXVI, 27, 1; e Brunn, De C. Licinio Muciano, Lipsiae 1870.

<sup>1</sup> Tacito, Hist., II, 4; Svetonio, Tit., 5; Giuseppe Flavio, Guerra Giud., IV, 9, 3.

<sup>2</sup> Svetonio, Vespas., 4.

accomunarono i consigli, e Muciano, che non poteva sperar l'Impero per sè, fermò di darlo al vincitore dei Giudei, pel quale si adoperavano anche Tiberio Alessandro, giudeo rinnegato, posto da Nerone al governo d'Egitto, Agrippa II, figlio dell'ultimo re di Gindea, e sua sorella Berenice, regina di Calcide, la quale bella, grande maestra d'intrighi, cara a Vespasiano pei suoi ricchi doni, e amante di Tito, era caldissima a favorir quella parte e a procurarle fautori!.

Le milizie erano si infervorate per Vespasiano, che rimasero silenziose quando dovevano prestare il giuramento a Vitellio 2. Eventi conformi a ogni suo desiderio erano stati a lui promessi dal sacerdote del monte Carmelo: sogni, prodigii, augurii e responsi di astrologi gli avevano prenunziato l'Impero 3, ma egli andava considerando le difficoltà, e pendeva incerto se a 60 anni dovesse avventurar sè, e i due giovani figli Tito e Domiziano, a un'impresa piena di estremi pericoli. I legati e gli amici gli fecero cuore, e soprattutti Muciano insistendo con veemenza maggiore lo tolse dalle incertezze, col mostrargli che il prender l'Impero era opera agevole, gloriosa, utile al pubblico, necessaria alla propria salute. Il primo a gridarlo imperatore fu il governatore di Egitto, Annidi Ro; che fece giurare le legioni in suo nome il primo di Inglio. ma 822. di Quindi giurarono le legioni di Giudea, ove pochi soldati dapprima, poi tutti lo salutarono Cesare e Augusto, e gli dettero ogni titolo del principato. Giurareno unanimi e liete le legioni di Siria cui fu detto che Vitellio deliberava di tramutarle dalle dolcezze e dai riposi di quella regione ai freddi e alle fatiche di Germania: e Muciano

> nel teatro di Antiochia parlamentò con grazia e greca facondia alle turbe, e tirò tutti alla nuova fortuna. In

<sup>1</sup> Tacito, Hist., II, 2, 5, SI; Salvador, loc. cit., II, 368.

<sup>2</sup> Tacito, Hist , 11, 71.

<sup>3</sup> Tacito, Hist, II, 78; Svetonio, Vesi as., 5; Dione, LXV, 9.

pochi giorni stavano per Vespasiano, oltre alle legioni,

i principi alleati e tutto l' Oriente 1.

Egli, sollevato l'animo alle alte venture, parlò militarmente, apparve non gouho, non arrogante, non nuovo in tanta novità. Tenne generale consiglio a Berito (Beirût), e subito furono stanziati nuovi apprestamenti di guerra,



Beirat dove fu l'antica Berito (Toylor, La Syrie, 1, 212.

ordinate leve, richiamati i veterani, scritte lettere ai legati di tutti gli eserciti, invitati a ripigliare le milizie i pretoriani nemici a Vitellio, fermati con ambascerie i Parti e gli Armeni per non aver molestia alle spalle. Fu battuta moneta, e cercato, senza badare a modi, il denaro, nerbo della querra civile. Muciano rapi agli altri, e spese tutto il suo per rifarsi poi sullo Stato: e in breve tutto romoreggiò di navi, di armi, di uomini. Stabilito

che Tito avesse la cura di governare la Giudea, e di vincere Gerusalemme, Vespasiano si indirizzò all'Egitto, per tenere la chiave dell'Impero ed avere in mano le vettovaglie di Roma, e Muciano, con parte delle truppe e col nome del nuovo eletto, si dispose a correre contro Vitellio in Italia.

L'impresa e la vittoria finale furono accelerate dalle legioni d'Illiria e di Mesia, rinforzate da quelle di Pannonia, volte a Vespasiano dal tribuno Antonio Primo, uno dei più terribili strumenti della parte flaviana. Era un Tolosano soprannominato Becco dai suoi <sup>2</sup>. Fu caeciato dal senato per condanna di falsario, poi vi rientrò nei tumulti della guerra civile. Uomo pro' di mano, pronto di lingua, gran seminatore di odii, potente nelle sedizioni, rapace, largo a donare, pessimo in pace, non spregevole in guerra. A lui si uni anche Cornelio Fusco, che tirò seco i soldati di Dalmazia, e aggiunse gran fiamma all'incendio. Essi eccitarono con lettere le legioni di Britannia, di Gallia e di Spagna, e mossero precipitosi alla volta d'Italia <sup>3</sup>.

Antonio occupò ogni cosa intorno ad Aquileia, tirò a sè facilmente Opitergio (Oderzo), Altino, Padova, Este, e Vicenza, patria di Cecina, e, sorprese e volte a mutar fede tre coorti vitelliane sul Po, fermò la sede della guerra in Verona, la quale forte di ricchezza e di sito, e cinta di nuove trincee dava riputazione agli invasori, e li faceva padroni degli sbocchi della Rezia e delle Alpi Giulie. Vespasiano dall'Egitto aveva ordinato di non procedere oltre Aquileia, sperando che i Vitelliani cedessero per mancanza di vettovaglie: ciò stesso ripeteva con lettere frequenti Muciano, cupido che si riserbasse a lui tutta la gloria della guerra: ma, per causa delle grandi distanze, gli avvisi giungevano sempre dopo i fatti.

<sup>1</sup> Tacito, Hist., II, S1-S1.

<sup>2</sup> Svetonio, Vitell., 18, e Reimar ad Dion., LXV, 9.

<sup>3</sup> Tacito, Hist., II, 85, 86.

A queste novelle, poco credute dapprima, Vitellio ordinò a Cecina e a Valente di mettersi in pronto. L'esercito, corrotto dai piaceri sull'esempio del principe, uscì di Roma fiacco di corpo e di animo, e con capi discordi e nemici. Cecina, che mosse il primo e mandò le legioni a Ostiglia e a Cremona, aveva l'animo al tradimento. per l'invidia che portava a Valente: quindi tutti i suoi pensieri erano a intendersi con Lucilio Basso, capo della flotta stanziata a Ravenna, per tirarla alla parte flaviana. Poi si accampò in luogo sicuro tra Ostiglia e le paludi del Tartaro, e quando ebbe la nuova che la flotta aveva voltato bandiera, corse pel campo esaltando la virtù della parte nemica, esortò i soldati a tradire, e ne mandò avviso ad Antonio Primo. I consapevoli giurarono subito fedeltà a Vespasiano, e abbatterono le imagini di Vitellio: ma gli altri si levarono ferocemente contro tanta bruttura, incatenarono Cecina, e, creati nuovi capi, si volsero a Cremona per unirsi alle legioni Rapace e Italica, già ivi spedite a tener la città 1.

Antonio, che aspettava l'esito del tradimento, al sentire che la frode non procedeva felicemente, mosse precipitoso da Verona ad assalire i Vitelliani, prima che si Annidi Rounissero insieme, e nei campi di Bedriaco, già fatali ad G.C.69. Ottone, incontratosi in una parte di essi, sulle prime fu anch' egli al punto di esser disfatto, e vide i suoi vôlti in fuga; ma nel pericolo, facendo fortemente le parti di duce e di soldato, ritenne i fuggenti, raccolse la caduta bandiera, ristorò la battaglia, e, vôlti in piena sconfitta i nemici, gli inseguì fin sotto Cremona. Dove, al giungere poco appresso di sei legioni di Vitellio e di tutto l'esercito stato ad Ostiglia, fu combattuta nella notte una nuova battaglia, varia, atroce, ora a questi ora a quelli esiziale. Non valevano nè animo, nè mani, nè oc-

<sup>1</sup> Tacito, Hist., II, 96-101, III, 1-14; Dione Cassio, LXV, 10.

chi a schermirsi fra le tenebre, e nella confusione dei segnali, delle armi, delle bandiere. I Vitelliani furono disfatti con orribile strage, e, come in tutte le guerre civili, si videro fatti atrocissimi, tra i quali l'uccisione

di un padre per mano del figlio 1.

Rimaneva a superare la città, forte di mura, di torri, di porte aspramente ferrate, di popolo numeroso, e di altra moltitudine, concorsavi in quei giorni alla fiera da ogni parte d'Italia. Antonio Primo, a spavento, fece subito incendiare le amene ville d'attorno, poscia spinse all'assalto delle mura i suoi, avidissimi di preda. I Vitelliani ivi raccolti erano scorati per tante perdite, nè potevano resistere alla nuova tempesta. Quindi, ceden lo alla fortuna, pensarono a provvedere a sè stessi: abbatterono le immagini di Vitellio, e sciolto Cecina, lo mandarono a implorare mercè dal nemico. Il traditore, con pretesta e littori da console, si presentò nel campo dei vincitori in contegno superbo e lieto così, che fece orrore agli stessi nemici, i quali gli rinfacciavano l'infamia del suo tradimento, e gli avrebbero fatto peggio, se Antonio non lo salvava mandandolo sotto scorta a Vespa-

Fu perdonato alle milizie, non alla misera Cremona, ove, entrati a furia 40 mila armati eon numero maggiore di servi cupidi di preda e ardenti di menar vendetta dei eittadini, stati sempre fautori di Vitellio, empirono tutto di rapine, di stupri e di sangue. È detto che, contata la strage della precedente battaglia, furono uccise 50 mila persone <sup>2</sup>. Il saccheggio durò 4 giorni, e ad esso fu agginnto l'incendio, che distrusse ciò che non si poteva rapire. Mai non si vide ardore più feroce nella ricerca dell'argento e dell'oro, nè rabbia così cru lele nel maceilo degli esseri più inoffensivi. La città, già lieta di popelo

e ricca per ubertà di campi e comodità di commercii, rimase un mucchio di rovine. I cittadini sopravvissuti andarono all'incanto: e poichè gl'Italiani con bell'esempio di fraterna pietà stettero concordi a non comprare que-

gli infelici, i soldati, pieni di sdegno, minacciavano di ucciderli tutti, e avrebbero tenuto parola, se parenti e amici non correvano a procacciarne il riscatto. In appresso si ripopolarono anche quelle rovine: la magnificenza dei cittadini rifece fòri e templi; e Vespasiano stesso favorì il risorgere della città, distrutta dal furore dei suoi!

Alle sciagure vitelliane non potè ripararsi da Fabio Valente, il quale, muovendo lento fra concubinc ed eunuchi, e pensando più che altro a sfogar sue libidini, giunse quando era impossibile porgere ef-



Vesi asiano (Ming a, Icon. Rom., XXXII, n. I)

ficace soccorso. Da ultimo egli, mandate le sue genti ad Arimino, s'imbarcò sulle coste d'Etruria, volgendo nell'animo l'ardito disegno di correre nella Narbonese, e destare di là nuovo incendio di guerra nelle Gallie e in Germania. Ma, travagliato da fortuna di mare, cadde in

<sup>1</sup> Tacito, Hist., III, 31-31.

mano dei nemici alle Stecadi (*Hyères*) isole dei Marsigliesi: e ricondotto in Italia, fu dopo ucciso in prigione ad Urbino, e mostrata la sua testa ai soldati, per togliere ogni speranza a chi volesse serbarsi fedele a Vitellio <sup>1</sup>.

I vincitori mandarono corrieri e novelle della vittoria nelle Spagne, in Gallia e in Britannia per tirare le legioni a Vespasiano, e chiusero i passi delle Alpi per impedire che di Germania giungessero aiuti al nemico. Cornelio Fusco, messo a capo della flotta di Ravenna, circondò i soldati che tenevano Arimino, e prese i piani dell' Umbria, e le marine del Piceno. Antonio Primo nella fortuna seoprì meglio il suo animo avaro, superbo, eupidissimo di potenza; calpestava l'Italia, studiava di farsi ligio l'esercito, mentre si apparecchiava a passare l'Appennino e a muovere a Roma <sup>2</sup> contro a Vitellio. Il quale, come dicemmo, non credente sul primo ai pericoli, stava sdraiato pei boschetti di Aricia, come porco in brago, intento a empire di eibo il saeco. Alla prima novella dei tradimenti tentati tornò a Roma, spogliò Cecina per l'ultimo giorno dell'ufficio di console, feee pompose dicerie in senato fra le adulazioni dei padri, e spinto dal fratello Lucio proruppe ad atti crudeli. Poi, saputo della disfatta di Cremona, aggravò il male per volerlo celare, e fece uceidere le spie mandate a osservare le forze nemiche, affinchè non parlassero, mentre in Roma non discorrevasi d'altro, e si diceva anche più del vero. Continuava nelle orgie, ereò consoli per dieei anni, dètte titoli di cittadini agli strani, largì immunità: ma non voleva udire di guerra 3.

Pure alla fine, destato dal moltiplicare delle notizie sempre più gravi, mandò gente a occupare l'Appennino, ed egli stesso eon gran seguito di senatori, tratti i più

<sup>1</sup> Tacito, Hist., 111, 40, 41, 13, 62.

<sup>2</sup> Tacito, Hist., 111, 42, 49.

<sup>3</sup> Tacito, Hist., 111, 36-39, 51.

da paura, andò a eampo nell'Umbria. I soldati gli erano fedeli e pronti a far testa al nemico, travagliato dalla fame e dal freddo: ma egli non seppe fare altro che dar loro eontinuo spettacolo di ubriaehezze e di paure crescenti a ogni annunzio. Quando poi udì, ehe anche la flotta di Miseno gli aveva voltata bandiera, laseiato parte dell'esereito a Narni, e mandato il fratello Lucio a frenare la Campania, tornò precipitoso a Roma, pianse, pregò, fece larghe promesse, eome è solito di ehi ha paura, prese come buono augurio il nome di Cesare, non voluto dapprima. Il volgo chiese armi a difenderlo: ed egli pose gravezze, e pensò a nuovi argomenti di guerra, ehe oramai erano vani 1.

Antonio Primo, passato l'Appennino con molto pericolo per le nevi della cruda vernata, al primo incontro tirò a sè i Vitelliani, seorati per la fuga dell'imperatore e degli altri capi. Poi, per fuggire a Roma l'odio partoritogli dal gran sangue sparso a Cremona, raffrenò l'ardore dei soldati, e mandò a offrire larghi patti a Vitellio, se rinunziasse all'impero. E quegli, ineapaee di ogni forte eonsiglio, avrebbe ceduto a quei patti, se non si opponevano i suoi. Invano pianse e chiese pietà, e cereò di deporre le insegne dell'Impero prima in mano de' magistrati, poi nel tempio della Concordia (18 dicembre). La turba Anni di Rosi levò a rumore, eliuse le strade, e lo forzò a rientrare ma 822, di in palazzo, mentre egli voleva tornar privato in easa al fratello 2.

Fra quel disordine i grandi stavano attorno a Flavio Sabino, prefetto della città, esortandolo a farsi capo a parte Flaviana, e a salvare l'Impero al fratello. Egli, debole per vecehiezza o aborrente dal sangue, sulle prime andò lento e trattò eon l'imperatore di porre giù le armi e far pace 3.

<sup>1</sup> Tacito, Hist., III, 58; Svetonio, Vitell., I5.

<sup>2</sup> Tacito, Hist., III, 68; Svetonio, loc. cit.; Dione, LXV, 16.

<sup>3</sup> Tacito, Hist., III, 65.

Poscia, allo spargersi della voce che Vitellio rinunziava l'Impero, confortato più che mai dai primi del senato e dall'ordine equestre, uscì fuori in armi, e battuto in un primo scontro da tre coorti di Germani, fedeli a Vitellio, si riparò, con qualche senatore, al Campidoglio. I Vitelliani lo assediarono, ma con tal negligenza, che nella notte potè farvi entrare i figliuoli, e il nipote Domiziano, e spedire avvisi ad Antonio. Nel giorno appresso mandò a ricordare i patti a Vitellio; ma il messaggio a mala pena scampò dal furore dei soldati, i quali intanto dal Fôro assalivano impetuosamente il Campidoglio, salendo pei cento gradi della rôcca Tarpeia, e pei congiunti edifizi, e tentando di aprirsi la via colle fiamme. I difensori gettarono dall'alto tegoli e sassi, e chiusero le arse porte con le statue dei grandi cittadini, già poste ivi ad ornamento dei templi e degli archi. In quel furore andò a fiamma il tempio di Giove con gli edifizi d'attorno, e gli assalitori messero tutto a ferro e a distruzione. Sabino, atterrito e come fuori dal senno, smentì la fama acquistata in 35 anni di onorata milizia, e non seppe difendere contro tre coorti la rôcca, stimata inespugnabile anche da fortissimi eserciti. I suoi alla fine, studiosi solo del proprio scampo, gettarono le armi, e fuggirono, chi travestito da schiavo, chi in altro modo. Domiziano si nascose nella notte presso il custode del tempio, e la mattina, travestito da sacerdote d'Iside, trovò via alla fuga. Fu preso Sabino inerme e non fuggente: e Vitellio tentò di salvarlo, ma la furibonda plebe glielo tolse di mano sulle scalee stesse del palazzo, e, fattolo a pezzi, lo trascinò alle Gemonie. Il console Quinzio Attico, che aveva mandato fuori gran bandi pieni di vituperi a Vitellio, si salvò coll'asserire di aver messo fuoco nel tempio, e col pigliare per sè l'odio e l'infamia che andavano ai vincitori 1.

<sup>1</sup> Tacito, Hist., III, 71-76, 78; Dione Cassio, LXV, 17; Svetonio, Domit., 1.

La fama di questi fatti affrettò la marcia dei Flaviani, già venuti da Narni ad Otricoli. Q. Petilio Ceriale, venuto avanti con mille cavalli per la via Salaria, fu respinto e rotto presso alla città. Ma ciò non spense l'ardore degli altri. Invano Vitellio spedì ambasciatori di pace: fu risposto che, ucciso Sabino e arso il Campidoglio, non vi potevano essere accordi 1. Quindi Antonio Primo fece entrare in Roma l'esercito in tre corpi, per la via Flaminia, lungo la ripa del Tevere, e per la via Salaria dalla porta Collina. La plebe andò in rotta al primo urto dei cavalli. Gli invasori trovarono dapprima forte contrasto negli Orti Sallustiani per le vie insidiose e anguste, ove dall'alto delle macerie i nemici gli travagliarono e gli respinsero a lungo. Ma per esser meglio guidati alla fine poterono atterrare ogni ostacolo. In Campo Marzio fu fiera battaglia. I Vitelliani, vôlti in fuga, si raccozzarono dentro le mura: e allora si combattè dappertutto sotto gli occhi del popolo, che, come fosse a festa, applaudiva ora a questi ora a quelli, scopriva il ritiro dei vinti perchè fossero uccisi, e attendeva a rapire, mentre i soldati empivano le vie e le case di strage. Crudele e bruttissimo in quel giorno l'aspetto di Roma piena di battaglie, di sangue, di cadaveri, e al tempo stesso di crapule, di voluttà, di nefande scelleratezze: misti, più che in ogni altra guerra civile, gli estremi lutti e il sozzo esultare di uomini lieti dei mali pubblici 2.

L'ultima battaglia fu al Campo Pretorio, ove i Vitelliani con coraggio degno di miglior causa caddero tutti feriti nel petto. Dopo la città fu tutta in potere dei Flaviani<sup>3</sup>.

Vitellio aveva tentato invano la fuga. Deserto anche dagli infimi schiavi si aggirava pel vasto palazzo con

<sup>1</sup> Tacito, Hist., III, 78-81; Svetonio, Vitell., 16; Dione Cassio, LXV, 18, 19.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Tacito, Hist., III, 83.

<sup>3</sup> Tacito, Hist., III, 84.

l'anima atterrita da quel silenzio di morte. Da ultimo si era nascosto in un vergognoso aguato. Lo scoprì Giulio Placido, tribuno di una coorte, e cavatolo fuori, lo strascinò con le mani legate dietro alle spalle e mezzo ignudo a obbrobriosa mostra nel Fôro, tra le grida insultanti della oscena turba. Con le punte delle spade gli tenevano alta la faccia, perchè la presentasse agli scherni,



Vitellio (Bottari, Museo Capitolino, II, tav. 21)

e vedesse lo strazio delle sue statue cadenti. Lo ricoprirono di fango e di sterco, lo chiamarono incendiario e leccapiatti, lo schernivano della soverchia pinguedine, e della faccia rubiconda pel soverchio bere. Agli insulti rispose solo una volta dicendo: Eppure io fui vostro imperatore. Alla fine lo gettarono alle Gemonie, e il volgo lo straziò morto con la stessa perversità, con cui lo aveva favorito vivente <sup>4</sup>.

Col morire di lui cessò la guerra, non cominciò la pace. I vincitori Flaviani, fatti padroni della città, dapprima uccisero chi incontrassero per via, poi traevano dagli asili i nascosti, e alle uccisioni aggiungevano le rapine. Furono sfondate e rubate le case sotto colore di cercare i Vitelliani. Dappertutto, dice Tacito, grido e lamenti e faccia di sforzata città. Non era facile frenare il furore della soldatesca: e i capi avevano il pensiero ad altro. Domiziano, uscito dai nascondigli e salutato Cesare dai soldati, dapprima nel palazzo imperiale era inteso a mostrare potenza principesca con stupri e adulterii; poi trascorsc a insolenze, e distribuiva a suo talento ufficii in città e nelle province, ed eccitava contro di sè gli sdegni del padre lontano <sup>2</sup>.

La suprema potenza stava in Antonio Primo, che sopra tutto attendeva a spogliare il palazzo dei Cesari. Mandò cavalli contro Lucio Vitellio, fratello del morto, che riconducendo da Terracina le coorti, con cui era andato a frenar la Campania, faceva temere che si riaccendesse la guerra. A Boville Lucio si dètte in mano ai Flaviani e fu spento. I suoi soldati furono condotti a Roma e incarcerati in mezzo agli scherni del volgo.

Fu provveduto con nuovi presidii alla quiete della Campania, e alla fine parve tornata stabilmente la pace. La città era lieta delle lettere scritte d'Egitto da Vespasiano, che parlava modestamente di sè e magnificamente della Repubblica. E il Senato gli decretò tutti gli onori soliti ai principi (a), lo fece console insieme con Tito, e dètte

<sup>(</sup>a) Il decreto, detto volgarmente legge regia, con cui il Senato rivestì

<sup>1</sup> Tacito, Hist., 111, 85; Svetonio, Vitell., 16, 17; Dione Cassio, LXV, 20, 21.

<sup>2</sup> Tacito, Hist., 1V, 39, 46, 47. 51; Dione Cassio, LXVI, 2.

a Domiziano la pretura con potestà consolare. Muciano, che scriveva lettere piene di vanti, ebbe le insegne trionfali a nome della sua spedizione contro i Sarmati, ma in verità per la guerra civile. Ad Antonio Primo furono date le insegne consolari; agli altri capi altri onori.

Mentre tutti applaudivano ai nuovi padroni, solo Elvidio Prisco non apparve adulante. Discorrendosi di rifare il Campidoglio arso, egli propose che si riedificasse a pubbliche spese, e che Vespasiano porgesse aiuto. Col che si aprì la via alla estrema rovina, e fu esempio di quanta libertà godesse Roma sotto il nuovo padrone. Veniva da Terracina; era uno stoico della tempra di Trasca, di cui, come vedemmo, sposò la figliuola. Tacito lo celebra come uomo giusto, spregiatore delle riceliezze, liberissimo d'animo, intrepido nei pericoli. Bandito, quando Trasea fu ucciso, tornò ai tempi di Galba, e in ogni incontro si scagliò contro i delatori, che sotto la tirannia di Nerone erano stati causa di morte ai migliori. Più fieramente d'ogni altro assalì C. Eprio Marcello, peggiore di tutti, ma non riuscì a perderlo, perchè i senatori ebbero paura che con lui non rovinassero troppi.

Mancava il principe, mancavano le leggi per governare i casi presenti: i vinti ardevano di rabbia, i vincitori non avevano autorità, e tutto si avvolgeva nell'incertezza, quando giunse a Roma Muciano, e recò ogni faccenda in poter suo. Comparve in grande apparato di armi, di guardie, di lusso, di grandigie da principe, e fu corteggiato dalla città, pronta a volgersi a ogni fortuna nuova: poi, datosi al severo, tolse di mezzo anche

Vespasiano dell'autorità imperiale, fu inciso in bronzo, e rimane anche oggi in gran parte nel Museo Capitolino, ed è uno dei più cospicui monumenti di Roma antica. Fu stampato dal Grutero, e nelle edizioni di Tacito dell'Oberlino, del Brotier e del Lemaire, e nelle iscrizioni dell'Orelli, vol. I, pag. 567.

gli innocenti che gli dessero ombra, fece mettere in croce Asiatico, liberto potente per tristizie sotto Vitellio, e più tardi uccise anche il figliuolo di questo, per toglier via ogni cagione di discordia; calmò i pretoriani che levavano quasi fiamma di sedizione, accarezzò Antonio Primo, non potendolo assalir di fronte, e, dopo averlo celebrato in pubblico, gli tolse tutta la forza col privarlo dei più devoti soldati; e con lettere a Vespasiano lo fece cader di grazia per modo, che poscia non fu più parola di lui.

Per queste arti di Muciano la città a poco a poco tornò in potere delle leggi e dei magistrati. Ma non cessavano gli assalti contro i delatori arricchitisi sotto Nerone; e vi ebbero fiere batoste in senato, e fu coperto di improperii Regolo, iniquissimo fra gli accusatori. Elvidio si rifece contro Eprio Marcello: e Musonio Rufo assali Celere, che aveva perduto Barea Sorano, suo discepolo e amico. Ma Domiziano si fece a intercedere per questi ribaldi. Muciano stesso, per cessare le contese, la prese apertamente pei delatori, che andarono salvi.

In questo mezzo giunsero avvisi di una grande rivolta di Germani e di Galli, e della distruzione delle legioni sul Reno. Eccitatore primo del moto era Claudio Civile, nato in Batavia (Olanda) di regia stirpe, e destro più di ogni barbaro, e fierissimo odiatore della signoria forestiera; si chiamava Sertorio ed Annibale, per essere com' essi cieco da un occhio. Da giovane militò pei Romani, da cui patì prigionia ed ebbe un fratello spento. Quindi, cresciuto nell'odio, giurò di non tagliarsi i capelli, finchè non avesse fatta vendetta di sè e della patria colla cacciata degli stranieri. Rivolse tutti gli sforzi della sua energica anima a fare un solo impero dei Batavi, dei Galli e dei Germani, e in questo intento com-

<sup>1</sup> Tacito, Hist., IV, 1-11, 39-46, 80; Svetonio, Domit., 1; Dione, LXVI, 12.

battè da croe, eccitò con ardente eloquenza gli oppressi radunati in un sacro bosco. Diceva, la natura aver fatto liberi anche gli animali muti: la virtù esser bene proprio dell'uomo; gli Iddii stare coi forti. Mandò messaggi ai lontani, e parlando a questi di preda, a quegli di libertà, agli altri di gloria, destò un moto terribile.

Per far suo pro della guerra civile, che teneva divisi i dominatori, dapprima simulò di seguire la parte Flaviana, e ne ebbe aiuti al suo intento, e potè armare i suoi Batavi, cacciare i presidii stranieri dall'isola, e impadronirsi delle navi romane del Reno, e quindi sollevare Galli e Germani. Tirò a sè Classico e Tutore, duci dei Treviri, e quel Giulio Sabino Lingone, che si vantava bastardo di Giulio Cesare, e che poi fu reso celebre dalle sue sciagure, e dall'affetto di Eponina sua moglie.

Le legioni del Reno erano in piena anarchia: ardenti per Vitellio i soldati, inchinevoli a parte Flaviana i capi; tutto pieno di sospetti, di licenza, di zuffe. Ordeonio Flacco, capo supremo, uomo lento e pauroso, fu accusato di tradimento dai soldati e spento; Dillio Vocula assassinato da un disertore: degli altri duci chi imprigionato, chi scampò colla fuga. Fra tanto disordine Civile ebbe modo a vincere dappertutto. Le legioni furono battute a Bonna, a Magonza, a Novesio (Neuss): gli accampamenti stretti con ferro e fame, e dopo lungo contrasto espugnati; e i soldati, tra cui erano molti ausiliarii barbari, con nuovo obbrobrio giurarono fedeltà all'impero dei Galli.

Dopo le quali cose gli oppressi, stimando giunta l'ora estrema della dominazione di Roma, inalzarono l'animo a grandi speranze; e Ubii, Tungri, Treviri e Lingoni, radunati in Colonia, si gridarono liberi. Per le Gallie i Druidi dicevano, l'incendio del Campidoglio esser segno del cielo annunziante la fine della potenza di Roma, e promettente l'impero del mondo ai Transalpini. Ai Ger-

mani accresceva animo la profetessa Velleda, che aveva predetto le prime vittorie.

Ma i sollevati non raggiunsero l'intento finale perchè non fecero provvedimenti pari all'impresa, non guardarono i passi delle Alpi, per cui veniva il nemico a schiacciarli, e si mostrarono discordi e gelosi, quando più bisognava unità di consigli e di sforzi: Civile, mirando a più alto scopo, non volle giurare nell'impero dei Galli; e fra questi presto scoppiò fiera discordia per opera dei partigiani di Roma. Giulio Sabino, che prese nome di Cesare, fu battuto dai seguaci della fortuna romana, e scomparve, e fu creduto estinto nell'incendio della sua casa. Gli altri Galli convennero a generale assemblea nella città dei Remi (Reims) per deliberare sul partito da prendere. Ma come ogni città metteva innanzi le sue ambizioni e i suoi titoli a esser capitale dell'Impero non ancora creato, le vane gare impedirono di ascoltare chi eccitava alla lega e alle armi, e quindi tornò inutile anche questa ultima prova, contro la quale già erano in via nuove forze da Roma.

Muciano, ordinate come meglio poteva le cose della città, mandò quattro legioni contro i sollevati, ne chiamò altre di Britannia e di Spagna, e dètte il governo dell'impresa a Q. Petilio Ceriale, e si apparecchiava a partire egli stesso alla volta delle Gallie. Anche Domiziano ardeva di correre oltr'Alpe, ma Muciano ne ritardò a suo potere la partenza, affinchè colle sue sfrenatezze e coi mali consigli non rovinasse la pace e la guerra.

Appena giunse fra i sollevati la prima legione romana, fu battuto a Bingio (Bingen) Tutore coi Treviri; e quindi Valentino, altro duce di essi, che corse alla riscossa, fu sconfitto e preso a Rigodulo (Riol) nel piano della Mosella da Ceriale, arrivato per la via di Magonza. A Colonia vennero innanzi al duce le legioni che avevano giurato fede al nemico: erano stupide per la vergogna, e davano di sè spettacolo miserando. Ceriale le perdonò e fece loro coraggio, sperando che con forti prove si purgherebbero dalla passata vergogna.

Il ducc romano, impetuoso e non rispettivo nel maneggiar la guerra, fu più volte a pericoli estremi. Mentre poneva le stanze nella capitale dei Treviri (Treves) fu inopinatamente assalito di notte da Civile, da Classico e da Tutore che, presa una parte del ponte della Mosella, mandarono le legioni in rotta. Ma egli con gran francliczza riparò alla sua trascuranza, e respinse gli assalitori, c arse il loro campo. Poscia li fiaccò e Castra Vetera (Xanten) (a) in più grossa e più decisiva battaglia, dopo la quale Civile fu forzato a ritirarsi eogli altri in Batavia. Ceriale lo insegui anche colà, e messe a guasto il paese, destò tumulti nel popolo stanco dei lunghi travagli, c dall'altra parte indusse la profetessa Velleda a ispirare pensieri di pace ai Germani. Onde Civile, disperato di quell'impresa alla fine cessò dalle armi, e fu conclusa la pace a patto che i Batavi rimanessero alleati, non sudditi, che non pagassero tributo, e fornissero, come per l'avanti, uomini a Roma !.

Muciano e Domiziano, che seppero della rotta dei Tre-

<sup>(</sup>a) Vetera fu per un pezzo la principale piazza di guerra della Germania Inferiore. Ivi molte legioni lasciarono ricordo di sè. Nei dintorni si trovarono molte tombe dei tempi di Augusto, di Druso, di Germanico, di Claudio, di Caligola, di Nerone, dei Flavii e degli Antonini. In niun altro luogo del Reno rimasero tanti oggetti di arte romana, come gioielli, cammei, figurine di bronzo, vasi cinerarii, frammenti di armi, ecc., che ora adornano il museo della moderna città. Si trovano anche avanzi della via militare che congiungeva Vetera a Colonia Agrippina. Più tardi la piccola città di Xanten sorta sulle rovine di Vetera andò famosa nel poema dei Niebelangen pel palazzo di Sigismundo e di Siegelinda, genitori di Siegefrido, croe principale di quest'epopea. Vedi De Ring, Ètablissements romains du Rhin et du Danabe, vol. II, pag. 6-11.

<sup>1</sup> Tacito, Hist., IV, 12, 37, 54-70, V, 14-26.

viri prima di giungere alle Alpi, non procederono più oltre di Lione: e Muciano colse da questa notizia il destro per impedire al giovane principe di accostarsi all'esercito. Gli disse non essere della sua dignità andare, finita la guerra grossa, a imprese, cui bastavano minori duci. E Domiziano, accortosi dell'arte, fece sembiante di



Il giovane Domiziano (Icon. Rom., pl. 34).

non intenderla, ma è fama che da Lione tentasse Ceriale per averne l'esercito in sua mano, nè si sa, se per far guerra al padre o al fratello. Ad ogni modo Ceriale lo eluse destramente, come fanciullo bramoso di cose vane, e il principe tornò a Roma senza aver fatto nè bene, nè male, quantunque l'adulatore Giuseppe Flavio seriva ehe si rieoprì di gloria per geste superiori ai suoi anni, e attribuisea a lui tutto l'onore della vittoria sui barbari.

La guerra finita in Occidente continuò ancora qualche tempo in Oriente. Vespasiano governava dall'Egitto ogni faceenda. Mandò armi a rieaeeiare oltre il Danubio i Sarmati, ehe passati nella Mesia, e ucciso il presidio romano, mettevano le contrade a ferro e a fuoco. In Egitto gli venne un'ambasciata dal re dei Parti eoll'offerta di 40 mila eavalli di aiuto, ehe egli rifiutò. Di là spediva suoi ordini in ogni parte, intento ad assodare con ogni mezzo la nuova potenza. È narrato che in Alessandria, per aequistarsi autorità e maestà, facesse miracoli su cieehi e rattratti guariti al suo toeco, e elie nel tempio di Serapide vedesse, come se fosse presente, un Basilide elie era lontano 80 miglia. E vi fu elii credè e feee testimonianza a queste imposture degli adulatori e dei preti egiziani, ehe facevano la eorte al potente, mostrandolo amato dagli Dei. Egli pensò a raecoglier denari ponendo gravi tributi, di eui gli Alessandrini lo maledissero. Ma le sue eure erano principalmente all'Italia, ove mandò navigli carichi di grano per fornire Roma, ridotta quasi alla fame: e, mentre aspettava i venti favorevoli alla sua partenza, mandò Tito a compiere la guerra giudaica colla espugnazione di Gerusalemme 2.

I Giudei, spogliati, eome vedemmo, di tutto il loro territorio, si erano ricoverati nella metropoli, ove la grande moltitudine portò l'anarchia, la pestilenza e la fame. La parte elle governava al eominciar della guerra fu abbattuta dagli Zelanti, i quali, armati di feroce audaeia, accusarono gli avversarii di tradire la patria, e ne fecero

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Tacito, Hist., IV, 85, 85; Svetonio, Dom., 2; Giuseppe Flavio, Guerra Giudaica, VII, 4, 2. Vedi anche Silio Italico, III, 607-608.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Tacito, Hist., IV, 51, 52, 81, 82; Dione Cassio, LXVI, 8; Svetonio, Vespas., 7; Giuseppe Flavio, Guerra Giud., VII, 4, 3.

macello; e ordinatisi alla difesa giurarono di non cedere, finchè avessero mano da reggere un ferro. Anima e capi dell'impresa furono Giovanni di Giscala e Simone, figlio di Giora, che combatterono da eroi fino agli estremi.

La città, mirabilmente afforzata, era chiusa per ogni parte in circa quattro miglia di giro da mura di grossi macigni coronate di 164 torri, e fornite di parapetti. Nell'interno l'arte aveva fortificato le colline, forti già per



Veduta di Gerusalemme presa dalla valle di Giosafat (Taylor)

natura. Il Sion, o alta città, aveva torri, e bastioni, ed era circondato di particolari mura, di fosse e valloni. Così le colline di Acra e del Moria dette Città Bassa rispetto alle alture di Sion, e la Città Nuova, comprese nel comune recinto, stavano separate l'una dall'altra dentro mura distinte. Sul Moria elevavasi il tempio con due recinti, chiusi l'uno nell'altro, e in vicinanza sorgeva su nudo scoglio la mirabile fortezza Antonia fiancheggiata

di torri: la quale per via di un ponte comunicava col tempio, e stava come legame delle altre difese. I palazzi stessi solidissimi e muniti di torri potevano, al bisogno, aiutare le difese e le offese!

I difensori avevano 24 mila uomini disciplinati e armati, a cui aggiungevasi una grandissima turba di popolo credente che ai Giudei fosse promesso l'impero del mondo, e quindi pronto in ogni occorrenza a piombare da ogni parte addosso ai nemici. Tito, famoso per sue valentie e consigli di combattitore e di duce, e caro ai soldati perchè affabile e prode e partecipante alle comuni Aunidi Ro. fatiche, giunse ai primi di aprile sotto le mura della forte ma <sup>23</sup>. di città con terribile apparato di macchine, con circa 80 mila uomini tra legionarii e ausiliarii, e bande di Arabi, nemici, come vicini, ai Giudei, e molti venuti di Roma e d'Italia per pigliar parte, prima di altri, alle fortune dei principi nuovi 2: e aveva ai suoi ordini valenti ufficiali tra cui si ricordano il giudeo Tiberio Alessandro, Sesto Cereale, Larcio Lepido, Tittio Frugi. Aterio Frontone, e M. Antonio Giuliano ().

Al primo avvicinarsi coi suoi cavalieri Tito stesso corse pericolo di cadere in mano ai nemici venutigli impetuo-samente addosso da una porta che all'improvviso fu aperta, e scampò coll'aiuto del suo freddo coraggio, e del forte e veloce cavallo. Nel giorno appresso pose le truppe dai lati di borea e di ponente, e poscia mandò Giuseppe Flavio sotto le mura per esortare alla resa i Giudei, i quali alla vista del traditore divennero viepiù

2 Giuseije Flavio, Guerra Giud., V, 1, 2 e 6: Tacito, Hist., V, 1 e 13.

<sup>(</sup>a) Giuseppe Flavio, VI. 4, 3. Per la storia di essi vedi Leon Renier. Sur les officiers qui assistment au conseil de guerre tenu par Titus, avant de livrer l'assaut ou temple de Jerusalem, in Mêm. de l'Institut impérial de France, Paris, 1867. tome XXVI, pag. 201-321.

<sup>1</sup> Salvador. De la domination romaine en Judée, chap. 18 c 19; Taylor, La Syrie, l'Egypte, la Pulestine et la Julee, vol. I, pag. 271, Paris 1830.

furiosi, e dopo avere risposto con una grandine di pietre e di dardi, uscirono impetuosamente a distrugger le macchine, e messero in disordine gli assediatori. Pure, a malgrado dei fieri contrasti, ai primi di maggio fu aperta la breccia, e Tito entrò con duemila uomini nella Città Nuova: ma i difensori, usciti ad un tratto da tutte le case, gli piombarono addosso con tanto impeto, che dopo aver perduti molti soldati fu forzato a ritrarsi velocemente fuori delle mura, prima che gli fosse preclusa la via. Breve vittoria. I Romani, ardenti di vendicare la sconfitta e la fuga, tornarono più furiosamente all'assalto, e dopo tre giorni di terribile battaglia rimasero padroni del quartiere contrastato, e ai Giudei fu forza ritirarsi dentro le mura della Città Bassa.

I mesi di maggio e di giugno furono spesi a combattere la fortezza Antonia, guardata da Giovanni di Giscala, che mostrò suprema energia, ed ebbe sì devoti i soldati, che a ogni suo cenno incontravano i pericoli a gara. Tito schierò fanti e cavalli nei sobborghi, e per crescer terrore ai nemici fu largo di strazii ai prigionieri: tagliò loro le mani, e ne mise in croce fino a 500 per giorno. Gli assediati alla orribile vista si accesero viepiù alla difesa, e imprecando al feroce oppressore, si scagliarono a metter fuoco alle macchine, e respinsero gli assedianti nel loro campo. Fu questo un supremo sforzo. Soldati e popolo, usciti dalle mura, si avventavano furibondi contro le aste romane, respinsero i nemici da ogni parte, e assediatili negli alloggiamenti combatterono terribilmente un giorno intero. Le legioni erano a estremo pericolo, se la cavalleria non isbandava gli assalitori, forzandoli a ritornare in disordine dentro alle mura.

Tito, cui importava affrettare la fine, ventilati vari partiti, ordinò una circonvallazione per chiudere ogni entrata alle vettovaglie, e vincere colla fame. E presto anche questa si aggiunse agli orrori della guerra, e portò seco crudele pestilenza e infinita mortalità. Mctte spavento il ricordo dei mali patiti dalla infelice città, ove è detto che una donna, per fame, mangiò il suo figliuolo. In mezzo ai moltiplicati flagelli crebberò anche le furie civili, c le crudeltà contro i partigiani di Roma, accusati di nascondere le provvisioni. Le vie erano ingombre di cadaveri: tutto pieno di orrore e di morte. Pure l'odio alla schiavitù sosteneva ancora le forze dei difensori, che ricordando animosi il loro giuramento erano fermi a re-

spingere qualunque proposizione di accordi.

Sulla fine di giugno l'ariete ruppe il muro della fortezza Antonia, c ne fece crollare una torre: ma dalla breccia gli assediatori videro sorgere un nuovo bastione, forte come il primo, fatto inalzare da Giovanni di Giscala. Onde i Romani atterriti cominciavano a disperare dell'impresa, e fu d'uopo di tutta la costanza del duce per tenerli fermi e rinfiammarne colla cloquenza il coraggio. Alla fine una sorpresa, aiutata forse dal tradimento, fece cadere la fortezza. Tito nei silenzi della notte fece salire 22 uomini per le rovine della torre crollata, e li seguì con grossa schiera di prodi. I difensori, atterriti alla improvvisa vista, si precipitarono in tumulto fuori della fortezza, e si volsero al tempio, ove aiutati dalle forze di Simone Giora obbero modo a far testa. Fu combattuto tutta la notte fra le tenebre in disordine, a ventura: e alla nuova lucc la battaglia continuò a corpo a corpo dieci ore con prove di eroica prodezza da ambe le parti: e per quel giorno il tempio fu salvo.

Prima di procedere a nuovi assalti, Giuseppe Flavio tornò a gridare ai Giudei di arrendersi. Tito stesso fece esortazioni, e minacciò, se non si arrendessero, di ardere il tempio di Dio, e spinse per più giorni l'ariete contro i baluardi, che lo accerchiavano. Vane prove. I Giudei, risoluti a seppellirsi nelle rovine, non dettero ascolto ad esortazioni o minacce, e comecchè rifiniti dalla fame re-



l'ito in atto di armgare i soldati (Mongez, Icon. Rom., XXXIII, n. 1).

spinsero fieramente gli assalti, sventarono le sorprese, precipitarono dall'alto chi tentasse di salire per le scale. Ma non poterono chiuder la via, che gli assalitori si aprirono colle fiamme al primo, e quindi al secondo recinto del tempio. Invano Tito gridò di arrestare la distruzione: i soldati, cupidi di predare e di finir la guerra, dettero nutrimento all'incendio: e fu distrutto il sontnoso edifizio, e molti guerrieri rimasero ravvolti in quella grande rovina. È narrato di prodigii e di segnali terribili veduti nel tempo della fiera battaglia: e oltre ogni credere tremenda fu la strage menata dai vincitori. Seimila, tra donne e fancinlli, perirono di fuoco sotto il portico reale: il sangue corse a rivi sui gradini del tempio.

Simone Giora e Giovanni di Giscala, seguiti dai più prodi, riuscirono con disperato sforzo ad aprirsi una via tra le fiamme e i nemici, e, ritiratisi nell'alta città, fecero le ultime prove tra le fortificazioni di Sion. Tito promise salva la vita a chi si arrendesse: ma sentì ripetere il terribile giuramento, e allora furioso pronunziò l'estremo esterminio, e fece battere incessantemente le mura. I più dei difensori erano caduti di ferro, di fame, di pestilenza: e tutti aveva abbandonato omai la speranza.

Aperta la breccia, i Romani entrarono (7 settembre) gridando vittoria: e i loro vessilli sventolarono sulle torri di Sion. En menato incredibil macello: necisi, oltre ai soldati presi colle armi, anche i vecchi inermi. In pochi giorni perirono undicimila persone di dolore e di fame, e il numero totale dei morti durante l'assedio vuolsi che ascendesse a più d'un milione (a). I principali capi fecero invano ogni sforzo per sottrarsi alla rabbia nemica. Riusciti dapprima a ripararsi per cloache e caverne, alla

<sup>(</sup>a) Giuseppe Flavio, VI, 9, 3, dice che gli uccisi devante l'assedio furono un milione e centomila. Giusto Lipsio, *De Constant a*, II, 21, contando anche i periti nella guerra di Vespasiano, dà in tatto la somma di un milione e 240 mila.

fine furono presi. Giovanni ebbe condanna di perpetua prigione, e Simone fu serbato alle onte del trionfo, e a crudissima morte. Vi ebbero circa centomila prigioni: i più giovani riserbati al trionfo, gli altri destinati ai lavori pubblici e a pasto delle fiere nel Circo. La città rimase tutta una rovina; l'aratro passò dove già sorse il



Ruderi del recinto del tempio di Gerusalemme (De Saulcy, Voyage autour de la Mer Morte, ecc., pl. XXIII a, e XXIV, l e 2).

magnifico tempio, e i Giudei scampati cominciarono la loro dispersione pel mondo (°).

(a) Delle ultime sciagure di Gerusalemme dètte particolareggiato raccento Giuseppe Flavio, il quale recentemente ebbe un accurato e importante commento in un'opera del De Saulcy (Le derniers jours de Jérusalem, Paris 1866) che in questo intento si recò due volte a Gerusalemme, e vi fece lunga dimora per bene studiare la città e i suoi con-

Tito lodò il valore dei suoi, distribuì fra essi le ricche spoglie, pose un presidio a Gerusalemme, e lasciata ad altri la cura di pigliare le fortezze di Massada, di Herodion e di Macheronte, che lungi dalla capitale reggevano ancora, si apparecchiò a muovere a Roma per far cessare la voce che lo accusava di voler farsi indipendente dal padre, creando per sè un impero d'Oriente. Ma prima di mettersi in via festeggiò a Berito e a Cesarea l'anniversario del padre e del fratello: e in quei giuochi i vinti Giudei furono forzati a combattere colle fiere o a uccidersi a vicenda, e più migliaia furono arsi vivi, per rendere più vera l'imagine di ciò che era accaduto a Gerusalemme <sup>1</sup>.

Le terre giudaiche andarono poscia vendute, e i Giudei di qualunque parte del mondo furono obbligati a pagare ogni anno due dramme a testa al tempio di Giove Capitolino, come già facevano a quello di Gèrosolima<sup>2</sup>.

Prima che fosse compiuta la guerra giudaica, Vespasiano si era incamminato alla volta d'Italia. Sopra una nave da carico tragittò a Rodi e in Grecia, e toccata Corcira approdò a Brindisi, ove, fra i plausi del popolo,

torni, e cavarne piante e livelli, e così comprendere e spiegare tutte le particolarità narrate dallo storico che fu testimone oculare. Egli ricereò amorosamente ogni angolo della città, ogni rovina delle sue mura, ogni ricordo che potesse dar nuova luce al racconto della tremenda catastrofori riconobbe e notò tutti i punti assaliti e difesi, segui minutamente la strategia dei Romani, e i loro accampamenti, gli immensi lavori dell'assedio, i combattimenti giornalieri fra assedianti e assediati, e ritrasse le abominevoli e terribili scene della città in quell'enorme moltitudine di popolo decimato dalla carestia, dalle malattie e dalle stragi della guerra civile. Di lui vedi anche Voyage autour de la Mer Morte et dans les Terres Bibliques, Paris 1853.

<sup>1</sup> Giuseppe Flavio, Guerra Giud., V, 1-13, VI, 1-10, VII, 1-10; Tacito, Hist., V, 1-13; Dione Cassio, LXVI, 4-7.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Giuseppe Flavio, Guerra Giud. VII. 6, 7; Dione, LXVI, 7; Svetonio, Dom., 12; Tertulliano, Apolog., 18; Appiano, Syr., 50.

fu accolto da Muciano e dai maggiorenti di Roma venuti a incontrarlo. Egli, cortese a tutti, fu severo con Domiziano, di cui conosceva le insolenze e la trista natura. Per tutta la via corsero in folla le genti a vederlo e a salutarlo festosamente. A Roma più solenne la gioia con lieti conviti e sacrificii agli Dei. Tutti pieni di alte speranze cantavano inni al principe, e lo salutavano Salvatore 1.

Le feste si rinnovellarono, più mesi dopo, all'arrivo del vincitore di Gerusalemme. Tito, facendosi avanti al padre come per rispondere a chi lo accusava di trame, disse con effusione: *Eccomi, eccomi, o padre!* <sup>2</sup> E Vespasiano lo accolse festevolmente, e per toglier via ogni dubbio e timore lo prese a compagno in tutti gli ufficii della potenza imperiale. Socio nella censura e nella potestà tribunizia, collega in sette consolati, primo ministro, e da ultimo prefetto del pretorio: e d'ora in poi ebbero in comune gli adoratori e i pubblici voti (°).

Il padre e il figlio uniti menarono insieme un solo e comune trionfo della vinta Giudea, e di Gerusalemme distrutta, del quale serba anche oggi vivo ricordo l'arco di Tito, uno dei monumenti più conservati di Roma (<sup>b</sup>).

<sup>(</sup>a) Svetonio, Tit., 5; Censorino, De die nat., 17. Un Trofimo fondò per essi sul Celio il collegio dei cultori o devoti Numinis Dominorum. Vedi Marini, Arval., 1, 113; Maffei, Mus. Veron., 96, 5; Morcelli, De Stilo inscript., 1, 348. Nella censura si vedono uniti anche sopra una medaglia. Vedi Giorn. Arcad., 1822, vol. XVI, pag. 57-79.

<sup>(</sup>b) L'iscrizione sull'arco dice: Senatus populusque romanus Divo Tito Divi Vespasiani F. (ilio) Vespasiano Augusto. In altro monumento il Senato e il Popolo romano celebravano Tito quod praeceptis patris consiliisque et au piciis gentem Indaeorum domuit et urbem Hierosolymam omnibus ante se regibus gentibusque aut frustra petitam aut omnino intentatam delevit. Vedi Orelli, Inser., 759, e Henzen, ivi, vol. III, p. 73. — Paolo Orosio (VII, 9) conta questo come il CCCXX dei trionfi

<sup>1</sup> Giuseppe Flavio, Guerra Giad., VII, 2 e 1; Dione Cassio, LXVI, 9, 10.

<sup>2</sup> Svetonio, Tit., 5.

Lo storico giudeo con trista compiacenza disse la gioia sovrumana del popolo, le sontuosità della pompa, le ineffabili miserie dei vinti. Niun particolare fu per lui lasciato da parte. Lietamente vide Vespasiano e Tito lau-



Arco di Tito (Canina, Edifizi, IV, tav. 246).

reati e vestiti di porpora, uscire, all'aurora, dal tempio di Iside, e avviarsi ai Portici d'Ottavia; e ivi le accoglienze dei senatori, dei magistrati e dei cavalieri, ejil

romani. Poi se ne aggiungono altri trenta, finchè Diocleziano chiude nel 302 la serie dei trionfanti. Vedi Goell, De triumphi romani origine, permissu, apparatu. via, Schleize 1854, pag. 43.

<sup>1</sup> Giuseppe Flavio, Guerra Giud., VII, 5

giubilare dei soldati coronati d'alloro e vestiti di seta, e le pubbliche preghiere dei trionfanti, e il pranzo usato in tali occasioni prima di mettersi in moto: poi il sacrifizio agli Dei custodi della porta trionfale, e lo sfilarsi della grande processione per le vie, pel Circo Flaminio, e pel Circo Massimo affollati di popolo plaudente. Niuno è rimasto a casa quel giorno in cui può vedersi riunito ciò che di più bello e più ricco possederono mai gli uomini più fortunati: innumerabili lavori di oro, di argento e d'avorio, vesti purpuree, vesti babilonesi divisate a pitture finissime, gemme in tanta abbondanza da smentire l'opinione che tiene una rarità le pietre preziose; imagini di Dei di maravigliosa grandezza, di preziosa materia, di squisito lavoro; animali d'ogni sorta splendidamente arredati; i partecipanti al trionfo adorni in non più vista maniera; coperti di porpora e d'oro anche gli inservienti alla pompa, e del pari adorni i 700 prigioni scelti pel trionfo tra i giovani più belli della Gindea.

Poi maraviglie di macchine guerresche a tre e quattro piani, intarsiate d'oro e d'avorio, con aurei drappelli, e in cima le imagini dei capi delle città soggiogate nell'atteggiamento in cui furono presi. Su quadri di verità portentosa la guerra fa grande mostra di sè in figure di città messe a fuoco, ed a fiamme, in falangi nemiche menate a sterminio, in mura di strana grandezza cadenti all'urtar degli arieti: e vittorie contro fortezze poste sulle vette dei monti, e incendii di templi, e case rovinanti addosso ai padroni, e ogni luogo pieno di sangue e di morte.

Dietro, una lunga mostra di navi e molte altre spoglie alla rinfusa. Ma soprattutto è detta notevole la comparsa delle spoglie del tempio di Gerusalemme, stato il più magnifico e più ricco del mondo. Vedevasi la mensa d'oro pesante molti talenti, il candelabro d'oro a sette lucerne, e il codice delle leggi giudaiche: e quindi molti simulacri d'avorio e d'oro, seguiti da Vespasiano e da Tito sul carro trionfale, con Domiziano procedente dappresso sopra superbo destriero.

Giunti al tempio di Giove Capitolino, termine della processione trionfale, secondo l'uso aspettarono che venisse la notizia della morte del più terribile capo. Simone, figlio di Giora, condotto tra i prigionieri, fu con un laccio al collo trascinato nel Fôro, e percosso di verglie e ucciso. All'annunzio che cgli avea cessato di vivere scoppiò un feroce grido di gioia a cui seguirono sacrificii e preghiere. Poscia i principi si ridussero a grande banchetto alla reggia, e i cittadini in loro case fecero festa a mense lautamente imbandite. Tutti tripudiarono sulle stragi e sulle rovine di un popolo straziato con una barbarie di cui non trovasi pari esempio tra genti civili.

L'arco di Tito che, come dicemmo, rimane monumento di questo grande e atroce trionfo, nei bassirilievi di cui diamo il disegno, ci mostra istoriata una parte della pompa: dapprima il trasporto del candelabro, e della mensa d'oro con un vaso per le libazioni, e le trombe annunziatrici del giubileo; quindi l'imagine del fiume Giordano portato prigioniero sopra una barella, e le vittime destinate al sacrifizio sul Campidoglio; e da ultimo il vincitore coronato dalla Vittoria su carro tratto da quattro cavalli guidati da Roma <sup>1</sup>.

Dopo tanto infuriare di tirannide e di guerra tornava finalmente la sicurezza e la pace: e le genti benedissero come salvatore l'uomo, che nel nuovo grado si porgeva senza fasto, e umano e cortese, dando a tutti facile accesso, non tenendo guardie alle porte, e non pensando

<sup>1</sup> Vedi Bartoli, Admiranda, tab. 4-6, e Rossini, Archi onorarii e funebri degli antichi Romani sparsi per tutta Italia, Roma 1836, tav. 34. Vedi anche Braun Bassorilievo rappresentante l'accoglienza d'un trionfatore presso i portici d'Ottavia, in Annal Istit., 1854, pag. 78-79.

CAP. III.] 493







Trionfo sui Giudei figurato nei bassirilievi dell'arco di Tito (Bartoli e Rossim)

Vannucci — Storia dell'Italia antica — IV.

ad altro che a riordinare lo Stato, e a soccorrere ai travagli del mondo, e lavorando i giorni e le notti a questa grande opera 4. Con molti sforzi riparò subito ai mali più gravi; rimesse in freno i licenziosi soldati, licenziò molti dei vinti, e con severa disciplina tolse l'audace baldanza ai compagni della vittoria 2. Come da più tempo non si faceva giustizia, e i delitti rimanevano impuniti, egli, oltre a rendere ragione da sè stesso, provvide al modo di spacciar subito le liti, che prima duravano eterne, e ordinò un tribunale con autorità di giudicare e fare restituire le cose rubate durante la guerra 3. Fattosi poscia censore con Tito, riformò il Senato e l'ordine equestre, togliendone gl'indegni, e mettendovi i cittadini più onorati d'Italia e delle province. Creò nuovi patrizi, crebbe fino a mille le famiglie senatorie, di cui rimanevano appena duecento, e al senno del Senato, divenuto come una rappresentanza di tutto l'Impero, sottomise ogni affare importante 4.

Ma soprattutto importava ristorare le finanze, di cui i suoi predecessori avevano fatto tristissimo governo. Trovando vuoto l'erario, Vespasiano dichiarò che bisognavano 40 miliardi di sesterzi (circa dieci miliardi di lire) per riparare ai mali pubblici e privati, e far sussistere lo Stato ("). Per raccogliere questa somma fece un nuovo catasto, che gli desse modo e regola a stabilire nuove gravezze ", rimesse su quelle tolte da altri, aumentò

<sup>(\*)</sup> Professus, quadringenties millies opus esse, ut Respublica stare posset. Svetonio. Vespas., 16. Altri leggono quadragies millies, cioè 1 miliardi di sesterzi.

<sup>1</sup> Svetonio, Vespas , 12; Plinio, Hist., Nat., II, 5; Plinio, Epist., III, 5; Dione Cassio, LNVI, 10.

<sup>2</sup> Svetonio, Vespas., S.

<sup>3</sup> Tacito, Hist., IV, 40; Svetonio, Vespas., 10; Dione Cassio, LXVI, 10.

<sup>4</sup> Tacito, Agric., 9; Svetonio, Vespas., 9; Dione Cassio, LXVI, 10; Capitolino, M. Antonini vita, 1; Aurelio Vittore, De Caesaribus, cap. 9.

<sup>5</sup> Frontino, De coloniis, in Goes., Rei agrar. auctores, pag. 127 e 146.

e raddoppiò i tributi ad alcune province 1, e se dètte il diritto del Lazio a tutta la Spagna 2 tolse la libertà all'Acaia, cui l'aveva restituita Nerone, e alla Licia, a Rodi, a Bizanzio e a Samo, per aver modo a sottoporre questi luoghi alle gravezze dei sudditi: e col medesimo intento ridusse a province la Cilicia e la Commagene, state finqui sotto il governo di re, riunendo quest'ultima alla Galazia sotto un governatore imperiale (a). Nè ad Antioco, re della Commagene, valsero i servigi resi a Roma sotto Gerusalemme. Il governatore di Siria lo accusò di intendersela coi Parti, e mossagli guerra, gli prese Samosata sua capitale, importantissima per esser ai passi dell'Eufrate, pose il re in catene e lo mandò a Roma, dove gli fu fatta abilità di vivere colla sua donna e coi figli 3.

A sollievo delle esauste finanze ricompensò i veterani licenziati dopo la guerra civile coll'aggiungerli agli antichi coloni di Ostia, di Rieti, di Spello, di Pozzuoli, di Nola e di Fôro Popilio in Campania, e in altri luoghi del Sannio, di Apulia e Calabria, e mandò nuove colonie in Spagna, in Elvezia, in Pannonia, in Tracia e nell'Asia (b).

<sup>(</sup>a) Svetonio, Vcspas., 8; Borghesi, Iscrizioni di Sepino, in Oper., V, 348. Svetonio pone anche la Tracia, ma questa era provincia fino dai tempi di Claudio, come si ha dalla Cronaca di Eusebio. Aurelio Vittore (De Caes., 9) ha Cilicia Trachea. E invece di Tracia debbe leggersi in Svetonio Trachea. Vedi Spanheim, Orbis Romanus, pag. 260, e Turnebius, Advers., XXIV, 36.

<sup>(</sup>b) Zumpt, De Colon. Roman. milit., in Comment. Epigraph., p. 394-398. Il nome dei Flavii si trova tra gli Elvezii ad Aventico (Avenches), a Vindonissa (Windisch) e altrove (Orelli, 212, 363, 364, 380, 381, 437, 5026; Henzen, 5256, e Mommsen, Inscr. Helvet., 18, 168, 249). Plinio (IV, 34) ricorda Flaviobriga in Spagna. A Sirmio (Mitrovic) in Pannonia si trova la colonia Flavia Sirmiatium (Corp. Inscr. lat., III, pag. 418 e n. 753). In Tracia i Veterani fondano la colonia Flavia Pacensis a Develto (Plinio,

<sup>1</sup> Svetonio, Vespas. 16; Dione, LXVI, 8.

<sup>2</sup> Plinio, Nat , Hist., 111. 1, 15.

<sup>3</sup> Giuseppe Flavio, loc. cit., VII, 7.

Fu detto ehe Vespasiano anche delle orine feee capitale per rinfreseare l'erario (a), e come con arguzie rispose a chi lo rimproverava di non guardare a modi per raccoglier pecunia. Accostò al naso di Tito i primi denari raccolti dal nuovo tributo, dicendogli che non putivano, quantunque venuti da quella putida fonte 1. La eronaca scandalosa narrando questo e altri simili aneddoti aggiunse che egli andò anche più oltre, e si dètte a mercature vergognose, e per denari vendeva le assoluzioni di rei e d'innocenti, dava i pubblici ufficii ad uomini tristi e rapaci per guadagnare poi condanuandoli allorchè si fossero arriceliti colle rapine, o per ispremerli, secondo il suo detto, come le spugne 2, quando son piene. Tutto questo potè essere esagerato dalle voci maligne: ma dovè esservi un fondamento di vero, perchè anche lo seandalo ha qualehe rispetto al probabile, e nelle sue esagerazioni non corre a inventare eolpe che non esistono affatto. Tacito narra che Mueiano era stato maestro in dar vinte le cause a chi più potesse pagare, e ehe per far denaro usava delazioni e rapine. Le quali cose, fatte dapprima per le necessità della guerra, rimasero anche in tempo di pace, e poi furono anche dal

IV, 18, e Zumpt, loc. cit.) dove fu l'antica Zela: e Siscia (Sziszel) nella Pannonia Superiore chiamasi Flavia nell'iscrizioni (Orelli, 3075, e Mommsen. Corp. Inscr. lat., III, pag. 501). Sichem in Palestina diviene Flavia Neapolis (Eckel, III, 433). Una colonia Flavia è stabilita a Cesarea di Samaria (Plinio, V, 14; Paolo, in Digest., L. 15 (de consibus) 7); e due Flaviopoli si incontrano in Cilicia e in Bitinia (Eckel, II, 412, e III, 56).

<sup>(</sup>a) Oltre alle latrine pubbliche, ricordate da Svetonio (Tib., 58), e affittate ai pubblicani (Giovenale, Sat., III, 38), sui canti delle strade di Roma vi erano vasi, in cui ognuno poteva fare i fatti suoi senza spesa. Vespasiano per farne suo pro vietò di orinare fuori di quei vasi, e impose una tassa a chi ne usasse. Svetonio, Vespas., 23; Dione, LXVI, 14; Dureau De la Malle, Économ. politique des Romains, II, 482.

<sup>1</sup> Svetonio, Vespas., 23

<sup>3</sup> Svetonio, Vespas., 16.

principe imparate e osate 1. Tito pure mercanteggiava sulle cose pubbliche, e Cenide, concubina di Vespasiano, lo aiutava a vendere ufficii, sacerdozi e rescritti 2. Nè le necessità dell'erario scusano Vespasiano di questa avidità del denaro. Era una vera mania, ereditata dall'avo percettore, e dal padre riscuotitore delle pubbliche rendite e usuraio: mania rimproveratagli da un vecchio bifolco, il quale non rinscito a ottenere gratuitamente da lui la sna libertà, gridò: La volpe muta il pelo, non i costumi 3. Del resto usò bene la pecunia in tutti i modi raccolta, spendendola non in suoi piaceri, ma a pubblica utilità. Soccorse senatori e consolari divenuti indigenti, ristorò più città dei danni patiti per terremoti e incendii, premiò artisti, scelse i migliori professori di eloquenza greca e latina, e dette loro uno stipendio annuo di centomila sesterzi (lire 21,240). Proyvide alla storia, facendo rimettere per mezzo di copie nel pubblico archivio (Tabulario) tremila tavoie distrutte dal fuoco, nelle quali si contenevano senaticonsulti, trattati di pace, privilegi di città, e altri importanti documenti 4. Fece ogni sforzo per toglier via di Roma le rovine e i guasti degl'incendii, incoraggiò altri a edificare, e ricostruì egli stesso più edifizi periti. Alla riedificazione del Campidoglio, cominciata solennemente da Elvidio Prisco pretore, e da Plauzio Eliano pontefice 3, è detto che lavorò egli stesso nell'apparecchio dei fondamenti, e fece lavorare i più cospicui senatori per eccitare il popolo coll'esempio: ma a ciò contrasta la ragione dei tempi perchè fu posta mano all'opera prima del suo ritorno in Italia 6: e quindi egli non potè avere

<sup>1</sup> Tacito, Hist., II, S4.

<sup>2</sup> Dione Cassio, LXVI, 14.

<sup>3</sup> Svetonio, Vespas., 1 e 16.

<sup>4</sup> Svetonio, Vespas., 8, 16, 17, 18; Dione Cassio, LXVI, 10; Aurelio Vittore, De Caesaribus, cap. 9.

<sup>5</sup> Tacito, Hist., IV, 53.

<sup>6</sup> Svetonio, Vespas, 8; Dione Cassio, LXVI, 10, e Reimar, ivi.

altro onore che quello di contribuire agli adornamenti, e di mettere il nome e il ritratto sulla medaglia in cui venne a noi l'imagine del tempio splendidamente risorto (a). Rifece a sue spese le vie di Roma mal andate per l'incuria degli ultimi tempi, rialzò il tempio della Vittoria rovinato per vetustà (b). Riedificò magnificamente il tempio di Claudio sul Celio, distrutto quasi da Nerone per fare la casa aurea, e lo ridusse una delle opere più belle di Roma 1. Ristorò a sue spese anche l'acquidotto



Riedificazione del tempio di Giove Capitolino.

di Claudio, come lo attesta una iscrizione a Porta Maggiore (°): e per lui fu riedificato e ornato di pitture il tempio dell'Onore e della Virtù (d): e quindi nei monu-

- (a) Cohen, Med. frapp. sous l'emp. rom., I, pl. XV, n. 409, pag. 420: medaglia in bronzo colla testa di Vespasiano coronato di alloro, e attorno la leggenda: IMP. CAES. VESPASIAN. AUG. P. (ontifer) M. (aximus) TR. (ibunitia) P. (otestate) P. P. (pater patriae) cos. (consul) VII. Nel rovescio la facciata del tempio, e sotto s. C. (senatus consulto).
  - (b) Orelli, n. 742 e 1868.
- (c) Aquas Curtiam et Caeruleam perductas a divo Claudio et postea intermissas dilapsasque per annos novem sua impensa urbi restituit. Orelli, n. 55.
- (d) Plinio, XXXV, 37. Ad esso allude anche una medaglia. Vedi Cavedoni, Med. imp., in Ann. Istit. archeolog., 1853, pag. 7-8.

<sup>1</sup> Svetonio, Vespas., 9; Marziale, De Spectae., 2.

menti è celebrato come restitutore dei sacri templi, e conservatore delle cerimonie e dei riti antichi <sup>1</sup>. Nel centro della città, inalzò il grande Ansiteatro (Colosseo), di cui parleremo in appresso.

Tutti erano lieti della tranquillità ristabilita dopo tanto infuriare di atrocissima guerra civile in Italia, e anche dentro le mura di Roma: e il principe contento dell'opera sua simboleggiò sulle medaglie la Pace tornata col benefico olivo e col cornucopia a ristorare i travagliati mortali (a); e affinche del beneficio rimanesse più solenne memoria, alla festeggiata Pace consacrò un tempio presso al Fôro Romano e al luogo dove poscia sorse la Basilica di Costantino, alle rovine della quale per più secoli erroneamente fu dato il nome di esso. Il grande edificio col sacro recinto e colla Biblioteca che stavagli a lato ora è al tutto scomparso: e solo dagli antichi ricordi sappiamo che fu splendidissimo per adornamenti di pitture e sculture, e sorse quasi un museo delle più rare opere d'arte, e delle cose più preziose raccolte da ogni parte del mondo, tra cui i vasi d'oro rapiti a Gerusalemme dal tempio di Dio 2.

E fuori di Roma le iscrizioni attestano che restaurò la via Appia, costruì un acquidotto ai Minturnesi, di cui rimangono magnifici avanzi, rifece strade in Sardegna, rialzò ad Ercolano il tempio della Madre degli Dei andato

<sup>(\*)</sup> Nel rovescio di parecchie medaglie di Vespasiano coll'epigrafe *Paci orbis terrarum*, ecc., vedesi figurata una donna ora assisa, ora stante, ora alata, avente nelle mani rami d'olivo, caduceo, cornucopia, spighe, palme e corone. Vedi Cohen. *Monn. frappies sous l'emp. rom., Vespasien*, n. 124, 126, 129, 131-137, 140, 142, 143, 145, 146, 195, 326, 330, 335-351.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Muratori, Inscript., 185, 5; Orelli, 746, 1868 e 2364.

<sup>2</sup> Svetonio, 9; Plinio, XII, 42, XXXV, 36, XXXVI, 4, 11, 21; Giuseppe Flavio, VII, 5; Giovenale, Sat, IX, 22; Spanheim, De Praestantia et usu Numism. antiq., vol. 11, pag. 618, ediz. 1717, Vedi anche Annali Istitut. archeolog., 1853, pag. 10-13.

in rovina : e altre lo ricordano restitutore al Pubblico dei beni invasi dai privati a Pompei, come dei luoghi dedicati a Capua a Diana Tifatina, e costruttore di nuove strade nell'Asia Minore <sup>2</sup>.

Il suo nome rimane anche tra le rovine di un tempio romano scoperto nel 1823 sulla costa meridionale del



Ruderi del tempio col nome di Vesiapasno a Brescia (Mus. Bresciano illustr., nel frontespizio)

colle Cicneo alle cui cime sovrasta la rocca di Brescia. Si vedono ancora i tronchi di sedici colonne corintie, avanzi dell'ampio portico già sorto a fronte del bello edifizio, con fogliami egregiamente scolpiti e col fregio ove stette l'epigrafe che ricorda Vespasiano nell'anno 825 di

<sup>1</sup> Raphael Fabretti, Inscr. antiq., pag. 414, n. 313; Bullettino ar heol., Napoletano, 1842-13, pag. 134; La Marmora, Voyage en Sardaigne, 14, 400.

<sup>2</sup> Orelli, 1460 e 3262; e Corpus Inscr. lat., III, 752, pag. 88. n. 470.

Roma e 75 dell'êra volgare (a). Dietro a quei ruderi è un muro con tre porte conducenti a tre celle nelle quali sorgono tre grandi piedistalli a modo di altari, figurati nelle facce di genii alati, di patere, di litui, e di altri utensili pei sacrifizi. Peregrini marmi rivestono i pavimenti e le parcti interne dell'edificio adorno in antico di belle statue, di busti di bronzo e di marmo, e di altre sculture, di cui nel 1826 fu ritrovata ivi presso una parte. Fra tutte queste opere primeggia altamente « una statua, maggiore del vero, che rende imagine della Vittoria, atteggiata a un di presso come vedesi nella Colonna Traiana, dallo scudo in fuori, che in questa pare dovea esservi, ma non venne trovato: statua che per molta correzione di disegno, per aggraziata movenza, e per singolare magistero di fusione si ammira come capolavoro e come gemma del bresciano Musco » 1.

Architetti e archeologi scrissero con affetto sapiente di queste rovine, e conclusero che il tempio dovè esser eretto da Vespasiano probabilmente come attestato della sua gratitudine a Brescia per gli aiuti che ne ebbe nel giorno in cui dalla battaglia di Bedriaco fu a lui assicurato l'Impero; e che come ricordo di tale vittoria fu da lui donata ai Bresciani la Dea sospiro dei forti e premio dei prodi, figurata nella grande statua di bronzo, che dura perenne ornamento della città nobilissima madre in ogni tempo di uomini forti, di eletti ingegni e di grandi e liberi animi (\*).

<sup>(</sup>a) L'epigrafe restaurata si legge così: IMP. CAESAR. VESPASIANUS AUGUSTUS PONT. (ifex) MAX. (imus) TR. (ibunitia) POTEST. (ate) IIII. IMP. X. COSS. (Consul) IIII. CENSOR.

<sup>(</sup>b) Nel Museo bresciano illustrato (Brescia 1838), ricco di splendide incisioni e di dotte ricerche vedi Vantini, Dell'antico edificio nel quale è posto il Museo, pag. 17-30; e Labus, Osservazioni storiche intorno

<sup>1</sup> Vantini, in Mus. bresciano illustrato, pag 23.

VANNUCCI - Storia dell'Italia antica - IV.

502 [ Ltb. VII.



La Vittoria di Brescia (Musco bresciano illustrato, tav 40).

Esercitando la censura con Tito attese anche a riformare i costumi, e a frenare il lusso smodato delle mense e dei vestimenti. La corruzione era al colmo, e peggiori mostravansi i più potenti alla corte. Turpemente vizioso Muciano; depravati i figliuoli del principe, ed egli stesso, perduta la moglie Flavia Domitilla, teneva molte concubine in palazzo, e a tavola cogli amici si lasciava andare a sozzi parlari 1. Pure, a confronto degli altri, poteva passare per uomo di costumi temperati, ed è lodato di non abbandonarsi ad eccessi, di ritenere la semplicità antica, e di aborrire gli uomini molli 2. Egli rinnovò il decreto di Claudio, che faceva schiave le donne prostituentisi a servi, e perseguitò gli usurai, che coi prestiti da restituirsi dopo la morte del padre, nutrivano le dissolutezze dei giovani. Vietò le vendite di cibi delicati nelle taverne; e, vestendo e vivendo all'antica, ai grandi raccomandò la semplicità coll'esempio. E l'osseguio al principe, dice Tacito, e il fervore di imitarlo valsero più che ogni pena o paura di leggi 3.

La semplicità del suo animo appariva anche nel porgersi cortese a tutti, nel soffrire gli scherzi pungenti, nell'aborrire dal fasto, nel ricordare volentieri la sua oscura origine e nel burlarsi degli adulatori, che si affannavano a mostrarlo disceso da un compagno di Ercole fondatore di Rieti.

Ebbe lode di clemenza per avere scordate le offese antiche. Maritò onorevolmente e con ricca dote una figlia

d'antico edificio nel quale è posto il Museo, pag. 39-52, e 136-141, ove particolarmente è illustrata la Vittoria di cui le tavole danno tre squisiti disegni. Vedi anche Annal. Istit. arch. 1839, pag. 182, e Raoul-Rochette, in Journal del Sarants, 1847, pag. 466-479, e 530-547.

<sup>1</sup> Svetonio, 3, 13, 21, 22.

<sup>2</sup> Svetonio, 8

<sup>3</sup> Tacito, Ann., III, 55; Svetonio, II; Dione Cas.io, LXVI, 10.

<sup>4</sup> Svetonio, 12, 13; Dione Cassio, LXVI, 10, 11.

di Vitellio, e fece console Mezio Pomposiano, cui gli astri promettevano l'Impero (a).

Dei familiari liberissimi con lui, e di Muciano massimamente, sopportò di buon animo i modi arroganti, quantunque, come gli altri principi, non amasse nè le libere parole, nè i liberi pensieri. A Demetrio, filosofo einieo, che diceva male di lui, dapprima rispose chiamandolo cane; ma poi, a istigazione di Mueiano, lo bandi da Roma eon gli altri filosofi e feee battere eon le verghe un Diogene, e ueeidere Erate più ardito degli altri 1. Gli stoici furono erudelmente battuti nella persona di Elvidio Prisco, capo della setta, il più nobile e più ardito di tutti. Toeeai sopra eome gli venissero addosso le prime ire di corte, le quali gli si aecrebbero, quando da pretore negli editti non faceva menzione del principe, e di lui e del governo parlava con grande ardimento, e celebrava il di natalizio di Bruto e di Cassio. Per tutto eiò ebbe di nuovo l'esilio, nel quale lo raggiunse uno sehiavo, ehe gli tolse la vita. Dieono ehe Vespasiano pentito si adoprasse ad impedire l'esecuzione; ma arrivò troppo tardi il messaggio, e non è chiaro se questa fosse commedia o sineera volontà di salvarlo 2.

Più inutile, e quindi più odiosa, apparve la uccisione di Giulio Sabino, ricordato sopra nella sollevazione delle Gallie. Egli, fatto credere di essere perito nell'incendio della sua villa, si era nascosto in una eaverna, ove gli fu amantissima e eoraggiosa eompagna la moglie Eponina, la quale dopo sette mesi sperando ehe l'ira di Vespa-

<sup>(</sup>a) Vespasiano gli dètte il consolato dicendo: si ricorderà del beneficio quando sarà imperatore. Svetonio, 14; Dione, LXVII, 12; Aurelio Vittore, De Caesaribus, 11.

<sup>1</sup> Svetonio, 13; Dione Cassio, LXVI, 13, 15.

<sup>2</sup> Svetonio, 15; Dione Cassio, LXVI, 12; Arriano, Epitteto, I, 2.

siano fosse calmata, per tentare la fortuna si recò a Roma col marito travestito da schiavo: ma fatti accorti della vanità d'ogni prova, tornarono segretamente alla tenebrosa caverna. Nell'orrido luogo ella partori e allevò due figliuoli. Dopo nove anni, scoperti in quell'asilo, furono trascinati a Roma in catene. La forte donna, cui solo pensiero era salvare il marito, si gettò supplice ai piedi del principe; e mostrandogli i teneri figliuoli, disse: Questi, o Cesare, ho partorito e nutrito nell'orrore delle tenebre, perchè fossimo in più a chiederli mercè pel povero padre. La città fu commossa alla novità del caso pietoso, e compianse la grande sciagura, e celebrava quelle solenni prove di coraggio e di affetto. Anche Vespasiano ne fu intenerito fino alle lacrime: ma la commozione non gli impedì di fare uccider Sabino, e di acquistarsi nome di uomo crudele in una occasione, in cui egli pieno di confidenza nei suoi destini poteva esser clemente senza pericolo. In tutto il suo principato, dice Plutarco, non avvenne caso sì crudele e odioso, e non fu spettacolo più abominato dagl'Iddii e dai Demoni. La generosa donna quando disperò della salvezza del marito, chiese di parteciparne il destino, e disse che era stata più felice con lui nelle tenebre, che Vespasiano nello splendore dell'impero del mondo. E anch'ella fu uccisa. Dei figli uno fu ucciso in Egitto, e l'altro, di nome Sabino, accolto da Plutarco nella sua casa di Delfo, potè raccontargli tutta la dolorosa storia dei suoi 1.

Solo negli ultimi tempi Vespasiano corse pericolo, ma da uomini di altra fatta. Congiurarono contro di lui Alieno Cecina, traditore di Vitellio, ed Eprio Marcello, l'infame spia di Nerone, ambedue onorati e accarezzati anche alla nuova corte. È detto che avevano tratti parecchi soldati con sè, e preparata l'allocuzione all'eser-

<sup>1</sup> Dione Cassio, LXVI, 13; Plutarco, Ragionamento d'amore, 25. Conf. Tacito, Hist., IV, 67.

cito; ma furono scoperti prima che venissero ai fatti, e Tito all'uso dei despoti saltando sopra ogni impaccio di leggi e processi, invitato Cecina a cena, lo fece pugnalare all'uscir dalle mense. Marcello, condannato dal Senato, tolse la fatica al carnefice uccidendosi di propria mano <sup>1</sup>.

Anni di Ro-

Vespasiano morì (23 di giugno) dopo quasi dieci anni di regno e 70 di vita. Sentendo i primi assalti del male se ne andò a Cutilia nei suoi possessi Sabini, ove era solito di passar sempre l'estate, e ivi anche ammalato attese finchè potè alle cure del regno. Quando sentì giunta l'ora sua, burlandosi dell'uso di divinizzare gli imperatori morti, disse: sento veramente ch'io divengo un Iddio. Aggiunse anche, che un imperatore doveva morire in piedi, e mentre tentava di alzarsi mandò l'estremo sospiro 2: e anch'egli ebbe gli onori divini, di cui si burlaya.

Sebbene avaro, non mise, come i predecessori, le mani ladre nelle robe altrui, non uccise per ispogliare, non confiscò i beni ai nemici, mentre dall'altro lato tolse via molti disordini del governo assoluto, rese forza alle leggi, e ristabilì la quiete e la sicurezza. Qualche volta anche egli fece sentire le unghie e i denti del despota, ma in generale il suo governo fu saggio e benefico, e portò qualche ristoro ai travagli del mondo.

Egli era stato il primo de' principi che divenisse migliore sul trono 3. Il medesimo accadde di Tito suo figlio, che per testamento gli successe nell'impero, e dètte l'esempio come di due contrarie nature. Era bello e maestoso d'aspetto, comecchè di statura non grande nè snella. Da giovinetto stette alla corte imperiale e fu

<sup>1</sup> Dione Cassio, LXVI, 16; Svetonio, Tit., 6. Per Marcello vedi Avellino, Sopra una epigrafe di C. Eprio Marcello, Napoli 1831, e Borghesi, Opere, vol. III, pag. 385 e segg. <sup>2</sup> Svetonio, 21; Dione Cassio, LXVI, 17

<sup>3</sup> Tacito, Hist., I, 50.

educato con Britannico, e pati grave malattia per aver gustato la bevanda che uccise il figlio di Claudio. Poi entrato nella milizia fece prove famose in Germania e in Britannia, ove fu onorato di statue e d'imagini. Ingegno pronto e adorno di gentili studi: dettava all'improvviso versi e prose, cantava di musica, e danzava piacevolmente. Scrivendo contraffaceva sì bene l'altrui



Tito imperatore (Visconti, Mus. Pio Clem., VI, tav. XLIII, n. 1).

mano, che gli sarebbe stato agevole, come egli diceva, di riuscire un valente falsario. Coll'arte accrebbe la naturale grazia dei modi, con cui si conciliava mirabilmente gli affetti. Pure, finchè visse suo padre, ebbe fama di uomo libidinoso, crudele, cupido, perfido. Nel tempo della

guerra giudaica, quantunque ammogliato, amoreggiò la regina Berenice, sorella di Agrippa II, la quale, venuta a Roma dopo la distruzione di Gerusalemme, fu accolta in palazzo e levò rumore colle sue bellezze e colla splendida vita; e fu tenuta qual moglie da Tito, che probabilmente per causa di lei ripudiò la madre della sua unica figlia 4. Ma cravi anche di peggio. Amava gli eunuchi, passava le notti in orgie con sozzi cinedi: c quando Vespasiano gli cbbc commesse le curc principali del governo, si mostrò rapace, e fece mercato degli ufficii, e a lui furono attribuiti molti degli atti, da cui venne biasimo al padre. Era stato crudele in guerra, e a Gerusalemme straziò disonestamente i prigioni. Anche a Roma, come prefetto del pretorio uscì dei modi umani e civili, fcce pigliar dai suoi sgherri e uccider i sospetti senza processo. Per le quali cose si acquistò odiosissimo nome, e quando giunse all'impero tutti ne ebbero paura come di un novello Nerone, a cui rassomigliava anche nei gusti di poesia, di musica e di danza 2.

Ma si comportò in modo che presto il biasimo c l'odio gli si rivolscro in lode e in amore: allontanò da sè i vitupcrosi compagni delle orgie, scelse gli amici, i consiglicri e i ministri fra i più pregiati cittadini, rimandò Bcrenice in Giudea, lasciò le voluttà, e vestì in tutto costumi onesti. Accettò l'ufficio di pontefice, per essere vicpiù obbligato a scrbarsi puro da ogni macchia, e governò con intelletto di giustizia e d'amore. A tutti si porgeva cortese di amorevoli accoglicnze, studiavasi di non rimandare niuno scontento: e ciò non vuolsi sprcgiare in un principe assoluto. Al bene si credeva obbligato così, che una sera, non ricordando di aver fatto nella giornata servigio ad alcuno, disse dolente quelle

<sup>1</sup> Svetonio, Tit., 1-3, 7; Tacito, Hist., 11, 1-5, 81; Dione Cassio, LXVI, 15; Aurelio Vittore, De Caesaribus, 10; Giovenale, Sat., VI, 155.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dione Cassio, LXVII, 2; Svetonio, Tit., 3, 6-7.

famose parole: Amici, questa è una giornata perduta. Onde fu detto delizia del genere umano e salutato qual nume: e poscia nei bassirilievi del suo arco lo figurarono, come anche oggi si vede, nell'atto di esser portato al cielo da un'aquila <sup>1</sup>.

Parrebbe inutile il dire che non uccise nessuno: ma gli scrittori lo notano perchè era un merito in un imperatore romano. Abolì il delitto di maestà, e giurò di voler



Apoteosi di Tito (Bartoli).

perire egli stesso prima di uccidere altri, affermando che quanto a sè non temeva le ingiurie non meritate, e per rispetto agli altri imperatori lasciava ad essi la cura di farne vendetta, se erano divenuti Dii, come dicevasi. Rispose con affetto alle offese, e, scoperta una cospirazione, non solo perdonò ai cospiratori mostrando la vanità dei loro disegni pel principato, su cui poteva solamente il

<sup>1</sup> Svetonio, 1, 7, 8; Plinio, Paneg., 35; Dione Cassio, LXVI, 18, 19; Aurelio Vittore, De Caes., 10; Bartoli, Admiranda, tav. 9.

destino, ma spedì messaggi a rassicurare la madre di uno di essi sulla sorte del figlio. Perdonando a Domiziano le ingiurie e le insidie lo tenne sempre a parte di sua potenza, e come suo successore: ma quantunque anche colle lacrime lo pregasse a rendergli amore per amore, non riuscì ad ottenere gratitudine dal tristo fratello. Fu crudo solamente coi delatori, stati flagello universale di Roma: gli fece battere nel Fôro, e porre nell'Anfiteatro a pubblica mostra, e poi vendere come schiavi, o bandire nelle isole, ove più fosse aspra la vita!

Tre grandi calamità, che nel breve suo regno afflissero Roma e l'Italia, gli dettero nuove occasioni a mostrare la bontà del suo animo. A Roma un incendio durato tre giorni e tre notti distrusse i templi del Campidoglio e quelli di Serapide, d'Iside e di Nettuno, il Panteon e le Terme di Agrippa, la scena di Pompeo, il teatro di Balbo, e altri grandi edifizi, e molte case di cittadini. Sopravvenne poscia la pestilenza, che menò strage crudelissima. Tito accorse soccorrevole da ogni parte, confortò i miseri, aprì l'erario, usò le particolari ricchezze, e anche gli ornamenti delle sue case a ristoro dei pubblici mali <sup>2</sup>.

Ma non eravi munificenza capace a riparare alle moltiplicate sciagure. Infiniti furono i danni portati dall'incendio del Vesuvio, che fece strazio crudelissimo delle città e delle amene rive della Campania.

Le tradizioni e la geologia dicono che il terribile vulcano aveva già imperversato altre volte in tempi lontanissimi<sup>3</sup>. Ora da lunga stagione tacevano gli incendii, ma il suolo di frequente era scosso, e ai tempi di Nerone un terremoto fece grandi guasti a Pompei, a Ercolano, a Nocera, e afflisse Napoli e altri luoghi dattorno:

<sup>1</sup> Svetonio, S; Dione Cassio, LXVI, 19; Plinio, Paneg., 35.

<sup>2</sup> Svetonio, S; Dione Cassio, LXVI, 24; Eusebio, Chron. ann. SI.

<sup>3</sup> Tacito, Hist., 1, 2; Diodoro Siculo, IV, 21; Strabone, V. 4; Vitruvio, II, 6, 2.

e dalle esalazioni sotterranee ne venne fiera pestilenza ai greggi 1.

Sotto l'impero di Tito, ai primi di novembre, dopo Annidi Rolunga siccità la terra nuovamente si scosse, e con tale ma 832, di fragore che pareva tutto andasse in rovina. Quindi il Vesuvio cominciò a vomitare fiumi di lava, di fumo, di lapilli e di ceneri, che coprirono la Campania di folte tenebre, rischiarate solo in qualche istante da lunghe figure di fiamme, che squarciavano la nera nube diffusa sulla terra e sul mare 2. È detto che il sole ne fu oscurato anclie a Roma, e che le ceneri giunsero fino in Asia e in Egitto 3. Le città di Ercolano e di Pompei, e altre terre minori rimasero sepolte sotto quella pioggia di lava e di ceneri, e solo dopo 18 secoli per lungo lavoro di scavi, non ancora compiuti, fu dato a noi di rivederle, in parte, alla luce con loro monumenti e fôri e templi, e teatri, e basiliche e abitazioni private, che ne rivelano le arti, le istituzioni, le credenze, le feste, gli amori, i gusti, gli usi domestici e la prospera vita con qualche imagine dei cadaveri del popolo miseramente colpito. Plinio il Naturalista, che comandava la flotta stanziata a Miseno, accorso per dare aiuto ai pericolanti di Stabia e per istudiare da vicino il fenomeno, rimase vittima di quella sciagura, e tre giorni dopo fu trovato cadavere sul lido, come è narrato dal giovane Plinio, suo nipote, il quale, testimone oculare, disse i pietosi casi del sapiente vecchio, e con essi i particolari della crudele rovina e l'universale terrore. Risuonavano, egli dice, ululati di donne, gemiti di fanciulli, grida di uomini. I padri chiamavano i figliuoli, le mogli i mariti, e tra quelle tenebre li riconoscevano solamente alla voce. Chi deplorava la propria sciagura, chi quella dei suoi. Alcuni

<sup>1</sup> Tacito, Annal., XV, 22; Sen ca, Nat Quaest, VI. 1 e 27.

 $<sup>^{2}</sup>$  Pl'n b.  $E_{\ell}$  f  $_{\ell}$  VI, 13 e 2 . 3 1 î n cassib, LXVI -22, 23



Una parie delle rovine di Ponjei convert si velone (Orerdecht, Pompei, pag. II, Leipzig 1875)

per timore della morte invocavano la morte; molti supplicavano gli Dei; altri stimavano che non vi fossero più Dei, e credevano venuta la fine del mondo (a).



Calaveri Pompeiani (Overbeck, pag. 20 e 30).

Tito andò da sè stesso a visitare i luoghi colpiti dall'immane flagello, e, quantunque fosse impossibile prov-

(a) Plinio, Epist., VI, 20. Pei particolari del fatto vedi Beulé, Le drame du Vésure, Paris 1872, il quale coi ricordi storici e coi soccorsi della scienza narrò eloquentemente quella grande catastrofe, spiegando, come già fecero altri, qualmente Plinio giaciutosi sul lido quando i terremoti forzarono tutti a uscir dulle case di Stabia, fu ucciso dall'acido carbonico solito a prodursi alla superficie del suolo nelle eruzioni vulcaniche, mori mentre scampavano tutti i suoi compagni che non erano giaciuti. Egli fu asfissiato nel modo che avviene al cane posto in terra nella grotta a poca distanza dal laro di Agnano, ove rimangono illesi i visitatori che assistono in piedi a quello spettacolo, perchè la mortifera esalazione, come più pesante dell'aria, rimane accosto alla terra, nè giunge a chiuder loro le vie del respiro.

vedere efficacemente a tanta grandezza di mali, fece tutto il bene che era in poter suo. Commise in due consolari la cura di ristorar la regione, e di dar soccorsi a chi più aveva patito, soccorse coi propri denari, e destinò a quest'uso i possessi rimasti senza padrone, e soliti per l'avanti a divenir proprietà dell'erario 1.

A malgrado di tanto dispendio non pose nuove gravezze, nè prese neppure tutti i tributi ordinarii <sup>2</sup>. Del che fu ammirato e celebrato dagli uomini che avevano visto i principi rapire e sprecare le facoltà dei privati e del pubblico. Nè per questo trascurò di essere magnifico nel costruire edifizi, e nel secondare i gusti del popolo collo splendore degli spettacoli. In breve tempo edificò a comodo pubblico le sue belle Terme sull'Esquilie presso



Veduta delle principali reliquie delle Terme di Tito (Canina, Edif., IV, 204).

l'Anfiteatro cominciato dal padre 3, e anche questa grande opera continuò alacremente.

<sup>1</sup> Svetonio, S; Dione Cassio, LXVI, 21.

<sup>2</sup> Svetonio, 7.

<sup>3</sup> Svetonio, Tib., 7; Canina, Elifzi, vol. III, pag. 73-71, e IV, tav. 2 2-2 1.

Fu notato come nelle opere di Vespasiano e di Tito apparisca chiaro lo studio di far guerra a Nerone col riedificare le cose distrutte da lui, col toglier via i monumenti del suo fasto oltraggioso, col riparare ai pubblici danni venuti dalle sue grandi follie. Vespasiano rifece sul Celio il tempio di Claudio che egli aveva quasi distrutto. La Casa aurea fu rovesciata coll'intento di rendere a uso e a diletto del pubblico i terreni da Nerone rapiti (a). Il suo colosso di bronzo fu trasportato presso la via Sacra e trasformato perchè rappresentasse Apollo colla testa adorna di raggi <sup>1</sup>. Le Terme di Tito sorsero nel luogo ove egli aveva posto i suoi grandi giardini (b). Il lago artificialmente scavato tra il Celio e l'Esquilie fu prosciugato. Con esso scomparvero i prati e le selve piantate a diletto del citaredo: e nel sito del lago sorse il grande Anfiteatro, portento della grandezza romana, celebrato come la più magnifica meraviglia del mondo (°).

L'imagine esterna con a lato la Meta sudante si vede nelle medaglie di Tito che insieme alle sue Terme lo dedicò solennemente nell'anno ottanta dell'era volgare. Augidi Ro-

Anni di Ro ma 833.

- (a) Reddita Roma sibi est; et sunt, te praeside, Cassar, Deliciae populi, quae fuerant domini. Marziale, De spectae, 2.
- (b) Hic ubi miramur, velocia munera, Thermas,

  Abstulerat miseris tecta superbus ager.

  Marziale, De spectac., 2.
- (°) Hic ubi conspicui venerabilis Amphitheatri
  Erigitur moles, stagna Neronis erant.
  Marziale, De spectac., 2.

Barbara Pyramidum sileat miracula Memphis;
Assiduus iactet nec Babylona labor....
Omnis Caesareo cedat labor Amphitheatro:
Unum prae cunctis fama loquatur opus.
Marziale, De spectac., 1.

<sup>1</sup> Di no, LXVI, 15; Plinio, XXXIV, 18; Sparziano, Adrian., 18.

Si ricordano i sontuosissimi spettacoli dati dal popolo in quella occasione: grande numero di gladiatori combattenti a coppie e a truppe, cacce a migliaia di fiere uccise da strenui bestiarii e anche da donne, battaglie navali, e larghi doni gettati dall'imperatore alla folla, e lieti plausi di vittoria, e orribili grida di morte. La festa durò cento



L'Anfiteatro in medaglia di Tito (Donaldson, pag. 291, n. 79).

giorni, ed è detto che fu rallegrata anche da combattimenti di grù 1.

La grande mole capace di 87 mila persone fu compiuta poscia da Domiziano con lungo lavoro di prigionieri e di schiavi e con *profusione di fiumi di oro*<sup>2</sup>. L'edificio

<sup>1</sup> Svetonio, Tit., 7; Dione, LXVI, 25; Eutropio, VII, 14.

<sup>2</sup> Cassiodoro, Variar. Epist., V, 42.

di pietre Tiburtine fortemente commesse con perni di piombo e di ferro sorse allo così che appena l'umana vista potea pervenirne alla cima i; con cinque ordini di gradini all'interno splendidamente coperti di marmo, e al di sopra un portico destinato alle donne e alla plebe: ottanta archi di ordine dorico, ionico e corintio all'esterno decorati di statue, e quelli corrispondenti nel mezzo degli assi adorni di colonne sporgeuti e di carri trionfali, come si vedono nelle medaglie. Al di sopra del vasto recinto distendevasi, quando bisognasse, un immenso velario per togliere agli spettatori le molestie del sole. La parte sotterranea all'arena fu poseia seavata e murata ed ebbe ambulacri di aecesso, e eavee per tenervi pronte le fiere, e congegni ordinati a far saltar fuori le maechine per gli spettaeoli, e tutto disposto in modo da poter convertire l'arena stessa in un lago per le battaglie navali.

Il grande edificio destinato ai feroei divertimenti di Roma risuonò lungamente delle grida di migliaia di gladiatori combattenti e morenti, di prigionieri e di sehiavi sbranati da numero infinito di leoni, di leopardi, di orsi e di altre belve fatte venire dall'Asia e dall'Assia. Rovinato e restaurato più volte dopo i danni patiti da ineendii, da terremoti e da fulmini, nel medio evo, preso il nome di Colossco, divenne fortezza feudale, campo alle lotte di prepotenti baroni, di papi e di popolo, e teatro ai misteri della Passione di Cristo e a giostre di cavalieri, e a seene notturne di negromanti, e servi anche a ricovero di malandrini. Poi fu guasto in più parti per trarne pietre a costruire chiese e palazzi finchè al principio del seeolo nostro altri con aiuti di grandi contrafforti fecero opera di impedire che rovinasse del tutto. E oggi rimane la più magnifica e spettacolosa rovina di Roma (a).

<sup>(4)</sup> Le particolarità più importanti della costruzione e delle vicende

<sup>1</sup> Ammiano Marcellino, XVI, 10, 15.

È narrato che l'ultimo giorno delle feste celebrate per dedicare l'Anfiteatro e le Terme, Tito pianse dirottamente in presenza del popolo per causa di tristi augurii. Quindi partì malinconico per le sue terre Sabine. Per via lo colse la febbre: e presentendo il suo fine, alzò le tende della lettiga, gnardò il cielo, e si dolse di avere a morire



Veduta del Colosseo (Rebers a. 185).

sì presto. Disse che di una sola azione della sua vita amidi Rossentiva rimorso: nè si sa quale fosse. Morì a 42 anni sa c. si. nella villa in cui era morto Vespasiano, dopo un regno

dell'Austreatro sono in Nibby, Roma antica, vol. I., pag. 399-432, e in Canina, Edifizi di Roma antica, vol. III, pag. 27-28, e IV, tav. 164-177.

Per le s'operte fui cogli ultimi scavi nei sotterranci vedi Gori. Le memorie sto ciche, i gruochi e gli scavi dell'Ansiteatro Flavio, ed i pretesi ma turi del Colosseo, Roma 1875, pag. 105 e segg.

di 26 mesi e 20 giorni. Roma fu tutta in lutto. Ognuno se ne dolse come della perdita di un caro parente, e il Senato pianse e lodò solennemente questo modello dei principi <sup>1</sup>. Tutti avevano obliata la prima parte della vita di lui, e non ricordarono se non il breve tempo in cui mestrò la sua buona natura. I Giudei soli non dimenticarono mai (ed è ben ragione) lo strazio crudele fatto alla loro patria infelice, e quindi nelle loro tradizioni rimase come un orribile mostro l'imperatore, che altri chiamarono la delizia del genere umano (a).

Dopo questo breve ristoro il mondo torna a sentire i flagelli della tirannide, e Domiziano contamina il trono di nuove brutture.

(a) Le leggende giudaiche, spiegano in modo particolare la fine precipitata di Tito. Egli è vittima di uno spettro, che di continuo gli si alza davanti, ed ha l'anima travagliata dal ricordo delle crudeltà commesse in Giudea. I supposti rimorsi sono simboleggiati da un verme, che gli rode il cervello. Secondo la leggenda Tito introdusse nel tempio di Gerusalemme una prostituta, squarciò colla spada il sacro velo, e ne usci sangue. Poi ravvolse in questo velo il libro delle leggi e i vasi sacri, e li fece portar sulla nave. Nel viaggio corse pericolo di naufragio. Allora il distruttore di Gerusalemme gridò: « Dunque il Dio dei Giudei ha forza solamente sul mare, che uccise Faraone, e minaccia d'inghiottire anche me. Se questo Dio è onnipotente, venga a combattermi in terra. » Allora si ascoltò una voce che disse: « Tristo figlio di un tristo, io ho prodotto una creatura che si chiama moscerino: vieni sulla terra e sarai là combattuto da esso. » Ora un moscerino entrò nelle narici di Tito, sali al suo cervello, e lo ròse per sette anni. Un giorno nel passare davanti alla bottega di un fabbro il rumore del martello arrestò il rodere dell'insetto. Tito fece venire presso a sè un uomo, e gli dava quattro moncte d'argento al giorno, perchè continuamente battesse col suo martello. Per 30 giorni la cosa andò bene: ma dopo il moscerino, avvezzato al rumore, si messe a roder di nuovo. Pinra o Fineo, figlio di Erouba, aggiunge la leggenda, era presente coi maggiorenti di Roma quando Tito mori: e narrò come, apertogli il cranio, vi fu trovato un moscerino, grosso quanto una rondine con unghie di ferro e becco di bronzo. Salvador, Hist. de la domination rom. en Judée, II, 498.

<sup>1</sup> Svotonio, 10, 11; Dione, LXVI, 26.

Altrove accennammo, come egli di buon'ora dèsse saggio del suo animo tristo. Stato di sconcia vita fino da giovinetto, dopo la vittoria del padre crebbe nei vizi, visse tra violenze e adulterii, rapì a L. Elio Plauzio Lamia la moglie Domizia Longina, indegna figliuola del prode e virtuoso Corbulone, ingiuriò Tito nella sua unica figlia; poscia, mentre per dispetto affettava modestia e amore agli studi, arse d'invidia contro il fratello, gli tese aguati, e da ultimo ebbe accusa di avergli affrettata la morte cacciandolo, nell'ardore della febbre, in un bagno di neve; e sebbene lo deificasse, abolì gli onori del suo dì natalizio <sup>1</sup>.

Anni di Roma 834, di G.C. 81.

Avanti che Tito spirasse, egli corse a Roma, e si fece gridare imperatore dalle milizie. Senza rispetto alcuno osò dire che il padre scrisse lui per suo successore, e che altri ne falsicò il testamento: e poscia dichiarò impudentemente in senato che egli aveva dato l'impero al padre e al fratello, e che essi ora glielo avevano reso (a). Sulle prime si tenne appartato in palazzo e dilettavasi a trafigger mosche<sup>2</sup>, quasi preludio alle uccisioni degli uomini. Ma, sebbene i segni di sua tristizia apparissero non dubbii, sulle prime, mescolando vizi e virtù, fece anche qualche buona opera. Attese a fabbriche utili; in Roma rese libere da ogni ingombro le strade 3; restaurò le vie Appia e Latina ; rifece e chiamò col suo nome la via lungo le spiagge della Campania, la quale uscendo da Sinuessa sotto magnifico arco, e poscia traversando il Volturno andava a Cuma, a Baia e a Pozzuoli, d'onde

<sup>(</sup>a) Patri se et fratri imperium dedisse, illos sibi reddidisse. Svetonio, 13.

<sup>1</sup> Tacito, Hist, IV, 86; Svetonio, Domit., 1, 2 e 22; Dione Cassio, LXVI, 3 e 26, LXVII, 2-3; Aurelio Vittore, De Caesaribus, 10, 11.

<sup>2</sup> Svetonio, 3; Dione, LXVI, 9; Aurelio Vittore, Epit., 11.

<sup>3</sup> Marziale, VII, 61.

<sup>4</sup> Marziale, IX, 102; Stazio, Silv., IV, 3, 3, e IV, 4, 60.

fu poi prolungata per Napoli, Ercolano, Pompei e Sorrento 4. Per favorire gli studi mise gran cura a ricomporre le biblioteche incendiate, mandò ad Alessandria a copiar manoscritti, e ne fece venire da ogni banda 2. Si fece censore e riformatore religioso e politico, attese alla giustizia, cassò le sentenze parziali, notò d'ignominia i giudici corrotti, punì i magistrati colpevoli, studiò che fossero temperati e giusti i governatori delle province: si astenne egli stesso dall'altrui roba, e rifiutò anche le eredità di chi avesse figliuoli. Per un momento si videro frenati e puniti i delatori calunniosi dall'uomo, che poco appresso usò l'opera loro a dar di piglio negli averi e nel sangue. Così egli incestuoso e adultero e vissuto tra turpitudini di meretrici, prese a riformare colle leggi i costumi, che oltraggiava coi fatti e cacciò dal senato e dai tribunali gli uomini di vita non pura, puni fieramente gli adulteri e le Vestali accusate di disonestà, mentre teneva fra i suoi cortigiani e delatori l'infame Crispino, contaminatore di Vestali. Fece leggi sui teatri, proibì alle donne di mala fama di andare in lettiga, e di ricevere lasciti ed eredità, richiamò in vigore la legge Scantina contro le libidini infami, vietò di prostituire i bambini lattanti, e di fare gli uomini eunuchi. Per le quali cose i poeti di corte cantarono lui pudico e santo principe, e datore di salute e di gloria al mondo, e restitutore di buoni costumi e della pietà e della giustizia 3.

Non è certo che tali provvedimenti movessero da amore

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dione, LXVII, 14; Stazio, Silv., IV, 3, 26 e segg.; Corcia, Storia delle due Sicilie, II, pag. 457.

<sup>2</sup> Svetonio, 20; Aurelio Vittore, Epit., 11.

<sup>3</sup> Svetorio, 7, 8, 9, 22; Dione Cassio, LXVII, 2, 3, 13; Giovenale, Sat., II, 29-33 e 44; Marziale, De Spectac., I, 5, II, 60, 91, V, 2, 19, VI, 2, I, 45, IX, 7, 102; Stazio, Silv., III, 4, 73, IV, 1, 25. Delle leggi di Domiziano ragionò particolarmento Van Goens, De T. Flavio Domitiano imp. rom. eiusque iurisprudentia. Lugduni Batavorum 1820. Per tutti i particolari della vita e del regno di Domiziano vedi Imbol, Titus Flavius Domitianus, ein Beitrag zur Geschichte der römischen Kaiserzeit, nach den Quellen largestellt, IIalle 1857.

del bene. Fece sotterrar viva la Vestale Cornelia, di cui non è certa la colpa; ma un onesto scrittore afferma, che a ciò lo indusse il desiderio di illustrare il suo secolo con quella severità <sup>1</sup>. E altri pure disse che la legge sugli eunuchi era una satira agli antichi amori di Tito, al quale in ogni occorrenza dava obliqui morsi, mentre gli amici più cari di lui, come quelli del padre, dannava all'ignominia e alla morte, reputando a sua ingiuria l'affetto mostrato ad essi <sup>2</sup>.

Fu notato come nci ritratti apparisca più bello del padre e del fratello, ma di una bellezza formidabile e di un'aria feroce. Nella sua statua al Vaticano si mostra una caricatura terribile, che aggrotta le ciglia e digrigna i denti, come chi ha voglia di mordere. Era una bestia più fiera delle altre, che sederono sul trono dei Cesari, perchè bestia intelligente, e non pazzo come Caligola (°).

La paura gli accrebbe la naturale ferocia. Talvolta erompeva furioso, ma il più spesso bassamente codardo e ipocrita, usava insidie e astuzie, e celava gli odii mortali sotto sembianze di affetto, e accarezzava quelli destinati alla morte, e preparava freddamente le stragi dei più intimi suoi, e studiava che ne ricadesse l'odio sugli altri 3.

Uccise per cose da nulla. Dopo spento l'istrione Paride, adultero di sua moglie Domizia, e quelli che in esso avevano onorato l'artista, fece perire anche uno scolare di lui, perchè dicevasi che emulerebbe il maestro nella eccellenza dell'arte e nella bellezza della persona. A Elio

<sup>(</sup>a) Vedi Ampère, L'Empire romain à Rome, II, 121. Stazio cantò i celestiali occhi di Domiziano (Silv., III, 4. 53), e la inarrivabil bellezza, e la serena e dolce maestà (IV, 2, 41): e anche Marziale (IX, 25) vide in Domiziano la serena fronte di Giove!

<sup>1</sup> Plinio, Epist., IV, 11.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Svetonio, 2; Dione Cassio, LXVII, 2, 3.

<sup>3</sup> Svetonio, 11; Plinio, Paneg., 66 e 95, Epist., 1V, 11; Dione Cassio, LXVII, 1, 2, 3.

Lamia, cui prima di essere imperatore aveva rapito la moglie, dètte morte, perchè si ricordò che in quella occasione gli aveva detto contro un'arguzia. Mandò al supplizio il cugino Flavio Sabino, perchè il banditore, invece di gridarlo console, per isbaglio lo chiamò imperatore. Ucciso Salvio Cocceiano, nipote di Ottone, perchè festeggiava il dì natalizio dello zio: ucciso Sallustio Lucullo, legato in



Statua loricata di Domiziano (Museo Chiaromonti).

Britannia, per aver lasciato chiamar lucullane certe lance di nuova foggia: ucciso Mezio Pomposiano, perchè oltre ad essergli stato predetto l'Impero, si dilettava di carte geografiche, e aveva raccolto insieme le allocuzioni dei re e dei duci delle storie di Livio, e due suoi schiavi 524

chiamava coi nomi di Magone e di Annibale: uccisi Civica Ceriale proconsole d'Asia, e Salvidieno Orfito, e Acilio Glabrione, come macchinatori di novità: ucciso il sofista Materno, perchè ad esercizio dell'arte sua aveva declamato contro i tiranni: ucciso Ermogene di Tarso, perchè in una sua storia usò ambigue espressioni, e furono posti in croce quelli che avevano copiato e venduto



Giulia figlia di Tito (Mongez, Icon Rom., pl. XXXV, n. 2).

il suo libro. Meditò anche di necider la moglie adultera, le diè libello di ripudio, e poi la riprese. Aveva rifiutato di sposar Giulia sua nipote, la brutta figliuola di Tito: poi vivente ancora il padre, la disonestò maritata a Flavio Sabino, e da ultimo, uccisole il marito, la tenne pubblicamente per sua concubina, e le fu cagione di morte forzandola ad abortire. Altre donne da lui corrotte furono condannate a morte per adulterio, e una fu uccisa per essersi spogliata dinanzi ad una statua del principe. Altri spenti per altre simili ragioni <sup>1</sup>.

Benchè pieno di codardia e di paura, Domiziano ambi anche alla gloria delle armi, e fino dai tempi del padre, per emulare il fratello, aveva tentato di capitanare un esercito da mandarsi in Oriente a soccorso del re Vologeso. Non conseguì allora l'intento perchè Vespasiano inteso ad afforzare colla pace lo Stato non amava di mettersi a pericolose avventure per altri <sup>2</sup>: ma quando fu padrone di sè, mosse ad imprese che riuscirono a grandi vergogne.

Il capitano che sotto il suo regno tenne in più onore le armi romane fu da lui invidiato e umiliato.

Gneo Giulio Agricola, nato di chiara famiglia nella colonia di Forogiulio (Frejus), era uno dei pochi che nella corruzione dell'Impero serbavano le virtù di altri tempi. Tacito, che gli era genero, ne scrisse con affettuosa eloquenza la vita, e lo fece immortale, ritraendolo ardente della sapienza, affettuoso coi suoi, prode soldato, integerrimo magistrato, prudente e magnanimo, autorevole senza burbanza, umano senza fiacchezza. Suo padre Giulio Grecino senatore e filosofo fu ucciso da Caligola perchè, rifiutatosi ad accusare Silano: e la madre Giulia Procilla, castissima donna e sua educatrice sapiente, gli fu uccisa dai soldati di Ottone predatori dei suoi beni in Liguria. Entrato di buon'ora nella milizia fu valente e onorato tribuno in Britannia sotto Svetonio Paolino, e poscia questore integro in Asia. Uccisa la madre dagli Ottoniani

<sup>1</sup> Svetonio, 3, 10, 22; Dione Cassio, LXVII, 3, 12; Plinio, Epist., IV, 11; Giovenale, IV, 151 Per Materno conf. Tacito, Dialog. de Orat., 2.

<sup>2</sup> Symmi, 2; Dione, LXVI, I5.

si gettò subito alla parte Flaviana da cui ebbe il carico di quietare in Britannia i soldati ribellanti della legione ventesima. Vespasiano lo fece patrizio, lo mandò a governar l'Aquitania, lo nominò console, e da ultimo lo mandò governatore in Britannia dove rimase sette anni (831-837 di Roma, 78-84 di C.). Ivi subito represse gli Ordovici (a), riprese l'isola Mona (Anglesey), lasciata dopo la prima conquista, e pose ogni studio a togliere le cagioni delle sommosse, frenando la licenza militare con severa disciplina, riformando sè e la sua casa, chiamando agli ufficii i più degni, e ripartendo più equamente le imposte, e facendo ogni opera perchè paresse meno dura la servitù. Fu dolce ai cedenti: le voluttà e le lusinghe dei vizi usò a snervare i più forti, e per tirare più facilmente i selvaggi all'ozio e alla sommissione gli invaghì delle arti liberali, dei begli edifizi, delle sontuose vesti, delle delizie di bagni e conviti, chiamando civiltà, ciò che era strumento di servitù. I resistenti perseguì e predò senza tregua: pose loro fortezze sul collo, corse da ogni banda, vide tribù sconosciute, assalì la Caledonia (Scozia), e muni di presidii l'istmo tra i golfi di Glota e Bodotria (b), che la separava dalla Britannia. Si avanzava per terra facendosi seguire dalle navi lungo le coste. I Caledonii, vedendosi turbare nei quieti recessi, corsero alle armi, assalirono le nuove fortezze, e messero a pericolo estremo la nona legione. Agricola accorse pronto al bisogno, e li disperse: ma quelli, tenendosi vinti per astuzia di capitano più che per valore di soldati, non si smarrirono d'animo; e armata la gioventù, e, messo in salvo donne e figliuoli, con giuramenti e sacrifizi si strinsero in potente lega. Agricola avanzando gli incontrò al monte

<sup>(</sup>a) A settentrione del paese di Galles.

<sup>(</sup>b) Sono i golfi in cui, dalla parte di Edimburgo, mette foce il Forth (Bodotria) e dal lato opposto la Clyde (Glota).

Grampio (a). Erano 30 mila uomini capitanati da Galgaco, il primo fra tutti per nascita e per valore. Ivi fu combattuta una grande battaglia descritta in tutti i particolari da Tacito, il quale mostra i forti barbari accorrenti in folla dalle native selve a difesa del sacro suolo della patria, e racconta le fiere parole con cui Galgaco gli infiammava a scuotere l'aborrito giogo dei ladroni del mondo, e ricorda le prodezze dell'una parte e dell'altra, e la grande sconfitta e la fuga dei Caledonii e la strage di diecimila uomini.

Agricola, dopo la vittoria, fece fare dalle navi il giro di tutta la Caledonia, e accertò che la Britannia era isola, e prese anche le Orcadi, e vide l'ultima Tule 1, e fu celebrato come conquistatore e scopritore di nuove regioni.

Dopo tutto ciò l'opera principale era fatta. Rimaneva da compiere e assicurare la conquista: e Agricola era l'uomo da ciò: ma non glielo assentì la gelosia del tiranno, irritato dalla fama delle vittorie, che rendevano un particolare cittadino più rinomato del principe. Agricola annunziò con modeste lettere il felice successo, ma la fama pubblica lo celebrava con tanta solennità, che Domiziano stesso, comunque pieno di maltalento, non potè non fargli decretare gli onori trionfali. Poi richiamò l'odiato vincitore, sotto colore di destinarlo ad altro comando. Agricola venne subito a Roma, entrò di notte in città, e, trovate fredde accoglienze in palazzo, studiò di sottrarsi alla tristizia dei tempi e ai pericoli colla ritiratezza e colla modestia della vita. Ma forse quello studio non bastò a camparlo dai pericoli che gli sovrastavano: e rimane incerto, se finisse la vita naturalmente o per opera di Domiziano, cui erano crudo tormento quella virtù e quella gran fama, e quell'ammirazione del po-

<sup>(</sup>a) Oggi Grampians nella Scozia settentrionale.

<sup>1</sup> Forse la maggiore delle isole Shetlands detta ora Mainland.

polo, che a ogni notizia di patite sconfitte e di eserciti disfatti chiamava il vincitore dei Britanni per riparare alle altrui codardie!

L'imperatore che geloso e pauroso dell'altrui gloria sentiva che senza capitanare gli eserciti e fare a sè devoti i soldati non potrebbe tenere l'Impero preso colle armi dai suoi, prima del ritorno di Agricola si era messo alla testa delle legioni, sperando di oscurare con una grande impresa il vincitore dei Britanni e ogni altro più famoso guerriero. Mosse senza necessità in Germania ove era pace, corse e saccheggiò il paese dei Catti, non vide il nemico ritrattosi al suo comparire e poscia, chiamandosi Germanico, tornò a Roma superbo e trionfante di quella



Domiziano coronato col titolo di Germanico (Mongez, Icon. Rom., XXXIV, n. 5 e 6).

escursione, come di guerra gloriosamente compiuta, portò simulacri di bugiarde vittorie, e mostrò come prigionieri gli schiavi comprati al mercato e vestiti alla foggia dei barbari; applaudito dai soldati cui aumentò lo stipendio, e deriso da chi sapeva i segreti della commedia (a).

(a) Dione, LXVII, 4; Zonara, XI, 19; Svetonio, 6; Marziale, IX, 2; Orelli. Inscr., 521, che ricorda Domiziano Germanico.

Tacito (Agric., 39, e Germ., 37) parla dei falsi trionfi e degli schiavi

<sup>1</sup> Tacito, Agricola.

Due anni dopo andò a reprimere le irruzioni dei Daci, una forte nazione stanziata al di là del Danubio, governata da Decebalo, famoso per prodezze e accorgimenti di guerra sotto la scorta del quale passarono il fiume, invasero la Mesia, sconfissero i presidii romani e uccisero il comandante Oppio Sabino <sup>1</sup>.

Il governo dell'impresa fu dato a Cornelio Fusco, prefetto dei Pretoriani. Il principe non osando di prender parte ai pericoli stette in un villaggio della Mesia occupato in ozii e libidini, e all'avvicinarsi della tempesta tornò a Roma a perseguitare il Senato e il popolo, mentre duci e soldati si facevano uccidere per lui. L'esercito corrotto dall'esempio era simile al principe che andava alla guerra in lettiga: la disciplina spenta, tutto pieno di confusione, di licenza, di codardia: i duci senza autorità e senza fiducia; i migliori presi a sospetto, e puniti gli esecutori, fedeli degli ordini quando avessero nemica la sorte? Decebalo spregiava altamente il nemico. Si venne a battaglia. I Romani patirono piena sconfitta e grossa perdita d'uomini. Cornelio Fusco fu ucciso, e l'aquila d'una legione restò preda dei barbari 3.

La sciagura fu riparata poscia da Terzio Giuliano già comandante di una legione nella Mesia, passato a parte Flaviana a tempo della guerra tra Ottone e Vitellio 4. Egli procedè oltre al Danubio, vinse il nemico alla grossa battaglia di Tape, e lo inseguì fino alla sua capitale.

Domiziano al rivolgersi della fortuna tornò alle fron-

comprati. Plinio, (Paneg., 16 e 17) dice dei carri mimici e dei simulacri della falsa vittoria. Conf. Stazio che celebra il trattato coi vinti: Victis parcentia foedera Cattis, Silv., III, 3, 168, e Frontino, Stratag., I, 1, 8, II, 2, 7.

<sup>1</sup> Svetonio, 6; Eutropio, VII, 15; Iordanes, Get., 13, il quale lo chiama Poppeo.

<sup>2</sup> Dione, LXVII, 6; Plinio, Paneg., 18 e 82; Svetonio, 10; Orosio, VII, 10.

<sup>3</sup> Svetonio, 6; Giovenale, VI, 112; Marziale, VI, 76; Orosio, VII, 10.

<sup>4</sup> Tacito, Hist., II, 85, IV, 39 e 40.

tiere, e corse baldanzoso a punire i Marcomanni, i Quadi e i Sarmati perchè non lo avevano aiutato nella lotta coi Daci. Ma i Marcomanni lo batterono e lo volsero in fuga, e una legione fu uccisa col suo capo dai Sarmati (a). Quindi egli che già avea respinta ogni domanda del capo dei Daci, ora gli mandò messaggi di pace. E Decebalo rispose mandandogli un messo a trattare con lui, e a rendergli le armi e alcuni prigioni. Domiziano, come se fosse il caso di un popolo debellato e assoggettato e chiedente un re al vincitore, pose sulla testa del messo il regio diadema: e dopo questa ceremonia concluse la pace col dare molta pecunia al nemico, e col promettergli annuale tributo, e artefici romani per ogni opera di pace e di guerra 1: fatto obbrobrioso che dà principio alla lunga serie dei patteggiamenti e delle viltà per cui alla fine l'Impero e l'Italia diverranno preda dei barbari.

Domiziano Germanico e Dacico reduce da cotali imprese fece sentire la sua potenza alle province poste sulla sua via. È detto che i luoghi per cui passava patirono saccheggi e devastazioni come da una irruzione di barbari. A Roma menò duplice trionfo sui Germani e sui ma 844, di Daci, e pei Sarmati portò a Giove Capitolino un ramo di alloro (b), e fra i plausi del Senato e del popolo celebrò le sue glorie con greggi di vittime, con pugne navali, e combattimenti di fanti e di cavalieri nel Circo, con corse di vergini, con un grande convito al popolo prolungato per tutta la notte. Tutti gli accessi del tempio di Giove Capitolino furono, dice Plinio, contaminati da innumerevoli statue d'oro e d'argento poste all'incestuoso prin-

Eutropio, VII, 15. Vedi anche Tacito, Agric., 41.

<sup>(</sup>a) Dione, LXVII, 6. - In Sarmatia legio eius cum duce interfecta,

<sup>(</sup>b) Plinio, Paneg., 20; Svetonio, 6; Eutropio, VII, 15; Eusebio, Chron. all'anno 91 di Cristo: Domitianus de Dacis et Germanis triumphavit.

<sup>1</sup> Dione, LXVII, 7.

cipe tra quelle dei numi. Poi simulacri a lui per tutte le regioni della città, e una colossale statua di bronzo nel Fôro; dappertutto archi con quadriglie trionfali (a). I poeti



Arco di Domiziano (Donaldson, p. 222)

cantarono a gara le grandi prove, gli allori, e i degni trionsi del sommo duce, invitto domatore del Reno e dell'Istro, vincitore di re, guerriero forte al pari di Marte, maggiore di Achille e d'Alcide, tutela e salute del mondo; e convertirono le sconsitte in grandi e non più viste vittorie <sup>1</sup>. E il gran capitano giunse a tale arroganza che

<sup>(</sup>a) Dione, LXVII, 8; Svetonio, 13; Plinio, Paneg., 52 e 54; Marziale, VIII, 65. Per la grande statua equestre di bronzo nel Foro vedi Stazio, Silv., I, 1.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Marziale, II, 2, V, I, V, 3, 19 e 65, VII, 5-8, VIII, 2, 54 e 78, IX, 2, 7, 65 e 102; Stazio, Situ., I, 1, 13-21, I, 2, ISO, I, 4, 89-92, III, 3, II7-118, IV, 4, 94-96, IV, 7, 49-52, V, 1, S8, V, 2, 177, e Theb., I, 19-20; Siho Italico, III, 607 e segg., e XIV, 687-688.

non andò più al senato se non in veste trionfale, dètte i nomi di Germanico e di Domiziano ai mesi di settembre e di ottobre, perchè nell'uno avea preso l'Impero e nell'altro era nato: e prese consolati più che niun altro mai, si fece salutare imperatore 22 volte come se avesse riportate altrettante vittorie, procedè con 24 littori, si chiamò signore e Dio, e negli editti volle usata la formola: il Signore e Dio nostro comanda 1. E allorchè dopo una disfatta delle truppe di Flacco pretore di Numidia per opera dei Nasamoni rivoltatisi a causa delle proconsolari angherie, questi, sorpresi ubriachi del vino rapito ai nemici, erano stati schiacciati dal pretore prima battuto, il superbo imperatore scrisse al Senato dicendo che aveva proibito ai Nasamoni di esistere (a).

Domiziano passò il suo tempo in imprese guerresche, che furono vergogne, in ridicoli trionfi, in atti crudelissimi, in continue paure. La satira lo chiamò un calvo Nerone<sup>2</sup>, ed era come questo crudele, e amatore furioso del fabbricarc, e dello spendere in grandi spettacoli e festeggiamenti, per poi ricmpire l'erario colle accuse di maestà e coll'uccidere e spogliare i cittadini più ricchi. Rifece sontuosamente molti edifizi incendiati, fece un Odeo, uno Stadio dove è ora la Piazza Navona, e una nuova Naumachia per divertimento del popolo<sup>3</sup>, rese splendida e degna di Giove la casa imperiale sul Palatino, con grande profusione di marmi, e di oro per le camere delle sue concubine, per logge, e bagni e ninfei <sup>4</sup>; convertì in tempio sacro alla gente Flavia la povera casa in cui nacque

<sup>(</sup>a) Zonara, Annal., XI, 19; Eusebio, Chron. ann. 841 di Roma, 88 dell'èra volgare. Alla Vittoria sui Nasamoni allude anche una medaglia. Vedi Cavedoni, in Annal. Istit., 1853, pag. 27.

<sup>1</sup> Svetonio, 13; Dione Cassio, LXVII, 4; Plutarco, Num., 19; Stazio, Silv., IV, I.

<sup>2</sup> Giovenale, Sat., IV, 38.

<sup>3</sup> Svetonio, 5.

<sup>4</sup> Plutarco, Public., 15; Marziale, VII, 56, VIII, 36 e 39; Stazio, Silv., III, 1, 18.

sul Quirinale ("), e inalzò un tempio a Vespasiano nel Fôro presso al tempio della Concordia ("). Sul Capitolio



Ruderi del tempio di Vespasiano (Burn).

- (°) Svetonio, 1 e 17; Marziale, 1X, 2, 4 e 35; Stazio, Silv., V, 1, 240-241. Un'epigrafe attesta che la casa dei Flavii cra presso le chiese di Santa Teresa e San laio, Vedi Nibby, Roma antica, 11, 660.
- (b) Stazio, Silv., I, 1, 31; Cassiodoro, Chron.; Nibby, Roma antica, I1, 119-120.

Ai piedi del Campidoglio di fianco alla Concordia ne rimangono in Vannucci - Storia dell'Italia antica - IV.

pose un tempio a Giove Custode nel luogo in cui egli giovinetto si nascose per sottrarsi al furore dei Vitelliani<sup>1</sup>: e il tempio di Giove Capitolino arso di nuovo dopo la riedificazione di Vespasiano rifece con tanto splendore che le dorature della vôlta costarono dodicimila talenti (36 milioni di lire ital.), e a causa di esso Roma per più secoli si chiamò Città d'oro (*Urbs aurea*) (°). Poi templi,

piedi tre colonne corintie che un tempo si dissero volgarmente di Giove Tonante. Il Canina dietro le scoperte del 1830 ne restaurò la pianta, il prospetto e le parti laterali, e disegnò i particolari delle decorazioni bellissime. Edifizi, vol. 1, pag. 76-79, Il, tav. 33-34. Conf. Architettura romana, tav. 19-20. Pei disegni delle tre colonne vedi Reber, Die Ruinen Roms, pag. 81, e Burn, Rome and the Campagna, pag. 118.

L'anonimo di Einsiedlen vide il tempio intero nel secolo ottavo, e ne conservò l'ultima epigrafe postavi a ricordare che il tempio distrutto da un incendio fu rifatto dal Senato e dal Popolo romano: S. P. Q. R. incendio consumptum restituit divo Vespasiano. Vedi Bunsen, in Bullett. Istit., 1835, p. 77-78, e Annal., 1836, pag. 223-224.

(a) Svetonio, 5; Marziale, IX, 4; Stazio, Silv.. IV, 3. 16; Plutarco. Public., 15; Gregorovius, Geschichte der Stadt Rom im Miltelalter. 1, 41. Recentissimamente si è ritrovata nel giardino dei Conservatori una parte della sostruzione di questo tempio. Leggiamo nel giornale l'Opinione (7 novembre 1875): « Nei lavori di sterro esegniti nel giardino del palazzo dei Conservatori per la costruzione della sala centrale dell'Esposizione archeologica da inaugurarsi nel venturo dicembre, è stato scoperto il lato orientale della platea in opera quadrata già antecedentemente rinvenuta nell'attiguo giardino Caffarelli, e che occupa quasi tutta la sommità occidentale del colle Capitolino.

« Alcuni topografi avevano già timidamente proposto doversi riconoscere in questa immensa platea la sostruzione del tempio di Giove Capitolino, cui Dionisio attribuisce una superficie di 4000 piedi quadrati. Tale supposizione sembra ora raggiungere il grado di assoluta certezza in seguito della scoperta di un rocchio di colonna scanalata in marmo bianco che presenta una circonferenza di metri 5,43. Ponendo a confronto di tale scoperta quanto fu ragionato nel primo volume del Bollettino della Commissione archeologica municipale (pag. 149 s. p.) e considerando come a niun monumento del Campidoglio possa convenire una colonna di dimen-

<sup>1</sup> Tacito, Hist., III, 74; Svetonio, 5.

parte nuovi, parte restaurati, a Giunone, ad Apollo, a Ercole, a Castore e Polluce, a Serapide e Iside, e a Giano <sup>1</sup>. Onde i suoi poeti gli dettero vanto di aver fatta Roma più splendida di quello che mai fosse stata, e dissero che, se egli richiedesse tutto ciò che aveva dato agli Dei, essi, anche vendendo all'incanto tutte le preziosità dell'Olimpo, non riuscirebbero a saldare la duodecima parte del debito <sup>2</sup>.

Come Cesare vantavasi disceso da Venere, e Augusto si pose sotto la protezione di Apollo, Domiziano rese culto superstizioso a Minerva di cui si spacciava figliuolo, ne tenne sempre l'imagine in camera, la pose sulle medaglie, adornò dell'egida gorgonea i propri ritratti, e le eresse un magnifico tempio nel Fôro che per essa fu detto Palladio, e Transitorio (Transitorium, Pervium) perchè posto in luogo di transito dalla parte occidentale alla parte orientale di Roma (a).

Anche ad Alba pose un tempio a Minerva con un collegio particolare di sacerdoti per celebrare ogni anno le festività della Dea (Quinquatria) con grandi cacce di fiere e lotte di gladiatori, e spettacoli scenici, e gare di oratori e poeti, a cui distribuiva corone 3. Ad Alba riunì

sioni così straordinarie, se non che al tempio di Giove Ottimo Massimo, così sembra potersi finalmente considerare come risolta la questione della posizione rispettiva sulle due sommità capitoline dell'arce e del tempio.

- « É superfluo aggiungere che i frammenti marmorei scoperti nel giardino del palazzo dei Conservatori spettano alla riedificazione del tempio fatta da Domiziano. »
- (a) Quintiliano, X, 1, 91; Svetonio, 5 e 15; Dione, LXVII. 1; Filostrato, Apoll. Tian., VIII, 16; Lampridio, Alex. Sever., 28; Λ. Vittore. Caes., 12; Eckel, VI, 375. Nibby. Roma ant., II, 221-238; Canina, Edifizi, I, p. 276-279, e II, tav. 104-110.

<sup>1</sup> Marzlale, VI, 4, IX, 4, 65 e 102, X, 28; Stazio, Silv., IV, 3, 9.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Marziale, VIII, 56, 1X, 4.

<sup>3</sup> Svetonio, *Damit.*, 4; Dione Cassio, LXVII, 1 e 14; Marziale, IV, 1, V, 1, VIII, 1; Stazio, Silv., III, 5, 28, ecc., IV, 2, 65, IV, 5, 22.

insieme le magnifiche ville di Pompeo e di Clodio, e ne fece una villa di inusitato splendore, estendentesi a circa sei miglia di giro, e ridotta a modo di rôcca. Vi fab-



Rovin del Fôro Palladio (Burn, p. 136).

bricò terme, teatro, campo pretorio e anfiteatro, di cui rimangono grandi rovine 2. Istituì i concorsi quinquen-

<sup>1</sup> Tacito, Agric . 45; Diene Cassio, LXVII, I; Giovenale, IV, 145.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Nibby, Analisi della cartx dei dintorni di Roma, vol. 1, pag. 91-96, e Viaggio Antiquario, II, pag. 117-122; Henzen, in Bullettino Istit. archeol., 1853, pag. 4, ecc.; Desjardins, Topographie du Latium, Paris 1354, pag. 122, 210, 255.

Anni di Ro-

nali dell'Agone Capitolino in onore di Giove con premi di molte corone ai vincitori nelle musiche, nelle lotte, nelle corse di giovinette, nei certami equestri e pedestri, e nelle gare di eloquenza e di poesia greca e latina: e presedeva egli stesso vestito alla greca, portando in testa corona d'oro con l'effigie di Giove, di Giunone e di Minerva, circondato dal sacerdote Diale e dal collegio dei sacerdoti Flaviali, vestiti nel medesimo modo (").

Fece celebrare i giuochi secolari cent'anni dopo quelli



Ruderi dell'Anfiteatro di Domiziano nella sua villa Albana (Canina, Edif., VI, 58).

celebrati da Augusto non contando quelli celebrati in- Anni di Ronanzi tempo da Claudio. E sempre nuovi e sontuosi spettacoli nell'anfiteatro, nello stadio e nel circo ove aggiunse nuovi colori e fazioni: grandi battaglie navali, corse di carri, certami di cavalli e di fanti, e battaglie di donne con bestie, e lotte di gladiatori, prolungate anche la notte a lume di faci. Uomini consolari furono costretti a combattere con orsi e leoni: numerosissime nell'anfiteatro le

(a) Svetonio, 4. Vedi Morcelli, Sull'Agone Capitolino, Milano 1816, e Friedlaender, Moeurs romaines, Il, pag. 256 e 327, ove sono molte particolarità e le citazioni delle epigrafi e degli autori che parlano di questi concorsi.

mostre di elefanti, di rinoceronti e di tigri <sup>1</sup>. Poi larghi regali al popolo di denari, di conviti, di cuccagne e fontane di vino <sup>2</sup>. Stazio parla di ogni sorta di delizie gettate a pioggia in teatro dalla mano cesarea, e ricorda come in quelle orgie plaudissero le grasse donne di Lidia, e danzassero le Gaditane con crotali e cembali, e poi come fra il tumulto popolare scendesse dall'alto una nube di uccelli di Numidia, e del Nilo e del Fasi: e per quelle allegrezze di conviti e di spettacoli egli vanta il suo tempo come superiore dell'antico secolo d'oro <sup>3</sup>.

Ma tutto non era allegrezza anche fra le feste in cui sovente erompevano i crudeli istinti del principe. Sopravvenuta una volta nell'affollato anfiteatro una pioggia dirotta, egli vietò che niuno partisse, e a non pochi fu causa di malori e di morte 4. Ora obbligava i cittadini a combattere colle fiere, e poi gli uccideva per essersi disonorati in quei combattimenti servili. Marziale, che coglie ogni occasione per vantare la grande mitezza del feroce mostro, narra come un giorno chiedendosi da alcuni spettatori un gladiatore, e dagli altri un altro, egli per somma benignità li fece combattere tutti e due, e contentò ambe le parti 5. Ma da altri sappiamo come anche ncll'anfiteatro cercasse delitti di crimenlese, tenendosi spregiato da chi non rispettava i suoi gladiatori 6. Di più non voleva che lo spettacolo crudele fosse finzione, e quando si rappresentavano casi di morte faceva veracemente uccidere gli attori. Alla rappresentazione della storia di Orfeo con meravigliosi effetti di scena, con movimenti di rupi e di selve, e con ogni sorta di fiere che

<sup>1</sup> Svetonio, 4 e 7; Dione Cassio, LXVII, 14; Giovenale, IV, 99-101; Marziale, De Spectac., 6, 8-11, 17, 18, 19, 22, 24, 28.

<sup>2</sup> Svetonio, loc. cit.; Dione Cassio, LXVII, 4 e S.

<sup>3</sup> Stazio, Silv., 1, 6.

<sup>4</sup> Dione Cassio, LXVII, S.

<sup>5</sup> Marziale, De Spectac., 20.

<sup>6</sup> Svetonio, 10; Plinio, Paneg., 33.

stavano intorno al cantore di Rodope, la conclusione fu, che l'attore rappresentante il personaggio di Orfeo fini sbranato da un orso <sup>4</sup>.

Ad Alba stava, dice Plinio, come una fiera nell'antro 2, e di là lo vediamo spedire suoi editti per decidere le liti dei popoli <sup>3</sup>. Vi riuniva suoi consiglieri, e senatori servili e pontefici 4, e una turba di delatori ministri alle sue crudeltà: M. Regolo il più tristo animale della terra, già arricchitosi colle stesse infamie sotto Nerone 5: Catullo Messalino, che parve mostro di turpitudini anche in tempi di sozzi costumi 6; un Pompeo destro a fare spargere il sangue con segrete calunnie 7; Mezio Caro e Bebio Massa, flagelli di tutti i buoni 8: Fabrizio Veientone, sozzo e scaltrissimo 9; e Crispino, stato già schiavo in Egitto, e poi corruttore di Vestali, e giunto colla delazione ad alta potenza 10. Essi servirono a tutti gli odii e a tutte le atrocità del tiranno. Come assassini e ladroni infestavano i templi e le vie, uccidevano e rubavano. Non eravi più testamento sicuro: l'erario fatto spogliatoio dei cittadini e crudo ricettacolo delle cruente rapine 11: subornati schiavi contro padroni; amici tirati a tradire gli amici; la servitù giunta al colmo; tolto dalle spie il poter favellare e ascoltare 12.

Servì a questi furori anche il Senato, caduto nell'estrema viltà. Adunavasi muto e pauroso in mezzo a un

```
1 Marziale, De Spectac., 21. Vedi anche S, ivi.
```

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Plinio, Paneg., 48.

<sup>3</sup> Orelli, Lat. Inscript., 3113.

<sup>4</sup> Plinio, Epist., IV, 11; Giovenale, Sat., IV, 64.

<sup>5</sup> Tacito, Hist., IV, 42; Plinio, Epist., I, 5, 11, 20, IV, 2, 7, V1, 2.

<sup>6</sup> Plinio, Epist., IV, 22; Tacito, Agric., 45; Giovenale, Sat., IV, 115.

<sup>7</sup> Giovenale, Sat., 1V, 109-110.

<sup>8</sup> Plinio, Epist., 1, 5, 111, 4, V1, 29, V11, 19 e 33; Tacito, Hist., IV, 49, Agric., 45; Giovenale, Sat., 1, 35-36.

<sup>9</sup> Giovenale, Sat., IV, 113; Plinio, IV, 22, IX, 13.

<sup>10</sup> Giovenale, Sat., I, 27, 1V, 1, e segg.

<sup>11</sup> Plinio, Paneg., 34 e 36.

<sup>12</sup> Tacito, Hist., 1, 2, Agric., 2 e 45.

assedio di soldati e di sgherri, e decretava statue e trionfi, e commetteva scelleratezze, e condannava uomini e donne innocenti! Giovenale racconta, come Domiziano ad Alba chiedesse consigli a più senatori per cucinare un magnifico rombo?, e altri ricorda come, a spavento, invitasse senatori e cavalieri a un convito apparecchiato in sala parata di nero con tutti i segni dei banchetti funebri, ove li fece servire da fanciulli nudi imbrattati d'inchiostro a guisa di spettri. Tremavano tutti. Egli godendo di quella paura li trattenne a lungo con ragionamenti di stragi: poi congedatili più morti che

I senatori sempre più avviliti e tremanti, per salvare sè stessi infuriarono più che mai con sentenze di sangue, e fecero da sgherri contro i colleghi odiati dal principe. Fra i tanti uccisi si ricordano particolarmente Erennio Senecione, Elvidio Prisco, e Aruleno Rustico, uomini lodati di rara virtù.

vivi, mandò in dono a ciascuno una parte dei lugubri

apparecchi stati loro cagione di mortale spavento.

A Rustico costò la testa l'avere scritto la vita di Trasea, chiamandolo uomo santissimo: e a Senecione l'avere scritto quella di Elvidio Prisco, ucciso da Vespasiano. Il figlio di questo, chiamato Elvidio pur esso, invano studiò di nascondere nel ritiro il pericoloso nome e la propria virtù; fu accusato e ucciso come gli altri: e il senatore Publicio Certo gli mise le mani addosso in senato, e dètte primo l'osceno esempio di un giudice faciente le parti di sgherro. I libri di Rustico e di Senecione furono arsi pubblicamente, come per affogare in quel fumo, secondo il detto di Tacito, la voce del popolo e la coscienza del genere umano. La persecuzione colpì anche i parenti dei lodatori e dei lodati. Ebbe esilio

<sup>1</sup> Plinio, Paneg., 51, 76, Epist., VIII, 11; Tacito, Agric., 45.

<sup>2</sup> Sat., IV.

<sup>3</sup> Dione Cassio, LXVII, 9.

Manrico fratello di Rustico. Fannia, figliuola di Trasea, vedova del vecchio Elvidio e madre del giovane, condotta anch' essa sui tribunali sostenne impavidamente di aver fornito documenti e memorie allo scrittore della vita di suo marito, e nulla fece per sottrarsi al pericolo, e accolse la sentenza di esilio con animo sereno. Aveva già esulato due volte, sotto Nerone e Vespasiano, in compagnia dello sposo: ora esulava la terza per amore alla memoria di esso, portando seco e conservando con religione il libro, che era causa di sua condanna: e per la pietà e costanza di animo meritò le nobili lodi di Plinio, e rimase modello alle madri e alle spose. Furono esiliate anche Arria, madre di lei, e Pomponia Gratilla, moglie di Rustico <sup>1</sup>.

Come i tre virtuosi uomini spenti facevano professione di stoici, i furori di Domiziano si volsero anche contro tutta la setta, e con decreto del Senato fece cacciar d'Italia tutti i filosofi, e con essi ogni buona arte?. Perseguitò i Giudei, e con essi i Cristiani, di cui ne erano anche alla corte, e tra i parenti stessi del principe. Ucciso Flavio Clemente, ed esiliata sua moglie Domitilia, cugini di lui. San Giovanni rilegato nello scoglio di Patmos 3.

Uccisioni violente di ferro, uccisioni insidiose di veleno: scogli bagnati di sangue, mari, dice Tacito, pieni di esilii. Gli illustri natali, le ricchezze, i rifiutati e gli esercitati onori, erano delitto capitale: la virtù soprattutto recava sicura rovina. Anche ora fu prodigio un nobile giunto a vecchiezza 4. Domiziano, più feroce di Nerone, alla crudeltà univa l'insulto; le sentenze di morte accompagnava con proteste di elemenza, andava

Tacito, Agric., 2 e 45; Plinio, Epist., 1, 5, 11, 18, 111, 11 e 16, V. 1, VII, 19, 1X, 12; Dione Cassio, LXVII, 13; Svetonio, 10.

<sup>2</sup> Tacito, Agric., 2; Dione Cassio, loc. cit.; Svetonio, 10.

<sup>3</sup> Dione Cassio, LXVII, 11; Svetonio, 12, 15; Eusebio, Hist., Eccles., III, 12, 19, 20.

<sup>4</sup> Tacito, Hist., 1, 2; Svetonio, 10; Dione Cassio, loc. cit.; Giovenale, Sat., 1V, 97.

542

per le prigioni a interrogare da sè stesso gli accusati, tenendo in mano le loro catene; assisteva ai comandati supplizii, e strazio peggiore d'ogni altro era ai miseri il sostenere quel volto, che del rossore faceva schermo a vergogna, e lo sguardo della belva, che all'immane e oscena ferocia accoppiava l'astuzia <sup>1</sup>.

I primi tentativi di congiure contro di lui tornarono vani, e produssero esilii e nuove uccisioni <sup>2</sup>. Vana era stata anche la sollevazione militare tentata in Germania. Lucio Antonio Saturnino, comandante delle legioni dell'alto Reno, dichiarò imperatore sè stesso, ma fu combattuto e ucciso da Lucio Appio Massimo Norbano, e la rivolta rimase subito spenta. Il vincitore arse tutte le carte di Antonio per togliere ogni occasione a processi e uccisioni. Vane cautele! Domiziano corse in Germania, e saziò la sua crudeltà tagliando le mani e mettendo il fuoco alle parti più delicate del corpo delle vittime: e l'uccisione fu tanta, che egli stesso vietò di tenerne registro (<sup>a</sup>).

Per impedire nuove sollevazioni di milizie, studiò di affezionarsi i soldati accrescendone lo stipendio di un terzo. Vietò di riunire più legioni nel medesimo campo <sup>3</sup>: per ragioni di paure vietò, secondo alcuno, la cultura delle viti, perchè l'abbondanza del vino era causa a sommosse (<sup>b</sup>), e pensò anche a diminuire gli eserciti, quando la furia dei barbari si faceva più minacciosa.

<sup>(</sup>a) Dione Cassio, LXVII, 11; Svetonio. 6, 10; Plutarco, Paolo Emilio. 25. Lucio Appio Massimo, che oppresse la sedizione di Antonio, è ricordato anche in una iscrizione, ove si chiama confectoris belli germanici. Vedi Grutero, 359, 5; Orelli, 772, e Henzen, pag. 75, e Borghesi, Dell'età di Giovenale, in Oper.. III, p. 52.

<sup>(</sup>b) Filostrato, loc. cit., VI, 17. Svetonio, 7, assegna a ciò un'altra

<sup>1</sup> Tacito, Agric., 45; Plinio, Paneg., 48; Dione Cassio, LXVII, 12.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Filostrato. Vita di Apollonio Tianeo, VII, 8; Dione Cassio, LXVII, 13.

<sup>3</sup> Svetonio, 7.

Le cose erano giunte agli estremi. Una parola, un gesto, un sospiro erano causa di morte 1. Terribile il tiranno a incontrarsi e a vedersi con quella superbia di volto, con quegli occhi accesi d'ira. Operando da nemico. teneva nemici tutti, e cercava le tenebre, circondato di spavento, come una fiera nell'antro, nè usciva dalla solitudine, se non per far solitudine dove passasse 2. Ma in mezzo alle stragi tremava sotto il peso del pubblico odio, e aveva la turpe anima agitata da tristi presagii. Invano prese provvedimenti di ogni sorte, e accrebbe le guardie, e ad evitare le sorprese, dice Svetonio, ricoprì le pareti del portico in cui solea passeggiare di una pietra, che riflettendo le imagini gli mostrasse ciò che facevasi dietro di lui. La vendetta lo colse tra le stesse sue guardie, e sforzò, dice Plinio, le porte e penetrò nelle segrete caverne, e nei crudeli recessi, ove lo rinchiudevano la paura e l'odio degli uomini 3. Piccoli 4 e grandi ne volevano la morte. Un nobile vecchio, tormentato dagli anni e da atroci dolori di gotta, li sopportava tranquillo nella speranza di sopravvivere anche di un giorno all'aborrito tiranno 5. Gli erano nemici i principali capi dei pretoriani, tementi ognuno per sè: nemici gli ufficiali di palazzo e i camerieri e i liberti, dopo il caso di Epafrodito, che Domiziano spense, perchè aveva aiutato Nerone ad uccidersi, e volle con ciò avvertire che a niuno era lecito di mettere, in qualunque modo,

cagione, cioè il suo amore alla cultura del grano. Vedi anche Stazio, Silv., IV. 3, 11-12. Svetonio riferisce (14) che non fu dato seguito all'ordine di tagliare le viti a causa di un epigramma greco messo fuori in quell'occasione, il quale diceva: « Benchè tu mi tagli fino alle radici, pure manderò fuori tanto frutto che basti a sacrificar Cesare. »

<sup>1</sup> Tacito, Agric., 2 e 45.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Plinio, Paneg., 18, 48.

<sup>3</sup> Svetonio, 14; Plinio, Paneg., 49.

<sup>4</sup> Giovenale, Sat., IV, 153.

<sup>5</sup> Plinio, Epist., I, 12.

le mani nel sangue del principe. Ma l'avvertimento partorì l'effetto contrario, e i minacciati si affrettarono ad allontanare in un colpo il pericolo. Dicono che, scoperta una lista in cui Domiziano aveva scritti i nomi dei liberti destinati alla morte unitovi anche quello di sua moglie Domizia, essi a quella notizia si strinsero insieme,



Domizia moglie di Domiziano (Mongez, Icon. Rom., XXXV, n. 6).

e pensarono concordi ad uccidere per non essere uccisi.

Anni di RoCome si furono intesi sul modo, ai 18 settembre, Stefano
ma 849, di
G C. 95. liberto, portando fasciato il braccio sinistro come se
fosse malato, si presentò al principe per dirgli di una
congiura scoperta, e a prova di essa gli pose in mano

uno scritto; e mentre Domiziano leggeva attentamente, trasse di sotto alle fasce del braccio un pugnale, e gli dètte una ferita nel ventre. Il colpo non era mortale, e il ferito precipitandosi sul feritore lo stramazzò a terra e lottò gagliardamente per cavargli gli occhi, e trargli di mano il ferro. Al trambusto e alle grida accorsero altri dalle vicine stanze, ma per raddoppiare i colpi, non per porger soccorso, e lo finirono con sette ferite. Aveva 45 anni di età, e quindici di regno <sup>1</sup>.

Il popolo ascoltò con indifferenza la nuova dell'uccisione, i soldati ne fremerono, e se non mancavano capi sarebbero corsi subito a vendicare il tiranno. Ma tutti gli altri, che avevano tanto tremato di questo flagello e peste del mondo, esultarono al vedersi liberati dal mostro. Il Senato, raccoltosi in fretta, disse al morto ogni sorta di vituperi e fece abbattere e spezzare e fondere le sue innumerevoli statue e distruggere gli archi e toglier via egni memoria di lui. Il cadavere ebbe di nascosto povere esequie da una nutrice. E così, dice Plinio, Giove ascoltò le imprecazioni del mondo, e tolse le genti dalle fauci dell'avidissimo ladrone?

Svetonio, 17; Pilostrato, Apol. Tian., VIII, 25; Eutropio, VII, 15, e VIII, I. Conf. Doone, LXVII, 15, 17 e 18

<sup>2</sup> Svetonio, 23; Dione, LXVIII. 1; Plinio, Paneg , 52, 94.

## CAPITOLO IV.

Breve e debole impero di Nerva. — Traiano prode duce e modello dei principi cittadini. — Umano e sapiente governo. — Imprese di guerra sul Danubio. e vittorie sui Daci. — Grandi opere pubbliche. — Spedizione in Oriente. — Elio Adriano. — Ordinamento dell'Impero. — Gli Antonini. — Antonino Pio, Marco Aurelio, Commodo.

(Anni di Roma 819-945, di Cristo 96-192).

pento il feroce tiranno, fu gridato imperatore M. Cocceio Nerva, vecchio di circa 70 anni, che aveva congiurato cogli uccisori. Era nato a Narni, nell' Umbria, di famiglia già venuta dall'Isola di Creta, e così dava il primo esempio, rinnovato poi frequentemente.

di uno straniero salito al trono dei Cesari. Aveva indole mite e timida, si dilettava di versi leggieri, era uomo giusto e benefico, e lodato anche di gravi costumi, quantunque altri lo rimproverasse di intemperanza nel vino, e di costumi facili troppo.

Con lui e con Traiano comincia un'èra nuova, celebrata con entusiasmo dagli scrittori più gravi pel ritorno della sicurezza, della giustizia, e della libertà del pensiero e della parola: e Tacito loda Nerva per avere accoppiato insieme libertà e principato, stati sempre in

guerra finqui: e per decreto del Senato e del popolo fu posto un monumento alla Libertà restituita da lui (a).

Nerva in ogni suo atto si mostrò civilissimo, e desideroso del bene universale, e fece molti provvedimenti meritevoli di ogni più alto encomio. Con editto pieno di



Nerva (Mongez, Icon. Rom., XXXVI, n. 2 e 3).

giustizia e di umanità assicurò i cittadini; assolvè tutti gli accusati di empietà, richiamò in patria i banditi, punì gli schiavi denunziatori dei padroni, restituì i beni a quelli

<sup>(</sup>a) Tacito, Agric., 3; Plinio, Epist., IX, 13. — LIBERTATI AB IMP. NERVA CAESARE AUG. . . . . RESTITU (tae) S. P. Q. R. Grutero, Inscr., 246, 1. e Henzen, n. 5436.

che ne erano stati spogliati, vietò le accuse contro il rito giudaico o cristiano, confermò l'ordine che vietava di fare gli uomini eunuchi, fece aggiunte ai benefici decreti di Tito, sull'esempio del quale perdonò anche e accarezzò quelli che gli tramarono insidie. Il palazzo imperiale chiamò casa pubblica; sollevò le città afflitte da flagelli, si porse benefico a tutte le umane sciagure, soccorse i poveri, cominciò l'istituzione intesa ad alimentare i figli orfani; e a questo fine pose modo a ogni altra spesa, non curò di attendere a fabbriche (a), cessò feste e spettacoli, e vendè i suoi beni privati e i vasellami preziosi del palazzo imperiale, e col valore di essi comprò terre da distribuire ai più bisognosi, e con magnifico discorso esortò tutti alla liberalità. Agli onori pubblici chiamò i più degni cittadini; e allora si videro consoli Virginio Rufo, il venerabile vecchio che aveva tante volte combattuto per non accettar l'impero, e poscia lo storico Cornelio Tacito.

Al cominciare di questo nuovo impero con incomposte e turbolente grida furono assaliti i ribaldi, stati vili strumenti ai furori di Domiziano, e Plinio si dètte molta faccenda per usare contr'essi i beneficii della nuova libertà. Quindi alcuni delatori furono puniti, ma i più potenti non ebbero altro che un po' di paura, e rimasero salvi, perchè i più dei senatori non volevano avventurarsi a pericolose vendette, e Nerva per la sua mite e debole natura rifuggiva dai mezzi violenti, e a malgrado del suo buon volere, non sapeva resistere a niuno, e studiava di esser d'accordo con tutti. Perciò i delatori più odiosi si videro presto alla sua mensa con le vittime

<sup>(°)</sup> Del Fòro chiamato col suo nome, egli, come sopra fu detto, fece solamente la dedica, o poco più. Le epigrafi ricordano qualche riattamento o costruzione di strade fatto da lui. Vedi Muratori, 448, 1: Orelli, n. 780 e 783, e Henzen. 5437, 5438.

di Domiziano tornate d'esilio. La quale facilità apparve soverchia, e molti ne mormoravano, e nacquero nuovi e gravi disordini. I pretoriani, cupidi di vendicare il tiranno ucciso, contenuti dapprima colla promessa di un donativo, presero nuova baldanza, nè ebbero più alcun rispetto al vecchio, così facile a cedere alle altrui voglie. Gli infiammava il prefetto Casperio Eliano: levarono fiero tumulto, e chiesero apertamente il supplizio degli uccisori di Domiziano. Nerva provò a resistere, disse esser meglio morire che avvilire così l'autorità dell'Impero, e offri la sua vita ai tumultuanti: ma nulla valse a quietarli: e le vittime domandate furono uccise, e il principe fu costretto a ringraziarli pubblicamente di quella uccisione, come di un pubblico servigio. Perlochè l'imperatore si vide fatto spregevole, e, non tenendosi capace a regger cotanto peso, saviamente pensò a mettere in mani più gagliarde l'Impero: e sul Campidoglio dichiarò solennemente, che adottava e faceva suo successore M. Anni di Ro-Ulpio Traiano. Questo fu il beneficio più grande da lui ma 85, di G. C. 7. reso all'Impero: poco dopo al quale morì ai 23 di gennaio dell'anno 98 avendo regnato 16 mesi 1.

M. Ulpio Traiano era nato ad Italica (Ann. di R. 806, di G. C. 53), città della Betica, sorta per opera di una colonia militare di Scipione Affricano e divenuta poi floridissima, come attestano anche oggi le sue grandi rovine presso a Siviglia nel borgo di Santiponce succeduto alla splendida sede degli antichi coloni (a).

<sup>(4)</sup> Appiano, Hispan.. 38; Aurelio Vittore. De Caesaribus. 13; Eutropio. VIII, 2; Dione, LXVIII, 4.

Per le rovine d'Italica vedi De Laborde, Description d'un part en mosaïque decouvert dans l'ancienne ville d'Italica, Paris 1803, e Voyage

<sup>1</sup> Plinio, Epist., I, 5, 11, 1, IV, 22, V, 3, VII, 31, IX, 13, X, 66, Paneg., 5-10, 35, 47, 89, ecc., ecc.; Tacito, Agric., 3; Dione Cassio, LXVIII, 1-1; Aurelio Vittore, De Caeswibus, 12, e Epit., 12; Eusebio, Chron.; Eutropio, VIII, 1; Marziale, VIII, 70, 1X, 27.

Il padre suo Ulpio Traiano legato della decima legione nella guerra giudaica si distinse all'assedio di Giaffa, combattè con Tito a Tarichea <sup>1</sup>, e fu fatto patrizio e



Rovine d'Italica dove nacque Traiano (De Laborde).

console da Vespasiano <sup>2</sup>: poscia ebbe la propretura consolare di Siria, riportò una vittoria sui Parti per cui fu decorato delle insegne trionfali <sup>3</sup>, e sotto Tito (79) governò come proconsole la provincia di Asia ove le iscrizioni greche lo ricordano perchè costruì un acquidotto a Smirne, e inaugurò l'Anfiteatro di Laodicea presso il

pittoresque de l'Espagne, vol. II, pl. 84; Taylor, Voyage pittoresque en Espagne, 1<sup>re</sup> partie, pl. 45; D. de los Rios, Terme d'Italica, in Annal. Istit. arch., 1861, pag. 375-380. Vedi anche sopra vol. II. p. 408.

<sup>1</sup> Giuseppe Flavio, Guerra Giud., III, 7, 25-26, e III, 10, 3.

<sup>2</sup> Plinio, Panegir., 9.

<sup>3</sup> Plinio, Paneg., 14 e 16.

Lico 4. Nel rovescio di una moneta d'oro rimane l'imagine di lui, deificato poscia dal figlio 2.

Questo grande figliuolo nella prima gioventù ebbe modo a farsi esperto delle cose e degli uomini: conobbe nuove genti e paesi e costumi, vide l'Eufrate, militò come tribuno dieci anni, contribuì con sue prodezze alla vittoria del padre sui Parti, si indurò alle fatiche dei campi, crebbe forte soldato e sapiente duce: poi divenne pretore, fu il padre di Traiano.

console nel 91 (844 di Roma), comandò

uella Spagna, e di là negli ultimi tempi di Domiziano o al principio dell'impero di Nerva andò al governo dell'Alta Germania 3 ove col suo forte braccio compresse le sedizioni, ristorò la disciplina guasta in tutti gli eserciti, restituì alle legioni l'antico vigore, e le rese capaci a respingere gli assalti dei barbari, e a fare rispettare e temere il nonie romano già caduto in dispregio (a).

È ricordato come rimasto anche nel nuovo grado affabile con dignità e con fermezza prendesse parte a tutti i militari esercizii, e mettesse negli altrui animi la propria virtù. Egli il primo alle fatiche e ai pericoli delle battaglie, e l'ultimo a ridursi la notte al riposo dopo aver visitato tutte le tende. Eccitava col suo esempio e colle sue lodi, portava aiuto agli stanchi, ristoro agli infermi: e quindi divenne l'ammirazione e l'amore di tutti 4.

<sup>(</sup>a) Plinio, Paneg., 5, 12, 14-15, 18; Sparziano, Adrian., 1; Reimar, ad Dion., LXVIII, 4, e Henzen. Iscrizione onoraria di Adriano, in Ann. Istit., 1862, p. 146, ove si prova che Traiano governò l'Alta e non la Bassa Germania, come fu supposto finora dietro le espressioni di Aurelio Vittore (Dc Caes., 13), e di Eutropio (VIII, 2).

<sup>1</sup> Eckel. Num. vet., VI, 133-136; Boeck, Corpus inscript. graec., n. 3146, 3147, 3935

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cohen, Monnaies frappées sous l'empire romain, vol. II, pl. IV, p. 1.

<sup>3</sup> Vedi Duruy, Hist. des Romains, IV, 213, e Mommson e Dierauer ivi citati.

<sup>4</sup> Plinio, Paneg., 9, 13, 14, 15, 19.

La fama della sua virtù presto risuonò da ogni parte chiarissima, e lo designava all'Impero così che Nerva eleggendolo non fece che secondare il pubblico grido.

Era sui 44 anni quando gli giunsero i messaggi portanti l'annunzio dell'adozione e dell'associazione all'impero, accolto con grande entusiasmo dal Senato e dal popolo, e poi dagli eserciti, come attestò il suo cugino Adriano andato a congratularsi da parte delle legioni di Mesia <sup>1</sup>.

Neiva, nel dichiararlo figliuolo e successore all'Impero, gli chicdeva che vendicasse l'insulto fatto dai pretoriani alla imperiale dignità, e con le parole che in Omero Crise rivolge ad Apollo, diceva al figlio adottivo: I Greci paghino per le tue saette il mio pianto. E Traiano, postosi subito all'opera, chiamò presso di sè Casperio Eliano, e gli altri istigatori delle turbolenze, li punì di morte o d'esilio, e colla fama della sua forza quietò da lungi ogni tumulto, e rimesse la calma in Roma<sup>2</sup>.

Forse avea combattuta vittoriosamente egli stesso la guerra Suebica ricordata da una iscrizione 3, per la quale Nerva prese il nome di Germanico 4, e lo dètte anche a lui con quello di Cesare 5. Ma rimaneva molto da fare per ridurre a tranquillità la Germania, e assicurare l'Impero da quella parte: e quindi non si mosse di là alla prima chiamata, e vi rimase anche allorchè poco appresso gli giunse a Colonia la notizia della morte di Nerva recatagli dallo stesso Adriano allora tribuno di una legione a Magonza 6.

Fu detto che l'Impero quasi invecchiato e appassito per l'inerzia dei Cesari tornò a rinverdire come vigo-

<sup>1</sup> Sparziano, Adrian., 2.

<sup>2</sup> Dione Cassio, LXVIII. 4-5; Plinio, Paneg., 1-15.

<sup>3</sup> Henzen, in Orelli, n. 5439.

<sup>4</sup> Henzen, in Orelli, n. 5438; Eckel, VI, 406.

<sup>5</sup> Henzen, Iscrizione onorari d'Adriano, 125. 117

<sup>6</sup> Sparziano, Adrian., 2

roso di nuova gioventù per la virtù di Traiano !. Ma per mala ventura le notizie di questa novella età, sebbene ora aiutate dagli studi epigrafici, rimangono scarse,



Traiano (Monges. con. Rom., XXXVI, n. 5)

meerte e confuse in più parti, e dànno sempre molto da fare alla critica storica (°). E quindi non è dato di

(\*) Vedi Francke, Geschichte Trajans, und seiner Zeitgenossen, Quedlinburg 1840; Borghesi, Iscrizioni di Foligno, in Annal. Istit. arch., 1846, pag. 328-332; Volker, De imperatoris Trajani rita, Elberfeld 1859; Henzen, Iscrizione onoraria di Adriano illustrata, in Annal. Istitut., 1862, pag. 145 e segg.; Noël des Vergers, Memoiro sur la chronologia

<sup>1</sup> Flore, Proem. in fine .

seguire l'imperatore con passo sicuro in tutte le sue imprese sul Reno, sul Danubio, sull'Eufrate e sul Tigri, e vedere distintamente e narrare tutto ciò che egli fece in guerra e in pace in circa 19 anni di regno.

Senza curarsi delle pompe di Roma, e lasciando il governo al Senato e ai consoli, continuò per quasi due anni in Germania a tenere i nemici in freno colle armi e con forti ripari. Non temeva e non provocava la guerra. Andò, a quanto sembra, in Pannonia (ann. 98-99) ove ricordasi la colonia *Ulpia Traiana* <sup>1</sup> a Petovione (*Pettau*), corse colle legioni le ripe del Danubio gelato, chiese ostaggi ai nemici, e li forzò a star quieti in loro latebre <sup>2</sup>.

Fra le opere fatte nel suo lungo soggiorno in Germania, oltre a più città rialzate <sup>3</sup> si ricordano la fondazione della Città Ulpia ove ora è Ladenburg sulle rive del Neckar (<sup>a</sup>); la Colonia Traiana nelle vicinanze di Xanten <sup>4</sup>; la fortezza che si chiamò col suo nome presso la congiunzione della Nidda col Meno (<sup>b</sup>): una parte del limite transrenano, immensa barriera innalzata a impedire che

du règne de Trajan, in Comptes rendus de l'Académie des Inseriptions, Paris 1866, pag. 73-86; Dierauer, Beitröge zu einer kritischen Geschichte Trajan's, in Büdinger's Untersuchungen zur römisch. Kaisergeschichte, Leipzig 1868, vol. I. pag. 1-186; Froehner, La Colonne Trajane, Paris 1872, pag. 1 e segg.

(a) È ricordata da un'epigrafe scoperta presso Ladenburg or sono pochi anni. Vedi Froehner, Die grossherzogliche Sammlung raterlaendischer Alterthümer zu Karlsruhe, Karlsruhe 1860, n. 60 B, e Archaeologische Zeitung, 1869, pag. 74.

(b) Munimentum quod in Alamannorum solo conditum Trajanus suo nomine voluit appellari. Ammiano Marcellino. XVII, 1, 11; De Ring, Etablissements rom. sur le Rhin, I, pag. 308.

<sup>1</sup> Zumpt, De colon. Rom. milit., p. 105; Corpus inscript. lat., III, p. 510.

<sup>2</sup> Plinio, Paneg., 12 e 16; Stobbe, Plinius Briefe, in Philologus, 1870, p. 384-389.

<sup>3</sup> Eutropio, VIII, 2.

<sup>4</sup> Antonini Itinerar., pag. 53, ed. del 1601; Zumit, toc. cit., pag. 406

i Germani si avvicinassero al fiume 1; la grande via da Colonia a Nimega, il ponte sul Reno presso a Magonza, e lo scavo o l'abbellimento dei bacini delle acque termali nel luogo ove ora sono le delizie di Baden-Baden (a).

Finalmente, lasciando le province afforzate e tran-Anni di Roquille, sul cadere d'autunno, mosse alla volta di Roma, ma 852, di ove lo chiamavano i pubblici voti, e procedè con placido e modesto viaggio. Niuno ebbe a patire della licenza soldatesca: temperatissime le spese, di cui fu reso conto al pubblico, confrontandole con quelle enormi già fatte da Domiziano. Al suo arrivo immensa la folla: calcate le vie, gremiti di gente anche i tetti. Ogni sesso, ogni età, anche i malati, corsero a salutare con lieti evviva l'uomo celebrato per prode e giusto e mitissimo. Ammiravano la nobile ed alta e forte persona, il volto lieto, amabile, dignitoso, tranquillo, e improntato di grande energia; e stringendosi a lui gli volgevano parole di affetto. Entrò a piedi con pochi soldati quieti e modesti come cittadini: si porgeva cortese a tutti, riconosceva e salutava tra la folla gli amici, chiamava a nome senatori e cavalieri. Con civile modestia sali al Campidoglio, modestamente andò al palazzo imperiale, e modestissima si mostrò sua moglie Plotina, la quale dalle scale del palazzo volgendosi alla moltitudine promise di uscirne come vi entrava, non mutata di costumi dalla fortuna?.

Traiano, come Nerva, aprì a tutti il suo palazzo, nel quale visse semplicemente come in casa privata, difeso non da guardie ma dall'amore del popolo. Aveva sempre

<sup>(</sup>a) Francke, Geschichte Trajans, pag. 57-60; Froehner, La Colonne Trajane, pag. III. Trajano è ricordato a Baden-Baden (Aquae e poscia Aurelia Aquensis) da un'epigrafe ivi a lui posta dalle legioni prima e undecima, e pubblicata nella sovraccitata Grossherzogliche Sammlung vaterlaendischer Alterthümer, n. 60 A.

<sup>1</sup> De Ring, loc. cit., pag. 309.

<sup>2</sup> Dione Cassio, LXVIII, 5; Plinio, Paneg., 20-23, 55.

i più virtuosi cittadini alla sua mensa, non splendida di vasellami preziosi, ma lieta di libera gioia e di schietti e affettuosi colloquii. Visitava cortesemente gli amici, era compagno a loro cacce, e diporti e conviti. Per le vie non andava ciuto di sgherri, lasciava ad ognuno libertà di accostarglisi, s'intratteneva in familiari col-



Plotina moglie di Traiano (Mongez, Icon. Rom., XXXVII, n 2).

loquii, non stimando di abbassarsi col mostrar gentilezza, nè credendo necessaria la burbanza a conciliarsi rispetto. Insomma rimase nomo nel grado supremo, e nomo onesto e affettuoso, e perciò trovò venerazione e amore, e fu reputato il modello del principe cittadino. Ebbe quello che quasi mai non fu dato ad un principe, molti amici

sinceri, che conservò con ricambio di fidanza e di affetto. Quando alcuno volle fargli sospetto L. Licinio Sura, suo amicissimo, egli andò senza guardie a cena da lui, e si pose tutto in sua mano <sup>1</sup>.

Fidente in sua virtù, non apparve mai sospettoso nè ombroso. Nel creare il prefetto del pretorio gli porse la spada dicendo: con questa difendimi se governo benc, e volgila contro di me se faccio altrimenti. I voti fatti per lui volle che fossero espressi colla condizione che il suo governo fosse giusto e tornasse ad utilità dell'universale. I quali sentimenti gli erano ispirati dalla bontà del suo animo, dai pericoli corsi sotto la passata tirannide, e dall'odio che aveva veduto gravare sui despoti: e quindi diceva volere essere con tutti come avrebbe desiderato che gli altri imperatori fossero con lui cittadino <sup>2</sup>.

Quanto più meritava gli onori, tanto si mostrò temperato nell'accettarli, e prese i più piccoli per non parer superbo. Poche le statue, e non d'oro, ma simili a quelle dei più benemeriti cittadini 3. Dopo avere rifiutato di esser console, cedè alle preghiere, ed esercitò quell'ufficio con civile modestia, e sottomesso alle leggi, tenendo sè non padrone, ma primo magistrato della Repubblica. Andò come gli altri candidati ai comizi consolari, e aspettò la sua nomina: poi prestò giuramento, promise dalla ringhiera di osservar le leggi, e all'uscire di ufficio giurò di non averle violate. Al Senato lasciò piena libertà di parola e di deliberazioni, e in una allocuzione esortò i padri a ripigliare il possesso della libertà, e a darsi cura dell'Impero, come di un bene comune 4.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dione Cassio, LXVIII, 7 e 15; Plinio, Paneg., 48, 49, 85-87; Eutropio, VIII, 2; Aurelio Vittore, De Caesaribus, 13.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dione Cassio, LXVIII, 16; Plinio, loc. cit., 41, 67, 68, 71; Aurelio Vittore, De Caesaribus, 13; Eutropio, VIII, 2.

<sup>3</sup> Plinio, Paneg., 55

<sup>4</sup> Plinio, loc. cit., 51, 55, 56, 63-66.

Le sue lodi maggiori stanno nella bene amministrata giustizia, nell'onesto e forte governo, nello studio posto a soccorrere largamente i pubblici mali.

Per celebrare il suo inalzamento all'impero fece larghi donativi al popolo di Roma e delle altre parti d'Italia, e vi comprese pure i fanciulli più bisognosi, a cui provvide anche coll'allargare e render più stabile l'istituzione degli alimenti, cominciata da Nerva, assegnando per le città d'Italia somme più grosse al nutrimento e all'educazione dei piccoli figliuoli dei poveri 1: istituzione benefica divenuta in breve floridissima, come non ha guari fu provato dagli studi epigrafici, della quale ne occorrerà di parlare più a lungo in appresso. Nè per questo volle aggravato e danneggiato nessuno: anzi tolse via le gravose contribuzioni, che col nome di doni le città e le province erano costrette a offrire ai nuovi imperatori 2. Soccorse alle pubbliche sciagure, cagionate da inondazioni, da incendii, da pestilenze, da carestie 3: e per liberare Roma dai pericoli della fame favorì il commercio, rese sicure le vie, agevolò i trasporti del grano dalle province, procurò che fossero pagate effettualmente al prezzo fissato le derrate provenienti dalle terre lontane. Quindi abbondanza alla capitale senza rovina delle province: e le cose furono governate con tal provvidenza e buon ordine, che in un anno di sterilità Roma potè soccorrere di grano l'Egitto, solito finqui a nutrire l'Italia 4.

Fra i beneficii delle diminuite gravezze fu anche l'avere ristretto l'odioso diritto della ventesima sulle eredità collaterali, già mitigato da Nerva <sup>5</sup>. Rese pure libertà ai

<sup>1</sup> Pline, Paneg., 26-28; Pione, LXVIII, 5; Henzen, De tabula alimentaria Buebia rerum, in Annal. Istit., 1811, pag. 10 e segg.; Ernest Desjardins, De tabulis alimentoriis, Parisiis 1851.

<sup>2</sup> Plinio, loc. cit., 27, 41.

<sup>3</sup> Aurelio Vittore, loc. cit.; Plinio, Paneg., 29; Eusebio, Chron.

<sup>4</sup> Plinio, Paneg., 29-31.

<sup>5</sup> Plinio, loc. cit., 37-39.

testamenti, togliendo l'obbligo di far legati all'imperatore 1, e moderò i diritti del fisco, che per l'avanti era causa di rapine sanguinose. Per opera sua i tribunali furono aperti a chiunque avesse da lagnarsi dei ministri di Cesare: fu libera ai eittadini la scelta dei giudici: la libertà e il principato litigarono nel medesimo Fòro, e eon gran meraviglia di tutti il fisco non ebbe sempre ragione 2. Furono abolite di nuovo le accuse di maestà: puniti eome assassini i delatori, e rilegati nelle isole già piene di loro vittime 3.

Molto fu speso in donare, in soccorrere: ma le larghezze non fecero pianger nessuno: e a malgrado delle sue liberalità, il principe abbondava in ricchezze, perchè vendè a utile pubblico le eose di lusso, e perchè la frugale e semplice vita non gli faceva sentire la diminuzione delle rendite. L'erario rigurgitò della pecunia, che gli altri spendevano in fasto e in delitti.

Di tale uomo, che fu reputato il più grande dei principi, e alla fine nelle epigrafi, nelle medaglie e nel linguaggio comune ebbe il titolo di *Ottimo* (a), dato finqui solo a Giove, non avvi una storia compiuta, che partitamente ne descriva le imprese militari e civili. Perirono con altri ricordi le memorie che aveva scritto egli stesso in più libri sulle sue guerre di Dacia, di cui rimane solo una frase in un grammatico del secolo sesto (b): e la notizia delle sue opere civili ci viene scarsa da qualche

<sup>(</sup>a) Vedi De Vita, Antiquit. Benerent., I, 253; Orelli, 788, 789, 785; Eckel, 418, 420, 421, 423-430, 436-438, 448-450, 458; Mongez. Icon. Rom., pl. XXXVI, n. 6; Cohen, vol. II, Trajan. n. 9, 16, 17, 21-59, 63-75, 91-94, 96-100, ecc., ecc.

<sup>(</sup>b) Trajanus in I Dacicorum: inde Berzobim processimus -- Prisciano, VI, 13.

<sup>1</sup> Plinio, loc. cit., 43.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Plinio, loc. cit., 36.

<sup>3</sup> Plinio, loc. cit., 34-36.

compendio, e dal Panegirico detto da Plinio quando entrò console il primo di luglio dell'anno 853 di Roma (100 di Cristo), cioè quando l'imperatore era al principio della sua grande carriera: panegirico di una declamazione elegante, che usa ed abusa la lode, che da tutto trae occasione d'entusiasmo, e che esagerando non può quindi tenersi in ogni parte come documento di storia. Pure, da chi considera l'onestà dello scrittore e il suo concordare in più cose con ciò che sappiamo da altri, non può ne-



C. Traiano Ottimo principe (Mongez, Icon Rom., XXXVI, n. 6).

garsi fede a molte delle asserzioni del panegirista, quando sieno sceverate dagli artifizi rettorici.

Lo loda anche per le sanguinose battaglie dei gladiatori, perchè atte a nutrire il valore e il dispregio della morte. Altrove contradice anche a sè stesso, perchè lo appella sempre signore i, dopo aver detto che il principe non voleva quel titolo. Il panegirista celebra l'universale entusiasmo; e mostra Traiano perfetto di ogni pubblica e privata virtù. Egli il modello dei capitani e dei principi riformatori, degnevole con tutti, piangente di gioia e suffuso di rossore alle grida festose del popolo: venerabile

<sup>1</sup> Plinio, Epist., lib. X, passim.

di aspetto, cui aggiunge maestà la precoce canizie. Egli di santi costumi, sui quali si modellano quelli dei cittadini, richiama al mondo l'onestà, bandita dagli sconci tiranni. La sua casa, già antro di fiere, convertita in tempio di giustizia, e in scuola di morale alle genti. Ivi virtuose la moglie Plotina, la sorella Marciana poscia deificata (a),



Marciana e Matidia (Mongez, Icon. Rom., XXXVII, n. 1 e 5).

e Matidia figlia di questa, della quale sappiamo da una medaglia che pia e benefica aiutava l'imperatore nel soccorrere i poveri (<sup>b</sup>). Plinio dice che nel palazzo imperiale

(a) Ella è Diva nell'arco di Ancona e in altre epigrafi (Hübner, Inscript. Hispaniae, n. 2340), e nelle medaglie ove colla parola consecratio si vede anche il carro sacro (Thensa), simbolo dell'apoteosi. Col suo nome fu chiamata Marcianopoli nella Mesia Inferiore la città detta oggi Prawady. Corp. Inscript. lat., III, pag. 144.

(b) Mongez, Icon. Rom., pl. XXXVII, n. 5. Testa di Matidia colla leggenda: MATIDIA AUG. (usta) di Marcianae f. (ilia): e nel rovescio una donna che accoglie due fanciulli chiedenti soccorso, colla leggenda: PIETAS AUGUST. (a), e le sigle s. c. (senatus consulto).

erano virtuosi anche i liberti, e ci mostra Traiano inteso solamente alla felicità universale, a riformare ogni abuso, a incuorare i nobili studi, a infiammare i giovani al bene coi premi della virtù, a esaltare le indoli generose punite dagli altri, ad affidare gli uffici pubblici ai più integri cittadini, e a toglierne i ribaldi, e a perseguitarli in città e nelle province.

Sappiamo con certezza che furono processati e condannati i governatori che rubavano in Affrica e Spagna 1: e in quest'opera del raffrenamento dei ladri, anche Plotina dètte aiuto al marito, mettendolo in guardia contro i procuratori imperiali <sup>2</sup>. Con molta sollecitudine studiò che nelle province fosse resa buona giustizia, mandò governatori onesti a riordinare l'amministrazione, e a correggere i guasti costumi, e temperò le spese fatte dai provinciali in suo onore 3. Concesse immunità a più luoghi, e provvide alla pubblica prosperità in ogni regione, facilitando le comunicazioni con magnifiche strade e con ponti sui fiumi 4. In Italia pei buoni provvedimenti di Traiano, si vide ad un tratto cresciuto il prezzo dei campi. I candidati, dice Plinio, facevano banchetti ai senatori, mandavano regali, promettevan denaro a chi avesse dato loro il suffragio. L'imperatore richiesto che, come agli altri disordini, riparasse col suo senno anche a questo, con la legge del broglio restrinse le brutte e infami spese dei candidati, e comandò che una terza parte del loro patrimonio dovessero averlo in terre d'Italia, stimando cosa sconcia che i concorrenti agli ufficii, quasi altrettanti viaggiatori, tenessero Roma e l'Italia non per patria, ma sì per albergo e osteria. Onde è che i candidati comprarono a gara, e fecero rincarare le

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Plinio, Epist., II, 11, III, 9, VI, 22.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Aurelio Vittore, Epitom., 42.

<sup>3</sup> Plinio, Epist., VII, 10, X, 52-53.

<sup>4</sup> Dione Cassio, LXVIII, 7 e 15; Eutropio, VIII, 2.

terre, massime le suburbane, mentre ravviliavano quelle delle province 1.

Traiano messe nell'amministrazione una cura instancabile, e provvide a tutto con attività prodigiosa. Quanta fosse la sua vigilanza è attestato dal carteggio che tenne con Plinio, quando questi, uscito dal consolato, andò per ordine del principe governatore in Bitinia a riformare gli abusi e a stabilirvi durevol pace 2. Plinio di là consulta l'imperatore sulle più piccole cose, e questi risponde con lettere mirabili di gravità, di concisione, di chiarezza. A Prusia, per esempio, è un bagno fetido e cadente. Si debbe rifare? Sì, risponde l'imperatore, purchè i Prusiani paghino coi propri denari 3. La città di Nicomedia è stata guasta dal fuoco. Si vorrebbe un collegio di fabbri per avere, all'occorrenza, gente pronta con strumenti acconci a riparare agli incendii. Ma Traiano non accorda la domanda, perchè la provincia pati travagli da siffatte unioni di uomini 4. Ora è necessaria la sua permissione per un acquidotto a Nicomedia o a Sinope, ora per un teatro a Nicea, e un bagno a Claudiopoli, ora per l'interramento di una palude insalubre ad Amastri, ora per la traslazione del tempio di Cibele, e delle ceneri di un sepolero, ora per regolare i premi dei giuochi, per dare i passaporti a chi vuol partire 5, e per cento altri provvedimenti relativi all'amministrazione delle finanze, della giustizia, dei lavori pubblici, e di tutte le più minute faccende municipali.

Le quali cose, se provano la grande attività di Traiano, mostrano anche quanto fosse pericoloso il sistema che, in sì vasto Impero, toglieva alle città ogni diritto, e sottometteva tutto ad un uomo il quale a malgrado

<sup>1</sup> Plinio, Epist., VI, 19.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Plinio. Epist., X, 41 e 115.

<sup>3</sup> Plinio, Epist., X, 31, 35.

<sup>4</sup> Plinio, Epist., X, 42, 43.

<sup>5</sup> Plinio, Epist., X, 46, 19, 58, 50, 73, 71, 91, 92, ccc., ecc.

del suo buon volere, non poteva mai curare ogni faccenda.

Nelle lettere sopraccitate è discorso anche dei Cristiani, che andavano moltiplicando in Bitinia per città e borgate e campagne. Plinio chiama prava e sfrenata superstizione la credenza cristiana; quantunque, dopo aver messo donne al tormento, non gli sia riuscito scoprire se non che si adunavano per cantare inni a Cristo, per fare innocenti conviti, e si obbligavano con giuramento a non mancare alle promesse, a custodire fedelmente il deposito, a non commettere furti, violenze, e adulterii. Egli aveva condannato vari degli accusati, fermi in loro credenza, per punirli di loro invincibile ostinazione. Ma come gli accusati crescevano di numero, anche dopo l'editto dell'imperatore vietante quelle adunanze, egli volgevasi a Traiano per consiglio sul partito che si avesse a pigliare. L'imperatore lodò la diligenza del governatore nel fare i processi, e gli ordinò di punire i Cristiani, quando le accuse, non anonime, fossero abbastanza provate <sup>1</sup>. Le associazioni gli facevano una grande paura (a): e quindi, quantunque nel resto più umano degli altri, chiedeva la punizione di uomini da lui non compresi. Egli non era capace a sentire quanto grande sia l'iniquità che uccide la libertà più sacra di tutte, la libertà del pensiero e della coscienza.

Traiano, vissuto tutta la gioventù tra gli eserciti, ove erasi acquistato nome di primo tra i prodi, amò, anche sul trono, la guerra. Era ardentissimo tra i suoi desiderii quello di cancellare le vergogne di Domiziano, che aveva

<sup>(</sup>a) Le proibi tutte tranne quella dei fornai a cui diè maggior forza affinché fosse perpetua l'abbondanza del pane. Annonae perpetuae mire consultum, reperto firmatoque pistorum collegio. Aurelio Vittore. De Caesaribus, 13.

<sup>1</sup> Plinio, Epist., 97-98.

vilmente comprato la pace dai barbari. Lo agitava si forte la voglia di sottometter Decebalo che per affermare energicamente una cosa era uso a dire: così potessi io ridurre la Dacia in provincia <sup>1</sup>. E presto ebbe l'occasione voluta a correre sul vasto paese compreso tra il Tibisco (Theiss) a occidente, i Carpazi a tramontana, l'Hierasso (Pruth) a levante, il Basso Danubio a mezzogiorno, e rispondente alla parte orientale della moderna Ungheria (Banato di Temesvar), alla Transilvania, alla Buckovina, alla Moldavia e alla Valachia.

Gli abitatori, detti (a) della stirpe dei Geti (Bulgaria e Romelia), e stanziati in città, in villaggi, in caverne e capanne di legno per selve e per monti, erano fortissima gente, fiera di voce, truce d'aspetto (b); i maggiorenti



Daci pileati e chiomati (Froehner, Colonne Trajane, pl. 49 e 51).

coperti di pileo, il volgo con lunghe chiome e barbe arruffate, dediti soprattutto alla guerra, e usi, prima di andare a un'impresa, di attingere acqua al Danubio, e beverla come vin sacro giurando di non tornare alle

<sup>(</sup>a) Daci quoque soboles Getarum sunt. Giustino, XXXII, 3. Conf. Dione, LXVII, 6.

<sup>(</sup>b) Vox fera, trux vultus, verissima Martis imago;
Non coma, non ulla barba resecta manu.
(Ovidio, Trist., V, 7, 17-18).

<sup>1</sup> Ammiano Marcellino, XXIV, 3, 9.

VANNUCCI — Storia dell'Italia antica — IV.

patrie sedi se non dopo aver trucidati i nemici i, contro i quali muovevano dietro ad insegne con figure di grandi



Le insegne dei Daci (Froch 1, 19 81.

serpenti a bocche spalancate come minaccianti di ingoiare chi tentasse di opporsi?.

Continue e terribili le loro scorrerie sui paesi vicini e



Trofei dei Daci (Bartofi, Col. Traiarr, tev . Frochn v. 30).

lontani con rapine e uccisioni delle quali serbavano come trofei le tronche teste dei vinti sulle mura di loro for-

<sup>1</sup> Filargirio, Ad Georg. Virgil., II, 4.7

<sup>2</sup> Ammiano Marcellino, XVI, 10, 7.

tezze. Sembra che anche le donne all'occasione mettessero le mani nel sangue nemico, perchè nella Colonna

Traiana si vedono maneggiare a guisa di Furie le faci, e bruciar vivi i

prigioni.

Poco sappiamo di loro vicende. Cesare ebbe il pensiero di frenarne le incursioni in Tracia e nel Ponto 1. Morto lui, storici e poeti ricordano il re Cotisone che, sprezzata l'amicizia d'Augusto, e unito con M. Antonio, minaccia co' suoi Daci Roma dall'Istro 2. Crasso li vince (727) e ne mena trionfo: pure essi continuano le feroci escursioni in Pannonia, passano il Danubio gelato, vietano che si chiuda il tempio di Giano, e anche dopo che Augusto li dice vinti sulle due rive del fiume 3, si vedono sor-



Le donno dei Daci bruciano v.v. ) pr g oni (Bartoli, 33, e Frochaec, 70)

gere forti di 200 mila armati sotto il re Berebista, il quale, sostenuto da un profeta rivelatore dei voleri divini, fa la sua gente più sobria e gagliarda, la regge con governo assoluto, la conduce a più sanguinose rapine, di-

<sup>1</sup> Svetonio, Caes., 44, e A.19., S.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Svetonio, Aug., 63; Floro, IV, 12, 18-19; Dione, LI, 22; Frontino, Strat., I, 10, 4; Virgilio, Georg., II, 497; Orazio, Od., I, 35, 9, II, 15, 17, III, 6, 13-16, III, 8, 18

<sup>3</sup> Dione, LI, 23, LIV, 33; Monum. Ancyr., V, 46-48.

serta le terre dei Taurisci e dei Boi, traversa a suo talento il Danubio, infesta Macedonia ed Illirico, e domina dal Norico al Ponto Eussino, finchè cade vittima di una sedizione dei suoi. Il potente regno allora va diviso tra quattro capi sui quali le legioni hanno facil vittoria: il grande esercito è ridotto a 40 mila guerrieri, e la nazione sembra divenuta obbediente ai Romani <sup>1</sup>. Ma questa era solo apparenza. Poco appresso i Daci uniti coi Sarmati tornarono a invader la Mesia (Scrvia e Bulgaria) <sup>2</sup>: quindi ai tempi della guerra tra Vitelliani e Flaviani dettero addosso ai presidii del Danubio e ne presero ambe le rive <sup>3</sup>: e da ultimo guidati da Decebalo re potente di accorgimenti, di ardire e di mano, come altrove vedemmo, combatterono fortemente colle legioni, e per la viltà di Domiziano fecero pace imponendo a Roma un tributo.

E ora Decebalo facendo scorrerie sui confini superbamente insultava l'Impero e accresceva la misura delle vergogne di Roma. Quindi Traiano cupidissimo di cancellare quell'onta ', e probabilmente eccitato anche dall'amore della gloria, e dalla cupidità delle ricchezze dei Daci, si apparecchiò energicamente a combatterli. Uno dei primi preparativi fu il compimento della via strategica disegnata già da Tiberio lungo la riva destra del Danubio, opera gigantesca tagliata nel vivo scoglio dei monti, della quale rimangono anche ora i vestigii nella Servia tra Kolumbacz e Orsova là dove il fiume corre più rapido, strettamente racchiuso fra scoscese e altissime rupi; come vicino alla Porta di Ferro, in faccia al villaggio di Ogradina a due ore da Orsova, 24 piedi al disopra delle acque rimane incisa nella rupe anche l'epigrafe, la quale ricorda che Traiano nel terzo suo consolato e nella quarta po-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Strabone, VII, 3; Svetonio, Aug., 21; Floro, loc. cit.; Mommson, Res gestae divi Augusti, pag. 88-89.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Svetonio, Tib., 41.

<sup>3</sup> Tacito, Hist., III, 16.

<sup>4</sup> Dione, LXVIII, 6.

testà tribunizia (an. 100 dell'èra volgare), tagliati i monti e vinti i fiumi, aprì questa via (a).



La via Traiana lungo il Danubio presso ad Orsova (Andree).

(4) Vedi Arneth, Die Trojans Inschrift in der Nache des eisernen Thores, Wien 1856; Froelmer, La Colonne Trajane, Paris 1872, pag. X; Mommsen, Corpus Inscript. latin., vol. III, Berolini 1873, pag. 269, n. 1699, Le forze usate da lui alla guerra furono le quattro legioni stanziate a Troesmi (Iglitza), e a Durostoro (Silistria), nella Mesia Inferiore, e a Singiduno (Belgrado) e al forte campo di Viminacio (Kostolatz) nella Mesia di sopra 1. Rispetto alle quattro legioni della Pannonia ricordate nelle epigrafi ad Aquinco (Buda), a Petovione (Petlau), a Carnunto (Petronell presso Altenburg), e a Vindobona (Vienna), sappiamo che la Trigesima Gemina Pia Fedele fu quella che dètte principio alla guerra, e dopo la vittoria finale rimase colla Prima Adiutrice a occupare il paese dei vinti?

Ai legionarii si unirono le coorti pretorie sotto il governo del prefetto Claudio Liviano, e molti ausiliari Batavi, Galli e Germani, e frombolieri e arcieri orientali, e una squadra di Mauri condotti coi loro veloci cavalli dal prode Q. Lusio Quieto dall'Affrica 3. Tra gli altri ufficiali di primo ordine si ricordano L. Licino Sura compatriotta e amico di Traiano 4; Adriano 5: P. Glizio Atilio Agricola originario di Torino, dove più iscrizioni ne dicono ancora le lodi, un valoroso già governatore della Spagna e della Belgica, poi console, e ora governatore in Pannonia 6:

il quale così supplisce l'epigrafe nelle due ultime righe di cui rimargono poche lettere:

MONTIBUS escisis Amnibus superatis viam fecit.

Per l'imagine del luogo in cui stette la strada e pei ruderi che ne rimangono vedi Andree. Der Weltverkehr und seine Mittel. Leipzg und Berlin 1875, pag. 67. fig. 24.

3 Dione, LXVIII, 9 e 32. Conf. Strabone, XVII, 3, § 7.

5 Sparziano, Adrian., 3; Henzen, in Annal. Istit., 1862, pag. 137.

<sup>Vedi Corp. Inscript. latin., vol. III. pag. 145-146, 265-266, 997, 999-1008, p. 1021-1023.
Corp. Inscript. latin., III, pag. 439 e sogg., 510-520, 550-561, 564-56, 1041-1042, 1044; Frochner, loc. cit., pag. X.</sup> 

<sup>4</sup> Dione, LXVIII, 9 e 15; Aurelio Vittore, De Caes., 13; Grutero, Inscript., p. CCCC-XXIX, n. 3-9.

<sup>6</sup> Vedi Rivautella e Ricolvi, Marmora Taurinensia, Augustae Taurinorum, 1743 e 1747, vol. I, pag. 185, e II, 25-40; Maffei, Mus. Ver., 226, 9, 10, e 313, 6; Borghesi, Iscrizioni di Foligno, in Annal. Istit., 1846, p. 343; Henzen, 5449; Corp. Inscript. graec., 6763.

e Manio Laberio Massimo governatore di una delle due Mesie 4.

Il fortissimo esercito muovendo probabilmente dalla Anacti Rocittà di Viminacio una delle principali fortezze romane 6, c to

571



Cavalieri Mauri al Campo d' Traiano (Bartoli, Colonna Traiana, tav. 43).

dell'Alta Mesia, passato il Danubio sopra un ponte di barche, per varie vie procedè nel paese nemico lasciando dietro a sè presidii e campi fortificati per non esser preso alle spalle e aver sempre aperta la via del ritorno. È detto che prima di trovare i nemici l'imperatore vide comparirsi davanti gli ambasciatori dei Burii (a) i quali

(a) È supposto che abitassero presso le sorgenti del Tibisco. Tacito. Germ., 43, parla dei Burii stanziati dietro ai Marcomanni, e ai Quadi. Vedi anche Capitolino. M. Aurelio Antonino, 22.

<sup>1</sup> Dione, LXVIII, 9: Plinie, Epist., X, 16 (75).

venuti a pregarlo di retrocedere e non turbare la pace, portavano quella preghiera scritta in lettere latine sopra un grandissimo fungo. Traiano non badando alle richieste di quella povera gente, poco dopo venne a grossa battaglia coi Daci a Tape nel luogo stesso in cui già furono battuti ai tempi di Domiziano, e ne menò grande strage



Città sul Danubio d'onde le legioni muovono contro la Dacia (Bartoli, Colonna Traiana, tay. 3-4, Froehner, 30-31).

accompagnata da molte e gravi perdite delle legioni. Egli si mostrò pieno di umanità coi feriti, fu largo di eure con essi, e per fasciarli stracciò le sue vesti, e ai morti inalzò un'ara e ordinò funerali da ripetersi ogni anno. Poscia continuando a dar la caccia al nemico, lo inseguì nei suoi ripari, ne sforzò i luoghi muniti, e recò in poter suo Sarmizegetusa, capitale del regno, della quale rimangono ancora le rovine in Transilvania al villaggio di Varhely ove stette naturalmente afforzata dal vivo scoglio della montagna e da due o tre strati di pietre poligone intramezzati da tronchi di alberi. Molti dei difensori ivi caddero spenti o fatti prigioni!

Décebalo elle prima di esser vinto aveva, come a di-

<sup>1</sup> Dione, LXVIII, S; Plinio, Epist., VIII 1; Froehrer, Colonne Trajane, pag. 21.

spregio, spediti per suoi messaggi uomini del volgo a Traiano , ora gli manda ambasciatori i suoi maggiorenti, uno dei quali vedesi gettato ai piedi del principe a implorare che voglia concedere al re di venire in persona a trattare di pace, con promessa che egli assentirà ad ogni richiesta. L'imperatore manda a lui Licinio Sura e Claudio Liviano; ma in questo mezzo il re ha mutato pensiero, non accoglie i messaggi, e le pratiche non rie-



Feriti e chirurghi del Campo Romano (Bartoli, tav. 29, e Froehner, 65).

scono a nulla. Quindi la guerra continua con ardore crescente. Manio Massimo s'impadronisce della cittadella in cui risiede la sorella del re, e la fa prigioniera: Traiano supera le fortezze sui precipizii dei monti, toglie al ne-

Dione, LXVIII, 9; Pietro Patricio, in Historicor. graecor. Fragm., ed. Didot, vol. IV, p. 185.

mico armi, macchine e uomini, e' alla fine ripiglia anche l'aquila legionaria divenuta preda dei barbari nella guerra di Domiziano.

Dopo tutto ciò Decebalo per acquistar tempo ad altri consigli tornò alle proposte di pace, e colla scorta dei suoi dignitarii recatosi a implorare perdono, si prostese



Ambasciatore di Decebalo prostrato davanti a Traiano (Bartoli, tav. 11, e Froehner, S3).

a modo di supplice davanti a Traiano, promise di consegnare tutte le armi e tutti gli strumenti di guerra coi romani fabbricatori di macchine e i fuggiaschi che fosser presso di lui, dichiarandosi pronto a non accoglierne più alcuno, a distruggere i castelli già costruiti, a rinunziare ai luoghi occupati sui confini, e a quelli presi dalle legioni, e a tenere per suoi nemici i nemici di Roma. A At mali Ro- queste condizioni ottenne la pace, e mandò suoi mesna Sod, di saggi a Roma per chiederne la ratificazione al Senato 1.

Finita con questa vittoria la guerra, e lasciati presidii in più luoghi, Traiano tornò glorioso e trionfante in Italia,

<sup>1</sup> Dione, LXVIII, 9.

prese il nome di *Dacico*, rallegrò Roma eon feste e spettaeoli di gladiatori e di mimi, distribuì un eongiario ai soldati <sup>1</sup>, dètte ricompense di ornamenti trionfali, di eol-



Sottemissione di Decebalo (Bartoli, tav. 54-55, e Frochner, 102-103).

lane, di armille, di aste e vessilli, di corone murali, vallari e navali a Lieinio Sura, a Glizio Agrieola, a Minieio Natale, a Lusio Quieto, a Manio Massimo, a Pompeo Falcone, e agli altri più valorosi ehe fortemente lo aiutarono a vincere; doni ripetuti poscia a tutti quelli ehe dettero opera alla vittoria finale <sup>2</sup>.

Poscia lasciate le feste, l'imperatore tornò assiduo alle cure civili e all'amministrazione della giustizia <sup>3</sup>. Ma al tempo stesso teneva fisso il pensiero anche alle cose dei Daci, consapevole che sulla parola del fiero re non bi-

<sup>1</sup> Dione, LXVIII, 10; Eckel, VI, 417; Borghesi, Osservazioni Numism., XV, 6.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Marmora Taurinensia, vol. II, p. 27 e 37; Orelli, Insec., 3454, 3570; Henzen, 5445, 5451, 6777, 6853 Corpus Inscript. latin., II, 2424, 4461, III, 1940.

<sup>3</sup> Dione, LXVIII, 10.

sognava troppo fidare. E a rendere più facile e sicura la via per corrergli addosso quando non stesse al trattato, fece dar mano alla costruzione di un forte e stabile ponte sul Danubio, il quale dopo lungo lavoro sorse magnifico e celebrato come la più maravigliosa delle sue grandi opere <sup>1</sup>, e anche oggi è ricordato dalle rovine che dopo avere resistito alle violenze del tempo e delle onde rimangono visibili tra i villaggi di Turnu-Severinului (l'antica Drobete) in Valachia, e di Feti-Islam in Servia un poco al di sotto delle rapide correnti di Orsova.

Dalle testimonianze degli antichi e dagli studi recenti sappiamo che senza contare le cosce, le venti pile destinate a reggere il ponte sorgevano in pietre quadrate distanti 170 piedi l'una dall'altra, alla prodigiosa altezza di piedi 150, così che l'intravatura delle vôlte a pieno sesto, e il piano del ponte erano molto al di sopra delle piene più grosse, nella lunghezza di quasi 3670 passi romani. Una porta monumentale apriva e chiudeva da ambi i lati il passo del ponte, afforzato sulle rive opposte da due cittadelle (a).

(a) Vedi Canina, Architettura romana, Roma 1840, tav. 182; Asbach, Ueber Trojans steinerne Donaubrücke, Wien 1858; Froehner, La Colonne Trojane, pag. 19-20. Conf. Marsigli, Description du Danube depuis la montagne de Kalenberg en Autriche jusqu'au confluent de la rivière Iantra dans la Bulgarie, traduit du latin, 6 vol. in fol., à la Haye 1744. Gli avanzi del ponte come esistevano alla fine del secolo XVII sono figurati e descritti nei volumi I, tab. 16, e II, pag. 25 e segg., tab. 10-15. L'autore fino dall'anno 1700 avea pubblicato il Danubialis operis prodromus.

Diamo il disegno dei ruderi delle pile come furono osservati nel 1858, quando le acque erano più basse del solito, e l'imagine dell'opera come vedesi nei bassirilievi della Colonna Traiana e nelle medaglie da cui appariscono costrutti di legname il piano, le volte e i ripari laterali del ponte sostenuti dalle colossali pile di pietra.

<sup>1</sup> Plinio, Epist., VIII, 4; Dione, XLVIII, 13; Aurelio Vittore, De Caes., 13; Tzetze, Chiliad., 11, 65; Prooppio, Degli edifizi di Giustiniano, 1V, 6; Fabretti, Columna Trajana, pag. 26-100 e 301. Conf. Reimar, Ad Dion., loc. cit.

Apollodoro di Damasco, secondo che riferisce Procopio, architettò la grande opera, a cui lavorarono lungamente i soldati, destri a maneggiare, al pari delle spade e del



Ponte di Traiano sul Danubio (Bartoli, tav. 74, e Froehner, pag. 19-20).

pilo, vanghe e zappe e martelli e ogni strumento dell'arte (a).

(a) Tre tegole trovate nel 1858 sui ruderi delle pile del ponte portano scritto il ricordo di tre coorti ausiliarie, cioè della II Hispanorum, della I civium Romanorum equitata, e della III Britannica. Vedi Corpus Inscript. latin., vol. III, pag. 270, n. 1703.

Intanto Decebalo reso infrenabile dallo sdegno dell'oppressivo trattato, non aveva altro pensiero che liberarsi da quella vergogna e ricovrare la sua indipendenza. Era tutto nell'apparecchiarsi di nuove armi, nel riparare le rovinate fortezze, nell'accogliere disertori, nello stringere alleanze colle vicine tribù, ed eccitarle a insorgere contro il nemico comune. Fece incursioni sulle terre degli amici o clienti di Roma, mosse oltre il Tibisco (Theiss) contro gli Iazigi ricusanti di unirsi con lui, sottomise una parte del loro paese, e pare tentasse anche congiura coi Parti 1. E quindi Traiano desideroso di aver modo a finirla coi Daci prese vigorosamente l'occasione, Anni di Ro- fece dichiarare dal Senato Decebalo nemico di Roma, mas58-859 di c. 105- corse con gagliardo esercito contro di lui, e in due anni condusse all'ultimo fine l'impresa.

Decebalo fece tutti gli sforzi, messe in opera ogni arte, mandò assassini a Traiano, assalì i campi romani. Le insidie uscirono a vuoto, gli assalti furono validamente respinti con perdite grandi dei Daci. Il re attirò a colloquio Longino prode comandante di una legione col pretesto di trattare di accordi, e presolo a tradimento lo ritenne in ostaggio per aver modo a scoprire i disegni nemici, e fece sapere a Traiano che restituirebbe il prigioniero a patti di riavere i confini del Danubio e tutte le spese di guerra. Longino resistè alle lusinghe e alla forza, e affinchè il pensiero dei pericoli della sua prigionia non diminuisse all'imperatore la libertà di governarsi a suo senno, si dètte col veleno la morte.

Dopo lungo contrasto colle insidie, colle difficili vie. colle dense foreste, e colle fortezze dei monti le legioni fecero le ultime prove all'assalto di Sarmizegetusa, forte capitale dei Daci. La città dopo fiera resistenza fu presa di nuovo, e Decebalo disperando di sè e d'ogni sua cosa

<sup>1</sup> Plinio, Epist., X, 16 (75).

nascose i regii tesori nel fiume Sargezia (Strehl) fatto deviare a quest'uopo, e per non cader vivo in mano al nemico si dètte di sua mano la morte. La sua testa mostrata a spettacolo delle legioni nel campo, e poscia a Roma nel Fôro annunziò che la guerra dacica era finita!. Erano passati quasi due secoli dal giorno in cui C.



Decebalo uccide si stesso (Bartoli, 101, e Froeiner, 171).



La testa di Decebalo mostrata al Campo Romano (Bartoli, 109, e Froehner, 178).

Scribonio Curione, proconsole di Macedonia, dopo aver fatto prova di invader la Dacia (676 di Roma) si ritrasse, spaventato dalla profonda oscurità delle selve (a). Traiano, non arrestato da nulla, ridusse in suo potere il vasto paese che dissero rinchiuso nel giro di un milione di

<sup>(</sup>a) Curio Dacia tenus renit: sed tenebras sultuum expavit. Floro, III, 4, 6.

<sup>1</sup> Dione, LXVIII, 10-14.

passi<sup>1</sup>, e ne fece subito una provincia che fu l'ultima acquistata e poscia la prima perduta (a).

Per ripopolare le contrade che la guerra aveva rese descrte, vi chiamò gente da tutto l'Impero (<sup>b</sup>), e la stanziò ivi in colonie, in oppidi, e in municipii a Sarmizegetusa colonia principale e metropoli della nuova provincia, ad Apulo (Carlsburg), a Napoca (Kolsvar, o Klausenburg), e in altri luoghi ricordati poscia dalle iscrizioni (<sup>c</sup>).

Fra i nuovi abitatori si vedono anche Galati, Palmireni e Iturei, e colla nuova gente pigliano possesso del paese gli Dei romani, greci, asiatici, egizii, ricordati essi pure di frequente nelle epigrafi mortuarie e votive, scoperte nei campi militari, e negli altri luoghi più frequentati, unitamente a statue di marmo e di bronzo, e a rottami di colonne e di fabbriche erette dai nuovi padroni, i quali introducendo dappertutto loro arti, e religioni, e linguaggio e culti e costumi, fecero sparire quasi ogni ricordo del popolo vinto nel paese solcato di nuove

- (a) Fu divisa dapprima in due parti, superiore e inferiore, e poscia in tre. Porolissense, Apulense e Maluense, poste tutte sotto il governo di un legato imperiale, con un procuratore particolare a ciascuna. Henzen, Inscr., 5280, 5520, 6919; Mommsen, Corpus Inscript. latin., Ill, p. 160, e n. 753.
- (b) Trajanus, victa Dacia, ex toto orbe romano infinitas eo copias hominum transtulerat ad agros et urbes colendas. Eutropio, VIII, 3.
- (c) La capitale di Decebalo ora si chiamò Colonia Ulpia Trajana Augusta Dacica Sarmizegetusa. Orelli, 791, 812, 831, 3234, 3441. Ulpiano (Digest., L, 15, 8) ricorda come dedotta da Traiano la Colonia Zernensium, colonia iuris italici, come Sarmizegetusa. Più altri luoghi sono notissimi nelle epigrafi come Porolissum (Mojgrad), Certia (Romlot), Potaissa, o Patavissa (Thorda), Brucla (presso Nagy-Enyed). Alburnus maior vicus Pirustarum (Verespatak), Ampelum (Zalatna), Germisara (presso Csikmō), Tibiscum (presso Karansebes), Ad Mediam (Mehadia), ecc. Vedi Corpus Inscript. latin., vol. III, pag. 161-261.

<sup>1</sup> Eutropio, VIII, 2.

strade, e reso florido di nuova cultura e di nuovi commerci (a).

Nelle due Mesie che ora cessavano di ossere province di confine furono poste in riva al Danubio le colonie di Oesco (Gičen) e Ratiaria o Retiaria (Acer) <sup>t</sup> per afforzare, al bisogno, i presidii di Dacia: e nella Mesia Inferiore, presso l'Iatro (Iantra), ai piedi dell'Emo, fu edificata la città di Nicopoli come monumento della grande vittoria sui Daci, di cui rimane il nome nel borgo chiamato oggi Nikup<sup>2</sup>.

Il paese dei Daci era ricco di miniere d'oro e d'argento 3, le quali scavate e amministrate dai vincitori accrebbero gli splendori e le magnificenze di Roma. È detto che Traiano, tornando da quel famoso conquisto, riportò cinque milioni di libbre d'oro e dieci milioni di argento, senza contare le armi, i vasi d'inestimabile prezzo, e gli altri tesori del re (5) trovati sepolti nel fiume dietro l'indicazione di un servo 4.

La grande vittoria fu celebrata a Roma con nuovo trionfo, splendido di larghi donativi ai soldati, di ambascerie venute fino dall'India e da ogni parte del mondo, e di giuochi durati 123 giorni, in cui combatterono diecimila gladiatori e undicimila bestie feroci: perocchè

- (a) Per le scoperte archeologiche fatte in Dacia negli ultimi tempi vedi Henzen, Antichità della Transilvania, in Bullett. Istit. arch., 1848, pag. 129, 152. 161, 177, e Neigebaur, Davien aus den Ueberresten des Klassischen Alterthums. Kronstadt 1851.
- (b) Lido, De magistratibus. II, 28, il quale aggiunge anche la cifra incredibile di 500 mila prigioni.

<sup>1</sup> Zumpt, De milit. Rom. colon., p. 406; Menzen, 5280; Mommsen, Corp. Inser. lat., 111, pag. 142 e 263, n. 753 e 1641.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ammiano Marcellino, XXXI, 5, 16; lordanes, Getic , cap. 18 e 51; Corp. Inscript , lat., III, p. 141.

<sup>3</sup> Henzen, loc. cit., pag. 165; Momms n, Corp I wript lot., vol. III, 1 ag. 213-214.

<sup>4</sup> Dione, 1XVIII, 14.

anche Traiano conservava la massima antica di tener quieto il popolo con pane e spettacoli.

Egli fu il primo e il solo che piantasse la potenza romana al di là del Danubio e con essa una nuova civiltà che trasformò la popolazione, il linguaggio e i costumi. La lingua divenne romana così che anche oggi dopo tanto



Traiano trionfante dei Daci (Rossini, Arcii, tav. 11).

velger di secoli i Valachi, i Moldavi e gli altri Danubiani ricordano il latino con loro favella che si chiama Romania (°). E la memoria di Traiano, trionfante del tempo,

12) « I popoli, che noi chiamiamo Valachi, chiamano sè stessi Románi. e loro linguaggio Románia. Questo linguaggio Románia e parlato in Va achia e Moldavia e in qualche parte dell'Ungheria, Transilvania e Bessarabia. Sulla riva destra del Danubio occupa alcune parti dell'antica Tracia, della Macedonia e anche della Tessarlia. È diviso dal Danubio in due rami: settentrionale o Daco-romanico. e meridionale o Macedoromanico. Il primo è meno misto, ed ha ricevuto una certa cultura let-

Dione, LXVIII, 15; Frantone, Principia historiae, 12, 345, ed. Mai. Conf. Plinto, Pareg., 33.

rimase popolare in quelle contrade, unita inseparabilmente nelle leggende e nel linguaggio volgare ai campi, ai piani, ai prati, alle fosse, ai monti, ai dirupi, alle vie, al cielo, ai tuoni e alle tempeste (a).

Ma di questa guerra, che per alcun tempo chiuse una delle porte delle invasioni barbariche, e portò la civiltà sulle rive del Danubio, abbiamo appena qualche cenno nell'informe abbreviatore di Dione, dal quale non è possibile aver chiaro concetto della parte che vi fece il grande guerriero. Con ogni particolare ricordo andarono perduti, come dicemmo, i commentari che sulle Guerre daciche scrisse Traiano: perì anche il poema con cui le celebrò Caninio Rufo amico di Plinio 1: e solo monumento della grande impresa rimane la Colonna trionfale, inalzata in Roma da Traiano, sulla quale in molti quadri maravigliosamente scolpiti, si vedono istoriate le varie vicende delle marce, delle battaglie e delle vittorie.

La Colonna d'ordine dorico si compone di grandi massi di marmo egregiamente commessi. Una scala interna conduce per 184 gradini alla cima, oye sorge ora una

teraria; l'altro ha preso un gran numero di parole albanesi e greche, e non è ancora grammaticalmente fissato. Il moderno Valaco viene da la lingua parlata nella romana provincia di Dacia. » Max Müller, On the Science of language, third edition, London 1862, pag. 196.

(a) « Le souvenir de Trajan est empreint partout, dans la tradition, dans la langue, sur les monts, dans le ciel même. Ainsi la voie Lactie, c'est le chemin de Trajan; l'orage c'est sa roix; l'avalanche est son tonnere; la plaine est son camp, la montagne est sa tour; le pie escarpé est sa vedette. » Ubicini, La Roumanie, pag. 207.

In Servia la tradizione parla di lui narrando le geste di Troiano, principe mitico, che aveva ali e tre teste, e partiva spesso dal suo vecchio castello di Trojanovgrad per volare contro le genti vicine. Froehner, La Colonne Trajane, pag. XV.

Vedi anche D. Sestini, Viaggio curioso, scientifico, antiquario per la Valachia, Transilvania, vec., a par. 60, Firenze 1815.

<sup>1</sup> Plinio, Epist., VIII, 4 Conf. I, 3.

statua rappresentante S. Pietro, in luogo di quella che in origine rappresentava Traiano. La Colonna sorge sopra un gran piedistallo, nel quale sono figurati grandi trofei, e varie maniere di armi. Le storie della guerra dacica furono distese a modo di fascia al di fuori per tutta la lunghezza del fusto, e gli artisti, di cui principale fu Apollodoro di Damasco, famoso architetto del ponte gettato sopra il Danubio, dettero prova di raro ingegno e di squisitissimo gusto, e fecero tale opera che con ragione potè esser chiamata il capolavoro della scultura romana. Ed è importantissima per l'arte, come per rispetto alla storia, perchè ritrae gli usi di guerra, le vesti dei combattenti, le insegne, le armi di ogni sorte, le baliste che dai carri scagliano dardi, le testuggini, gli arieti, i sacrifizi prima delle battaglie, le ambascerie, le fortificazioni dei campi, il modo di gettar ponti sui fiumi, e gli assalti delle fortezze, le stragi, gli incendii, le fughe (4).

(a) Pei disegni pubblicati in vari tempi e per le illustrazioni archeologiche e storiche della Colonna, vedi Historia utrinsque belli Dacici a Traiano Coesare gesti, ex simulachris quae in columna ciusdem Romae risuntur collecta, auctore F. Alfonso Ciacono hispano, etc.. Romae 1576. (En ristampata nel 1585 e nel 1616). I disegni sono di Girolamo Muziano fondatore dell'Accademia di S. Luca (1577). il quale gli fece incidere da F. Villamena a sue spese:

Colenna Traiana nuovamente disegnata et intagliata da Pietro Santi Bartoli, con l'esposizione latina di Alfonso Ciaccone compendiata nella volgare lingua sotto ciascuna imagine, accresciuta di medaglie, iscrizioni e trofei da Giovanni Pietro Bellori, Roma 1672, (Opera che sebbene più elegante che accurata al dire del Fabretti, ed erronea nell'interpretazione delle parti mancanti, ebbe più fortuna e più fama delle altre. Fu ristampata a Roma nel 1813 con prefazione di Carlo Fea):

Fabretti. De Columna Trajana syntayma, Romae 1683. (Ristampata nel 1690. Opera egregia e degna di questo dotto archeologo):

Piranesi, Trofco ossia magnifica colonna coclide, ecc.. Roma 1770. (Grandiosa imagine del prospetto principale dell'altezza di quasi due metri, con cinque grandi tavole figuranti il piedistallo, e altre con par-

La guerra scolpita comincia col passaggio del Danubio sopra un ponte di barche. Il Dio del fiume che ha sua stanza in una caverna è figurato colossale colla testa



Il Danubio propizio al passo dei Romani (Bartoli, Colonna Traiana, tav. 1, e Froehner, 31).

cinta di canne, con capelli e barba grondanti di acqua, con mantello avvolto alle spalle. Egli protegge le legioni

ticolarità di armi e figure staccate: tutti disegni egregi, e magnificamente incisi).

Columna Trajana exhibens historiam utriusque belli Dacici a Trajano Caesare Augusto gesti, ab Andrea Morellio accurate delineata et acre incisa, nova descriptione illustrata eura et studio, Ant. Fr. Gori, Amstelodami 1772. (I disegni del Morell. numismatico svizzero, furono tratti dai modelli in gesso già eseguiti per conto di Luigi XIV di Francia. L'opera è di poco conto dal lato dell'arte, e anche le illustrazioni non dunno quasi nulla di nnovo).

La Colonna Traiana illustrota da Erasmo Pistolesi, disegnata da

sostenendo colla possente destra il ponte di navi costruito sulle sue onde.

L'esercito passa con sue insegne, e armi e bagagli. Trajano alla testa delle legioni è uno dei primi a mettere

Salvatore Busuttill, incisa da Ni ola Moneta, con alcune indicazioni del Fabretti, Cecconi. Bellori, Roma 1846. (1 disegni vengon da quelli del Bartoli).

La Colonna coll'andare dei tempi corse varie vicende. Nel secolo decimo servi di campanile a un convento costrnito nel sito del Fòro, finchè nel 1162 il Senato romano vietò sotto pena di morte e confiscazione de' teni di guastare il più bel monumento di Roma. (Fea, nella sua edizion... di Winckelmann, vol. III, p. 355).

Nel secolo XVI, per ordine di Paolo III, furono tolte via le rovine cl. ne coprivan la base: e poscia l'architetto Domenico Fontana ebbe da Sisto V l'incarico di demolire le case vicine e di fare i restauri che credesse opportuni: e allora S. Pietro fu posto sulla cima dove già stette Traiano. Pure gli ingombri non iscomparvero affatto fino ai primi anni del secolo XIX pei nuovi lavori di Napoleone I, i quali ridussero il Foro Traiano come vedesi oggi. (Fea. loc. cit., p. 378, e dello stesso, Misecllanea. 11, 9-11, Notizie degli scari nel Foro Traiano, Roma 1813, pag. 13-26, e Reclami del Foro Traiano, Roma 1832, pag. 3-6).

Quando le truppe francesi dopo il trattato di Tolentino occuparono Roma, il generale Pommereul aveva proposto di trasportare tutta la Colonna a Parigi, perchè servisse di piedistallo alla statua della Libera. sulla Piazza Vendôme, il monumento rimase al suo posto: ma ai giorni nostri, sotto Napoleone III, ne fu con modo diverso trasportata in Francia la parte che potevasi pigliare senza furto, affinche servisse agli studi della scienza e dell'arte. E i calchi dei bassirilievi fatti negli anni 1861-1862, e riprodotti in galvano-plastica nel 1863 dettero occasione a una nuova e grande pubblicazione recentemente compiuta: = W. Froehner. La Colonne Trajane d'après le surmoulage executé à Rome en 1861-1862 reproduite en photographie par Gustave Arosa. 220 planches imprimies en couleur avec texte orni de nombreuses vignettes, Paris 1872, = Sono tre magnifici volumi di tavole con un bel volume di testo in cui il Froelmer facendo suo profitto delle medaglie, delle iscrizioni, dei marmi. delle nuove scoperte archeologiche, dei viaggi fatti nelle terre de' Daci. e dei progressi degli studi scientifici, etnografici e storici, illustrò sapientemente tutti i bassirilievi considerati come monumento di storia, e accuratamente studiò d'indagare il significato e i fatti di quelle tante figure.

il piede sulla terra nemica. Prima di procedere nelle sconosciute contrade tiene consiglio di guerra coi suoi ufficiali, sulla via da seguire. Secondo l'uso antico seguito sempre al cominciar d'una impresa, l'imperatore vestito di toga, con in mano lituo e pàtera, al suono di corni e di flauti offre vittime e incensi per propiziare gli Dei: e poscia dal suo tribunale parla alle truppe per esortarle alla pugna imminente.

Le allocuzioni e i sacrifizi, ripetuti sovente, seguono le vicende e le peripezie della guerra, nelle quali l'imperator $\epsilon$  è sempre presente a provvedere, a dirigere, a ordinare e sorvegliare le costruzioni dei campi, a far cuore

ai soldati, a eccitarli con lodi e con premii.

Non è possibile dire partitamente tutto l'andamento della grande epopea istoriata sulla Colonna con circa 2700 figure di Romani, di Daci, di Sarmati, di Galli, di Germani, di guerrieri affricani ed asiatici: colle imagini dei cavalli, degli armenti, dei fiumi, dei monti, delle case e delle fortezze barbariche, delle vie aperte nelle foreste, con più di 20 campi fortificati dalle legioni, con le prove di tanti assalti e combattimenti e grandi battaglie, cogli incendii delle città e dei villaggi, colle stragi, colle donne, e i fanciulli e i vecchi tratti prigioni.

Si vedono dapprima su veloci cavalli gli esploratori mandati a osservare il paese. Il nemico è vicino: e le legioni, apertasi la via tra le selve, piene di ardore lo affrontano. Se, come altrove vedemmo, i Daci sono usi a ostentare come trofei le teste tagliate ai nemici, qui i Romani appariscono non meno feroci. Un soldato tiene in mano la spada e stringe tra i denti la testa tronca di un barbaro: e altri portano all'imperatore due teste come loro trofei. Al furore degli uomini risponde l'imperversare degli elementi: dall'alto delle nubi il Signore del tuono scaglia fulmini ai Daci, e aiuta la vittoria romana.

588 L.t. VII.



Teste tronche dei Daci (Bartoli, 17, e Froehner, 18-19).



I Daci fulminati da Giove (Bartoli, 18, e Froehner, 49).

I nemici disfatti sono forzati a lasciare uno dei loro grandi ripari posto in cima a una rupe dentro a doppio muro circolare, difeso da fossa, coronato di merli, e di teste troncate agli invasori. I Romani incendiano il forte oppido, e quindi passato a guado un torrente e non trattenuti da nulla corrono con ardore a dar la caccia ai fuggenti.

In appresso l'imperatore parla ai soldati, e riceve un ambasciatore venuto a far proposte di pace: ma come le parole non approdono a nulla, si procede a nuove battaglie. L'avanguardia romana scopre un villaggio ove stanno a rifugio le famiglie e i greggi dei guerrieri corsi



Prigionieri Daci (Bartoli, tav. 21, e Froehner, 53-54).

altrove a combattere. I vecchi sorpresi nel loro riparo combattono con mazze di ferro e vendono caramente la vita. Uno di essi trascina nella fuga un fanciullo. Gli invasori scannano i greggi nascosti in una caverna e traggono prigioniere più donne vestite di lunga tunica a piccole pieghe, e coi capelli coperti da un pezzo di stoffa. Le povere madri portano seco i piccoli figli, e gli mostrano supplichevolmente a Traiano, il quale sembra dire col gesto che saranno umanamente trattati.

I Daci col disegno di assalire un campo romano si avventurano al passo di un fiume gelato: ma il gelo sotto il loro peso si rompe, e uomini e cavalli sprofondano miseramente nell'onde alla vista dei compagni che dalle rive fanno ogni prova per dar loro soccorso. Ma anche dopo questa sciagura l'esercito procede arditamente all'assalto. I difensori lo accolgono con una pioggia di mortiferi strali cui i Daci rispondono coi loro archi, e battono fortemente coll'ariete le mura.

Poscia altra scena al principio della stagione che dopo l'inverno richiama i soldati alle fatiche dei campi. Sulle rive di un fiume sorge una grande città bella di templi, di anfiteatro, di portici. Nel fiume sono apparecchiate le navi pel trasporto di soldati, di cavalli, di armi, di tende e bagagli. La bireme imperiale è adorna alla prua con pitture di Amori a cavallo a Tritoni armati di remi. Traiano vestito di tunica corta e di manto è uscito dal suo palazzo e imbarcato: e, com'è suo costume, dà mano a remare (a). La flottiglia solca le onde del fiume e mette sull'altra riva le truppe che tosto corrono nel paese nemico. Traiano a cavallo è alla testa dei suoi armato di laneia e di spada. Giunge l'annunzio dell'appressar del nemico forte dell'aiuto di uomini e cavalli tutti coperti di corazze di ferro (catafractarii). La cavalleria romana

<sup>(</sup>a) Si quando plaucit idem corporis robur in maria proferre, non ille fluitantia vela, aut oculis sequi, aut manibus: sed nunc gubernaculis assidet, nunc cum valentissimo quoque sodalium certat frangere fluctus, domitare ventos reluctantes, remisque transire obstantia freta. Plinio, Paneg., 81.

assale vigorosamente questi tremendi guerrieri, gli rompe e gli fuga. Una schiera di Daci che fa prova di arrestare i vincitori al passo dei monti è fortemente battuta e fugata, e un loro capo uccide sè stesso per non andar vivo in mano ai nemici. Sulla collina piena di cadaveri si vede una fila di carri pieni d'insegne militari, di armi e di ogni sorte di vasi. A una delle rote sta attaccato il



Cavalieri e cavalli coperti di corazze di ferro (Bartoli, tav. 27, e Froehner, 62).

cadavere nudo e mutilato di un prigioniero romano; le legioni continuano la marcia dietro ai gloriosi vessilli, e ai suonatori di corno. Il nemico che tiene le alture è assalito da fanti e cavalli, e lascia il campo di battaglia pieno di morti e morenti.

Finita questa battaglia, Traiano circondato dai rappresentanti delle truppe che ebbero parte alla vittoria gli ringrazia di loro bravura: e poscia distribuisce i donativi ai più prodi. Egli è assiso in alto sulla sedia castrense, ove uno dei premiati gli bacia rispettosamente la mano. Due discesi dalla tribuna si abbracciano commossi di gioia pel donativo ottenuto. Un altro si allontana portando in un sacchetto il suo premio. Gli spettatori sembrano mandar grida di giubilo. In seguito si vedono le donne dei Daci che menano orribile strazio dei prigionieri romani, e la guerra continua collo stesso spettacolo di fo-



Distribuzione dei donativi ai soldati più prodi (Bartoli, tav. 32-33, e Froehner, 70).

reste abbattute per costruire campi fortificati, di grandi movimenti di schiere e di macchine, di assalti, di scaramucce e battaglie, di città e villaggi e casolari incendiati, di stragi, di prigionie, di allocuzioni alle truppe, di ambasciate, di sacrifizi, finchè Decebalo cede alla necessità delle cose, e la prima guerra si conclude, conforme alla

storia, col trionfo delle armi romane: e la Vittoria tra due trofei scrive sullo scudo il nome del popolo vinto.

Nei bassirilievi la seconda guerra comincia coll'arrivo delle legioni a una città posta sulle rive del mare, la quale dà grande spettacolo coi suoi edificii splendidi di colonne e di statue, e col porto pieno di navi. La bireme imperiale distinta pei suoi ornamenti dalle altre ha un fanale sospeso alla sommità della poppa. Traiano



Vittoria I acica (Bartoli, tav. 58, e Froehner, 107).

sbarca di notte accolto festevolmente dai cittadini con fiaccole, e fa la sua entrata solenne nel Fôro e offre sacrifizi agli Dei. Sulle are inghirlandate ardono frutti ed incensi; i vittimarii scannano i tori; suonano i flauti: uomini e fanciulli incoronati di foglie, levando le mani al cielo accompagnano la cerimonia con loro preghiere.

Finite le offerte e le preci si dà mano alle armi e ricomincia la marcia. L'imperatore muove a piedi in mezzo ai soldati, e in breve siamo di nuovo nell'interno delle 594

terre dei Daci alcuni dei quali si presentano tosto coi loro figliuoli a chieder mercè.

In questa come nell'altra guerra la scultura ritrae il continuo alternarsi di costruzioni di alloggiamenti e di ponti, di passaggi di fiumi, di assalti, di correrie per foreste. Qui vedesi un campo dei barbari costrutto e af-



Daci supplicanti (Bartoli, tav. 67, e Frochner, 119-120).

forzato secondo le regole dell'arte romana. Più oltre i Romani sono improvvisamente assaliti in due campi posti l'uno in vicinanza dell'altro. A un tratto i ripari si empiono d'armati che respingono fortemente l'assalto. Nel più forte della mischia giunge di fuori un rinforzo, alla vista del quale i Daci caduti di animo si dànno alla fuga lasciando sul terreno loro morti e feriti.

Poi vedesi il magnifico ponte di cui demmo altrove l'imagine, e il sacrifizio fatto per l'inaugurazione di esso a lato di un campo di forma emisferica. Vi assiste una legione per mezzo di un tribuno e dei suoi vessillarii. L'ara Cap. 1V. | 595



Assalto dei Daci a un campo romano (Bartoli, tav. 71, v Froehner, 125).



Sacrifizio per l'inaugurazione del ponte del Danubio (Burtoli, tav. 74, e Froehner, 129).

è al solito inghirlandata e coperta di frutti. Il vittimario aspetta il segnale per immolare il toro a ciò preparato.

Più oltre, dopo l'incontro di una deputazione di Sarmati o Geti, e il passaggio di un ponte ornato di trofei, Traiano in veste sacerdotale nel recinto del campo al suono di tibie e di trombe offre libazioni agli Dei e sacrifica un verre, una pecora e un toro (suovetaurilia): e compiuto il rito dice ai soldati che le viscere delle vittime promettono sicura vittoria. Quindi essi muovono lieti cogli elmi incoronati di lauro: e discrtato il paese e



Assalto a Sarmizegorusa (Bartoli, tav. 86, e Froehner, 145-146).

vinto ogni ostacolo giungono alle ultime prove davanti

alla forte capitale nemica.

Legionarii, fanti leggeri, Germani, frombolieri e arcieri le stanno d'attorno e corrono intrepidamente all'assalto sotto una tempesta di pietre e di strali pioventi dall'alto. Gli assalitori rispondono con ogni sorta di strali, e coperti dei loro scudi avvicinano le scale alle mura. Uno di essi salito in alto ha tagliata la testa al nemico venutogli contro, e si ritrae col sanguinoso trofeo.

Da un'altra parte si tenta di aprire la breccia: le grosse pietre gettate dall'alto vietano di compiere l'opera, e l'assalto è vittoriosamenie respinto. Occorre tentare altra via: e i Romani atterrano gli alberi della vicina foresta, e dànno opera ad elevare un grande aggere per battere più efficacemente le mura.

Intanto un ambasciatore del re viene a chieder la pace. Traiano lo accoglie solennemente in mezzo ai suoi ufficiali e soldati. Ma, a quanto pare, le trattative falliscono. Quindi Decebalo ordina ai suoi di incendiar la città e di ritrarsi. Fortezze, torri e palazzi si vedono in preda alle fiamme.

Dopo questo disperato partito i più coraggiosi dei sacerdoti e dei principi daci risolvono di non sopravvivere al morir della patria, e raccoltisi intorno a un grande vaso di veleno bevono disperatamente la morte a malgrado dei pianti e degli sforzi dei loro compagni che li supplicano di serbarsi a migliore avvenire. Un pileato empie il bicchiere al vaso mortifero, e un altro lo accosta alle labbra. Alcuni stesi per terra sono in orribile angoscia: più lungi altri sono portati via moribondi.

I più valenti difensori della capitale distrutta non disperati ancora della patria si riparano precipitosamente nelle foreste per tentare di nuovo la fortuna delle armi: e si vedono poscia raccolti in vasto campo protetto da un fiume e da baluardi di pietre e di tronchi di alberi, d'onde muovono all'assalto di un alloggiamento romano. Inutili prove. Decebalo, tentato invano di placare con nuova ambasciata il nemico, si uccide. Alcuni dei capi ne seguon l'esempio, mentre altri si apparecchiano a comprare la vita con ricchi doni. Da ogni parte piena vittoria con grandissima preda di ricchezze, d'uomini e d'armi. Sono scoperti e presi i vasellami d'oro e d'argento

e gli altri regii tesori nascosti nel fiume. I soldati gridano imperatore Traiano, che li ringrazia di loro prodezze.

I pochi Daci non sottomessi combattono fino agli estremi contro la cavalleria che gl'insegue. Le fiamme di una città incendiata dai vincitori illuminano la trista scena della morte di un popolo.

L'ultimo quadro figura quelli che dopo fatto ogni sforzo per salvare la patria non hanno cuore di vederne la schiavitù, e cercano rifugio sulla terra straniera. Uomini e donne emigrano con armenti e con ogni aver loro, portando in



Emigrazione dei Daci (Bartel', tav. 118, e Froehner, 184).

collo i, piccoli figli: e due di quei miseri si volgono mestamente indietro a dare l'ultimo sguardo al paese nativo.

La grande Colonna sorse nel Fôro che Traiano edificò e chiamò col suo nome, superando di grandezza e splendore tutte le opere simili fatte finqui, con moli gigantesche e singolari tra tutte le opere umane, così che Ammiano Marcellino in appresso affermò non potere esser descritte a parole, nè rinnuovate dai mortali (a).

<sup>(</sup>a) Singularem sub omni coelo structuram, ut opinamur, etiam numinum adsensione mirabilem . . . . giganteos contextus . . . nec relatu effabiles, nec rursus mortalibus adpetendos. Anm. Marcellino, XVI. 10. 15. Lo storico parla del Fòro Traiano l'anno 356, quando venne a Roma l'imperatore Costanzo.

Come lavoro preparatorio fu scavata la parte montuosa che nel luogo a ciò designato sorgeva tra il Capitolino e il Quirinale congiungendo i due colli, e si ridusse pianeggiante coll'abbassare l'altura di centoventotto piedi, corrispondenti all'altezza della Colonna, come attesta l'epigrafe posta nella base di essa (a). Di queste magni-



Ruderi del Foro Traiano (Da Fotografía).

ficenze parlano anche le rovine, quantunque non si veda che una piccola parte del luogo occupato dal Fôro e dalle

(a) L'epigrafe conservata intera dall'Anonimo di Einsiedeln dice che il Senato o il Popolo romano posero la colonna all'imperatore Traiano nell'anno della sua decimasettima potestà tribunizia (113 dell'èra volgare) ad declarandum quantae altitudinis mons et locus tant (is ope) vilur sit egestus.

sue grandi fabbriche (a). Ivi sfoggio non mai veduto dei marmi più preziosi del mondo nelle colonne, nei portici, nei pavimenti, nei fregi, nei trofei, nelle statue. L'entrata era per un arco trionfale adorno di bassirilievi e di statue con quadriga e trofei alludenti alle vittorie del principe di cui giganteggiava la statua equestre in mezzo all'area quadrata. Rimangono alcuni ruderi della basilica già vastissima e splendida di soffitta di bronzo, di ricche colonne, di squisitissimi fregi, di quadrighe trionfali, e di insegne, con epigrafi ricordanti Traiano benemerito della Repubblica in guerra e in pace, e le legioni che combatterono in Dacia (b): e in appresso vi si aggiunsero statue a guerrieri, a magistrati, a scrittori. Un tempio del quale, come della grande basilica e dell'arco d'ingresso, le me-



Fôro, Basilica e tempio di Traiano (Can ra, Edif., II, tav. 116 e 120).

daglie ci serbarono l'imagine esterna, fu poscia ivi consacrato a Traiano. E ad esso vicino stette una biblioteca in due sale, una per gli atti pubblici, pei senaticonsulti, e pei libri lintei relativi ai fatti de' principi, e l'altra per le opere letterarie e scientifiche, destinata più tardi anche

<sup>(</sup>a) Il Nibby (Rom. ant., II, 221) notò che de 330 mila piedi quadrati della superfice autica ora non ne veggiamo che 55 mila e 800, cioè circa la sesta parte.

<sup>(</sup>b) Fra i nomi delle legioni ivi scritti rimangono quelli della XI Claudia, della XV Apollinare, e della XX.

a uso di letture accademiche. Una epigrafe diceva che tutte queste grandi opere furono fatte colla vendita delle spoglie dei vinti (°).

Anche d'Oriente venivano spoglie di guerra, perchè mentre Traiano era occupato alla sottomissione dei Daci il suo legato Aulo Cornelio Palma, governatore di Siria, aggiunse nuovi paesi al grande proconsolato dell'Asia (105) vincendo gli Arabi nomadi infesti alla Palestina sui mal fissati confini da Damasco al Mar Rosso: e presi i luoghi che servivano di riparo ai ladroni afforzò Gerasa (Djeråsch), Bostra (Bosra), Filadelfia (Rabbath-Ammon) e Petra, reggia dei Nabatei 1, le quali d'ora in poi sotto la disciplina romana divennero città popolose e floride d'importanti commerci, massime Petra e Gerasa, di cui parecchie rovine ricordano ancora la prospera e splendida vita (b).

- (a) Ex manubiis. Gellio. XIII, 24. Per le altre particolarità conoscinte del Fòro Traiano e delle sue fabbriche vedi Amm. Marcellino, XVI. 10, 15; Pausania, V, 12, 6: Dione, LXVIII, 16, LXIX. 4; Sparziano, Adrian., 19; Vopisco, Aurclian., 1 e 8, Tacit.. 8, e Prob.. 3; Gellie, XI, 17; Sidonio Apollinare, IX, 16; Viola, Memorie storico-critiche del Fòro Traiano, in Giorn. Arcad.. 1821-1822, vol. XII, p. 207-230, XIII, 260-273, XV, 201-215, 370-384, XVI, 76-88; Nibby, Roma ant.,, 11, 183-221; Canina, Edifizi, I. 279-288, II, tav. 111-125, e Indicazione topografica di Roma antica, pag. 279-288; Fea. Miscellanca, vol. II, pag. 9-11, e Notizie degli scavi nel Fòro Traiano, Roma 1813, p. 13-26. Degli scavi più recenti è dato ragguaglio nel Bull. Istit. arch., 1844, pag. 131, 177-179, 1852, pag. 183 e segg., e Annal., 1849, pag. 349, 1852, pag. 131-135.
- (b) A Petra tra le altre cose rimangono grandi ruderi di due archi trionfali, di un anfiteatro, di un tempio, e di molte magnifiche tombe con iscrizioni greche e latine. Vedi Léon De Laborde et Linant, Voyage de l'Arabie Petrée. Paris 1830, pag. 42-68, pl. 33-60: Noël des Vergers, L'Arabie, Paris 1847, pag. 3 e 34, pl. 11 e 12; Hittorf, Petra et Pompéi, in Revue archéologique, 1862, vol. 5, pl. X, e vol. 6, pag. 1-18.

Per Gerasa vedi Taylor, La Syrie, l'Egypte, la l'alestine et la Judée, Paris 1839, vol. I, pag. 291.

<sup>1</sup> Dione, LXVIII, 14; Ammiano Marcellino, NIV, S, 13; Merivale, VIII, 47-48

Cessate le fatiche dei campi, Trajano torna assiduo alle cure civili del governo, delle leggi, della giustizia, e delle opere pubbliche a Roma, in Italia e nelle province. con una perseveranza instancabile, ammirata non meno del valore di cui diè prova alla guerra. Egli discute coi suoi colleghi in senato i provvedimenti utili al buon governo del mondo: coi giudici più valenti ascolta gli appelli dei tribunali più alti di tutto l'Impero, e le sue sentenze divengono leggi, come i suoi editti, e rescritti e risposte ai governatori e magistrati delle province 1 Giornalmente siede in tribunale nel Portico di Livia, nel Fôro di Augusto e altrove 2. Plinio che lo aveva veduto per tre giorni in senato intento ai lunghi dibattimenti per l'accusa di un proconsole ladro dell'Affrica, pieno di ammirazione lo ritrovò giudicante in prima istanza cause di tradimento, di eredità, e d'adulterio anche nell'ameno ritiro di Centocelle (Civitarecchia), ove si mostravano meglio, egli dice, la giustizia, la gravità, e la piacevolezza del principe 3.

Vietò di condannare gli assenti, e gli imputati per soli sospetti, e statuì esser meglio l'impunità di un reo che la condanna di un innocente (). La Giustizia che nelle medaglie di Traiano sta assisa e impugna lo scettro i, nel regno di lui presedè quasi sempre al governo degli uomini, e pel grande amore ch' ei le portava fu sovranamente ammirato e amato dai contemporanei e dai posteri.

Rispetto all'edificare, vinse tutti gl'imperatori nel numero e nella grandezza delle opere, e perciò fu chiamato architetto del mondo (<sup>t</sup>). Nè sembra che le sue magnifi-

<sup>(</sup>a) Satius esse relinqui facinus nocentis, quam innocentem damnare. Ulpiano, Digest., LXVIII. 19, 5.

<sup>(</sup>b) Orbem terrerum aedificans. Eutropie. VIII. 2.

<sup>1</sup> Sulle leggi di Tralano vedi Francke, G ech Trafa s, jag. 336-719.

<sup>2</sup> Dione, LXVIII, 10.

<sup>3</sup> Plinio, Epist., II, II, e VI, 31.

<sup>,</sup> Coben, Monn. frapp. sous l'emp. rom., II, Trijan, n. 2-1.

cenze portassero ai sudditi straordinarie gravezze. Se altri avevano gettato in follie il sangue dei cittadini proscritti, egli usò le sue economie e le prede e i tributi sui nemici vinti colle armi in opere che per lo più tornavano a utile pubblico. A Roma, come nelle province, riparò ai guasti delle inondazioni, degli incendii e dei terremoti, e a rendere meno facili le rovine limitò a 60 piedi l'altezza delle case private <sup>1</sup>. Pose ogni cura a conservare le fabbriche antiche, edificò per gli Dei, pel Senato, pei cittadini, non per sè stesso <sup>2</sup>, e messe all'altezza delle nuove fortune la grande città di cui dopo il conquisto della Dacia potè allargare il pomerio <sup>3</sup>. Inalzò un tempio a Nerva nel Fôro Palladio, pose statue e monumenti a Sura, a Palma, e ad altri cittadini, benemeriti per grandi servigii resi allo Stato <sup>4</sup>. Dètte al popolo nuove



Terme di Traiano (Canina, Edif., IV, 206).

Terme sulle Esquilic (presso la chiesa di S. Martino) in vicinanza di quelle di Tito <sup>5</sup>. Prolungò la serie degli edi-

<sup>1</sup> Aurelio Vittore, Epit., 13; Orosio, VII, 12.

<sup>2</sup> Plinio, Paneg., 50 e 51; Dione, LXVIII, 7.

<sup>3</sup> Vopisco, Aureliano, 21.

<sup>4</sup> Plinio, Paneg., 11; Dione LXVIII, 15 e 16; Nibby, Roma and , II, 993 e 231,

<sup>5</sup> Pausania, V, 12, 6; Nibby, loc. cit., pag. 811, Canina, Edifizi, vol. IV, tav. 206.

fizi e dei portici che adornavano il Campo Marzio <sup>1</sup>, e vi fece un teatro notevole per la sua forma rotonda, distrutto poi da Adriano <sup>2</sup>. E Dione ricorda anche l'odeo e il ginnasio edificati per ordine suo da Apollodoro, famoso architetto del ponte sul Danubio e del Fôro Traiano <sup>3</sup>.

Il Circo Massimo, guasto dal fuoco, fu restaurato e con nuovi ornamenti fatto emulo alla bellezza dei templi, e ingrandito in modo che bastasse ai bisogni della grande città, e fosse degna sede del popolo vincitore del mondo. Degno di principe cittadino fu ivi il cambiamento fatto nel palco imperiale, che finqui disposto in modo da dare facoltà all'imperatore di non esser veduto dal pubblico, quando così gli piacesse, ora fu reso aperto, e quindi l'imperatore agli spettacoli stava come in mezzo al popolo, vedendo tutti e veduto da tutti (a). E finalmente tra le grandi e più utili opere fatte a benefizio di Roma fu l'Acqua Traiana condotta (863) parte sopra archi, parte sotterra dal lago Sabatino (Lago di Bracciano) al Gianicolo, come attesta l'epigrafe ritrovata nel 1830 a dieci miglia da Roma. Fu il decimo acquidotto che portò un nuovo fiume in città, il quale lungamente servì a muover macine e a tutti gli usi comuni, e dopo la interruzione cagionata dalle ingiurie dei secoli fu nei tempi moderni (1612) restaurato da Paolo V Borghese, e col nome di Acqua Paola anche oggi abbevera largamente il Trastevere (b).

<sup>(</sup>a) Plinio, Paneg., 51; Dione, LXVIII, 7; Grutero. 246, 8; Giovenale, Sat., XI, 195; Canina, Edif., III, pag. 42-43, IV, tav. 185, n. 1. Vedi la medaglia incisa sopra. vol. 1, pag. 601.

<sup>(</sup>b) Vedi Fea, in Bullett. Istit., 1830, pag. 220, e Relezione della scoperta di una interessantissima iscrizione del condotto dell'Acqua Traiana, Roma 1831. L'epigrafe trovata lungo il condotto dice che l'imperatore nella XIII potestà tribunizia Aquam Trajonam pecunia sua in urbem perduwit emptis locis per latitudinem pedum XXX.

<sup>1</sup> P. Vittore, De regionibus urbis; l'rancke, p. 601.

<sup>2</sup> Pausania, V, 12, 6; Sparziano, Adriano, 9.

<sup>3</sup> Dioen Cassio, LXIX, 1.

Grandi e importantissimi i suoi lavori nei porti e nelle strade d'Italia. Il bell'arco marmoreo e l'iscrizione di Ancona dicono che ivi colla sua pecunia rese ai naviganti più facile e più sicuro l'accesso d'Italia (a).

Dopo tanto imperversare delle tempeste e degli uomini



Arco d'Ancona (Lossini, Archi, tav. 41).

rimane anche oggi a Civitavecchia il molo da lui piantato contro la furia delle onde, e si ritrovarono i rottami delle colonne e dei marmi attestanti la magnificenza dell'opera messa, a quanto sembra, sotto la protezione di un colossale Nettuno, di cui si rinvenne un braccio e il tridente!. Plinio vide il grande lavorio delle pietre e

<sup>(</sup>a) Providentissimo Principi Senatus P. Q. R. quod accessum Italiae hoc etiam addito ex pecunia sua portu tutiorem navigantibus reddidit. Grutero, 247, 6.

<sup>1</sup> P. Manzi, Stato antico e attiale del porto e provincia di Civitavecchia, Prato 1837, 1 ag. 6-9; Annovazzi, Storia di Civitavecchia, Roma 1853, pag. 86 e segg.

delle pile trasportate per inalzare l'isola e le due braccia del porto, e fornire tranquilla stazione alle navi '.

A Ostia dove non era luogo bastante ad accogliere tutte le navi cariche dei grani necessari alla cresciuta popolazione di Roma, restaurò il vecchio porto di Claudio, lo rese più sicuro, e lo ingrandì scavando dentro alla terra il *Porto Traiano* circondato di magnifiche fabbriche



Porto Traiano a Ostia (Donaldson).

per uso di magazzini, del quale rimane l'imagine e il nome in una medaglia: e con nuovo canale (Fossa Traiana) aprì un'altra via al Tevere in mare (a).

(a) Vedi lo Scoliaste di Giovenale, XII, 75 e segg.; Plinio, Epist., VIII, 17; Fea, Alcune osservazioni sopra gli antichi porti di Ostia ora di Fiumicino, Roma 1824, e La Fossa Traiana confermata, Roma 1824;

<sup>1</sup> Plinio, Epist., VI, 31.

Galeno scrisse che a questi tempi tutte le strade d'Italia erano fangose, o ingombre di sassi e di sterpi, o molestamente ardue, troppo lunghe, e impraticabili per mancanza di ponti; e aggiunse che Traiano le ripulì, le selciò e appianò e abbreviò, corresse le troppo forti salite, fece ponti sui grandi fiumi, e quelle poste in siti deserti e pericolosi diresse per luoghi abitati e sicuri!

Oltre alle costruzioni delle tre vic Traiane, piccoli rami delle vie Clodia e Cassia <sup>2</sup>, e a quella nova Traiana (a), ricordasi che egli pose ogni cura ad assicurare il passaggio delle Paludi Pontine, e selciò e in più parti rese migliore la via Appia <sup>3</sup>, e dètte il suo nome a un gran tronco di essa, il quale battuto anche prima, secondo che attesta Strabone, fu più solidamente costrutto e reso rotabile. L'Appia da Benevento volgeva ad Eclano (Grotte presso Mirabella) e a Venosa, e discesa a Taranto, di là per Oria andava a Brundusio. Il nuovo tronco chiamato Via Traiana, partendo da Benevento, e costeggiando gl'Irpini andò nella Puglia, e finì a Brindisi dopo aver toccato Equotutico (Sant' Eleuterio), Aeca (Troia), Erdonia (Ordona), Canosa, Ruvo, Ceglie di Bari, e Gnazia

Nibby, Della Via Portuense e dell'antica città di Porto, Roma 1827, pag. 29-33 e 49-50: Canina, Edifizi, V. pag. 202, e Vl. tav. 184.

Della medaglia riferita a questa grande opera diamo (secondo l'ingrandimento del Donaldson, Archit. Numism., pag. 332, n. 90) il rovescio in cui vedesi il porto di forma esagona circondato da edificii, con più navi e coll'epigrafe portum tramani s. c. (senatus consulto).

(a) Orelli, n. 822. L'epigrafe 150 dell'Orelli stesso che ricorda la via Traiana pei Salentini e pei Bruzii è oggi dichiarata spuria, come pure si tiene indubitatamente per falsa la 143 che parla della via Traiana Frentana. Vedi Henzen, Inscript., in Orelli, vol. III, pag. 7, e Mommsen, Salla topografia degli Irpini, in Bullett. Istit. arch., 1848, pag. 10. Conf. Coreia, Storia delle due Sicilie, 1, 210.

<sup>1</sup> Galeno, Method. medendi, lib. IX, cap. S.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Grutero, 115, 1; Orelli, 3396; Mommsen, Sulla topografia degli Irpini, pag. 10,

<sup>3</sup> Dione Cassio, LXVIII, 15; Fabretti, De Columna Trojana, pag. 291; Grutero, 1019, 8

presso a Fasano. Ciò rilevasi da parecchie colonne mil-



Via Traiana (Burtoli e Rossini).

liarie ritrovate nei luoghi per cui passava , in una delle quali è detto che Traiano fece questa via a sue spese (a).

<sup>(</sup>a) Viam a Benevento Brundusium pecunia sua fecit. Garrucci, Dissertazioni archeologiche, I. pag. 87. — Questo tronco fece abbandonare l'altro di Taranto.

<sup>1</sup> Mommsen, Topografia degli Irpini, pag. 6-3

Ad essa alludono le medaglie e uno dei bassirilievi dell'arco di Costantino ove la via è figurata simbolicamente da una donna seminuda che appoggiata colla mano sinistra a una rota, stende la destra all'imperatore, come chiedendo soccorso; ed egli ascolta la domanda con volto benigno 4.

Altre epigrati parlano delle sostruzioni fatte alla via Salaria nella valle del Velino per difenderla dalle rovine del monte <sup>2</sup>, e di sue liberalità ai privati e al pubblico a Brindisi e a Mesagne nel paese degli antichi Messapi, di benefici provvedimenti sulle rive del lago Fucino, e di vie costruite o restaurate in Campania <sup>3</sup>.

Per aver modo a mandare prontamente i suoi ordini nelle regioni lontane, e ricevere pronte notizie di esse, riordinò il servizio postale: e, come in Italia, anche nelle province fece sentire il suo provvidente governo con opere utili eseguite parte a spese dello Stato, parte chiamando i municipii a concorrere <sup>4</sup>.

L'antica città di Hypsa, nel centro della Sardegna, per esser stata fornita di un Fôro e forse ingrandita, lasciò il vecchio nome e si chiamò Fòro Traiano, ricordato dal nome di Fordungianus che serba anche oggi il villaggio dove si trovarono molte medaglie traianee di bronzo e d'argento, e armi antiche, ed epigrafi onorarie e funeree (a).

Fu detto delle sue opere sul Danubio e sul Reno. Ora

<sup>(</sup>a) Ivi rimangono in massi ciclopici i ruderi delle Terme (Aquae Hypsitanae) anteriori alle opere dell'arte romana: e il ponte lungo 120 metri a otto archi, del quale le sole fondamenta sono antiche. Vedi Spano, Bullettino Archeologico Sardo, 1860, pag. 161-170.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Eckel, VI, 421-422; Cohen, Monn. frapp. sous l'emp., vol. II, Trajan, n. 289; Bartoli, Admiranda, tab. 21; Rossini, Archi, tav. 71.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Urlichs, Iserizioni di Antrodoco, in Annal. Istit. arch., 1838, pag. 306; Mommsen, Inscript. Regni Neap., 6261.

<sup>3</sup> Mommsen, Inscript. Regni Neap., n. 454, 561, 5619, 6251, 6267, 6268.

<sup>4</sup> Aurelio Vittore, De Caes., 13. Conf. Plinio, Epist., X, c2 e 120.

debbesi aggiungere che una via da lui costruita andava dal Ponto Eussino alle Gallie 1, e che molte iscrizioni ne ricordano parecchie rifatte per ordine suo nelle Spagne (a) ove mandò anche il suo favorito ingegnere Lacero a co-AnnidiRo-mass-8-59 struire il gran ponte sul Tago, intrapreso a spese dei municipii vicini della provincia di Lusitania; opera egregia di cui rimangono magnifici avanzi ad Alcantara insieme all'epigrafe con cui fu dedicato all'imperatore Germanico Dacico nell'anno della sua ottava potestà tribunizia (b).

di G. 105-106.

Da ogni parte il nome dell'instancabile edificatore si trova unito a grandi e belli edifizi. In Egitto a causa di nuovi restauri si chiamò Fiume Traiano quello che per l'avanti dicevasi Fiume Tolomeo 2, cioè il canale tra il Nilo e il mar Rosso che agevolava il commercio e specialmente il trasporto del granito e del porfido tratti in

All'ingresso del ponte rimangono i ruderi del tempio sacro a Traiano: e dodici versi latini celebrano il tempio pieno degli Dei Superni e di Cesare, le magnificenze del ponte, e l'arte del famoso Architetto:

Templum in rupe Tagi Superis et Caesare plenum Ars whi materia vincitur ipsa sua.

Ingentem vasta pontem qui mole peregit. Sacra litaturo fecit honore Lacer.

Pontem perpetui mansurum in saecula mundi Fecit divina nobilis arte Lacer.

<sup>(</sup>a) Le epigrafi ricordano le strade rifatte e le lodi dei municipii a Traiano. Vedi Hübner, Inscriptiones Hispaniae, in Corpus Inscript. latin. vol. II, n. 1028, 1641, 2010, 2054, 2097, 3581, 4669, 4673, 4725, 4781, 1782, 4796, 4797, 4811, 4890, 4893.

<sup>(</sup>b) Hübner, in Annal. Istit. arch., 1863, pag. 173-194: Monum. ined-Istit., VI-VII, tav. 73-75, e Inscript. Hispaniae, pag. 91-96, n. 759-761. L'Epigrafe dà i nomi di 13 municipii i quali stipe conlata opus pontis perfecerunt.

<sup>1</sup> Aurelio Vittore, De Caesarib 3, 12.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Tolomeo, Geogr., IV, 5.

grande abbondanza dalle cave del monte Claudiano (Gebel-Fatire) in vicinanza del porto di Filotera (a).

Finalmente le epigrafi parlano di Traiano anche a Delfo ove coll'opera del suo legato C. Avidio Nigrino fece restituire al ricco tempio la regione consacrata ad Apolline Pizio, cui l'avevano tolta le genti vicine contro la sentenza degli Anfizioni <sup>1</sup>. La quale ripetizione continua del nome dell'ottimo principe in ogni regione e in ogni edifizio fu tacciata di vanità dalla satira, e poscia Costantino che trovava dappertutto quel nome, forse mosso da invidia, gli rimproverò la mania di volere, come la parietaria, attaccarsi a ogni muro <sup>2</sup>.

Dopo tanti lavori pacifici di costruzioni, di amministrazione pubblica, di governo, di giustizia e di leggi, Traiano, quantunque sui 60 anni, torna ai suoi vecchi amori, veste armi e corazza, e si volge a nuove grandi conquiste per assicurare da un'altra parte i confini dell'Impero, e allargarlo nell'Asia, ed emularc colà le geste del grande Alessandro.

Le imprese che in circa quattro anni (714-717) tennero dietro a questa grave risoluzione del vecchio guerriero, piene di rumore e vuote di durevoli effetti, per mancanza di particolari ragguagli giunsero a noi oscure, confuse e nella successione dei fatti e dei tempi imbrogliate così che un sommo cronologo potè con sicurezza affermare che la durata della guerra partica è il problema più inviluppato di tutta la cronologia romana 3.

<sup>(</sup>a) In questa regione deserta rimangono le rovine di due città sorte per opera della popolazione impiegata alle cave e alla lavorazione dei marmi. Delle cave parlano le epigrafi ricordanti gli ufficiali preposti ab optimo Imp. Traiano operi marmorum monti Claudiano. V di Letronne, Inscriptions grecques et latines de l'Égypte. I, pag. 146, 149 e segg., e 420 e segg., e Mommsen, Corpus Inscript. latin., vol. III, n. 24 e 25.

<sup>1</sup> Corpus Inscript, latin., vol. III, pag. 106-169.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ammiano Marcellino, XXVII, 3, 7; Aurelio Vittore, Epit., II, 13.

<sup>3</sup> Borghesi, Decasti Numismatiche, X, 8.

[Lib. VII.



Tra'sar (Viscenti, Monum Borghesiani, XIX, 2).

Il motivo diehiarato della spedizione in Oriente fu la vecehia pretensione dei Parti sopra l'Armenia. Il re Cosroe, eupido, come i suoi antecessori, di tenere ivi ferma la sua influenza, fece giungere il suo nipote Exedare al trono vaeante per la morte di Tiridate. Traiano all'ineontro dichiarò ehe l'Armenia dipendeva in tutto da lui, e mosse subito a far valere colle armi le ragioni della sua padronanza. Cosroe, fiero dapprima, quando vide imminente il pericolo, per evitare la guerra mandò ambasciatori e doni a Traiano giunto in Atene, gli offrì la sua amieizia, lo assieurò di avere spinto Exedare a lasciare il trono di Armenia, e gli chicse che in luogo di lui ponesse l'altro suo nipote Partamasiri alle condizioni con cui Nerone coronò Tiridate. Traiano, rifiutati i doni, rispose che l'amicizia più che dalle parole si doveva vedere dai fatti, e che giunto in Siria farebbe ciò ehe reputasse opportuno 1. Quindi continuando il suo viaggio per l'Asia Minore e la Lieia arrivò in Antiochia, e dopo avere colà ristorata la disciplina delle legioni ammollite dal elima di Siria, per la valle dell'Eufrate si volse all'Armenia Maggiore eol fermo proposito di ridurla a provincia romana. Al suo appressarsi, Partamasiri gli serisse firmandosi re: e eome non gli fu fatta risposta, riscrisse omettendo quel titolo, e chiedendo che gli fosse mandato il governatore di Cappadocia per trattare con lui. Traiano, occupati i passi dell'Eufrate a Samosata e ad Elegia, gli ordinò di presentarsi a lui in persona, e lo aecolse ai confini di Armenia, assiso sul tribunale in mezzo al suo campo. Partamasiri si avanzò sieuro di sè con piecolo eorteggio di Parti e di Armeni, e salutato l'imperatore pose il regio diadema ai suoi piedi, e in silenzio aspettò che gli fosse riposto sul capo. Alla vista di questo re scoronato tutto l'esercito levò un altissimo

<sup>1</sup> Dione Cassio, LXVIII, 17.

grido e salutò Traiano imperatore, come se avesse vinta una grande battaglia. A questo punto Partamasiri spaventato dal subitaneo tumulto si credè preso a un'insidia, e tentò di fuggire; e impedito dai soldati che lo chiudevano da tutte le parti, chiese gli fosse risparmiata l'onta di parlare in mezzo alla folla. Allora lo condussero nella tenda imperiale, ove non fu nulla concluso. Traiano che voleva avvilire il pretendente, lo fece ricondurre nel campo, e lo costrinse a parlare alla presenza di tutti. Partamasiri disse: Io non sono stato nè vinto in guerra, nè fatto prigione: venni qui di mia volontà pensando di non ricevere ingiuria, e di avere il regno nel modo con cui Nerone lo restitui a Tiridate. E Traiano rispose: L'Armenia appartiene a Roma, e d'ora in poi avrà a capo un governatore romano. Dopo ciò Partamasiri fu lasciato libero di andare dove più gli piacesse colla scorta di una squadra di cavalieri per impedirgli di parlar con alcuno, e di tentar novità: e della sua comitiva i Parti furono lasciati andare con lui, e gli Armeni ritenuti come soggetti di Roma 1.

Qui finisce la storia di lui in Dione: ma da altri sappiamo che egli fu ucciso 2: e da un frammento di un autore contemporaneo apparisce che il congedo datogli fu una finzione, e che esso arrestato di nuovo, quando tentò di resistere fu brutalmente ammazzato 3; e che il trattamento sprezzante fatto all'inerme venuto supplice e fidente al campo nemico è una brutta macchia all'onore di Roma, e alla lealtà di Traiano, il quale permise anche che di questa non croica vittoria rimanesse monumento una medaglia, nel diritto della quale è il ritratto dell'imperatore e nel rovescio Partamasiri col ginocchio piegato davanti a lui assiso sul tribunale, colla leggenda Re Parto'.

I a Ca , LXVIII, IS-1

Tolto di mezzo il pretendente, l'Armenia non fece resistenza di sorte, e fu ridotta a provincia. D'onde Traiano rivoltosi alle regioni settentrionali trovò pronte a obbe-

dienza le popolazioni del Ponto Eussino (Mar Nero), ebbe omaggio dagli Enochii, accettò l'alleanza delle tribù del Bosforo Cimmerio, dei Sauromati, e degli Iberi, dètte un re agli Albani, e fece sentire la potenza di Roma a tutte le genti del Caucaso fino al mar Caspio (Mare Hyrcanum) 1.

Poscia lo troviamo alle stanze d'inverno in Antiochia quando la grande capitale della Siria fu colpita da turbini straordinarii di venti e da fulmini, forieri di un terribile terremoto che fece grandissima strage di case e di gente. Fra i Romani vi peri il console M. Vergiliano Pedone: e Traiano stesso vi corse pericolo, e si disse

tura che lo portò via da una finestra?



Re Parto (Cohen .

salvato da un essere misterioso di più che umana sta-

Pieno del pensiero di volgere ogni sforzo a sottomettere l'impero dei Parti, e portare i vessilli romani nelle contrade vinte già da Alessandro, alla primavera egli passa l'Eufrate, corre la Mesopotamia per le vie in cui da Crasso fu trovata la morte, è accolto in più luoghi con doni e con feste, usa gl'intrighi non meno che le

da Crasso fu trovata la morte, è accolto in più luoghi con doni e con feste, usa gl'intrighi non meno che le armi, fa suo pro delle interne contese dei Regoli e Satrapi nemici di Cosroe, prende i forti siti di Singara e Nisibi

Eutropio, VIII, 2. Conf. Plinio, Epist., X, 12-15; Francke, Gesch. Trojans, p. 271.
 Dione Cassio, LXVIII., 24-25.

(Nisibin): e i soldati lo salutano Partico. Giunto al Tigri lo passa coll'aiuto delle navi fatte costruire nelle selve di Nisibi, e colà trasportate su carri, e reca in poter suo l'Abiadene colle città di Arbella e Gaugamela, famose per le vittorie di Alessandro su Dario, e imposti tributi alla Mesopotamia, di là senza trovare forti ostacoli a causa delle discordie intestine dei Parti va a Babilonia, riduce a provincia l'Assiria, fa trasportare con macchine la flotta sull'istmo che separa l'Eufrate dal Tigri, e varcato di nuovo quest'ultimo, corre ad assalire Ctesifonte residenza invernale dei re Parti, la quale, come gli altri luoghi, non fa resistenza, e vi entra trionfalmente, acclamato di nuovo Partico e Imperatore dalle esultanti legioni. Il re Parto è fuggito, e i legati imperiali gli dànno la caccia, e a Susa prendono la sua figlia e il suo trono d'oro 1.

Dall'Eufrate all'Indo tutte le genti orientali furono scosse dagli eventi di questa guerra <sup>2</sup>: e il vincitore acceso più che mai nel pensiero di emulare e superare Alessandro scese il Tigri, entrò nel golfo Persico, navigò l'Oceano e sebbenc sentisse dolorosamente di non avere la gioventù necessaria a correre sulle tracce del conquistatore maccdone fece costruire una flotta per andare più oltre di lui <sup>3</sup>.

Giunte a Roma queste grandi novelle, tutti parlarono stupiti degli Armeni, dell'Eufrate e del Tigri, dei Babilonesi, degli Assiri, degli Arabi, dell'Oceano e dei Parti sottomessi all'Impero di Roma. Le medaglie perpetuarono nel bronzo i nomi delle nuove province, e mostrarono l'Armenia colla sua tiara in mezzo alle imagini dell'Eufrate e del Tigri calpestata dal conquistatore decorato del nome di Partico 4.

 $<sup>^{-1}</sup>$ Dlone, Cassio, LXVIII, 21-23, 25-28; Entropio, VIII, 2; Sparziano, Atriano, 13 e 21; Francke, pag. 287.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Aurelio Vittore, De Caesaribus, 13.

<sup>3</sup> Dione Cassio, LXVIII, 28-29; Eutropio, VIII, 2.

<sup>4</sup> Tacito, Ann., I, 61; Rufo, Breviar, 14; Eutropio, VIII, 2; Niebuhr, I scriptiones Nubienses, in Accal. Romana d'archeologia, 1821, vol. 1, parte 1°, pag. 6 9; Eckel Num. vet., VI, p. 42), 437-449; Cohen, n. 2)2-241, 232-296.

617

Il Senato che già aveva decretato il grande e splendidissimo arco di Benevento a onore del fortissimo prin-· cipe per ivi accoglierlo al suo tornar dalla guerra, e di là condurlo al trionfo di Roma 1, ora gli decretò un



Arc di Pen vento Rossini, Archi, tav 25

nuovo arco trionfale nel Fòro Traiano, e trionfi quanti volesse (").

(1) Dione, LXVII, 29. - Il nuovo arco ora decretato forse non fu mai

<sup>1</sup> De Vita, Antiquitat Beneventan., 1, 258-26). Vedi anche Nicastro, Descrizione del celebre Area eretto in Benevento a Traiano, Benevento 1723.

Ma la ferrea mano del Fato aveva scritto che i trionfi di Traiano eran finiti, e che egli non rivedrebbe più Roma. Mentre sognava le Indie, e a Babilonia sacrificava ai Mani di Alessandro nella casa ove morì, i popoli facilmente sottomessi si levarono a rivolta tra l'Eufrate e il Tigri, e i Giudei stimando giunto il tempo del loro trionfo accrebbero forza e grandezza all'incendio.

Egli mandò i suoi più valenti legati a schiacciar la rivolta. Lusio Quieto riprese Nisibi e vinse Edessa, e la dètte alle fiamme. La grande città di Seleucia, sulla destra del Tigri, fu presa e incendiata dai legati Erucio Claro e Giulio Alessandro. Ma L. Appio Massimo Norbano fu battuto e ucciso dai rivoltati. L'imperatore stesso accorse in persona a impedire la rivolta dei Parti, e a Ctesifonte, radunato il popolo in una pianura, dal suo tribunale fece alle turbe una gran diceria in lode delle sue geste, e poscia dètte il diadema degli Arsacidi a Partamaspate, rampollo della medesima stirpe, un fantoccio destinato a tenere il regno nella dipendenza di Roma (a).

• Intanto i Giudei rivoltati menavano grandissima strage dei Romani e dei nativi nella Libia Cirenaica e a Cipro. Fu contrasto lungo e ferocissimo da tutte le parti: e quando la rivolta fu spenta a Cipro nel sangue, ogni Giudeo ebbe proibizione assoluta di metter piede nell'isola, e chiunque vi approdasse, anche spinto dalla tempesta, era senza pietà messo a morte.

compiuto: e le sculture fatte per esso a ricordo delle imprese di Traiano furono poscia trasportate ad adornare l'arco di Costantino. Vedi Canina, Edifizi, III. pag. 116.

<sup>(</sup>a) Dione Cassio, LXVIII. 29-30. In una medaglia, colla leggenda REX PARTHIS DATUS, si vede Traiano assiso in atto di presentare alla Partia inginocchiata un re che sta ritto ai picdi del suggesto imperiale. La scena dell'incoronazione vuolsi figurata anche in uno dei bassirilievi che dall'arco di Traiano passarono a ornare quello di Costantino. Vedi Bartoli, Admiranda, tab. 17, e Rossini, Archi, tav. 71.

In Eqi

In Egitto batterono in più incontri Lupo, governatore romano: poi furono vinti dal legato Marzio Turbone, il quale spedito con forze terrestri e navali al riparo, dopo



Traiano dà un re ai Parti (Bartoli e Rossini)

aver lungamente evitato gli scontri, schiacciò la rivolta in una sanguinosa battaglia, in cui gl'insorti caddero colla faccia rivolta al nemico. Dappertutto combatterono con ardore e furore incredibile, e anche con atti di immane barbarie, quantunque apparisca esagerazione evidente quella ehe scrisse Dione, eioè ehe usassero di segare per mezzo i nemici, di vestirsi di loro pelli, e mangiarne i cadaveri <sup>1</sup>.

Temevasi che anche in Mesopotamia, dove ne erano molti, insorgessero d'aecordo coi Parti: e Traiano per impedire questo effetto feee ordinare che partissero dalla provincia: ma essi non dato ascolto a quell'ordine corsero alle armi: e Lusio Quieto riunite segretamente le sue forze, piombò loro addosso ad un tratto, e ne fece macello; e poseia, perchè portasse lo spavento anche nelle loro sedi native, dalla Mesopotamia fu trasferito a reggere la Palestina col titolo di legato augustale <sup>2</sup>.

Ma tutto questo non era bastante a rassicurare le cose romane in Oriente, e Traiano che sentiva sfuggirsi le grandi conquiste cominciò dolorosamente la sua ritirata. Da Ctesifonte retroeedendo per la Mesopotamia si diresse alla volta di Siria, dopo avere invano tentato di togliere la fortezza di Atra (El Hadr) ai ribelli. Era una piccola città sulla via da Ctesifonte a Singara, fatta forte dalla natura del luogo deserto, infestato da insetti malefici, arso dal sole, senz'acqua se non salsa e fetida, privo delle eose più necessarie alla vita. Fu dato l'assalto alle mura, e aperta la breecia, ma tornò vana ogni prova per espugnar la fortezza. Gli assaliti si precipitarono sugli assalitori, gli dispersero da ogni banda, nè valse il correre di Trajano a cavallo per raccozzare i fuggenti. Egli stesso, quantunque avesse spogliato la veste imperiale per non esser preso di mira, fu a pericolo di restare sul

<sup>1</sup> Dione Cassio, LXVIII, 32; Orosio, VII, 11; Apphano, Bell. Civ., II, 90; Eusebio, Hist. Eccles., IV, 2; Sparziano, Adrian, 5. Vedi anche un nuovo frammento di Appiano scoperto e illustrato dal Miller nella Revue archéologique, 1869, pag. 101-110.

<sup>2</sup> Niceforo Callisto, III, 23; Eusebio, Hist. Eccles., IV, 2, e Chron.; Dione, LXVIII, 22; Orosio, loc. cit.; Borghesi, Decadi Numismatiche, X, S.

campo. È detto che anche la tempesta, la grandine e i fulmini aiutarono quel giorno i nemici di Roma 1.

Anche sotto il governo di un fortissimo duce, scrive Frontone, un legato fu col suo esercito ucciso, e non fu nè sicura, nè incruenta la via per cui il principe tornava al trionfo (a).

Finalmente arrivò in Antiochia colla robusta tempra affranta dalle lunghe fatiche e forse anche dal cordoglio degli ultimi fatti e dal veleno dei vapori pestilenziali di Atra. Quindi se ebbe il pensiero di apparecchiar nuova guerra, senti che la salute non gli permetteva di cimentarsi di nuovo alle durezze dei campi: e posto Adriano al governo della Siria, e congedatosi dalle legioni, sue compagne in tante gloriose campagne, s'incamminò alla volta d'Italia. Ma nel viaggio presto aggravò il suo male di colpi apoplettici, d'idrope, di flussi di sangue, o di ventre, secondo le voci diverse: e giunto a Selinunte (Selindi) in Cilicia morì ai primi di agosto, dopo un regno Anni di Rodi 49 anni, sei mesi e quindici giorni.

Le sue ceneri trasportate trionfalmente a Roma da Azziano, da Plotina e Matidia, rinchiuse in urna d'oro furono sepolte nella base della Colonna Traiana, divenuta trofeo e sepolcro: ed egli fu deificato, e celebrato per molti anni il 18 settembre, suo giorno natalizio, con spettacoli che si chiamarono Partici 2.

Plinio, come vedemmo, rappresentò Traiano qual modello di ogni virtù, perchè il panegirista aveva l'ufficio

<sup>(</sup>a) Etiam fortissimi imperatoris Trajani ductu legatus (Maximus) cum exercitu caesus, et principis ad triumphum decedentis haudquaquam secura nec incruenta regressio. Frontone, Principia Historiae, pag. 338, ed. Mai.

<sup>1</sup> Dione, LXVIII, 31; Ammiano Marcellino, XXV, 8, 5; Merivale, VIII, 164.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dione Cassio, LXVIII, 23; Eusebio, Chron.; Sparziano, Adrian., 5; Aurelio Vittore, De Caesaribus, 13; Eutropio, VIII, 2; Eckel, Num. vet., VI, 111-443; Francke, Gesch. Trajans, p. 297-298,

di lodare, non di criticare l'eroe. Ma la storia non tacque dell'eccessivo amor della gloria, che lo spinse ad inutili imprese, e che per questo amore non curò il sangue de-



Maridia (Icon Rom., XX, VII, n. 7.

gli uomini, e antepose la guerra alla pace, e rimandò inascoltati gli ambasciatori dei Parti, nè rispose sempre alla fiducia da altri riposta in lui 4. Vuolsi ricordare anche, che potenti furono sotto di lui gli istrioni, e, se dapprima cacciò i pantomimi<sup>2</sup>, li richiamò in appresso per amore di Pilade 3: e quantunque lodato per la riforma dei costumi e per le frugali cene 4, ebbe ministri di voluttà (a), si contaminò con sozzi amori di giovani, ed ebbe così immoderata la passione del vino, che fu obbligato a ordinare, che non si eseguissero i suoi comandi dati dopo i lunghi conviti 5. Per le quali, come

per altre ragioni, gli fu da alcuno negato il nome di

<sup>(</sup>a) Pedissequi rationis voluptuariae. Marini. Arval., I. 92: Mommsen, Inscript. Regni Neap., n. 6758.

<sup>1</sup> Frontone, Principia Hist , II, 332, ed. Cassan.

<sup>2</sup> Plinio, Paneg., 46.

<sup>3</sup> Dione Cassio, LXVIII, 10.

Plinio, Paneg., 17; Epist., VI, 31

<sup>5</sup> Dane Casio, LXVIII, 7 e 21; Aurelio Vittore, De Cae ar , 13; Spar ano, Air ...

<sup>3 1;</sup> Frontone, Epist, III. De fer Als' n ib c, v 1 II, 141, ii h. C w . 11 5

Ottimo 1, che egli preferiva a tutti gli altri suoi titoli 2 di cui vedesi adorno nel Panegirico e nelle iscrizioni. Ebbe gran lode anche per non avere ucciso nessuno, e si ricorda che Calpurnio Crasso, cospirante contro alla sua vita, dopo essere stato già perdonato da Nerva per altra congiura, fu ora ucciso dal Senato, ma senza che egli ne avesse contezza 3: pure è certo che per odio alle corporazioni perseguitò i Cristiani, e ne uccise più d'uno 4. Del resto virtù vere furono in lui la singolare modestia civile, l'aborrimento dal fasto, l'assennata liberalità, e l'amore del giusto, e il desiderio ardente di rendere colle buone leggi e col buon governo gli uomini felici. E di queste virtù si propagò chiara la fama nei secoli: e a Roma in appresso, quando non eravi più ragione ad adulare il potente, andato dove anche gli imperatori non sono più nulla, il Senato rendeva splendido omaggio alla memoria dell'ottimo principe, augurando ai nuovi eletti di essere più felici di Augusto, migliori di Traiano 3. Poscia nel medio evo, che convertì in bizzaire leggende i ricordi dell'antichità, fu consacrata la memoria di Traiano con un singolare racconto, secondo il quale, non potendosi dagli uomini di quella età ammettere che uomo sì egregio andasse dannato, è supposto che San Gregorio papa, commosso dal ricordo delle virtù dell'ottimo imperatore e della giustizia da lui resa alla vedova, implorasse ed ottenesse la sua salvazione (). E San Tommaso s'inge-

(a) Vedi Paolo Diacono. Vita S. Gregorii, cap. 27; Giovanni Diacono, n lla vita del me lesimo papa, lib. II. cap. 44, e Conf. iv, liv. III., cap. 10; Giovanni Sarisburiense, Policraticus, sive de nugis Carialium. lib. V. cap. 8. Il Novellino (Nov., Cd., ripetendo lid che allora credevasi, racconta e si la tradizione:

2 Dione Cassio, LXVIII, 23

<sup>1</sup> Vel Bartels, De Truno no Optino, Witten r. 1727

<sup>3</sup> Dione Cassio, LXVIII, 3 e 16; Eutropio, VIII, 2.

<sup>4</sup> Eusebio, Hist. Eccles., III, 33.

<sup>5</sup> Eutropio, VIII, 2.

gnò di spiegare, come la caritatevole tradizione potesse ammettersi senza eresia: e Dante la eternò nel sacro poema, ponendo Traiano nel suo paradiso <sup>1</sup>.

Traiano aveva lasciato in Siria al governo dell'esercito Publio Elio Adriano, che gli successe all'impero, non si sa, se per espressa sua volontà o per intriglii di corte.

Adriano era anch'esso originario di Italica nella Spagna, e nasceva di famiglia andata colà in antico dal Piceno. Il padre di lui era cugino di Traiano, e quindi sotto la tutela di questo restò il giovinetto, quando a dieci anni rimase orfano. Fu dapprima educato nelle lettere greche, e divenne in quello studio perito così che lo chiamavano il *Piccolo Greco*. Poscia attese alle cose civili e alla milizia, e una epigrafe onoraria, scoperta nel 1862 tra le rovine del teatro di Bacco ad Atene, porta nuova e più sicura luce sulla sua vita politica e militare, primachè giungesse all'impero, perchè annovera

« Lo 'mperadore Traiano fu molto giustissimo signore. Andando un giorno eon la sua grande cavalleria contra suoi nemici, una femina vedova li si fece dinanzi, e preselo per la staffa e disse: messer, fammi diritto di quelli che a torto m' hanno morto il mio figliuolo. E lo imperadore disse: io ti soddisfarò quando io tornerò. Et ella disse: se tu non torni? Et elli rispose: soddisfaratti lo mio successore. E se'l tuo successore mi vien meno, tu mi sei debitore. Allora lo imperadore smontò da cavallo, e fece giustizia di coloro che avevano morto il figliuolo di colei. e poi cavaleò e sconfisse i suoi nemiei. E dopo non molto tempo dopo la sua morte, venne il beato S. Grigorio papa, e, trovando la sua giustizia, andò alla statua sua. E con lacrime l'onorò di gran lode e fecelo disseppellire. Trovaro che tutto era tornato alla terra, salvo che le ossa e la lingua. E ciò dimostrava come era stato giustissimo uomo, e giustamente aver parlato. E Santo Grigorio orò per lui a Dio. E dicesi per evidente miracolo che per li preghi di questo santo papa, l'anima di questo imperadore fu liberata dalle pene dell'inferno, et andonne in vita eterna, ed era stato pagano. »

<sup>1</sup> San Tommaso, Supplem. quaest., 73, art. 5, ad summ.; Dante, Parad., XX, 45 Purgat., X, 73-93.

i suoi ufficii fino al consolato (a): il decemvirato delle liti, la prefettura delle ferie latine, il sevirato d'una turma de' cavalieri romani, il tribunato militare per tre volte, cioè nella legione seconda Adiutrice, nella quinta Macedonica, e nella vigesima seconda Primigenia; poi la questura, la partecipazione alle imprese di Dacia, in cui comandò la legione prima Minervia; quindi il tribunato del popolo, la pretura, il governo della Pannonia Inferiore, il sacerdozio degli Epuloni e degli Augustali: ai quali ufficii sappiamo da altri che si aggiunse quello di scrivere i discorsi del principe, e da ultimo la legazione di Siria, quando accompagnò l'imperatore alla guerra dei Parti. Era nella Bassa Mesia al momento della elevazione di Traiano, e i soldati lo elessero, come altrove fu detto, a portare le loro congratulazioni al nuovo eletto, il quale lo pose in ufficio tra le legioni del Reno 4. Adriano, come parente di principe senza figliuoli, fin da principio mirò cupidamente all'Impero, promessogli anche dalle sorti Virgiliane, e da più predizioni di astrologi, e fece ogni sforzo per entrare in grazia a Traiano, ma non pare che riuscisse troppo nel suo intento: perchè Traiano, amatore delle armi e delle conquiste e di indole franca e generosa, non ebbe mai schietta simpatia per lui, intento a studi e a sottigliezze di retori, e leggiero, incostante, falso, ombroso, geloso, invidioso. Pure Adriano non si dètte per vinto alle prime difficoltà: fece con maggiore studio la corte al principe, lo secondò anche nei vizi 2, mostrò di amar la guerra, e vi fece prodezze: poscia si volse per aiuto a Plotina, a cui è detto che seppe ispi-

<sup>(</sup>a) Vedi questa epigrafe dottamente spiegata e illustrata da Guglielmo Henzen negli Annali dell'Istituto di corrispondenza archeologica, 1862, pag. 137-160.

<sup>1</sup> Sparziano, Adrian , 1, 2; Aurelio Vittore, Epit., 14.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sparziano, Adrian., 2 e 4.

rare una passione amorosa 1: il che, se fosse fermamente provato, mostrerebbe che anche qui bisogna fare un poco di tara alle lodi di Plinio, che la chiama santissima femmina 2, e alla medaglia che celebra la sua fedeltà (a). In ogni modo è certo che coll'aiuto di essa e di Licinio Sura egli giunse a sposare Giulia Sabina, nipote di Tra-



Plotina Fides Augusta

iano perchè nata da Matidia figlia di sua sorella Marciana: e così restringendo la parentela rese migliori le sue condizioni, e si levò a più alte speranze <sup>3</sup>. Per opera di Plotina ottenne anche nuovi onori e comandi di eserciti. Pure pel fatto dell'adozione non profittava troppo, e negli ultimi tempi sembravano cresciute le contrarietà di Traiano, il quale, eccitato dagli amici, volgeva l'animo ad altri, e Adriano era a pericolo di avere speso invano cure e fatiche, se Plotina non gli avesse dato l'ultimo soccorso con arditissimo colpo. Secondo che alcuni nar-

(a) Mongez. Iconographie romaine, pl. XXXVII. n. 3. Nel diritto della medaglia è l'imperatrice colla leggenda: plotina aug. (usta imp. (eratoris) traiani (sottinteso uror). Nel rovescio una donna che tiene spighe nella destra e una patera nella sinistra con attorno le parole fides. Al Gust. (a, e nel campo s. c. (senatus consulto).

<sup>1</sup> Dione Cassio, LXIX, 2 e 10.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Epist , IX, 28; Paneg., 83.

<sup>3</sup> Sparziano, Adrian., 2.

rano, essa assicurò il suo protetto con una falsità, che oggi a chi non è principe frutterebbe la pena della galera. Mentre l'imperatore in Selinunte era vicino a morte, nella stanza vicina un estraneo, a luce incerta, fece destramente le parti di imperatore moribondo, e con voce quasi spenta dichiarò alla presenza di più testimonii, essere sua ferma volontà di adottare P. Elio Adriano. Poi, per aver più agio a preparare ogni cosa, si tenne nascosta più giorni la morte di Traiano, e la sua supposta volontà fu mandata al Senato con lettere sottoscritte dalla stessa Plotina i.

Adriano avuta in Antiochia la notizia della morte del principe si fece gridare imperatore dai soldati, cui diè doppio donativo per renderli a sè più devoti, e con sue lettere scusò questo modo di elezione, e con grandi promesse ne chiese la conferma al Senato, il quale subito assentì alla domanda e si mostrò pronto a decretargli ogni sorta di onori <sup>2</sup>.

Egli, come già notammo, non amava la guerra, e subito volse ogni studio alla pacificazione del mondo.

Molte le difficoltà da vincere. Fremeva ancora l'insurrezione dei popoli che avevano respinto Traiano. Perdute
le recenti conquiste dell'Asia: sollevazioni e sedizioni tra
i Mauri, in Egitto, in Palestina: e Brettoni e Sarmati minacciavano guerra 3. Adriano prese tutti i provvedimenti
opportuni, mutò capitani, traslocò eserciti, e per meglio
concentrare le forze ritrasse le truppe dall'Armenia,
dall'Assiria, dalla Mesopotamia, abbandonò tutti i paesi
al di là dell'Eufrate e del Tigri, e per ridurre l'Impero
in tutto agli antichi confini, è detto che avrebbe abbandonata anche la Dacia, se altri nol distoglieva da questo
disegno, mostrandogli i pericoli dei molti coloni romani

<sup>1</sup> Di n Cassio, LXIX, 1; Sparziano, 4; Aurelio Vittore. De Caesarib s. .?

<sup>2</sup> i no (assi, c ct, 2; Sparriano, 5 e 6

<sup>3 5</sup> T a . T

colà stanziati <sup>1</sup>. Quindi si contentò di rovinare il ponte fatto da Traiano sul Danubio, per rompere la via ai barbari pronti a inondare la Mesia. Tolse ai Parti il re dato loro da Traiano, rimesse poscia Cosroe in trono, per-



Adriano, (Icon. Rom., XXXVIII, n. 1)

mise agli Armeni di eleggersi un re di loro nazione, e molti principi di altre contrade allettò con doni all'amicizia di Roma, comprando anche col denaro la pace <sup>2</sup>,

<sup>1</sup> Sparziano, 5, 9; Entropio, VIII, 3.

<sup>2</sup> Dione Cassio, LXVIII, 13; Sparziano, 6, 13, 17 e 21.

e vantandosi di aver profittato più eon questi mezzi che altri colle armi. Così coll'abbandono delle ultime conquiste egli faceva mentire l'oracolo promettente che il Dio Termine non tornerebbe mai indietro. E non pochi gliene vollero male, e lo accusarono di viltà per avere spesso seguito il mal uso di comprare la pace dai barbari, e dissero che abbandonò le nuove conquiste per invidia a Traiano. Ma egli ebbe grande ragione di governarsi così, perchè quelle conquiste non avean fondamento, e perchè il rimanere negli antichi tradizionali e naturali confini poteva solo dar forza a resistere aneora al turbine delle invasioni. E coi fatti suoi dimostrò di non cercare la pace per codardia e per amore di vita infingarda. Egli seguace di Traiano in tutte le sue grandi imprese; egli prode combattitore nella guerra Daciea, e perciò premiato col dono del prezioso anello che Traiano ebbe da Nerva quando fu associato all'impero 1, aveva dato prova di sapere stare intrepidamente sui campi: e ora e poi eonfermò la sua valentía militare ponendo ogni cura a ordinare gli eserciti in modo che fossero, al bisogno, apparecchiati gagliardamente alla guerra. Storie, medaglie ed epigrafi attestano (") che egli ristorò la disciplina degli eserciti, tolse via ogni delicatezza, rese obbedienti e forti i soldati colle esortazioni, eoi premi, eoi gastighi, e più coll'esempio, mostrandosi primo ai disagi e alle fatiche, cibandosi duramente, marciando a piede e a capo scoperto, vigilando da sè stesso agli ufficii del campo,

<sup>(</sup>a) Per l'epigrafe Discipulinae Augusti incisa sopra l'altare trovato in Inghilterra a Wolton House lungo la linea del vallo d'Adriano, e perciò a lui riferita dal Bruce e da altri, conf. Hübner, Inscript. Britanniae latinae, n. 869. Pel resto vedi Bruce, The roman Wall, pag. 48 e 282. e Cohen, Méd. fropp. sous l'emp. rom., vol. II, Adrien, n. 210.

<sup>1</sup> Sparziano, Adrian., 3.

alle spese, alle armi, alle macchine (a), ed esercitando le legioni a ogni sorta di pugne, e facendole valenti a trar d'arco, a maneggiar fionde, e ad emulare i cavalieri più famosi dei Parti e di altre nazioni.

Tornato a Roma, modestamente rifiutò il titolo di Padre



Monumenti della disciplina ristorata da Adriano (Bruce e Cohen).

della Patria, preso solo più tardi, e gli altri onori eccessivi che gli offriva il Senato: non volle celebrare in suo nome il trionfo già decretato a Traiano, e portò sul carro

(a) Rispetto ai provvedimenti che prese per avere nuove e buone macchine belliche vedi *Poliorectica excerpta ex libris Apollodori*, in *Mathematicorum veterum opera*, Parisiis 1693, pag. 13-48.

<sup>1</sup> Sparziano, 10; Dione Cassio, LXIX, 9; Salmasio. in Giaec. Thes., X, 1411.

trionfale l'imagine del morto al tempio di Giove, e in quella occasione condonò all'Italia e in parte alle province i tributi che col nome di donativo (aurum cornonarium) si pagavano ai trionfanti<sup>4</sup>. E poco appresso partì seguendo le sue truppe spedite nella Mesia contro i Sarmati e i Rossolani che invadevano e disertavano le province romane, e in breve gli calmò e fece pace con essi continuando, come facevasi prima, a dar loro i tributi che a salvare le apparenze, furono detti stipendii, come se i barbari stessero al soldo di Roma, e si pagassero per guardare i confini. Quindi partì lasciando il suo prode legato Marzio Turbone al governo della Dacia e della Pannonia <sup>2</sup>.

A Roma intanto parlavasi di una trama ordita contro la vita del principe da Cornelio Palma vincitore degli Arabi, da Lusio Quieto prode legato di Traiano in Dacia e nell'Asia, da Celso e Nigrino, coi quali andavano d'accordo molti altri. Pochi e oscuri i cenni di guesta congiura. È certo soltanto che gli accusati furono uccisi in luoghi diversi, Palma a Terracina, Quieto in viaggio, Celso a Baia, Nigrino a Favenzia (Faenza), creduti innocenti dal pubblico, il quale ebbe tanta irritazione di loro strage che Adriano fu costretto ad affermare con giuramento che non erano stati uccisi per ordine suo, e si adoperò a quietare il turbamento degli animi col ripetere la promessa, ora divenuta usuale, di non uccidere, senza ordine del Senato, alcun senatore, col largheggiare di doppio congiario al popolo, e di donativi ad uomini e a donne nel teatro e nel Circo, col dare nel giorno suo natalizio grandi spettacoli di gladiatori con uccisione di molte bestie feroci tra cui cento lioni e altrettante lionesse; e col rimettere all'Italia e alle province 900 milioni di debiti arretrati da sedici anni, dei quali fece solennemente bruciare i titoli nel Fôro Traiano, com'è attestato

<sup>1</sup> Sarziano, Adrian., 6.

<sup>2</sup> Sparziano, Adrian., 6; Ensebio, Chron.

dagli scrittori e da una medaglia, nel rovescio della quale si vede un littore armato di fascio e di scure in atto di dar fuoco a un ammasso di carte, mentre tre cittadini davanti ad esso levano le mani in segno di plauso (a).

Più tardi andò famosa la guerra di esterminio ch'ei



Novecento milioni di credito bruciati per sollievo dei debitori (Cohen).

fece ai Giudei: ma l'opera per cui ebbe lodi non dubbie, è l'ordinamento e l'amministrazione dell'Impero, alla quale rivolse i principali studi del destro ingegno.

Prima sua cura fu, come dicemmo, di rimettere la pace nel mondo, di afforzare e assicurare i confini dell'Impero, di trarre i barbari all'amicizia di Roma, e di usarli come propugnacolo contro le orde più lontane e più feroci. E come l'Impero componevasi di genti sepa-

(a) Sparziano, Adrian., 7; Dione Cassio, LXIX, 2 e 8; Eckel, Doctr. num. vet., VI, 478; Cohen, Med. frapp. sous l'emp. rom., vol. II, pl, VI, n. 104(e) L'epigrafe, RELIQIA VETERVII. S. (sestertium) NOVIES MILL. (ies) ABOLITA nel rovescio della medaglia, dice del vecchio debito di 900 milioni di sesterzi abolito.

Anche un'epigrafe posta nel Fòro Traiano ricordò che l'imperatore unus omnium principum et solus remittendo sestertium novies millies centena millia n. debitum fisci non praesentes modo, sed et posteros suos reddidit hac liberalitate securos. Orelli. Inser., n. 805, e Henzen, ivi, vol. III, pag. 82.

rate per diversità di costumi e di leggi, a più stabilmente ordinarlo studiò che tutte le parti di esso si legassero meglio, e fossero quasi membra di un medesimo corpo, e si reggessero, al possibile, da ordinamenti uniformi, e Roma si potesse chiamare con verità la patria comune 1.

Per ciò che riguarda la imperiale potestà egli ordinò lo Stato a forma più monarcale, e pose in più alto luogo la persona del principe, che, se anche prima si chiamava Signore, ora si chiamò Sacratissimo 2, e i suoi poteri ampliarono in modo, che i giureconsulti gli davano non solo piena facoltà di far leggi, ma lo scioglievano da ogni freno di esse. Al che l'accorto principe giunse nel tempo stesso che affermava di voler governare, come se lo Stato fosse cosa non sua, ma del popolo 3: e si mostrò pieno di reverenza al Senato, e ristorò i senatori caduti in povertà, e frequentava la Curia e ne difendeva l'autorità, e negava appello dalle sentenze di essa, e diceva che l'ufficio di senatore era l'onore più grande che potesse darsi ad un cittadino 1: quantunque il Senato nel fatto ogni giorno più cadesse nel nulla, e sovente non fosse neppur consultato, e in luogo dei decreti di esso entrassero i mandati, i rescritti, e le costituzioni del principe: come in luogo degli antichi magistrati del popolo stettero sempre più i magistrati imperiali, e il consiglio del principe, che prese le parti del Senato, e tenne in sua mano ogni grave faccenda. Augusto, come vedemmo, aveva istituito una specie di consiglio, che, cessato quasi al tutto sotto i suoi successori, fu da Adriano rinnovato ed ampliato, e ridotto a pubblico consiglio di Stato, e definito con regole e forme più certe, e con facoltà non

<sup>1</sup> Vedi Caillet, De ratione in imperio romano ordinando ab Hadriano imperatore athibita. Parisiis 1857.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Gaio, Instit., 1, 81; Grutero, 446, 4; Marini, Atti dei fratelli Arvali, pez. 21; Orelli, 134, 22, 3306, 3858.

<sup>3</sup> Sparziano, S.

<sup>4</sup> Sparz ano, 7 Conf. Capitolino, M Anton. philos., 10.

solo di render giustizia, ma di far costituzioni, e amministrare la Repubblica. I consiglieri e assessori, di cui lasciavasi l'approvazione al Senato, erano presi fra i senatori, fra i cavalieri, fra i giureconsulti più chiari, e fra gli amici del principe, e stavano sempre ove stesse l'imperatore, a Roma o in viaggio, e facevano a lui da Senato, e pronti ad ogni sua voglia, contribuirono ad accrescerne la potestà. Il prefetto del pretorio, che finqui attendeva solamente a cose di milizia, fu tenuto ora a sapere di leggi, e s'ingerì anche nelle cose civili, e fu come capo del consiglio di Stato <sup>4</sup>.

Adriano ordinò meglio anche gli ufficii del palazzo, e i ministeri del principato, che, stati finqui in mano ai liberti, furono dati stabilmente ai cavalieri, i quali perciò ebbero in loro potere le ragioni e le lettere, e, come oggi si direbbe, tutta la cancelleria imperiale, con la cura di conservare gli *Scrinia*, in cui stavano gli atti, i decreti e le risposte del principe <sup>2</sup>.

Adriano prima di ogni altro creò l'avvocato del·fisco, che nelle province si aggiunse al procuratore cesareo, con l'incarico di usare ogni diligenza per far pagare i debitori infedeli e morosi<sup>3</sup>.

Alle rendite pubbliche fu provveduto diligentissimamente, e Adriano attese all'amministrazione con tanta cura, che è detto aver conosciuto tutte le faccende del vasto Impero, come un padre di famiglia conosce le ragioni della sua casa privata 4. E le rendite accrebbe, quantunque rigettasse i guadagni nefandi, e dichiarasse volere che l'Impero si ampliasse più col crescere delle persone che coll'abbondanza delle pecunie 5. Non ammet-

<sup>1</sup> Sparziano, S. 18, 22; Dione Cassio, LXIX, 7; Haubold, De consistorio principum romanorum, negli Opuscul. Accadem., Lipsiae 1825, tom. I, pag. 207, e segg.; Niebuhr, Lectures on the History of Rome, vol. 111, pag. 239.

<sup>2</sup> Sparziano, Adrian., 22; Aurelio Vittore, Epit., 11; Caillet, loc. cit., cap. 6.

<sup>3</sup> Sparziano, Adrian., 20; Vedi Gutherius, De officiis domus Augustae, III, 1.

<sup>4</sup> Sparziano, II e 20.

<sup>5</sup> Digest., XLVIII, 20, 7.

tendo i delitti di maestà, vietò che i beni dei condannati entrassero nel fisco, e li fece andare all'erario: e ai figli dei condannati concesse la duodecima parte di loro averi, e ricusò le eredità degli ignoti, nè volle neppure quelle dei conoscenti, se avessero figli <sup>1</sup>.

A lui si debbe anche il principio di quegli istituti, per cui più specialmente gli animi si assuefecero al regime di un solo, cioè della più certa distribuzione degli ordini e militari e civili, e di quella nobiltà, che coll'andar dei tempi divenne numerosissima. Quanto alla distribuzione degli ordini tenne la disciplina civile non altrimenti che la militare <sup>2</sup>, e pare che allora cominciassero i titoli sonori di chiarissimo, perfettissimo ed eminentissimo, che non solo furono onorifici, ma dettero dignità e privilegi (°). La nobiltà si propagò anche in altra maniera. Nella libera Repubblica, chi aveva esercitato un ufficio ne riceveva onore al suo nome, ma non ne ritraeva alcun frutto. Ora avvenne altrimenti, perchè si dettero titoli di ufficii non sostenuti, e Adriano divulgò molto quest'uso <sup>3</sup>.

Soprattutto ebbe a cuore le province. Lo attestano scrittori e monete ed epigrafi. Passò molti anni in viaggi, correndo dall'Eufrate e dalle cateratte del Nilo al Danubio e alla Caledonia. Fu detto che corse due volte tutto il mondo romano, ma ciò non è dimostrato, come non è chiaro abbastanza neppure l'ordine e il tempo di questi viaggi 4. Visitò tutte le province dell'Impero, e

(a) Dositeo, Sent. D. Hadrian.. cap. 5: Cod., lib. IX, tit. 41. 11: Caillet, loc. cit., pag. 64. Poco dopo anche i senatori si chiamarono viri clarissimi, e le loro mogli furono dette clarissimae. Il Senato fu diviso come in tre ordini di illustri. spettabili e chiarissimi. Isidoro, Etym., IX, 4: Raphael Fabretti, Inscript., pag. 677, n. 33. Conf. Lampridio, Heliogab., 4: Marini, Arval., II, pag. CLXIV e 673.

<sup>1</sup> Sparziano, 7 e 18.

<sup>2</sup> Sparziano, 22.

<sup>3</sup> Sparziano, 7, 8; Orelli, 3135, 3306; Marini, Arvali, tom. I. tab. 60.

<sup>4</sup> Vedi Flemmer, De itineribus et rebus gestis Hadriani imperatoris secundum numorum et inscriptionum testimonia, Hauniae 1836; Greppo, Mém sur les voyages de l'empereur Adrien, d'après les médailles qui s'y rapportent, Paris 1842.

aleune più volte, per conoscere di per sè, eiò ehe abbisognasse ad ognuna, e per unirle in un sol eorpo, e assieurarle dai pericoli interni ed esterni. L'anno 120 dell'èra volgare mosse dalla Campania alle Gallie, passò quindi in Germania e in Britannia, e due anni dopo in Ispagna, d'onde tornato a Roma riparti per l'Oriente: passò due inverni ad Atene, andò più volte nell'Asia, visitò la Siria, la Palestina, l'Arabia, l'Egitto, e dappertutto lasciò monumenti, e larghezze, e provvedimenti intesi ad assicurar la paee e la prosperità dei sudditi. Tenne d'occhio a impedire le rapine dei governatori, procurò che rendessero buona giustizia, tolse via ogni violenza, e lasciata ampia facoltà di aceusare i malvagi, li punì fieramente.

L'Italia fu da lui divisa tra quattro consolari <sup>2</sup>, ma non sappiamo con quali circoscrizioni e giurisdizioni e diritti, quantunque per via di congetture sia stato opinato che loro ufficio fosse di diminuire anche in Italia i diritti dei municipii, e di ridurli tutti, secondo il disegno imperiale, alla medesima forma (°).

In Italia, laseiando le eose di Roma, di cui diremo altrove, feee pure molte altre opere di diversa maniera: restaurò la parte della via Cassia ehe conduceva da Chiusi a Firenze, rifece di suo la via Giulia presso alla Trebbia (b), e a spese sue e dei possessori dei campi adiacenti

a) Fu congetturato che le regioni distribuite fra i quattro consolari fossero: 1.º Campania e Sannio: 2.º Apulia e Calabria; 3.º Bruzio e Lucania: 4.º Etruria, Umbria e Piceno, eccettuate le regioni suburbicarie, che appartenevano alla giurisdizione del prefetto della città. Vedi Poinsignon, Sur le nombre et l'origine des provinces romaines crèces depuis Auguste jusqu'à Dioclètien, Paris 1846.

<sup>(</sup>b) Viam Cassiam vetustate collabsam a Clusinor. (um) finibus Florentiam perduxit, Grutero, pag. 156, 2. — Viam Iuliam Aug. a flumine Trebia quae vetustate interciderat sua pecunia restituit. Maffei. Mus. Veron., 231, 5.

<sup>1</sup> Sparziano, 13, 21, 22; Digest., lib. I, tit. XVI, 10.

<sup>2</sup> Sparziano, 22; Capitolino, Ant. Pio. 2 e 3; Appiano, De Bell. Civ., I, 38

restaurò per quindici miglia la via Appia tra Benevento ed Eclano 1. Sparziano attesta che sollevò tutte le città di Campania, e con nuovi lavori aiutò lo scolo del lago Fucino<sup>2</sup>. E da altra parte sappiamo che per le sue liberalità in opere di decoro e di utile pubblico ebbe monumenti ad Eclano, a Nola 3, a Sorrento, a Capua, a Teano dei Sidicini 4, a Suessa (a), nel Sannio 5, a Gabii, a Lavinia 6, a Nursia, a Faleria, e altrove 7. A Gabii Adriano e Sabina sua moglie stanno congiunti nella lode di larghi benefattori del municipio. I Teanesi lo celebrano .massimo e ottimo principe: nel Sannio diviene Giove Trebulano, o genio tutelare di Trebula: e finalmente in alcune monete è celebrato restitutore d'Italia, come in altre si chiama restitutore della Sicilia, della Gallia, della Britannia, della Spagna, della Mauritania, della Libia, dell'Egitto, dell'Acaia, della Macedonia, dell'Arabia, della Frigia, della Bitinia, dell'Asia, e anche dell'orbe terrestre (b), non esclusa la Giudea da lui flagellata a morte con guerra atrocissima.

Percorrendo due volte le Gallie vi lasciò liberalità di

(a) Viam Suessanis municipibus sua pec. (unia) fec. (it). Grutero, 151, 3; Mommsen, 4037. Nel Piceno è munifico restauratore del tempio della Dea Cupra, Orelli, n. 1852.

(b) Vedi Eckel, Doctr. num. vet., VI. pag. 487, 488, 492, 494, 495, 497-500, 504, 506, 809; Cohen, II, Adrien, u. 445, 447-448, 450, 455, 459, 1050-1088. Conf. Boeckli, Corp. Inscr. graec., n. 334, ove è detto Salratore del mondo. In alcune monete si legge: Restitutori orbis terrarum. e in altre rarissime, locupletatori orbis terrarum. Greppo, Voyages de l'empr. Adrien, p. 26 e segg.

<sup>1</sup> Mommsen, in Bull. Istit., 1848, pag. 9, e Inscriptiones Regni Neapolitani, n. 6287. Conf. Garrucci, Dissertaz. archeol., vol. 1, pag. 85-86.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sparziano, Adrian., 9 e 22.

<sup>3</sup> Mommsen, Inscr. Regni Neap., 1098, 1974, 1975.

<sup>4</sup> Orelli, 3292; Mommsen, 2112, 3990.

<sup>5</sup> Mommsen, Bullett. Istit. arch., 1847, p. 153, e Inscr Regni Neap., 5151; Henzen-Orelli, 5454

<sup>6</sup> Orelli, 816, 2503, e Henzen, ivi, vol. III, p. 82.

<sup>7</sup> Orelli, 808 e 3311; Henzen, 5452; Mommsen, loc. cit., n. 5771.

più sorte (a): e nel suo disegno di affrettare l'unione di tutte le genti del mondo romano pare che desse a più città il diritto del Lazio, e a quelle che già lo avevano, massime nella Narbonese, largisse la cittadinanza romana, e vi ponesse colonie 1. A Nemauso (Nîmes) eresse una basilica o un tempio di maraviglioso lavoro a glorificazione di Plotina di cui ricompensò i servigii avuti per salire sul trono del mondo coll'inalzarla agli onori divini 2.

In Germania dove stanziavano cinque legioni attese soprattutto a riordinare e a rafforzare la disciplina militare, e con questi e con altri provvedimenti studiò di impedire che i barbari passassero il Reno ai danni delle Gallie e di altre province. Dètte un re ai Germani ³, probabilmente coll'intento di frenare per mezzo di esso le genti che stavano dietro al grande baluardo piantato da Traiano contro le invasioni nemiche; e forse questo stesso baluardo fu da lui prolungato e afforzato.

Marzio Turbone reggeva fortemente la Dacia e la Pannonia riunite in un solo comando: e l'imperatore ora e poi fece sentire utilmente l'opera del suo governo in queste province e in tutte le regioni del Danubio, come si vede da più documenti 4.

In Pannonia ricordasi a Buda un'ara posta a Giove per la salute del principe <sup>5</sup>. Fu comunemente creduto che egli piantasse una colonia a Iuvavo (Salisburgo) nel

<sup>(</sup>a) Un'epigrafe ricorda la gratitudine che avevano a lui i barcaioli del Rodano. Orelli, 809; Millin, Voyage dans le Départem. du midi de l France, II, 76.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sparziano, 10; Zumpt, De Coloniis Romanorum militaribus, in Comment. Epigraphic, pag. 411, 412.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sparziano, 12; Dione, LXIX, 10; Orelli, 3744; Flemmer, De itinerib. Hadriani, pag. 22. Vedi anche Les aigles ou le palais de la princesse Plotine, in Menard, Histoire des antiquités de la ville de Nîmes, augmentée par Perrot, Nîmes 1846, pag. 167-172.

<sup>4</sup> Corpus Inscript. latin., vol. III, n. 749, 953, 1371, 1445-1447 e 1462.

<sup>5</sup> Orelli, n. 815.

Norico. La critica rigetta ora come interpolata la Colonia Adriana nell'epigrafe citata a prova del fatto 1: ma un'altra epigrafe attesta come opera sua la fondazione della Colonia Elia Mursa nella Pannonia Inferiore, nel luogo ove poi sorse Eszeg capitale degli Schiavoni (a). In Pannonia pure sembra opera di lui il Municipio Elio a Carnunto (Petronell), come nella Mesia Superiore da lui venne il nome di Elia preso dalla città di Scupi (Usküb) dove stette una colonia Romana?

Dalla Germania si recò nella Britannia passando probabilmente per la regione dei Batavi, ove la Tavola Peutingeriana segna il Fôro d'Adriano, ricordato per avventura da larghe rovine tuttora esistenti nella campagna di Arentsburg presso l'Aia 3. La più parte dell'isola era sottomessa da un pezzo, e accogliendo le arti civili portatevi dai vincitori 4 per lo più stava tranquilla sotto il nuovo governo che pare ponesse la sua sede principale a Eboraco (York). Ma dalle selve Caledonie (Scozia) ove l'amore di libertà durava ardentissimo, i barbari minacciavano continue incursioni. E a questi tempi scoppiò fiera rivolta in cui molti dei dominatori furono uccisi 5, e vi fu guerra non piccola della quale nel silenzio della

(a) Vedi Corpus Inscript. latin., III. n. 3279, in cui è detto che i Mursensi posero questo ricordo Divo Hadriano conditori suo: e il n. 3280 ove nell'anno 133 il nome di Adriano è posto con quello della seconda legione Adiutrice, coll'opera della quale probabilmente fu edificata la nuova città.

<sup>1</sup> Orelli, n. 493, e Henzen, ivi, vol. 111, pag. 35; Mommsen, Corp. Inscr. latin., III, pag. 669, n. 5536, Conf. Hefner, negli Atti dell'Accadem. di Vienna, 1849, vol. 1, Class. philos. hist., pag. 11 e segg

<sup>2</sup> Orelli, n. 2075; Corp. Inscript. Latin., 111, n. 1551; Kellerman, Vigil Roman., n. 110; Renier, Inscript. de la Mésie Super. in Rev. archéolog., 1873, vol. 26, p. 137-138.

<sup>3</sup> Vedi De Westreenen de Tiellandt, Recherches sur l'ancien Forum Hudriani, Amsterdam 1823, e Reuvens, Notice et plan des constructions romaines trouvées dans les fouil es futes en 1827-1829, sur l'emplacement présumé du Forum Hadriani à la campagne nommee Arentsburg Commune de Voorburg près de la Haye, La Ilaye 1830.

<sup>4</sup> Tacito, Agric., 21; Giovenale, II, 170-161, XV, 112; Marziale, X1, 3, 5.

<sup>5</sup> Frontone, De bello Partico, ediz. Mai, pag. 321-322.

storia dànno qualche cenno le epigrafi e i diplomi militari, ricordanti la legione seconda Augusta, la sesta Vittrice Pia Fedele, fatta venire in questa occasione dalla Germania in Britannia , e la ventesima Valeria Vittrice; Aulo Platorio Nepote, legato imperiale, capo della seconda legione, e propretore nell'isola ; M. Menio Agrippa Camerinate tribuno della 1ª coorte degli Spagnuoli, e poi prefetto della flotta Britannica, e procuratore della provincia ; e altri duci minori mandati per combattere nella medesima guerra , alla quale è fatta allusione anche nelle medaglie che dicono dell'arrivo dell'imperatore, e della vinta Britannia .

In un frammento molto lacero di una iscrizione pare che Adriano ricordando le prodezze dei soldati sparsi per la provincia tra i due lidi dell'Oceano, gli lodi di aver quietamente ceduto alla dira necessità delle cose che impediva di portare le armi vittrici fino al termine ultimo del mondo conosciuto da quella parte 6. Comecchessia, egli invece di mettersi ad avventure di grande pericolo, usò l'opera delle legioni a costruire nell'istmo inferiore dell'isola (Northumberland e Cumberland) una forte barriera di 80 mila passi (73 ½ miglia inglesi) destinata a dividere i barbari nordici dai Romani 7, e a servire di riparo dai Caledonii, e di base di operazione contro i Brettoni già sottomessi.

Questa grande e arditissima opera di cui dopo gli scavi e gli studi recenti si possono seguire quasi costantemente le tracce, e conoscerne gli edificatori, le

<sup>1</sup> Orelli, n. 3186.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Orelli, n. 822; Bull. Istit., 1848, pag. 17-18 e 29-32; Hubner, Inscript. Britanniae latinae, n. 660-663 e 1195.

<sup>3</sup> Orelli, n. 804; Ilubnor, Inscript. Britanniae latinae, n. 379-382. Per la flotta Britannica, ricordata ora per la prima volta, vedi ivi anche i numeri 864, 970 e 1226.

<sup>4</sup> Henzen, 5456, e pag. 510; Hubner ad num. 241.

<sup>5</sup> Eckel, Doctr. Num. vet., VI, pag. 393; Cohen, vol. II, Adrien, n. 594, 781, 785.

<sup>6</sup> Hubner, n. 498.

<sup>7</sup> Sparziano, Adr., 11.





Vallo di Adriano. — Sezioni dell'Aggero presso al 18º miglio a occidente di Newcastle, e a mezzo miglio a occidente di Carraw (Bruce, pag. 57).



L'Aggere a Cawfields (Bruce, pag. 57).



L'Aggere a Down Hill (Bruce, pag. 132).

sostruzioni, l'andamento, le misure e varie rovine, muovendo a levante da Segeduno (Wallsend) presso le foci Jella Tyne fu condotta per pianure e dirupate montagne alla costa occidentale fino a Bouness sull'estuario del Solway: composta di un aggere o terrapieno, di un muro di pietra, di ottanta castelli posti alla distanza di un miglio l'uno dall'altro, di diciassette stazioni, o campi muniti, di 320 piccole torri di guardia, sussidiarie ai castelli, delle quali scomparvero quasi dappertutto le tracce. e di una via militare costruita tra l'aggere e il muro pel trasporto delle vettovaglie, e pel passo rapido e sicuro delle milizie dai vari quartieri ai punti che potessero esser minacciati dai barbari ( ). Tutte queste parti della grande fortezza chiamata nei tempi moderni Muro dei Pitti e con altre denominazioni diverse (1), in antico furono comprese nel nome generale di Vallo, come è attestato dall'altare eretto per causa d'un voto (v. s. votum selvit) a Marte Cocidio e al Genio del Vallo (GENiO VALL)

( Ve3i Co.lin zwood Brue . The Reman Wall, a description of the rel lerries of the nord of England, third little in 4'dique. 405. Lon on 1877: He ner, Inscriptiones Britanniae latinae, in Cerus Inscription on latine rum, vol. VII. Bero ini 1872, esp. XLI-LVIII. pag. 90-105.

Il l'iro del Bruce venuto copo tenti ditti studi inglisi è l'i pira più dotte, più acurata, e più comente di tutte su pi sta i teli di i cozzi coresencente le epigrafi, descrive coni rovu a. Les a nicho di numbrosc incisioni che danno l'importanti per la storia e per l'arte.

Per la notizi delle altre opere presidentem nte composte a illustraton del vallo da Camilin, Specil. Gilson, Stukeri, Gordon, Hersky, Swinkow, Smith, Warburton, Wallis, Hit Linson, brand, Hutton, Lysons, Mackinzie, Hodgson, Richards J., Chyton, Mughon, Hellin, Malauchlan, etc., veli Hubber, pag. 1/4-106.

Differential from the state of the state of

da un Marzio, ufficiale della prima coorte dei Daci<sup>1</sup>, e posto a ricordo delle prospere imprese al di là della linea del vallo (<sup>a</sup>).

L'aggere (vallum caespiticium) composto di tre bastioni

di terra e di sassi, e afforzato con fossa larga trenta piedi inglesi, e profonda dieci, sta costantemente a mezzogiorno del muro di pietra, e nella parte che prospetta quest'ultimo si eleva da sei a sette piedi.

Del muro edificato di pietre quadrate congiunte l'una all'altra con cemento fortissimo, rimangono in più parti notevoli ruderi; e quasi dappertutto ne sono visibili i fondamenti che lo mostrano largo da sei a sette piedi e mezzo. La sua altezza non può precisamente conoscersi, perchè non rimane intero in niun luogo. Esso pure nel margine settentrionale era accompagnato da larga e profonda fossa, la quale rimane oggi anche dove il suo compagno è scomparso (b).



Altare al Genio del Vallo (Bruce, pag. 287).

Nel loro lungo corso in linea quasi diretta l'aggere e il muro talvolta procedono vicini così che tra essi appena resta luogo bastante al passo della via militare: ma spesso a seconda della natura del suolo si scostano da 180 a 200 piedi, e a mezza via, nella parte centrale dell'istmo,

<sup>(</sup>a) Ob res trans vallum prospere gestas. Henzen, n. 6774; Hübner. n. 940.

<sup>(</sup>b) W. Hutton, History of the Roman Wall, p. 139, stabili che la fossa avesse la profondità di 15 piedi, e la larghezza di 36, e il Bruce tiene probabili queste misure.

<sup>1</sup> Bruce, pag. 287; Hubner, n. 886, pag. 154.

ove il terreno sorge a considerevole altezza, stanno più di mezzo miglio discosti, perchè l'aggere segue costantemente la valle, e il muro preferisce le cime più ardue dei monti, e fa viaggio più lungo estendendosi da Wallsend sulla Tyne fino a Bowness sul Solway, mentre l'aggere corre tre miglia di meno da ambe le parti; cominciando da Ponte Elio (Newcastle) a levante, e cessando a Dykesfield a ponente.



La fossa dell'Aggere a Limestone Bank presso Chesters (Bruce, pag. 168).

Lungo tutta la linea rimangono le tracce, le fondamenta e anche grandi rovine delle 17 stazioni (castra stativa), cioè dei campi fortificati di mura, di baluardi di terra, e di fossa per sicuro e stabile alloggiamento delle truppe poste a presidio del vallo. Sono di forma quadrata, con quattro porte secondo lo stile di tutti i campi romani. La grandezza di queste stazioni varia da tre a sei acri inglesi (a). La più piccola di tutte è quella di Aesica (Great Chesters): le più grandi quelle di Am-

<sup>(</sup>a) Un acre inglese equivale a quasi 10 acre e mezza.

boglanna (Birdoswald), di Borcovicio (Housesteads), e Cilurno (Chesters). Spesso stanno in siti forti e ameni, ora appoggiate alla grande muraglia, ora al mezzogiorno di questa e dell'aggere. Di alcune durano grandi e splendidi avanzi. Sopra altre passò l'aratro e mandò sossopra gli



Ruderi delle stazioni di Amboglanna e di Borcovicio (Bruce, pag. 256 e frontespizio).

alloggiamenti dei militi, il pretorio d'onde partivano gli ordini e la giustizia dei duci, i templi, gli altari, i sepolcri, e le ville erette d'attorno per uso dei seguaci delle truppe in queste lontane contrade. In più luoghi le rovine delle fortezze romane furono usate a costruzioni di castelli baronali, di chiese e di altri nuovi edificii. A Ponte Elio, ove la prima coorte dei Traci e altre milizie romane rendevano culto a Silvano, Dio dei giardini e dei

boschi, alle Dee Madri, a Mercurio e ad Ercole ', sta oggi la grande città di Newcastle, ricca d'industrie e commercii, affumicata dalle grandi fabbriche in cui un popolo di manifattori lavora a fonder minerali, a costruire battelli a vapore, a crear macchine per le strade ferrate inglesi e straniere, a preparare terribili cannoni alla guerra. E l'ultima stazione occidentale è ora un pacifico luogo di bagni marini.

Fra le stazioni si ritrovarono i fondamenti e più ruderi degli 80 castelli, parte essenziale del muro, posti ordinariamente a un miglio l'uno dall'altro, e perciò detti milliarii (Mile-Castles) dagli Inglesi che scrissero delle antichità romane in Britannia: edificii di mura grosse come la grande muraglia del vallo, del medesimo stile.



Forma generale dei castelli mostrata dai ruderi di Castle Nick (Bruce, pag. 72).

e quindi evidentemente del medesimo tempo; di forma quadrangolare, arrotondata sugli angoli, differenti di qualche poco nella grandezza, ma per lo più di sei piedi quadrati; eretti nell'intento di proteggere contro le su-

<sup>1</sup> Bruce, pag. 103-105; Hübner, Inscr. Brit. latin., p. 109-110.

bitance sorprese i soldati posti a guardia del contiguo miglio del muro. In quelli scavati si trovò una grande porta al settentrione del pari che al mezzogiorno: il che non dimostra che la regione settentrionale fosse lasciata, come altri opinò, nelle mani dei barbari.

Oltre a tutto ciò si conoscono i siti e le rovine di una



Interno del castello di Housesteads presso la stazione di Borgovicio (Bruce, pag. 202)

trentina di campi posti a settentrione e a mezzogiorno del vallo per sostegno alle parti meno forti di esso: e da questi, come dal muro, dai castelli e dalle stazioni di tutta la linea uscirono ricordi moltiplici degli edificatori e dei difensori della grande barriera.

Lungamente fu disputato sulla edificazione di essa attribuita a Giulio Agricola, a Settimio Severo, a Teodosio e a Stilicone.

<sup>1</sup> Bruce, pag. 72 e 124.

Fra gli antichi Sparziano sulla fine del secolo terzo scrisse, come sopra fu detto, che Adriano edificò un muro di 80 mila passi per dividere i barbari dai Romani: e poscia al capo decimottavo della vita di Settimio Severo aggiunse che questi fece un muro da un mare all'altro, e che per tale opera, la più gloriosa di tutto il suo regno, fu soprannominato Britannico. Dove fosse questo muro diverso da quello che il biografo attribuì ad Adriano, nè egli, nè altri lo ha detto. Erodiano e Dione Cassio, contemporanei di Severo e narratori della sua spedizione in Britannia, e più antichi di tutti quelli che ricordano il Muro, non dissero che fosse edificato da lui. Purc tutti gli autori dei secoli dopo in grazia dell'imbroglio di Sparziano attribuirono a Severo quest'opera: e i più degli scrittori del medio evo la rimandarono alla metà del secolo quinto. D'onde le dispute inglesi continuate sino ai tempi più prossimi.

Ma ora l'esame più attento dei ruderi e lo studio severo dei documenti scritti, e dei monumenti dell'arte raccolti tra le rovine, non lasciano dubbio sul tempo e sull'unico autore del vallo, le cui parti diverse, create da un solo concetto, rispondono a un solo e medesimo intento.

Mentre dell'imperatore Severo (a) e degli altri supposti autori dell'opera non rimane in essa ricordo nessuno, da un capo all'altro del vallo molte iscrizioni ricordano Adriano coi suoi duci e soldati che lavorarono alla edi-

<sup>(</sup>a) Del tempo di Severo si ricordano nel vallo solo i nomi dei consoli degli anni 207 e 210. Il nome di lui assente dalla grande barriera si trova fuori di essa a Hexam, a Old Carlisle, e al campo di Habitaneum o Habitaneium (Risingham), ove un'epigrafe dice che egli restaurò la porta e le mura di quella stazione: portam cum muris vetustate dilapsis... a solo restituit. Hübner, n. 1003: e da questo fu argomentato che prima di muovere a guerra contro i Caledonii rimettesse in buon ordine le stazioni sulla sua linea di marcia, e si tenne probabile che restaurasse anche una notevole parte del muro. Bruce, pag. 82, 267, 336, 344, 363, 383-384.

ficazione del gigantesco baluardo. Il nome di lui rimasto alla stazione di Ponte Elio si ripete molte volte su tutta la linea e fuori di essa nelle stazioni, nei castelli, nei campi distaccati, e lungo le vie restaurate o fatte di nuovo, ora solo, ora congiunto ai nomi del suo legato Aulo Platorio Nepote, e delle legioni seconda e ventesima 4. Di Elio Adriano è parlato in più luoghi con numerose iscrizioni dalla prima coorte dei Daci, e dalla prima coorte degli Ispani chiamate Elie ambedue 2: e più sicuramente si riferiscono ai tempi di Adriano l'altare della stazione di Magna (Carvoran) dedicato alla Fortuna Augusta per la salute di Elio Cesare adottato dall'imperatore e morto prima di lui 3; e i monumenti che a Maryport sulla costa occidentale ricordano M. Menio Agrippa, tribuno della prima coorte degli Spagnuoli, e poscia preposto da Adriano, come vedemmo, al governo della flotta Britannica 4.

I soldati delle legioni seconda, sesta e ventesima, e più coorti ausiliarie e centurie, e anche i lavoranti alle cave di pietre lasciarono scolpito il ricordo dei loro capi e di sè nei dirupi e in moltissime lapidi sulle varie parti del muro, dei castelli, e dei campi da essi costrutti, e sui moltiplici altari eretti agli Dei (a).

(a) Tra i molti ricordi delle tre legioni, delle squadre (vexillationes). delle coorti, e delle centurie di cui si nominano i capi. diamo a pag. 650 i seguenti: n. I. Legione II Augusta. - 2. Legione VI Vittrice Pia Fedele (Vic. P. F.). - 3. Legione XX Valeria Vittrice (V. V.). - 4. Coorte III dei Batavi. - 5. Centuria di Sorione. - 6. Coorte IIII, centuria di Probiano. - 7. Centuria di Aufidio Rufo. - 8. Coorte VIII. centuria di Cecilio Clemente. — 9. Centuria di Ostilio Lupo. — 10. Centuria di Giulio Rufo. — II. Centuria di Lucio. — 12. Centuria di Gellio Filippo. — 13. Centuria di Valeriano. - 14. Centuria di Florino, ove con le parole P. XXII si nota che questa centuria edificò ventidue passi del muro.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bruce, pag. 16, 208, 217, 230, 251, 254-256, 259, 263, 273, 356, 372, 383-384, 412; Hübner, n. 6e0-663, 713, 961, 1169, 1175.

<sup>Bruce, pag. 251-256, 259, 273, 356, 412; Hübner n. 803, 808-823, 954, 963-965.
Bruce, pag. 244; Hübner, n. 748.</sup> 

<sup>4</sup> Bruce, pag. 267; Hubner, n. 379-382.

650

‡Liв. VII.



Ricordi delle legioni, delle coorti, squadre e centurie edificatrici del Vallo (Bruce).

Tutta la regione del vallo ora e per molti anni in appresso è popolata da gente varia di luoghi, di lingue e costumi. Vi sono Italiani, Galli, Batavi, Frisii, Germani, Daci, Pannoni, Dalmati, Reti, Traci, Ispani, Mauritani, Hamii di Siria. All'intorno ferocia e barbarie. Qui per opera degli ordini e della potenza di Roma sorge una nuova civiltà di cui rimangono dappertutto i vestigi. I soldati romani che con tutti gli áiuti dell'arte lavorano alla edificazione del forte propugnacolo vi lasciano numerose memorie di loro gusti, e pensieri, e amori e credenze.

Alle stazioni di Cilurno (Chesters) e di Borcovicio (Housesteads) sono tracce di anfiteatri: in molti luoghi frequentissime le rovine di edificii di bagni, di acquidotti, di ponti, di ville, di templi. Rimangono 140 altari, tra cui alcuni egregiamente scolpiti, coi nomi dei duci e soldati che gl'inalzano a Giove Ottimo Massimo, a Giove Augusto, a Giove Dolicheno, a Giove d'Eliopoli, agli Dei vecchi e nuovi, ad Apollo, al Sole Apollo, al Dio Sole Invitto, a Mitra, alla Santa Minerva, a Diana, a Nettuno, a Esculapio, a Marte Militare, a Bellona, a Epona Dea dei cavalli e dei muli, a Ercole Invitto, a Ercole Tirio, alla Fortuna che dopo il re dell'Olimpo è il Nume più favorito e più onorato di sacrificii dai militi intenti a implorarne la vittoria sui campi, e il sicuro ritorno alla patria, alla Fortuna del Popolo Romano (a), alla Dea

<sup>(&</sup>quot;) I tre altari che diamo incisi nella pagina seguente furono trovati uno al campo di Habitancium (Risingham) fuori della linea del vallo, e gli altri alla stazione di Vindolana (Chesterholm): il primo dedicato alla Fortuna Reduce dal tribuno Giulio Severino a scioglimento di un voto dopo compiuta l'edificazione di un bagno: il secondo a Giove e agli altri Dei immortali e al Genio del Pretorio da Quinto Petronio Urbico italiano di Brescia, prefetto della quarta coorte dei Galli: il terzo alla Fortuna del Popolo Romano da C. Giulio Retico centurione della sesta legione Vittrice. Bruce, pag. 335, 213-214 e 211. Per le iscrizioni vedi Hübner. n. 984, 704 e 702.

Roma, a Roma Eterna; alla Vittoria Augusta, ai Numi imperiali, al Genio dell'Imperatore e delle Insegne; al Genio del loco, al Genio delle coorti, del Pretorio e del Campo; alle Dee Madri, alle Madri Domestiche, alle Madri Campestri, alle Madri Tramarine, alle Madri di tutte le genti; alle Madri Parche, agli Dei Mani, ai Fati, al Buon Evento, alle Tre Lamie; agli Dei del Villaggio, a Silvano Invitto e preside dei giardini e dei boschi, alle Ninfe



Altari alla Fortuna Reduce, a Giove e al Genio del Pretorio, e alla Fortuna del Popolo Romano (Bruce).

custodi dei ruscelli e dei fonti; ad Astarte, alla Grande Dea Siria adorata a Magna, dove stanziano gli Hamii, ed altrove; al santo Cocidio e a Beltucadro, Numi guerrieri trovati solo nella parte occidentale del vallo, alla Dea Setlocenia, a Vanaunti, ad Anocitico, ad Antenocitico, a Matuno e ad altri Dei ignoti all'Olimpo Romano. Da questi altari, ora rozzi, ora belli di variati ornamenti, e dalle altre opere appariscono le differenti facoltà artistiche dei soldati romani, alcuni dei quali si vedono cercare e più volte raggiungere le gentilezze dell'arte nei fregii delle fabbriche e delle colonne, nei bassirilievi, e nelle statue che parte intere, parte mutilate uscirono dalle rovine degli edificii civili e dei templi. Vi sono simulacri di Nettuno, di Esculapio, di Mercurio, di Ercole,



Saggio delle opere d'arte dei soldati del Vallo (Bruce).

della Vittoria, di Minerva, di Venere e delle Ninfe ai loro lavacri, del Genio del Campo, e di più soldati tra cui un cavaliere in atto di calpestare un nemico vinto, e un milite delle coorti ausiliarie (a). Rozze sculture ritraggono

<sup>(</sup>a) N. l. Ercole. — 2. Cavaliere che calpesta un nemico vinto. — 3. Sol-Vannucci — Storia dell'Italia antica — IV. 82

le cacce dei militi a cervi, a daini e cinghiali: e più epigrafi ricordano con gentile affetto le prodezze dei compagni, e i cari parenti perduti, e le loro tombe lungi dalla terra natale.

Tutta la linea del vallo, e i campi d'attorno parlano



Tombe romane a Bremenio (High Rochester) (Bruce, pag. 330).

dei fatti, delle arti, degli affetti, dei conforti, della vita e della morte di più generazioni di uomini qui venuti a lavorare e a combattere da tutte le parti del mondo: e le grandi rovine della formidabil fortezza rimangono come una epitome della storia dei Romani sotto l'Impero!.

Assicurati in tal guisa i confini anche da questa parte, Adriano continua i suoi viaggi pel mondo romano ove lo seguiamo con rapida corsa.

Poco appresso è nelle province di Spagna: sverna a

dato ausiliare. — 4. Genio del Campo. — 5. Vittoria. — 6. Minerva. — 7. Venere al bagno. — 8. Ninfe ai loro lavacri. Bruce, pag. 114, 292, 199, 199, 359, 196, 172, 409, 318.

<sup>1</sup> Merivale, Hist. of the Romans under the empire, VIII, 210.

Tarragona ove corre pericolo di essere ucciso da un servo pazzo, che egli, dopo l'attentato, raccomanda alle cure dei medici. Ivi restaura il tempio d'Augusto, raduna in generale assemblea gli abitatori della provincia renitenti derisoriamente alla leva, e, trattando con grande veemenza gli originarii d'Italia e con prudenza e cautela i nativi, provvede a toglier via ogni disordine <sup>1</sup>. Nella Tarraconese, nella Betica e in Lusitania restaura numero grande di strade, e ne fa delle nuove <sup>2</sup>: i municipii ora e in appresso gli pongono monumenti e lo celebrano ottimo e massimo principe <sup>3</sup>. Quantunque vicino, non visita Italica sua patria, ma la cumula di doni e di onori <sup>5</sup>.

In Affrica ove è detto che fu amato dagli abitanti perchè al suo arrivo piovve dopo cinque anni di siccità 5; compresse i moti guerreschi dei Mauri, fu largo di beneficii alle province 6, e studiò di afforzarle per via di colonie a Thenae nella Bizacena, a Zama in Numidia, a Utica e altrove 7. Condusse una via di 197 miglia da Cartagine a Teveste (Tebessa) in Numidia 8 coll'opera della terza legione Augusta che, stanziata colà da un pezzo e rimastavi per lungo tempo in appresso, ora ebbe il suo quartier generale a Lambaesa (Lambesa nella provincia di Costantina) in fondo a una fertile valle sulle ultime pendici del monte Aurasio, ove con moltissime iscrizioni latine 9 si ritrovarono quasi intatte le mura del campo dei legionarii con basilica o pretorio, e ac-

<sup>1</sup> Sparziano, 12.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Hubner, Inscriptiones Hispaniae latinae, n. 4633, 4656, 4658, 1659, 4661-4663, 1668, 4669, 4678, 4682, 4735-4738, 4747, 4748, 1752, 4779, 4780, 4783, 4821, 4825, 1839, 4841, 4849, 1860, 4867, 1871, 1877, 4906

<sup>3</sup> Hubner, n. 186, 429, 178, 2111, 2365, 3239, 1201, 4230

<sup>4</sup> Dione Cassio, LXIX, 10. Vedi anche Gellio, Noct. Attic., XVI, 13.

<sup>5</sup> Sparziano, 22

<sup>8</sup> Sparzlano, 12 e 13

<sup>7</sup> Zumpt, De Colon. Roman. milit . pag. 420 e segg.

<sup>8</sup> Orelli, n. 3531; Letronne, L'arc de triomphe de There te, in Revue archéologique, 1847-1848, vol. 4, pag. 350.

<sup>9</sup> Leon Renier, Inscriptions romaines de l'Algèrie, pag 1-100, n. 1-1409.

quidotto e altri edificii, e poco lungi le rovine del campo delle truppe ausiliarie con una colonna caduta, nella cui base leggesi ancora l'allocuzione colla quale Adriano encomiava la disciplina, la forte operosità e la destrezza di questi soldati posti qui a difendere la Numidia dagli



Pretorio romano a Lambesa (Rev. archeolog.).

assalti delle tribù non soggette all'Impero (a). E rimangono anche ricordi di loro presidii staccati ad afforzare i confini in castelli muniti lungo la montagna su cui poscia eressero altari alla Trinità Capitolina di Giove, di Giunone e Minerva <sup>1</sup>, e a Giove signore delle tempeste divine (b).

- (a) Renier, Inscriptions romaines de l'Algérie, n. 5; Henzen, in Annal. Istit. arch., 1860, pag. 62 e segg. Per le antichità di Lambesa vedi De La Mare, Notice sur Lambaesa ville de la province de Costantine, in Revue archéologique, 1847-1848, vol. 4, pag. 449-453; Texier, ivi, 1848, vol. 5, pag. 417-418, e pl. 98.
  - (b) Iori O. M. tempestatium divinerum potenti. Renier, n. 6. Sopra

<sup>1</sup> Renier, loc. cit., n. 1611.

CAP. IV.

Dall'Affrica tornò a Roma, e presto riparti, passando per Atene, alla volta d'Oriente <sup>4</sup>. Corse la Grecia accompagnato, secondo il suo solito, da una turba di architetti e di fabbri, ordinati a modo di legione e divisi in coorti <sup>2</sup>, e in più luoghi fece sorgere rapidamente nuove e belle opere pubbliche.

Pausania vide i monumenti e i templi parte fatti di pianta, parte rinnovati e resi più adorni: tra cui i bagni e le fontane di Corinto con le acque condottevi dal lago Stinfalo; l'allargamento della via Scironia lungo l'Istmo per le balze già infestate da fieri ladroni; la restaurazione del sepolcro di Epaminonda con nuova epigrafe del viaggiatore imperiale a Mantinea tornata al suo nome antico, e decorata colla riedificazione del suo tempio a Nettuno; a Iampoli, nella Focide, il tempio sacro ad Apollo; e ad Abe un portico chiamato Adrianeo; agli Argivi l'offerta di un pavone d'oro e di fulgide gemme nel tempio della loro Giunone, e il rinnovamento della corsa equestre nei giuochi Nemei; e tutte le altre magnificenze di edificii e di doni ricordati ad Atene dalla epigrafe nel tempio sacro a tutti gli Dei 3.

Ad Atene, stazione usuale dei suoi viaggi in Oriente, svernò due volte, occupato in veste greca a esercitare le funzioni di agonoteta e di arconte, a presedere i pubblici giuochi, a celebrare splendidamente le feste di Bacco, a dare grandi cacce di fiere, a iniziarsi ai misteri eleu-

un altro altare della stessa legione terza è scritto: Ventis bonarum tempestatium potentibus, ivi, n. 7.

Per altri ricordi di Adriano a Cirta, a Rusicade, a Sigus, a Teveste e nella Mauritania vedi, ivi, n. 1810, 2157, 2158, 2464, 2465, 3081, 3269, 3842, 4136.

<sup>1</sup> Sparziano, 13.

<sup>2</sup> Aurelio Vittore, Epit., 11.

<sup>3</sup> Pausania, 1, 5, 5, 1, 44, 6, 11, 3, 4, 11, 17, 6, VI, 16, 4, VIII, 8, 12, VIII, 10, 2, VIII, 11, 8.

sini ', a gareggiare negli esercizi della musica, della danza, dell'architettura, della scultura e della pittura ', a conversare coi filosofi e con Erode Attico e con Polemone maestri dell'arte della parola, a fare sfoggio di sue munificenze e dei suoi amori di antiquario e d'artista, e a rinnovare con altri splendori la vecchia città di Minerva.

Lungo l'Ilisso a levante dell'antica città ne sorse per



Arco di A rian al At n. St ar: e Revett

opera di lui una nuova chiamata Adrianopoli, di cui parla anche oggi l'arco trionfale colle epigrafi nel fregio delle sue facce di marmo pentelico, una delle quali prospiciente l'Acropoli dice: Qui è Atene, l'antica città di Teseo, e

<sup>1</sup> S, armano, 13 e 1 : El ne Casi, LXIX, 1 1 1

<sup>3</sup> A relio V. r . Elit., 14.

l'altra dal lato opposto: Qui è la città d'Adriano, e non

più quella di Teseo (a).

Il nuovo quartiere fu poscia abbellito anche da Erode Attico di uno stadio coperto di marmo pentelico, e di un odeo colle soffitte di cedro, ed elegantemente adorno di statue della stessa materia; due opere celebrate come

le più magnifiche e insigni di Grecia i.

Ivi presso sorse l'Olimpieio, cioè il tempio di Giove Olimpio, di straordinaria grandezza, in un sacrario di quattro stadii (b), cinto da numerose colonne, adorno di uno stupendo colosso d'oro e d'avorio, e di molte statue di preziosi marmi e di bronzo consacrate all'imperatore dalle città greche e dalle colonie 2: edificio a cui lavorarono per secoli Pisistrato e i figli, e Antioco Epifane, re di Siria, poi rovinato in parte da Silla per portarne via le colonne, e non pienamente rifatto dai re alleati che vollero dedicarlo al Genio d'Augusto 3. Adriano, compiuti i lavori già fatti cominciare nei precedenti viaggi, inaugurò il tempio con solenne festa, nella quale il suo amico Polemone, famoso sofista, celebrò con una sacra orazione il maraviglioso santuario, in cui l'altro sofista Erode Attico stette gran sacerdote dell'imperatore e di Giove (c).

(a) Breton, Athènes, p. 262. Per le rovine dell'Arco vedi Stuart e Revett, Les antiquités d'Athènes, Paris 1812. tom. III, pl. 19 e pag. 61 : Blouet, Expedition scientifique de Morée, Paris 1831, pl. 98.

(b) La circonferenza del sacrario trovasi ora di 746 metri e 50 centi-

metri. Vedi Breton, Athénes, p. 207.

(c) Pausania, I, 18, 6; Filostrato, Vite dei Sofisti, I. 25, 3; Sparziano, 13: Vidal Lablache, Hérode Atticus, Etude critique sur la vie, Paris 1872, a pag. 37.

A pag. 74 del presente volume demmo una piccola imagine di questo colossale edifizio di cui rimangono 15 colonne, cioè due isolate e 13 riunite ancora dai loro architravi. Vedi Breton, Athènes, pag. 213.

<sup>2</sup> Pausania, I, IS, 6.

<sup>1</sup> Pausania, I, 19, 6, VII, 20, 6; Filostrato, Vite dei Sofisti, I, I, 5.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Polibio, XXVI, 10; Vitruvio, lib. VII, Praef., 15; Livio, LXI, 20 (25); Velleio Patercolo, I, 10; Plinio, XXXVI, 5 (6); Svetonio, Aug., 60.

Fra le opere sorte ora di nuovo si ricordano il Portico di Adriano, il tempio a tutti gli Dei, il tempio di Giunone e di Giove Panellenio superbo di 120 colonne e splendido d'oro, di alabastro, di pitture e di statue, con una maravigliosa Biblioteca e un Ginnasio Adrianeo, adorno di cento colonne di marmo delle cave di Libia , e finalmente un grande acquidotto per abbeverare la nuova città <sup>2</sup>.

Agli Ateniesi Adriano fecc ogni sorte di amabilità con grandi doni di pecunia, di grano annuo, e dell'isola di Cefalenia: dètte loro leggi composte sul modello di quelle di Dracone e Solone, e con un decreto regolò la cultura e il commercio dello squisito olio attico, e provvide che la troppa esportazione di esso non facesse mancare il bisognevole agli usi pubblici dei sacrificii, dei ginnasii, dei giuochi, dei bagni <sup>3</sup>.

Se Pericle ebbe un giorno il pensiero di unire i deputati di tutti i Greci dell'Europa e dell'Asia per trattare degli affari comuni <sup>4</sup>, ora illudevasi chi potè creder sul serio che il Panellenio significasse veracemente l'unione di tutti i Greci nel pensiero e nel culto della patria comune. Il Giove adorato nel Panellenio come nell'Olimpieio non simboleggiava la patria ellenica, ma l'imperatore del mondo romano consacrante templi e are a sè stesso. Egli il Dio vivente e potente cui dovevansi indirizzare le preci dei sudditi: Giove non era che un nome e un'ombra. E i Greci lo capirono subito, e chiamarono lui Giove Olimpio <sup>5</sup>, e Panellenio, e Dodoneo <sup>6</sup> e gli moltiplicarono le statuc nei templi, nelle piazze, nei portici <sup>7</sup>, e nel

<sup>1</sup> Pausania, I, 13, 9; S. Girolamo, Euseb. Chron.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Orelli, Inscr., n. 511; e Corp. Inscr. lat., vol. III, n. 549.

<sup>3</sup> Dione Cassio, LXIX, 16; S. Girolamo, in Euseb. Chron.; Corp. Inscr. graec., n. 355.

<sup>4</sup> Plutarco, Pericle, 17.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Muratori, Inscript., pag. 231-235; Boeckh, Corp. Inscript. graec., n. 321-341; Orelli, 5453; Annal. Istit. arch., 1852, pag. 193; Corp. Inscr. lat., vol. III, n. 374 e 548.

<sup>6</sup> Corp. Inscr. graec., n. 1072 e 1521; Eckel, Doctr. num. vet., VI, 518; Flemmer, De itiner. Hadriani, pag. 69.

<sup>7</sup> Pausania, I, 3, 2, I, 18, 6, I, 21, 7, V, 12, 6; Corp. Inscr. graec., 629, 6102.

teatro di Bacco ad Atene; tra le rovine del quale non ha guari scoperte si notò il posto del suo sacerdote, e le basi di due statue a lui imperatore ed arconte <sup>1</sup>. Da ogni parte furono istituiti giuochi Adrianei, Panellenii ed Olimpii. Dalle più lontane regioni dell'Asia vennero de-



Rovine del teatro di Bacco ad Atene (Da Fotografia).

putati alle feste d'Atene, e statue di Adriano all'Olimpieio <sup>2</sup>. A Cizico rimangono le rovine del magnificentissimo tempio eretto al nuovo Dio <sup>3</sup>, che vedesi consacrato anche ad Efeso colla sua moglie Sabina <sup>4</sup>.

Adriano corse più volte le regioni dell'Asia romana per vigilarne il governo, per afforzare i confini, per di-

<sup>1</sup> Corp. Inscript. lat., III, n 549; Henzen, Inscriz. onorar. di Adr., in Annal. Istit., 1862, pag. 137; Hittorf, in Revue archéolog., 1862, vol. 6, pag. 111-112, e Lenormant, ivi, 1864, vol. 9, pag. 434-436.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vedi le iscrizioni greche e latine citate nella pagina precedente a proposito di Giove Olimpio e Panellenio.

<sup>3</sup> Dione Cassio, LXX, 4; Malala, Chronographia, ed. Oxonii, 1691, 1a4, 364; Perret Le temple d'Halrien a Cyzique, in Rev. arch., 1834, vol. 9, 1, 350-360, e Exploration de la Galatie, pag. 69 e segg., e pl. 3 e 1.

<sup>4</sup> Corp. Inscript. graec., n. 2969.

sarmare con doni e alleanze i nemici, per visitare i luoghi famosi, e godere i grandi spettacoli della natura e dell'arte: e qui come altrove lasciò dappertutto moltiplici e variati ricordi di sè.

Coi suoi accorgimenti tenne a sè amici i Parti, e gli abitatori del Caucaso, e fece che i re barbari delle coste del Ponto Eussino riconoscessero i loro scettri da lui 1. Egli stesso andato nel Ponto costruì il porto di Trapezunte (Trebisonda) per sicuro ricovero alle navi accorrenti a quella città mercantile, e di là contemplò il mare dal luogo d'onde i Diecimila di Senofonte mandarono loro grida di gioia riconoscendo l'Eussino, termine alle fatiche e ai pericoli della ritirata famosa. E ivi sorse una statua del principe a ricordo degli eroi greci, e di quella sua visita. Per ordine di lui Flavio Arriano di Nicomedia, storico di Alessandro Magno e ora governatore di Cappadocia, navigò lungo le coste di tutto il giro del Ponto, e in una sua lettera gli rese conto della natura dei luoghi e degli abitanti, delle colonie greche, dei commercii, delle arti, dei porti, delle distanze tra i vari punti di approdo, delle truppe romane poste ivi a guardia, delle forze dei barbari, dei luoghi muniti, e di quelli bisognevoli di nuove difese: e non dimenticò i monumenti e le leggende poetiche degli Argonauti, di Achille e di Prometeo legato alle rupi del Caucaso 2.

I popoli e i re barbari mossi per tali provvedimenti da timori e speranze si facevano amici. Una epigrafe latina e una greca di Panticapea (Kertscl.), e due greche di Fanagoria ricordano il re Tiberio Giulio Sauromate, grande re dei re di tutto il Bosforo, e prestantissimo amico dell'Imperatore e del Popolo Romano: in un'altra latina la città di Tomi (Köstendje) pone un monumento

<sup>1</sup> Sparziano, 13, 17 e 21; Arriano, Periplo del Ponto Eussino.

<sup>2</sup> Arriano, Periplo del Ponto Eussino.

663

d'onore all'imperatore Adriano <sup>1</sup>. E chi tenta novità è subito ridotto al dovere, come attestano in appresso gli Alani, che mossi da Farasmane, re degli Iberi, devastarono Armenia e Cappadocia e furono rimandati alle loro montagne da Arriano accorso rapidamente con grande apparecchio di armi: e Farasmane, già sdegnoso e superbo, venne a Roma a sacrificare a Giove Capitolino, e ne ebbe onori e accrescimento d'imperio <sup>2</sup>.

Anche in Asia fu provveduto alla sicurezza dell'Impero per via di colonie novellamente fondate o accresciute nella Misia, in Siria, in Giudea e altrove <sup>3</sup>: ma come nella più parte dei paesi asiatici eravi quiete, Adriano potè attendere a farsi amici i popoli coll'edificar nuove città, e col restaurare e abbellire di nuovi monumenti le antiche.

Era grande amatore di cacce: e i poeti lo celebrarono pei leoni e per gli orsi coraggiosamente uccisi in Libia e nelle foreste Eliconie di Grecia (a). In Asia per questo medesimo amore frequentò le selve del monte Olimpo di Misia, e ivi presso edificò la città detta Adrianotere, cioè Cacce d'Adriano 4, e l'altra chiamata Hadriani in Bitinia nella valle del Rindaco sulla via da Prusa a Pergamo presso il villaggio di Beidjik 5.

(a) Vedi Ateneo, XV. 21; e l'iscrizione che celebra in versi greci l'uccisione di un'orsa nelle selve dell'Elicona, trovata nel 1869 presso Tespia in Beozia, pubblicata lo stesso anno ad Atene nella Nuova effemeride archeologica. e riprodotta e tradotta a Parigi dall'Egger nei Comptesrendus de l'Académ. des Inscriptions, 1870, pag. 56.

<sup>1</sup> Corpus Inscript. lat., III, n. 783 e 765; Boekh, Corp. Inscript. graec., n. 2108 B, 2123, 2124.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Arriano, *Ordine della battaglia contro gli Alani*; Dione Cassio, LXIX, 15, e Reimaro, *ivi*; Sparziano 13 e 17.

<sup>3</sup> Corp. Inscr. lat., n. 374; Henzen, n. 5453; Dione Cassio, LXIX, 12; Eusebio, Hist. Eccles., IV, 6; Eckel, II, 462, III, 441; Stefano Bizantino alla voce Palmira; Zumpt, De colon., pag. 117-120.

<sup>4</sup> Dione Cassio, LXIX, 10; Sparziano, 20.

<sup>5</sup> Flemmer, De itiner. Hadr., p. 61; Perrot, Exploration de la Galatie et de la Bithynie, pag. 61-68.

Quattro città in Europa, ventidue in Asia, e due in Affrica per le opere che egli vi fece furono chiamate Elie, Adrianee, Adrianopoli, tra le quali una sola continuò fino ai giorni nostri a chiamarsi Adrianopoli.

Si ricordano suoi beneficii e monumenti in ogni contrada: restaurate Nicomedia, Nicea, Cesarea e le vicine città, e Cizico metropoli dell' Ellesponto, rovinate da terremoti <sup>2</sup>; aiutata con molta pecunia l'edificazione del grande Ginnasio di Smirne 3; rialzato con grande sforzo di spese e di macchine il colosso di Rodi già fatto cadere da un terremoto, e giacente da più di tre secoli 4; acquidotti e bagni chiamati Adrianei ad Antiochia, e teatro e tempio, e altre splendide opere nel sobborgo di Dafne 5; liberalità di acquidotti alla città di Troade e a Durazzo 6; strade e monumenti di gratitudine in Cilicia e in Galazia 7; adorazioni e culto divino in cento città, tra le quali notiamo Eliopoli in Celesiria, dove probabilmente cominciò allora l'edificazione dei grandi templi di cui durano anche oggi le spettacolose rovine 8; e ricordi di monete a Tiberiade, a Gaza, a Tolemaide, a Cesarea, a Gerusalemme, e in altri luoghi della desolata Gindea 9.

In Siria dove dimorò lungamente avanti e dopo il suo inalzamento all'impero, le iscrizioni parlano di lui a Berito (Beirût), e a Biblos 10, ove ebbe amici i retori Filone

<sup>1</sup> Flemmer, loc. cit, pag 61-63.

<sup>2</sup> Malala, Chronographia, pag. 361; S. Girolamo in Euseb. Chron.

<sup>3</sup> Corp. Inscr. graec., 3148.

<sup>4</sup> Malala, Chronogr., p. 365.

<sup>5</sup> Malala, loc. cit., pag. 363.

<sup>6</sup> Filostrato, Vite dei Sofisti, II, 1, 3; Corp. Inscript. lat., III, n. 466; Henzey, in Rev. archéolog, 1862, vol. 6, pag. 319.

<sup>7</sup> Perrot, Exploration de la Galatie, p. 228; Corp. Inscr. lat., n. 227, 281, 310, 313, 314, 6057; Bull. Istit., 1862, p. 68.

<sup>8</sup> Corp. Inscr. graec., n. 4482; Wood, The ruins of Balbec otherwise Heliopolis in Caelosyria, London 1757.

<sup>9</sup> De Sauley, Numismatique de la Terre-Sainte, Paris 1871, pag. 37, 85, 122-123, 159-160, 174, 215-217, 333, 338, 342, 385.

<sup>10</sup> Orelli, n. 514; Robinson, Voyage en Palestine et en Syrie, II, 691, e Renan, Mission de Phénicie, 280.

ed Aspasio, il primo dei quali gli scrisse un panegirico, e l'altro la vita . E nelle foreste del Libano al di sopra di questa città rimane anche oggi in monogramma il nome d'Adriano profondamente scolpito per centinaia di volte sulle alte rupi, accompagnato in più luoghi da epigrafi in piene lettere di 30 e 40 centimetri: scritture singolarissime, credute come una specie di cartelli ivi posti



Ricordi di Adriano sul Libano (Renan, Mission de Phénicie, pag. 202-284, e 272-273).

a nome dell'imperatore per distinguere quattro sorte di alberi di proprietà dello Stato dagli altri concessi all'uso privato <sup>2</sup>.

Sul finire di questi lunghi viaggi in tutto il mondo romano, pei quali sulle monete fu rappresentato in sembianza dell'Oriente e del Sole 3, si vede correr l'Arabia,

<sup>1</sup> Fragm. Historicorum graec., ed. Didot, vol. III, pag. 560 e 576.

<sup>2</sup> Renan, Mission de Phénicie, Paris 1861, pag. 258-281.

<sup>3</sup> Eckel, VI, 475; Cavedoni, in Bull. Istit. arch., 1853, 141; Cohen, Monn., vol II, Adr., n. 330-333.

e lasciare anche a Petra (Wadi-Musa) il suo nome 1, e poi per la via di Pelusio entrare in Egitto ove era stato anche al cominciare del suo regno per causa di una sedizione delle città che armata mano si contendevano l'onore di accogliere il Bue Api ritrovato dopo molti anni 2.

Qui lamentando che non abbia tomba l'nomo già onorato di templi, rifà con più magnificenza il sepolero a Pompeo rovinato dal tempo 3, edifica sul Monte Claudiano un tempio a Giove Sole, Grande Serapide, e agli altri Dei ivi adorati 4, conduce lungo il Mar Rosso per luoghi piani e ricchi di acque una strada di cui parla un'epigrafe recentemente illustrata 5; naviga il Nilo, visita le città d'Egitto e di Nubia, e lascia ricordanze del suo passaggio nei monumenti e nei templi 6.

Pel suo amore alle cose antiche fece più lunga dimora a Tebe (Karnak), ove i cittadini lo festeggiarono ponendo a un mese intero il suo nome 7. La città famosa per le cento porte cantate da Omero, e per gli splendori dei grandi suoi monumenti era a quel tempo visitata soprattutto per uno dei due Colossi che Amenofi III, ottavo re della Dinastia diciottesima, aveva inalzati a sè stesso; Colosso che nelle finzioni dei Greci ebbe il nome di Memnone figlio di Titone e dell'Aurora, morto alla guerra di Troia. Questo monumento dopochè da un terremoto fu rovinato nella sua metà superiore 8, la mattina colpito dai raggi del sole mandava un rumore che dicevasi la voce di Memnone salutante il ritorno della sua

<sup>1</sup> Corp. Inscript. graec., n. 4667; Mommsen, Corp. Inscript. latin., III, pag. 17.

<sup>2</sup> Sparziano, I2.

<sup>3</sup> Appiano, Guerr. Civ., 11, 86; Dione Cassio, LXIX, II; Sparziano, II

<sup>4</sup> Letroune, Inscript. de l'Égypte, I, I53. 5 Miller, in Revue archéologique, 1870, vol. 21. pag. 313-318.

<sup>6</sup> Rosellini, Monumenti dell'Egitto e della Nubia, Monum. storici, vol. III, parte 12, pag. 216, ecc.; Campollion-Figeac, Epypte ancienne, pag. 467, 471, Paris 1839.

<sup>7</sup> Epigrafe, in Letronne, La statue vocale de Memnon, pag. 189-192.

<sup>8</sup> Strabone, XVII, 1, 46.

madre divina; e fu tenuto per una delle grandi maraviglie del mondo <sup>1</sup>. Molte epigrafi greche e latine, in prosa e in versi, scolpite sulle gambe e sul piedistallo serbano ancora più di cento nomi di personaggi greci e romani, prefetti di Egitto, giudici, ufficiali e soldati venuti ad ascoltare il miracolo; e tra essi i nomi di Adriano e della sua sposa Sabina. Una epigrafe latina ricorda l'impera-



Colosso di Memnone (Description de l'Egypte, Antiquités, vol II, pl. 20 e 22)

tore Adriano senz'aggiungere altro. Una in versi greci posta da una Giulia Balbilla narra che Memnone vedendo Adriano re del mondo, gli dètte il buon giorno anche prima del sorger del sole: poi quando il sole fu alto, il

<sup>1</sup> Tacito, Annal., II, 61; Letronne, loc. cit., pag. 43.

colosso con suono acuto come quello di un vaso di bronzo percosso salutò per tre volte l'imperatore, il quale gli rese il saluto. In altra epigrafe greca che dallo stile sembra della stessa poetessa, è detto che Memnone meno gentile con Sabina rimase muto alla sua prima visita. Quindi grande sdegno della regina. E Memnone per timore che anche il re si sdegnasse, e che una lunga tristezza prendesse la sua venerabile sposa, il giorno di poi a un tratto fece risuonare la sua voce divina attestando che si dilettava della compagnia degli Dei ().

Ad Alessandria Adriano fu accolto con lietissima festa, se dicono vero le medaglie in cui vedesi entrare con pompa trionfale e stringere la mano alla città che gli presenta i suoi omaggi, e fare con essa sacrifizi agli Dei del paese <sup>1</sup>.

(a) Vedi Description de l'Égypte, ou recueil des observations et des recherches qui ont été faites en Égypte pendant l'expedition de l'armée française, publié per les ordres de l'empereur Napolion le Grand. Paris 1809, vol. I. pag. 100-120: Letronne. La statue vocale de Memnon considerée dans ses rapports avec l'Égypte et la Grèce, Paris 1833. in 4° di pag. 274, e Inscriptions grecques et letines de l'Egypte, vol. II. pag. 316-419: Lepsius, Denkmäler aus Aegypten und Acthiopien, Berlin 1849, vol. VI. Per le epigrafi latine vedi anche Mommsen, Corp. Inscript. latin., III. pag. 9-14, n.°30-66.

La statua vocale, dopo aver parlato per circa due secoli e mezzo finchè restò mutilata, si tacque per sempre quando l'imperatore Settimio Severo la restaurò nell'intento di render vita alla religione morente. Strabone dapprima avea sospettato che il colosso parlasse per artificio di sacerdoti, e il sospetto fu accolto anche dai primi che nei tempi moderi i volsero ad esso gli studi. Oggi all'incontro è dalla scienza provato che il rumore di Memnone veniva dalla vibrazione del colosso monolite nel cambiamento di temperatura eagionato sopra di esso dai primi raggi del sole. Questo effetto naturale fu dalla scienza osservato sulle brecce in più luoghi. L'Humboldt lo notò sulle rive dell'Orenoco; e Chan pollion e altri sentirono risuonare nel medesimo modo i graniti lel palazzo di Karaak, e quelli Siene, del Sinai e dei Pirenei.

<sup>1</sup> Campollion-Figeac, loc. cit.

Egli riparò le rovine fattevi dai Romani nell'ultima guerra contro i Giudei sollevati, rese alla città gli antichi privilegi è ne concesse dei nuovi i: e come amatore di studi prese a cuore il Museo, antica istituzione scientifica e letteraria dei Lagidi, vi messe a capo Lucio Giulio Vestino, gran sacerdote di Alessandria e di tutto l'Egitto, stato suo maestro e segretario, e preside delle biblioteche greche e latine di Roma <sup>2</sup>; ascoltò i dotti e prese parte a loro dispute, e in questa gabbia delle Muse, come la disse Timone, rinchiuse altri sofisti e poeti <sup>3</sup> che nutriti a pubbliche spese parlavano e cantavano secondo le voglie e gli amori del principe.

Un'epigrafe in versi latini celebrando l'arrivo di Adriano in Egitto cantò il suo pio secolo e il ritorno degli uomini all'antica virtù 4: e un Pancrate cantò il principe gran cacciatore per avere ucciso un ingente leone di Libia, e con esso celebrò il suo bello Antinoo, e per premio fu ammesso nei Museo a godere la mensa eqiziana 5.

Ma a tutti non piacevano gli scandalosi amori del principe. Gli Alessandrini dopo averlo festeggiato all'arrivo 6, quando fu partito si burlarono dell'imperiale cinedo, e Adriano li chiamò razza sediziosissima, vanissima, ingiuriosissima, di mali costumi, intesa solo ad adorare come suo Dio il guadagno, con altri vituperi e rimproveri 7.

Mentre navigava sul Nilo perdè il suo bello Antinoo annegato casualmente nel fiume, come scrisse egli stesso, o sacrificatosi per la salute del suo amatore alla quale secondo il dire dei maghi occorreva una vittima. Ed egli

<sup>1</sup> S. Girolamo, in Euseb. Chron.; Vopisco, Saturnino, S.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Fabretti, Inscript. antiq., pag. 198, a. 479; Letronne, Recherches pour servir à l'hist. de l'Egypte, pag. 251; Matter, L'éco'e d'Alexandrie, I, pag. 206, 2° edit., Paris 184.

<sup>3</sup> Sparziano, 20; Timone, in Ateneo, XV, 41; Filostrato, Sofisti, 1, 22, 3, e 1, 25, 3.

<sup>4</sup> Corpus Inscript. latin., vol. Ill, n. 77.

<sup>5</sup> Ateneo, XV, 21.

<sup>6</sup> Eckel, Doctrina Num. vet , VI, 180-191.

<sup>7</sup> Vedi la lettera di Adriano a Serviano, in Flavio Vopisco, Saturnino, S.

femminilmente lo pianse con vergognoso dolore, e presso al luogo dove morì edificò col nome di lui la città di Antinopoli (Cheikh-Abad), lo fece Dio con templi, sacerdoti ed oracoli da lui stesso composti, e disse di vedere nel cielo la sua anima volata in un astro novellamente comparso, e per tutto il mondo gli dedicò simulacri. I Greci e gli Asiatici adulatori al potente si affaccendarono ad adorare l'imperiale Batillo con gli attributi di Bacco, di Mercurio; di Apollo, di Nume Egiziano, a festeggiarlo con giuochi solenni, a celebrarlo con medaglie ed epigrafi 1. Poi il suo culto venne anche a Roma: un collegio dei suoi cultori prese stanza a Lanuvio: la villa Tiburtina si empi dei ricordi di lui 2: e dappertutto se ne moltiplicaron le imagini in pitture, in bassirilievi, in statue e in busti marmorei che rimangono ancora in parecchi Musei ad attestare le eleganze dell'arte, e a perpetuare la memoria delle imperiali sporcizie (a).

L'imperatore tornò a Roma glorioso delle tante opere fatte in ogni provincia, dei confini afforzati con baluardi

<sup>(</sup>a) Winckelmann, Storia delle arti, lib. XII. cap. I, e Monumenti inediti, n. 179: Visconti, Musco Pio Clementino. l. tav. 7, Monumenti scelti Borghesiani, tav. 36, e Musce des antiques, vol. III, Busti, pl. 6; Levezow, Veber den Antinous dargestellt in den Kunstdenkmölern des Alterthums. Berlin 1808: Mongez, Iconographie romaine. III, p. 52-54; Righetti. Descrizione del Campidoglio, l. tav. 3, 60 e 93; Conze e Michaelis, Scavi di Elcusi, in Bull. Istit. arch.. 1860. pag. 179; Lenormaut, in Revue archéolog., 1874. vol. 28, pag. 217-219, pl. 17. Il nome di Antinoo rimane ancora con quelli di Adriano e Sabina sull'obelisco che stette nella Villa Adriana, e ora sorge sul Pincio. Rosellini, Monum. dell' Egitto, parte 1a, tom. Il. pag. 449; Nibby, Roma antica, II, 275.

<sup>1</sup> Pausania, VIII, 9, 7-8; Sparziano, 11; Dione Cassio, LXIX, 11; Eckel, Doctr. Numvet., VI, 528-539; Corpus Inscript. graec., n. 248, 233, 2300, ecc.; Mionnet, II, 57, 97, 160, 403, 417; Flemmer, De itiner. Hadriani, pag. 117-125; Cohen, Méd. frapp. sous Vemp. rom., vol. 11, pag. 276.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ovelli, Inscr., n. 823; Viola, in Giornale Arcadico, 1820, vol. VI. p. 207-213; Ratti, Sopra un'antica iscrizione rinvenuta nel territorio di Civita Lavinia, spettante alla città di Lavuvio, in Accadem. rom. d'archeologia, 1825, vol. 11, pag. 437-461; Henzen, n. 6086.

e colonie, della pace mantenuta per via di alleanze, di amicizie e di doni, degli sforzi fatti a procurare l'unità dell'Impero, alla quale pare mirasse anche collo studio posto ad aprire più larga via al diritto della cittadinanza.

Vi hanno ricordi di privilegi concessi ai decurioni, e ai municipii, che poterono ricevere eredità fidecommissarie e legati 2. Adriano in varie maniere favorì parecchie città 3, i cui oneri par che scemasse anche ordinando in altro modo le poste 4, mentre d'altra parte si vede come egli studiasse di porre i privilegi delle città al di sotto degli statuti imperiali 5. Di più, o fossero i municipii stessi, che per adulare all'imperatore menomavano la propria libertà dando a lui e ai suoi alcuni degli ufficii municipali, o fosse Adriano, che per suoi fini volesse entrare dappertutto, lo vediamo pretore in Etruria, dittatore ed edile, e duumviro nelle città latine, quinquennale in Italica sua patria e in Adria, demarco a Napoli, e arconte ad Atene 6: e una epigrafe ricorda distintamente il suo duumvirato a Minturna 7. Oltre a ciò, nell'amministrazione delle faccende municipali eravi anche l'ingerenza dei curatori imperiali, della cui sorveglianza incontrasi il primo esempio sotto Traiano chė a questo effetto mandò a Bergamo P. Clodio Sura, trasferito poi da Adriano a Como col medesimo ufficio 8: e si moltiplicarono da ogni parte in appresso, e a poco a poco tolsero via l'indipendenza amministrativa delle città.

Egli attese con cura particolare alle leggi, e fu lodato

<sup>1</sup> Gaio, Instit., I, 30, 77, 80, 81 e 92; Sparziano, Adr., 21.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Digest., XLVIII, 19, 15; Ulpiano, Fragm., XXII, 5, e XXIV, 28; Walter, Storia del diritto di Roma, 644.

<sup>3</sup> Dione Cassio, XLIX, 5

<sup>4</sup> Sparziano, 7. Conf. Naudet, De l'administration des postes chez les Romains, p. 11.

<sup>5</sup> Ulpiano, Fragm, in Caillet, De ratione in imperio romano ordinando ab Hadrian imp. adhibiti, pag. 106.

<sup>6</sup> Sparziano, 19; Dione Cassio, LXIX, 16.

<sup>7</sup> Orelli, 3817; Mommsen, Inscript. Regni Neapol., 4059.

<sup>8</sup> Orelli, Inscript., n. 3898; Henzen, Sui curatori delle città, in Ann. Istit. arch., 1851, p. 11.

per lo studio posto nel render giustizia, nell'esercizio della quale tenne per massima che nei maleficii si guarda alla volontà non all'esito (a), e che quindi può assolversi chi uccise senza intenzione di uccidere, e che all'incontro chi feri per uccidere debbe condannarsi quale omicida, quantunque non venisse morte dalla ferita 1. Vigilava i magistrati, e sovente giudicò da sè stesso, assiso tra consoli e pretori, e si cinse dei più valenti giureconsulti, come Giulio Celso, Salvio Giuliano, Nerazio Prisco, alle opinioni dei quali dètte con un rescritto autorità maggiore di quella che avessero prima?. Usò specialmente dell'opera di Salvio Giuliano, giureconsulto allora più famoso d'ogni altro, per compilare l'editto perpetuo, che fu una specie di codice, nel quale si raccolsero ordinati, compendiati e commentati tutti gli editti precedenti dei pretori, degli edili e proconsoli, e si fissò in modo positivo il diritto onorario, così appellato, perchè veniva da editti di magistrati esercenti gli onori. È attestato che l'imperatore stesso prese parte a quest'opera, da cui, tolte via le incertezze provenienti dalla grande varietà degli editti, fu resa più determinata e più chiara la scienza. E pare anche che per essa fosse preparata la via a dar leggi uguali alle province, e che quindi venisse dallo stesso concetto di rendere più unito l'Impero 3.

Ai senatori vietò di pigliare i tributi in appalto 4: e tra i suoi provvedimenti migliori furono quelli diretti a

<sup>(</sup>a) In maleficiis voluntas spectatur, non exitus. Digesto, XLVIII, 8, 14.

<sup>1</sup> Digest., XLVIII, 8, 1, § 3.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sparziano, 18, 21, 22; Dione Cassio, UXIX, 7; Gaio, I, 7; Orelli, Inscr., 2359; Mommsen, Inscr. Regn. Neap., 4931, e Borghesi, ivi; Sickel, De Neratio Prisco icto, Lipsiae 1788; Viertel, De vitis ictorum, Königsberg 1868, pag. 26-30; Walter, loc. cit., 409.

<sup>3</sup> Giustiniano, Cod., 1, 17, 2, III, 33, 15, IV, 5, 10; Eutropio, VIII, 9; Eusebio, Chron.; Eineccio, De Salvio Iuliano ictorum sua aetate coryphaeo, Halle 1732; Biener, De Salvii Iuliani meritis de edicto praetorio rite aestimandis, Lipsiae 1809; Ortolan, Hist. de la législation romaine, Paris 1844, pag. 263, 3° édition; Rudorff, Edicti perpetui quae reliqua sunt, Lipsiae 1869.

<sup>4</sup> Dione Cassio, LX1X, 16.

procurare che i servi fossero più umanamente trattati, rinnovando e allargando gli ordini di Claudio, vietanti ai padroni di uccider gli schiavi, e sottoponendoli, come gli altri uomini, al giudizio dei tribunali. Relegò per cinque anni una matrona, che per lievi cagioni aveva atrocemente torturato le ancelle; proibì di adoperare a capriccio i tormenti; e, mitigando il feroce senatoconsulto silaniano che dannava a morte tutti i servi della casa in cui fosse stato ucciso il padrone, statuì che si desse la tortura soltanto a quelli, che per la vicinanza potevano aver cognizione del delitto. Vietò pure di vendere uomini e donne a maestri di gladiatori e a ruffiani, e tolse via gli ergastoli, orribili carceri, in cui i servi erano rinchiusi a lavori forzati 1. Tra gli ordini dei tanti rescritti con cui prese a riformare e regolare ogni cosa (a), è notevole lo studio posto a toglier via con minacce di morte il barbaro uso della evirazione forzata o volontaria dei servi e dei liberi 2: e fra le sue opere buone debbe ricordarsi anche l'aver provveduto agli alimenti dei fanciulli poveri, allargando gli ordini dati già da Nerva e Traiano, e fissando che i maschi si nutrissero fino a 18 anni, e le femmine fino a 143.

Onde è giustizia concludere che Adriano, valente amministratore, fece molto bene al mondo: ma da ciò non viene che egli sotto il rispetto della onestà e della bontà debba esser posto alla pari con Traiano e coi due Antonini suoi successori, che furono chiamati i santi del paganesimo. Stranezze dispotiche e voglie crudeli non di rado gli stravolgevano l'animo: e dopo aver detto delle

<sup>(</sup>a) I rescritti di Adriano furono recentemente riuniti dall'Haenel nel Corpus legum, pag. 88-101.

<sup>1</sup> Sparziano, 18; Digest., I, 6, 2, e XLVIII, 18, 1.

<sup>2</sup> Digest., XLVIII, 8, 4, § 2.

<sup>3</sup> Sparziano, 7; Digest., XXXIV, I, 11.

sue opere buone, la storia imparziale debbe ricordarne le tristizie e i malvagi costumi.

Sparziano tocca delle contradizioni di esso, dicendolo severo, lieto, piacevole, grave, lascivo, lento, avaro, liberale, simulatore, crudele, clemente, vario in ogni cosa 1: e si citano più fatti che stanno a conferma di questa varietà di contegno.

Dapprima fece mostra di grande clemenza, nè volle uccidere alcuni cittadini, che altri accusava come sospetti di tentar novità 2: e appena salito sul trono, lungi dal perseguitare i vecchi nemici, disse ad uno dei più crudi: Tu l'hai scampata perchè io sono imperatore 3; e si mostrò cortese alla donna che per via gli chiese giustizia, e apertamente gli rammentò che chi regna deve sempre ascoltare i richiami 4.

Fra le sue sentenze che altri raccolse, molto notevole è la risposta data ad un figlio il quale negavasi di dare alla madre una parte del congiario avuto dall'imperatore. Se tu non riconosci la madre, disse egli, neppure io riconosco te per cittadino romano <sup>5</sup>.

Pure ebbe anch'egli le ore del despota, che quasi sempre vengono a chi non ha freno di leggi. E se è vero, come giurava, che non uccise i quattro personaggi che al principio del suo regno gli congiurarono contro, è detto che in appresso uccise altri, mosso da animo sospettoso e crudele <sup>6</sup>, e dopo essere stato degnevole coi cittadini ammettendoli agli imperiali conviti, e affabilissimo coi più umili, e cortese oltremodo agli amici, che visitava infermi, e aiutava e onorava in tutte le guise <sup>7</sup>,

<sup>1</sup> Sparziano, 14.

<sup>2</sup> Sparziano, 5.

<sup>3</sup> Sparziano, 17.

<sup>4</sup> Dione Cassio, LXIX, 6.

<sup>5</sup> Vedi Dositeo, Hadriani sententiae, 11

<sup>6</sup> Dione Cassio, LXIX, 3 e 23; Sparziano, 20.

<sup>7</sup> Sparziano, 9 e 20; Dione Cassio, LXIX, 7.

finì col trattarli tutti come nemici, e alcuni ridusse alla estrema miseria, altri forzò a uccidersi, e altri vituperò con libelli famosi, e perseguitò anche quelli cui doveva l'Impero. Da ultimo tenuto come nemico Celio Azziano, già suo tutore, che con Plotina molto operò per farlo salire; perseguitato Marzio Turbone, uomo di severi costumi e prode soldato, benemerito per segnalati servigii resi allo Stato e al principe: altri con vari pretesti proscritti, e poscia fatti ammazzare <sup>1</sup>. Con trista curiosità voleva sapere ciò che facevasi in casa degli amici, e mandava spie a esplorare: e, violando le lettere, scopriva i segreti domestici di mogli e mariti <sup>2</sup>.

Promosse gli studi a Roma, in Grecia, in Egitto, ma anche dagli studi che fanno l'uomo più mite prese occasione ad atti crudeli. Dicemmo che fino da giovinetto era stato studiosissimo dei Greci. Sulle prime per esser vissuto in provincia non pronunziava bene il latino, e ne fu beffato nella Curia, quando parlava o leggeva a nome di Traiano; ma poscia si corresse di questo difetto, e riuscì valente oratore, e si citano parecchie orazioni di lui e altri scritti 3. Ebbe prodigiosa memoria, e poteva ripeter tutto un libro letto solo una volta. Al tempo stesso scriveva, dettava, ascoltava, conversava cogli amici 4. Scrisse poemi, rispose in versi agli altrui epigrammi, fece versi pei suoi sconci amori, e coi versi accompagnò Plotina al sepolero 5. Attese a tutti gli studi e a tutte le arti: cantava di musica, suonava di lira, dipingeva, modellava, architettava, pretese a mago ed astrologo, vantavasi di saper tutto, ed era cupido di gloria così che scrisse la propria vita e le sue lodi, e le fece pubblicare

<sup>2</sup> Dione Cassio, LXIX, 5; Sparziano, 11.

<sup>1</sup> Sparziano, 1, 8, 9 e 15; Dione Cassio, LXIX, 1 e 4.

<sup>3</sup> Sparziano, 3; Dione Cassio, LXIX, 3; Gellio, XVI, 13; Carisio, II; Digest., V, 3, 22 e 10, XXXVIII, 17, 0; Gaio, II, 285; Meyer, Oratorum roman. fragm., p. 372, Parisis 1837.

<sup>4</sup> Sparziano, 20.

<sup>5</sup> Dione Cassio, LXIX, 3 e 10; Sparziano, 11; Apuleio, Apologia, 11.

col nome di un suo liberto. Aveva corte di filosofi, grammatici, retori, musici, medici, geometri, architetti, pittori, e alcuni ne intrattenne con provvisioni e con gradi onoratamente, e, come Vespasiano, ai medici e retori e grammatici e sofisti in più luoghi dètte immunità 1: ma quando alcuno diveniva famoso lo cacciava da sè, lo perseguitava, lo infamava con satire atroci, perchè aveva l'insania di voler passare per primo in tutto, e invidiava la fama di ogni altro. Ebbe invidia anche ai morti, famosi per bontà o per ingegno: e tentò di screditare la memoria di Tito, affermando che aveva avvelenato Vespasiano per pigliarsi più presto l'Impero: e avrebbe voluto toglier di seggio Omero, per mettere in luogo di esso Antimaco, come pure insolentemente giudicava Platone, e preferiva Catone a Cicerone, Ennio a Virgilio, e Celio a Sallustio. Tutto ciò poteva semplicemente essere effetto di gusto non buono: ma nel suo grado non riusciva a conclusioni innocenti la mania di imporre agli altri i suoi gusti letterarii ed artistici, quantunque non gli fosse difficile trovare applausi ad ogni sua bizzarria, per le ragioni che mossero Favorino, il quale, ripreso da alcuni amici perchè cedesse ad Adriano sopra una parola usata da buoni scrittori, rispose argutamente: Gran torto avete, amici miei, a non volere ch'io tenga pel più dotto del mondo l'uomo che ha trenta legioni ai suoi comandi. E una delle cose di cui questo stesso Favorino faceva maraviglia, era di esser vivo a malgrado del suo disaccordo col principe 2.

Indegnissimo il modo con cui trattò Apollodoro, architetto del Fôro e della colonna traiana, col quale aveva antiche cagioni di odio. Mentre Traiano un di ragionava

1 Sparziano, 16; Digest., L, 4, 18, 30.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sparziano, 15 e 16; Dione Cassio, LXVI, 17, LXIX, 4; Aurelio Vittore, De Caesar., 11; Filostrato, Sophist., 1, 8, 2; Ammiano Marcellino, XXX, 8, 10; Sainte-Croix, Sur le goût de l'empereur Adrien pour la littérature et les arts, nelle Mêm. de l'Acadêm des Inscriptions et bell. lett., vol. 19, pag. 143; Marces, De Fuvorini Arelatensis vita, studiis, scriptis, Traiecti ad Rhenum (Urecht, 1853, pag. 20.

di opere d'arte col grande architetto, Adriano ivi presente disse, a quanto pare, qualche grande schiocchezza. Onde Apollodoro gli rispose: Va a dipingere le tue zucche, perchè in questo tu non capisci nulla. Adriano non dimenticò mai quella parola. Appena che fu divenuto potente con sua lettera invitò il grande ingegnere ad aiutarlo colla sua scienza nel rinnovamento delle macchine da guerra, ed egli messosi all'opera costruì migliori congegni da crollar mura, da edificar torri e ponti, trovò strumenti più facilmente movibili, e nuovi modi per riparare i soldati dagli strali nemici, e mandò all'imperatore disegni e modelli e artefici ammaestrati a questi lavori, e con modeste e gentili parole si disse felice degli ordini avuti 1. Dopo questi segnalati servigi, non sappiamo per quale delitto, si vede il valentuomo cacciato in esilio, ove Adriano gli mandò il suo disegno del tempio di Venere e Roma, come a mostrargli che potevano farsi grandi opere anche senza di lui, e gli chiese il parer suo. Apollodoro trovò da criticare sotto più rispetti il disegno, e quanto alle statue di Venere e Roma, poste a sedere in una cella del tempio, notò esser più grandi di quello che comportasse il luogo, e aggiunse che se volessero alzarsi e uscire non sarebbe loro possibile. E il principe rispose da par suo alla critica, mandando assassini a uccidere il libero artista 2.

Questo tempio di Venere e Roma, fondato, come mostrano le medaglie, ai 21 di aprile (874 di R., 421 di G. C.), anniversario della fondazione di Roma, sorgeva sulla Via Sacra presso all'anfiteatro Flavio: e rimangono anche oggi i ruderi delle due celle, e, giacenti sul suolo, le grandi colonne di granito, che servivano a sostegno di un magnifico portico ai fianchi del tempio. Sappiamo che l'edifizio,

<sup>1</sup> Vedi, Poliorcetica excerpta ex libris Apollodori, in Veterum Mathematicorum opera, Parisiis 1693, pag. 13 e segg.

<sup>2</sup> Dione Cassio, LXIX, 1. Conf. Sparziano, 19.

678 [Lib. VII.



Ruderi del tempio di Venere e Roma (Da Fotografia).



Rista trazione del tempio di Venere e Roma col colosso di Nerone presso all'Anfiteatro (Canina, Edif., II, tav. 55 A.)

splendido di preziosi marmi, era dei più belli e grandi di Roma; e anche le sue rovine attestano del gusto e della magnificenza di Adriano: ma, come fu con ragione osservato, il sangue d'Apollodoro contamina tutto <sup>1</sup>.

In Roma Adriano restaurò il Panteon, i Septi, la Basilica di Nettuno, molti templi, il Fòro di Augusto, le Terme d'Agrippa, ne fece altre nuove dove si rinvennero antichi dipinti: e dal collegio degli auguri fece ristabilire i termini del pomerio <sup>2</sup>. Dedicò un tempio a Traiano, quantunque sia detto che per invidia al vincitore dei Daci rovinasse il teatro da lui eretto nel Campo Marzio; e pare anche che allargasse il Fòro Traiano <sup>3</sup>.

Tra le sue opere nuove di primo ordine è il Mausoleo, costruito presso al Tevere per sè e pei successori, perchè agli imperiali cadaveri non rimaneva più luogo nel sepolero d'Augusto 4. Fu una mole superba, sorgente altissima in forma rotonda sopra un dado quadrato, coperta di grandi massi di marmo e coronata di statue di egregio lavoro, tra le quali levavasi colossale quella dell'imperatore nel centro: capolavori, che poscia nelle guerre dei barbari servirono di armi da lanciare contro gli assalitori, e i Greci le avventarono contro i Goti 5. E quindi nella lunga notte della barbarie il superbo sepolcro fu mutato, col nome di Castello S. Angelo, in fortezza, da cui Italiani e stranieri travagliarono la città caduta dalla sua prima grandezza: e successivamente, spoglio dei suoi ornamenti, vide violenze fatte e patite da papi e baroni; fu stanza a Crescenzio, a Marozia, a Cola di Rienzo . Poi divenne una trista prigione papale

<sup>1</sup> Nibby, Roma antica, II, 723; Ampère, L'empire rom. a Rom?, II, pag. 191.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sparziano, 19; Grutero, 198, 1; Orelli, n. 811; Braun, in Annal. Istit. archeolog., 1840, pag. 164

<sup>3</sup> Sparziano, 9, 19; Bunsen, in Annal. Istit. archeolog., 1887, par. 11.

<sup>4</sup> Dione Cassio, LXIX. 23; Canina, Edifizi, III, pag. 148-154, e IV, tav. 285.

<sup>5</sup> Procopio, I, 22, III, 36, 1V, 33.

<sup>6</sup> Nibby, loc. cit., II, 488-518.

destinata a strazio di chiunque contrastasse al dispotismo dei preti. E da ultimo noi lo vedemmo al tempo stesso prigione e fortezza e corpo di guardia francese fino al 1870, in cui la nostra sacra bandiera inalberatavi dai soldati italiani, dalle alture dell'antico sepolcro annunziò al mondo la morte del mostruoso governo dei preti, e la fine di ogni signoria forestiera in Italia.

Presso a questa superba mole l'imperatore edificò il



Marsol o di Adriano rappresentato nella sua intera architettura col ponte Elio nella sua fronte (Canina, Edif., IV, 285).

Ponte Elio che oggi chiamasi Ponte Sant'Angelo, e anche un circo per celebrare nell'874 il natale di Roma!. Molte delle opere di Adriano furono fatte per servire

<sup>1</sup> Sparziano, 19; Dione Cassio, LXIX, 23; Canina, Sul Circo edificato da Adriano vicino al suo Mausoleo, negli Atti dell'Accademia Romana d'archeologia, 1812, vol. X, pag. 433-451, e Edifizi, 111, pag. 56, e 1V, tav. 192 e 239.

ai gusti e al fasto di lui, quantunque sia detto, quasi a indicare modestia, che non gli piaceva di scrivere il suo nome sui monumenti. Fece sepoleri a' suoi cani e cavalli, e una città costruì, come sopra fu detto, per ricordare le sue valentie alla caccia, per la quale aveva amore furioso (a).

A dimostranza di fasto, e a sfogo dei suoi piaceri di artista, fece lungo lavoro la grande sua villa sul declivio dei colli Tiburtini, ove, in uno spazio di più miglia di giro raccolse le memorie e le imitazioni delle più belle maraviglie vedute nei suoi viaggi in Grecia e in Egitto. Con curiosità infaticabile aveva voluto vedere tutte le cose più singolari lette sui libri intorno ai vari paesi. Salì di notte l'Etna per contemplare dall'alto il sorgere del sole, che dicevasi mostrare di colà i colori variati dell'arco baleno, e perciò stesso salì anche il monte Cassio (Djebel Okrab), presso Antiochia 1. Nei viaggi prese le più belle opere d'arte, che potevano trasportarsi, e delle altre recò seco l'imagine, e le ricostruì nella gran villa. Ivi rifece il Liceo, l'Accademia, il Pritaneo e il Pecile d'Atene, il Canopo d'Egitto, e vi aggiunse tre teatri, una palestra, un ninfeo, una biblioteca, un natatorio, uno stadio, e con più altri edificii un grande e splendido palazzo d'abitazione. Una profonda valle fra Tivoli e la villa, chiamavasi Tempe. Vi erano acque cadenti dall'alto, e due rivi scorrenti ivi presso furono chiamati Cefiso ed Ilisso. Alle falde del colle furono scavate quattro vie sotterranee per rappresentare l'inferno. Non lungi si vedevano gli Elisi,

e in tutto il colle fiorivano vaghi giardini, ricchi delle piante rarissime raccolte da ogni regione del mondo.

<sup>(</sup>a) Sparziano, 20; Dione Cassio, LXIX, 10. Un'epigrafe che è sospetta all'O elli (821) celebra la velocità di Boristene suo cavallo da caccia.

<sup>1</sup> Sparziano, 13, 14 e 17; Vignoli, De Columna Antonini Pii, cap. 7, pag. 123 e segg. Conf. Strabone, XVI, 2, 8; Plinio, V, 18 (22); Solino, cap. 36.





Villa Adriana, Ruderi del palazzo imperiale (Canina, Elif, VI, tav. 156 e 158





Teatro e Odeo (Canina, Edif., VI, 151 e 152).

Grande anche la ricchezza delle opere d'arte: gli cdifizi rifulgevano di marmi preziosi nelle pareti, e di squisiti mosaici nei pavimenti. Innumerevoli le statue ritraenti Dei, eroi, e massime Antinoo. Di tutte le quali splendidezze non rimane ora che una grande rovina, da cui uscirono più capolavori di statuaria, e fregi squisiti e maravigliosi mosaici, trasportati ad adornare i musei, e molte opere egiziane, vere o imitate <sup>1</sup>.

Altrove dicemmo che Adriano pose ogni studio a mantenere e anche a comprare la pace. Ora vuolsi aggiungere che una guerra terribile arse durante il suo regno, e che egli la combattè fieramente ed esterminò gli avversarii. Quella guerra fu l'ultimo atto disperato di un popolo per riconquistare la sua indipendenza, fu l'ultimo grido della nazione giudaica.

Adriano ebbe desiderio ardente di conoscere le varie religioni dei popoli. In Grecia si iniziò ai minori e ai maggiori misteri di Eleusi, e gli istituì anche a Roma 2: fu detto che pensasse a porre tra gli Dei anche Cristo 3, e le tradizioni giudee pretendono che dapprima si facesse proselita della legge mosaica. Ma, anche senza credere a questo, può tenersi probabile che, mosso dalla sua curiosità naturale, e dal desiderio di conoscere i costumi e tutte le forze del popolo che avea resistito a Roma con tanta energia, nel suo soggiorno di Siria cercasse gli ordinamenti religiosi di esso, per aver modo più facile a compierne la distruzione 4. Egli tolse a Gerusalemme

<sup>1</sup> Sparziano, 23; Aurelio Vittore, De Caes., 11; Iconographia villae Tiburtinae Hadr. Caes. olim a Pyrro Ligorio delineata et descripta, postea a Fr. Continio recogn., Romae 1751; Nibby, Descrizione della villa Adriana, Roma 1827, e Dintorni di Roma, III, 647-706; Muller, Roms Cumpagna in Beziehung auf alte Geschichte. Dichtung und Kunst., Leipzig 1824, vol. 1, pag. 178-204; Lepsius, in Annal. Istit. archeolog., 1837, pag. 168; Canina, Edifizi, vol. V, pag. 152-193, e VI, tav. 148-175.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sparziano, 13; Aurelio Vittore, De Caes., 14; Dione Cassio, LXIX, 11; Corsini, Fasti Attici, 11, pag. 110; Flemmer, De itineribus Hadriani, pag. 23-40 e 48.

<sup>3</sup> Lampridio, Alessandro Severo, 43.

<sup>4</sup> Salvador, De la domination romaine en Judée, 11, 306.

anehe l'antico suo nome, ponendovi una colonia, ehe ehiamò Elia Capitolina. Fece un tempio a Giove dove sorgeva il tempio di Dio, e di più vietò ai Giudei di circoneidere i figli 1. Queste furono le cause immediate dell'ultima sollevazione, di eui partì il segnale da Tiberiade, ove stava l'assemblea dei dottori eon Akiba, rabbino o maestro, che fu l'anima a eui tutti i eapi dell'insurrezione servirono successivamente di braccio. E il suo nome rimase venerato dall'intera nazione, perchè lavorò tutta la vita a liberare la patria, e pose i primi fondamenti della nuova legge del popolo schiavo e disperso, e a lui è attribuita la Kabbala, dettata nell'oseuro linguaggio necessario a cospiratori 2.

Lo scoppio della sollevazione generale fu preceduto da ma 885, di G. C. 132. sforzi particolari di bande insorte e afforzate sulle montagne. La nazione tutta eorse alle armi capitanata da Bareocheba, il figlio della stella, cui Akiba pose in mano il bastone del comando, la spada di Dio e del popolo: e tre anni di terribile resistenza mostrarono quanta fosse la sua energia, quanto il suo senno di guerra. Fu detto che la sua bocca vomitava fiamme 3, allegoria orientale, significante la potenza che egli aveva a infiammare i suoi partigiani. Afforzò città, villaggi, borgate e ogni luogo atto a offesa e difesa, e scavò vie sotterranec per avere sicuro passo da un luogo all'altro; fece rappresaglie feroci contro Tinnio o Tincio Rufo, governatore romano della Giudea, che mise le mani nelle robe di tutti, e alla fine rimase sconfitto: e l'insurrezione in breve si allargò, e agitò, dice Dione, quasi tutta la terra. Adriano, intento ad usare ogni provvedimento atto a schiaceiarla, chiamò dalla Britannia Giulio Severo (a), il duee più

<sup>(</sup>a) Dione Cassio, LXIX. 13. Una iscrizione mutilata pare che ricordi

<sup>1</sup> Dione Cassio, LXIX, 12; Sparziano, 11.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Salvator, loc. cit., II, 543.

<sup>3</sup> S. Girolamo, Advers. Ruff., lib. 3.

grande di questa età, il quale seguendo le arti di Vespasiano, evitò gli scontri generali di nemici che la disperazione faceva tremendi, li battè separatamente, chiuse loro le vettovaglie, ed entrato nelle fortezze metteva tutti a filo di spada. Il centro della rivolta e delle operazioni di guerra fu a Bitter, presso Gerusalemme, ove gli assediati sopportarono tutti gli orrori della fame e della sete con eroico coraggio. Akiba, ivi rinchiuso, animò colla sua energia gli ultimi martiri della libertà nazionale. Presa la fortezza d'assalto, Barcocheba perì colla spada alla mano, e Akiba, caduto in potere dei nemici, fu tratto al supplizio con gli altri dottori, che avevano fatto parte del consiglio di difesa. Lo serbarono a perir l'ultimo: vide gli strazi dei suoi infelici compagni, e poscia, lacerato con uncini di ferro, morì intrepidamente ripetendo che l'Essere è Dio 1.

La tradizione narrò di milioni di uomini uccisi, e di torrenti di sangue grandi così che trasportavano macigni, e di un gran muro costruito da Adriano con le ossa dei morti. Incalcolabile il numero dei periti di malattie e di fame. Secondo Dione i Giudei ebbero 580 mila morti di ferro, e furono prese loro 50 fortezze e distrutti 985 villaggi (°). Tutto ciò può credersi facilmente ingrandito,

la legazione di lui in Britannia. Vedi Borghesi, Burbuleio, in Opere, vol. IV, pag. 166, e Hübner. Inscr. Brit. lat., n. 276, Altre epigrafi ricordano tra i duci C. Nummio Costante, e Q. Lollio Urbico premiati da Adriano di corona aurea, di collane, di armille e di falere per loro prodezze nella guerra giudaica. Vedi Orelli, 832; Henzen. 6500.

(a) Dione Cassio. LXIX. 13-14: Eusebio, Hist. Eccles., IV, 6, e Chron. conf. Frontone. Epist., II, 96. Di questa guerra scrisse particolarmente il Münter, Der jüdische Krieg unter Trajan und Hadrian, Altona 1820. Vedi anche Tillemont. Hist. des empercurs, vol. II, pag. 285-294; Borghesi. loc. cit., pag. 165-168. Per le monete che si riferiscono ad essa, vedi Flemmer. De itineribus Hadriani, pag. 97-104.

<sup>1</sup> Salvador, loc. cit., II, 576.

ma riman certo che senza numero furono le calamità che accompagnarono e seguirono la guerra. La Giudea fu ridotta a deserto, e i molti prigioni andarono venduti alle fiere di Terebinto e di Gaza 4. Furono moltiplicati i provvedimenti e i decreti per estinguere affatto il sentimento della patria presso i Gindei, cui fu vietato di avvicinarsi a Gerusalemme: e solo più tardi gli esiliati poterono comprare il permesso di piangere una volta l'anno sulle rovine della santa città, nell'anniversario della sua distruzione (a). E quindi la memoria di Adriano (a cui pare che pel compimento di questa guerra fosse cretto un monumento pubblico a Roma) (1) rimase piena di abominazione, e il suo nome fu pronunziato con orrore nelle solennità dei Giudei 2. Anche i Cristiani furono insultati nella vittoria: posto un porco di marmo sulla porta della città rimpetto alla grotta di Betelem, convertita in tempio di Adone, mentre statue di Venere e di Giove sorgevano sul Calvario e sul santo sepolero (°).

Quanto ai costumi di Adriano sappiamo che egli fu adultero, e non rispettò neppur l'onore degli amici. Ma sotto questo rispetto meglio d'ogni altra cosa ce lo mo-

<sup>(</sup>a) S. Givolamo, In Sophon., 2.... Excepto planetu prohibentur ingredi Ierusalem, et ut ruinam suae eis flere liceat civitatis pretio redimunt.... Videas in die quo capta est a Romanis et diruta I rusalem, venire populum lugubrem, connuere decrepitus mulierculus et senes pannis annisque obsitos.... plangere ruinas templi, etc.... Adhue fletus in genis et livida brachia et sparsi cineres; et miles mercedem postulat, ut illis flere plus liceat.

<sup>(</sup>b) Vedi il frammento di una iscrizione trovata negli sgombri del Tabulario. Bullett. Istit. archeolog., 1851, pag. 107. e Henzen. 5457.

<sup>(°)</sup> Eusebio, Chron. Il tipo di un porco, a dispregio dei riti giudaici, si vede anche sopra le monete di Elia Capitolina. Vedi Cavedoui, Spicilegio Numismatico, pag. 284, e Bullett. Istit. archeolog., 1838, pag. 137, e Tillemont, loc. cit., pag. 295.

<sup>1</sup> Chronicon Alexandricum, pag. 598

<sup>2</sup> Salvador, II, 506.

strano i suoi infami amori per Antinoo, di cui toccammo di sopra. Per causa di esso visse in discordia con sua moglie Giulia Sabina, nipote di Traiano, la quale sposata, con lieve assenso di questo, per favore di Plotina, gli aveva resa più facile la via dell'Impero <sup>1</sup>. È affermato



Sabina moglie di Adriano (Mongez, Icon, Ron., XXXVIII, 4)

che l'afflisse con trattamenti servili, e che accusandola di umore difficile e aspro diceva l'avrebbe ripudiata se fosse stato in condizione privata. Ed ella pure dolevasi

<sup>1</sup> Sparziano, Alriano, 2.

fieramente di lui, e corse voce che dicesse di aver fatto ogni sforzo per non dargli un figliuolo, il quale venendo da tale uomo sarebbe nato a rovina del genere umano. Fu detto pure che alla fine la facesse morire <sup>1</sup>. Non sappiamo quanta parte di vero sia in questi rumori: ma sono certe le atroci ingiurie che egli fece alla moglie coi suoi sconci amori, colle sue follie per la bellezza maschile, ed è certo che Sabina non potè avere affetto per lui. Se egli allontanò dalla corte Svetonio Tranquillo, e gli altri che trattavano troppo familiarmente con lei <sup>2</sup>, ciò non prova l'affetto del marito, ma la cura del principe pel decoro della casa imperiale: e questo stesso e non altro dimostrano le medaglie, e i fastosi monumenti in cui l'imperatore e l'imperatrice sono figurati in compagnia della Concordia e sotto le sembianze di Marte e di Venere (<sup>a</sup>).

Da ultimo Adriano si ritirò alla villa di Tivoli, e ivi attendeva a opere di smodato lusso, a sontuosi conviti, a lascivie. Ma poco durarono i suoi godimenti. Una malattia irrimediabile gli straziò crudamente la vita: e allora, impaziente del dolore, dètte in strani furori e diventò ferocissimo anche contro i più cari; e tolse di mezzo più senatori, alcuni apertamente, altri per mezzo d'insidie. Uccise Serviano, suo cognato, in età di 90 anni, e Fosco, nipote di questo, in età di 18, accusandoli di tentar novità, perchè non approvavano la scelta del successore all'Impero, la quale era biasimata da tutti. E Serviano spirò, pregando gli Dei che non concedessero la morte al suo uccisore, quando più la cercasse 3.

<sup>(</sup>a) Vedi Cohen, Monn.. II. p. 265-266; Braun, Adriano e Sabina, Bassorilievo del Museo Chiaramonti, in Annal. Istit. arch., 1839, pag. 243, tav. agg. L. Sabina in figura della Concordia, e ornata di diadema è in una statua illustrata da E. Q. Visconti nei Monum. scelti Borghesiani, tav. XXXVI, n. 1.

<sup>1</sup> Aurelio Vittore, Epit., 14; Sparziano, 11 e 23.

<sup>2</sup> Sparziano, 11.

<sup>3</sup> Dione Cassio, LXIX, 17; Sparziano, 15 e 23.

A successore avea destinato per via di adozione L. Annidi Ro-Ceionio Commodo Vero, chiamato d'ora in poi L. Vero ma 889, di Elio Cesare, un giovane a lui caro per la molta bellezza e, al dire dei malevoli, per turpi commercii. E il fatto in celebrato con solenni feste, con grandi ginochi nel Circo, e ricchi congiarii: i soldati ebbero 300 milioni di



Elio Cesare Righetti, Campid., I, 14).

sesterzi, e nulla fu lasciato di ciò che potesse eccitare la pubblica gioia, quantunque il successore adornato della pretura e mandato a governare in Pannonia, e poi fatto console, fosse uomo da non promettere alcun bene di sè

nel governo del mondo. Le mollezze più rare erano suo studio precipuo: inventò un pasticcio squisito, che ad Adriano piaceva moltissimo. Fra i suoi raffinamenti era pure un letto ripieno di foglie di rose, ove, profumato di odori persiani, giaceva colle sue concubine coperto d'un velo di fiori di giglio. Suoi libri prediletti erano gli Epigrammi di Marziale e i versi più licenziosi di Ovidio. Vestiva da Amori gli schiavi destinati a servirlo. Ai suoi corrieri metteva le ali, perchè rassomigliassero gli Amori. Alla moglie, dolente delle sue infedeltà, rispondeva che la sposa si tiene per titolo di dignità, non per cagione di piacere. Dal che vediamo quali beni fossero per venire all'Impero da questa adozione. Ma i disordini presto portarono via questo novello Cesare, che finì d'un ribocco di sangue, e come Antinoo, suo collega in turpitudini, ebbe anch'egli statue colossali e templi in tutto l'Impero 1.

Dopo fu adottato Tito Aurelio Fulvo Boionio Antonino Anni di Ro- (13 febbraio), che poi con singolare bontà onorò il trono, ma 801. di G. C 138. quanto altri lo avevano contaminato con ogni maniera d'infamie. Adriano chiamò intorno al suo letto i principali fra i senatori, e presentando loro il nuovo adottato, lo raccomandò come quello che aveva virtù e senno da far felice il mondo. Poscia aggravò nel male: più grandi le perdite di sangue: crebbe anche l'idr pe, che già gli dava fiero travaglio. Egli sperò vanamente di liberarsene con arti magiche, ma alla fine non vedendo scampo e sentendosi straziare da fieri dolori, chiese che lo uccidessero di veleno o di ferro. Niuno gli rese il domandato servigio, ed egli traendo guai, e lamentando di non poter morire, mentre poteva uccidere altri, infieri negli estremi momenti con ordini crudelissimi di cui impedì gli effetti la umanità di Antonino. Alla fine in un

<sup>1</sup> Sparziano, Adriano, 23; Elio Vero, 1-7; Dione Cassio, LXIX, 17 e 2).

ma 891, di G. C. 138

eccesso di cibo e di bevanda trovò la morte bramata.

Scherzando con leziosi versetti rivolti alla sua anima, ai dieci di luglio spirò nella sua età di circa 62 anni e mezzo dopo averne regnati 21 e undici mesi (a). Il Senato, che lo odiava per le sue crudeltà, volle condannarne la memoria e cassarne gli atti, come quei d'un tiranno; ma fu salvato dalla pietà di Autonino, il quale, temendo anche per la sua adozione, pianse e pregò, e fece ricomparire molti condannati, che aveva sottratti agli uitimi furori del moribondo, e riuscì a mettere anche lui tra gli Dei, gli edificò per sepolcro un tempio presso a Pozzuoli, d'onde fu trasportato nel grande Mausoleo sulle rive del Tevere, e gli consacrò culto di giuochi quinquennali e di sacerdoti. Così fini



Adriano in veste sacerdotale (Righetti, Campid., tav. I, 116)

con onori divini P. Elio Adriano che per la sua indole non ebbe affetto neppure da chi più lo lodava (b); e fu

<sup>(4)</sup> Animula vagula, blandula, Hospes comesque corporis, Quae nunc Bibi in Isca, Pallidula, rigida, nudula; Nec, ut soles, dabis iocos.

<sup>(</sup>b) Dione Cassio, LXIX. 22 e 23: Sparziano, Adr., 24-27: Capitolino. Antonino Pio, 4 e 5: Frontone, Epist., I, 102. I suoi sacerdoti si chiamarono Adrianali. Vedi Borghesi, Frammento di fasti sacerdotali, in Opere, v. l. II, pag. 400.

adorato qual Dio l'uomo che rappresentò in sè tutte le contradizioni del tempo suo, sì pieno di contrasti e di antitesi, il gran sacerdote e instancabile fabbricatore di templi senza Dei, cupidissimo di sapere il futuro <sup>1</sup>, credulo a tutto senza creder nulla da vero (°).

Col successore di Adriano comincia propriamente il periodo degli Antonini, chiamato il secolo d'oro del genere umano: ma è un periodo che non oltrepassa i 42 anni. I buoni Antonini sono due solamente, e al comparire di Commodo, erede e contaminatore del nome così venerato, cessano a un tratto le gioie degli uomini, e torna più tremendo il flagello della tirannide.

Antonino, soprannominato *Pio* pel grande studio posto nell'onorare gli Dei, per la squisita clemenza e bontà del suo animo e per la pietà mostrata nel difendere e nell'onorare Adriano suo padre adottivo (b), veniva da

(a) Sotto questo rispetto fu studiato, non ha guari, da un valente Tedesco studiosissimo delle cose italiane, il quale lo mostrò greco nelle sue inclinazioni poetiche, nei suoi amori di sofista, nel suo entusiasmo per l'arte: amico ai gentili e ai cristiani, barbaro nell'amore, voluttuoso e stoico, e vero Romano per la sua energia, per la sua ragion di Stato, e per lo studio delle leggi, in cui infuse non poca vita.

La prima parte del libro contiene la storia politica, i fatti di Adriano come imperatore, e viaggiatore irrequieto fino alla morte: poi un quadro del sistema politico, dell'amministrazione e delle costituzioni legali. E la seconda discorre della cultura, delle scienze, della rettorica, dei sofisti, e della decadenza delle lettere al tempo di Adriano, come dell'artificioso rialzamento delle arti belle, opera non del tempo, ma del principe, e senza fondamenti essenziali nel popolo: e finalmente tratteggia la guerra, che a quel tempo insorse tra la filosofia antica e il paganesimo da un lato, e il cristianesimo e il misticismo orientale dall'altro, e ci pone davanti i campioni che presero parte alla lotta. Vedi Gregorovius, Geschichte des römischen Kaisers Hadrian und seiner Zeit. Königsberg 1851.

(b) Pausania, VIII, 43, 5; Sparziano, Adr., 24 e 27; Capitolino, Anton-Pio, 2; Vulcazio Gallicano, Cassio, 2. — Il titolo di Pio comparisce sulle medaglie subito dopo la morte di Adriano; e le feste istituite in onore di questo sono chiamate Pialia. Eckel. VII. 36; Merivale. VIII, 262.

<sup>1</sup> Lampridio, Alessandro Severo, 43; Ammiano Marcellino, XXV, 1 17

famiglia originaria di Nemauso (Nimes) nella Narbonese, e per lui le Gallie dettero un capo all'Impero, come le Spagne gli avevano dato Trajano e Adriano. Nacque ai 19 settembre (839 di Roma, 86 di C.), a Lanuvio poco lontano da Alba, di padre illustratosi nei pubblici ufficii, e di madre discesa da chiarissima stirpe. Anche l'avo era stato due volte console e prefetto della città; ed egli coi beni della sua casa fu erede dell'integrità, e dei puri costumi aviti e paterni. Fu educato nella villa paterna di Lorio (Castel Guido) a dodici miglia da Roma, sulla via che va a Civitavecchia, nel luogo stesso in cui poi sorse un palazzo, divenuto famoso pel soggiorno di lui e di Marco Aurelio, e dove tra antiche rovine si trovarono iscrizioni e più pezzi ragguardevoli di arte vetusta!. Ivi probabilmente prese quell'amore dei campi, che mantenne tutta la vita, e che lo fece rassomigliare pei semplici modi ai virtuosi cittadini antichi. Entrato poscia nelle faccende pubbliche, fu console al principio dell'impero di Adriano (120 di C., 881 di R.), andò proconsole in Asia nel 128, ove lasciò fama singolare di saviezza e d'integrità; fu uno dei quattro preposti da Adriano al governo d'Italia, e a Roma fu continuo nei consigli del principe, cui in ogni cosa, onde fosse richiesto, dava avvisi mitissimi<sup>2</sup>.

Quando Adriano gli aprì il suo pensiero di inalzarlo coll'adozione al grado supremo, egli chiese tempo a pensare, se gli convenisse pigliarsi il grave peso, così ricercato da altri. Poscia accettò, e secondo le prescrizioni di Adriano, adottò Marco Aurelio, figlio del fratello di sua moglie Faustina, e Lucio Vero, figlio di quell'Elio Vero che vedemmo morire poco dopo la sua adozione 3.

Well & Amati, in Giorn. Arcal., 1823, vol. XVIII, pag. 99-100; Nibby, Din'or il di Rom', II, pag. 269 e segg.

<sup>2</sup> Capitelino, Antonino Pio, 1-3.

<sup>3</sup> Capit lino, 1

Vannucci - Storia dell' Italia antica - it.

Antonino era adorno di lettere, bello della persona, d'indole mitissima, affabile, generoso, virtuosissimo. Ma la storia che disse ogni minuzia dei despoti, ci tramandò scarse notizie di questo principe senza modello, perfetto d'ogni virtù, e stimato degno del nome di Padre del



Antonino Pio (Righetti, Campiel., I, tav. 157)

genere umano 4. Andò perduto il libro di Dione che parlava di lui; perì l'elogio, in cui a Marco Aurelio pareva che Frontone avesse raggiunto il sommo dell'eleganza e

<sup>1</sup> Pausania, VIII, 43, 5

dell'arte; e nelle lettere dello stesso Frontone rimane solo qualche cenno sui santi costumi e sulla prudenza, sulla frugalità, sulla innocenza, sulla santità e sulle altre virtù, per cui questo gran re sovrano di tutta la terra e del mare superò ogni altro principe 1. Onde tutto ciò che sappiamo di più particolare è nella povera biografia, scritta da Giulio Capitolino, e nei Ricordi di Marco Aurelio, il quale, facendo il ritratto del suocero e padre adottivo, così ne ricorda le virtù, da lui prese a modello. « lo imparai, egli dice, dal padre mio ad esser clemente, e fermo a tutta prova nei partiti presi dopo accurata disamina. Egli non traeva vanità da quelli che il volgo chiama onori; amava il lavoro e l'assiduità; sempre pronto ad ascoltare chiunque avesse da proporre qualche cosa di utile al comune: niuna considerazione lo distornava da retribuire a ciascuno secondo il merito: sapeva usare a proposito la severità e l'indulgenza: pose fine di buon ora agli amori dei giovani. Sentiva modestamente di sè, e voleva stare ad uno stesso ragguaglio cogli altri... Nei consigli esaminava le cose con diligenza e con persistenza, e per deliberare non contentavasi mai dei primi pensieri. Costante e non fastidioso nè capriccioso nelle amicizic. In ogni occorrenza bastava a sè stesso, e serbava serenità di volto. Antivedeva da lontano ciò che potesse incontrargli, e provvedeva senza schifiltà a ogni menoma cosa. Bandì le acclamazioni e le adulazioni di ogni maniera. Teneva sempre in pronto quanto era necessario per le occorrenze dello Stato, moderando le spese ordinarie, e sopportando di buon animo i lamenti e i rimproveri che altri per ciò gli faceva. Non superstizioso nel culto reso agli Dei, nè studioso di acquistarsi il favore degli uomini con piacenterie, non curandosi di acquistar grazia appo il popolo con le larghezze o con le lusinghe,

<sup>1</sup> Frontone, Epist., I, 110, 128, 212, II, 68, 144. Ed. Cassan, Paris 1830.

o con lo imitare i modi di quello, ma in ogni cosa era sobrio sempre e saldo, e non mai altro che delicato e gentile, e osservatore della convenienza e del costume stabilito. Delle comodità della vita, di cui la fortuna è larga ai suoi pari, usò con libertà e senza fasto, per modo che delle presenti ci si giovava senza farne caso, e le assenti non desiderava. Si governò sempre in modo, che niuno potè mai tacciarlo di sofista, di facitore d'arguzie o pedante; ma sibbene passò sempre per uomo maturo, perfetto, nemico dell'adulazione, capace a governar sè medesimo ed altri. Onorava i filosofi veri, e non faceva scherno dei falsi, non lasciandosi nulladimeno ingannare da essi. Il suo conversare era sciolto, la sua grazia non istuccava. Teneva cura del proprio corpo, non tanta da parer tenero della vita o damerino, nè tanto poca da parere trascurato, ma quanto basta per non avere quasi punto bisogno di medicine o simili cose. E sovra tutto era ammirabile quel suo cedere senza invidia a chi avesse acquistato abilità in qualche cosa, come nell'eloquenza o nella conoscenza delle leggi e dei costumi de' popoli o altre di cotal fatta; e lo adoprarsi insieme con essi, perchè ottenessero fama ciascuno nell'arte in che primeggiava; e quel suo fare ogni cosa secondo gl'istituti dei maggiori, senza dare a divedere che avesse nessun intento particolare, nè anche quello di voler conservare essi istituti. Ancora il non esser nè randagio, nè avventato, ma continuar volentieri a star nel medesimo luogo e ad occuparsi delle medesime cose; e dopo passati gli accessi del dolor di capo ritornar fresco e vigoroso ai lavori soliti; e il non aver di molti segreti, ma anzi pochissimi, e di rado, e solamente nelle cose di Stato; e la prudenza e la misuratezza nel dare spettacoli, nell'intraprendere opere pubbliche, nel far distribuzioni ai soldati e simili cose; siccome uomo che riguardava a quello che conveniva fare, e non alla fama, che gli sarebbe vennta dalle cose fatte.

Non al bagno fuor d'ora, non la smania di fabbricare, non ricercatezza nel cibo o nella tessitura dei panni o tintura, o nell'appariscenza dei servi. Le vesti che portava in campagna, ordinariamente erano fatte nel villaggio vicino. Nulla di men che umano, nulla d'immisericorde, nulla di violento, nulla di non temperato; tutte le cose di lui pensate, distintamente avvertite, con pacatezza, con ordine, con vigore, e d'accordo le une con le altre, come se le avesse premeditate per ozio. Ed a lui si potrebbe applicare ciò che vien detto di Socrate, che egli poteva astenersi e godere colà, dove a gran parte degli uomini manca la forza per l'uno e la temperanza per l'altro. E il saper reggere con fortezza e con sobrietà ad ambedue, non appartiene se non a colui che ha l'animo sano ed invitto (a).

Tutte le lodi di Antonino si comprendono in questa grandissima, che il suo regno, con quello del successore, fu forse il solo periodo della storia, in cui i governanti non mirassero ad altro che alla felicità universale, e la cercassero con instancabili cure, stimandola la vera ricchezza del principe.

In occasione dell' inalzamento all' impero dei doni già offertigli per festeggiare la sua adozione rese l'intero all'Italia e la metà alle province. Fece larghi donativi, ma del suo patrimonio, al popolo e alle milizie, e più volte in appresso ripetè siffatti congiarii attestati dal suo biografo e da molte medaglie in cui presso all'imperatore si vede la Liberalità con tessera e cornucopia, d'onde versa monete che il pubblico accoglie stendendo le mani

<sup>(</sup>a) Ricordi dell'imperatore Marco Aurelio Antonino, volgarizzamento con note tratto in gran parte dalle scritture di Luigi Ornato, terminato e pubblicato per opera di Girolamo Picchioni. Torino 1853. lib. I. 16. Vedi anche VI, 30.

<sup>1</sup> Capitolino, 4.

e le vesti ; e il ricordo di queste largizioni imperiali si credè figurato nel frammento di un elegante bassorilievo



Antonino in bassorilievo della Villa Albani (Monum. ined. Istit., IV, 4).

ove Antonino sta in sedia curule accompagnato dalle imagini dell'Abbondanza e di Roma (").

(a) Vedi Blessig, Bassorilieco inedito della Villa Albani, in Annal. Istit. arch., 1844, pag. 155-160, e Monumenti inediti, vol. IV, tav. 4.

Roma in coturni militari e in tunica è nell'atto di levarsi il balteo: il quale atto, come l'esser senza elmo, sembra allusivo alla pace amata e mantenuta da Antonino nel mondo, e attestata essa pure dalla storia e da molte medaglie.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Capitolino, 4, 8 e 10; Eckel, Doctr. Num. vet., VII, pag. 17 e segg.; Cohen, Monn. vol. II, Anton., n. 43, 174-198, 512, 513, 648-669.

Rimproverato dalla moglie Faustina di essere poco largo coi suoi, le disse: Stolta! col venire all'impero noi perdemmo anche la proprietà di ciò che prima era nostro. La dolcezza della sua anima benefica gli appariva sempre sulla serena fronte. Primo de' suoi piaceri era il far bene altrui. Come da privato dava in prestanza alla più piccola usura, per aiutare quanti più potesse col suo patrimonio, da imperatore dètte i suoi beni particolari allo Stato, e vendè per utile pubblico tutte le superfluità della reggia, e bandì il lusso di corte, e visse modestissimo. Non fece mai viaggi, tranne quelli per andare alle sue terre in Campania, stimando che i corteggi principeschi, anche se molto modesti, tornassero a gran danno dei popoli 1.

Ogni suo studio fu nel governare con giustizia e mitezza, e perciò una epigrafe lo celebra ottimo e massimo principe, giustissimo con somma benignità, e segnalato per la cura posta a mantenere le pubbliche cerimonie e la religione (a), di cui avea sentimento profondo, e sforzavasi di ridestarne la reverenza negli animi, come attestano le medaglie che spesso lo figurano, sagrificante, e mostrano in pari tempo lo studio che egli poneva nel fare rivivere le vecchie tradizioni delle origini religiose e civili di Roma, sperando di ringiovanire e rafforzare l'amore della patria morente col rimettere sotto gli occhi del popolo Enea giunto nel Lazio coi sacri Penati, il sogno di Rea Silvia e le sue avventure con Marte, la lupa allattante i gemelli presso al fico ruminale, Romolo colle prime spoglie opime, il ratto delle Sabine, gli ancili di Numa, i miracoli dell'augure Navio, l'eroismo di

<sup>(</sup>a) Optimo maximoque principi et cum summa benignitate instissimo ob insignem erga caerimonias publicas curam et religionem. Orelli. Inscript., n. 844.

<sup>1</sup> Capitoline, 2, 1, 7.

Orazio Coclite al Ponte Sublicio, la venuta di Esculapio a portar la buona salute ai Romani, e Roma difesa dal sacro Palladio <sup>1</sup>. Usò verso lo Stato la vigilanza che un padre di famiglia pone a regger sua casa 2. Nè era facile ingannarlo, perchè stava attentissimo alle cose dei sudditi, e voleva conoscere da sè stesso e domande e lamenti, e nulla lasciava in facoltà di liberti e di cortigiani. Nè ciò vuol dire che pretendesse a far tutto col suo proprio senno. In ogni grave faccenda ricercò sinceramente l'avviso dei Padri, nelle cose di diritto consultò la sapienza dei più valenti giureconsulti come Ummidio Vero, Salvio Valente, L. Volusio Meciano, maestro di diritto a Marco Aurelio, Iavoleno Prisco e L. Ulpio Marcello; e in ogni faccenda chiese consiglio agli amici, per aver lume a cogliere più sicuramente nel segno: e dopo aver consultato e deliberato, sicuro del fatto suo, agiva con fermezza e vigore, e rendeva conto al pubblico di ogni provvedimento, che per lui si prendesse 3.

Sceglieva a suoi ministri e a governatori delle province i più specchiati cittadini, nè li mutava, se non costretto da essi. I rei d'ingiustizie punì severamente, e lasciò ai sudditi libero il campo alle accuse. Provvide che i tributi fossero riscossi senza violenza, e rifiutò ogni lucro, che cagionasse l'altrui oppressione. Abolì il premio del quarto, di cui godevano gli accusatori, e rese le confiscazioni più rare: e fra i suoi buoni ordini ricordasi anche, che saggiamente provvide agli alimenti pubblici, e che fu il primo a stabilire che non vi fosse pena a non accettare un legato 4.

<sup>1</sup> Eckel, Doctr. Num. vet., VII, pag. 29-33; Cohen, Monn., vol. II, Antonin, n. 27, 32, 421-123, 288-290, 292, 298, 376, 379, 392, 435, 441, 447, 467, 751, 758, 817, 818, 820-822, 874.

<sup>2</sup> Aurelio Vittore, Epit, 15; Capitolino, 7.

<sup>3</sup> Capitolino, Antonin., 6 e 12, M. Aurel., 3; Digest., XXXII, 78, 6, XXXVI, 1, 15, XXXVII, 14, 17, XL, 2, 5, XL, 5, 42, XLVIII, 2, 7-2; Ienichen, De Prisco Iavoleno iurisconsulto incomparabili, Lipsiae 1731; Smeding, De Salvio Aburnio Valente ciusque quae in Digesto adsunt fragmentis, Lugduni Batavorum 1824.

<sup>4</sup> Capitolino, 5-S, 11.

Per opera sua fiorirono le province, di cui conobbe e governò sapientemente e umanamente ogni faccenda 1. Moltiplicò i cittadini 2, e a favore di essi tolse via l'odioso diritto che dava al fisco l'eredità, quando i figli di un cittadino romano avessero serbata la cittadinanza del luogo nativo 3. A Pallanzio, in Arcadia, dètte immunità per amore della tradizione, che diceva venuto di colà l'antico Evandro nel Lazio. Molti luoghi soccorse colla pecunia, ristorò città subissate dai terremoti, costruì belle e utili opere in Siria; fôro e terme a Laodicea; selciata Antiochia di pietre molari fatte venire dalla Tebaide; bagni pubblici a Cesarea di Palestina, a Nicomedia di Bitinia, a Efeso; in Eliopoli splendido tempio a Giove, contato tra le meraviglie del mondo; nuove magnificenze nella Jonia, nella Grecia e in Affrica, a Cartagine, a Lambesa e altrove 4: costruzioni o restaurazioni di acquedotti, di anfiteatri, di strade e altre opere in più province d'Europa accennate dalle iscrizioni 5: e forse alcuni dei bei monumenti che anche oggi si ammirano a Nimes furono inalzati da lui per amore al luogo da cui originarono i suoi maggiori.

In Italia ricostruì i porti di Gaeta e di Terracina, le terme di Ostia, l'acquidotto di Anzio, i templi di Lanuvio <sup>6</sup>.

A Roma inalzò il tempio di Adriano, e ne compì il Mausoleo, ma fece poco di nuovo, contento a restaurare la Grecostasi, il grande anfiteatro, e il ponte Sublicio 7. Gli piaceva di risparmiare la pubblica pecunia, ma la

<sup>1</sup> Capitolino, 7; Frontone, I, 212.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Grutero, *Inscr.*, pag. 408, n. 1; Cohen, *Monn. Anton.*, n. 399, ove nel rovescio della melaglia è la leggenda ampliatori civium.

<sup>3</sup> Pausania, VIII, 43, 5.

<sup>4</sup> Pausania, VIII, 43; Capitolino, 9; Malala, Chronographia, pag. 367; Renier, Inscriptions rom de l'Algérie, n. 20, 22, 2300.

<sup>5</sup> Corpus Inscript. latin., vol. 111, n. 730, 762, 3699, 5731, 5713.

<sup>6</sup> Capitolino, 8. Per le magnifiche terme di Ostia vedi Canina, in Accadem. rom. d'archeologia, 1838, vol. VIII, pag. 270-271, e.C. L. Visconti, Escavazioni di Ostia, in Annal. Istit. arch., 1857, pag. 317 e segg., e. Monum. ined. Istit., vol. VI, tav. 11.

<sup>7</sup> Capitolino, S.

sua economia non si vuol tacciar d'avarizia. Fu scherzato sul suo costume di guardarla troppo per la sottile in ogni minima cosa, ed era chiamato tagliatore del cumino 4, il che presso a poco è come dire che il valentuomo avrebbe tagliato in quattro parti un pisello. Ma in queste minuzie



Ansiteatro (Les Arènes) e tempio (Maison carrée) di Nimes. Ménard et Perrot, Hist. des antiquités de la Ville de Nîmes, p. 26 e 16, Nîmes 1816).

non vi era danno pei sudditi, che vedevano alleggerite le gravezze, represse le violenze, e il principe dilettarsi in passatempi innocenti, rallegrarsi in giuochi che non costavano altrui nè averi, nè sangue, spendere ouesta-

<sup>1</sup> Dione Cassio, LXX, 3; Giuliano, I Cesari, 13.

mente le ricchezze bene acquistate, parco nei monumenti di lusso, e largo nello spendere in opere, che soccorressero ai veri bisogni, e alle umane sciagure. Ne rendono fede le opere già ricordate, e gli alimenti dati alle fanciulle, che chiamò Faustiniane in onore di sua moglie Faustina, e i soccorsi in occasione di rovine, d'inondazioni e d'incendii a Roma e nelle province, e le molte largizioni al popolo, cui in una carestia dètte grano, vino e olio del suo. Perchè gli spettacoli tenevansi come parte di pubblica felicità, celebrò con gran magnificenza i Giuochi Secolari, per festeggiare l'anno 900 della fondazione di Roma, e in altre occasioni fece mostre grandi di leoni, di elefanti, di rinoceronti, di cocodrilli, di tigri e ippopotami, quantunque anche in ciò temperasse le spese soverchie, massime negli spettacoli dei gladiatori e dei comici, e si mostrasse liberale senza prodigalità, come era economo senza avarizia 1. Per serbare le pubbliche rendite a opere utili tolse anche i salarii a molti, che li godevano in ozio, dicendo esser cosa oltremodo vile e crudele roder lo Stato senza far nulla per esso: e perciò a un Mesomede, poeta lirico, menomò la pensione, ma ad altri, che utilmente professavano filosofia ed eloquenza, come anche ai medici, dètte premii, onori e immunità in ogni provincia 2: e i retori Cornelio Frontone ed Erode Attico inalzò all'onore del consolato 3.

Anche egli, come Traiano e Adriano, non stimò di avvilirsi usando civiltà e cortesie ai cittadini, coi quali si accumunava ad onesti sollazzi di commedie, di conviti, di cacce, di pesca: e al pubblico dètte facoltà di andare ai suoi bagni 4.

Dalle gravi cure di Stato pigliava riposo nella vita ca-

<sup>1</sup> Capitolino, Antonino Pio, 8-12; Aurelio Vittore, De Caes., 15.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Capitolino, 11; Digest., XXVII, 1, 6, § 1 e 2.

<sup>3</sup> Frontone, II, 68; Orelli, Inscr., 4409 e 4719.

<sup>4</sup> Capitolino, 7 e 11.

salinga e nei diporti delle sue ville di Lanuvio e di Lorio <sup>1</sup>, quantunque non tutto gli andasse a seconda in sua casa. Di quattro figli avuti da Annia Galeria Faustina, due maschi e una femmina morirono presto, e gli rimase solo la figlia Faustina Minore sposata a Marco Aurelio in appresso. La moglie, sorella di Elio Vero, favorito di



Faustina Maggiore, moglie di Antonino Pio (Mongez, Icon. Rom., tav. 40, n. 4).

Adriano, non ebbe nè il temperamento, nè alcuna delle qualità del virtuoso marito. È ricordato che all'occasione

<sup>1</sup> Capitolino, 6 e 7

di una eongiura ella lo eceitò a riserbare la benevolenza agli amici, e a punire severamente i ribelli !. Egli non laseiò per questo la usata doleezza: ma nel resto non riuscì eol suo esempio a distogliere quella donna dalla troppo facile e libera vita, e ne ebbe molte amarezze ehe, portando l'oblio e l'indulgenza all'eeeesso, tenne dolorosamente racchiuse nell'animo senza farne lamento 2. E quando ella nel terzo anno del suo impero (141 di C., 894 di R.) fu morta, egli serisse dolente a Frontone elle gli sarebbe stato più caro viver eon lei negli scogli di Giaro, che senza di lei nel palazzo imperiale (a). Il Senato fece di essa una Dea, la onorò di giuoehi Circensi e di tempio sulla via Sacra presso al Fôro Romano, le diè saeerdoti e statue d'oro e d'argento portate a processione nelle feste eoi simulacri delle Divinità nazionali 3. Del tempio, a cui venti anni dopo fu unito anche il nome e il culto di Antonino deificato, veggonsi ancora al loro posto la eella, le eolonne del portico e gli elegantissimi fregi ehe rimangono una delle belle rovine di Roma 4.

Antonino fu mite anche con gli altri che in vari modi gli feero ingiuria. In una gran carestia, preso dalla plebe a sassate, invece di andare in furori e rispondere eol ferro, come è uso dei principi, calmò i tumultuanti, dicendo loro dei provvedimenti fatti ad alleviamento di quella seiagura <sup>5</sup>. In casa di un ricco domandò d'onde

<sup>(</sup>a) Ita se res habet. Mallem, mehercule, Gyaris cum illa quam sine illa in Polatio vivere. Frontone, Epist., pag. 254, ed. Mai. Ma sembra che poi si desse pace assai facilmente. Una epigrafe trovata nel secolo passato sulla via Prenestina, dice che il divo Antonino, dopo morta Faustina, visse in concubinato con Lisistrate, liberta di lei. Vedi Novelle letterarie Pior., 1786, pag. 186, e Henzen, in Orelli, Inser., n. 5466.

<sup>1</sup> Vulcazio Gallicano, Avidio Cassio, 10.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Capitolino, 3.

<sup>3</sup> Capitolino, 6.

<sup>4</sup> Nibby, Roma antica, II, 631-635; Canina, Edifizi, vol. I, p. 61-65, e tav. 23-25.

<sup>5</sup> Aurelio Vittore, Epit., 15.

avesse avuto alcune belle colonne di porfido: il ricco gli rispose che in casa altrui si vuole essere muto e sordo, ed egli portò in pace la scortese risposta 4. Quando sotto Adriano andò proconsole in Asia, a Smirne aveva preso stanza in casa del sofista Polemone, uomo ricco, fastoso, arrogante. Il quale, tornato di viaggio e trovato il novello



Tempio di Antonino e Faustina (Da Fotografia).

ospite, menò tanto rumore, che Antonino fu costretto di mezzanotte a sloggiare e cercarsi altro albergo. Fatto imperatore, Polemone venne a corteggiarlo a Roma, ed egli non mostrò di ricordarsi di quella avventura, se non per pigliarne occasione a piacevoli motti. Lo alloggiò in bello appartamento, dètte ordine che niuno potesse slog-

<sup>1</sup> Capitolino, 11.

giarlo; e quando un attore si richiamò a lui, perchè Polemone presedendo ai giuochi olimpici celebrati in Asia lo aveva cacciato dal teatro di mezzodì, l'imperatore rispose: Me cacciò egli di sua casa di mezzanotte, eppure lo portai con pazienza!.

Di due cittadini, che per ambizione di regno cospirarono contro di lui, uno fu bandito dal Senato, e l'altro
si uccise di propria mano: ma Antonino vietò che si facesse ricerca di complici, dicendo argutamente di non
voler colle troppe indagini scoprire di essere odiato da
molti; e al figlio di uno dei congiurati fu largo di protezione <sup>2</sup>. Risparmiò a suo potere i supplizii, serbò fedelmente la promessa di non uccidere alcun senatore, e
ripeteva sovente coll'antico Scipione esser meglio salvare
un cittadino che spegnere mille nemici <sup>3</sup>. Argomento di
sua grande umanità è anche il motto ai ministri di corte,
che studiavansi di arrestare il pianto di Marco Aurelio
per la morte del suo educatore: Lasciatelo esser uomo,
disse Antonino, perocchè nè la filosofia nè l'impero tolgon
gli affetti <sup>4</sup>.

Anche le cure che prese dei servi attestano la bontà del suo animo. Oltre alle pene ordinate contro i loro uccisori, nel rescritto a Elio Marciano proconsole della Betica richiamò l'attenzione e l'aiuto dei magistrati contro le sevizie e le ingiurie infami dei crudi e sconci padroni, provvide che niuno fosse spogliato del suo diritto, minacciò severamente chi eludesse i suoi ordini, e pose regola alle accuse e ai giudizi<sup>5</sup>.

Fu benigno e rispettoso ai Cristiani di cui ammirava il coraggio, la virtù e i costumi: ed è detto che in loro

<sup>1</sup> Filostrato, Sophist., I, 25, 3.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Aurelio Vittore, Epit., 15; Sparziano, 7.

<sup>3</sup> Capitolino, 8, 9.

<sup>4</sup> Capitolino, IO.

<sup>5</sup> Gaio, Instit., I, 53; Giustiniano, Institut., I, 8, 2; Digest., I, 6, 2, e XLVIII, 2, 7, \$ 2-5.

favore scrisse lettere ai Larissei, ai Tessalonicensi, agli Ateniesi e a tutti i Greci. È certo che ne accolse le apologie scritte da Ginstino, filosofo greco di Palestina, il quale coll'esame delle dottrine e cogli argomenti della ragione difese la nuova filosofia del Cristianesimo, come è certo che sotto il suo regno gli adoratori del Cristo furono, generalmente, lasciati tranquilli <sup>1</sup>.

Se rispetto ai Giudei mantenne le pene crudeli già ordinate contro quelli che per aumentare i seguaci del loro rito circoncidessero gli estranei alla stirpe giudaica (a), per ogni altra cosa usò rigore solo nelle estreme necessità, e lo temperò sempre colla sua naturale dolcezza. Ai rei di maltolto confiscò i beni, ma li rese ai figliuoli purchè riparassero ai danni cagionati dalle ruberie dei parenti: e anche le sedizioni dei popoli quietò con moderazione e fermezza, non con modi crudeli<sup>2</sup>.

Antonino amava la pace, e non provocò a guerra nessuno. Si accenna con poca chiarezza a rivolte e a moti guerreschi in Britannia, in Germania, in Dacia, tra gli Alani, tra i Greci, tra i Giudei e tra i Mauri nell'Affrica, i quali in generale, furono facilmente repressi dai legati imperiali<sup>3</sup>.

Della guerra vittoriosa sui Brettoni è ricordo anche nelle medaglie in cui si vedono figurati Antonino e la

<sup>(</sup>a) Circumcidere Indacis filios suos tantum rescripto Divi Pii permittitur: in non ciusdem religionis qui hoc fecerit castrantis poena irrogatur. Digest., XLVIII, 8, 11. Quale fosse la pena per chi trasgredisse la legge è detto nelle Sentenze di Paolo (V. 22, 3 e 4): Circs romani qui se iudaico ritu vel servos suos circumcidi patiuntur, bonis ademptis in insulam perpetuo relegantur. Medici capite puniuntur. Iudaei, si alienae nationis comparatos servos circumciderint, aut deportantur, aut capite puniuntur.

l Dione Cassio, LXX, 3; Apologia di S. Giustino filosofo e martire, in Opera omn ia Venetiis 1717, pag. 41 e segg.; Eusebio, Hist. Eccles., IV, 12, 13 e 26; Orosio, VII, 14

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Capitolino, 10 e 12.

<sup>3</sup> Pausania, VIII, 43, 3; Capitolino, 5.

Vittoria sopra un globo con una corona e una palma, e la Britannia atteggiata a mestizia, assisa sopra uno scoglio, e appoggiata a uno scudo con insegna nella destra e asta nella sinistra (°). Quinto Lollio Urbico duce di essa



Vittoria sui sollevati Britanni (Cohen, n. 496 e 500).

e noto per due iscrizioni di Affrica <sup>1</sup> che parlano dei suoi molti ufficii militari e civili e degli splendidi premi riportati per sue prodezze sotto Adriano nella guerra giudaica, mentre il biografo imperiale e le iscrizioni britanniche ce lo mostrano legato di Antonino in Britannia <sup>2</sup>, ove

(4) Eckel, VII. p. 14; Cohen. Monnaies frappées sous l'empire, II. Antonin, 496-500, pl. XI: Bruce, The roman wall, pag. 19 e 20. Vedi anche l'epigrafe Ievi Optimo Maximo et Victoriae victrici pro salute imperatoris nostri, posta nel Vallo di Antonino da M. Cocceio Firmo, centurione della seconda legione, in Hübner, Inscript. Brit. lat., pag. 192, n. 1111.

<sup>1</sup> Renier, Inscriptions romaines de l'Algèrie, n. 2319, 2320; Henzen, 6500.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bruce, loc. cit., pag. 17 e 18; Hubner, Inscript. Britann. lat., n. 1041, 1125; Capitoline, Anton. Pio. 5.

dopo la repressione dei sollevati Briganti intese a frenare le irruzioni nemiche con nuovo baluardo di terra e di pietre edificato in Caledonia dall'uno all'altro mare sul più angusto istmo dell'isola tra i golfi Glota e Bodotria (Glyde e Forth), quasi tra Edimburgo e Glasgow, nel luogo già afforzato di presidii da Agricola!

Quest'opera che dètte nuovi e più larghi confini all'Impero in Britannia e si chiamò Vallo di Antonino estendevasi per circa 40 mila passi romani in lunghezza, cioè la metà del Vallo di Adriano. Ne rimangono anche oggi più tracce da cui apparisce composto di aggere e fossa con torri e con via militare, e di una ventina di castelli, dicci dei quali si distinguevano nel secolo scorso. Dalle rovine nominate Graham's Dyke vennero fuori parecehic iscrizioni le quali ripetutamente ne attestano che gli edificatori della nuova barriera furono i soldati delle legioni Seconda Augusta, Sesta Vittrice e Ventesima Valeria Vittrice unitamente a loro vessillazioni e centurie, e più coorti ausiliarie. Dalla qual cosa è chiaro che a costruire e difendere il nuovo Vallo Caledonio furono condotti i presidii del Vallo di Adriano e dei campi adiacenti 2.

In Egitto i sollevati uccisero il prefetto Dinarco, e al dire di Malala, l'imperatore stesso stimando la sua presenza necessaria a sedare la ribellione, sarebbesi recato colà, contrariamente al detto del biografo che asserisce non essersi Antonino mai mosso d'Italia 3. Comunque sia, il nome di Antonino si trova colà nei templi a Tebe, ad Esneh, e nella pianura di Denderah, ove anch'egli è chiamato Signore del mondo, figlio del Sole, Signore dei dominanti 4.

La fama della mite virtù del principe risonante per

<sup>1</sup> Capitolino, loc. cit.; Tacito, Agric., 23 .-

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Hubner, Vallum Pii, in Inscriptiones Britanniae latinae, pag. 191-205, n. 1088-1145. Vedi anche Horsley, Britannia Romana, London 1732, pag. 158 e segg.

<sup>3</sup> Malala, Chronogrophia, p. 367.

<sup>4</sup> Rosellini, Monum. dell' Egitto e della Nubia, vol. II, Monumenti storici, pag. 113-153.

tutta la terra fece in più luoghi il medesimo effetto che la fama guerresca di altri. Niuno ebbe mai tanta autorità sugli strani. Con essa, senza bisogno di armi, quietò le contese tra principi e popoli, dètte re ai Quadi, agli Armeni (a) e ai Lazi abitanti oltre il Fasi, messe accordo



Re dati agli Armeni e ai Quadi (Cohen).

tra i Greci e gli Sciti della Penisola Cimmeria, e con una sua lettera fece desistere il re dei Parti dall'assalire l'Armenia nel tempo stesso che rifiutava di rendergli il trono d'oro preso già da Traiano. Farasmane da sè stesso portò a Roma i suoi omaggi, e rese ad Antonino onori più grandi di quelli fatti all'imperatore Adriano!. (Ili

(a) Ciò è attestato da due medaglie portanti nel diritto l'imagine di Antonino e nei rovesci le epigrafi REX ARMENUS DATUS S. C. (senatus consulto) e REX QUADIS DATUS S. C., e l'imperatore che pone la tiara sulla testa del re dato agli Armeni, e stringe la mano al re dei Quadi. Cohen, Monn., II, Anton., n. 758 e 759.

<sup>1</sup> Capitolino, Anton. Pio, 9; Dione Cassio, LXX, 7; Eutropio, VIII, 4.

mandarono ambascerie Indi, Battriani e Ircani chiedenti di divenire suoi sudditi: e lo storico Appiano vide i messaggi e scrisse che l'imperatore non accolse quelle richieste stimando che tale ampliamento d'Impero non gli sarebbe di utile alcuno 4.

Così il suo governo mantenne 23 anni di pace nel mondo. È vero, che i provvedimenti di Adriano avevano preparato questo riposo, ma l'opera fu compiuta dalla virtù d'Antonino. Pure non vuolsi tacere che da questa lunga pace venne anche l'abbandono della disciplina militare, che poco dopo fu causa a nuovi disastri, e agevolò le invasioni. Frontone e altri ci mostrano le legioni dell'Asia corrotte in lungo ozio e in lascivie. In Antiochia i soldati andavano coronati di fiori, erano assidui a plaudire istrioni, stavano in orgie, fuggivano le insegne. I cavalli irsuti per incuria; i cavalieri lisciati così che non eravene uno con braccia e gambe pelose, e tutti meglio vestiti che armati: in guisa che Leliano Ponzio, un uomo grave e all'antica, rompeva le loro corazze colla punta delle dita. Le selle fatte molli da piume e cuscini; pochi capaci a montare d'un salto a cavallo; gli altri sostenentisi appena sui piedi, non atti a far vibrare le aste che lanciavano senza forza, come fiocchi di lana. Dappertutto la bisca nel campo, i sonni lunghi quanto le notti, e le veglie passate nel vino 2.

Tali erano le milizie, quando finì dopo ventitrè anni Annidi Ro- il pacifico regno di Antonino Pio. Causa alla morte delma 914, di G. c. 161. l'imperatore fu un'indigestione di cacio delle Alpi; morte volgare, che potrebbe farlo accusare di intemperanza, se non sapessimo che alle altre virtù uni anche la sobrietà e l'aborrimento da ogni eccesso. Sentendosi aggravare raccomandò la cosa pubblica a Marco Aurelio Antonino, suo figlio adottivo, e lo designò successore facendo tra-

<sup>1</sup> Aurelio Vittore, Epit., 15; Appiano, Praef., 7; Dione Cassio, LXX, 6; Capitolino, 9. <sup>2</sup> Frontone, II, 192; Vulcazio Gallicano, Avidio Cassio. 5.

sportare presso di lui la statua d'oro della Fortuna, che soleva sempre stare nella camera dell'imperatore. Poi al tribuno dei pretoriani dètte per motto la parola equanimità, e finì tranquillamente nella villa di Lorio all'età di 73 anni, pianto sinceramente da tutti ammiratori della dolcissima indole, e riconoscenti degli sforzi fatti da lui per la felicità del genere umano. Ricordando che fu quasi il solo dei principi che non mise le mani nel sangue e negli averi dei sudditi, e paragonandolo a Numa per la sua religione, celebrarono la pietà, la clemenza, la generosità e i puri costumi dell'uomo integerrimo nella vita privata e migliore e più modesto sul trono 1, del quale anche oggi i ritratti ci mostrano la serena anima, la semplice dignità, la maestosa dolcezza.

Consacrato e fatto divino con unanimi voti, ebbe culto nel tempio già eretto a sua moglie Faustina con giuochi Circensi, e sacerdoti detti Aureliani Antoniniani <sup>2</sup>: e anche a Pozzuoli fu onorato di un tempio <sup>3</sup>. Marco Aurelio e Lucio Vero, suoi figli adottivi, gli dedicarono una colonna onoraria nella cui base, che sola rimane nel giardino annesso al Museo Vaticano, coll'epigrafe dedicatoria (<sup>a</sup>), vedonsi in bassorilievo soldati a cavallo e a piedi correnti intorno al rogo per festeggiare la deificazione del principe e da altra parte un Genio alato che porta lui e Faustina all'Olimpo (<sup>b</sup>).

La colonna, alta 50 piedi, fatta di un solo pezzo di granito rosso preso

<sup>(</sup>a) Divo Antonino Aug. Pio Antoninus Augustus et Verus Augustus filii. Orelli, n. 848.

<sup>(</sup>b) Vedi Vignoli, De columna imperatoris Antonini Pii, Romae 1705; Stilobates columnae Antoninae e ruderibus Campi Martii effossus in tres tabulas distributus. Romae 1708; Pivanesi, Colonna di Antonino Pio; Canina. Edifizi, vol. III, p. 127. e IV, tav. 261.

<sup>1</sup> Capitolino, Antonin. Pio, 12 e 13, e M. Aurel., 7; Dione Cassio, LXX, 5; Eutropio, VIII, 4.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Capitolino, 13; Borghesi, Framm. di Fasti sacerdotali, in Opere, vol. III, pag. 398.
<sup>3</sup> Mommsen, Inscript. Regni Neap., 2517.



La colonna di Antonino Pio (Donaldson).



Deificazione di Antonino e Faustina (Righetti, Campidoglio, vol. I, tav. 161).

CAP. 1V.]

In molte province rimasero ricordi del governo e della generosità dell'ottimo e carissimo principe che portò la perfezione umana sul trono. Dai monti Caledoniall'Atlante, dal Danubio al Nilo e all'Eufrate si trovano tracce degli altari e dei moltiplici monumenti posti dai particolari cittadini, dai soldati, dalle colonie, e con pubblico decreto dalle città per augurare salute e per celebrare la virtù e i benefizi del principe (") che largo a tutti del suo amministrò attentissimamente il patrimonio comune, e dopo tante liberalità, lasciò l'erario ricco di duemila settecento milioni di sesterzi¹, cioè da 500 a 600 milioni di lire.

Rispetto all'Italia, oltre alle edificazioni di cui toccammo di sopra, più iscrizioni monumentali accennano ciò che

dalle cave di Egitto, si scavò nel 1704 tra le macerie di Monte Citorio dovo stava sepolta, e fu rotta e adoprata a usi diversi. L'imagine intera di essa si ha nel rovescio della medaglia battuta a onore del Divo Pio. la quale diamo incisa secondo l'ingrandimento del Donaldson (Architectura Numismatica, pag. 198).

In altra medaglia coll'epigrafe Consecratio è figurato il rogo di Antonino in forma di piramide a quattro piani, sulla cui cima sta l'imperatore in quadriga (Cohen, Monn., II, Antonin, n. 44-49).

(a) Pei monumenti posti a lui nelle Spagne vedi Hübner, Inscript. Hispan. latinae, n. 187, 1167, 1168, 1170, 1283, 1532, 1643, 2366, 2381, 2517, 3236, 3412, 4057, 4089, 4494, 4605; in Affrica, Renier, Inscript. de l'Algérie, n. 17, 21, 1410, 1412, 1487, 1631, 1716, 1723, 1811, 2716, 3501, 3660, 3843, 4071, 4360; Henzen, 5463, e Bull. Istit. arch., 1871, p. 238; in Egitto, Mominsen, Corp. Inscript. latin., Ill. additam., n. 6025; in Siria, ivi, n. 131, 134, 189, 203, e Letronne, Inscript. de l'Egypte, II, 218; in Acaia, Mommsen, ivi, n. 501; in Tracia, n. 730; nella Mesia Inferiore, n. 6167, 6168; in Dacia, n. 860, 940, 1128, 1170, 1299, 1416, 1448, 1576; in Dalmazia, n. 1912; in Pannonia, n. 3487, 4616, 4618, 4641, 4649; nel Norico, n. 5654; nella Rezia, n. 5770, 5906, 5912, 5918, a, 5924; in Britannia, Hübner, Inscr. Britanniae latinae, n. 1088, 1099, 1109, 1110, a, 1121, 1126, 1130-1133, 1133, a, 1125-1137, 1140-1143; nelle Gallie, in Elvezia, e sul Reno, Orelli, n. 202, 330, 843, 2322.

<sup>1</sup> Dione Cassio, LXXIII, 8.

egli fece per decoro e utile pubblico, e per sollievo delle umane miserie, e i ringraziamenti e le lodi che n'ebbe a Pozzuoli, a Baia, a Capua, a Formia, a Gaeta, a Ceprano 1; a Volceio (Buccino) in Lucania 2; a Compsa (Consa) città degli Irpini e nel Sannio a Limosano tra Campobasso e Trevento 3; a Istonio nella Regione Frentana 4; a Scilacio (Squillace) sui confini della Calabria Orientale 5; ad Ascoli Appulo, e a Siponto presso Manfredonia per pubblico decreto dei cittadini 6; a Laurento nel Lazio per aver ampliato e conservato i privilegi della vecchia città 7; a Perugia e a Cere in Etruria 8. Nel Piceno a Cupra Montana e in altri luoghi sopravvissero i ricordi delle sue liberalità e delle gentili beneficenze ai fanciulli 9.

Fra le tante opere fatte dal buon Antonino con animo schiettamente amorevole e scevro di ostentazione e di vani pensieri, grandissima e ottima è quella di avere con ogni cura educato all'amore degli uomini Marco Aurelio suo figlio adottivo, che ora gli succede nel trono e continua a rallegrare i mortali coll'amore, colla virtù e colla sapienza, degno dal principio alla fine di governare il mondo che Roma pone in sua mano.

Anche di esso ci dà scarse notizie la storia: i *Ricordi*, che egli scrisse di sè, ci fanno comprendere la bontà e la grandezza della sua anima: le lettere di Frontone ci dicono i suoi studi e costumi: e le epigrafi, raccolte e studiate all'età nostra, rischiarane alcun poco i suoi fatti di guerra, e le sue opere a benefizio degli uomini <sup>10</sup>.

<sup>1</sup> Mommsen, Inscript. Regni Neap., n. 104, 2464, 2490, 2647, 2633, 3593, 4080, 4082, 6252.

<sup>2</sup> Mommsen, ivi, n. 217.

<sup>3</sup> Henzen, n. 5462; Bull. Istit. arch., 1845, p. 56; Orelli, n. 842.

<sup>4</sup> Mommisen, n. 5252.

<sup>5</sup> Orelli, n. 136, e Mommsen, loc. cit., n. 68.

<sup>6</sup> Mommsen, n. 913 e 927.

<sup>7</sup> Nibby, Viaggio antiquario, II, 264, e Orelli, n. 121

<sup>8</sup> Orelli, n. 2531, 4038, 3602.

<sup>9</sup> Orelli, n. 89, 847, 3360.

<sup>10</sup> Vedi Nöel des Vergers, Essai sur Marc-Aurèle, d'après les monuments epigraphiques, Paris 1860.

Per lui l'Impero tornò agli Spagnuoli. Era della famiglia degli Annii, originaria della Betica, d'onde trasferitasi a Roma si era nobilitata colle grandi magistrature. Egli



Merco Aurelio riceve da Roma l'impero del mondo (Righetti, Campidoglio, I, tav. 164).

nacque a Roma sul Celio (26 aprile 874 di Roma, 421 di C.) da Publio Annio Vero e da Domizia Lucilla (ª). Dap-

<sup>(</sup>a) Così è chiamata anche nei Ricordi del figlio (VIII, 25), così da Vannucci — Storia dell'Italia antica — IV.

prima si chiamò Vero col nome del padre e dell'avo, e fino dalla fanciullezza fu caro ad Adriano, che per la schietta indole lo chiamava scherzosamente Annio Verissimo: nome di cui egli stesso compiacquesi, e lo ebbe



Demizia Lucilla madre di M. Aurelio (Longperier).

qualche volta nelle medaglie !. Più tardi, quando fu adottato dal Pio, prese il nome di Marco Aurelio Antonino. A sei anni Adriano lo ascrisse all'ordine dei cavalieri, e a otto lo fece porre nel collegio dei Salii, custodi degli ancili di Numa, ove egregiamente condusse le danze e fu capo dei cori e maestro, e compì da sè stesso le cerimonie di rito, perchè sapeva a mente tutti i carmi Saliari: e dopo aver preso a quindici anni la toga virile, con suo grande onore fu prefetto delle ferie

Sparziano, nel cap. primo della vita di Didio Giuliano, così in molte iscrizioni delle figuline: e Domizia Lucilla è il suo vero nome, datole anche da Ginlio Capitolino al cap. 6 della vita di M. Aurelio, quantunque o per inavvertenza di questo biografo, o per errore dei copisti si chiami Domizia Calvilla al principio della medesima vita. Vedi Borghesi. Figulina di Domizia Lucilla madre dell'imperatore M. Aurelio, in Giornale Arcadico, 1819, vol. i, pag. 359-376, e. in Opere, vol. III. p. 35-47.

La medaglia che ha nel diritto Domizia Lucilla, e nel rovescio il giovane Marco Aurelio a cavallo, e dall'una parte e dall'altra le epigrafi greche coi nomi della madre e del figlio, fu battuta a Nicea di Bitinia. Vedi Longpérier, in Revue Numismatique, 1863, pag. 242-250.

<sup>1</sup> Capitolino, M. Aurelio, 1; Dione Cassio, LXIX, 21; Nöel des Vergers, Essai, pag. 5. S. Giustino indirizzo l'apologia ad Antonino, e al suo figlio Verissimo.

latine. Di buon'ora studiò lettere greche e latine; ebbe particolari maestri di leggi, di matematiche, di disegno, di danza, di musica. Nel carteggio tra lui e Frontone si vede quanta cura ponesse questi a farlo un oratore perfetto, e come il principe alle gravi cure congiungesse



Marco Aurelio giovanetto (Iconogr. Rom., XLI, 2).

sempre gli ameni studi, come attendesse alle parole e allo stile, come corresse dietro alla vecchia moneta, e facesse estratti di libri antichi, e fosse tutto nel legger Gracco, Ennio, Scipione, Catone, Lucrezio e Sallustio, e come amasse teneramente il maestro, che gli insegnava

tutti i partiti oratorii <sup>1</sup>. Ma la filosofia fu il suo grande amore, e da essa cercò con incredibile studio ciò che giova a governare e a rendere onesta la vita. A 12 anni mise in pratica le austerità degli stoici, e ne ebbe la salute alterata. Pure dei filosofi non prese l'arrogante ispidezza: si serbò grazioso con tutti, virtuoso con gentilezza, verecondo senza timidità, grave senza tristezza. I suoi maestri onorò vivi e morti, gli inalzò alle dignità, ne conservava i ritratti in oro con quelli dei Lari, e sulle loro tombe offriva vittime e fiori. Principali tra essi furono Erode Attico per l'eloquenza greca, Cornelio Frontone per la latina, un Alessandro grammatico greco, un altro Alessandro platonico, Claudio Severo peripatetico e gli stoici Apollonio Calcedonio, Sesto di Cheronea, nipote di Plutarco, Claudio Massimo, Cinna Catulo, e L. Giunio Rustico, gran maestro di quelle dottrine, per amore delle quali fu messo a parte di tutti i pubblici e privati consigli 2. Da essi fu educato alle virtù morali e civili, e nei Ricordi disse degli insegnamenti di cui andava debitore a ciascuno. Di sopra vedemmo le virtù che egli confessava di avere appreso da Antonino Pio. Degli altri parenti e maestri egli aggiunge le cose seguenti: « Dal mio avolo Vero imparai la gentilezza del costume e il non adirarmi. Dalla fama e dalla memoria del mio genitore l'esser verecondo e forte. Dalla madre, l'esser pio; il donar volentieri; l'astenermi non sol dal fare il male, ma anche dal venirne in pensiero. Ancora l'esser frugale nel vitto, e alienissimo dalle usanze dei ricchi. Dal mio bisavolo, il non essere andato alle pubbliche scuole: l'avere avuto dei buoni maestri per casa, e il conoscere, che in siffatte cose non si vuol guardare alla spesa. Dal mio aio, il non aver parteggiato per gli au-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Frontone, I. 110, 118, 134, 204, 298, 241, 11, 16, 64, 70, 108, 138

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Capitelino, M. A reel., 1-4, e Pio, 10; Dione Cassio, LXX, 1 e 35; Frentene, I, 205; Filostrat . Sofisti, II, 1, 9; Digesto, XLIX, 1, 1, 3.

righi del circo; il reggere alla fatica; l'aver bisogno di poco; il saper fare da me; il non intromettermi nelle faccende altrui; il non porger facilmente orecchio ai delatori. Da Diogneto (a), il non occuparmi d'inezie; il non dar fede a ciò che i maghi e i fattucchieri dicono intorno



Erode Attico maestro di M. Aurelio (Iconogr. Rom., vol. IV, p. 237, tav. 64 %, n. 3).

alle malie, allo scongiurare gli spiriti e altre cose di tal fatta.... il patire che altri mi parli francamente; l'essermi dato alla filosofia; l'avere udito primieramente Bacchio.

<sup>(</sup>a) Eta filosofo e pittore. Operain pingendo sub mogistro Disperto dedi. Capitolino, M. Aurel., 4.

poi Tandaride, e Marciano; l'avere scritto dialoghi da ragazzo.... — Da Rustico, l'esser venuto in pensiero che i miei costumi avean bisogno di correzione e di coltura;



L. Giunio Rustico filosofo stoico (Icon. Rom., tav. XIV, 5).

ilnon essermi sviato dietro ad un'ambizione di sofista, o scrivendo su matcrie speculative, o declamando orazioncelle esortatorie, o facendo, per dar nell'occhio altrui, l'uomo austero e benefico; e lo avere abbandonato la rettorica e la poetica e il bel favellare; e il non passeggiare togato per casa, e altre tali cose; e lo scriver le lettere semplicemente e naturalmente, come quella che egli scrisse da Sinuessa a mia madre: e il non serbar rancore verso le persone che si son meco adirate e mi hanno offeso, e rappacificarmi volen-

tieri con loro tosto che elle si voglion ricredere; e il leggere con attenzione, e non contentarmi di capire così all'ingrosso; nè assentire troppo di leggieri a quel che i

circostanti dicono; e l'avere avuto contezza dei ricordi di Epitetto, ch'egli mi donò di suo proprio moto. - Da Apollonio, la libertà dell'animo e la fermezza nel proposito, senza dar mai nulla al caso; il non guardare ad altro mai, nè anche per poco, che alla ragione; l'esser sempre uguale, nei sommi dolori, nella perdita del figlio, nelle lunghe malattie; l'aver veduto ad evidenza, nel vivo esempio di lui, siccome può la stessa persona essere gagliardissima ad un'ora e rimessa.... e l'avere imparato come convenga ricevere quelli che il volgo chiama benefizii dagli amici senza mostrarsi loro nè servile nè ingrato. - Da Sesto, l'amorevolezza, l'esempio del governare da buon padre una casa; e il concetto di vivere secondo natura; e la gravità non affettata; e l'indagare con sollecitudine quello, di che gli amici hanno uopo; e il sopportare gl'ignoranti... e il sapersi adattare a tutti, per modo che il conversare con esso lui era più dolce cosa che l'adulare di chicchessia, ed era egli nondimeno in quello stesso punto ed appo quelle stesse persone in venerazione grandissima; e la chiarezza di mente, e la sagacità con cui trovava ed ordinava le verità filosofiche necessarie alla vita; e il non aver dato indizio di collera, nè d'altra passione, ma essere stato ad un'ora il più impassibile uomo e il più tenero; e il dir volentieri bene d'altrui, senza menar rumore per ciò; e la molta dottrina senza che paresse. - Da Alessandro grammatico, il non isgridare, e il non riprendere ingiuriosamente chi faccia un barbarismo o un solecismo o un cattivo accozzamento di suoni, parlando; ma profferire destramente ciò che quegli avrebbe voluto dire, per modo di risposta o di conferma, o come volendo esaminar con esso la cosa, non già la parola, o per qualsivoglia altro modo di suggerimento indiretto, garbatamente. - Da Frontone, quanta invidia, quanta malizia, quanta simulazione sia nella tirannide. E siccome questi, da noi chia-

mati patrizii, son cattivi padri anzi che no. — Da Alessandro il platonico, il non dir sovente nè senza necessità a nessuno, nè scriver per lettera, ch' io sono occupato, nè contrarre l'abito di disimpegnarmi in tal modo dei doveri verso le persone con le quali io vivo, allegando per iscusa le faccende. — Da mio fratello Severo, l'affezione ai domestici; l'amor del vero e del giusto; l'avere, per mezzo di lui, avuto contezza di Trasea, d'Elvidio, di Catone, di Dione, di Bruto, ed essere venuto in pensiero d'un reggimento civile, dove la legge sia una per tutti e pari i diritti di ciascheduno, e di un governo regio che sovra ogni altra cosa tenga conto della libertà dei governati. Ancora, quel suo tenor costante ed uniforme nel culto della filosofia; e la beneficenza, e il far parte altrui volentieri e senza risparmio delle proprie sostanze; e lo sperar bene; e l'aver fede nell'amicizia degli amici; e quel suo non infingersi con le persone quando disapprovava alcuna cosa in loro, e il non aver mai avuto bisogno gli amici di lui di andare indovinando che cosa egli volesse o non volesse, sendo l'animo di lui sempre aperto. - Da Massimo, il contener sè medesimo, e non lasciarsi andare in nulla malgrado suo; e quella temperatezza di costume, soave ad un tempo e dignitoso; e l'eseguir prontamente e senza querimonia qualunque cosa gli accadesse di dover fare; e la credenza, che tutti avevano di lui, ch'egli pensasse tutto che diceva, e facesse a fin di bene tutto che faceva; e il non istupir di nulla; non isgomentarsi di nulla; non esser mai nè frettoloso, nè tardo, nè imbarazzato, nè sfiduciato, nè infingardo, nè ripentito del consiglio preso, nè sospettoso; e il beneficare e il perdonar volentieri; e l'esser veritiero; e il parer piuttosto uomo per natura incontaminato, che non per arte emendato; e siccome nessuno fu mai che o si credesse dispregiato da lui, o ardisse riputar sè migliore di lui; e quel suo piacevoleggiare a proposito 1. »

<sup>1</sup> Marco Aurelio, Ricordi, I, 1-15.

Educato fra questi studi, e nutrito di questi pensieri. il giovane filosofo dall'adozione imperiale ebbe più spavento che gioia, perchè la sua mente vedeva chiaro i mali che porta seco l'esercizio del supremo potere. Ma presso alla grandezza non mutò modi, e fu parco come nella casa privata, e studiò di raggiungere l'ideale che aveva nell'animo, e i suoi detti e fatti e pensieri conformò alle massime del padre adottivo, al quale prestava ufficii affettuosissimi 1. Questi, dopo la morte di Adriano, gli offri in moglie la sua figlia Faustina, ma egli rispose volerci pensare, e non la sposò che più tardi. Dopo queste nozze ebbc la potestà tribunizia, e altri ufficii d'autorità e di onoranza, e crebbe nell'affetto e nella stima del Pio così che questi non fece mai nulla senza averne consiglio con lui: e con lui spesso va accompagnato nei voti e nell'affetto dei popoli sui monumenti d'Italia e delle province 2.

Alla morte del Pio, il Senato lo gridò imperatore, ed egli generosamente divise subito il comando con Lucio Vero, suo fratello adottivo, non mai messo a parte dei pubblici affari dal buon Antonino 3, che di buon'ora ne avea conosciuto il carattere; e governò insieme con lui, e gli fidanzò la figliuola Lucilla, e in quella occasione vi furono gioie di doni e larghezze ai figli e aile figlie dei nuovi cittadini. E insieme uniti si vedono nelle medaglie, e insieme sono chiamati Dei Olimpici e nuovi Dioscuri nelle iscrizioni 4. Era a Roma il primo esempio di due imperatori governanti con pari autorità. Ma questa divisione, che può aver lode di generosa virtù, fu politicamente e moralmente un errore, perchè Lucio Vero era uomo brutto

<sup>1</sup> Frontone, Epist. ad. M. Antonin., I, 5, ed. Cassan, vol. II, 60.

<sup>2</sup> Capitolino, M. Aurel., 4-5; Nöel des Vergers, Essai, p. 19-22.

<sup>3</sup> Capitolino, Vero, 3.

<sup>4</sup> Caritolino, M. Aurel., 7. Vedi Borghesi, Medaglioni di M. Aurelio e L. Vero, ecc., ta Anna'. Istit. archeolog., 1833, pag. 55, e in Opere, vol. II, p. 461; Caylus, Recueil Cantiquités, VI, 190.

d'ogni vizio, e solamente buono a fare scandali, e a dare impacci, quantunque nel fatto Marco Aurelio rimanesse il solo imperante, e Vero non pigliasse dalla suprema potestà altro che la licenza a ogni sorta di vituperii.

Primi atti dei nuovi signori furono i giuochi e i funerali solenni in onore del padre, di cui l'uno e l'altro dis-



Lucio Vero (Righetti, Campid., vol I, tav. 162).

sero le lodi dai Rostri. Accrebbero le largizioni, e a ogni pretoriano promisero 20 mila sesterzi, e un proporzionato donativo ai legionarii <sup>1</sup>. E il nuovo regno cominciò lietamente: il popolo era allegro dei doni, la pace durava

<sup>1</sup> Capitolino, M. Aur., 6 e 7.

ai confini, e Marc'Aurelio continuava a cercare dai filosofi la verità e il modo di acquistarsi il pubblico affetto. E presto ebbe occasione ad esercitare la sua virtù nel soccorrere ai pubblici mali, perchè una grande inondazione rovinò case, uccise animali e portò carestia. A queste sciagure aggiungevasi anche che il fratello insultava al pubblico dolore con crapule e dissolutezze di ogni maniera. Poi venne la guerra già prenunziata da Antonino nel delirio febbrile delle sue ultime ore.

Vi sono cenni di moti e sollevazioni nelle Gallie, in Germania, in Britannia, e nella Spagna invasa dai Mauri. Il legato Aufidio Vittorino andò contro i Catti irrompenti nella Rezia e in Germania. Didio Giuliano, quello stesso che in appresso fu imperatore, respinse dalla Gallia Belgica gli assalti dei Cauci abitatori delle rive dell'Elba <sup>1</sup>. In Britannia, ove agitavansi i barbari, e le legioni chiedevano a imperatore il loro capo M. Stazio Prisco Licinio Italico <sup>2</sup>, fu mandato Sesto Calpurnio Agricola, il quale frenò i Caledoni e i soldati, tenendosi, a quanto sembra, nel vallo di Adriano ove le epigrafi lo ricordano legato di M. Aurelio e di Vero <sup>3</sup>.

Più grossi e più pericolosi di tutti erano i moti dei Parti anelanti sempre ad avere in loro mano l'Armenia, cui, come vedemmo, anche Antonino Pio avea dato un re dipendente da Roma. Se Vologese II, uomo pacifico, avera frenato gli sdegni dei suoi, Vologese III, suo successore sul trono dei Parti, cupidissimo di vendicare le offese patite dalle correrie di Traiano, fatti grandi apparecchi di guerra, mosse contro l'Armenia non preparata a resistere. Severiano, legato di Cappadocia, erasi recato ad occupare la città di Elegia (Ilidjah) sulla riva sinistra

<sup>1</sup> Capitolino, M. Aur., S e 22; Sparziano, Didio Giuliano, 1.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Henzen, Inscript., n. 5188; Borghesi, Historicorum graecorum excerpta vaticana, in Oper., III, 249. Pei fatti di Stazio Prisco vedi anche vol. IV, 107 e 168, e V, 375.

<sup>3</sup> Henzen, 5861; Pruce, The Roman Wall, pag. 21, 214, 400; Hübner, Inscript. Britanlat., n. 225, 758, 773, 774. Vedi anche 329.

dell'Eufrate, ma senza la forza dei consigli e delle armi bisognovoli a far testa ai nemici, mosso soltanto dalle false predizioni dell'impostore Alessandro. La città dopo tre giorni di lotta cadde in potere dei Parti: Severiano rimase ucciso con un'intera legione, il re d'Armenia fuggì, e anche la Siria fu invasa, e messo in fuga Atidio Corneliano governatore imperiale 1.

All'annunzio di questi disastri furono da Roma pronria 1911, di tamente ordinato le forze necessario al riparo: e Marco Aurclio risoluto a non muoversi per provvedere dal centro a tutte le necessità dell'Impero, d'accordo col Senato pose al supremo comando della guerra Partica il fratello per trarlo dalla sconcia sua vita, sperando che nelle fatiche e nei pericoli sentisse di esser imperatore, e ne tornasse migliore 2: e per assicurare l'impresa coll'opera di uomini provati e lodati nel governo dei campi, dette a Lucio Vero per principale legato Avidio Cassio, duce forte e sapiente, e rigido osservatore della disciplina antica; e altri prodi conduttori di legioni, come Marzio Vero 3, Furio Saturnino, Stazio Prisco, richiamato dalla Britannia e posto al governo di Cappadocia, M. Claudio Frontone, e P. Giulio Geminio Marciano, ricordati dalle iscrizioni <sup>3</sup>. Ma nulla facevano a Vero gli esempi. Il suo viaggio fu un seguito di oscenc orgie. Toltosi agli sguardi del fratello si tuffò più che mai nei piaceri. Attese a crapule e a cacce in Campania, a musiche in Corinto e in Atene, passeggiò voluttuosamente la Grecia e le marine dell'Asia Minore. Spinto dai suoi cortigiani andò

<sup>1</sup> Iuciano, Come si debba seriver la storia, § 21, pag. 262, ed. Didot, e Alessandro. o il falso profeta, 27, paz. 35; Dione Cassio, LXXI, 2; Capitolino, M. Aurelio, 8, e Vero. 6.

<sup>2</sup> Dione Cassio, LXXI, 1; Capitolino, M. Aurel., 8, e Ver., 5.

<sup>3</sup> Dione Cassio, LXXI, 14.

<sup>4</sup> Luciano, Come si debba scriver ta storia, 21; Massei, Mas. Veron., 217, 8; Oreili, Inser., 3807, 3308; Henzen, ivi, 5478-5480; Borghesi, Iserizioni di Sepino, in Ann. Istit. arch., 1852, pag 37, e Oper., vol. V, pag. 375; Renier, Inscript. de l'Algèrie, n 1818; Corp. Inscript. graec., n. 5365.

fino all'Eufrate, poi tornò ad Efeso per accogliervi la sposa Lucilla mandatagli colà da Marco Aurelio (probabilmente per ritrarlo con queste nozze dalla sua sconcia vita. Ma egli era infrenabile, e invece di esser corretto dai riguardi dovuti alla sposa, col suo malo esempio cor-



Lucilla moglie di Lucio Vero (Mongez, Icon. Rom., tav. XLIII, n. 7).

ruppe i costumi di lei. Passava in delizie gli inverni a Laodicea, e le estati ad Antiochia e a Dafne, luogo infame per turpi costumi, ed era sempre nel giuoco, nel vino, in amori di giovani, fra meretrici e commedianti,

e buffoni, intento soprattutto a curarsi la bionda chioma 1. Per buona ventura Avidio Cassio con la sua severa vigilanza e prodezza teneva in dovere gli eserciti, e faceva testa ai nemici. Questo fiero uomo, originario di Siria, disceso per parte di madre dai Cassii, figlio di quell'Avidio Eliodoro che dalla rettorica passò alla prefettura d'Egitto (a), sognava di Mario, e dei fatti e delle virtù di altri tempi. Il suo biografo narra che a seconda dei tempi era truce e mite, religioso e spregiatore delle cose divine, devoto alla crapula, e temperato e forte a sopportare la fame, ora rotto a lussuria, ora casto. Fuvvi chi lo chiamò Catilina, ed egli godea di quel nome, e auguravasi di spegnere l'imperatore dialogista. È detto pure che fino dalla puerizia pensava a cacciare dal trono Antonino Pio. Giunto al comando delle milizie portò rigore crudele nei campi, che per lui videro nuovi supplizii. I soldati rei di furto metteva in croce, o bruciava o affogava nel fumo: alcuni incatenati insieme a diecine e gettati nel mare o nei fiumi: ai disertori tagliate mani e gambe, perchè più della morte gli pareva efficace l'esempio della sciagura vivente. Quando comandò sul Danubio fece porre in croce una schiera di ausiliarii, corsi a combattere senza suo ordine, quantinque avessero ucciso tremila Sarmati, e riportato ricca preda. E poichè per l'immane atto si levò a sedizione il campo, egli corse intrepido in mezzo ai furenti gridando: Percuotetemi se ne avete l'ardire, e alla

<sup>(</sup>a) Dione Cassio, LXXI, 22; Vulcazio Gallicano, Cassio, I, e Letronne, Inscriptions greeq, et latin. de l'Égypte, I, pag. 129-130, il quale riferisce e illustra un'epigrafe ricordante questo retore Eliodoro come prefetto di Egitto nel terzo anno dell'imperatore Antonino Pio. Egli è probabilmente quello stesso Eliodoro che Adriano tenne un tempo per suo segretario, e che dal retore Dionisio Milesio fu punto col motto: L'imperatore ti può dare onori e pecunia, ma non ti può fare oratore. Dione, LXIX, 3.

<sup>1</sup> Capitolino, M. Aur., S, e Vero, 4, 6 e 7.

indisciplina aggiungete il delitto. E quelli a tanto ardimento quietaronsi, e lo temerono perchè non aveva temuto 1.

Con questi modi rimesse la disciplina anche tra le molli legioni di Siria, e, resele atte alla guerra, corse contro Vologese, lo sconfisse, lo volse in fuga, passò l'Eufrate, corse la Mesopotamia, penetrò nell'interno dell'Asia; e distrutta al nemico la reggia di Ctesifonte, e arsa Seleucia sul Tigri, tornò in Siria con l'esercito scemato per fame e per malattie, ma vincitore 2. Altri valenti duci gli dettero mano nei luoghi vicini, e anche in Armenia la guerra fu governata felicemente da Stazio Prisco e da Marzio Vero, e si compì colla presa di Artassata, e dopo cinque anni di correrie e di battaglie fu fatta pace coi Parti, i quali pare cedessero la Mesopotamia 3: e per questa vittoria il nome romano andò fino alle estremità orientali dell'Asia, e, secondo gli storici chinesi, la China vide allora per la prima volta un'ambasciata romana, Annidi Roche all'imperatore del Celeste Impero recò in dono denti G. C. 166. di elefanti, corni di rinoceronti e scaglie di tartaruga 4.

Vero, quantunque avesse atteso solamente a delizie, senza niun pensiero di armi, fu lodato come grande uomo di guerra dal suo maestro Frontone che, chiamandolo restitutore della corrotta disciplina, ne celebrò la militare sapienza, e lo disse uomo forte e prode e glorioso guerriero, e raccoglieva memorie per iscrivere la storia di questo eroe, che di ciò lo pregava colle sue lettere 5. E storie laudative e gonfie e spropositate, di cui si burlò argutamente Luciano 6, e poemi scrissero di lui retori e

<sup>1</sup> Vulcazio Gallicano, Cassio, 3 e 1; Frontone, II, 244.

<sup>2</sup> Dione Cassio, LXXI, 3.

<sup>3</sup> Capitolino, M. Aurel., 9, e Vero, 7 e S; Dione Cassio, LXXI. 2, e Fragm., in Reimaro, pag. 1201-1202; Tillemont, Hist. des empereurs, II, pag. 353.

<sup>4</sup> Vedi Nöel des Vergers, Essai, pag. 58. Conf. Letronne, in Mem. de l'Acad des Inser. et Belles-Lettres, nouv. serie, tom. X, p. 227.

<sup>5</sup> Frontone, Epist., 11, 178, 182, 184, 190, 196, 202, 218.

<sup>6</sup> Come si debba scriver la storia, § 1, 2, 8, 10, 15-32.

sconci adulatori greci e romani <sup>1</sup>. Egli fu gridato tre volte imperatore dall'esercito, e prese i nomi di Armenico, di Partico e Medico, i quali furono dati anche a Marco Aurelio, che dapprima gli rifiutò, quantunque avesse da lungi provveduto a tutti i bisogni della guerra. Il Senato decretò loro anche il titolo di Padri della patria, e il trionfo, e trionfarono ambedue sul medesimo carro ove si videro anche i piccoli figli e le figlie di Marco <sup>2</sup>.

L. Vero conduceva seco dall'Asia non re captivi, come



Anni - Vero e Commodo figli di Marco Aurelio (Icon - Rom ., tav XIII, n. 8, e XIIV, n. 2)

gli antichi, ma trofei degni di lui, istrioni, suonatori di flanto, prestigiatori e buffoni, stati suo sollazzo nel campo e colmati di onori <sup>3</sup>. Portò seco anche un'orribile pestilenza, che presa dall'esercito nelle terre dell'Asia, venne

<sup>1</sup> Vedi Philibert-Soupe, De Frontonianis reliquiis. Ambiani 1853, pag. 74, e segg

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Capitolino, M. Aurel., 12; Ver., 8. Vedi anche Borghesi. Medaglioni di M. Aureline di L. Vero, negli Annali dell'Istituto di Corrispondenza archeologica, 1838, pag. 55; Frontone, II, 17 e 200.

<sup>3</sup> Capitolino, Ver., 8. Conf. Frontone, II, 220.

con esso per le altre province e desolò Roma e tutta Italia, d'oude passò nelle Gallie e in Germania. A Roma morirono le genti a migliaia, volgo e patrizii, poveri e ricchi: e i governanti dovettero pigliarsi la cura di seppellire a pubbliche spese le vittime, che pel gran numero giacevano abbandonate da amici e parenti. Marc'Aurelio non risparmiò niuna cura che servisse di allievamento alla grande calamità, e ad evitar mali maggiori fece leggi rigorosissime sulle sepolture 1, mentre che il fratello indifferente in mezzo alla strage del morbo, continuava la sua sozza vita, spendendo incredibili somme in feste e bagordi. Emulò nei vizi Caligola, Nerone e Vitellio, mutò la reggia in taverna, passava le notti a ubriacarsi, a giuocare a dadi, a correre le vie con turpi compagni, ad attaccar brighe per bettole e per lupanari 2. Nella sontuosissima villa che pei suoi piaceri edificò lungo la via Clodia in Etruria colla solita compagnia d'istrioni, di cinedi e di vituperosi liberti dava fondo all'eredità di Antonino. Spese sei milioni di sesterzi in un convito di solo dodici commensali, a cui, tra le altre cose, donò i ricchi vasellami usati alla mensa, e i servi e le carrozze e i cavalli destinati a ricondurli in città 3. Un di invitò anche il fratello, e Marc'Aurelio restò cinque giorni in questo luogo d'infamia attendendo assiduamente agli affari, e sperando di farlo vergognare colla lezione dell'esempio. Inutile era ogni dimostrazione di tal fatta, e questa troppa indulgenza del filosofo fu con ragione accusata di debolezza. Ma quantunque Marc'Aurelio gemesse di questo solamente in segreto, alla fine la soverchia contrarietà di costumi minacciava di sciogliere ogni legame, e di portare ad aperta inimicizia, se la morte non fosse presto venuta a toglier gli scandali.

<sup>1</sup> Capitolino, M. Aurel., 13; Orosio, VII, 11.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Capitolino, Ver., 1. 3 Capitolino, Ver., 5.

Negli ultimi tempi della guerra d'Oriente erano ginnti a Roma frequenti annunzi di incursioni barbariche lungo il Danubio. Dapprima furono frenate coll'arte, ma ora e in appresso arse lunga e fierissima guerra mossa simultaneamente da tutte le genti dei confini settentrionali, in parte collegate a uno sforzo comune contro le province soggette all'Impero, dall'Illirio fino alle Gallie. Primi a venire in campo furon i Marcomanni, i Quadi e altre genti Germaniche a cui rispondevano gli assalti degli Sciti e dei Sarmati (a): contesa durata molti anni sul Danubio e in Pannonia, non bene distinta nei magri racconti, istoriata nelle mute sculture della Colonna Antonina, e ricordata anche da un arco trionfale scomparso da più di due secoli (b).

L'Imperò e l'Italia erano a grave pericolo, perchè i nemici mossi alla volta di Roma, avevano raggiunta Aquileia. Quindi grandissimo il terrore per tutta Italia. Marc'Aurelio per calmare gli animi fece espiazioni e sacrificii e preghiere, e cerimonie di ogni sorte 1: poscia corse al

(a) Dione Cassio, LXXI, 11-12; Capitolino, M. Aurel., 22. I nomi degli assalitori son questi: Marcomanni, Quadi. Navisci, Ermunduri (Germani); Latringi, Burii, Iazigi, Astingi, Cotini, Dancrigi (Sarmati); Victovali, Sosibi, Sicobati, Rossolani, Bastarni, Peucini, Alani e Costoboci (Sciti). Vedi Greenwood, History of the Germans, I, 176, in Merivale, VIII, 337.

(b) Nardini, Roma antica, VI, 9; Nibby, Roma antica, vol. I, pag. 471-476; Canina, Edifizi, vol. III, p. 113-114, e IV, tav. 245.

L'arco attribuito a Marco Aurelio a causa della sua imagine riconosciuta nei bassirilievi sorse sulla via Flaminia nel Corso di oggi, e precisamente all'angolo meridionale del Palazzo Fiano, e vi rimase fino alla metà del secolo decimosettimo. « Quest'arco, scrive il Nibby, stando alquanto obliquo colla direzione attuale della via del Corso, che declina a sinistra da quella della Flaminia, ed inoltre stringendo la strada, dava specialmente incomodo al popolo nella grande affluenza del Carnevale, e perciò Alessandro VII, che principalmente contribuì a fare regolare la via del Corso, lo fece demolire l'anno 1662. »

 $<sup>^{1}</sup>$  Dione Cassio, LXXI, 3; Capitolino, M. Annel., 12, 13 e 14; Ammiano Marcellino, XXV, 4, 17.

riparo: e condusse seco il fratello, per non lasciarlo in Roma più libero nelle sue orgie. Passate le Alpi, Vero attese agli usati piaceri; ma l'altro provvide si energi-



Arco de M. Aurele, come vedevasi nel secolo XVII (Canina, Edif., IV, tav. 145).

camente alla guerra, che in breve furono liberati i confini, e i barbari respinti mandarono messaggi a chieder mercè. Marco Aurelio la stimava finzione, ed era d'avviso di spinger la guerra più avanti, ma perchè Vero era stanco dei campi, e sospirava ai piaceri della città, afforzate le frontiere, e provveduto alla difesa dell'Illirico e dell'Italia, i due imperatori mossero alla volta di Roma. Fra le truppe riunite infierì di nuovo il flagello della pestilenza, contro

il quale nulla potè neppure Galieno, chiamato a soccorrervi coll'eccellenza dell'arte sua (a). Giunti presso ad



Messaggi dei barbari a M. Aurelio (Righetti, Campid., I, tav. 165).

(a) La storia tace sul servizio medico dei campi romani: ma altri documenti provano, che al tempo di Marco Aurelio lo Stato non era in-

Altino (undici miglia sotto a Treviso), Vero morì in tre giorni di colpo apoplettico. Andò voce che egli avesse Annidi Romeditato di uccidere il fratello per pigliar solo l'Impero, ma 922. di e che questi avvisatone, lo prevenisse facendogli dare il veleno. Ma non vi è prova, nè probabilità di questo, come delle voci corse che alla morte avessero parte Faustina e Lucilla, suocera e moglie di Vero. La causa vera erano stati i grandi stravizii. Marco Aurelio pose l'indegno fratello nel mausoleo di Adriano, lo dichiarò Dio, gli die' templi e sacerdoti, e istitui feste molte in suo onore 1.

Dopo le quali cose rimasto solo padrone di tutto, potè senza impacci attender meglio al governo del mondo, e fece le leggi e i provvedimenti che resero venerando il suo nome. Alla istituzione degli alimenti dei fanciulli, già ricordata più volte, dètte basi più larghe, aftidandone la direzione ad uomini rivestiti di più larghi poteri, come consolari e pretori, affinchè avessero modo a far bene

differente alla salute degli escreiti, destinati a difender l'Impero. E le iscrizioni dicono, che le legioni, le coorti, la cavalleria e le truppe ausiliarie e l'armata di mare avevano lor medici propri e chirurghi per curare le malattie e le ferite, e che in ogni accampamento eravi un capo (medicus castrensis), il quale dovette avere la soprintendenza generale del servizio medico di tutte le truppe. Vi furono anche medici ordinarii, medici clinici, medici veterinarii (medicus iumentarius): e una epigrafe, scoperta a Baia, ricorda un Satrio Longino medico a doppio soldo (medicus duplicarius) della nave che aveva nome Cupido. Vedi Maffei, Mus. Veron., pag. CXX, n. 4; Marini, Arval., pag. 62 e 826; Orelli, n. 448, 3506-3508, 3640, 4229, e Henzen, ivi, vol. III, pag. 358, n. 3506; Renier, Inscript. de l'Algérie, n. 506; Nöel des Vergers, Essai, pag. 69-72; Simpson, Was the Roman Army provided with any medical offcers? Edimburg 1851, trad. nella Gazete médicale de Paris, 1857, n. 12, 16 e 14; Aubertin, Du service médical dans les armées de l'antiquité, nel Journal g'inéral de l'instruction publique, 1861, pag. 303, 317, 327; Lamarre. De la milice romaine, Paris 1863, pag. 335, e segg.; Briou, Du service de santé militaire chez les Romains, Paris 1866.

<sup>1</sup> Capitolino, M. Aurel., 14, 15, 20; Ver., 9, 10, 11; Aurelio Vittore, De Caes., 16.

maggiore 1. Fu diligentissimo a render giustizia, e a questo fine provvide di nuovi magistrati l'Italia, che era sua cura sollècita, e desiderava si popolasse di illibata gioventù 2. Già fino dal tempo della guerra d'Oriente aggiunse un quinto giuridico ai quattro posti da Adriano alla cura delle cose d'Italia, e per aver campo più largo alla scelta dei magistrati modificò l'istituzione col prendere a questo uflizio uomini stati semplicemente pretori, mentre prima sceglievansi nel ceto dei consolari: e dalle iscrizioni apparisce che dette loro anche il carico di provvedere all'annona delle regioni, in cui dovevano render giustizia (a). Anche in mezzo alle guerre l'impe-

(a) Gli studi epigrafici all'età nostra portarono assai luce a questo fatto, di cui i biografi imperiali dettero un magrissimo cenno. Il Borghesi, e altri col raffronto delle iscrizioni fecero conoscere un gran numero di questi giuridici, e ne mostrarono le nuove incombenze, e il modo con cui erano distribuiti per le undici regioni, in cui Augusto aveva diviso l'Italia. Da queste ricerche ora è chiaro, che la prima regione del Lazio e della Campania, e la settima dell'Etruria non ebbero giuridici, o perchè per la vicinanza potevano ricorrere ai tribunali di Roma, o perchè erano in parte comprese nel raggio delle cento miglia, su cui si estendeva la giurisdizione del prefetto della città. Sotto un solo giuridico furono rinnite la decima della Venezia e l'un lecima della Transpadana. come ad un solo obbedivano anche l'ottava dell'Emilia e la nora della Liguria. Un giuridico ebbe la seconda regione, composta dell'Apulia e della Calabria: così la terza, comprendente la Lucania e i Bruzi: e ad un altro eran sottomesse la quinta regione del Piceno e la sesta dell'Umbria. Rimaneva senza giuridico solamente la quarta regione, composta dei Frentani, Marrucini, Peligni, Sanniti, Sabini, ecc. Ma il Borghesi con buon fondamento opinò, che questi paesi fossero fin da principio divisi tra i giuridici del Piceno e d'Apulia. Vedi Orelli, 3177; Tonini. Storia di Rimini, 1, 363; Borghesi, Iscrizione onoraria di Concordia, in Annal. Istit. archeolog., 1853, pag. 196-209, e Oper., V. pag. 353 e segg.; Nöel des Vergers, Essai sur Marc-Aurèle, pag. 41, e segg.

<sup>1</sup> Capitolino, M. Aurel., 11; Borghesi in Bullett. Istit. archeolog., 1811, pag. 125 e segg.; Henzen, Tabula aliment. Baebian., in Annali Istit. archeolog., 1814, pag. 39 e segg; e Nöel des Vergers, Essai, pag. 41.

<sup>2</sup> Frontone, ed. Cassan, vol. 11, 130.

ratore passava i giorni e le notti a esaminare da sè stesso le causc: le pene delle leggi alleviava, quantunque fosse inesorabile contro i convinti di grandi delitti. Di molte cose dètte il giudizio al Senato, si mostrò in ogni faccenda di guerra e di pace deferentissimo ad esso, e lo richiamò a dignità, come in libero Stato. Era assiduo alla Curia, e per le adunanze veniva espressamente fino dalla Campania, nè partivasi mai primachè il console avesse sciolta l'assemblea colla formula: Non vi riteniamo più, Padri Coscritti. A molti dei senatori affidò nuovi ufficii e giudizii, per farli più autorevoli. Ripeteva sovente: È più giusto ch'io segua il consiglio di tanti e tali amici, che tanti e tali amici la volontà di me solo 4.

Anch'egli tenne con sè i più valenti giureconsulti, tra cui ricordasi particolarmente Q Cervidio Scevola 2, per aver lume ed aiuto a render migliori le leggi. Fece ordini per riformare i costumi rilassati delle matrone romane e dei giovani nobili, tolse via i bagni comuni ai due sessi, frenò la licenza tcatrale e la ferocia del Circo. Sul che merita ricordo un provvedimento di umanità, che poscia si convertì in uso costante. Caduto in teatro un funambolo, egli ordinò di porre una materassa sotto alle corde, per impedire che le cadute fossero mortali: al che in appresso fu sostituita una rete distesa. Con altri ordini mise termine alle calunnie dei delatori, e non tenne conto delle accuse dirette ad impinguare il fisco. Istituì il pretore tutelare a patrocinio degli orfani. Regolò meglio le iscrizioni dei nuovi nati nello stato civile, riducendo la consuetudine a legge, e ordinando che ogni neonato fosse dichiarato con un nome dentro trenta giorni presso il prefetto dell'erario di Saturno; e nelle

<sup>1</sup> Dione Cassio, LXXI, 6; Capitolino, M. Aurel., 10, 22 e 21; Frontone, Epist., I, 330, II, 90.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Capitolino, M. Aurel., 11; Digesto, XXVIII. 6, 38, 3, XXXVI, 1, 22; Conradi, De vita et scriptis Q. Cervidii Scacvolae, Lipsiae 1751.

province stabilì conservatori degli atti di nascita, affinchè i sudditi nel caso di contese in materia di libertà civile potessero trovare facilmente i loro titoli. Afforzò la legge delle affrancazioni; aggiunse nuove disposizioni a quella sulla ventesima delle eredità, e provvide alle tutele dei liberti, alle frodi dei testamenti, e alle successioni dei figli negli averi materni (a).

Cure grandi per ordinare i pubblici alimenti e l'annona. Alle città d'Italia in tempi di carestia fece doni di grano sulle provvisioni di Roma. Alle province fu benignissimo; soccorse ai bisogni di molte città, le ristorò dei danni patiti, e afl'occorrenza le dispensò dai tributi e condonò i debiti arretrati da 46 anni, e ne fece bruciare le scritture nel Fôro; frenò gli abusi delle esazioni, allargò da ogni parte la cittadinanza romana, e i luoghi esausti, come le Spagne, rifornì di coloni. Coi suoi particolari decreti sottomise, al dire di Frontone, tutti i sudditi a una medesima legge, e, tolto via l'arbitrio, coll'unità dell'amministrazione studiò di compiere l'unità dell'Impero, e di ridurre a fatto la sua idea di un reggimento civile, dove la legge fosse una per tutti, e pari i diritti dei cittadini. E della raggiunta unità parlò il greco Aristide dicendo, che al tempo suo non vi erano più stranieri, che gli onori si davano ai più meritevoli senza guardare alla patria, e che l'amministrazione dell'universo era come quella di una sola casa 1.

<sup>(</sup>a) Capitolino, M. Aurel., 9, 10, 11, 12, 23; Aurelio Vittore, De Caes., 16; Frontone, ed. Cassan, I. 154; Tromp, Disputatio inridica de probationibus familiae apud Romanos, Lugduni Batavorum 1837, pag. 25, e segg. Una epigrafe mutilata parla del primo giuridico della Traspadana cui primo iurisdictio pupillaris a sanctissimis imperatoribus mandata est. Vedi Borghesi, Iscrizione onoraria di Concordia, in Annal. Istit. archeolog., 1853, pag. 188. e Oper., V, p. 3-3.

<sup>1</sup> Dione Cassio, LXXI, 32; Aurelio Vittore, De Coesar., 16; Capitolino, M Aurel., 9, 11, 17, 23; Frontone, Epist. ad M. Caes., ed. Mai, pag. 16 e 17; Aristide, Orat. in Rom.

Marc'Aurelio era tutto in questi pensieri di rendere gli uomini felici con dolce e saggio e giusto governo, ma i barbari tornarono presto a toglierlo dalle predilette suc cure, e lo tirarono a lunga e difficilissima guerra della quale, come delle precedenti, si hanno poche e sconnesse notizie 1. I soliti Marcomanni, e coi Quadi, e lazigi, e altre genti feroci, correndo di nuovo alla volta d'Italia, batterono i presidii romani, invasero tutti i confini del- Annidi Rel'Impero dalla Pannonia alle Gallie, e giunsero come de c. 172. prima fin sotto Aquileia. Per colmo di sciagura continuava ancora la pestilenza, e mancavano gli uomini. Bisognò ricorrere a straordinarii partiti, e furono, come dopo la rotta di Canne, armati schiavi e gladiatori; convertiti in soldati i ladroni di Dalmazia e Dardania, e comprati aiuti germanici contro i Germani. E quantunque la storia taccia del numero delle forze usate in questa occasione, dalle iscrizioni si apprende, che delle 30 legioni armate a sostenere l'Impero, circa la metà presero parte alla guerra germanica; cioè 100 mila soldati romani con altrettanti ausiliari 2. Anche l'erario era vuoto; e l'imperatore per non mettere nuove gravezze vendè all'incanto nel Fòro Traiano gli ornamenti imperiali, i ricchi vasellami, le vesti preziose di sua moglie, e le gemme trovate nel tesoro segreto di Adriano 3. E provveduto del bisognevole e indossate le armi volò contro al nemico, e lo respinse oltre i confini; ma continuando il pericolo, fu costretto a rimanere più anni in Pannonia. Confusi e oscurissimi sono anche i fatti di questa guerra, in cui con Marc'Aurelio combatterono Cl. Pompeiano, divenuto marito di Lucilla vedova di Lucio Vero, e M. Basseo Rufo e Macrino Vindice, e quel Pertinace, che poi giunse per breve all'Impero. I barbari coi quali com-

<sup>1</sup> Tione Casse, LXXI. 3, 7-21; Capitoline, M. A. e' 17, 21-22, 21.

<sup>&</sup>quot; Vedi No 1 ! s Very re, Essqi, 1ag 7 -21.

<sup>3 (&#</sup>x27;a itel'no, 17.

742 [Lta. VII.



Marco Aurelio in veste militare (Righetti. Campidoglio, I, tav. 70).

batterono fortemente anche le donne, messero più volte a pericolo le legioni, vinsero, battaglie, e uccisero Vindice. Si narrano anche portenti. Un di i Romani, messi in mezzo dai Quadi, erano a pericolo estremo, rifiniti dalle fatiche, dall'ardore del sole, e dalla sete: quando, dice Dione, molte nubi raccoltesi repentinamente si sciolsero in grandissima pioggia, che rese vigore agli affranti, mentre dall'altro canto grandine e fulmini piovendo sui



Giove Pluvio (Bartoli, Columna Antonin., tab. 15).

barbari li misero in dispersione. Fu stimato un prodigio del cielo, da una parte attribuito ad incanti di maghi, o alla protezione di Giove Pluvio, o alla virtù dell'imperatore, mentre i Cristiani lo dissero miracolo ottenuto per le preghiere della legione melitina composta di soli seguaci di Cristo, la quale perciò, al dire di Sifilino, avrebbe avuto dall'imperatore il soprannome di Fulminante. Il fatto d'una pioggia è rappresentato anche nella colonna Antonina tra i bassirilievi, che portano istoriate le guerre di Marc'Aurelio in Germania. Vi si vede un Giove Pluvio, dalla cui lunga barba scorre acqua, cinto di fulmini, che colpiscono e disperdono gli stupefatti sol lati <sup>1</sup>. Ma quanto al nome di fulminante o fulminata è ora provato esser falsa l'origine miracolosa qui ricordata, perchè nelle epigrafi si trova una legione fulminante ai tempi di Nerva, e più indietro anche sotto Nerone <sup>2</sup>.

Dopo fu continuata più gagliardamente la guerra: superate genti ferocissime, e strette a chieder pace, che alla fine fu conclusa a condizione, che i barbari si tenessero sei miglia oltre il Danubio, e restituissero i prigioni, i quali fu detto sommare a 450 mila, cifra che posta per vera mostrerebbe la grandezza dei pericoli corsi dalle legioni, e darebbe più merito al duce, che riuscì a vincere anche dopo queste perdite enormi. Egli fu gridato imperatore per la settima volta, e appellato Germanico, e poscia trionfò col suo figlio Commodo, già ornato del titolo di Cesare. Faustina ebbe il nome nuovo di Madre dei campi, cioè delle milizie 3. I duci che avevano combattuto da prodi ebbero l'onore di iscrizioni e di statue nel Fôro Traiano, nel tempio di Antonino e in quello di Marte Vendicatore 4. Dopo la vittoria il principe, continuando

<sup>1</sup> Diene Cassio, LXXI, 9-10; Capitolino, M. Anrel., 24; Claudiano, De sexto consulat. Honorii, vers. 31); Eusebio, Hist. Eccles., V. 5; Orosio, VII, 15; Tertulliano, Apolog., 5. 2 Orelli, 517; Fea, Iscrizioni Tarquiniensi, in Bullet. Istit. orcheolog., 1830, pag. 198; Letr nns, Statue vocale de Memnon, p. 119-11.); Borghesi, Iscrizioni rom. del Reno, in Oper., 1V, 2 2-23; Nöel des Ver. rs. Essai, pag. 93. Conf. D.on. Casso, LV, 23.

<sup>3</sup> Orelli, Inscr., n. 836; Cohen, Morn., vol. 11, pag. 591, n. 115, e pag. 599, n. 191; Dione Cassio, LXX, 10; Capitolino, M. Aurel., 23.

<sup>4</sup> Dione Cassio, LXXI, 3; Capitelino, 22; Kellermann, Vigil., 42; Borghesi, Iscrizioni di Fuligno, in Annal. Istit. archeolog., 1846, pag. 347; Noel des Vergers, Essu., pag. 88.

nel suo benigno costume, rese ai provinciali la preda, Anni di Roperchè si ripartisse, a risarcimento dei danni sofferti, tra ma 927, di gli abitatori dei luoghi ov'era stata la guerra. Pose colonie di Germani sulle terre dell'Impero, e alcune fece stanziare anche in Italia 4. È detto che aveva anche in animo di ridurre a provincia i paesi dei Marcomanni e de' Sarmati, e dalle testimonianze delle epigrafi è certo che i paesi dei Daci, tenuti finqui sotto il governo di cittadini stati pretori, furono, sotto Marc'Aurelio, affidati a consolari, come è certo che la Dacia, per l'avanti distinta in Superiore e Inferiore, trovasi ora divisa in tre parti 2. Intanto più gravi necessità lo chiamavano altrove.

I moti scoppiati nelle Gallie, nelle Spagne e in Egitto, furono di leggieri composti 3: ma grave pericolo parve minacciarsi dalla sedizione di Avidio Cassio in Oriente.

Era quel fiero vincitore dei Parti da noi ricordato di sopra. Posto a regger la Siria tenne il governo dell'ampia regione situata tra l'Eufrate e il monte Tauro, e, come apparisce da Ammiano Marcellino, compresa dai Romani nel nome generale di Oriente (a).

Di là egli corse in Egitto a comprimere i moti dei Bucoli 4, e da quella potenza inalzò l'animo al grado supremo, di cui da lungo tempo gli era venuto il pensiero senza aver bisogno di essere istigato da Faustina, come a torto ne corse la voce confutata dai documenti che ri-

<sup>(</sup>a) Ammiano Marcellino, XIV, 8, 5. Vedi Borghesi (Burbuleia, in Opere, IV, 160-161) il quale notò che quantunque Dione (LXXI, 3) dica che Cassio presedè a tutta l'Asia, non si può intendere di tutti i possessi romani di quella parte del mondo, perchè nel medesimo tempo Marzio Vero reggeva la Cappadocia, come successore di Stazio Prisco, e neppure della provincia detta propriamente Asia, in cui si vedono vari proconsoli.

<sup>1</sup> Capitolino, 21, 22, 24.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Henzen, in Orelli, Inser., n. 6917, 6919, 6920, e Antichità della Transilvania, in Bull. Istit. arch., 1848, p. 163; Nöel des Vergers, Essai, p. 126-132; Corp. Inscr. lat., III, p. 150.

3 Dione Cassio, LXXI, 4; Capitolino, 21 e 22; Vulcazio Gallicano, 6.

<sup>4</sup> Dione Cassio, LXXI, 4; Capitolino, M. Aurel., 21.

ferisce il biografo dell'audace ribelle 1. Lucio Vero, quando lo ebbe per suo legato, si accorse di questi disegni, e di Siria scrisse i suoi sospetti al fratello, chicdendo che Cassio fosse guardato. Fra gli altri lamenti scriveva: « Ogni cosa nostra gli spiace, si procaccia aiuti potenti, mette in ridicolo il nostro amore alle lettere, te chiama vecchia filosofessa, me lussurioso buffonc. Vedi qual partito sia da pigliare per togliere te e i tuoi dal pericolo, che vi ha nel tenere a capo degli eserciti gente siffatta, cui i soldati portano tanto amore. » Marc'Aurelio rispose con singolare tranquillità ricordando, che niun principe uccise mai il suo successore; che se gli Dei avevano destinato Cassio all'Impero non sarebbe possibile torlo di mezzo, e che se non doveva regnare precipiterebbe da sè stesso senza bisogno di usargli crudcltà. Disse, non potersi trattare da colpevole un uomo da nessuno accusato, e caro ai soldati: avvertendo anche, che nelle cause di maestà passano per vittime quelli stessi di cui è meglio provata la colpa, e che misera, come diceva Adriano, è la condizione de' principi, che niuno crede mai minacciati, se non quando sono spenti. Onde, concludeva, lasciamo in pace Cassio, duce buono, severo e forte c sì necessario allo Stato. Quanto a' miei figli, alla cui sicurezza vorresti che io provvedessi colla morte di lui, periscano essi, se Cassio meriterà di essere amato di più, e se tornerà utile alla Repubblica, che egli viva piuttosto che i figli di Marc'Aurelio 2.

Quindi Cassio rimase libero a ordire sue trame. Divenuto chiaro per le imprese di Armenia, di Arabia e di Egitto, e rimasto al governo delle legioni d'Oriente, ebbe modo a preparare la rivolta. Per meglio riuscire fece correr voce che Marc'Aurelio fosse morto, o usò a suo profitto di un grido sparso da altri, e pose tra gli Dei

<sup>1</sup> Vulcazio Gallicano, Cassio, 9-11. Conf. Capitolino, M. Aurel., 24.

<sup>2</sup> Vulcazio Gallicano, Cassio, 1 e 2.

il supposto defunto, e in Antiochia fece dai soldati gridare imperatore sè stesso. A quel grido risposero i suoi partigiani in Egitto, in Cilicia, in Giudea: fu rieonosciuto da più re forestieri, e fece subito atti da imperatore, e in una lettera scritta al suo genero dichiarò che si era posto a quell'impresa per rimettere in vigore la severa disciplina degli avi, per liberar l'Impero dalle violenze dei ricchi e degli avidi di ricchezza: e riconoscendo ehe Marc'Aurelio era un ottimo uomo, lo rimproverava ehe per ambizione di elemenza lasciasse viver tali, di eui egli stesso eondannava la vita; gli rinfacciava di star filosofando e discutendo sulla natura dell'anima e sull'onesto e sul giusto, quando più vi era bisogno di pensare allo Stato, e infierire coi supplizii contro i proeonsoli, intesi solo ad arricehirsi e a godere <sup>1</sup>.

A Roma questa novella fece spavento. Dicevasi ehe l'usurpatore verrebbe a metter tutto a saecheggio: e il Senato confiseò i suoi averi, e lo pose fuori della legge 2. In Pannonia Mare'Aurelio, appena conclusa la pace coi barbari, dètte tranquillamente ai soldati le notizie di Siria dieendo ehe gli doleva soltanto di esser tratto alla guerra civile, e da uomo eui aveva dato tante prove di affetto, e eui eederebbe di buon grado anche l'Impero se così piacesse agli Dei, al Senato, ai soldati e al popolo. Quindi, mandato avanti Pertinace colle prime schiere, mosse egli stesso a quietare la rivolta, conducendo seco la moglie Faustina, e Commodo e gli altri figliuoli. Ma prima di giungere in Siria seppe per via, ehe Clodio Albino governatore in Bitinia aveva arrestato la defezione degli esereiti, e ehe Cassio era stato uceiso da uno dei suoi eenturioni. Allora, dolente del sangue già sparso, e dell'aver perduta l'oecasione a esser elemente al nemieo, non dètte

<sup>1</sup> Dione Cassio, LXXI, 22 e segg; Vulcazio Gallicano, Cassio, 14; Capitolino, M. Aur., 24 e 25.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Vulcazio Gallicano, Cassio, 7

ascolto alla moglie Faustina che lo esortava a infierire, e volse ogni opera ad impedire che fosse incrudelito contro i complici. Belle e umanissime furono le parole, con cui scongiurava il Senato a cessare da ogni vendetta, a non uccider nessuno, a richiamare i banditi, a render loro gli averi, a salvare e assicurare gli innocenti figliuoli di Cassio e lasciar loro metà dei beni paterni, e la facoltà di aspirare ai pubblici onori. E fu fatto come egli chiedeva. Bruciate, senza aprirle, le lettere rivelanti i fautori di Cassio; salvata la vita ai soldati, che più erano intinti nella congiura; perdonato alle città e alle province più favorevoli alla sommossa: e, con esempio più singolare che raro in una causa di ribellione, perirono solamente i portati via dal primo tumulto: e i tribunali non sparsero sangue 4.

Dopo, l'imperatore attese a riordinare da sè stesso le province turbate, trattò coi re venutigli incontro, ebbe ambasciate dai Parti, e a tutti dètte sicurezza di pace <sup>2</sup>. Ricordevole che Cassio governatore di Siria suo luogo di origine avea potuto di là mettere l'Impero a pericolo, ordinò per legge che niuno fosse mai posto al supremo governo del paese natale <sup>3</sup>. Agli Antiocheni fautori del ribelle dapprima si mostrò molto irato, e gli privò di loro assemblee e spettacoli, ma poscia rese loro ogni cosa <sup>4</sup>. Si porse in più luoghi benefico, e agli Smirnei, presso i quali trattennesi ad ascoltare il sofista Aristide, liberalmente fece restaurare la città rovinata da un terremoto <sup>3</sup>.

È detto che in Palestina noiato dei Giudei graveolenti, e sempre inclinati ai tumulti, uscendo dalla sua naturale mansuetudine esclamò che essi erano peggio dei barbari.

<sup>1</sup> Capitolino, M. Aurel., 24. 25, e A bir., 4; V. Gallicaro, Cussio, 8-13; Luene Cassio, LXXI, 22-28.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Capitolino, M. Aur., 26.

<sup>3</sup> Dione Cassio, LXXI, 31.

<sup>4</sup> Vulcazio Gallicano, Cassio 9; Capitolino, M Aurel., T.

<sup>5</sup> Dione Cassio, LXXI, 32; In strate, Sofisti, II, 0, 2.

<sup>6</sup> Ammiano Marcellino, XXII, 5, 1.

In Egitto perdonò agli Alessañdrini le lodi che dettero a Cassio: e le genti plaudirono alla clemenza del principe mostratosi cittadino e filosofo nelle scuole, nei templi, in ogni luogo (").

Ordinato l'Oriente venne ad Atene, ove a mostrare la sua innocenza nei fatti passati entrò con animo sicuro nel tempio di Cerere vietato a chi non fosse senza macchia, e si fece iniziare ai misteri. Alla città dètte privilegi ed onori, e per utile di tutte le genti vi pose maestri di agni dettrina con graggi atina di la coni dettrina con graggi atina di la continua di la conti

stri di ogni dottrina con grossi stipendi 1.

Poi s'imbarcò pel ritorno, e giunto a Brindisi nell'au-AnnidiRotunno prese la toga, e la fece pigliare ai soldati, non genettendo mai che essi portassero, in Italia, il saio (sagum) di guerra. A Roma feste e trionfi e maravigliosi spettacoli, e larglie distribuzioni alle milizie e al popolo. Ogni cittadino ebbe otto monete d'oro, in memoria degli anni che era durata la guerra. Di più l'imperatore condonò tutti i debiti, che i cittadini e i sudditi avevano coll'erario e col fisco. Continuò pure nelle riforme civili, e quindi erano lietissimi tutti ?. Il suo ritorno a Roma, il trionfo e i sacrificii davanti al tempio di Giove, e i suoi fatti in Pannonia, si vedono anche oggi figurati in antiche sculture sul Campidoglio: come dura l'epigrafe, che ricorda la gloria immortale acquistata per aver distrutte o sottomesse le genti più bellicose del mondo 3.

Ma presto egli dovè di nuovo lasciar la città rallegrata anche da feste e liberalità per le nozze di Commodo con Crispina figlia di Bruzio Presente, I barbari non curanti

<sup>(</sup>a) Capitolino, M. Aur., 25-26. Il nome di M. Aurelio si legge anche ora con quello di L. Vero sopra alcuni monumenti Egiziani, e specialmente sul cornicione del piccolo tempio di Philae. Rosellini, Monum. dell' Egitto e della Nubia, vol. II. Monumenti storici. pag. 453-454.

<sup>1</sup> Dione Cassio, LXXI, 31; Filostrato, Sofisti, II, I, 12, II, 2, 11, 10, 4, 11, 11, 1.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Capitolino, 27; Dione Cassio, LXXI, 32.

<sup>3</sup> Vedi Orelli, S61, e Nöel des Vergers, Essai, pag. 142.

VANNUCCI - Storia dell' Italia antica - IV.





Marco Aurelio trionfante e sacrificante in Campidoglio (Righetti, Campid., 1, tav. 167 e 168).

dei legati posti contr'essi tornavano a infuriare e a mi- Annidi Ronacciare in riva al Danubio, e bisognò correre in fretta ma 931, di alle armi. L'imperatore chiese, con modestia civilissima e nuova, permissione al Senato di usare per la guerra la pecunia dell'erario, dicendo che essa, come ogni altra



Crispina moglie di Commodo (Mongez, Icon. Rom., XLV, n. 2).

cosa, era del pubblico, non del principe, e che perciò non poteva usarsi senza licenza del pubblico. Poscia vibrò l'asta di Marte, prese gli augurii, e parti insieme con Commodo, già investito della potestà tribunizia. Ebbe a sostenere forti travagli dai barbari, ma alla fine li ruppe

di nuovo in una grande battaglia, dopo la quale fu acclamato imperatore per la decima volta, e avrebbe ridotto a provincia il paese nemico, se la morte non sopravveniva a troncargli ogni disegno. Vinto dalle fatiche cadde infermo a Vindobona (Vienna) o a Sirmio, e in breve morì di inedia, o di peste, o di veleno ministratogli, secondo Dione, dai medici, intenti a far piacere all'iniquo figliuolo che egli avea raccomandato ai soldati e agli amici. Prima di spirare raccomandò a questo di provvedere all'Impero, e al paterno e al proprio onore, compiendo la guerra. Finì all'età di 61 anno, dopo 18 di rema 933, di gno 1, colla calma che aveva avuta sempre nell'animo, colla gloria di pacificatore del mondo, e di imperatore maggiore di tutti gli imperatori più grandi (a): pianto dai soldati, dal Senato e dal popolo, che lo avevano amato come padre e fratello e figliuolo, e concordemente lo dichiararono Dio con tempio e sacerdoti 2, e gli posero una statua d'oro nella curia. Fu tenuto come sacrilegio il non averne in casa l'imagine; e i suoi ritratti, come quelli del Pio, vedevansi anche su tutte le tavole dei cambiatori, in ogni bottega, a ogni finestra, dipinti o grossolanamente modellati in argilla e scolpiti 3: e questo culto durava anche un secolo dopo, e le statue di Marco Aurelio si vedevano tra quelle dei Penati e dei Numi 4. Ond'è, che anche oggi molti sono i ritratti che si hanno di lui.

Per le terre d'Italia e delle province, oltre alle tante

Anni di Ro-

<sup>(</sup>a) Pacatori orbis. Orelli, 859. — Quod omnes omnium ante se maximor. impp. glorias supergressus bellicosiss, gentib, deletis atque subactis S. P. Q. R. Orelli, 861.

<sup>1</sup> Capitolino, 27 e 28; Dione Cassio, LXXI, 33 e 34; Erodiano, lib. I, 3.

<sup>2</sup> Capitolino M. Aurel., 18; Aurelio Vittore, Epit, 16; Brunn, Tempio creduto di M. Aurelio rappresentato in un bassorilievo di Villa Medici, in Annal. Istit. arch., 1852, p. 338-345, e Monum. incd. Istit., V, 40. Conf. Cavedoni, in Bull. Istit. arch., 1853, p. 141.

<sup>3</sup> Frontone, ed. Mai, pag. 111.

<sup>4</sup> Capitolino, 18, 19, 27, 28; Dione Cassio, LXXI, 31 e 34.

iscrizioni che gli augurarono salute appena entrato a parte dei pubblici affari ricordandolo dapprima col padre e poi col fratello adottivo, sopravvivono ancora molte memorie delle particolari opere sue, e più monumenti posti in ogni regione da città, da cittadini e soldati a onore del guerriero, e del principe beneficatore <sup>1</sup>, e pari a Giove nel consiglio e nel volto <sup>2</sup>.

Solenne monumento delle sue imprese guerresche sorge sempre a Roma la Colonna Antonina, di marmo lunense, inalzata a ricordare le pugne e le vittorie sui barbari nordici, figurate nei bassirilievi che la rivestono dalla base alla cima, inferiori sotto il rispetto dell' arte alle sculture della Colonna Traiana, ma importanti come documento di quelle guerre oscurissime (a).

E finalmente stupendo monumento sopravvissuto alla guerra del tempo e degli uomini dura anche oggi sulla Piazza Capitolina la grande statua equestre di Marco Aurelio, portento dell'antica arte fusoria, a cui Michelangiolo disse che manca solo il movimento per apparire creazione vivente.

Gli scrittori sono concordi nel celebrare quest'uomo, che prima d'ogni altro fece una divinità della Beneficenza, inalzandole un tempio sul Campidoglio 3, e le rese culto vero mostrandosi benefico in ogni occasione. Fu lodato come il migliore degli imperanti, buono per in-

<sup>(</sup>a) I bassirilievi furono incisi dal Bartoli in 75 tavole. Vedi Columna Antoniniana M. Aurelii Antonini Augusti rebus gestis insignis Germanis simul et Sarmatis gemino bello devictis, etc. Vedi anche Nibby, Roma antica, II. 635-641, e Canina, Edifizi, vol. III, p. 127-128, e IV, tav. 260.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vedi Mommsen, Inscript. Regn. Neap. index a pag. 469, e Corp. Inscript. latin., III, pag. 1112; Ilubner, Inscript. Hispan. lat., p. 764, e Inscr. Britan. lat., p. 333; Renier, Inscript. de l'Algérie, n. 28, 33, 34, 38, 39, 1414, 1415, 1417, 1419, 1493, 1494, 1595, 1633, 1717, 1719, 1725, 2527-2529, 2917, 2924, 3662, 3823, 4072, 4391, 4393, 4396, 4397.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> E. Q. Visconti, Iscrizioni greche Triopee, II, 20, pag. 32.

<sup>3</sup> Dione Cassio, LXXI, 31.



Statua equestre di M. Aurelio (Da Fotografia).

dole, virtuoso per sentimento, saviamente temperato, superiore a tutti i principi per la santità dei costumi; d'animo forte, costante, imperturbabile: non fu visto mai mutar sembiante nè per timore nè per letizia. Guerriero forte e destro stette come antemurale alle pubbliche calamità, e impedì che l'Impero andasse a fondo con rovinosa caduta. Esercitò il supremo potere con modesta sapienza, schietto, cortese, generoso, temperatissimo, come magistrato di città libera. Fu caro a tutti per gli allettamenti dei suoi modi, del suo aspetto, della sua voce, del suo ingegno, della sua eloquenza. Solo tra i principi onorò egli veramente la filosofia, non colle parole e colla sterile cognizione delle dottrine, ma colla dignità dei costumi e colla bontà della vita <sup>1</sup>.

Da giovane, come vedemmo, era stato amantissimo delle eleganze, e, se crediamo al suo maestro Frontone, a 22 anni aveva fatto progressi maravigliosi in ogni sorta di eloquenza, intentissimo a studiare gli oratori e i poeti antichi, a vestire i pensieri con arte, con chiarezza, con precisione, a cercar comparazioni ed imagini, a raccoglier sinonimi, a studiare l'antico, perchè il maestro gli ripeteva che le monete nuove spesso sono false o di piombo: e poscia anche tra le cure di Stato trovava il tempo da pensare allo stile 2. Ma presto abbandonò l'eloquenza per seguire i virili studi degli stoici, e a 25 anni era tutto nelle opere di Aristone, da cui rallegravasi di imparar la virtù, ma nel vedersi ancora sì lungi dai virtnosi modelli arrossiva e s'indignava, e colla privazione del cibo punivasi di non essersi ancora bene imbevuto di quelle pure massime e di quei grandi pensieri 3. A Roma, in mezzo alle faccende politiche, nei viaggi, tra i pericoli di guerre atrocissime, egli trovò sempre modo

<sup>1</sup> Erodiano, lib. I, 1; Capitolino, 12; Aur lio Vittore, Epit., 16.

<sup>2</sup> Frontone, ed Cassan, I, 110, 118, 174, 188, 204, II, 16, 64, 104, 132, 135.

<sup>3</sup> Frontone, 1, 268.

a speculare le verità filosofiche, e filosofò tutta la vita. In procinto di partire per la guerra dei Marcomanni, mentre tutti temevano pericoli da quell'andata, egli per tre giorni di seguito disputò tranquillamente di filosofia, ed espose al pubblico i suoi pensamenti <sup>1</sup>. E nella villa Albani rimane ancora un bassorilievo, che mostra l'imperatore nell'atto di indirizzare al popolo le sue lezioni di morale <sup>2</sup>.

Nei suoi *Ricordi* si legge che alcuni furono scritti in Carnunto (\*) e altri in mezzo alle guerre dei Quadi. E in questo libro è intera l'imagine del suo animo (\*).

Egli seguita le massime fondamentali della sapienza del' Portico, e i suoi precetti rassomigliano in tutto a quelli di Epitteto; ma questo stoicismo è temperato da una nuova dolcezza, e da un nuovo amore per l'umanità.

- (a) Carnunto. (oggi Petronell) dapprima colonia e poi municipio in Pannonia, come attesta un'epigrafe, fu città illustre e forte, sede d'imperatori e quartiere d'inverno a due legioni. Della sua prisca grandezza attestano gli scrittori, e gli avanzi di un arco che esiste tuttora. Fra i suoi ruderi si trovarono molte epigrafi, una delle quali ricorda Dioeleziano e Massimiano, coi Cesari Costanzo e Galerio. Vedi Labus, Ara antica scoperta in Hainburgo, Milano 1820, e Borghesi, in Giorn. Arcad., vol. VII, pag. 378, e segg.
- (b) In un nuovo lavoro furono non ha guari esaminate enuovamente e coordinate le dottrine metafisiche e morali di Marco Aurelio, e vi è mostrato come ad esse l'imperatore informò la sua vita, studiandosi sempre di applicare le verità filosofiche al bene del genere unano. Vedi E. De Suckau, Étude sur Marc-Aurèle, sa vie e sa doctrine, Paris 1860. Sull'influenza che le dottrine filosofiche ebbero sulla vita e sull'amministrazione del principe vedi Robiou, De l'influence du stoicisme à l'èpoque des Flaviens et des Antonins, Rennes 1852, pag. 228, e segg. Egli qualche volta mette a riscontro M. Aurelio con Seneca: ma il confronto delle dottrine morali dell'uno e dell'altro fu fatto più largamente da Arminio Doergens, L. Annaci Senecae disciplinae moralis cum Antoniana contentio et comparatio, Lipsiae 1857.

<sup>1</sup> Vulcazio Gallicano, Cassio, 3.

<sup>2</sup> Ampère, L'empire romain à Rome, II, p. 241.

Con gli Stoici cerca la rettitudine assoluta, l'indipendenza da ogni cosa esteriore, dalla stima degli uomini e da ogni vanità della vita. Continuamente avverte, che si vuol cercare il riposo e la felicità nel conoscer sè stesso, nel coltivar degnamente e conservar puro e render perfetto il proprio genio; nel conformarsi all'ordine universale, nell'andare per la via più corta, che è quella secondo natura, nel non deviare per altrui dicerie, nello star fermo come scoglio battuto dai flutti, nel non essere angosciato del presente, nè pauroso dell'avvenire, e finalmente nel dispregiare la morte 1. La filosofia pone in cima a tutti gli studi, perchè essa vuole solamente ciò che vuole la natura 2, e custodisce il genio interno così che egli non riceva nè onta, nè danno, e sia superiore al piacere e alla pena, e non operi nulla a caso nè infintamente, nè abbia bisogno mai che altri faccia o non faccia checchessia, e accetti ogni avvenimento a lui destinato, siccome cosa che gli viene di colà d'onde viene egli stesso: e soprattutto poi aspetti serenamente la morte, siccome nulla più che dissoluzione degli elementi, di cui ogni animale è composto, e non come un male, perchè non è male nulla che sia secondo natura 3.

Ma sebbene stimi che l'anima si debbe concentrare in sè stessa, il sentimento religioso e il dovere di uomo e di cittadino lo portano ad abbracciare il mondo esteriore, e ad inculcare che tutto vuol farsi ad un fine, che è sempre Dio e l'osservanza delle sue leggi e il bene comune di tutta l'umanità. Il culto che vuole per gli Dei è il culto della virtù, il cui sacerdozio è confidato a ogni uomo dabbene !. Pensiero principale dell'uomo sia di aver l'anima giusta, di dire il vero e di far bene altrui,

<sup>1</sup> Ricordi, II, 9, 17, III, 16, IV, 3, 18, 49, VII, 59, VIII, 8

<sup>2</sup> Ricordi, V, 9.

<sup>3</sup> Ricordi, II, 17.

<sup>4</sup> Ricordi, III, 4.

perchè questa è la cosa per cui siamo venuti nel mondo ¹. Altrove egli dice a sè stesso: Non pensare ai fatti altrui, se non con un fine di comune utilità: fuggi ogni pensiero vano, curioso e maligno, e non conveniente ad animale socievole, il quale non si compiace nelle immaginazioni di godimento, qual ch' ci sia, o di gara o d'invidia o di sospetto. Non operar mai senza relazione al bene della società; non far nulla d'ingiusto e di antisocievole ²; prendi piacere, e ti sodisfa nel passare dall'una azione sociale all'altra, nell'esscr buono verso di tutti. Breve è la vita, e l'unico frutto di essa è la santa disposizione dell'anima e le opere indirizzate al comun bene, colle quali giovando alla società gioverai a te stesso. Obbedisci a Dio, e ama e benefica gli uomini ³.

Come imperatore, sebbene abbia l'idea di un reggimento che salvi la libertà e i diritti di tutti, avverte sè stesso a non isperare la Repubblica di Platone, e a contentarsi ad ogni poco di progresso, pensando che anche il ridurre questo ad effetto non è piccola cosa. E dispera di mutare le opinioni degli uomini, senza di che non è possibile di avere se non schiavi, che gemono e s'infingono d'obbedire 4. Dall'altra parte, sebbene con Platone ripetesse che le città fioriscono quando i filosofi regnano o i re sono filosofi 5, nei Ricordi pare diffidi della propria filosofia, e nel torrente che trae seco ogni cosa gli appariscono molto piccoli questi uomini, che al parer loro maneggiano secondo filosofia gli affari di Stato 6. Pure tutti i suoi sforzi sono sempre rivolti a far quello che la ragione dell'arte regia e legislativa gli suggerisce per l'utilità degli uomini, ed è pronto a mutar partito, quando

<sup>1</sup> Ricordi, V, 1

<sup>2</sup> Ricordi, III, 4, 5 e 7.

<sup>3</sup> Ricordi, VI, 7 e 30, VII, 31, XI, 4 e 21

<sup>4</sup> Ricordi, IX, 29.

<sup>5</sup> Capitolino, M. Aurel., 27.

<sup>6</sup> Ricordi, IX, 29.

altri venga a raddrizzarlo e a rimuoverlo da una qualehe falsa opinione, e si ammonisce a far ciò per motivo di giustizia e di vantaggio comune, non per ragioni partieolari di piaeeri o di gloria 4. E ad ogni istante torna a raecomandare a sè stesso la giustizia, la temperanza, la benevolenza, la schiettezza, la verità: e nulla di meglio reputa nella vita ehe la giustizia, e l'operare secondo la retta ragione, e il fare ogni eosa non altrimenti, ehe se fosse fatta dalla Giustizia in persona 2. Non tiene eome utile nulla, elie possa un di sforzarlo a violar la fede, a odiare alcuno, a sospettare, a maledire, a simulare, a desiderar eosa che abbia bisogno di pareti e di velame 3. Non vuole esser nè tiranno, nè servo: ammonisee sè stesso a non essere nè eroe da tragedia, nè putta, a non eadere nei vizi dei Cesari, a non imbrattarsi in eorte, e a ricordarsi sempre, che utile suo è ciò ehe giova a Roma e al mondo 4. E ripone la prudenza nell'operare con giustizia, e la buona ventura nei buoni moti dell'animo, nelle buone volontà, nelle buone azioni, e crede che beatitudine voglia dir mente buona 5: e l'uomo ehe non indugia a porre sè nel novero degli ottimi, gli apparisee eome un sacerdote e ministro degli Dei, che « diventa ineontaminabile ad ogni piacere, invulnerabile ad ogni dolore, inviolabile ad ogni ingiuria, insensibile ad ogni malizia, sostenitore in eampo della massima delle imprese, quella che ha per fine di non lasciarsi abbattere da nessuna passione, di imbeversi di giustizia sino al fondo, e di essere sempre disposto ad aeeogliere eon tutta l'anima quanto aceade e gli vien destinato 6. »

Da ultimo egli ehiede ehe l'anima sua, fatta buona e

<sup>1</sup> Ricordi, IV, 12

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ricordi, III, 6, IV, 37, XII, 21.

<sup>3</sup> Ricordi, III, 7.

<sup>4</sup> Ricordi, IV, 31, V, 16, VI, 30 e 44

<sup>5</sup> Ricordi, IV, 37, V, 36, VII, 17.

<sup>6</sup> Ricordi, III, 1

schietta, gusti quello stato che è tutto dilezione e amore <sup>1</sup>. E in alcuni dei *Ricordi* altri sentì spirare una dolce aura di pensieri cristiani, perchè, oltre ad inculcare l'amore disinteressato del prossimo <sup>2</sup>, predica il perdono delle offese, e anche la benevolenza e la beneficenza agli offensori, agli ingiusti, che ci sono congiunti per comunanza di mente, derivata in noi tutti da Dio <sup>3</sup>, e che peccano malgrado loro, non sapendo quel che si facciano (<sup>a</sup>).

Insomma l'amore del vero e del giusto, l'indulgenza, la dolcezza e la bontà splendono in tutta la filosofia di Marco Aurelio, come furono le guide costanti ai pensieri e alle opere di tutta la sua vita. Pure, mentre cercava ardentemente la verità e la giustizia, nel Cristianesimo non vide altro che una lotta ostinata di una fazione co-

(a) Ricordi, XI. 18. Conf. S. Luca, Evangel., XXIII. 34: Pater dimitte illis: non enim sciunt quid faciunt. Dal confronto di qualche passo delle dottrine stoiche e cristiane fu da più d'uno concluso che il Cristianesimo a questi tempi modificò e mitigò la stoicismo, ed ebbe grande influenza negli scritti di Seneca, di Epitteto e di Marco Aurelio. Vedi Schmidt. Essai historique sur la société civile dans le monde romain et sur sa transformation par le Christianisme, Strasbourg 1853, pag. 355, e segg.; Fleury. Saint Paul et Sénèque, Recherches sur les rapports du philosophe avec l'apôtre, et sur l'infiltration du Christianisme naissant à travers le paganisme, Paris 1853; Robiou, loc. cit., pag. 145 e 203; Nöel des Vergers, Essai sur Marc-Aurèle d'après les monuments épigraphiques. Paris 1860, pag. 147, e segg. Ma non é troppo probabile che il Cristianesimo nuovo ed ignoto potesse in pochi anni mutare le sentenze dei filosofi: e la nuova dolcezza dello stoicismo meglio si spiega dal fatto. che la disciplina della setta in parte era mite, in parte severa: e se gli stoici antichi seguirono le dottrine più dure, i recenti si attennero a quelle più umane, per non rimaner soli col pretendere dagli uomini ciò che non era possibile. Vedi Koenigsbeck, De stoicismo Marci Antonini. Regimonti Prussorum, 1861. pag. 8, e segg. Lo stoicismo screditato da altri, si può vedere nobilmente e dottamente difeso dal Dénis, Histoire des théories et des idées morales dans l'antiquité, Paris 1856.

<sup>1</sup> Ricordi, X, 1.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ricordi, VII, 13, X1, 1.

<sup>3</sup> Ricordi, II, 1, VII, 23, XII, 23.

.

spirante a rovesciare lo Stato: e, quantunque egli aborrisse dal sangue, molti Cristiani furono per loro credenze uccisi dai suoi ministri nelle Gallie e nell'Asia <sup>1</sup>.

Quantunque, come dicemmo, gli scrittori andassero unanimi nel celebrare la schietta e sovrana virtù del filosofo, dell'uomo e del principe mandato a ristoro del mondo colpito da crudeli flagelli 3, non mancò chi accennasse come la sua bontà qualche volta degenerò in debolezza colla promozione di gente non buona al governo dei pubblici affari, e col suo contegno verso la moglie e il figliuolo destinato a succedergli.

Di Faustina bella d'aspetto, come anche ora si vede dai busti, dalle statue e dalle medaglie, e non degenere dai costumi materni, fu detto che davasi a gladiatori, a marinari e a commedianti, e che induceva il marito a inalzare i suoi drudi ai pubblici ufficii, Gli scandali noti alla città e presi di mira anche in teatro con chiare allusioni sono, con poche varianze di particolarità e di dubbi, ricordati concordemente dagli storici quasi contemporanei, e dai biografi, dagli abbreviatori, e dai satirici che scrissero dopo fino al secolo quarto 3: e la critica storica non riesce ora a mutare sostanzialmente il giudizio venuto dall'antichità fino a noi (a).

(a) Vedi Renan, Examen de quelques faits relatifs à l'impératrice Faustine, femme de Marc-Aurèle, in Comptes rendus de l'Académie des Inscriptions, 1867, pag. 203-215.

Egli col suo solito acume esamina tutte le accuse, discute l'autorità degli accusatori, ricerca le ragioni da cui furono mossi, nota le asserzioni assolute di alcuni, e i dubbi e le esitazioni di altri, e tenta di difendere la bella Faustina contro gli austeri filosofi cari al marito e non amati da lei ardente di temperamento, e vaga di passatempi e di feste. Da tutta questa discussione è confermato soltanto che essa non avvelenò

<sup>1</sup> Orosio, VII, 15; Eusebio, Chron.

<sup>2</sup> Aurelio Vittore, De Caesaribus, 16.

<sup>3</sup> Dione Cassio, IXXI, 31; Mario Massimo, in Vulcazio Gallicano, Cassio, 9; Capitolino, M. Aurelio, 19, 23 e 23; Lampridio, Commodo, 8; Eutropio, VIII, 7; Aurelio Vittore, De Caesarib., 16; Giuliano, I Cesari, 14.

Il venerato imperatore, l'onesto ricercatore del vero,



Faustina moglie di M. Aurelio Mongez, Icon. Rom., tav. LXII, n. 2).

## il filosofissimo 1 che vivea più colle idee che cogli uomini,

Lucio Vero suo genero, e non fu complice della rivolta di Cassio: nia per ciò che spetta ai disordini coningali non avvi modo a provare che siano false tutte le accuse. E anche l'eloquente autore della difesa confessa che Faustina ebbc dei torti esagerati per amore di parte dagli scrittori; e notando che gli altri pure ebbero dei torti con lei conclude che in questo caso le devoir de la critique est, non pas de prononcer des absolutions inconsidérées, mais de se renfermer dans ces jugements tempérés de « peut-etre » où réside bien souvent la vérité.

<sup>1</sup> Giustiniano, Cod., V, 17, 12.

dissimulò o ignorò ciò che sapevano tutti, come in simili casi accadde tante volte ai mariti? La dissimulazione non sembra ammissibile coll'uomo che mentre per indole e per massima filosofica sempre mostravasi pronto all'indulgenza per le debolezze e pei fatti altrui ', era pure per indole la schiettezza in persona, e per essa, come vedemmo, fu chiamato Verissimo: e più verisimile è che il correttore dei corrotti costumi delle matrone e dei giovani nobili 2, ignorasse le vergogne domestiche (a).

Comunque sia, egli immerso negli studi della filosofia, e nelle gravi cure di Stato trovava dolce riposo nella concordia domestica, e la moglie amò sempre tenerissimamente (b), credè sempre di essere amato da lei, e nel suo libro maraviglioso di verità, di onestà e di schiettezza rese grazie agli Dei per avergli dato sì docile e affettuosa e semplice donna 3. E quando l'ebbe perduta nel viaggio d'Oriente, la pianse con molta amarezza, le eresse un tempio alle falde del Tauro dove era morta, pose una colonia nel luogo stesso che d'ora in poi si chiamò Faustinopoli; istituì altri soccorsi per le figlie dei poveri, chiamate Nuove Faustiniane in onore di essa: e ne scrisse le lodi al Senato chiedendogli onori e tempio per lei. Il Senato decretò subito onori divini: le eresse

<sup>(</sup>a) A ciò contrasta la risposta attribuitagli quando altri lo eccitavano a ripudiare la indegna consorte. Egli avrebbe detto: rimandando la moglie, bisogna renderne anche la dote, cioè l'Impero: Si uxorem dimittimus, reddamus et dotem (Capitolino, 19). Ma questo motto non concorda col suo animo disinteressato, generoso, integerrimo, e non risponde alla verità storica, perchè Faustina non gli portò in dote l'Impero a cui già lo avea designato Adriano coll'obbligare Antonino ad adottarlo per figlio.

<sup>(</sup>b) Vedine più testimonianze in Frontone, *Epist.*, ed. Mai, Romae 1823, pag. 121, 125, 133, 135, 136, 141, e nelle lettere di Marco e di Faustina, in Vulcazio Gallicano, *Cassio*, 9-11.

<sup>1</sup> Dione Cassio, LXXI, 31; M. Aurelio, Ricordi, IX, 42, XI, 18, XII, 16, ecc., ecc.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Capitolino, M. Aurel., 23.

<sup>3</sup> Ricordi, 1, 17.

un'ara a cui dovessero sacrificare le vergini quando si facevano spose; pose a lei e a Marco statue d'argento nel tempio di Venere e Roma: di più una statua d'oro a Faustina da mettersi nel luogo ove ella già stava assisa in teatro, tutte le volte che l'imperatore intervenisse allo spettacolo, con ordine che intorno a quella imagine sedessero le matrone più illustri 1. E quindi la donna che gli storici dissero d'infami costumi, nei monumenti officiali diventò venerabile Dea. Le iscrizioni la celebrarono Diva (a): e nelle medaglie in cui ella già stava Augusta colla Pudicizia, colla Concordia, colla Letizia, colla Fortuna Muliebre, con Giunone, con Venere Genitrice e Vittrice, e con Cerere, ora sta Diva con Venere, colla Pietà, coll'Eternità e con Diana Lucifera che la porta negli astri<sup>2</sup>, in modo simile a quello che vedesi in una bella scultura del Campidoglio in cui l'imperatrice deificata apparisce nell'atto che dal rogo ardente s'inalza al ciclo, sorretta da una donna alata con face, mentre l'imperatore seduto l'accompagna con uno sguardo pieno d'amore (b).

M. Aurelio si porse oltremodo benigno anche a Commodo che la fama disse nato dai gladiatori cui Faustina

<sup>(</sup>a) Orelli, Inscr., n. 867, e Henzen, 5472 a: Mommsen, Inscr. Regni Neap., n. 1093 e 1101. Anche nelle iscrizioni triopee, Faustina è consacrata da Erode Attico qual nuova Cerere accanto all'antica. Vedi E. Q. Visconti, Iscrizioni greche Triopee, Roma, 1794, pag 32 e 36, Epigrafe seconda, vers. 6 e 48.

<sup>(</sup>b) Bartoli, Admiranda, tab. 36; Rossiui, Archi, tav. 49; Righetti, Descrizione del Campidoglio, vol. 1, tav. 170. Questo bassorilievo sopravvissuto con altri alle rovine di un arco di M. Aurelio sta ora nel secondo ripiano della scala del Palazzo dei Conservatori.

Il personaggio che sta in piedi presso all'imperatore può essere un ministro di lui, e la figura sedente, seminuda, sul suolo si volle ivi posta a rappresentare il Genio del luogo ove Faustina mori.

<sup>1</sup> Dione Cassio, LXXI, 29-31; Capitolino, M. Aur., 26; Sparziano, Caracalla, 11.

<sup>2</sup> Cohen. Monn., vol. II, pag. 577 e segg., n. 1-4, 12, 14-24, 32, 38, 44, 60, 65-67, 81, 98, 116, 132, 145-160, 195, 215-217, 241.

faceva copia di sè. Oggi la critica nega questa paternità adulterina notando che nei ritratti di Commodo si rav-



Apoteosi di Faustina moglie di M. Aurelio (Righetti, Campid., I, 170 .

visano le fattezze del padre legittimo, attestate fortemente anche da M. Cornelio Frontone (a). Pure il truce animo,

(a) Vidi pullulos tuos (Commodo e Annio Vero)... tam simili facio tibi vt nihil sit hoc simili similius. Frontone, Epist, ad Antonin. imp., 1, 3, p. 151, ed. Mai, Romae 1823.

i bestiali costumi e tutti i fatti della sua vita parvero dare ragione a chi lo teneva figliuolo di un gladiatore.

Fino dalla prima puerizia apparve turpe e malvagio, e cupido di mostrarsi gladiatore perfetto. A dodici anni dètte a Centumcelle (Civitavecchia) terribili segni del suo animo feroce, perocchè, trovata troppo calda l'acqua del bagno, ordinò di gettare in un forno il servo che lo avea preparato; e l'effetto del bestiale comando fu impedito solo per l'accorgimento del pedagogo, che facendo bruciare una pelle di becco, con quell'odore ingannò e soddisfece il crudele fanciullo. Anche in altre occasioni mostrò animo feroce e scelleratissimo, su cui niuno effetto ebbero le cure del padre e degli educatori, dei quali egli non potè mai sopportare i più onesti. Quando gli furono tolti quelli che favorivano le sue turpitudini, egli ne divenne per dolore malato; e il padre ebbe la debolezza di renderglieli: e allora il palazzo imperiale fu convertito in taverna e postribolo: e Commodo fu continuo tra male donne e ruffiani, e giuocatori e gladiatori, e altre lordure 1. Pure Marco Aurelio non mancò di inalzarlo anche innanzi tempo a tutti gli onori, e se alla fine dei suoi giorni sentiva rimorso di lasciare imperatore un tal mostro, non comprendiamo come, invece di raccomandarlo ai soldati, non lo cacciasse da sè, adottando qualche virtuoso cittadino, come già aveva fatto il Pio, quantunque avesse propri figliuoli. L'aver lasciato erede questo scellerato, già noto per tale, che disonorò il nome reverito degli Antonini è grande colpa dell'imperatore filosofo, che sotto ogni altro rispetto avea meritato l'amore e la venerazione del genere umano: perchè, come giustamente fu detto, è colpevole delle stragi di un furibondo, chi pone il ferro in sua mano (a).

<sup>(</sup>a) Questa colpa di M. Aureilo fu spiegata colle sue dottrine filosofiche.

<sup>1</sup> Lampridio. Commodo, 1 e 2; Fione Cassio, LXXII, 1; Capitolino, M. Aure', 16, 17, 19, 22, 27; Macrino, 7; Sparziano, Severo, 21.

Appena spirato il padre, Commodo, in età di 49 anni, prese senza ostacolo il potere supremo, e fece tosto il



Commodo (Mongez, Icon. Rom., XLIV, n 5).

contrario di ciò che il morente gli aveva raccomandato, e senza badare alla guerra volse ogni pensiero al ritorno.

per le quali egli credeva che i vizi sono errori ed errori involontarii, e diceva che basta istruire il preteso colpevole, a cui sempre si vuol perdonare, aggiungendo col fatalismo degli stoici, che necessariamente vi debbono essere malvagi o insensati. i quali per lui sono tutt'una, e che non bisogna maravigliarsi dei fatti loro più che di vedere una pianta di fico produrre fichi con lattificio. Ricordi, IX, 42, XI, 18, XII, 16. Conf. Robiou. De l'influence du stoicisme, pag. 242.

Invano i consiglieri paterni lo confortavano a liberare i confini dalle minacce dei barbari, c a non abbandonare ad un tratto i frutti raccolti con tanti travagli. Egli ascoltò più facilmente i compagni delle sue dissolutezze, che fra gli orrori delle terre barbariche gli ricordavano le delizie d'Italia, e trattò coi Quadi e coi Marcomanni. Secondo alcuni si lasciò imporre la legge dal nemico, e comprò la pace con grossc somme; ma secondo Dione, storico contemporaneo, i patti furono, che i nemici dessero ostaggi, rendessero i prigionieri, pagassero un tributo annuale, fornissero truppe ausiliaric, e non si adunassero se non una volta al mese alla presenza di un centurione romano, nè facessero guerra ai Vandali, Iazigi e Burii: e quindi furono abbandonate le castella costruite al di là del Danubio. Nel medesimo modo fu trattato anche con altri barbari, e 12 mila Daci, già espulsi da Traiano, cbbero terre nel loro antico paese, e furono ordinati a difender l'Impero 1.

Poi fu dato con ardore incredibile il segno della partenza per tornare alle italiane delizie, e su tutta la via le genti accorsero in folla e con grandissima gioia a vedere il principe, da cui si aspettavano ogni bene, reputandolo di animo e di virtù simile al padre. Da Roma gli uscirono incontro patrizi e plebei con rami d'alloro, e gli spargevano il cammino di fiori. Egli andò a offrir voti in tutti i templi, salì al Campidoglio in trionfo, e ringraziò Senato e pretoriani di loro fedeltà <sup>2</sup>.

Poscia, sebbene alcuno dica che sulle prime seguì i buoni consigli degli amici del padre, non troviamo di lui altro che libidini, e crapule e sangue e imprese di gladiatore e cacce di fiere. Nel giorno stesso del suo trionfo teneva dietro a sè sul carro un cinedo, cui ad ogni tratto volgevasi per baciarlo pubblicamente.

<sup>1</sup> Lampridio, Commodo, 3; Erodiano, I, 6; Dione Cassio, LXXII, 1-3.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Erodiano, I, 7; Lampridio, Commodo, 3.

<sup>3</sup> Lampridio, 3,

Per tutto questo brutto e sanguinoso regno di 43 anni le province, con poche eccezioni, rimasero quietc. I moti dei Mauri, dei Germani, dei Daci e dei Sarmati ricusanti obbedienza furono repressi da C. Pescennio Nigro e da Clodio Albino e da altri legati (929, 930, 935 di Roma, 476, 177, 482 di C.) e dettero a Commodo i nomi di Sarmatico e Germanico <sup>4</sup>.

Grossa guerra solo scoppiò tra i Britanni, che, passato il vallo d'Adriano, messero a devastazione la provincia romana: ma Ulpio Marcello, un prode duce della scuola di Marco Aurelio, del quale parlano più monumenti 2, li respinse nelle native foreste 3. E quindi Commodo salutato imperatore per la settima volta e chiamato Britannico (a), stupido e feroce dalla pace ebbe agio a voltolarsi tra le turpitudini, a cui lo tiravano e il suo infame talento, e Perenne, prefetto dei pretoriani, un tristo che coll'intendimento di recare ogni cosa in sua mano lo eccitò a viver tutto ai piaceri, mentre egli si piglierebbe ogni cura di Stato 4. E Commodo ne fu felicissimo, e si abbandonò alla più sconcia vita del mondo, in mezzo a 300 concubine e a 300 cinedi. Passava i giorni a bere e a mangiare, e la notte correva taverne e lupanari. Stuprò Lucilla e le altre proprie sorelle, e fece laidezze che onesta penna non può descrivere. Come Nerone, al colosso del quale pose la propria testa, era continuo 5 all'anfi-

<sup>(</sup>a) Per le medaglie che ricordano questa guerra e il titolo di Britannico vedi Bruce, *The roman Wall*, p. 22-23, e Cohen, *Monn.*, vol. III, pag. 58-60, n. 38-42, 46-51, pag. 127, n. 467-468, e pag. 182 e 183, n. 836 e 842.

<sup>1</sup> Dione Cassio, LXXII, 8; Lampridio, Commod., 6, 8 e 13; Capitolino, Albino, 6; Cohen, Monn., vol. III, 1 ag. 57-58. n. 30-35, 36 e 37.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bruce, The roman Wall, pag. 22 e 114; Hubner, Inscript Britann, lat., n. 336 e 501, e conf. 963.

<sup>3</sup> Dione Cassio, LXXII, S.

<sup>4</sup> Dione Cassio, LXXII, 9; Lampridio, 5

<sup>5</sup> Lampridio, 17.

teatro e al circo, a guidar carri, a uccider fiere, e massime a fare da gladiatore, pel quale ufficio voleva come pagamento una somma valutata a 200 mila lire per giorno. E detto che combattè 735 volte nell'arena, ed ebbe mille palme per aver vinto o ucciso altrettanti reziarii. Stando in luogo sicuro era valentissimo a perseguitare le fiere, a uccidere in gran numero orsi, leoni, elefanti, tigri, ippopotami, rinoceronti, struzzi di Affrica, e gli animali più rari dell'Etiopia e dell'India. La gente accorsa allo spettacolo ammirava l'occhio maraviglioso dell'arciero, i colpi che dividevano in due parti il collo allo struzzo rapidamente corrente; e applaudiva a queste prove, e lo celebrava come il più forte combattitore, come il più destro tiratore di frecce 1. Ed egli chiamavasi Ercole Romano, e si fece rappresentare colla pelle del leone sul capo, colla clava e coi pomi delle Esperidi, attributi di Ercole, come è attestato dalle medaglie, e da un busto di squisito lavoro recentemente scoperto sull' Esquilino (a): e sorse in statue equestri e pedestri, armato di lancia in atto di dar la caccia alle belve.

(a) Vedi P. E. Visconti. Commodo rappresentato come Ercole Romano, busto sino al torace, nel Bullettino della Commissione archeologica municipale, Roma 1875, pag. 3-14, e tav. 1-2.

Il dotto archeologo descrive in tutti i snoi particolari questa singolarissima opera d'arte, e pone ogni sno studio a dichiararne i simboli riferiti ai fatti e alle insanie di Commodo. Il busto di marmo pentelico, alto metri 1. 18 ha le braccia e le mani, e si estende oltre la consueta ragione dei busti fin quasi al mezzo della persona. Posa sopra una base, omessa nel nostro disegno, formata da uno scudo lunato (la pelta delle Amazoni) inchiuso tra due cornucopia che s'intersecano, e nella parte inferiore della loro curva tengono compreso il globo celeste, ai lati del quale stanno i frammenti di due Amazoni allusive al nome di Amazonio preso da Commodo.

Al di sotto è la scritta posta dal Municipio per ricordare che il busto, ora messo in Campidoglio tra le sculture raccolte dagli ultimi scavi, fu ritrovato sull'Esquilino ai 23 decembre del 1874.

Per le medaglie vedi Cohen, Monn., vol. Ill, Commod., n. 64, 364 e 532-533.

<sup>1</sup> Lampridio, 11, 12; Dione Cassio, LXXII, 10 e 19; Eroliano, 1, 17.

Dione, testimone oculare, scrive che una volta uccise 100 orsi, e che poi combattè da gladiatore, e continuò 14 giorni di seguito in queste prodezze, cui senatori e cavalieri erano costretti, per fuggire la morte, ad ap-



Commodo rappresentato como Ercole Romano (Bullett. Municip., 1875, tav. 1).

plaudire e a gridare: « Tu sci il Signore, tu il primo, tu il più felice di tutti, tu solo vinci e vincerai sempre 1. »

Queste imprese, come tutte le altre sue opere crudeli e turpi, volle con nuova impudenza che fossero registrate negli atti pubblici<sup>2</sup>. E per esse prese i soprannomi e i

<sup>1</sup> Fione Cassio, LXXII, 17-21.

<sup>2</sup> Lampridie, 1.

titoli di Felice, Germanico, Sarmatico, Massimo, Britannico, Pacificatore del mondo, Invincibile, Ercole Romano, Padre della Patria, Dio, Amazonio, Trionfatore, e a più mesi furono dati i nomi di lui: Erculei si dissero i giorni in cui aveva avuto i titoli di Cesare e di Germanico; Commodiano si chiamò il senato, da lui aborrito, Commodiano il popolo romano, Commodiano il palazzo, Commodiano il secolo, Commodiana la flotta, e Roma Commodiana colonia di cui sulle medaglic si asserì fondatore (°).

Grandissime furono le somme disperse nelle orgie e nei divertimenti dell'anfiteatro e del circo. Poi gravezze e uccisioni di ricchi per trovar nuovi denari. Nel suo di natalizio voleva a Roma due monete d'oro da ognuno, e 5 dai decurioni di ogni altra città. Tutto per lui fu venduto; le sepolture, la diminuzione delle pene, la sostituzione delle persone condannate a perder la vita: venduti governi e province. Apponeva delitti ad uomini e a donne: uccise per la nobiltà della stirpe, per l'eccellenza della dottrina e della virtù. Contaminò ogni luogo, e anche i templi, di stupri e di sangue 1. E intanto altri faceva iscrizioni e dedicava monumenti agli Dei per la salute dell'orribile mostro<sup>2</sup>, il quale nelle medaglie diceva sè stesso datore di libertà, celebrava la sua pietà e la sua provvidenza, la sua felicità superiore a quella di ogni altro principe, e Roma felice, il secolo felice, la perpetua felicità dei suoi tempi, la salute del genere umano, la sicurezza e la letizia del mondo 3.

(a) Dione Cassio, LXXII, 15; Lampridio, 8, 9, 11, 14, 15 e 17; Erodiano, 1, 14; Eckel, VII, 126; Cohen, Monn., vol. III, pag. 62-63, n. 63-72, ecc.; Orelli, 884 e 886. In un'altra iscrizione (Henzen, 54-6) Commodo è detto nobilissimus omnium et felicissimus princip.

<sup>1</sup> Dione Cassio, LXXII, 7 e 16; Lampridio, 9, 10, 11 e 14.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vedi l'epigrafe greca pubblicata e illustrata nelle *Novelle letterarie Fiorent.*, 1764, p. 483, e 1788, p. 210.

<sup>3</sup> Cohen, Monn., vol. III, Commod., pag. 59 e segg. n. 43, 85-86, 178, 179, 187, 220-222, 224-227, 236, 254, 378, 424-426, 505-509, 720, 730, 753-758.

Fra le innumerevoli vittime, singolare è la storia dei due fratelli Massimo e Condino o Condiano Quintilii, il cui nome si ritrovò nel 1828 anche tra le grandi rovine della loro villa sulla via Appia, a poca distanza da Roma (a).



Ruderi della Villa dei Quintili. (Canina, Elif , VI, 36).

Erano celebri per dottrina, per eccellenza nelle armi, per grandi ricchezze, e soprattutto per una rarissima

(a) Era poco oltre il quinto miglio sulla sinistra dell'Appia, dove si trovarono frammenti di statue e altri ruderi, tra cui un'epigrafe che dice i nomi degli antichi padroni: II Quintiliorum Condini et Maximi. Vedi Nibby, Dintorni di Roma, vol. III, ediz. 2a, Roma 1849, pag. 724-734; Canina, Esposizione topografica della prima parte dell'antica via Appia, negli Annali dell'Istituto di Corrispondenza archeologica, 1851, pag. 275, ed Edifizi, V, pag. 33-35, e VI, tav. 35-37.

concordia fraterna. Insieme sempre agli studi georgici, agli ufficii, ai piaceri: insieme godevano loro ricca fortuna: pareva fosse un'anima sola in due corpi. Ambedue consoli nel medesimo anno (904 di R., 151 di C.) sotto Antonino Pio, furono poscia familiari ed amici di Marco Aurelio e guerreggiarono contro gli Sciti, e insieme ressero l'Acaia e poi la Pannonia: uniti scrivevano all'imperatore; ed egli, come vedesi dal Digesto, rescriveva loro in comune. Contro Commodo non cospirarono mai, ma per la loro virtù vennero in sospetto di non esser favorevoli all'osceno tiranno, cupido dell'amena villa e di ogni loro possesso: e proscritti e strangolati morirono insieme come erano vissuti. Sesto, figliuolo di Massimo, giovane d'ingegno e di dottrina, era allora in Siria, e come seppe il caso del padre e dello zio, temendo lo stesso per sè, cercò scampo simulando la morte. Bevve del sangue di lepre, montò a cavallo, e poco dopo lasciandosi cadere vomitò quel sangue, come se fosse il suo proprio, e fece da morto. Gli amici indettati gli fecero i funerali, bruciarono in sua vece il corpo di un ariete, e non fu più parlato di lui. Egli andò errando travestito in varie maniere: ma alla fine corse voce che era vivo, e se ne fecero diligenti ricerche, e molti furono uccisi per rassomiglianza con esso, e per sospetto di avergli dato asilo. Non si sa se lo trovassero mai, nè se la sua testa fosse tra le tante, troncate e portate a Roma col nome di esso. Il certo è che, dopo la morte di Commodo, uno, tentato dalla bella villa e dalle grandi ricchezze di casa Quintilia, si fece avanti, dandosi per Sesto, e ne richiese l'eredità. Somigliava a lui nei lineamenti del volto, ne sapeva bene ogni cosa, e rispondeva destramente ad ogni domanda. Ma non potè reggere a un' ultima prova. L'imperatore Pertinace, cui era noto come il vero Sesto avesse familiarissimo il greco, fattoselo venire davanti gli parlò in questa lingua: e come

il pretendente la ignorava, rispose a rovescio, e si chiari un impostore '.

Commodo uccise amici e nemici, tristi e onesti, chiari e oscuri, e fu più atroce contro quelli, cui era stato più largo di onori e di doni 2. Se altra volta aveva gettato al fuoco le rivelazioni offertegli dal segretario di Avidio Cassio, ora ne fece bruciar vivi i figliuoli perdonati e ammessi da Marco Aurelio agli onori 3: e accolse ogni accusa, e la città nnovamente su piena di delatori, e di nuovo su delitto la virtù e la sapienza, e cagione di morte l'essere stato amico di Marco Aurelio. Non vi ebbe scampo per niuno di quelli, da lui chiamati agli ufficii. Ad ogni momento mutati i prefetti. Nigro rimase in carica sei ore; altri, pochi giorni; e parecchi furono spenti. Principali fra i suoi favoriti furono Perenne e Cleandro, i quali, ciascheduno a suo tempo, uccisero a loro voglia, sovvertirono le leggi, volsero le altrui condanne a proprio utile, fecero ricchissima preda delle altrui robe 4.

A questi flagelli si aggiunge la pestilenza, che spegneva a Roma duemila persone al giorno, ed era aiutata da facinorosi, che per vaghezza di uccidere ferivano con aghi avvelenati. Si destarono incendii, che distrussero botteghe e case private, e pubblici edifizi, tra cui i templi sacri alla Pace e a Vesta <sup>5</sup>. Poi venne anche la carestia, prodotta da incettatori avari o cupidi di rivolgimenti con cui farsi grandi. Per evitarla si cra apparecchiata una flotta affricana, che servisse di riparo nel caso che Alessandria non mandasse più grano <sup>6</sup>; ma non produsse

<sup>1</sup> Dione Cassio, I.XXI, 33, LXXII, 5-7; Lampridio, Commodo, 1; 1:1 strato. Sofisti, II, 1, 10-11, II, 9, 2; Digesto, XXXVIII, 2, 16, § 4; e Ateneo, XIV, 61, che cità il libro terzo del trattato De re rustica, scritto dai due fratelli.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Aurelio Vittore, Epit., 17.

<sup>3 1</sup> ione, LXXII, 7; Vulcazio Gallicano. Cassio. 13.

<sup>4</sup> Dione Cassio, LXXII, 9 e 11; Lampridio, 6, 11 e 13; Erodiano, 1; Aurelio Vittore, Epit, 17.

<sup>5</sup> Dione Cassio, LXXII, 15 e 21; Erodiano, II, 4.

<sup>6</sup> Lampridio, 17.

alcun buono effetto, perchè, quantunque non mancassero i grani, gli amministratori rapaci, per arricchire sè stessi, fecero nascer la fame. È vero che Commodo poscia uccise gli autori del male, ma contribuì anche a render maggiore la penuria, comandando eccessiva bassezza di prezzi, per l'idea che il secolo commodiano rendesse imagine del secolo d'oro 4.

Anche qui è luogo a ripetere che fa meraviglia come il mondo soffrisse per lunghi anni cosiffatta ignominia. Non mancarono congiure per togliere di mezzo il feroce mostro, ma i primi tentativi caddero a vuoto. Cospirò prima coi suoi amanti Lucilla, sorella di Commodo, gelosa di Crispina moglie di lui, e indignata di non aver più i soliti onori. Quegli che prese il carico della uccisione, facendosi davanti all'imperatore in un andito angusto all'entrare dell'anfiteatro con la spada sguainata, gli disse: Questo a te manda il Senato. Ma il tempo perduto a parlare dètte al principe modo a salvarsi, e l'assalitore fu preso e ucciso con gli altri complici, e Lucilla ebbe esilio e morte nella infame isola di Capri, dove poscia fu spenta anche Crispina, rilegata per adulterio 2.

Poi nuova congiura contro il prefetto Perenne, che aveva fatto uccidere tutti i cospiratori, e anche il collega Paterno e tutti quelli, su cui non vi erano che sospetti lievissimi. Egli, fatto ricco delle altrui spoglie, credevasi il vero padrone, usava le prede a corrompere altri, e mirava al grado supremo, secondato in questo anche dal proprio figliuolo, cui aveva fatto dare il governo delle armi d'Illiria. Ma presto pagò colla testa gl'intrighi e le smoderate ambizioni. Dapprima un uomo in veste di filosofo cinico fattosi avanti nell'anfiteatro gridò a Commodo del pericolo minacciatogli dall'ambizioso ministro. Poco appresso soldati fuggiti segretamente d'Illiria por-

<sup>1</sup> Lampridio, 14.

<sup>2</sup> Dione Cassio, LXXII, 4; Lampridio, 4, 5, 8

tarono monete, che il figlio di Perenne aveva battute in suo nome: e l'esercito di Britannia, rimproverato di una sedizione, mandò 1500 uomini a Roma per denunziare il prefetto. Allora Commodo spaventato abbandonò Perenne ai soldati, che dopo averlo battuto con verghe, gli troncarono il capo, e gli trucidarono la moglie, la sorella, i figliuoli <sup>1</sup>.

A lui successe nel favore e nell'ufficio Cleandro, che gli aveva dato la spinta a cadere. Era un Frigio, d'origine schiavo, il quale menò sue arti sì bene, che divenne cubiculario di Commodo, e col farsi strumento di sue laidezze recò in propria mano ogni faccenda. A sua voglia uccideva e rubava: vendè la dignità senatoria e il patriziato ai liberti, mercanteggiò la giustizia, gli ufficii militari, i governi delle province, e in un solo anno nominò venticinque consoli. Della moltissima pecunia così raccolta, parte usava a splendide fabbriche per acquistarsi il favore pubblico, parte dava a Commodo e alle sue meretrici. Ma non potè raggiungere l'ambito favor popolare, e come presto salì, presto cadde con grande ignominia per una sollevazione di popolo. Venuta la carestia, ne fu data la colpa alle sue ruberie: a lui recavasi la cagione di ogni male presente, e la plebe gli disse villania in teatro, e poscia si levò apertamente a tumulto. Un giorno, nel tempo della celebrazione dei giuochi, gran numero di fanciulli accorrono nel Circo guidati da una vergine di alta statura e di terribile aspetto, e levano feroci grida, per le quali il popolo montato in furore esce in folla dallo spettacolo, e per la porta Capena e la via Appia corre in cerca di Commodo alla villa dei Quintilii. Colà fanno tumultuariamente augurii felici all'imperatore, e mandano ogni maniera di imprecazioni a Cleandro, e ne chiedono la morte. Cleandro lancia su-

<sup>1</sup> Dione Cassio, LXXII, 9; Lampridio, 6; Erodiano, I, 8.

bito una schiera di soldati contro la folla, la quale non reggendo all'urto indietreggia, e fugge a Roma, lasciando sulla via molti morti e feriti. Ma le cose andarono altrimenti in città, ove il popolo afforzato dalle milizie urbane salì sopra i tetti, e con una terribile tempesta di sassi forzò i cavalli a fuggire. Dal che ripreso ardimento la turba dètte la caccia ai fuggenti, e tornò più violenta alla villa di Commodo. Questi frattanto, ignaro di tutto, stava nelle sue stanze occupato in libidini: ma Cleandro non potè impedire a lungo che gli giungesse notizia del pericolo, che lo minacciava. La sorella Fadilla e Marcia, la più amata delle sue concubine, corsero piangenti ai piedi di lui, e gli dissero del furore del popolo, dei delitti del ministro, e della morte che a tutti sovrastava. Commodo, vile com' era, fu preso da grande spavento, e quindi abbandonò subito alla rabbia popolare Cleandro e il suo figlio, che stava in educazione alla corte. Il fan-Annidi Ro- ciullo fu fatto a pezzi: Cleandro fu trascinato per le vie. ma 942. di G. C. 189. e la tronca testa portata a ludibrio sopra una picca: cad-

dero trucidati anche quelli inalzati da lui 1.

Due anni prima, altra congiura si era volta contro Commodo stesso. La guidava un soldato, disertore, di nome Materno, il quale dopo aver con molti malandrini corso le Gallie e la Spagna, assalendo villaggi e città, menando incendii e ruberie, e liberando prigioni per accrescer le forze, diresse la sua gente per segrete vie alla spicciolata verso Italia, coll'intendimento di pigliarsi l'Impero. E riuscito di entrare coi suoi celatamente in Roma, si apparecchiò ad usare la prossima occasione della festa di Cibele, in cui i cittadini usavano ogni sorta di travestimenti. Suo disegno era di travestir sè e i compagni da guardie imperiali, e uccider l'imperatore in mezzo alla festa. Ma alcuni dei suoi scoprirono per gelosie il segreto,

Diene Cassio, LXXII, 10, 12, 13; Lamprilio, 6 e 7; Erodiano, I, 12.

ed egli fu sostenuto, prima che giungesse il giorno del fatto, ed ebbe tronca la testa coi compagni, su cui fu possibile metter la mano <sup>1</sup>.

Commodo, spaventato da questi pericoli andò a maggiori atrocità, e alternò più che mai le libidini e il sangue. Impossibile dire quante furono le sue vittime. Dopo i cittadini più ricchi e molti consolari e senatori uccisi di veleno o di ferro, spense tutti i prefetti e cubicularii, alle cui voglie erasi governato finqui. Spingeva i suoi sgherri contro il popolo agli spettacoli, quando credevasi burlato dai plausi; ordinò una volta d'incendiar la città <sup>2</sup>, e continuò in questi furori, fino al giorno in cui altri provvidero a sè, ordinando più destramente la uccisione di lui.

Nella festa di Giano, il primo dell'anno, egli aveva divisato di uscire solennemente in pubblico dalla scuola dei gladiatori, accompagnato da gladiatori, e vestito e armato com'essi. Invano Marcia, prediletta sua concubina, e Leto prefetto dei pretoriani, ed Eclecto cubiculario studiarono di levarlo da questo pensiero. Egli irritato da tali contrarietà preparò una delle sue usate vendette, e scrisse in una tavoletta i nomi di quelli che destinava alla morte. Vi erano molti senatori, due consoli, i ricchi, di cui voleva pigliarsi i beni per farne larghezze a gladiatori e soldati, e con essi erano Marcia, Leto ed Eclecto, e tutti quelli che lo noiavano coi loro consigli. Dopo pose la tavoletta sotto il capezzale, e si addormentò. Mentre dormiva, un fanciullo amato da lui di infame amore entrò nella camera, e avvenutosi nella tavoletta la portò via: e la ventura volle che cadesse nelle mani di Marcia, la quale, vedendo che non era da perder tempo, s'intese con Leto ed Eclecto, e trovarono modo a spegnere il mostro. Stabilito che più sicuro era

<sup>1</sup> Erodiano, I, 10

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Lampridio, 15.

usare il veleno, Marcia glielo amministrò in una coppa Arni di Ro- di vino, o, secondo altri, nel cibo: e, come temevasi che ma 945, di 6. C. 192. la scampasse col vomito, lo fecero strangolare dall'atleta Narciso. Così finì a 32 anni, dopo 43 di regno, l'ultimo degli Antonini, a cui lo storico Erodiano dà lode del più destro arciere del suo secolo 1.

> Come se ne divulgò la notizia, il popolo uscì lieto, imprecando al mostro con ogni sorta di contumelie. Il Senato, che era stato plaudente e tremante dinanzi a lui vivo, proruppe in grida violentissime, quando lo vide cadavere. Imprecò al nemico pubblico, al carnefice di tutti, allo spogliatore dei templi e dei cittadini, al tiranno più crudele di Domiziano, più osceno di Nerone, chiedendo fosse trascinato per le vie, ne fossero abbattute le statue, se ne abolisse la memoria. E poichè il successore lo aveva fatto seppellire di notte, chiedevano si dissotterrasse, e si trascinasse nel fango (°). Ma come anche ai più tristi non mancano mai difensori, un altro imperatore più tardi pose tra gli Dei 2 questo infame gladiatore, pasciuto di sozzure e di umano sangue, questo mostro con aria stordita simile a quella di un ebbro.

<sup>(</sup>a) Tutte queste imprecazioni, che occupano più pagine, furono inserite negli Atti diurni, o come oggi direbbesi nel Diario o Giornale di Roma, da cui le copiò Lampridio alla fine della vita di Commodo. Vedi anche Dione Cassio, LXXIII, 2.

<sup>1</sup> Erodiano, I, 17; Dione Cassio, LXXII, 22.

<sup>2</sup> Vedi Sparziano, Settimio Severo, 11.

## CAPITOLO V.

L'Impero nei primi due secoli, le province e l'Italia e il dispotismo. — L'amministrazione della giustizia. — I delatori. — I soldati. — Corruzione profonda. — La filosofia morale, la poesia e la storia.

ltri scrisse, or son 37 anni, un dotto libro, inteso a far conoscere in ogni particolarità le miserabili condizioni, a cui il dispotismo imperiale ridusse Roma, l'Italia e il mondo <sup>1</sup>. A quel libro debbe ricorrere chiunque voglia avere intera notizia delle umane

sorti in questi tempi pieni di ineffabili sciagure e di obbrobrii: e noi, che non abbiamo modo ad allargarei troppo su questa materia, e non vogliamo rifare il già fatto, dopo avere raccontato le opere dei primi imperatori stringeremo in breve le cose più acconce a mostrare gli effetti dei nuovi ordini sulle condizioni degli uomini nei due primi secoli.

L'Impero, nel secondo secolo, giunse alla sua maggior grandezza, che si calcolò a 180 mila miglia quadrate <sup>2</sup>

l l'ella storia e della condizione d'Italia sotto il governo degli imperatori romani di Giovanni Battista Garzetti. Milano 1838, 3 vol.

<sup>2</sup> Gibbon, Decline and Fall of the Roman Empire, cap. 1.

eon una popolazione di 120 o 130 milioni. Il numero delle province fu acereseiuto eol dividere le antiche, o col far sudditi i paesi alleati, o per via di nuove conquiste. Sotto Augusto si aggiunsero le due Germanie, le Alpi Marittime, la Rezia, la Mesia, le due Pannonie, la Galazia eon la Lieaonia, e la Panfilia con la Lieia; poi il Norieo e la Cappadoeia sotto Tiberio, la Numidia sotto Caligola, le due Mauritanie e la Giudea sotto Claudio, le Alpi Cozie e il Ponto sotto Nerone, la Cilieia Trachea e la Commagene sotto Vespasiano; sotto Domiziano la Britannia, eomineiata a conquistare ai tempi di Claudio: e la Daeia, le due Armenie, l'Assiria, la Mesopotamia e l'Arabia sotto Traiano. In questo momento l'Impero si era allargato oltre al Tigri e fino ai lidi del Mar Rosso, e quindi eomprendeva nell'Asia, tutta la penisola bagnata dal Mediterraneo, dall'Arcipelago, dallo Stretto dei Dardanelli, dal mar di Marmara, dal Bosforo, e dal Mar Nero fino alle fonti dell'Eufrate, e da questo fiume per le parti settentrionali dell'Arabia fino all'Istmo di Suez e al Mar Rosso: nell'Affriea, l'Egitto e le coste settentrionali fino al cominciar del deserto; nell'Europa, la Spagna, il Portogallo, la Francia, e tutti i paesi all'occidente del Reno, l'Inghilterra col paese di Galles, e parte della Scozia fino a Edimburgo, e finalmente i paesi ehe stanno dalla sponda meridionale del Danubio al mare, e la Transilvania per qualehe tempo, e la Moldavia e la Valachia in gran parte 4.

Il vastissimo Impero è tenuto soggetto da un esercito permanente composto di 30 legioni, a ognuna delle quali è assegnata la propria provincia (a), e da armate navali

<sup>(</sup>a) Le legioni, che, al dire di Tacito, sono 25 sotto Tiberio, giungono a 30 sotto Vitellio, e stanno 7 in Germania, 1 nella Gallia Lugdunese, 3

<sup>1</sup> Garzetti, lib. 111, cap. 2, § 8; Naudet, Des changemens opérès dans toutes les parties de l'administration de l'empire romain, parte I, pag. 3; Gibbon, cap. I.

stabilite a Miseno, a Ravenna, in Britannia, in Germania, in Mesia, in Pannonia, in Siria, in Egitto, delle quali ci dànno importanti novelle le epigrafi, ricordando i nomi delle navi come dei loro prefetti e minori ufficiali e militi, ivi raccolti dall'Italia, dalla Sardegna, Dalmazia, Germania, Affrica ed Asia (a): mentre i monumenti dell'arte ne serbano le forme e gli emblemi (b).

in Britannia, 3 in Spagna, 2 in Dalmazia, 2 in Pannonia, 3 in Mesia, 1 in Affrica, 2 in Egitto, 3 in Giudea, 4 in Siria. Vedi Borghesi, in Opere, IV, pag. 217 e 240. Anche ai tempi di Adriano e di M. Aurelio si ricordano 30 legioni di cui si conoscono ora, come prima i nomi e le stanze. Sparziano, Adr., 15; Grutero, 513, 3; Orelli, 3368; Marquardt, in Becker, Roem. Alterthüm., III, 2, p. 356.

(a) Vedi Orelli, 3593-3647; Henzen, 6864-6903. La flotta misenate, che stanziava in parte anche ai porti Lucrino, Puteolano, Neapolitano, Sorrentino e anche in altri luoghi della Campania, fu largamente illustrata da Raffacle Garrneci, che intorno ad essa raccolse e commentò 261 iscrizioni. Classis praetoriae Miscnensis Piac, Vindicis, Gordianae monumenta, Neapoli 1852. Delle navi, che il Lipsio portò al numero di 250, il Garrucci ha raccolto circa 70 nomi (cioè di 10 liburne, di 47 triremi, di 10 quadriremi, di due quinqueremi, e di una exereme) tra i quali notiamo i seguenti: Esculapio, Aquila, Clemenza, Concordia, Fede, Giustizia, Nettuno, Nereide, Virtii. Apollo, Augusto, Capricorno, Cerere, Cupido, Danuvio, Diana, Fortuna, Ercole, Giove, Iside. Gioventù, Libertà, Lucifero, Marte, Mercurio, Minerva, Oceano, Pace, Partico. Pietà, Polluce. Provvidenza, Reno, Salamina, Salute, Sole, Speranza, Tevere, Trionfo, Venere, Zenone, Annio Municio, Dacico, Olivo, Vesta, Opi. Sui nomi delle navi vedi anche Gori, Inscript. antiq. in Etruriae urbib., tom. 111, pag. 72 e segg., e Cardinali, Memorie romane d'antichità e belle arti, tom. I. pag. 80-86, e Diplomi militari, pag. 7-15, 73-75, 282-285.

Più recentemente l'illustre archeologo G. B. De Rossi portò nuova luce in questo argomento pubblicando c illustrando alcune epigrafi di Centumcelle relative a più militi delle navi che ivi ebbcro stazione nel Porto Traiano. Vedi Sepolereto scoperto a Civitavecchia, in Bull. Istit. arch., 1865, pag. 42-46. Vedi anche Mommsen, Inser. Regni Neap., p. 145-154.

(b) Probabilmente a causa del nome di Cupido sulla nave della Colonna Traiana, di cui diamo il disegno, sta dipinto alla prora un corteggio di Amori a cavallo a Tritoni armati di remi: e anche la prora della bireme imperiale, di cui pure diamo il disegno, porta per emblema un Amore cavalcante un Ippocampo. Vedi Bartoli, Colonna Traiana, tav. 25 e 33, e Froehner, pag. 11, pl. 59 e 71.



Due navi romane figurate nella Colonna Traiana (Bartoli e Froehner).

Dei mezzi usati dagli imperatori a governare gli uomini, sparsi su tanta parte di mondo, toccammo in più luoghi. Ora voglionsene accennare gli effetti.

In generale nel governo fu tenuto sulle prime il sistema introdotto dal fondatore dell'Impero, e alcuni salvarono certe apparenze, ma i più cupidi di dominazione non guardarono nè a tradizioni, nè a leggi, e si chiamarono padroni: e Adriano recò quasi ogni cosa in poter suo così, che allora si disse, dove era l'imperatore ivi essere Roma 1. E le cose procederono in modo, che dove i primi imperatori « si studiavano di nascondere sotto nomi civili questa lor padronanza, a quei dei tempi posteriori non pareva di poterla ostentare e far sentir che bastasse. Quindi la casa del principe divenuta corte di re, quindi (più tardi) le gemme e il diadema sulle sue vesti e sul capo, quindi la maestà del nome romano concentrata nella sua sola persona, quindi uomini liberi divenuti servidori di questa, e i servigi loro elevati a dignità dello Stato, e delle prime; quindi all'erario posto il nome di largizioni, quasi l'imperatore per impulso di liberalità facesse le spese del suo 2. »

In generale fu detto <sup>3</sup>, che la storia di Roma dopo la caduta della Repubblica non è altro che la storia della sostituzione del regime dispotico, che gravava sulle province, al regime di libertà, che fece la gloria e la potenza della Repubblica: e quando la rivoluzione fu compiuta, l'Italia, e Roma stessa erano divenute province.

Altrove dicemmo che le città conservarono loro assemblee, e magistrati e consigli municipali regolati con leggi e usi diversi. Ciò è chiaro pei documenti noti da un pezzo, e per quelli nuovamente scoperti. La tavola la-

<sup>1</sup> Erodiano, I, 6.

<sup>2</sup> Garzetti, III, 1, 3.

<sup>3</sup> Laboulaye, Essai sur les lois criminelles des Romains concernant la responsabilité des magistrats, pag. 400-401, Paris 1848.

tina di Eraclea già sapientemente illustrata dal nostro Mazzocchi ci serbò una parte della legge Giulia Municipale <sup>1</sup>, fatta per le città d'Italia da Cesare (a), alla quale ora si aggiungono lo statuto che egli dètte alla colonia Genetiva dedotta ad Ursone (Ossuna) nella Spagna meridionale dopo la vittoria di Munda, conservato in parte nei bronzi scoperti or sono cinque anni <sup>2</sup>; e le leggi di Salpensa e di Malaga (b), tornate a luce nel 1851, ove si vedono, ai tempi di Domiziano, i cittadini divisi per

(a) Mazzocchi, Tab. Heracl., pag. 303 e segg.; Savigny, Vermischte Schriften, III, pag. 279-412. Dei meriti del primo illustratore della legge ragionò ultimamente con acume di critica, con molta chiarezza e con giustizia distributiva il Prof. Felice Barnabei ne' suoi Studi degli scritti di Alessio Simmaco Mazzocchi su la storia di Capua e su le Tavole di Eraclea, Napoli 1874, p. 48-64.

La tavola latina trovata nel 1722 con le greche di cui parlammo a pag. 323 del primo volume, sta ora nel Musco Nazionale di Napoli e fu recentemente ripubblicata da T. Mommsen nel Corpus Inscriptionum latinarum, vol. I, pag. 119-125 col titolo di Lex Iulia Municipalis.

(b) Vedi Rodriguez de Berlanga, Estudios sobre los dos bronces encontrados en Malaga à fines de octubre de 1851, Malaga 1853; Mommsen, Die Stadtrechte der latinischen Gemeinden Salpensa und Malaca in der Provinz Baetica, nel volume terzo delle Dissertazioni della R. Società Sassone delle Scienze, pag. 363-488, Leipzig 1855; Capei nell'Archivio Storico italiano, nuova serie, 1855, tom. I, parte 2ª, pag. 5-21; Giraud, Les tables de Salpensa et de Malaga, 2º édition, Paris 1856; Laboulaye, Les tables de bronze de Malaga et de Salpesa, traduites et annotées, Paris 1856; Zell, Leges municipales, salpensana et malacitana, lleidelbergae 1857: Zumpt, De Malacitanorum et Salpensanorum legibus municipalibus, in Studia romana, Berolini 1859, pag. 269-322; Hübner, Inscriptiones Hispaniae latinae, pag. 251-262, Berolini 1869.

<sup>1</sup> Epigrafe, in Furlanetto, Lapid. Patav., p. 88.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vedi Los bronces de Osuna que publica Manuel Rodriguez de Berlanga, Malacae 1873; Hubner e Mommsen, Lex Coloniae Iuliae Genetivae Urbanorum sive Ursonis, data a U. C. 710, in Ephemeris Epigraphica, 1871, vol. II, pag. 105-151; Camillo Re, Le tavole di Ossuna illustrate, Roma 1871; Giraud, Les bronzes de Osuna, in Journal des Savants, 1871, pag. 330-365, e dello stesso, Les bronzes d'Osuna, Remarques nouvelies, Paris 1875.

curie e adunati in assemblea popolare eleggere lor principali magistrati, cioè i duumviri amministratori supremi e giudici della città e del suo territorio; gli edili preposti alla polizia delle strade, degli edifizi, dei mercati, delle misure e dei pesi, delle terme e dei giuochi, e al mantenimento dell'ordine; e i questori custodi della pubblica fortuna. Ivi tra molte altre cose si vedono le formalità dei Comizi, i divieti di doni e di brighe, le pene minacciate a chi tenti di impedire o turbare le elezioni, le qualità morali e civili, e le garanzie volute nei candidati, e il loro giuramento davanti all'assemblea cinque giorni dopochè furono eletti (").

Del popolo diviso in curie è parlato da più iscrizioni nei municipii dell'Affrica <sup>1</sup>. Delle elezioni di Pompei attestate amplissimamente dai programmi elettorali alla vigilia della sua distruzione dicemmo al principio di questo volume <sup>2</sup>. Di elezioni municipali alla metà del secondo secolo (157) si parla a Boville quasi sotto le porte di Roma <sup>3</sup>: e a Tergeste (*Trieste*) <sup>4</sup>, a Tufico e a Sarsina nell'Umbria, ad Arezzo in Etruria, e nell'Italia meridio-

<sup>(</sup>a) Il candidato debbe provare che è di condizione libera, che non fu mai condannato dai tribunali, che non esercitò mestieri che rendano incapaci ai pubblici ufficii, che ha 25 anni di età, e 5 di domicilio, e che possiede quanto è richiesto per cauzione di ciò che farà. L'eletto giura davanti all'assemblea (pro contione) per Giove e pel divo Augusto, e pel divo Claudio e pel divo Vespasiano Augusto, e pel divo Tito Augusto, e pel Genio di Domiziano Angusto e per gli Dei Penati, se, quodcumque ex hac lege exque re communi municipum municipi Flavi Salpensani censeat, recte esse facturum, neque adversus hanc legem remve communem municipum eius municipi facturum scientem dolo malo, quosque prohibere possit prohibiturum, etc. Lex Salpens. Rubr. 26.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Renier, Inscript. Rom. de l'A<sup>7</sup>g., n. 91, 1430, 1525, 2871, 2902, 3096, 3461, 3727; Henzen, 7420 f. 7420 f a. Vedi anche Cod. Theodos., X41, 5, 1.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vedi sopra pag. 15-17.

<sup>3</sup> Orelli, 3701.

<sup>4</sup> Corpus Inscript. latin., vol. V, n. 532.

nale a Istonio, a Benevento, e a Suessa si ricordano anche consensi e decreti di plebe (a).

Le assemblee popolari in cui sta il potere sovrano delle città sono presedute dai duumviri della giustizia i quali preseggono pure il Consiglio dei decurioni, cioè dei cittadini più facoltosi e più ragguardevoli per le magistrature esercitate con lode 1; Consiglio che col nome di Curia, e di Senato specialmente in Italia 2, e di amplissimo e splendidissimo ordine 3, sindaca i magistrati, e ne corregge gli abusi, delibera sui lavori di utile pubblico, provvede con suoi decreti a tutti gl'interessi e alla prosperità del Comune, e in qualche luogo ha anche la facoltà di chiamare alle armi le milizic civiche per difesa dei minacciati confini (b).

Le iscrizioni parlano anche di *principi* dei municipii <sup>1</sup>, e di cittadini *principali* e *primati* <sup>5</sup>.

Non potendo entrare in particolari sugli ordinamenti municipali di cui fu scritto variamente da molti (°), noto

- (°) Bullett. Istit. arch., 1815. p. 134; Henzen, 7170; Orelli. 2182, 2220, 2603, 3763, 4047. Vedi anche i numeri 3145, 5985, 6218 e 7183, ove si ricordano i tribuni della plebe a Pisa, a Teano, a Venosa.
  - (b) Finium toundrum causa. Lex Colon. Iul. Genet., cap. 103.
- Pei teibuni militum a popul) ricordati in venti iscrizioni di Porapi, di Avellino, di Corfinio, di Velletri, di Olevano, di Cere, di Vercua e di Spagna, e non creduti eletti dal popolo dei municipii, vedi Giraud. Les bronzes d'Osuna, Paris 1875, pag. 38-76.
- (c) Sui magistrati e su tutto il regime municipale, oltre alle leggi citate di sopra, vedi Res Municipales, in Orelli-Henzen, Inser., vol. II, pag. 149-226, e vol. III, p. 401-149; Zumpt, De Quinquennalibus Municipiorum et Coloniarum, e De Quatuorviris municipalibus, in Commentationes Epigr., Berolini 1850, pag. 73-158 e 161-192; Henzen, Sri pretori

<sup>1</sup> Plinio, Epist , I, 19, e X, 83; Corpus Inser. lat , V, 532.

<sup>2</sup> Lew Iulia municipalis, 86, 109, 131; Orelli-Henzen, vol. III, index, p. 152.

<sup>3</sup> Orelli-Henzen, n. 1180, 1181, 1186, 3721, 5724, ecc.

<sup>4</sup> Grutero, 472, 4; Orelli, 3758, 3759; Corpus Inser. lat., V, 4893; Henzen, 7014; Della Marmora, Voyage en Sardaigne, II, 489.

<sup>5</sup> Orelli, 2170, 2330, 3762, 3866, 4069, 1125; Henzen, 5604, 7013.

soltanto clic se dapprima le città più privilegiate ebbero da questi ordini eccitamento a gagliarda e utile vita, presto le cose mutarono per la non curanza delle leggi, e per la facile intromissione del governo imperiale nelle faccende civili dei popoli in Italia e nelle province.

Fino dai tempi di Traiano e Adriano s'incontrano i curatori e i legati imperiali mandati sotto nome di beneficio a finire le liti, a rivedere i conti e a regolare le spese dei municipii e delle colonie 1. Di Adriano sappiamo che ordinò fossero rescissi i decreti decurionali a nome dell'utile pubblico, com'ei l'intendeva 2. Era il primo passo per la via conducente all'arbitrio pessimo di tutti i governi. Il pericolo dell'arbitrio verso le città era già stato presentito quando sotto Traiano un legato imperiale andò a ordinare lo stato delle città libere nella provincia d'Acaia; e Plinio si credè in obbligo di ricordare al Commissario suo amico che sarebbe duro, disumano e barbarico togliere ai Greci l'ombra di libertà che loro restava, e turpe, se il nuovo ordinamento si mutasse in distruzione, e la libertà in servitù 3. E che i timori dell'onesto e liberale cittadino non fossero vani lo attesta Plutarco, il qualc tornato a finire la onorevole vita alla sua Cheronea trova le città greche soggette in tutto ai proconsoli che con un cenno possono annullare o trasferire da uno ad un altro l'autorità dei magistrati civili; vedc che di libertà non rimane se non quanto agli imperatori piace

e dittatori dei Municipii antichi, in Annal. Istit. arch., 1846, pag. 253-267, e Intorno alcuni magistrati municipali dei Romani, ivi, 1859. pag. 193-226; Giraud, Le regime municipal des Romains, in Bronzes d'Osuna, pag. 77-101: Duruy, Du regime municipal dans l'emp. rom. cux deux premiers siècles de nôtre ère, in Revue historique, 1876, vol. 1, pag. 39-66, e vol. 11, pag. 322-371.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Henzen, 6450, 6483, 6500; Monumen, Corpus Liser, Att., III, page 4-100. Vedi anche sogra pag. 671.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Digesto, L., 9, 1 e 5.

<sup>3</sup> Plinio, Epist , VIII, 21.

concederne: e i magistrati avverte a ricordarsi che essi governano città sottoposte ai proconsoli e ai procuratori di Cesare, e quindi gli esorta a metter giù ogni superbia, e, pel bene della patria, studiare di tenersi amici i padroni, guardandosi, legate le gambe, di non sottoporre anche il collo, e di non rendere il principe più padrone di quello che voglia col mettere l'autorità di esso in ogni decreto, in ogni consiglio ed ufficio: e conclude che al politico e all'uomo di sano intelletto non resta che adoprarsi a mantenere la concordia, l'amicizia e la quiete tra i cittadini, poichè la fortuna non ha lasciato alla Grecia altro bene!

Poco dopo, altri discorrendo delle leggi e dei diritti concessi ai municipii e alle colonie affermò che gli uni e le altre erano andati in disuso e in oblio 2. Presto i cittadini fuggirono gli ufficii municipali ridotti a titoli vani, e anche nel secolo secondo la scarsezza dei concorrenti si vede ai tempi di Adriano che con suo rescritto costringe a riprender l'ufficio quelli che altra volta lo tennero 3, e più che mai sotto Marco Aurelio che per supplire al difetto obbliga ad esser magistrati i cittadini che la legge ha resi immuni<sup>4</sup>, e ammette alla curia gli spurii, purchè facoltosi ed onesti 5. Nel secolo terzo le assemblee municipali furon soppresse, e con esse scomparvero le più importanti franchigie. I magistrati eletti dalle curie videro la loro autorità usurpata in gran parte dai ministri del principe, e ridotta ai minimi termini: i decurioni già amplissimo, onestissimo e splendidissimo ordine, allora presi solo tra i nobili, e incaricati anche di riscuotere le pubbliche tasse divennero servi del governo imperiale. E così, calpestati i vecchi statuti, finirono gli

<sup>1</sup> Plutarco, Insegnamenti civili, 17, 18, 19 e 32.

<sup>2</sup> Gellio, XVI, 13.

<sup>3</sup> Digest., I., 1, 11.

<sup>4</sup> Digest, L, 4, 11.

<sup>5</sup> Digest., 1, 2, legg. 3 e 4.

splendori delle città governanti sè stesse, e la vita dei Comuni restò quasi spenta.

Per agevolare il governo si allargarono le comunicazioni restaurando le vecchie strade e aggiungendone delle nuove e magnifiche a traverso all'Italia e alle province, come già più volte vedemmo attestato da molte iscrizioni. Alcuni imperatori studiarono di conoscere i mali dei popoli, e intesero ad opere di pubblica utilità, e concessero immunità e privilegii: ma nè questo, nè i provvedimenti dell'imperatore Filosofo, nè la cittadinanza estesa poscia a tutti da Caracalla, fecero prosperare le province, nè assicurarono le vite o le robe dalla crudele rapacità dei tiranni. Niun provvedimento valeva, perchè stabilito che lo Stato era cosa propria del principe divenuto superiore a ogni legge, e non lasciata alcuna garanzia di istituzioni ai soggetti, ne veniva di consegnenza che i fatti di un principe buono rimanessero inutili sotto i successori malvagi, che nulla avendo per sacro, mettevano, a loro talento, le mani nelle robe e nel sangue. È vero che la sorveglianza di un potere centrale fortemente ordinato dovè essere di qualche utile alle province, e che ora in molti casi era più facile perseguitare i proconsoli ladri; ma è vero del pari che il governo opprimeva con pesi gravissimi, e non riusciva a dar sicurezza, perchè si narra di grandi delitti impuniti, di giovani nobili che infestano e insanguinano di notte le piazze, di prepotenze di ricchi che ferocemente spogliano i loro vicini, e si vedono grosse bande di ladri desolare le campagne, sforzare le case, rubare e uccidere, e assalire le città stesse 1.

Ricordammo le opere dei pochi imperatori che volsero ogni cura al bene degli uomini: e vedemmo Tiberio e Seiano contaminare e spogliare e uccidere; e Caligola e Nerone e Vitellio e Domiziano e Commodo profondenti

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Apuleio, Metimorph., 11, 18, 111, 28, 1V, 6 e segg., 1N, 8 e 35.

i milioni dell'Impero in erapule, e in oscenità senza nome, e poscia saceheggianti le province per rifarsi dei dispersi tesori. Lo stesso Vespasiano raddoppiò le gravezze, ed è detto che vendeva gli uffieii, e mandava i più rapaci al governo per trar pecunia dalle condanne 1. Vedemmo le enormi esazioni dar causa a guerre e a tumulti. Le rapine di Nerone divennero proverbio, e per significare l'eccessiva ricchezza di uno fu detto, possedere quanto Nerone rapi<sup>2</sup>. Spoliazioni di imperatori, crudeltà di proconsoli e oltraggi di soldati narra la storia in Oriente (a), in Affrica, nelle Spagne, in Germania, in Britannia 3. Qua governatori ingordissimi, che la ricea provincia induce a rubare; e superiori e inferiori ehe fanno mercato della giustizia 4, e ehe si tengono il saeco; le province che patiscono corruzione dai giovani mutanti la milizia in bordello, e i vizi fatti strumento d'impero anche dai capitani migliori; altrove fiere querele di genti contro la insaziabilità dei Romani, e i barbari delle selve Caledonie gridanti, ehe impero significa rubare, trucidare, rapire 5. E colla storia si accorda la poesia e la satira, che dicono di città spogliate 6 e di province che, se anche vincitrici nei processi contro chi le avea derubate, rimanevano a piangere i patiti danni, mentre i ladri, non curanti dell'infamia, facevan tempone colle rapine, alla barba degli

(a) Seneca (De Ira, II. 5) riferisce che Voleso Messala essendo, ai tempi di Augusto, proconsole d'Asia, in un sol giorno fece uccidere trecento persone, e passeggiando superbamente tra i cadaveri, quasi avesse fatto l'opera più bella e magnifica, esclamava: Oh cosa regia che è questo: Tacito (Ann., III, 68) ricorda il senatoconsulto fatto contro di lui, ma non dice a qual pena fa condannato.

<sup>1</sup> Svetonio, Vespas., 16.

<sup>2</sup> Giovenale, Sat., XII, 129.

<sup>3</sup> Tacito, Ann., I, 59, 11, 15, 42, 54, 1V, 15, XIV, 31, 38; Agric., 15; Dione Cassio, LIV, 2, 3, e segg.; Velleio Patercolo, II, 117

<sup>4</sup> Filostrato, Vita di Apollonio Tianeo, V, 35.

<sup>5</sup> Tacito, Agric., 5, 6, 21, 30-32.

<sup>6</sup> Silio Italico, Punic., XIV, 685.

Dei adirati; e ricorda che i paesi più floridi erano per queste ruberie a tale ridotti, che nulla più vi rimaneva da potersi rapire; messe le ladre mani nel povero campicello, nello scarso gregge, e anche nel sacrario dei Lari; e nel sangue dei socii rotte le verghe dei feroci proconsoli, che a guisa di arpie distendono per tutto gli adunchi artigli, senza risparmiare neppur quelli che colle loro fatiche nutrono Roma, vivente in feste e spettacoli, e senza pensare che gli oltraggi possono alla fine fare scoppiar l'ira compressa in quelli cui rimane la miseria e la forza 1.

Poi gravezze senza numero; oro coronario in occasione di principi nuovi, o per nascite o adozioni di figli<sup>2</sup>; tasse sui fondi e testatico pagato dalla plebe più povera, dai coloni e anche dagli schiavi, ed esatto con acerbissimi modi (a); tasse sul celibato e sull'orbità, sull'affrancazione degli schiavi e sui testamenti; tasse sotto nome di regali nel di natalizio del principe, o al capo d'anno 3, uso mutato in legge in appresso 4; dazii sulle merci che passavano da un luogo ad un altro, e balzelli sui bestiami, e le antiche gabelle del sale; e tributi di opere straordinarie, sordide e vili, ordinati nei secoli dopo 5.

Onde crebbero sì i mali e i debiti delle città e dei privati, che vari imperatori tra i buoni dovettero condonare più volte milioni di debito ai sudditi incapaci a pagare 6:

nei tempi precedenti a Costantino si vedono i figliuoli

<sup>(</sup>a) Per le particolarità più importanti di questa materia toccate nel secolo primo e secondo dagli scrittori, e meglio schiarite poscia dalle eggi dei codici Teodosiano e Giustiniano, vedi Garzetti, lib. III. cap. XI. \$68-73.

<sup>1</sup> Ciovenale, Sat., I, 19 e 50, VIII, 98-130.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sparziano, Adriano, 6; Capitolino, Antonino Pio, 4; Eckhel, VII, pag. 6.

<sup>3</sup> Svetonio, Aug., 57; Tib., 31; Calig., 42; Dione Cassio, LVII, 8 e 17, LIX, 21.

<sup>4</sup> Cod. Theodos., lib. VII, tit. 21, legg. 1; Cod. Iustin., lib. XII, tit. 49, legge unica.

<sup>5</sup> Tacito, Agric., 19, 32; Aurelio Vittore, De Caesaribus, 9; Garzetti, loc. cit. § 71.

<sup>·</sup> Sparziano, Adriano, 7; Dione Cassio, LXXI, 32.

esposti, venduti, uccisi dalle plebi d'Italia incapaci, per l'estrema miseria, a nutrirli: donde la spopolazione di più luoghi, che anche nel secondo secolo era stato necessario ripopolare trasportandovi orde di barbari.

In Italia, come nelle province, più città fanno sfoggio di teatri, di anfiteatri, di templi e di monumenti, a somiglianza di Roma, di cui per fasto ripetono i nomi (°). Ma in più luoghi si vede miseria e squallore: e le città famose nei tempi antichissimi, Gabii, Vei, Cora, Alba e altre, erano ora mutate in miseri e desolati borghi. A tanta miseria, dice Lucano, siam giunti, che in tutto il Lazio non nasce più tanta gente, che basti a popolare le sue città e a coltivare i suoi campi. Una sola città ci contiene: le itale mèssi si coltivano da incatenati lavoratori. Le case rovinano, e niuno corre pericolo da quelle rovine. Roma è piena di figli non suoi, e della feccia del mondo. Le stragi dei campi farsalici ci hanno distrutto <sup>2</sup>.

Delle città italiche poco parla in questi tempi la storia: e appena si accenna a qualche rissa intestina, e a qualche zuffa tra i capi dei municipii e le plebi, o tra gli abitatori dei luoghi vicini; come a Pollenzia presso al Tanaro sotto Tiberio 3, e a Pozzuoli e a Pompei sotto Nerone 4. A Pozzuoli la plebe, levatasi a tumulto per l'avarizia dei magistrati e dei grandi, infuria con sassi, mi-

<sup>(</sup>a) Tra molti esempi citerò i Vichi di Rimini i quali, come attestano le epigrafi, avevano i nomi di Aventino, Celio, Dumense, Esquilino, Germalo, Velabro, Viminale, Vedi Nardi, Sui Vichi entra le ci tà e segnatamente in Rimino a tempo del Romani, nel Giorn, Arcad., 1821, vol. XXIII, pag. 348-375, Vedi anche Tonini, Rimini avanti il principio dell'era volgare, Rimini 1848, vol. I, pag. 206-213.

<sup>1</sup> Cod. Theodos , XI, 27, 1; Lattanzio, Instit , VI, 2); Capitoline, Marc'Aurelio, 22

<sup>2</sup> Lucano, Pharsal., VII, 391 e segg.

<sup>3</sup> Svetonio, Tib., 37.

<sup>4</sup> Tacito, Ann., XIII, 48, XIV, 17.

795



Aufteatro di Verona (Moffei, Anfileatri, tav. 3).



Anfiteatro di Capua (Alcino, Anfiteatro Campano, tav. 15).

naccia incendii, ed è repressa dalle milizie col supplizio dei capi.

A Pompei un grande edifizio di cui rimangono tuttora parecchie colonne era quartiere e scuola dei gladiatori, come si argomentò dalle armi gladiatorie ivi scoperte, dalle liste dei nomi dei combattenti, con accanto il nu-



Quartiere dei gladiatori a Pompei (Orerbeck, Pomp., pag 173)

mero di loro vittorie, e dalle imagini di essi rozzamente tracciate sulle parcti. Qui vedonsi Asteropeo Neroniano col ricordo delle sue centosette corone, e Antigono e Superbo, due gladiatori liberti in atto di contrastarsi la palma; il primo glorioso di più di 2000 vittorie, l'altro un apprendista che ha vinto solo una volta; poi Achille sopramominato l'Invitto!. Qui, come altrove, col sangue

<sup>1</sup> Garrucci, Il ludus gladiatori is ovvero Convitto dei g'aliatori, in Questio i Pompeiane, Napoli 1853, pag. 6 e segg., e Graffite de Poliphi, Paris 1856, pag. 65-77, pl. 1X, XI e XII.

dei gladiatori si celebrano i funerali dei cittadini più illustri, e sulla tomba di Scauro nella via dei sepoleri si vedono ancora scolpite queste ferali onoranze. Ma i grandi e rumorosi spettacoli ricordati spesso nelle iscrizioni sono quelli che nell'Anfiteatro si dànno continuamente dai personaggi più ricchi alla città amantissima delle sanguinose battaglie, a cui anche le genti vicine traggono in folla.



Rozze imagini dei gladiatori sulle pareti (Garrucci, Grafiti, tav. XI, n. 2, XII, n. 1 e 2).

A una di tali feste l'anno 812 (59 di Cr.) i coloni Pompeiani e i Nocerini vennero a parole, a improperii, a sassate, e in ultimo ai ferri. Molti Nocerini furono riportati in città storpi e feriti, e molte case piansero la morte di figliuoli e parenti. La plebe Pompeiana restò vittoriosa, ma non ne uscirono allegri. Gli eccitatori della sedizione furono puniti di esilio: la città di Pompei ebbe per dieci anni il divieto de' suoi cari spettacoli 1: e se nella pittura graffita rozzamente sul muro nella via di Mercurio e creduta allusiva a quel fatto uno dei combattenti ostenta la

<sup>1</sup> Tacito, loc. cit.

Vannucci - Storia dell'Italia antica - 1V.

palma del trionfo, l'epigrafe posta al di sotto dice che i Campani perirono coi Nocerini in una sola vittoria (a).

Le iscrizioni a Pompei, a Ercolano, e in altre città registrano i voti e gli augurii dei cittadini e dei Comuni ai principi buoni, e anche ai cattivi; celebrano, come



Anfiteatro di Pompei (Overbech, Pomp., pag. 152).

vedemmo, Vespasiano per le sue opere pubbliche; Tito prode e benefico; e Galba e Nerva restitutori di libertà; Adriano per le sue liberalità; Traiano fortissimo, provvidentissimo e ottimo principe; e Antonino Pio e Marco Aurelio per le virtù grandi e utili al mondo; ma celebrano pure la libertà di Tiberio, e ricordano le pubbliche feste e i voti fatti per lui nelle colonie, e i voti per Claudio e per Messalina, e per Nerone festeggiato con

<sup>(</sup>a) Campani victoria una cum Nucerinis peristis. Bechi, Museo Borbonico, vol. VI, tav. C. Conf. Garrucci, Graffiti, pag. 15, pl. XXIX, n. 6.

solenni spettacoli 1; ed esaltano il trionfo felicissimo di Domiziano, e lodano le vittorie di Commodo, e lo chiamano il più nobile di tutti i principi 2.

Le città stanziano monumenti ai magistrati, ai liberali patroni, e ai cittadini larghi di conviti e di giuochi e di altri pubblici beneficii <sup>3</sup>. A Pompei rimangono moltiplici ricordi degli onori resi ai cittadini munifici che fecero la città più adorna e più lieta; onori del bisellio, larga



Bisell'i a Pompei (Museo Borbon., 11, 51, e Mazois, Ruines, 1, 21).

e splendida sedia nel teatro e nella curia, onori di funerali e di statue nel Fôro: e ad Ercolano rimangono, tra le altre, le statue equestri de' Balbi, nobilissime opere d'arte, e con esse i simulacri di tutta la famiglia posti nel teatro per testimonianza di pubblico onore 4. Altri tramandarono alla posterità i nomi dei pantomimi, dei commedianti e dei danzatori onorati dalle più splendide città d'Italia 5, e i nomi dei cavalli famosi per loro velo-

<sup>1</sup> Orelli, Inser., 686, 689, 690, 709, 732, e Henzen, 5406.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Orelli, 769, 879; Henzen, 5486.

<sup>3</sup> Muratori, Thesaur. Inscript., p. 611, 4, 617, 6, 618, 1 e 3, 620, 1 e 2, 652, 2; Oreli e Henzen, 73, 77, 80, 81, 90, 2532, 2517, 2570, 6148, 6149, 6151, 6152.

<sup>4</sup> Vedi Museo Borbonico, vol II, tav. 35-14.

<sup>5</sup> Muratori, Thesaur., pag. 611-663; Orelli, 2627, 2020, 2630, 2637, 2641

cità nelle corse del Circo , e dei servi e delle meretrici degli imperatori più sconci 2.

Sovente si ricordano i flagelli patiti dalle nostre contrade, che spopolate e spogliate dalle guerre civili decad-



Statua equestre di M. Nonio Balbo a Ercolano (Museo Nazionale di Napoli).

dero ogni di più. Ai tempi di Tito, di Marco Aurelio e di Commodo, gravissime pestilenze spensero uomini e bestiami a migliaia, disertarono città e campagne, le quali prive di cultori, si coprirono di spine 3. Pestilenze e stragi e rovine nuove poco dopo al tempo dell'anarchia

<sup>1</sup> Iscrizione di Brescia, in Muratori, 625, 2

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Orelli, 733, 735.

<sup>2</sup> Capitolino, Vero, 8; Orosio, IX

militare; e più crudele d'ogni cosa il brutale governo, che uccideva e spogliava, e infamava i luoghi più ameni col sangue e con turpi delitti. Nerone per rifare Roma più bella avea saccheggiato con le province anche l'Italia 4, cui Vespasiano accrebbe i gravami 2: e se Nerva e Trajano mitigarono la rigida legge sulla ventesima delle eredità, altri colle eredità arricchirono l'erario annullando i testamenti, in cui non si facessero lasciti al principe 3. E anche qui gravi sopra quelle di tutti le miserie del volgo. Non mancavano carestie, e il popolo minuto pativa la fame, mentre le signorili mascelle stavano in gozzoviglia, e gli edili sono accusati di arricchirsi rubando, e di esser d'accordo coi fornai per tener caro il pane 4. Il provvedimento di Traiano ordinante, che per aspirare agli onori occorresse avere almeno un terzo del patrimonio in Italia<sup>5</sup>, fu causa che i terreni cadessero tutti nelle mani dei grandi. Lo spopolamento è attestato dai barbari, che Marco Aurelio condusse a stanza in Italia, e dalle terre abbandonate, che Pertinace distribui, perchè fossero ridotte a cultura 6. Trascurata per turpi guadagni l'agricoltura, che sola era atta a dare innocente ricchezza: la Terra Saturnia, ove gli Dei, dice Columella, insegnarono agli nomini la cultura dei campi, non produsse più le cose necessarie al mantenimento dei suoi abitatori, che non poterono più vivere senza l'aiuto dei campi di oltremare e delle vigne di Grecia, delle Gallie e di Spagna?.

Delle misere sorti d'Italia parla anche il provvedimento preso dai principi buoni di alimentare a pubbliche spese in ogni città i piccoli figliuoli dei poveri, del quale fu

<sup>1</sup> Tacito, Ann , XV, 45.

<sup>\*</sup> Zonara, A mol., X1, 17.

<sup>3</sup> Svetonio Carig., 38; Ner., 32; Dione Cassio, LIX, 15.

<sup>4</sup> Petronio Sityric., 11.

Plinio, Epist., VI, 19.

Capitolino, M. Aurel., 22; Erodiano, II, 4.

Columella, Praef., 1, 20.

toccato sopra in più luoghi. Era opera di beneficenza e in pari tempo provvedimento politico inteso a incoraggiare i matrimonii legittimi, a favorire e accrescere la popolazione libera, e a preparare buoni cittadini e soldati devoti alla patria 4.

Oltre ai brevi cenni degli scrittori, attestano il fatto le medaglie, le epigrafi e i monumenti dell'arte. Più volte vedemmo le pubbliche largizioni ai tempi della libertà, e poi sotto l'Impero: ma quelle miravano solamente a favorire l'oziosa plebe di Roma. Nerva fu il primo ad allargare il beneficio in nuova maniera, ordinando di alimentare a pubbliche spese i piccoli figliuoli dei poveri per le città d'Italia (a), e provvedendo così alla lutela di essa, come è detto da una medaglia in cui l'imperatore assiso sopra sedia curule stende la destra a un fanciullo e a una fanciulla 2.

La benefica istituzione non potuta recar pienamente ad effetto da Nerva morto nell'anno stesso (di R. 850. di C. 97) in cui ne ebbe il pensiero, fu fortemente ordinata e ingrandita da Traiano, promotore sollecito di tutte le belle e nobili cose. Anche dell'opera sua, oltre a Plinio e a Dione, rendono testimonianza iscrizioni (b) e monete in cui colla scritta alimenti d'Italia si vede l'ottimo principe distribuire soccorsi, ora accompagnato dalla Liberalità che offre spighe a un fanciullo, ora fra

<sup>(</sup>a) Puellas puerosque natos parentibus egestosis sumptu publico per Italiae oppida ali iussit. Aurelio Vittore, Epit., 12.

<sup>(</sup>b) Plinio, Paneg., 26-28; Dione Cassio, LXVIII, 5; Grutero, 1084, 7: Fabretti, pag. 686, n. 91; Muratori, 230, 3. Nell'iscrizione di Ferentino è detto che colla istituzione degli alimenti provvide all'eternità della sua Italia, acternitati Italiae suae prospexit. Orelli, 784. Un'altra iscrizione accoppia la munificenza imperiale alla figliolanza italiana. Muratori, 230, 3.

<sup>1</sup> Plinio, Faneg., 26-28.

<sup>2</sup> Per la medaglia colla leggenda tutela Italiae vedi Eckhel, VI, 177, e Cohen, Monn.. vol I, pag. 479, n. 121.

madri che gli conducono i piccoli figli, ora in atto di rialzare l'Italia che tiene un globo, mentre due fanciulli inalzano le mani al munifico soccorritore (a).

Finalmente nell'arco di Benevento vi hanno uomini che portano fanciulletti sugli omeri, e quattro donne con in testa corone murali, conducenti quattro fanciulle verso Traiano, le quali si crederono rappresentare i municipii d'Italia soccorsi col beneficio degli alimenti.

Ma documenti più utili e preziosi di tutti rispetto alla istituzione degli alimenti e al modo con cui fu da Tranano ordinata e assicurata, sono le due tavole alimentarie trovate, una nel 1747 tra le rovine dell'antica Velleia non lungi da Macinesso nel Piacentino, e l'altra nel 1832 a Campolattaro nel Sannio, dove stettero i Liguri Bebiani e Corneliani, di cui fu altrove parlato<sup>2</sup>.

Di ambedue fu scritto molto al tempo di loro scoperta e in appresso sotto i rispetti filologici, archeologici, giuridici, economici e storici (b). In esse si vedono le somme

- (a) Eckhel, VI, 425; Cohen, Monn., vol. II. pag. 5, n. 13 e 14, pag. 48-49, n. 299-303, e pag. 60, n. 373. Talvolta invece dell'epigrafe alimenta Italiae vi è Rest. Ital., cioè Restitutore d'Italia.
- (b) La tavola Bebiana appartiene al quarto consolato di Traiano (854 di Roma, 101 di Cristo): la Velleiate fu incisa dopo la vittoria sui Daci. Nell'intestatura della prima è detto che i Liguri Bebiani obligarunt praedia affinchè per la liberalità dell'ottimo e massimo principe pueri puellacque alimenta accipiant: e la Velleiate s'intitola obligatio praediorum .... ut ex indulgentia optimi maximique principis Cacs. Nervae Traiani Aug. Germanici Dacici pueri puellacque alimenta accipiant.

Per le illustrazioni e pubblicazioni di esse vedi Borghesi, Tavola alimentaria Bebiana, in Bull. Istit. arch., 1835, p. 145-152; Henzen, De tabula alimentaria Baebianorum, in Annal. Istit. arch., 1844, pag. 5-111. The pubblicò e illustrò dottamente la tavola e tutta la storia degli alimenti; e le difese e correzioni e aggiunte di nuove ragioni e iscrizioni

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rossini, Gli archi trionfali, onorarii e funebri degli antichi Romani, sparsi per tutta l'Italia, tav. 10.

<sup>2</sup> Vedi sopra vol. I, pag. 265, e vol. II, pag. 460.



I fanci di almentatii nell'arto di Beneve to (Lots et. Abberter 1.

date da Traiano per servire coi loro frutti di alimento ai fanciulli dell'uno e dell'altro Comune fino agli anni in cui possano guadagnarsi la vita col proprio lavoro; cioè un milione e centosedicimila sesterzi ai Velleiati, e quattrocentonovemila ottocento ai Bebiani. Il capitale è dato in prestanza perpetua assicurata sopra terreni superanti da dieci a dodici volte il valore di esso. Nel contratto sono nominatamente notati i possidenti che ricevon l'imprestito, e le somme per le quali si obbligano: vi sono tutti i nomi dei fondi con loro siti e confini e valori secondo le stime scritte nei libri del censo; le usure annuali che ciascuno debbe pagare a pro dei fauciulli sono del cinque per cento a Velleia, e del due e mezzo a Bebiano. A Velleia i fanciulli alimentati colla rendita di 55,800 sesterzi sono 300, cioè 263 maschi legittimi, 35 femmine pure legittime, uno spurio e una spuria. Nelle distribuzioni mensuali si dànno 16 sesterzi ai fanciulli legittimi e 12 alle fanciulle; 12 allo spurio e 10 alla spuria: piccole somme, ma bastanti a dar pane ai poveretti (a) che rimanevano nelle case dei loro parenti, nè

dello stesso in Bull. Istit., 1817. p. 8 e segg., Annal., 1849, p. 220-239, Bull. Istit., 1859, p. 230-233, e 1863, p. 140-146; Garrucci. Antichità dei Liguri Bebiani, e le altre opere di lui e di altri citate sopra vol. I, pag. 266; Desjardins, De tabulis alimentariis, Parisiis 1854, il quale ripubblicò la Velleiate con suoi commenti storici e geografici, e dètte una copiosissima lista dei lavori fatti su queste due grandi iscrizioni; e finalmente Furlanetto. Degl' istituti di pubblica beneficenza presso gli antichi Romani per l'età infantile simili a quelli dei tempi nostri, Padova 1857. dissertazione letta all' Istituto Veneto nel 1845 e rimasta inedita fino all'anno suddetto.

(a) « Dalle accurate indagini fatte dal Letronne risulta che il sesterzio al tempo di Traiano valeva circa 20 centesimi austriaci, che il moggio romano di frumento valeva tre sesterzi: dunque con 16 sesterzi comperavansi cinque moggia e un quinto di frumento, e che questo moggio pesando circa 20 libbre nostre, ogni fanciullo avea più di libbre 106 di frumento al mese. Sapendosi poi da Seneca (Epist., 80, 7), che ogni servo avea dal suo padrone cinque moggia di frumento e 20 sesterzi al mese,

erano raccolti in particolare istituto, come altri erroneamente pensò 1.

Anche i privati, tratti dal buon esempio di Traiano, concorsero in più luoghi alla benefica opera. A Terracina la ricca matrona Celia Macrina lasciò, in memoria di Macro suo figlio, un milione di sesterzi perchè col frutto di essi fossero nutriti in perpetuo cento fanciulli della stessa città: e, più generosa del principe, ordinò di dare 20 sesterzi per mese ai maschi e 16 alle femmine, forse perchè a Terracina, prossima a Roma, il frumento era più caro che altrove? E Plinio il giovane nel medesimo intento, sopra un suo fondo stimato più di mezzo milione, obbligò sè stesso e i suoi eredi a pagare ogni anno 30 mila sesterzi per gli alimenti dei fanciulli di Como, ai quali legò ancora altri 300 mila sesterzi nel suo testamento 3.

Fu calcolato che con questa istituzione Traiano provvedesse al nutrimento di 300 mila fanciulli (a): ma il

cioè circa il doppio di ciò che davasi ad ogni fanciullo alimentario; e dovendo questa mesata servire pel vitto e vestito del servo e di tutta la sua famiglia, si scorge evidentemente che i 16 sesterzi erano più che sufficienti al sostentamento di ogni fanciullo. » Furlanetto, Istit. di beneficenza, pag. 28-29.

(a) Francke. Geschichte Traians, pag. 413. Egli supponendo che la istituzione si estendesse uniformemente per tutti i luoghi d'Italia, dalle targizioni che Traiano fece al piccolo municipio di Velleia argomenta le somme date su tutto il territorio italiano, e calcola il capitale di questa magnifica beneficenza a 54.250,000 talleri. (203.437.500 lire italiane. valutando il tallero a lire 3,75) producenti una rendita di 2.712,500 talleri, colla quale sarebbe stato possibile di alimentare 300,000 fanciulli.

2 Borghesi, Iscrizione alimentaria di Terracina, in Bull. Istit. arch., 1839, p. 153-158, e Opere, IV, 269-273.

<sup>1</sup> Vedi Ratti, Stabilimenti di pubblica beneficenza degli antichi Romari, negli Atti dell'Accad. Romana d'archeologia, 1829, vol. III, pag. 391, e conf. Henzen, Tab. alim Baeb., p. 30, e Furlanetto, loc. cit., pag. 45-17.

<sup>3</sup> Plinio, Epist., VII, 18; Aldini, Gli antichi marmi Comensi, Pavia 1834, pag. 107. Borghesi, Burbuleio, in Opere, IV, 119; Henzen, Tab. alini, Baeb., p. 15-17; Mommsen, in Ann. Istit. arch., 1851, p. 42.

calcolo non posa su solida base, e non regge. Oltre ai 300 fanciulli nutriti a Velleia e ai 5000 che l'imperatore soccorse a Roma coll'ammetterli alle ordinarie distribuzioni del frumento 1, non abbiamo altre cifre. Ad ogni modo è certo che il numero dei fanciulli alimentati dovette essere molto notevole perchè di essi e della istituzione si trovano, ora e poi, frequenti ricordi epigrafici per le città di ogni parte d'Italia: a Industria, città dei Liguri, sulla destra del Po, forse nel luogo dove ora sorge Casale 2; a Brescia e ad Aquileia 3; nel Piceno a Cupra Montana, a Pesaro, a Osimo 4; nell'Umbria a Sestino, ad Assisi, ad Arna, ad Ameria, a Urbino, ad Arimino 5; a Roma 6 e nelle sue vicinanze a Nepete (Nepi) e Faleria 7, a Ficulea e a Nomento 8, a Ostia e a Tivoli 9, a Preneste, a Ferentino e ad Anagni 10; nell'Italia meridionale per le regioni dei Bruzii, in Lucania, in Apulia, in Campania, nel Sannio, nei Marsi e Vestini, a Locri, a Compsa, a Siponto, ad Eclano, ad Avellino, ad Abella, a Nola, a Napoli, a Suessula, a Capua, a Caiazia, a Fondi, ad Allife, a Sepino, a Marrubio, e a Peltuino (Civita Ansidonia) città dei Vestini (1). Sono mo-

(a) Mommsen, Inscript. Regni Neap., 10, 202, 929, 1130, 1894, 1951. 2454, 3552, 3610, 3903, 4151, 4771, 4940, 5491, 6036, 6037. Per le iscrizioni controverse di Taranto, di Nola e di Eclano conf. Muratori, 705, 1; Fabretti, p. 61, n. 357; Henzen. Tab. alim. Baeb., pag. 35 e 64, e Mommsen, n. 1130, e Falsac vel suspectae, p. 7, n. 155, e p. 10, n. 241.

<sup>2</sup> Ricolvi, Il sito dell'antica città d'Industria, pag. 1 e segg.; Orelli, 62.

6 Fabretti, pag. 61, n. 357, e 713, n. 344.

7 Grutero, 395, 1; Henzen, Tab alim. Baeb., p. 16 e 35.

10 Grutero, 111, 1; Orelli, 781, 4101.

<sup>1</sup> Plinio, Paneg., 23-28; Fabretti, pag. 189, n. 437, p. 235, 619 e le altre iscrizioni citate dall'Henzen, Tab. alim. Baeb., p. 23.

<sup>3</sup> Grutero, 314, 12; Orelli, 4082; Mommsen, Corp. Inscript. lat., V, 865; Henzen, Tab. alim. Baeb., p. 35 e 43.

<sup>4</sup> Orelli, 89, 3143; Grutero, 812, 7; Muratori, 230, 3; Henzen, Tab. alim. Baeb., pagine 13 e 38.

<sup>5</sup> Orelli, 847, 3366, 5005; Grutero, 1084, 7, 1092, 7, 1097, 2; Muratori, 238, 3; Henzen toc. cit., pag. 35 e 38.

<sup>8</sup> Orelli, 3331; Amati, Iscrizione Nomentana, in Giorn. Arcad., 1832, vol. 56, p. 521

<sup>9</sup> Muratori, 100°, 2; Grutero, 1097, 7; Henzen, in Annal. Istit. arch., 1849, p. 223.

numenti che attestano la gratitudine dei beneficati a Traiano e ai buoni Antonini che continuarono e accrebbero l'opera sua: e più che altro sono ricordi dei ministri imperiali e municipali preposti al governo e alla distribuzione degli alimenti.

Vedemmo come Adriano allargasse il beneficio degli alimenti. Delle fanciulle Faustiniane istituite da Antonino Pio a onore di sua moglie Faustina, è il ricordo anche in una medaglia <sup>1</sup>; e delle nuove Faustiniane create da Marco Aurelio parla elegantemente un bassorilievo della Villa Albani tenuto fra le più graziose opere d'arte riferentisi alle cose romane; ove Faustina stante sopra un suggesto, assistita da altra donna, stende la destra con un vaso di particolar forma, da cui versa qualche cosa che debbe esser frumento nel grembo di una fancinlla, la quale è seguita da molte compagne in variate attitudini, e colle teste acconce nel modo usato da Faustina Minore <sup>2</sup>.

Dell'amministrazione degli alimenti di cui tacciono gli scrittori, abbiamo solamente le poche notizie che stanno sparse qua e là per l'epigrafi. In molte città si vede un questore o camarlingo che qualche volta è la persona stessa che ha in sua cura l'erario municipale 3. I questori obbediscono ai procuratori posti al governo degli alimenti delle varie regioni, come nella Transpadana, nell'Istria, nella Liburnia, nei Bruzii, in Calabria, in Apulia e altrove 4. Tutti costoro dipendono da un magistrato supremo, chiamato forse prefetto degli alimenti. Dopo i tempi di Traiano, per un cambiamento introdotto probabilmente da Marco Aurelio, i procuratori di-

<sup>1</sup> Eckhel, VII, 10; Cohen, Monn., vol. II, pag. 433, n 108.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Zoega, Bassiri/ievi antichi di Roma, pag. 154-157, tav. 32 e 33. Vedi anche Winckelmann, Storia dell'arte presso gli antichi, lib. XII, cap. 2, Prato 1832, vol. III, p. 866-868, e Henzen, Tab. alim. Baeb., p. 20.

<sup>3</sup> Grutero, 1092, 7; Muratori, 747, n. 1; Henzen, Tab. alim. Baeb., p. 33-35.

<sup>4</sup> Grutero, 402, 4, 111, 1; Orelli, 3814; Mommsen, Inscr. Regni Neap., 3610; Henzen, 6932.



Le nuove fanciulle Faustiniane di M. Aurelio (Zoega, Bassirilievi).

ventano prefetti degli alimenti (a), si seelgono tra i cittadini di dignità consolare e pretoria e al tempo stesso hanno la eura delle vie principali d'Italia, e nella eircoserizione di esse sopraintendono alla istituzione benefiea 1, la quale a malgrado dello studio posto dal fondatore per farla stabile e sieura dalle rapine dei tiranni, dopo la seomparsa dei principi buoni è dapprima sospesa per l'abbandono dei fondi obbligati, poi languisee, e per oseure vieende corre alla morte 2.

Le iserizioni ricordano anche pareechie opere pubbliehe, eome mura, ponti, acquidotti, porti, piazze, vie, abbellimenti di anfiteatri, e di città intere per opera di più imperatori<sup>3</sup>, come anche dei municipii e dei cittadini privati: ma da altra parte si vede, come nella pubblica miseria sparisse l'antico splendore, di cui un tempo andarono superbe le città dell' Italia centrale e inferiore. Molte statue inalzarono a sè stessi e a loro donne gli imperatori a Roma e nelle altre città: molte ne sorsero per opera di municipii e colonie anche in Italia, ove pure fiorì grandemente la religione augusta eon templi e sacerdoti augustali. A Pompei rimangono le rovine del tempio ereduto d'Augusto: e ivi si chiamarono auguste anehe la Concordia e la eieca Fortuna 4. Altrove templi anche a Tiberio, e ad altri: ma spesso le statue e i templi imperiali più che ad ornamento, tornavano a danno, perchè eontinuò ora e poi l'uso di prenderne pretesto ad

<sup>2</sup> Vedi Henzen, Tab. alim Bacb., pag. 51-57, e Furlanetto, Istit. di pubblica beneficenza, pag. 15-18.

<sup>()</sup> Orelli, 2761, 3143, 3151, 3933; Henzen, 6499, 6503. Püre i procuratori non cessano al tutto, come velesi dall'iscrizione dell'Henzen (6524) che parla dei tempi di Settimio Severo.

<sup>1</sup> Vedi Borghesi, Sopra un'iscrizione del Console Burbuleio, in Opere, IV, p. 135-157, e Osservazioni intorno ai due prefetti alimentorum, in Bull. Istit. arch., 1811, p. 125-127; Henzen, Tab. alim. Baeb., p. 33-48; Furlanetto, loc. cit., p. 31.

<sup>3</sup> Muratori, Thesaur., pag. 441-457; Orelli-Henzen, Inscr., vol. II, p. 64 e segg., e 111, p. 316 e segg.

<sup>4</sup> Guarini, Fasti duumvirali di Pompei, pag. 73 e 58.

accuse <sup>1</sup>, e anche sotto gli imperatori cristiani fu reo di maestà, chi avesse venduto o fuso o rimosso dal luogo suo una statua del principe <sup>2</sup>.

L'imperatore da Roma comanda a sua voglia all'Italia



Tempio d'Augusto a Pompei (Overbeck, Pomp., pag. 106).

e alle province, e a niuno rende conto del fatto suo. Se dapprima ciò si fece a nome delle leggi antiche e del Senato, e coi titoli e coi poteri repubblicani che il principe raccolse tutti in sè stesso; poi, massime dopo Tiberio, il principe è un vero monarca, che qualche volta lusingando le vecchie abitudini con vane parole, nel fatto non ha altra legge che la sua volontà, nel governo, nell'amministrazione, nel render giustizia, nel disporre della

<sup>1</sup> Sparziano, Caracalla, 5.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Tacito, Ann., I, 73, III, 70; Digest., XLVIII, 4, 4-7.

libertà, dell'onore, della roba e della vita dei sudditi. Ai fatti di atroce tirannide, che abbiamo ricordato a suo luogo, voglionsi qui aggiungere poche considerazioni sull'amministrazione della giustizia, che è il più sacro fra i doveri di ogni governo, come il più sacro fra i diritti dei governati.

I nuovi ordini introdotti nei tribunali erano in tutto conformi all'indole del nuovo governo. Non più libertà alla difesa dei rei, nè la lentezza della procedura che sotto la Repubblica dava all'accusato modo e agio di provvedere a sè stesso: ma forme nuove, brevi, eccezionali. Tolti via i provvedimenti che potevano impedire all'accusa di seguire il suo corso; soppressa l'intercessione dei tribuni; introdotta la carcere preventiva; abolito il diritto di volontariamente bandirsi; la confiscazione fatta compagna all'esilio; le pene rese arbitrarie; la tortura divenuta un modo di prova ordinaria, e usata con servi e padroni; la medesima procedura fatta generale per ogni causa e per ogni delitto, e le pene date non dalla legge, ma dalla volontà del Senato e dal capriccio del principe 1.

Il Senato parve essere il primo potere legislativo e giudiciario, e davanti ad esso vennero infatti quasi tutte le cause di maggior importanza. Giudicò i magistrati, i rei di mal tolto, i prevaricatori, i cospiratori, i rei di maestà, di avvelenamenti, di omicidii, di calunnie e di molte altre cose. E quindi parve aver tutto in sua mano, e lasciata ogni regola antica, riunì in sè l'incarico della formazione dei processi, e dello statuire la pena <sup>2</sup>. Abbondano le testimonianze mostranti le enormità di questi giudizi (<sup>a</sup>), in cui uno stesso delitto, ora è punito d'una

<sup>(</sup>a) Vedi tra gli altri il processo di Silano in Tacito, Ann., III, 66-69.

<sup>1</sup> Laboulaye, Sur les lois criminelles des Rom., pag. 108 e segg.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Plinio, Epist., IV, 9; Tacito, Ann., III, 23, 68, 69, XII, 22, XIV, 48; Laboulaye, loc. cit., pag. 422

semplice nota d'infamia, ora di pena capitale <sup>4</sup>. Continua la mancanza di libertà alla difesa; niuna la indipendenza dei giudizi serventi a voglie tiranne, alle quali il Senato si fa ogni giorno più brutto strumento, e commette scelleratezze, e immola le vittime chiestegli dalla gelosia e dalla cupidigia dei despoti <sup>2</sup>: condanna quelli che avessero consultato maghi su cose di Stato, o rimpianto la morta Repubblica; condanna anche le donne, di cui fosse gelosa la moglie di un principe, e in più casi, come in quello famoso di Trasea, non fa altro che registrare l'onnipotente volontà del padrone.

Dai capricci di questo dipendeva, come dicemmo, ogni cosa. Giudicava insieme col Senato, e anche senza di esso; arrestava le procedure a suo grado 3, riformava le sentenze, mitigava o aggravava la pena, e da sè stesso si toglieva davanti quelli che lo avessero offeso, o gli acessero ombra. Nei tempi di Tiberio, di Caligola, di Nerone, di Domiziano, di Commodo, è uno spettacolo abominevole, in cui non sai se più grande apparisca la firocia del carnefice o la vile pazienza delle vittime. Quei mostri divengono pazzi a misura che mettono le mani nel sangue, e non vi hanno nè istituzioni, nè uomini capaci a resistere a quella furiosa manía.

Il Senato tornò indipendente sotto i primi principi buoni, e allora ebbe licenza d'esser giudice giusto, e di condurre rettamente i processi: ma anche allora l'accusato non ebbe altra garanzia che la moderazione dei giudici e il buon volere del principe: e i vizi fondamentali del sistema rimasero sempre, per risorgere e infuriare di nuovo appena il trono fosse occupato da un tristo.

Vedemmo le mutazioni che fece Adriano. Per quelle

<sup>1</sup> Tacito, Ann., XIV, 28; Plinio, Epist., II, 11; Giovenale, Sat., I, 47, e VIII, 98 e segg. 2 Plinio, Epist., VIII, 14, e Paneg., 76.

Seneca, De Clem., 1, 9; Tacito, Ann., III, 70, XIII, 43; Svetonio, Aug., 32 e 51, Fit. 9.

novità la giurisdizione del Senato passò al Consiglio di Stato preseduto dal principe, il quale del resto, se creando questo Consiglio faceva sembiante di limitare il suo potere assoluto, nel fatto rimaneva, come prima, libero in ogni suo atto, e quindi vediamo più volte lui stesso e altri in appresso giudicare e condannare e assolvere e premiare e uccidere e di tutto disporre a loro arbitrio senza riguardo alle nuove forme <sup>1</sup>.

Insomma, con poche e brevi eccezioni, la storia a ogni pagina dice che nulla erano le leggi, e che tutto stava nelle voglie del principe.

Potentissimi presso di lui i delatori, accusanti per invidia, per adulazione, per ingordigia delle altrui spoglie: i quali, incoraggiati e premiati di ricchezze e di ufficii, furono flagello crudelissimo, che alla città tornò grave più che guerra civile 2. Questi abominevoli strumenti del dispotismo erano avvisati dal principe sulle cose da apporre ai destinati a perire per pigliarne gli averi, ed essi, cospirando e gareggiando per furore di guadagno, e non risparmiando parenti nè amici, raccogliendo parole e gesti e sospiri, facendo da agenti provocatori, calunniando, inventando scempiaggini, uccisero, esiliarono, spogliarono tutti i migliori, si fecero ricchi colla rovina di grandi famiglie 3. Il pretesto di crimenlese non lasciò scampo a niuna virtù, a niuna fama, a niuna fortuna. Gli schiavi stessi adoprati come strumento a rovinare i padroni 4: si fece processo anche ai morti per confiscarne gli averi: e ogni pagina della storia di questi tempi miserissimi parla in lugubri note del perpetuo terrore messo nell'universale dai delatori, come poi si allieta ri-

<sup>1</sup> Sparziano, Adriano, 13; Diene Cassio, LXXV, S; Capitolino, Marco Aurelio, 21; Lampridio, Alex. Sev., 28 e 48; Erodiano, III, S, e IV, 6.

<sup>2</sup> Seneca, De Benef., 111, 26.

<sup>3</sup> Plinio, Epist., IV, 9; Tacito, Ann., I, 72-74, II, 27-30, III. 19. VI, 3.7 e 29, XIV, 48, XV, 35; Hist., IV, 42, e Agric., 45; Svetonio, Domit., 12

<sup>4</sup> Tacito, Ann., II, 30, e Hist , 1, 2; I'linio, Paneg., 12.

cordando il generale entusiasmo levatosi, quando Traiano e altri tolsero l'abominevole flagello. Pure, a malgrado delle pene che colpirono l'infame genia dei calunniatori. l'accusa, che ai tempi della libertà fu diritto politico usato da tutti i più ragguardevoli personaggi, rimase contaminata così dai sozzi strumenti della tirannide, che, nei momenti di tregua al flagello, niun uomo dabbene volle più usare, anche contro i veri ribaldi, di quest'arme infamata; e sotto Nerva e Traiano, quando trattavasi di spogliatori di province, gli accusatori non venivano spontanei ai tribunali, e bisognò designare le persone, che per ufficio attendessero a questa faccenda 4. Ma i delatori, già puniti e sempre maledetti, tornano fuori al sorgere di nuovi tiranni, e diventano furiosi così, che le leggi in appresso li chiamano genia esecrabile, e massimo malanno dell'umana vita, e ordinano di perseguitarli con atroei supplizi 2.

Potenza grande al male, e maggiore di tutte, fu quella dei soldati, nelle cui mani stavano i destini del mondo. Per essi durò per secoli la più bestiale delle tirannidi esercitate dagli uomini.

La milizia, già saero dovere di ogni cittadino, divenne ora mestiero di lucro, seguito da uomini grossolani, violenti, feroci. Spento con la libertà il nobile amore e il nobile fine delle armi, i cittadini si ritirarono da esse, e fu mestieri che il dispotismo assoldasse mercenarii e stranieri, e quindi truppe intere di barbari, che alla fine furono rovina e morte a Roma e a Italia. Soldati Germani, Batavi, Frisi e Suevi, nei primi tempi dell'Impero facevano da guardie del corpo ad Augusto, a Tiberio, a Nerone: poi furono disciolti da Galba: ma in appresso altri stranieri, Batavi, Frisi, Caninefati, Brittoni, Elvezii, Bessi, Traei, Reti, Norici, Pannonii, Daci, Misii, Sirii,

2 Cod. Theodos., X, 10, 1-1; Cod Iustin., X, 11, 1-6.

<sup>1</sup> Plinio, Epist., III, 4. VI, 29, VII, 33, X, 20; Laboulaye, Lois crimin., p. 437.

Afri, Mauri, ordinati in corpo di equiti guardarono la persona del principe a Roma e alla guerra. Vi sono militi pretoriani, peregrini, frumentarii e altri vari di nome, serventi al mestiero di spie, di carcerieri, di carnefici, eper piacere al principe che li paga e li premia, non curanti di patria o di leggi, e pronti sempre ad opprimere i cittadini 1. Uno degli ufficii delle milizie di Roma è di assediare i palazzi e le ville dei ricchi, di ucciderli o forzarli ad uccidersi, affinchè il principe dia di piglio a loro ricchezze<sup>2</sup>. Quindi odii ed ingiurie. Soldati e cittadini si ricambiavano di vicendevole dispregio; il cittadino dispregiava la stupida brutalità del soldato, e questi la viltà di quello. Le milizie battevano, ferivano, rubavano. nè vi era modo a scampo o a giustizia. Giovenale ci narra, come sotto questo militare dispotismo tacessero tutte le leggi, e come ogni privilegio stesse a favore dei soldati; e mostra come i cittadini battuti fossero costretti a dissimulare, e si guardassero bene di richiamarsene al pretore, e di mostrargli i denti rotti, il viso offeso, e gli occhi malconci: perchè chi perseguitasse il suo aggressore aveva per giudice un villano, passato dalla schiavitù alla milizia, e se ne faceva giudizio nel campo, ove tutta la coorte levavasi contro il cittadino offeso per render vana l'accusa. « Vorrai tu, dice il poeta, che la vendetta sia più grave dell'ingiuria? vuoi tu rischiar le tue gambe contro tante migliaia di scarpe armate di chiodi? (a). E chi vorrà correre nel campo fuori di Roma per deporre in tuo pro? Un testimone sì ardito da dire ho veduto,

<sup>(</sup>a) Giovenale, XVI, 25. Di questi chiodi o bollette il satirico fa ricordo anche al verso 248 della satira terza, ove dice: in digito clavus mihi militis haeret.

<sup>1</sup> Vedi Henzen, Sugli equiti singolari degli imperatori romani, in Ann. Istit. archeolog., 1850, pag. 5-53, e Sui militi peregrini e frumentarii, in Bullett. Istit. archeolog., 1851, pag. 113-121, e Naudet, Sur la police chez les Romains, 2º partie, in Académ. des Sciences morales, 2º sèrie, tom. VI, pag. 763, e segg.

<sup>2</sup> Tacito, Ann., XVI, I5; Giovenale, X, 15-18.

sarebbe comparabile ai più virtuosi cittadini antichi. È più facile trovare un falso testimone contro un cittadino senza difesa, che un testimone sincero contro l'onore e la fortuna di un milite armato (a). »

È vero che esistevano leggi rigidissime contro i soldati, ma, quando essi furono padroni dell'Impero e del principe, tornò inutile ogni ordinamento, e più d'un imperatore perì per aver voluto mantenere le leggi.

Soldati ora timidi, ora feroci e correnti alle ingiurie e alle percosse dei duci; legioni cupide di interpretare, piuttostochè di eseguire i comandi, procaci, petulanti, sediziose, pronte sempre a terribili rivolte 1; eserciti di costumi e di lingue discordi, duci e legati pieni di lussuria, di povertà e di misfatti, intolleranti di principe che non fosse turpe e ai loro servigii obbligato 2; pretoriani a Roma raccolti in un campo, perchè dessero fiducia a sè stessi e timore agli altri; legionarii nelle province, prepotenti e licenziosi, e non curanti di ragione o di torto, intesi solo ai propri vantaggi, facevano e disfacevano a loro voglia, e a capriccio inalzavano chi più li pagasse 3. D'onde la necessità nei principi di porre ogni cura in accarezzarli, in aumentarne la paga, e quindi la necessità di sempre nuove spoliazioni e gravezze, per aver modo ai ricchi donativi.

E così le armi volte non a difesa, ma a strazio della patria divennero sempre più aborrito mestiere da cui i cittadini rifuggivano: e i figliuoli dei conquistatori del mondo abbandonarono ogni forte esercizio, e per ozio si sprofondarono nell'abisso della corruzione, e dettero

<sup>(</sup>a) Giovenale, Sat., XVI. 7-35. Vedi anche Apuleio. Metam., IX, 39, dove è molto significante il racconto delle violenze di un legionario di Macedonia contro un povero giardiniere.

<sup>1</sup> Tacito, Hist., II, 12, 39 e 41, III, 10, 11, 11, e Ann., I, 16 e segg.

<sup>2</sup> Tacito, Hist., 11, 37.

<sup>3</sup> Tacito, Hist., I, 5, 18 e 30, H, 79-80.

facilità ai vinti di tornar vincitori, e di venire a far le vendette dei patiti mali colla desolazione di Roma e d'Italia. I tiranni lasciarono al popolo re solamente la libertà di voltolarsi nel fango, ed esso usò tutta la turpe licenza, quasi compenso di sua servitù.

I vizi romani in questi tempi dànno alla città un aspetto, che mette disgusto e spavento. Il palazzo dei Cesari è, tranne pochi intervalli, una officina di veleni, un postribolo di meretrici e cinedi, d'onde partono sentenze di morte e di csilio contro ogni ricco, contro chiunque sia meno corrotto. E ad orgie furiose si dànno i grandi, o per mala natura, o per obliare sè stessi, o per togliere i sospetti al tiranno: in orgie senza nome si gettano le donne: e la plebc, contenta dei doni e delle feste imperiali, applaudisce ai mostri, che empiono la città di vituperii e di sangue, e mostra la sua vita nel parteggiare per mimi, per ballerini e fazioni circensi: e solo qualche volta, quando sente o teme la fame, dà nelle furie c tira sassate contro i principi, insorge contro i ministri, e, seguace della fortuna, trascina nel fango i caduti, che avrebbe adorato vincitori 1.

Il lusso, cresciuto sul fine della Repubblica, al cominciar dell'Impero andava ad incredibili eccessi. Dei ricordi della corruzione sfrenata ne sono piene le satire. e i libri degli storici e dei filosofi confermano troppo i detti dei poeti, e mostrano come questi non mentiscano nella pittura degli sconci costumi.

I ricchi, non avendo più modo a sfoggiare in ambizioni pubbliche, più che mai profondono i tesori, salvati dalle rapine dei tiranni, in ubriachezze, in delicatezze di cibi, in profumi, in gemme, in case splendide d'oro e di marmo, in porpore saturate di molta conchiglia, in vesti seriche che non difendono nè il corpo, nè il pudor fem-

<sup>1</sup> Giovenale, Sit., X, 72 e segg.

minile, in rare suppellettili d'oro e d'argento lavorate da artisti famosi, in tazze cristalline e murrine per vomitarvi le crapule, nel mettere alle orecchie di loro donne il valore di due o tre patrimonii, nell'avere innumerabile turba di schiavi, nel costruire terme in mare, nel piantar giardini e pomarii e selve sui tetti e in cima alle torri, nell'ingrassare il corpo e render l'animo sonnolento e corrotto, nel comprare per diecimila nummi una triglia, nel cercar vanto dal profumarsi due e tre volte al giorno, e nel voltolarsi tra sconcissime voluttà 4. Hanno portici e case capaci di popoli, e sì alte, che più che a riparo sono a pericolo: e bagni in cui gareggiano di splendore le colonne e i marmi più tari e le gemme disposte con mano industre. D'argento i pavimenti e i canali per cui scorre l'acqua, d'argento i vasi in cui cade 2. Cresciute smodatamente le ville: piene di esse le rive dei mari, dei laghi, dei fiumi 3.

In città vivono in conviti, tra vino e profumi e meretrici; hanno le dita piene di anelli con sardoniche, diamanti, smeraldi, e diaspri ; passano la mattina a far compagnia alle donne mentre si acconciano ; mutano colle donne le vesti, affettano gesti e atti che li mostrino femmine, involgono in rete dorata i crini inanellati con gran leggiadria, e fatti splendidi con molto balsamo assirio (a). Molta parte del giorno consumata fra il pettine

<sup>(</sup>a) Seneca. Epist., 122; Giovenale, Sat., II, 95 e segg.; Marziale, II, 63, e VIII, 77. — Attoniti miramur gestus effeminatorum, quod a natura sexum viris denegatum muliebri motu mentiantur, decipiantque oculos spectantium. Columella, I. Praef., 15.

<sup>1</sup> Seneca, De Benef., IV, 6, VII, 9; De vit. beat., 11 e 17; Epist., 56, 88, 90, 111 e 122; Controv., II, 9; Svetonio, Tib., 34.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Seneca, Epist , 86; Controv., II, 9; Plinio, XXXIII, 51; Stazio, Sile., I, 5; Marziale, VI, 42.

<sup>3</sup> Seneca, Epist., 89.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Marziale, V, 11 e 12, XI, 59.

<sup>5</sup> Petronio, Satyric., 11.

e lo specchio, a consultare col barbiere sulle pieghe di ogni capello, a farsi radere ciò che è cresciuto la notte, a render liscia la pelle con pomice e gomma delle foreste dei Bruzii<sup>1</sup>, a fare scommesse nei portici, a no-



Lettiga (Ginzrot, Die Wagen, 11, 251).

vellare di guidatori di bighe, e di mimi, a discorrere d'intrighi, a scrivere e leggere biglietti amorosi, a modulare lascive canzoni, a correr le terme e i luoghi infami tra schiavi e bagasce <sup>2</sup>. Altrove procedono in superbi cocchi, accompagnati da infemminiti coppicri <sup>3</sup>, o trasportati da

Seneca, De brev. vit., 12; Giovenale, IX, 14 e 95.

Marziale, III, 63, XI, 1; Seneca, De brevit. vit., 12, c De vit. beat., 7. Marziale, X, 13.

quattro, da sei e da otti belli e grandi servi di Dalmazia e di Siria sopra cuscini di piume, dentro a molli lettighe, già lusso di donne, poi diventate lusso e mollezza degli uomini (a); delicati così che la più fina porpora è loro pesa in estate, e nel caldo hanno bisogno di anelli più leggieri alle dita 1.

Grande pensiero, e somma delle cure sono la cucina e il vefftre. L'animo è tutto nel delicato convito, nel pensare come sarà preparato dal cuoco il cinghiale, con quant'arte si debbano scalcare gli uccelli dai maestri educati a tal uopo (b), nell'adunare portenti di lusso, nel trovar cibi rari e preziosi, che eccitino l'ottuso palato e il nauseante stomaco (c): pesci di mari lontani, ostriche

(a) Cicerone, Philipp., II, 41; Catullo, X, 16; Seneca, Epist., 110, e Suasor., 7; Svetonio, Aug., 29, 33, 43, 76, 78, 91, 94; Tib., 27, 30, 60, 64; Calig., 27 e 58; Claud., 2, 10 e 25; Ner., 8 c 9; Tit., 10; Dom., 2 e 8; Giovenale, I, 32, 64 e 121, III, 240, VI, 351 e 477, VII, 132, X, 35; Marziale, II, 81, III, 46, VI, 77, IX, 3, X, 10, XI, 98.

La lettiga non trovasi figurata sui monumenti: ma coi passi degli autori antichi che la descrissero particolarmente, altri potè ricomporne l'imagine della quale diamo il disegno. Vedi Ginzrot, Wagen und Fahrwerke der Griechen und Römer, München, 1817, vol. II. pag. 254, tab. 65.

- (b) Sencea, Epist., 47: De vita beata, 17; De brevit. vitae, V2: Petronio, Satyric., 59; Giovenale, V, 120-124, XI, 136-141. Columella, I, Praef., 5, si lamenta che non vi siano scuole di agricoltura e che abbondino contemptissimorum vitiorum officinas, gulosius condendi cibos, et luxuriosius fercula struendi, capitumque et capillorum concinnatores. E Giovenale, Sat., VII, 184-188, dice che i grandi di Roma spendevano grosse somme nel cuoco e nel pasticciere, e che davano pochi soldi al maestro dei loro figliuoli.
  - (c) Ales Phasiacis petita Colchis,
    Atque Afrac volucres placent palato,
    Quod non sunt faciles: at albus anser,
    Et pictis anas enotata pennis,
    Plebeium sapit. Ultimis ab oris
    Attractus scarus, atque arata Syrtis,
    Si quid naufragio dedit, probatur.

Giovenale, Sat., 1, 27-29; Marziale, XI, 59.
 VANNUCCI — Storia dell'Italia antica — IV.

di lidi ignoti, peregrini uccelli, fiere prese con molta strage di cacciatori.

Alla mensa, dove è raccolto il fiore delle più rare delizie, stanno sopra letti di rose, fra drappi tirii, in una nuvola di profumi, fra cori di bei garzoni e fanciulle, che cantano lascive canzoni e muovono danze imaginate a risvegliare la languente lussuria, e in pubblico fanno cose più sconce di quelle dei lupanari 2. Sontuoso è l'apparato; credenze intarsiate di testuggini, deschi intesti d'avorio, letti fulgidi di porpora e d'ostro, piatti d'oro e d'argento, vasi preziosi per materia e lavoro, tazze di ambra arricchite delle gemme, che altri già poneva alle spade 3; bicchieri con forme oscene (a), e pieni di specchi 4, e ad imagini oscene conformati anche i cibi 5. Infinita la turba dei cuochi, coppieri, ministri, e cinedi 6. Belli schiavi di Asia, comprati a incredibili prezzi, e serventi anch'essi a sconce libidini 8, ministrano i cibi e i preziosissimi vini, che poco appresso sono cacciati via dallo stomaco, e vanno in terra a contaminare le

> Mullus iam gravis est. Amica vincit Uxorem, rosa cinnamum veretur. Quidquid quaeritur, optimum videtur.

Petronio, Satyric., 93. Conf. Giovenale. XI, 121. e segg.

(") In poculis libidines eaclare invit, ac per obsecenitates bibere. Plinio. XXXIII. 2. E XIV. 28: Iam vero quae vasa adulteriis eaclata? tanquam per se parum doceat libidinis temulentia. Ita vina er libidine hauriuntur. — Vitreo bibit ille Priapo. Giovenale. II. 95.

<sup>1</sup> Seneca, De vita beata, 11; De provid, 3; Consol. ad Helv., 9, 10; De Benef, IV, 6, De brevit. vitae, 12; Epist., 89; Persio, IV, 17; Lucano, IV, 373-376.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Seneca, De vit. beat., II; Gellio, XIX, 9; Giovenale, II, II0, XI, 16I e segg.; Marziale, V, 78, VI, 71.

<sup>3</sup> Plinio, XXXIII, 52; Marziale, IV, 39, IX, 60, X, 98, XII, 66; Giovenale, V, 30-45; Virgilio, Aen., IV, 261-262.

<sup>4</sup> Plinio, XXXIII, 45.

<sup>5</sup> Petronio, Satyric. 60.

<sup>6</sup> Seneca, Epist., 95, 23-21.

<sup>7</sup> Giovenale, V, 56. Vedi anche Phrio, VII, 19 12), e Svetonio Cres , 47

S Seneca, De brevit vit., 12

gemme, l'onice, e i ricchi mosaici, di cui splende il triclinio <sup>1</sup>. Vomitano per mangiare, mangiano per vomitare, dice Seneca, nè degnansi digerire le cose cercate con tanta cura per ogni terra e nell'ultimo Oceano <sup>2</sup>. Si ubriacano a digiuno, smaltiscono l'indigestione col molto sudare nei bagni donde son tratti via mezzi morti; vanno ebbri a cena <sup>3</sup>: e dalle notti passate in queste orgie escono smemorati, pallidi, con membra tremanti, e dall'ebbrietà si volgono a libidini mostruose (<sup>a</sup>). D'onde turba infinita di mali, supplizio della lussuria <sup>4</sup>.

Già Marc'Antonio aveva scritto un libro per celebrare la sua ebbrietà; e sotto Tiberio, dicc Plinio, cra stato titolo pci sommi onori l'aver continuato a bere intrepidamento più giorni e più notti. Molti stimavano il vino come la più cara cosa che abbia la vita. Tracannavano grandi vasi, come ad ostentazione di forza; poi vomito, e poi escreizi e bagni caldi, per sudare ed eccitar di nuovo la sete. Era giunta l'ora predetta dell'ebbrezza avuta in onore, e del reputarsi a virtù il superare ogni altro nel bere 5. Si cereò e si ottenne fama di eleganza e di lautezza, c l'ambizione passò dai trionfi al furore dei conviti 6. Fu gloria tenere sempre imbandite più tavole a Baia, bevere i vini più generosi in tazze amatistine, ubriacarsi di Falerno, e di Cecubo gelato entro la neve, e mangiar lo storione, cibo che i poeti di corte dicono degno degli Dei e dei Cesari. Le cose giunsero a tale

<sup>(</sup>a) Plinio, XIV. 28: Columella, I. Praef., 16, dice: Noctes libidinibus et ebrietatibus, dies ludo vel somno consumimus, ac nosmetipsos ducimus fortunatos quod nec orientem solem videmus, nec occidentem.

<sup>1</sup> Giovenale, XI, 173; Marziale, XII, 50; Seneca, Epist., 86.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Seneca, Consol. ad Helv., 9; Plinio, XIV, 28; Svetonio, Vitell., 13; Dione Cassio, LXV, 3.

<sup>3</sup> Seneca, Epist., 122; Plinio, XIV, 23.

<sup>4</sup> Seneca, Epist., 95.

<sup>5</sup> Seneca, De Benef., I, 10.

<sup>6</sup> Seneca, De brevit. vitae, 12.

<sup>7</sup> Marziale, X, 13, 49, XII, 17, XIII, 91.

che, secondo alcuno, Apicio sarebbe sembrato uomo frugale <sup>1</sup>. Si ricordano uomini che, apprese le arti della gola alla corte di Nerone piena di stravizi continuati i giorni e le notti, si erano acquistati fama dei più raffinati ghiotti del mondo: e i magnifici apparecchi e le lautezze di altri andavano celebri su per le piazze, ai teatri, alle terme 2.

Molti rovinò sconciamente questo furore di conviti<sup>3</sup>, ma per diminuita pecunia non si frenavano le smodate voglie, e i più spiantati mangiavano meglio, e volevano le cose più rare. La satira ricorda cavalieri che avevano mangiato anche l'anello e 400 mila sesterzi in un vaso d'argilla; e altri, che ridotti agli estremi, fuggivano, non vergognosi dei debiti, ma addolorati di lasciare i divertimenti del Circo 4, e a Baia, ricovero di ogni lussuria, si imbrancavano cogli ebbri pei lidi e pei laghi, echeggianti di lieti suoni 5.

Con pari furore che le ricche mense e le voluttà, si cercano le ricchezze, strumento di quelle. La cupidità della roba si è insignorita degli uomini così, che non pare che posseggano, ma sian posseduti 6. A nulla si guarda per raccoglier fortuna. Ogni angolo del mondo frugato per raddoppiare il censo tre e quattro volte: si vende l'anima al lucro 7: per esso oppressi i deboli, spogliate le province, rubati gli Dei, commesse fraudi, scelleratezze e turpitudini di ogni sorte 8. La pecunia rovina la città, mette alle mani padri e figliuoli, mogli e mariti, aguzza ferri, mesce veleni, fa meretrici le donne, cui le gemme splendono come il bene più grande del mondo 9.

<sup>1</sup> Giovenale, IV, 23.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Giovenale, IV, 137, XI, 1-19.

<sup>3</sup> Seneca, De Benef., 1, 10.

<sup>4</sup> Giovenale, XI, 17-20, 12-55. Vedi anche Seneca, Epist, 95

<sup>5</sup> Seneca, Epist., 51.

<sup>6</sup> Plinio, Epist., IX, 30.

<sup>7</sup> Persio, Sat., VI, 75-80.

<sup>8</sup> Seneca, De Benef., I, 9; Giovenale, XIII, 150 e segg.

<sup>9</sup> Seneca, De Ira, III, 32, e Consol. ad Helv., 16

Per la pecunia avuta in onore l'orbità, e corteggiati e adulati i ricchi privi di eredi 1, e chiesta nei templi la morte dei ricchi parenti <sup>2</sup>. Molte le vie della ricchezza, e brutte e scellerate nella più parte 3. Oro a sacca guadagnano i condottieri delle bighe nel Circo, amore e delizia di Roma, che li fa splendidi d'ostro i; oro dà l'esser confidenti e complici di grandi delitti <sup>5</sup>. Arricchiti tutti i peggiori 6: molti col far la spia, col calunniare e frodare, col mutare il nero in bianco, col falsificar testamenti 7, col gettare ami ai morenti, col procacciarsi eredità, anche per via di prostituzione di figliuoli 8, col render false testimonianze, coll'uccider parenti, col vendere il corpo, coll'amoreggiare le vecchie, collo sposare le brutte, sperando che muoiano presto, collo spogliare le amanti, col fare il mezzano, col vender fumo nelle case dei grandi, col plaudire agli istrioni favoriti dal principe 9. In gran credito è la massima, che bisogna avere e non importa del come, perchè l'oro da qualunque luogo venga ha sempre odor buono: questo, al dire del satirico, insegnano ora le vecchie ai bambini, questo imparano le fanciulle prima dell'abbicì 10; e così la pensava anche l'imperatore Vespasiano 11. Coi delitti si acquistano belli arredi e giardini e palagi 12, e ciò insegnano anche i feroci esempii di corte 13. E l'oro turpemente acquistato, turpe-

<sup>1</sup> Plinio, XIV, 1; Seneca, Consol. ad Marc., 19; Giovenale, X, 202, XII, 3 e segg.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Petronio, Satyric., SS; Persio, Sat., II, 10 e segg. Conf. Giovenale, X, 23-26.

<sup>3</sup> Seneca, De Ira, II, 8.

<sup>4</sup> Marziale, IV, 67, X, 50 e 71, XI, I.

<sup>5</sup> Giovenale, III, 49-57; Marziale, VI, 50.

<sup>6</sup> Persio, VI, I5.

<sup>7</sup> Tacito, Ann., I, 73, VI, 8; Hist., IV, 42; Plinio, Epist., I, 5, II, 20, IV, 9, VI, 2; Svetonio, Domit., 12; Giovenale I, 24 e segg.; III, 30; Marziale, XI, 66.

<sup>8</sup> Petronio, Satyric., I40; Seneca, De Benef., IV, 20, e VI, 33.

<sup>9</sup> Giovenale, I, 33, IX, 27, XIV, 212 c segg.; Marziale, I, II, IV, 5 e 28, VI, 50, Petronio, Satyric., 58; Lampridio, Aless. Severo, 67

<sup>10</sup> Giovenale, XIV, 207.

<sup>11</sup> Svetonio, Vespos., 23; Dione Cassio, LXV, 11

<sup>12</sup> Giovenale, I, 75.

<sup>13</sup> Tacito, Ann., XI, I

mente si spende, per vincere i custodi dell'altrui moglie, per adornare la druda di gemme eritree, o per mandarle a uso di orinale un ricco vaso lavorato da Mentore , per comprare dal marito la libertà di starsi col drudo, per rapire alle altre gli amanti, per inalzare statue ai vincitori nelle corse dei carri, per comprar tutto, perchè a Roma lutto si vende e la maestà delle ricchezze è santissima , e può ciò che vuole, e mentre, più potente di ogni seduttore, corrompe padri e figliuoli, dà anche fama d'ingegno, di lealtà e di virtù . I poeti ricchi fanno furore, quando declamano versi: gli avvocati ricchi vincono tutte le cause: coi ricchi stanno gli Dci . Al ricco è permessa ogni cosa ; il povero calunniato, beffato .

Per le strade, ingombre di folla, di enormi carri e di fango, fragorose di giorno e di notte, pericolose per infestazioni di ebbri bisognosi di risse, e di ladri che ti spogliano col ferro alla gola 8, Seneca ad ogni passo incontra scellerati, avari, prodighi, impudenti, felici per questi vizi: vede uomini che vincono in mollezza le mcretrici, e pongono ogni studio in trovar nuovi modi da fare ingiuria alla virilità. Al Fôro turpi liti e più turpi avvocati, accuse contro padri e madri, magistrati giudicanti in cose di cui anch'essi sono rei, testimoni corrotti a sostegno di male cause, e i cittadini tutti in guerra tra loro, e intenti a guadagnare sul danno altrui, odianti i felici, dispregiatori degli infelici, oppressi dai grandi, oppressori dei piccoli; peggiori delle fiere che tra loro son placide e non mordono i simili. Non vi è cosa, dice il filosofo, che non si faccia per un lieve piacere o van-

<sup>1</sup> Giovenale, VI, 232; Marziale, XI, II.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Giovenale, III, 183, X, 322; Marziale, IV, 67, e V, 25.

<sup>3</sup> Giovenale, 1, 112.

<sup>4</sup> Giovenale, 111, 137 e segg.

<sup>5</sup> Petronio, Satyric., 137.

<sup>6</sup> Giovenale, Xl, 175 e segg.

<sup>7</sup> Seneca, De Benef., I, 9; Giovenale, III, 145-155, 299-301.

<sup>8</sup> Giovenale, III, 7 e segg., 239-248, 268-314; Marziale XII, 57.

taggio: si gareggia di nequizia; l'innocenza non rara, ma nulla; non fede, se non quando torna conto; impossibile contare i delitti, cui più non bastano i tribunali; eomuni gli spergiuri, i furti, le frodi, gli incendii, i veleni, i ratti, gli stupri, e tutto apertamente e senza ritegno!

Non potrebbero decentemente ripetersi le infamic dell'ebbra libidine, eccitata con arte 2, e dell'adulterio divenuto cosa ordinaria, e dei molti, pei quali pigliar moglie non significa altro che sedurre la donna altrui, quantunque non manchino mariti, che si vendicano col bastone e col ferro 3. Il palazzo dei Cesari, e le case dei grandi e i templi stessi, videro turpitudini, che in lingua onesta non trovano nome. Non eurata la educazione dei figliuoli, ehe fino dalla più tenera età sono torti per male vie dagli schiavi, dati loro a maestri, e dagli esempi stessi dei genitori 4. Sono ricordati padri corruttori dei figli, di cui vendono la gioventù e la bellezza 5; uomini più infami delle meretrici, mariti sconcissimi, che con le gemme fanno tacere la moglie 6; altri severi ai sembianti e sozzi cinedi nel fatto; matrimonii fra uomini e uomini, fatti sull'esempio di Nerone con solennità di tede, di velo, di cantici nuziali, di dote e inviti d'amici 7; e i nitidi adulteri tenuti in grande onore dalle matrone 8. Le splendide case turpi per foggie di libidini nuove, e per obbrobrii, divulgati nel vicinato dai servi a vendetta di loro dura sorte 9; e nobili, che davanti alle imagini dei glo-

<sup>1</sup> Seneca, De Ira, II, 7-11; De Tranquillit., 15, e Nat. Quaest., VII, 31.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Persio, VI, 71; Giovenale, IX, 134; Marziale, III, 75, VI, 71; Petronio, Satyric., 130, e Fragm., 11.

<sup>3</sup> Seneca, De Benef., 1, 9; Consol. ad Helv., 16; De Ira, II, 8 e 10; Giovenale, X, 310-326.

<sup>4</sup> Tacito, Dialog. de Orat., 23, 29.

<sup>5</sup> Musonio Rufo, in Stobeo, Serm., 79.

<sup>6</sup> Giovenale, II, 11-61.

<sup>7</sup> Tacito, Ann., XV, 37; Svetonio, Nev., 28; Giovenale, 1, 62 e 78, 11, 117-142; Marziale, XH, 42.

<sup>8</sup> Seneca, De Benef., I, 9; Giovenale, XI, 176

<sup>9</sup> Giovenale, IX, 70-120.

riosi avi menano vita infame nelle crapule e al giuoco, e gareggiano di turpitudini sulla scena e nel Circo!.

Delle infamie donnesche è pieno ogni libro. Vi sono matrone che si dànno al mestiere di meretrici? La satira parla di donne che si dilettano di sucidi schiavi, di commedianti e di lordure plebee 3. E anche quelle che non vanno, come la imperatrice Messalina, al postribolo, studiano solo in libidini, ogni lode cercano nella bellezza, si contaminano in faccia di lisci, cercano le vesti che più le mostrino nude, e a lussuria, non ad onesto ornamento, volgono gli studi delle lettere: e di loro fecondità si vergognano, e nascondono, come peso indecente, il tumido ventre, e ne spengono il frutto 4. E in tutto adeguano la licenza e la sfrontatezza degli uomini, e come essi bevono, si ubriacano e vomitano 5.

Insomma innumerabili le colpe e i delitti: turpi principi, turpi matrone, turpi patrizi; prezzolati sicarii, artefici e mercatanti di veleni, dei quali grande laboratorio e scuola è il palazzo dei Cesari; ogni sorta di turpitudini, unite a crudeli atti di sangue, per opera di uomini, che dall'ebbrezza e dalla lussuria prorompono a uccisioni, e non passano giorno senza qualche grande nefandità 6. E anche sotto Vespasiano, che è lodato di aver posto riparo alla corruzione, e sotto Traiano e gli Antonini, continue sono le querele delle anime oneste contro i costumi effeminati, brutali, falsi, buffoneschi, taverneschi, tiranneschi, il più gentile dei quali pare appena tollerabile all'imperatore filosofo; contro la gente che adula, che presume di sè, che tende insidie, che ammassa tesori,

Seneca, Epist., 99; Svetonio, Aug., 43; Tib., 35; Dione Cassio, XLVIII, 20 e 33, LI,
 LIII, 1, LIV, 26, LVI, 25; Giovenale, VIII, 7-20.

<sup>2</sup> Svetonio, Tib., 35; Tacito, Ann., 11, 85.

<sup>3</sup> Petronio, Satyric., 126.

<sup>4</sup> Seneca, Consol. ad Helv., 16; Controv., II, 15; Gellio, XII, 1.

<sup>5</sup> Seneca, Epist., 95.

<sup>6</sup> Seneca, Epist., 99.

che desidera la morte di alcuno. Grandi anche allora i vizi e la licenza dei tempi: e la fede, la verecondia, la giustizia e la verità si dicono partite dal mondo <sup>1</sup>.

Ammettasi pure che siavi sfoggio di colori nei tristi quadri, che di questi tempi fanno gli storici, i poeti e i filosofi; ma anche tolta la esagerazione vi rimane sempre tanto furore di tirannide, tanta corruzione nella reggia e nelle case dei grandi, tanto puzzo di lordure e d'infamia per tutto, che mette nell'animo profondo orrore. E questa città, piena di luoghi destinati ad esercitare in pubblico il male <sup>2</sup>, apparisce la cloaca del mondo <sup>3</sup>, e mercato di eloquenza, di leggi, di ambizioni, di lussurie, e di vizi di

ogni sorte 4.

I principi e i grandi di Roma portavano la corruzione anche fuori di essa, e noi vedemmo le più belle contrade d'Italia contaminate dalle crudeli folhe e da tutte le imperiali nequizie. Pure le regioni lontane da Roma conservarono più intero costume, e Padova e Brescia e altri luoghi dell'Italia superiore si vedono citati come serbanti molto della modestia, della semplicità e della rettitudine antica 5, e si lodano municipii e colonie per severo costume 6, e si ricorda sempre la semplicità dei Marsi e Sanniti, e di altre genti, tra le quali celebrasi la onestà delle donne 7. Ma tutt'altro che severo costume s'incontra nella molle Campania. Se a Pozzuoli si decretano onori di pubblici funerali, di profumi e di statue a una matrona per la sua maravigliosa castità (a), questi onori

<sup>(</sup>a) Gaviae M. fil. Marcianae honestae et incomparabili sanctae ma-

I Marco Aurelio, Ricordi, IV, 28, 32. V, 10; Plinio, Epist, V, 8; Giovenale, I, 147. 2 Seneca, De Costant., Sup., 6.

<sup>3</sup> Lucano, VII, 405. Conf. Giovenale, III, 61.

<sup>4</sup> Seneca, Consol. ad Helv., 6; Petronio, Satyric., 11 e Fragm., 23; Giovenale, VII, 11 e segg.

<sup>5</sup> Plinio, Epist., I, II

<sup>6</sup> Tacito, Ann., III, 55.

<sup>7</sup> Giovenale, III, 168 e segg., VI, 165.

stessi dimostrano che il pudore e la castità erano ivi eccezione, non regola. La Venere Fisica (a) stette adorata regina a Pompei: ed ivi, come ad Ercolano, le case piene



Rovine del tempio detto di Venere a Pompei (Overbeck, Pomp., pag. 95).

di delicatezze, di sconce imagini, di lascivie e di orgie, attestate dalle rovine, ci mostrano anche oggi la vita dei voluttuosi Campani.

Gli scrittori sovente oppongono i costumi delle province

tronae ..... Huie eum ob eximium pudorem et admirabilem eastitatem in matura et acerba morte interceptae Respublica funus publicum item folcum et tres statuas decrevit. Mommsen, Inscript. Regni Neap., n. 2517.

(a) In più epigrafi è detta Venere fisica Pompeiana e plagiaria, e invocata propizia e onorata di offerte. Vedi Zangemeister, Inscriptiones parietariae Pompeianae, Berolini 1871, n. 26, 538, 1411, 1520, 1536, 1625, 1824, 1839, 1985, 2457, 2487, 2776; Mommsen, Inser. Regni Neap., 2253: Henzen, in Orelli, n. 7294.

c dei poveri a quelli dei ricchi cittadini. I vinti, dice Giovenale, non sanno ciò che si fa a Roma, e hanno bisogno di venir qui per apprendere che l'uomo può fare le parti di donna 1. Per onore dell'umana natura debbe dirsi, che anche a Roma non mancavano uomini e donne di severo costumo e di intera onestà, contrastanti coll'csempio c colla parola alla crescente corruzione. Si ricordano uomini di specchiata innocenza, probi all'antica, di gran fede e schiettezza, di pura coseicnza, di illibata fama, alicni da ogni ambizione, santissimi in easa, integerrimi nei pubblici ufficii, modelli in tutto alla gioventù; e matrone pudiche e severe, c specchio di purc c forti virtù 2. Ma negli animi retti è talc sgomento, ehc in cima a ogni loro pensiero sta la morte, come solo scampo dal furore del dispotismo e del vizio. Quindi vediamo gli studi di molti rivolti a imparare e a prepararsi a morire.

Al cominciare dell'Impero, tolti dall'eloquenza e dalle facconde pubbliche, stato palestra alle menti e ai cuori più alti, gli uomini che non potevano acquietarsi all'ozio, che senza lettere è morte e sepoltura dei vivi, si dettero alla coltura dell'animo, contro la quale non cravi forza di tirannide: e prostrata ogni cosa, rimase in piedi lo studio della sapienza, che fu precipua cura ai migliori, e sostenne gli animi affranti, ritraendoli dalle tenebre della servitù ai templi sereni di cui parla il poeta 3. Come Lucrezio tra le stragi delle guerre civili cercava quiete nel proprio animo purgato da ogni timore, così ora ricorrono al medesimo scampo contro altri mali, non meno atroci. E nei giorni più dolorosi per flagelli di tirannide e pazienza di schiavi si ritraggono tutti in sè stessi, meditano mestamente la morte, e nutriscono nell'animo la

I Giovenale, II, 162-170.

<sup>2</sup> Plinio, Epist., 1, 12, 11, 7 e 9, 111, 2, 3, 11 e 16, IV, 22, V, 15, VII, 19 e 31, VIII, 23, IX, 13.

<sup>3</sup> Seneca, Epist, 11 e 88; Lucrezio, II, 8.

forza per affrontarla con dignità. Fra tante mostruose mollezze vi sono uomini di ogni grado e fortuna, che tutto di si liberano colla morte dai loro mali. Muoiono per sottrarsi a Tiberio c a Nerone, muoiono per ignavia, per capriccio, per noia, tutt' al contrario di Mcccnate, cupido di vivere zoppo, monco, anche in croce 1. Seneca, che in guesti tempi fu principale tra i cercatori della sapienza, riprova la universale libidine di morire, e chiama dementi quelli che muoiono per timor della morte, e inscgna clic l'uomo forte c sapiente debbc uscire non fuggirc dalla vita; e si duole che troppi anche fra i più generosi siano, fuori dei casi estremi, violenti contro sè stessi: ma al tempo medesimo è continuo nelle esortazioni a non temere la morte, ad averla non come male, ma come strumento di libertà, a morire onestamente, saviamente, fortemente, e quando lo persuade ragione 2.

A Roma, dove da ogni luogo concorre la gente per procacciar sua ventura, grande è il numero dei ciarlatani venuti di Grecia e di Asia, che si spacciano per filosofanti, e sono venditori di sofismi e di inezie, e disonorano la sapienza colla lingua e coi fatti: feccia di tristi, che sotto severo sembiante nascondono cupidigie e libidini, e professano la filosofia per guadagno, e vivono in diletti di gola, tra mcretrici e adulterii, nelle taverne e alla reggia. Vagabondi viventi di clemosina; grandi faccondicri si cacciano per le case dei ricchi, esortano ai vizi, vantano la sapienza del bere e del convivare, adulano e fanno la spia. Altri ripongono la filosofia nella barba e nel pallio, e tenendo cattedra recitano a mo' di commedianti, cercano plausi coi gesti e col batter dei piedi, spaccian sofismi, vanno a caccia di vecchie parole, insegnano a disputare, non a vivere 3.

I Seneca, Epist., 21 e 77

<sup>Seneca, Epist., 21, 26, 30, 70, 71, 76, 77, ecc., De Constant. Sap., 4, 8, ecc.
Seneca, Epist., 20, 29, 40, 48, 49, 52, 75, 108, De Brevit. vit., 10-13; Tacito, Ann.,</sup> XIV, 16, XVI, 32; Gellio, IX, 2; Giovenale, 11, 1-15, 111, 58-125; Luciano, Nigrino, 21-25.

Ma altri sono i pensieri e la vita e i precetti dei veri filosofi, celebrati per santità di costumi e per altezza di animo. Parlano libere parole ai potenti, insegnano a soffrire tranquillamente le persecuzioni della tirannide, e più d'uno aggiunge ai precetti l'esempio. Frequente l'influenza di essi sulla vita dei cittadini. Accolti nelle famiglie, consacrano ad esse tutta l'opera loro; custodiscono l'innocenza dei figli, ne informano coll'esempio e colle parole l'animo al bene, educano a seconda dell'indole, della condizione, dell'età, e si trattengono coi discepoli in letterati colloquii 1. Alcuni ricorrono ad essi solo quando la fortuna è avversa. Il ricco lieto di buona salute, di bella moglie, e di prosperi figliuoli non cura di altro; ma se perde fortuna, salute e famiglia, ricerca dai filosofi consolazioni e precetti per sopportar la sciagura 2. Ed essi dànno conforti, e consolano i mesti, dirigono nelle cose dubbie, confermano i trepidanti, insegnano che la sventura è l'occasione della virtù, che questa sta nel vincere ciò che temono tutti, e che l'uomo debbe porre la sua ricchezza nell'animo, non nel patrimonio, e considerare la virtù come il solo bene della vita, porre l'animo al di sopra delle minacce e delle promesse della fortuna, tollerare tutto con licto cuore, inalzare pure le mani al cielo, chiedere mente pura, e ciò che ad altri non nuoce. Insegnano che l'uomo può da sè stesso uscire facilmente da ogni servitù, da ogni sciagura 3. E quando il padrone di casa delibera se debba darsi la morte, insieme agli amici è chiamato per consiglio il filosofo, e in generale si sta all'avviso di questo. Egli persuade ad aspettar con forte animo l'ultima ora, accompagna al supplizio quelli cui ha insegnato a vivere, e ora gli aiuta a

<sup>1</sup> Seneca, Epist., 11, 25, 26, 27, 52, 94.

<sup>2</sup> Dione Crisostomo, Orat., 27.

<sup>3</sup> Seneca, Epist., 12 e 108; De Provid., 4-6; Nat. Quaest , III, praef., 13; De vita beata, 22.

morire mostrando loro un mondo, nel quale l'uomo dabbene si ride dei tiranni e di loro insensati furori. Trasea ascolta con sereno animo il filosofo Demetrio nei momenti estremi. Musonio Rufo è compagno a Rubellio Plauto aspettante la morte: un altro filosofo fa il medesimo ufficio con Cano Giulio condannato nel capo da Caligola <sup>1</sup>.

Altri filosofavano al pubblico, e fra questi notiamo Q. Sestio Nigro e un suo figliuolo, che vissero al cominciar dell'Impero, e insegnarono forti e virili dottrine vestite di greche eleganze, e fecero una nuova scuola, da cui uscirono anche oratori e grammatici. Loro fine era di correggere i guasti costumi, e ritrarre gli uomini dal molle torpore. La virtù raffiguravano come cosa grande e sublime, ma pure accessibile a tutti, e la vita come una continua battaglia contro la fortuna, e la crudeltà e la lussuria <sup>2</sup>; usando, a quanto sembra, di significare i precetti con figure e proverbi, che poscia tradotti e trasformati da altri presero colore al tutto cristiano (a). Di questa scuola fu pure Sozione d'Alessandria, maestro di Seneca, ora addetto ai Pitagorici, ora agli Stoici, disputatore acre, concitato, animoso, di cui rimangono alcuni detti sull'amore fraterno 3. Al medesimo scopo di ritrarre gli uomini dalla mollezza mirava Attalo, egli pure straniero, uomo d'animo forte, che con grande eloquenza vituperava le voluttà e le ricchezze, e chiamava turpitu-

<sup>(</sup>a) Vedi G. Corrado Orelli, Opuscula Graecorum veterum sententio a et moralia, Lipsiae 1819, vol. 1. pag. 244-268, e Sesti enchiridion latine versum a Rufino, in Fragm. philosophorum graecorum, ed. Didot, 1860, pag. 523-531, e Teuffel, Gesch. der roemisch. Literatur, 250. 8.

<sup>1</sup> Tacito, Ann., XIV, 59, XVI, 31; Seneca, De Tranquillit, 11, Epist., 77.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Seneca, Epist., 59, 73, 98, 108, De Ira, 11, 36, e III, 36, Nat. Quaest., VII, 32, Controv., II, praef.; Quintiliano, X, 1, 124; Svetonio, De clar. gramm., 18; Ritter, Histoire de la philosophie, vol. IV, Paris 1837, p. 138; Hepke, De philosophis qui Romae docuerunt ad M. Aurelii Antonini imperium. Berolini 1842, pag. 41-45; Aubertin, De sapientiae doctoribus qui a Ciceronis morte ad Neronis principatum Romae viguere, Paris 1857, p. 59-62.

<sup>3</sup> Seneca, Epist., 49 e 108; Stobeo, Serm., 81; Hepke, loc. cit., pag 47.

dine riporre la vita beata nell'oro, e vera ricchezza stimava il contentarsi del poco. Era continuo nel gridar contro i vizi, e contro il fasto e le mollezze dei grandi e dei re, e nel lodare la sobria mensa, il casto corpo, la mente pura. E per tutto ciò pati la persecuzione di Seiano!

Al popolo dissertava Papirio Fabiano, anch'egli della scuola dei Sestii, combattendo impetuoso contro le umane passioni; ed era applaudito con alte grida. Uomo egregio di vita, di scienza, di eloquenza, e scrittore elegante di più libri di filosofia, e di cose civili e naturali<sup>2</sup>.

Lucio Anneo Seneca (750-818), che per ingegno e dottrina andò più alto di tutti i filosofi e moralisti dell'età sua, fu uditore di Fabiano, di Sozione, di Attalo, e di più cose andò debitore a questi maestri, come a tutti i filosofi greci, nei libri dei quali trascelse le migliori dottrine, e le usò a suo talento volgendole ai bisogni di Roma. Era nato a Cordova da quel Seneca che stabilitosi a Roma ai tempi d'Augusto, divenne famoso fra i retori, dei quali ci trasmise in frammenti le vane esercitazioni. Il giovane venuto a Roma nella sua fanciullezza, ed educato all'oratoria e alla filosofia coi suoi fratelli Novato e Mela che poi fu padre di Lucano, mostrò subito vivissimo ingegno; e, inteso a cure ambiziose (a), coll'eloquenza imparata dal padre e dagli altri declamatori si aprì la via alle cariche, e fu senatore a e poi console (b) e uomo di

<sup>(</sup>a) Il padre scrive di lui e del suo fratello Novato: Fratribus .... ambitiosae curae sunt, foroque se et honoribus parant in quibus ipsa quae sperantur, timenda sunt. Controv., II, praef.

<sup>(</sup>b) Sul consolato di Seneca, posto nell'anno 811, vedi Borghesi, in Opere, vol. IV, pag. 393-397.

<sup>1</sup> Seneca, Nat. Quaest., 11, 50, Epist., 63, 67, 72, 108, 110, e Suassor., 2.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Seneca, Epist., 11, 40, 52, 58, 100, De Brevit. vit., 10 e 11, Controv., II, praef.; Hoefig, De Popirii Fabiant vita scriptisque, Vratislaviae 1852.

<sup>3</sup> Seneca, Consol. ad Helv., 19, Epist., 49, 98, 108; Svetonio, Ner., 7.

corte. Sotto Caligola corse pericolo di essere ucciso dall'invidioso tiranno, per aver difesa maravigliosamente una causa in senato <sup>1</sup>. Altrove dicemmo la parte ch' egli ebbe nelle faccende di Stato, come maestro e consigliere di Nerone, e della morte che gli dètte il discepolo, e che egli prese con virile e sereno animo.

Molte cose furono dètte allora e in appresso sul suo stare alla corte più sconcia del mondo, sugli amori suoi con Giulia di Germanico, con Agrippina e con vili donne



Seneca (Mongez, Icon Rom., pl. XIV, n. I e 2).

- sulle sordide usure, sulle ricchezze accumulate in maggior quantità di quello che si convenisse alle dottrine che ei professava, e sul lusso menato in sua casa, mentre empiva i libri delle lodi del viver frugale e della povertà (a).
  - (a) Tacito, Ann., XII. 8, XIII, 14 e 42, XV, 60-64; Dione Cassio, LX, I, LXI, 10, LXII, 2 e 25. Egli possedeva 300 milioni di sesterzi, equiva-

<sup>1</sup> Dione Cassio, LIX, 19.

Non tutto ciò che fu detto contro di lui vuolsi ammettere senza riserva, perchè le più di queste accuse vengono da uomini che gli erano acerbissimi nemici: ma ve ne hanno parecchie, su cui non può cader dubbio. E queste bastano a metterlo in contradizione flagrante colle dottrine, e a macchiargli bruttamente la vita. Dalla sua rilegazione di Corsica scrive alla madre, l'esilio non essere altro che una mutazione di luogo, non togliere i beni dell'animo, c potersi anche dalle orride regioni contemplare il sole, la luna, e le stelle'i. Ma poi, per esser liberato dall'esilio volge basse parole a Polibio, tristo liberto arricchito per male arti, potente allora alla corte di Claudio, e lo celebra uomo innocentissimo, frugale all'antica, gran letterato, benemerito molto di Omero e di Virgilio, valente poeta, oratore capace di far passare per grandi le cose piccole, e degno di narrare egregiamente le geste di Cesare 2. E come loda il liberto per averlo intercessore presso al padrone, anche a questo e alla turpe sua Messalina non è scarso di encomii, e lui chiama consolazione pubblica di tutti i mortali, benefico custode del mondo, specchio di clemenza e di sapienza, e mitissimo dei principi, e nume indulgentissimo, di cui si adorano i fulmini anche da quelli che ne sono colpiti; e conclude pregando tutti gli Dei e le Dee e la Fortuna, perchè lo lascino lungamente a soccorrere ai mali del genere umano 3. Ma poco appresso, questa grande sapienza e clemenza si mutano in imbecillità e crudeltà. Seneca per opera di Agrippina, divenuta

lenti a più di 55 milioni di lire italiane. Ai rimproveri fattigli su queste enormi ricchezze egli risponde citando Catone Uticense che, mentre lodava la povertà di Curio e di Coruncanio, possedeva 400 mila sesterzi. De vita beata, 21.

<sup>1</sup> Consol. ad Helv., 4, 6 e 9.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Consol. ad Polyb., 22, 25, 26, 30, 37.

<sup>3</sup> Consol. ad Polyb., 31, 32, 33, 36; Dione Cassio, 1 XI, 0.

moglie di Claudio, è richiamato dall'esilio, è fatto pretore, ed entra in corte maestro a Nerone <sup>4</sup>. Claudio muore avvelenato dalla moglie, ed è fatto Dio: e il filosofo allora non gli perdona l'esilio, e con acerbissima satira inveisce contro lui morto, quanto a lui vivo si era colle adulazioni abbassato <sup>2</sup>. Poi, volgendo ad altro segno le lodi, celebra, con intento politico, la naturale innocenza, la mansuetudine, la misericordia, la umanità, la giustizia ed altre molte virtù di Nerone: virtù, dice egli, ammirate da tutti, e che fanno beata l'età sua, e torneranno a vita nel mondo la santità dei costumi antichi<sup>3</sup>.

Non sappiamo se veramente Seneca fosse complice di Nerone nella uccisione di Agrippina, ma è certo che egli giustificò il matricida in senato, e aggravò di accuse la donna, che lo aveva richiamato dall'esilio e fatto potente i ingratitudine che turpemente accresceva i contrasti tra i fatti e gl'insegnamenti, come lo stare alla oscena corte, ed esortare altri a fuggire dallo splendore delle aule, e dai ritrovi della lussuria i; raccomandare la mediocrità e la povertà e la fuga dalle ricchezze acquistate con turpi guadagni e colle lacrime altrui, e poi ingrossare il patrimonio con sordide usure i; raccomandare concordia tra le parole e la vita ("), e operare in

<sup>(</sup>a) La filosofia vuole, egli dice, ut ad legem suam quisque vieat, ne orationi vita dissentiat.... Maximum hoc est et officium sapientiae et indicium, ut verbis opera concordent. Epist., 20. — Haec sit propositi nostri summa: quod sentimus, loquamur; quod loquimur, sentiamus: concordet sermo cum vita. Ille promissum suum implevit, qui, et cum videas illum, et cum audias, idem est. Epist., 75. Altrove loda

<sup>1</sup> Tacito, Ann., XII, 5, XIII, 14

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vedi, De morte Claudii Caes iris ludus, o Apocolohyntosis (trasformazion in zucca) Dione, L.X., 35.

<sup>3</sup> De Clementia, 1, 1, 2, 11, 2; Nit. Quaest., VI, 8, VII, 21.

<sup>4</sup> Tacito, Ann., XIV, 7, 11.

<sup>5</sup> Ep st., 18 e 51.

<sup>6</sup> Tacito, Ann., XIII, 12, XIV, 53; Done Cassio, LAI, 10, IXII, 2; Seneca, De vita leata, 22,  $E_l$  ist., 25.

modo diverso dalle parole; nelle dottrine ora credere alla vita futura, ora al nulla 1: e anche nell'arte dello scrivere contradire alle proprie regole, ed empire di ornamenti, di lisci, di antitesi e di declamazioni il discorso, dopo aver lodato la semplicità, e disapprovato nelle parole del filosofo ogni ricercatezza (a).

Del resto belle, nobili e umanissime sono le dottrine di cui vanno pieni i suoi libri e soprattutto le Epistole, il più durevole di tutti i suoi scritti da cui i contemporanei e più generazioni in appresso trassero efficaci conforti nelle crudeli traversie della vita. Se egli, non addetto esclusivamente ad alcuna setta e vagante liberamente per tutte, non inventò cose muove, seppe da ogni campo raccogliere le cose migliori e applicarle più largamente al governo della vita, senza darsi cura di mettere gli altrui pensieri in armonia col corpo delle proprie dottrine. Tutti gli studi rivolse alla correzione dei costumi, e cogli stoici fece ogni sforzo per combattere e richiamare a sanità il secolo corrotto, e persuadere agli uomini, che la felicità vera sta nei puri diletti della sapienza e della virtù. A questo mirò in tutti i suoi scritti morali, alcuni dei quali andarono perduti<sup>2</sup>, e a questo ritorna sovente anche negli studi sulla natura, ove dalla considerazione dei fenomeni na-

quelli qui cum direrint quid faciendum sit, probant faciendo: qui docent quid ritandum sit, nec unquam in eo, quod fugiendum direrint, deprehenduntur. Epist.. 52.

(a) Epist., 75. Sulle contradizioni di Seneca vedi Gelpke, De Senecae rita et moribus, Bernae 1848, il quale con molti fatti e confronti tentò dimostrare, che egli fu più cortigiano che filosofo, e che Tacito e Dione non lo calunniarono. Tra i suoi difensori primo è il Diderot. Vedi anche Reinhardt, De L. A. Senecae vita et scriptis, Ienae 1816, pag. 24 e segg., e Volquardsen, Ehrenrettung des Seneca, Hadersleben 1830.

<sup>1</sup> Epist., 30, 54, 86, 104, 117.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vedi Osann, De L. Annaei Senerae scriptis quilusdam deperd tis, specimen, I-III, Gissae 1846-1848.

turali fa prova di elevarsi alla cognizione di Dio, e nella fisica cerca i fondamenti della morale 1. È continuo in esortazioni a fuggire le voluttà, che snervano l'animo 2, a cercare il sommo bene nell'onesto, a porre in cima di ogni pensicro il sapere ciò che giova alla vita, a studiare il modo di vivere e di morire degnamente 3, a cercare la dirittura e la grandezza dell'animo, che niuna forza o necessità può mutare , e la libertà, che viene dalla noncuranza della fortuna, dal ventre bene educato, e dalla sottomissione del talento alla ragione (a). Predica il guardarsi dall'ira, perchè è cosa sconcia e bestiale l'uomo che infuria contro all'altr'uomo; predica non si rechi danno o ingiuria a persona 5: e raccomanda il far beneficio a quanta più gente si può, e anche agli ingrati: e stima il bene sempre possibile, perchè non avvi tirannide capace di impedire al buon cittadino di soccorrere e giovare agli uomini coll'opera, coll'esempio, colla parola, col virtuoso contegno 6: e vane essere le querele sulla brevità della vita, chè a chi sappia usarla dà tempo a far molto bene 7. Ammira come spettacolo degno di Dio l'uomo forte in lotta colle avversità, e sottomettente ogni cosa a sè stesso 8: e loda gli stoici, che adoperano virilmente, e tentano di farci superiori ad ogni fortuna; umani, misericordiosi, intenti al bene universale, tranquilli nelle disgrazie, che non piangono ma soccorrono al naufrago, ospitano l'esule, aiutano il povero, soccorrono anche ai nemici 9.

(a) De vita beata, 5. NeWEpistola 123 dice: Mogna pars libertatis est bene moratus venter.

```
1 Nat. Quaest., I, praef., III, praef., e Epist , 117
```

<sup>2</sup> Epist., 101

<sup>3</sup> Epist , 45, 68, 70, 71

<sup>4</sup> Epist., 31, 41, 66.

<sup>5</sup> De Ira, III, 3, 1, 5.

<sup>6</sup> De Otio Sap., 3; De Tranquillit., 3, e De Benef., VII, 32.

<sup>7</sup> De Brevit. vitae, 1.

<sup>8</sup> De Provid., 2; Epist., 121.

<sup>9</sup> De Constant. Sap., 1; De Clementia. II, 5, 6, e De Otio Sap., 28

Altrove ci occorrerà di citarlo spesso con altri a prova dei sentimenti umani, che s'invigorivano tra le ferocità dei tiranni. Ora avvertiamo, quanto al suo scrivere, che, se sovente egli dà in gonfiezze di linguaggio, in affettazioni, in arguzie, in epigrammi e in esagerazioni di pensieri, talora egli scorre anche placido, con brevi e buone e chiare sentenze, con qualche cosa di familiare e di candido, e senza ambiziosi ornamenti, conforme ai precetti dati agli amici<sup>1</sup>. Si tempera spesso anche nelle domande, pensando alla debolezza degli uomini, per la quale tutti abbisogniamo di reciproca indulgenza 2. Egli segue uno stoicismo più dolce, e le dottrine del Portico tempera con quelle di Platone, e vantasi eclettico, e combatte gli amici, e cerca la verità ad ogni porta, e predica con ardore ciò che reputa buono, e gli amici esorta a studiarsi di far proseliti al vero morale, e di tirare quanti più possono alla sapienza ed alla virtù (a).

(a) Sulla filosofia, sulla morale, sui gusti letterarii di Seneca e sul sno modo di scrivere vedi Werner, De Senecae philosophia, Breslau 1825: B. ten Brink, De Scnecae eiusque in philosophiam meritis, Gandavi 1827; Herzog, De Senecae philosophia, Bernburg 1828; Böhmer, De Senecae latinitate, Oels 1840; Baarts, Seneca de Deo, Marienwerder 1848: Martha. De la morale pratique dans les lettres de Sénèque, Strasbourg 1854, e dello stesso, Les moralistes sous l'empire romain, Paris 1865, pag. 1-125; Böhm, Seneca, und sein Werth auch für unsere Zeit, Berlin 1856; Fickert, Seneca de natura Deorum, Breslau 1857; Doergens, Senecae disciplinae moralis cum Antoniniana comparatio, Lipsiae 1857; Holzherr, Der Philosoph Seneca, Rastatt 1858-1859; Bernhardt, Die Anschauung des Seneca vom Universum, Wittenberg 1861; Siedler, Die religiössittliche Weltanschauung des Seneca, Franstadt 1863; Gréard, De Litteris et litterarum studio quid censuerit L. Annaeus Sencca, Paris 1867; Fleury, St. Paul et Sénèque, Paris 1853; Aubertin, Étude critique sur les rapports supposés entre Sénèque et St. Paul, Paris 1857, e 1869. e 1870; Boissier, Le christianisme et la morale de Sénèque, in Rev. d.

<sup>1</sup> Epist., 75.

<sup>2</sup> De Benef., I, 1; Epist., 55; De Ira, I, 11

Vanamente si disputò sulle supposte relazioni di Seneca con San Paolo e con altri Cristiani, ma con ragione per la grande somma delle sue morali dottrine egli fu chiamato il moralista per eccellenza.

Egli fu amico e grande ammiratore del filosofo Demetrio, un Greco povero, ma lodato di severa dottrina, e di vita conforme ad essa: e, come Trasea lo ebbe confortatore nelle ore estreme, Seneca lo teneva attorno a sè, per impararne temperanza tra le licenze della reggia. Demetrio, venuto da Corinto a Roma con Apollonio Tianeo, e in ultimo bandito da Vespasiano, era di quei cinici, che per la somiglianza delle dottrine andarono spesso confusi agli stoici. Teneva per vano passatempo ogni scienza che non serva al governo della vita: contava solo sulla forza della sua anima, aveva per nulla le cose esteriori, sfidava la fortuna, diceva non male, ma liberazione da molti mali, la morte, e le dicerie degli ignoranti aveva per nulla (a); non precettore, al dire di Seneca, ma testimone, colla sua vita, del vero: acerrimo combattitore contro tutte le passioni, professò la scienza della povertà non affettata, nè ambiziosa, ma vera; fu nemico agli adulatori, rifiutò i doni dei principi, patì tranquillo l'esilio, fu esempio e rampogna al secolo guasto (b).

Alla pratica della vita volse tutta la filosofia anche C.

deux mond., mars 1871, p. 40-71; Baur, Drei Abhandlungen d. Geschichte der alten Philosophie und ihres Verhältnisses zum Christenthum, Leipzig 1870 (pubblicato da Ed. Zeller).

<sup>(</sup>a) Eleganter Demetrius noster solebat dicere, codem loco sibi esse voces imperitorum, quo ventre redditos strepitus. Seneca, Epist., 91.

<sup>(</sup>b) Seneca, De Benef., VII. 1, 8-9; De vit. beat., 18; Epist., 20, 67 e 91; De Prov., 3 e 5; Nat. Quaest., IV, praef.: Tacito, Ann., XVI, 34; Svetonio, Vespas., 13: Stobeo, Serm., 8; Arriano. Comment. de Epict. disput., I, 25; Filostrato, Vita di Apollonio Tianeo, IV, 25, V, 19, VI, 31, ecc. Conf. Tacito il quale ricorda (Hist., IV, 40) Demetrio. come difensore della spia di Barea Sorano; e dice che difese questo reo manifesto ambitiosius quam honestius.

Musonio Rufo, cavaliere romano, nato a Volsinio (Bolsena) in Etruria. Insegnò a Roma sotto Nerone, patì la prigione, ebbe l'esilio e i lavori forzati al taglio dell'istmo, d'onde tornò in tempi men tristi, e nella guerra civile tra Vitelliani e Flaviani entrò fra i combattenti a dir parole di pace, che gli furono cagione di pericolo, e sotto Vespasiano accusò e fece condannare l'accusatore di Barea Sorano. Chiamava alla filosofia uomini e donne, voleva filosofassero i re per ben governare, faceva filosofare i villici fra le faccende dei campi. Filosofare per lui non è altro ehe praticare l'onesto e il dovere, e la filosofia non è che l'aspirazione a vita migliore: anzi stima che senza filosofia non esista virtù, e tiene non esser difficile a nessuno il giungervi. Rigetta il vano disputare dei sofisti, insegna i buoni costumi e la semplicità della vita, riprende il molle vestire, vieta i turpi amori tra gli uomini, e l'usar con donna anche libera; raccomanda il matrimonio, vuole che il filosofo prenda moglie per vivere secondo natura: combatte l'egoismo, inveisce contro l'esposizione dei figliuoli, e chiede a tutti di essere umani e benefici 1.

Discepolo sue fu Epitteto, nato a Ierapoli in Frigia, dapprima schiavo ad Epafrodito, liberto di Nerone, e poi reso a libertà. Filosofò in Roma fino al bando, che a tutti diè Domiziano: allora si ricoverò a Nicopoli in Epiro, ove fece il maestro, e sopportò con stoica fermezza la estrema miseria e le altre sciagure, e andò celebrato per nobile indole, pei puri costumi e per modesta vita, e potè vantarsi di esser caro agli immortali<sup>2</sup>. Arriano,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Tacito, Ann., XIV, 59, XV, 71; Hist., III, 81, IV, 10 e 10; Plinio, Epist., III, II; Dione Cassio, LXII, 27, LXVI, I3; Luciano, Nerone o del taglio dell'istmo; Stobeo, Serm., I, 6, 17, 16, 48, 56, 67, 71, 73, 75, 79, 81, 85; Filostrato, Vita di Apollonio Tianeo, IV, 35, 16, V, 19; Gellio, IX, 2, XVI, 1, XVIII, 2; Ritter, loc. cit., pag. 165; Niewland, De Musonio Rufo, Amstelodami I783; Venhuizen-Peerlkamp, C. Musonii reliquiae et apophthegmata, Harlem 1822; O. Bernhardt, Zu G. Musonius Rufus, Serau 1863.

<sup>2</sup> Suida alla voce 1. πίκτητες; Gellio, II, 18, XV, 11; Spangenberg, Die Lehre Epiktets, Hanau 1849; Grosch, Die Sittenlehre des Epikt., Wernigerode 1867.

suo discepolo, ne raccolse le dottrine, e le tramandò fino a noi, e coi pensieri più notevoli compose il Manuale famoso. Come gli altri stoici, anche Epitteto rivolse tutta la filosofia alla morale, e ogni studio fece ausiliare e strumento di essa. Non è qui luogo ad ana-



Marco Aurelio filosofo stoico, (Mongez, Icon. Rom., pl. XI.1, n 7)

lizzare le semplici e nobili massime, con cui insegnò a frenare i desiderii, a stare in guardia contro le voluttà seduttrici, a purificar l'anima, a perfezionare la ragione, a combattere pel conseguimento della vera libertà, a non far male a nessuno, a beneficare anche i nemici. Diremo

solo che i suoi principii ebbero grande influenza sullo spirito dei contemporanei e dei posteri, e che da lui direttamente venne il nobile libro, bello di alti pensieri e di vigoroso stile, in cui Marco Aurelio depose i suoi sconforti, le sue speranze, la sua fede ardente, i rimproveri a sè stesso, e le cure con le quali studiava di eccitarsi al bene, di nobilitare la sua anima, e di esser utile a tutti.

Sotto Vespasiano e Tito e Traiano disputò di filosofia morale Plutarco di cui rimaser gli scritti <sup>1</sup>, e il suo amico Favorino di Arli discepolo di Dione Crisostomo, scrittore enciclopedico unì gli studi dell'etica a quelli della grammatica e della sofistica, pei quali ebbe grandissima fama <sup>2</sup>.

Altri correvano il mondo parlando in pubblico per piazze, e teatri e basiliche. I più erano sofisti vani, arroganti, libidinosi 3, che presentavansi in aria teatrale, con manto di porpora, colle chiome piene di profumi, incoronati di lauro e di fiori. Alcuni procedevano con regio fasto su carri magnifici, seguiti da schiavi e da cani. Erano onorati di corone, di statue e di ambascerie e di altri pubblici ufficii dai principi e dalle città. La gente traeva in folla ad udirli far panegirici delle città, degli Dei, degli eroi, degli imperatori, dei magistrati: e più gli ammirava, quando encomiavano le cose più ribelli alla lode, come le zanzare, le mosche, le pulci, la sordità, la cecità, l'idropisia, il catarro, la febbre, la gotta, il sonno, la negligenza, il fumo, la polvere 4: e di Favorino è ricordato, che con dicerie peregrine e ornate lodò

<sup>1</sup> Vedi Greard, De la morale de Plutarque, Paris 1866.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> S. Girolamo, Euseb. Chron., ad ann. 132; Filostrato, Sofisti, I, 8; Gellio, I, 10, II, 26, VIII, 2, XVIII, 7, XX, 1; Marres, De Favorini Arelatensis vita, studiis, scriptis, Traiecti ad Rhenum (Utrecht) 1853, pag. 41, 62, 91, ecc.

<sup>3</sup> Dione Crisostomo, Orat., 1 e 12.

<sup>4</sup> Filostrato, Sofisti, I, 7, 8, 25, e Vita di Apollonio Tianeo, IV, 30; Martha, Les sophistes rheteurs, in Moralistes sous l'empire romain, Paris 1861, pag. 270 e segg.; Walch, De praemiis veterum sophistorum, § XII, ecc.; Talbot, De ludicris apud veteres laudationibus, Parisiis 1850, pag. 73 e 123; Graff, De Romanorum laudationibus, Dorpati 1862, pag. 33, ecc.

Tersite e la febbre quartana; e un sofista, che poi divenne filosofo serio, lodò il pappagallo 1. Ma altri volgevano a più alto scopo l'eloquenza e l'ingegno, e tenevano come dovere religioso predicare anche con loro pericolo la virtù e la morale ai principi e ai popoli. Fra questi filosofi erranti merita ricordo particolare Dione Crisostomo per la singolarità della vita, per l'ingegno e pei severi costumi. Era di Prusia in Bitinia, e fu sofista dapprima. Venuto a Roma, ove capitavano tutti, fece una violenta scrittura per vendicare un nobile personaggio spento da Domiziano: e quindi, per sottrarsi alla morte, fu costretto a fuggire e ramingò in paesi lontani. Mendico e cencioso guadagnava la vita con opere servili<sup>2</sup>. Alcuni lo presero per un vagabondo, altri per un sapiente e lo consultavano: ed egli riflettendo vide la propria follia, e quella di tutti gli altri intenti a guadagni, a piaceri, a vanità 3, e si convertì alla sapienza e alla virtù, e se ne fece ardentissimo propagatore. Portava seco solo un'orazione di Demostene e un dialogo di Platone 4. Era tra i Geti, quando si sparse la novella della morte di Domiziano e della elezione di Nerva. Le legioni romane accampate tra i barbari rifiutavano il giuramento al nuovo eletto, e minacciavano di levarsi a tumulto, quando Dione, salito sopra un altare, depose i suoi cenci, narrò i suoi casi, disse della crudeltà di Domiziano e della virtù di Nerva, e colla sua eloquenza, e con questo colpo di scena quictò la sedizione, e li ricondusse al dovere 5. Quindi, cessata la tirannide, egli potè tornare a Roma, e vi fu caro a Nerva e a Traiano ai quali parlò libere e generose parole. Mentre usava alla corte imprecò all'adulazione, come al turpissimo di tutti i vizi, e disse che le piacenterie non

<sup>1</sup> Gellio, XVII, 12, Marres, loc. cit., pag. 53; Filostrato, Sofisti, I, 7, 1.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Filostrato, Sofisti, I, 7.

<sup>3</sup> Dione Crisostomo, Orat., 13.

<sup>4</sup> Filostrato, loc. cit.

<sup>5</sup> Filostrato, Sofisti, I, 7; Dione, Orat., 45.

si volevano temere da lui parlatore del vero anche a rischio della sua vita, quando tutti credevano necessario il mentire 1. Ai principi ricordò il dovere di esser temperanti, pii, giusti, benefici, di aver cura degli uomini, di ispirare rispetto più che terrore 2. Dipinse la vita soave dei buoni reggitori dei popoli, e l'odio e il perpetuo pericolo dei tiranni, pasciuti di crudeltà e di libidine, contaminatori delle altrui donne, tormentatori e uccisori degli uomini liberi 3. E continuò poscia a correre il mondo, non per fare ammirare la sua eloquenza, ma per insegnar giustizia, umanità e sapienza al popolo e ai grandi. Fu tra i Greci, e tra i barbari, ad Atene, a Corinto, a Rodi, in Asia, in Egitto: dappertutto intrepido predicatore di onestà, sfidando i popolari tumulti, usando ogni arte per farsi ascoltare, sopportando con animo tranquillo le ingiurie dell'ignoranza, consolando gli afflitti, mostrando che la filosofia è tutta nello studio del bene, e dando le sue innocenti lezioni con benevolenza di padre e di fratello. Sulle rive del Boristene in un tempio spiegò alla folla l'origine del mondo. In Grecia, ai giuochi olimpici davanti alla statua scolpita da Fidia, parlò mirabilmente degli attributi di Giove, e con un commentario poetico interpretò il pensiero del grande artista, mostrando tutte le virtù del Dio che respirava in quel marmo sublime. A Tarso, a Nicea, a Prusia, a Nicomedia e nelle altre città greche dell'Asia Minore, gelose e contendenti le une con le altre, disse parole di pace, quietò le discordie popolari 4. Più perigliosa tempesta ebbe a sfidare in Alessandria, sentina dell' Europa e dell' Asia, ove una immonda turba di marinari, di cortigiane, di sofisti, di ciarlatani, accorsi da ogni paese, rendevano sconci i

<sup>1</sup> Orat , 3.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Or at., 1, 2, 3, 4.

<sup>3</sup> Orat., 47, 63.

<sup>4</sup> Orat., 12, 33, 33, 10, 46, 48, ecc.

pubblici ritrovi, prendevano i filosofi a fischi e a sassate, impedivano ogni savia parola, e furiosi nell'amore dei cavalli venivano nell'ippodromo alle risse e al sangue 1. Dione entra un giorno fra questa turba disordinata, mentre assiste alle corse dei carri, chiede silenzio, e gli rispondono con grida ingiuriose: ma egli, non curando gli scherni, continua intrepido, e giunge con gran fatica a farsi ascoltare. Si concilia l'attenzione celebrando lo splendore della città e la bellezza del sito, e poi liberamente li rampogna degli immodesti spettacoli, e insegna decoro, disciplina, concordia e mansuetudine alla turba, contaminata di tutti i vizi dell'universo 2.

Egli sapeva parlare all'improvviso meglio di ogni altro, amava i discorsi molto fioriti, e per le sue eleganze fu soprannominato Crisostomo; era grazioso nelle dispute; di animo mite e amorevole, studioso di correggere i guasti costumi, e pronto sempre a usare le amicizie dei potenti non a proprio utile, ma a sollievo dei filosofi e dei virtuosi (a).

Coi medesimi intenti viaggiò tutta la vita Apollonio Tianeo filosofo Pitagorico nato a Tiane in Cappadocia, il quale, dicendo che portava con sè la saggezza, la temperanza, la modestia, la pazienza, la magnanimità, la continenza e il coraggio, corse la Grecia, l'Italia, la Gallia, la Spagna, l'Egitto, l'Etiopia, l'Asia Minore, la Persia e l'India, per apprendere dai savii, per istruire gli ignoranti nella religione e nella morale. A torto fu detto che voleva farsi Dio. Suo intendimento era di ri-

<sup>(</sup>e) Per altre notizie di lui vedi, oltre alle sue 80 orazioni greche che ci rimangono, Plinio, Epist., 85 e 86 (82, 83) che lo chiama Dione Cocceiano; Filostrato. Sofisti, I. 7, e Vita di Apollonio Tianeo, V. 37, 38, 40, ecc.; Suida alla voce Δίων; Sinesio, Dio, vel de ipsius vitae instituto; Martha, Les moralistes sous l'empire romain, pag. 292-314.

<sup>1</sup> Filostrato, Vita di Apollonio Tianeo, V, 26.

<sup>2</sup> Vedi l'orazione ?? ad Alexandrinos.

chiamare la religione e il culto alla primitiva purezza, e di persuadere agli uomini che a Dio piacciono non i sacrifizi di sangue, ma le anime pure. Tutta la filosofia poneva nella religione, e la religione nel commercio intimo dell'animo con Dio. Predicava l'unità di Dio e l'immortalità divina dell'anima. La sua prece agli Dei era questa: Concedetemi che mi contenti di poco, e che non abbisogni di nulla: fate che la giustizia trionfi, che siano osservate le leggi, che i sapienti siano poveri, e che tutti gli altri arricchiscano, ma senza frode. E dètte ai poveri ogni aver suo. Si asteneva dalle donne, dalle carni, dal vino, e si nutriva di grossolani cibi, fuggiva le case dei grandi, e usava a quelle dei poveri. Con animo pio e compassionevole insegnava la benevolenza e la carità, e si adoprò ad alleviare le sciagure dei popoli, che da ogni parte accorrevano a lui pieni di venerazione. Agli Efesii ragionò della comunanza dei beni e dell'obbligo di aiutarsi scambievolmente, di gareggiare nella giustizia, nell'educazione dei figliuoli, nell'amore della patria. Agli Ateniesi rimproverò le danze lascive, e i sanguinosi spettacoli dei gladiatori; e agli Alessandrini le risse del Circo. Venue a Roma due volte; dapprima sotto Nerone per vedere che razza di bestia fosse un tiranno: e, non timoroso della morte, disse libere parole a Tigellino; poi rimproverò l'avarizia di Vespasiano, lo esortò ad essere temperante e sottomesso alle leggi, e a tutti i potenti disse aperta la verità 1. Rimase lungamente ammirato come benefico e grande sapiente e profeta, e poscia, combattuto per le magie e imposture di resuscitamenti di morti e di altri miracoli che si dicevano operati dalla sua virtù. Molto fu scritto di lui in varie sentenze; nè gli mancarono le lodi di qualche scrittore cristiano (a):

<sup>(</sup>a) Per le vite di lui, oltre a quella romanzesca che ne scrisse Filo-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Filostrato, Vita di Apollonio Tianeo, I, 13, 20, 21, 23, 27, 28, 34, 35, II, 23, 38, IV, 1, 3, 8, 21, 22, 27, 38, 40, 41, V, 25, 26, 28, 36, 41.

e a Roma ebbe sacri onori di templi con imagini postevi accanto a quelle dei buoni imperatori unitamente a quelle di Abramo, di Cristo e di Orfeo (°).



Apollonio Tianeo (Visconti)

Questi ed altri filosofi colle severe dottrine, confermate spesso dall'austerità della vita, collo sdegnare tutto ciò che non è la libertà dell'animo, coll'esaltare la forza invincibile dell'uomo dabbene, col vituperare la viltà dei malvagi, collo spregiare le mollezze dei grandi, coll'opporsi parlando o tacendo al dispotismo imperiale, col ridersi dei suoi terrori. col rianimare così il fuoco sacro

strato a richiesta di Giulia Domna moglie dell'imperatore Settimio Severo, vedi Fabricio, Biblioth. gracca, tom. V. pag. 563, ediz. di Harless.

(a) Filostrato, Apoll. Tian., I. 5; Dione Cassio, LXXVII, 18; Vopisco, Aureliano, 24; Lampridio, Alessandro Severo, 29; Sidonio Apollinare, Epist., VIII, 3; Cassiodoro, Chron.; Ammiano Maroellino. XXI, 14, 5, XXIII, 16, 19; Letronne, La statue vocale de Memnon, pag. 53-55 e 257.

Nel diritto della medaglia che diamo incisa è il nome Apollonius Teaneus attorno al busto del filosofo rivestito di tunica e pallio. Nel rovescio sta sopra quadriga un Eliano cocchiere al quale la leggenda angura la vittoria nelle corse del Circo: ELIANE NIKA. Qui, come in altri casi, non avvi alcuna relazione tra la testa di Apollonio, e questa figura del rovescio, che ricorda gli spettacoli in occasione dei quali si coniavano le medaglie. Visconti. Iconogr. greca, pag. 156-159, tav. 17, n. 4.

della libertà e della virtù, salvarono, in tanto irrompere di bassezze e di vizi, la dignità dell'umana natura.

I despoti esiliano e uccidono, e i saggi, come i loro seguaci, sopportano tranquilli l'esilio e la morte, e in mezzo alle brutture dei tiranni e dei servi lasciano qualche argomento di ammirazione e di conforto alla storia, la quale conserva i nobili nomi delle vittime perite con fermo animo fra i tormenti, e celebra anche nobili donne, che nell'educazione degli stoici trovarono la forza ad essere esempio di eroica fedeltà, e di amore sublime 1. E bello veramente è questo spettacolo della filosofia la quale alle prese coll'avversità e col carnefice, rimane ultimo custode della dignità e della ragione e sopravvive alle leggi, alle istituzioni, ai costumi; delle varie sètte accordantisi a predicare la temperanza, la giustizia, il disprezzo del mondo; dello stoicismo, che si rinnova e s'ingrandisce nella lotta dello spirito contro la forza brutale, e divien fede ardente, e ha i suoi devoti e i suoi martiri, e si fa maestro di verità, ed è tutto inteso a medicare e a fortificare le anime, e sotto austeri sembianti sente compassione a ogni sciagura umana.

Dalla profonda e universale corruzione di questi tempi uomini di parte vollero concludere sulla vanità della civiltà antica e sulla impotenza dell'umana ragione: ma altri osservò e dimostrò, che gli antichi colla ragione giunsero a farsi idea vera degli elementi del diritto e della società, come della morale, e che anche all'ombra malefica dei Cesari, e nel sanguinoso fango imperiale, germogliarono nuovi principii di verità e di giustizia che prepararono le menti alle alte dottrine, per cui poscia si rinnovellò il mondo <sup>2</sup>.

E, per accennare alcuni dei principii morali sparsi

<sup>1</sup> Plinio, Epist., III, 16, VII. 19, ecc.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vedi Denis, Histoire des théories et des idées morales dans l'antiquité, Paris 1856, volume secondo à pag. 55 e segg

nei libri di questa età, prima notiamo che l'idea della città universale e della fratellanza, vagheggiata da Cicerone e da altri più antichi di lui, ritorna frequente negli scrittori dei primi due secoli, che parlano dei diritti del genere umano, dell'alleanza sacra che la natura ha posto tra i popoli, del sacro amore del mondo, e della parentela, e della comunità universale (a). Marco Aurelio raccomanda di conformarsi alla ragione e alla legge della repubblica del mondo, più antica e veneranda di tutte le altre, che sono come altrettante famiglie di essa, e di amare il genere umano, e di porre in cima a ogni pensiero il maggior bene della grande città l. E Seneca ed Epitteto, come tutti gli stoici, e come già Socrate, si dicono cittadini del mondo 2.

L'egualità morale e naturale degli uomini, già sostenuta dallo stoicismo antico, è ripetuta con più forza dagli stoici recenti, i quali fanno ogni sforzo per ricondurre gli uomini ai diritti della natura, che da niuna istituzione possono esser distrutti. Quindi le proteste contro la schiavitù, come immorale e contraria alle leggi eterne, che fecero tutti liberi e uguali: quindi mostrate le origini odiose di questa istituzione barbarica, venuta dalla forza brutale, e fondata sulla iniquità. Altri in molti modi ripetono, che tutti abbiamo origine uguale e nasciamo dal medesimo seme, e bevemmo lo stesso latte, ed ugualmente viviamo e moriamo: che nobiltà sola è la virtù, la quale accoglie ognuno senza guardare a servi o ingenui, a titoli, a condizioni, a fortune: che i servi hanno

<sup>(</sup>a) Stazio, Thebaid., XII, 642; Lucano, IV, 189. VI, 139, VIII. I28. E altrove l'autore della Farsalia (II, 383) celebra l'uomo che non si crede nato per sè, ma per tutto il genere umano. Vedi anche Plutarco, Dell'esilio, 5.

<sup>1</sup> Ricordi, 11, 16, 111, 11, 1V, 1, 20, VI, 44, VII, 31; Seneca, De Ira, II, 31; De Benef., IV, 18; Epist., 95

<sup>2</sup> Seneca, De vitz beata, 20; Arriano, Commentar. de Epict. disput., 1, 9.

anima, la quale non si vende nè si compra, e rimane libera sempre: e quanto a dignità sono detti superiori a molti padroni, viventi schiavi alle ricchezze, ai tiranni, al corpo, a libidini, a cortigiane, a sozzi cinedi!

Quantunque parecclii provvedimenti fossero presi a mitigare le dure sorti degli schiavi, e a rifarli uomini almeno in faccia alla legge, e a liberarli dalle immani crudeltà dei padroni si vedono durare i trattamenti feroci. Gli schiavi sonò in tanta moltitudine nei palazzi dei grandi, che si chiaman gregge e plebe della casa e legioni, e ci vuole un nomenclatore che ne ricordi i nomi al padrone 2. Continua il commercio degli uomini con tutte le sue grandi infamie 3. Si vendono e si comprano molti fanciulli per uso di sconce libidini 4. Venduto un uomo per comprare una triglia 5. Plinio parla di schiavi coltivanti la terra coi piedi in catene 6. In Columella si ritrova, come in Ovidio 7, il servo incatenato alla porta delle case dei grandi, i quali mentre giuocano tranquillamente 100 mila sesterzi, negano al servo una veste, che lo ripari dal freddo 8. Si ricordano schiavi tenuti in servigio tutta la notte digiuni: e guai se fra le orgie del padrone sfugge loro una parola, mentre detergono gli sputi e la crapula da lui vomitata. La verga è pronta a punire il più lieve mormorio, e da essa non scampano neppure le cose fortuite, come la tosse, gli starnuti, i singhiozzi 9. Vi è sempre un manigoldo salariato per

<sup>1</sup> Seneca, Epist., 31, 11 e 47; De Benef., III, 18, 19, 20, 21, 23, 28; De Clementia, I, 18; Controv., III, 2I; Arriano, Commentar. de Epicteti disputatt., I, 13, II, 10; Dione Crisostomo, Orat., 10, 14 e 15; Petronio, Satyric., 71.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Plinio, XXXIII, 6 e 47; Seneca, De Clementia, I, 24; De Benef., VII, 10; De Constant. Sop., 14; De vit. beat., 17; Marziale, VI, 29, e VIII, 5.

<sup>3</sup> Quintiliano, V. 12, 17. Conf. Svetonio, Domit., 7, e Marziale, IX, 7

<sup>4</sup> Seneca, Epist., 47; Marziale, I, 59, V, 41; Giovenale, VII, 132.

<sup>5</sup> Marziale, X, 31.

<sup>6</sup> Plinio, XVIII, 1.

<sup>7</sup> Ovidio, Amor., I, 6, I; Columella, I, praef. 10. Conf. Seneca, De Ira, III, 37.

<sup>8</sup> Giovenale, I, 88-93

<sup>9</sup> Seneca, Epist., 17.

battere <sup>1</sup>. Sulla porta di Trimalcione sta scritto: Cento bastonate al servo che esca di casa senza permesso 2. Vi sono sempre ergastoli, e crude prigioni domestiche, e flagelli e catene e rotture di gambe, come attesta anche il povero Epitteto. Alcuni impiccati col capo all'ingiù, altri per le braccia, altri impalati 3. Apuleio ricorda servi scorticati, e legati a un fico, e unti di miele e fatti divorare dalle formiche; altri mal coperti di stracci, col dorso impiagato dalle battiture, coll'infamia scritta sulla fronte, coi piedi nei ceppi 4: e Giovenale afferma che i servi non si tengono per uomini, e si mettono in croce per capricci di donne 5. E anche due e tre secoli dopo occorrono nuove leggi per salvare quei miseri dall'essere spenti col laccio, precipitati giù da dirupi, avvelenati, lacerati, arsi a fuoco lento 6. Pure anche in questo, come in molte altre cose, si mutavano i sentimenti e le idee, e la coscienza pubblica protestava contro le atrocità dell'antica barbarie. Niuno osa assalire direttamente questa piaga, che corrompe e distrugge il mondo sociale, ma le leggi hanno di già menomato la potestà del padrone, di cui più non rimane assoluto il diritto: e gli scrittori raccomandano la dolcezza coi servi, lodano il vivere familiarmente con essi 7, e alcuni li trattano colla umanità e coi riguardi che si debbono ad esseri umani 8. E quando sotto Nerone si vuole rinnovare, come fu altrove narrato, l'atroce giustizia che manda al supplizio tutti gli schiavi della casa ove sia stato ucciso il padrone, la città si commuove al feroce spettacolo, la plebe leva tumulto,

<sup>1</sup> Giovenale, VI, 480; Marziale, 1X, 93.

<sup>2</sup> Petronio, Sityric., 24.

<sup>3</sup> Plutarco, Del non adirarsi, 15; Seneca, Consol. ad Morc., 20; De Ira, 111, 32; De Constantia Sap., 4.

<sup>4</sup> Apuleio, Metamorph., lib. VII, 2, VIII, 22, c 1X, 12.

<sup>5</sup> Giovenale, V1, 220-223.

<sup>6</sup> Cod. Theodos., 1X, 12, 1; Cod. Iustin., 1X, 14, 1.

<sup>7</sup> Seneca, De Clem., I, 18; Epist., 17; Columella, I, S.

<sup>8</sup> Plinio, Epist., 1V, 10, VIII, 16.

ed è necessaria la forza armata per eseguire l'orribile legge 1. Il che prova che gli uomini si fanno più umani, e che non è vano il predicare dei filosofi. Niuno pensa a ristabilire l'egualità, cioè il naturale diritto, ma l'indicazione del male e le proteste contro di esso sono un progresso e una preparazione al rimedio.

Anche contro i profondi disordini della famiglia, oppressa dall'assolutismo del padre, contaminata da turpi amori, da aborti, da crudeli esposizioni e uccisioni di figli, si levano i filosofi e gli altri scrittori, accusando i mali, invocando i diritti della natura, celebrando la santità del matrimonio e la bellezza dell'amor coniugale, di cui cercano i severi esempi anche tra i barbari<sup>2</sup>. Sentita la vera dignità della donna, cui chiedesi la purezza del pensiero e del cuore; raccomandato il ritegno severo nelle azioni, nei gesti, nelle parole, nei segreti pensieri: chiesti il rispetto, il pudore e la verecondia agli sposi anche nei piaceri legittimi 3. Nè l'amore puro è al tutto invenzione dei moderni, come da alcuno si crede. Se la Venere dei postriboli e della taverna è la Dea celebrata dai più in loro orgie ed ebbrezze di sensi, altri rendono culto alla Venere discesa dal cielo, e al suo bello e nobile figlio ispiratore di mesti e profondi pensieri: e di ciò è documento l'Amore malinconico squisitamente figurato dall' arte '. Anche fra le oscenità di Petronio un liberto ama per causa della virtù, non per diletto carnale (a): e per questo sentimento Marzia vuol morire moglie di

<sup>(</sup>a) Non corporaliter aut propter res venerarias .... sed magis quo d bene morata fuit. Petronio, Satyric., 61. Conf. Plutareo. Ragionam. d'amore, 13. e Precetti coniugali, 47. e Platone, Leggi, lib. VIII.

<sup>1</sup> Tacito, Ann., XIV, 12-45.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Seneca, De Benef., III, 16; Valerio Massimo, II, 1, 1V, 3; Stobeo, Serm., C7 e 69; Plutarco, Amor. nat; Precetti coningali; Tacito, Germ., 19

<sup>3</sup> Musonio, in Stobeo, Serm., 6; Plutarco, Precetti coniugali, 10, 13, 12, 13, 17.

<sup>4</sup> Vedi Visconti, Museo Pio Clementino, vol. I, tav. 12, e Ampère. L'histoire romaine à Rome, vol. 111, p. 310.

[Lin. VII.



Amore malinconico (Visconti, Museo P. Clem).

Catone in Lucano<sup>4</sup>, e Arria non vuol sopravvivere a Peto, e altre dànno esempi solenni di fedeltà coniugale, e muoiono per la incolumità del marito, o si uccidono per seguirne le sorti 2, o rimangono in perpetuo lutto, conservando religiosamente le vesti maritali intrise di sangue 3. L'ideale della donna anche in questi tempi è posto nella maternità coi suoi austeri doveri, colla sua tenerezza grave e screna. È ricordato alle madri il sacro dovere di allattare i figliuoli, e Favorino ha su ciò un tratto solenne, che contiene i germi di tutto quello che fu detto in appresso. Egli chiama offesa alla natura l'affidare la propria prole a seno straniero; ricorda che le mammelle furono date alle donne non a voluttà, ma per nutrire i figliuoli; dice che commette mostruosità chi per mantenere la bellezza fa sparire il latte e dissecca questo sacro fonte, alimento primo del genere umano: e a questo vituperoso disordine egli reca la causa prima della corruzione dei grandi 4.

Altra causa del disordine delle famiglie è la prostituzione, che coi facili piaceri corrompe ogni classe, e mette le matrone in braccio agli schiavi, e i vecchi e i giovani fa servi di avare cortigiane e di sozzi cincdi. I filosofi a nome dell' umanità si levano fieramente contr'essa; e Dione Crisostomo è il primo ad assalirla come istituzione legale, dicendo non potersi da legge permettere il turpe traffico su donne e fanciulli, tenuti prigioni in case d'infamia: e non la vuole tollerata neppure nei servi, degni di rispetto al pari d'ogni altro uomo; e combatte coloro che la prostituzione dicono necessità per salvare le case oneste, e la dichiara invece mezzo facile ad allargare la corruzione, e la chiama ulcera che rode la società tutta

<sup>1</sup> Pharsal., II, 32) e segg.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Seneca, Controv., II, 13; Tacito, Ann., VI, 29, XVI, 33-31; Plinio, Epist., III, 16; Dione Cassio, LX, I6.

<sup>3</sup> Tacito, Ann., XVI, 10.

<sup>4</sup> Gellio, XII, 1.

intera <sup>1</sup>. Epitteto predicatore continuo dell'onestà e della purezza dell'anima vuole che l'uomo non trovi bella niuna donna tranne la sua. Musonio, come vedemmo, non solo vieta i turpi commercii tra i maschi, ma anche tra uomini e donne, quando non siavi a scopo la prole; e Marco Aurelio ringrazia Dio di non essere stato allevato presso la concubina dell'avo, e di aver serbata casta la sua giovinezza <sup>2</sup>.

Riguardo alle donne già il vecchio Catone notò l'ingiustizia della facoltà data al marito di punire fieramente la moglie infedele senza che ella potesse avere ragione della medesima colpa commessa da lui 3, e Plauto gridò pubblicamente in teatro contro questa disuguaglianza di pesi e misure 1: e più tardi nel secolo terzo Ulpiano notava la grande iniquità del marito dissoluto che vuole pudica la moglie (a). Ora Tacito afferma che se le donne escono fuori dei termini è colpa dell'uomo il quale dà loro malo esempio e le lascia in preda agli altrui desiderii 5: e ai rigidi censori di esse altri dice che sono rei di infamie più grandi 6. Gli stoici vogliono la moglie compagna non serva al marito, perchè se tra loro vi è differenza di sesso non avvi inegualità sotto il rispetto morale, e la donna partecipa, del pari che l'uomo, alla ragione di Giove 7: e ricordano che se i coniugi hanno parti diverse, non sono minori quelle assegnate alla moglie, la quale col marito ha comuni gli interessi, le gioie, i dolori s.

<sup>(</sup>a) Periniquum .... videtur ut pudicitiam vir ab uxore erigat quam ipse non e rhibeat. Ulpiano, Ad l. y. Iul. de adulter. in Digest., XLVIII. 5, 13. Vedi anche Plutarco. Precetti coniugali, 41 e 47.

<sup>1</sup> Orat., 7.

<sup>2</sup> Arciano, Commentar. de Epict. disputt., II, 4, III, 7; M. Aurelio, Ricordi, I, 17.

<sup>3</sup> Gellio, X, 23.

<sup>4</sup> Plauto, Mercat., IV, 7, 3-15.

<sup>5</sup> Tacito, Ann., 111, 31

<sup>6</sup> Giovenale, Sit. II, 1-63.

<sup>7</sup> Vedi Denis, Hist. des Théories et des idées morales, vol. II, pag. 111.

<sup>8</sup> Seneca, De Benef., II, 18; Musonio, in Stobeo, Serm., 67, 6. e 7). Vedi anche Plutarco, Precetti coniugali, 15 e 2).

Del pari è imprecato alla tirannide del padre, che secondo la legge antica può vendere e uccidere i figli: e ai padri snaturati Epitteto ricorda le pecore e i lupi, che nutriscono i loro nati: e nei declamatori si ritraggono al vivo le misere sorti dei figli, che esposti dai padri e caduti in crudeli mani, sono dati alla prostituzione, all'infamia, agli ergastoli, o mutilati e straziati in molte guise per far guadagno sui loro mali dalla carità pubblica. E altri sono pieni di rimproveri ai padri che corrompono i figli, e di ricordi sul dovere di rispettarli, di bene educarli, affidandoli non a mani di schiavi, ma a maestri sapienti e onesti, che insegnino prima i costumi e poi l'eloquenza (a).

Tutte le idee più umane e tutti i più nobili sentimenti si trovano ripetuti e inculcati nei libri degli stoici, da cui passano nei versi dei poeti, nelle narrazioni degli storici, nelle declamazioni dei retori. Dal principio che gli uomini partecipano tutti d'una stessa mente e origine divina, si trae che sono nati a cooperare l'uno coll'altro al bene comune, e si raccomanda la filantropia e l'amore universale, e il non far nulla che non abbia relazione al bene comune, e il passare dall'una azione sociale all'altra <sup>2</sup>. Contro natura e contro ragione è l'adi-

(a) Plinio, Epist., II, 7, III, 3; Quintiliano, Institut. orat., 1, 2. Giovenale si distende a lungo su questo argomento nella satira decimaquarta, dove tra gli altri si leggono questi notevolissimi versi:

Nil dictu foedum visuque haec limina tangat Intra quae puer est. Procul hinc, procul inde puellae Lenonum, et cantus pernoctantis parasiti. Maxima debetur puero reverentia. Si quid Turpe paras, ne tu pueri contempseris annos; Sed peccaturo obstet tibi filius infans (XIV, 44-49).

<sup>1</sup> Musonio, in Stobeo, Serm., 75; Arriano, Commentar. de Epict. disputt., I, 23; Scneca, Controv., V, 33.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Marco Aurelio, Ricordi, II, I, 13, III, 1, 5, IV, 3, 33, V, 6, 16, VI, 7, 30, VII, 13, 55, VIII, 23.

rarsi l'uno coll'altro, e ingelosire e invidiare, e odiare e maledire 1. L'anima umana fa onta a sè stessa, e ritraesi dalla natura universale, quando ha avversione a qualcuno o gli si volge contro per nuocergli 2. Proprio dell'uomo è voler bene ai congeneri, e porre ogni studio nell'aver disposizioni benevole, e nell'esser utile altrui 3. L'indulgenza è la virtir che più conviene, anche a chi non ha bisogno di quella degli altri 1. Si vuole ammonire amorevolmente chi erra, e studiar di correggerlo; non far mai oltraggio di opere, nè di parole 5; vendicarsi delle ingiurie col non rassomigliare a chi le ha fatte 6; odiare solamente il vizio, e anche questo con temperanza, affinchè, secondo il detto di Trasea, l'odio non passi mai all'uomo ; fare il bene, e non cercare, come usan gli stolti, che altri sappia l'opera tua, o te ne sia reso il contraccambio: benevolenza e amore verace non solo ai parenti e agli amici, ma al genere umano, senza riguardo a ingenui o a schiavi, a ingiusti, a ingrati, a disumani, anche agli offensori, perchè offesero travedendo e a loro malgrado, e quindi meritano compassione e perdono 8. La pietà è celebrata come ottimo dei sentimenti, come virtù che rende sicurissimi gli uomini 9, e dal poeta stesso, cui era musa l'indignazione, è detto che le lacrime dateci dalla natura sono la parte migliore della nostra coscienza ("). Si ammira chi soccorre al nemico

(a) ...... Mollissima corda

Humano generi dare se Natura fatetur,

Quod lacrimas dedit: haec nostri pars optima sensus.

Giovenale, Sat., XV, 131-133.

<sup>1</sup> Marco Aurelio, Ricordi, III, 7, VI, 16, 24, VII, 21, 62

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Marco Aurelio, Ricordi, II, I6.

<sup>3</sup> Marco Aurelio, Ricordi, IV, 25, 37, VIII, 1, 26; Seneca, De Tranquillit, 3

<sup>4</sup> Plinio, Epist., VIII, 22.

<sup>5</sup> Marco Aurelio, Ricordi, V, 27, 31.

<sup>6</sup> Marco Aurelio, Ricordi, V, 33, VI, 6.

<sup>7</sup> Plinio, Epist., VIII, 22.

<sup>8</sup> Marco Aurelio, Ricordi, VII, 13, 22, 26, 31, 52, 63, 65, 73; Seneca, De Benef, IV, 26, VII, 32.

<sup>9</sup> Petronio, Fragm , 12.

caduto 1; si ricorda che tutti abbiamo bisogno di perdono, di compassione e d'aiuto; che si vuol prestar culto all'umanità, e domare lo spirito tirannico che è dentro di noi 2. Seneca nel libro dei Benefizii raccomanda di beneficare eon modo cortese e discreto, per non umiliare i miseri. Un'iscrizione della via Appia negli ultimi tempi della Repubblica o al cominciar dell'Impero parla di un uomo buono, miscricordioso, amante dei poveri (a). Poscia gli scrittori chiedono pietà pei mendichi 3 e fanno invettive contro il fasto insolente dei ricchi, che insultano e abbandonano i poveri<sup>4</sup>; e Dione Crisostomo ci pone davanti il povero contadino, che accolto un naufrago, lo ristora di vino e di scelti cibi cercati a posta per lui, e poi rimettendolo in via gli dà la veste della propria figliuola, la sola che abbia in sua casa; mentre il ricco dà all'ospite i cibi più magri, lo rimanda nudo, ed è povero ogni volta che si tratti di beneficare, a eui non gli lasciano modo il giuoco, e gli sfarzi in addobbi, le donne, i cinedi 5.

Si parla con orrore della vendetta, e anche la parola è chiamata inumana <sup>6</sup>. Imprecato alla guerra, flagello del genere umano, e agli uomini che, più feroci delle belve, empiono il mondo di sangue e di servitù per procacciarsi

- (a) Hospes resiste et hoc ad grumum (tunulo) ad laevam aspice ubi continentur ossa hominis boni miscricordis umantis pauperis. Rogo te viator monumento huic nil male facias. Ateilius Serrani L. Echodus margaritarius de Sacra Via in hoc monumento conditus est. Viator vale, ecc.; Henzen, in Orelli, Inscript., 7244. e in Annal. Istit., arch., 1852, pag. 303-304 e 311.
  - 1 Plutarco, Dell'utilità dei nemici, 9.
- <sup>2</sup> Seneca, De Ira, I, 14, II, 9, 21-31, III, 5, 12, 29, 40; De Clem., I, 16; Plutarco, Del non adirarsi, 12 e 16.
- 3 Seneca, Controv., I, 1, 6, II, 12, 13; Excerpt. e. alib , III, 1, ecc., ecc.; Quintiliano, Declam., 9, 10, 12, 13, ecc.
  - 4 Giovenale, Sat., III. 203-211
  - 5 Dione Crisostomo, Ocat., 7; Giovenale, Sat., I, 91, e VII, 74-78
  - 6 Giovenale, Sot., XIII, 180 e segg.; Seneca, De Iva, II, 32

oro e voluttà 1: vituperati i sanguinosi spettacoli dei gladiatori, da cui le genti tornano più crudeli e inumane; riprovata la uccisione dei condannati nel Circo; perchè se essi, dice Seneca, meritarono di essere uccisi, qual delitto commettesti tu per esser condannato alla vista di quel supplizio 2? Infine si protesta contro i mille tormenti usati a strazio degli uomini<sup>3</sup>, e contro tutte le crudeltà dei tiranni. Si chiede che i reggitori dei popoli abbiano per prima virtù la clemenza, siano giusti e umani, tengano per proprio ufficio la cura degli uomini 4: dapprima correggano con miti parole, poi con pene leggiere e mutabili, e non a sfogo d'ira pel male fatto, ma a difesa contro il male futuro, e le pene estreme lascino solo ai casi estremi. Quando il bene pubblico vuole la uccisione di un uomo, non si incrudelisca contro di lui coll'esporlo alle fiere, si uccida senza le torture che, secondo il detto di Trasea, fanno infami i giudici e i tempi<sup>5</sup>, e tolgono ogni moralità alla pena, ogni maestà alla giustizia. I principi imitino gli Dei, che perdonano: la dolcezza gli farà più autorevoli, più sicuri dai timori, che sono compagni perpetui ai tiranni. La natura non vuole crudeltà in chi comanda, e lo mostrò non dando aculei al re delle api. Non mai sicuro il re, ove niente è sicuro da lui. La sola inespugnabile difesa è l'amore dei cittadini. Le pene rade e men feroci rendono minori i delitti. La crudeltà non è cosa nè da principi, nè da uomini, ed empie il mondo di solitudine e di squallore 6.

Queste ed altre sono idee, e non fatti, ma provano che la ragione procede. Da altra parte gli istituti cari-

I Seneca, Controv., II, 9.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Seneca, Epist., 7; De Ira, 1, 2; De Brevit. vit., 13-14; De Tranquill. animi, 2; Dione Crisostomo, Orat., 31.

<sup>3</sup> Seneca, De Ira, III, 3; Controv., II, 13.

<sup>4</sup> Dione Crisostomo, Orat., 1, 2, 3, 4, 6.

<sup>5</sup> Tacito, Ann., XIV, 48.

<sup>6</sup> Seneca, De Clem., I, 5, 6, 7, 14, 17, 19, 22, 26; De Ira, I, 5, II, II, 31; Epist., 105; Oedip., atto III; Dione Crisostomo, Orat., 4, 6.

tatevoli a pro dei fanciulli indigenti, di cui facemmo parola, mostrano che alcune di queste idee si riducevano a fatti, quando l'umanità ebbe qualche tregua dalla feroce tirannide. Anche il diritto si risente delle benefiche dottrine dei filosofi, e i giureconsulti accolsero il principio degli stoici, che gli uomini tutti nascono liberi e sono uguali, e ebbero il concetto di una giustizia eterna indipendente dalle leggi umane, e conobbero il diritto naturale come ragione eterna del giusto e dell'ingiusto: e, quantunque non applicassero sempre gli ammessi principii, tolsero via le categorie politiche, sorgente di molte iniquità, riconobbero la civile uguaglianza, sul diritto naturale fondarono i contratti: e quanto alla schiavitù sentirono, che essa era un diritto contro natura, e inchinarono ogni di più a tenere gli schiavi come uomini, e sottomessi al diritto comune 1.

Siffatti sentimenti morali si ritrovano nella più parte degli scrittori di questa età. Noi, non avendo spazio a discorrere particolarmente di tutti, diremo con brevità dei principali e delle discipline che coltivarono, considerandoli massime dal lato morale e civile, e lasciando a chi scrive la storia letteraria il discorrere largamente della decadenza del gusto, che ogni giorno apparisce maggiore.

E prima di tutto accenniamo come influissero sugli studi i primi imperatori, che per la più parte erano uomini nutriti di lettere greche e latine, e alcuni pretendevano anche a gloria di poeti, di storici e di oratori.

Tiberio, studioso di tutte le arti liberali, aveva fatto orazioni fino da fanciullo; compose anche versi greci e latini e dettò un commentario della sua vita. Era scrittore purista, e affettato e oscuro; aveva stile tristo, come la sua anima, amava gli arcaismi, aborriva le parole

<sup>1</sup> Denis, Hist. des théories et des ilées morales, II, pag. 1'6; Forti. I-tituzioni ci-11'i, 1, 12').

straniere, e quando in un editto gli scappò un vocabolo di non pretto latino, ne ebbe disturbato il sonno, e chiamò a consulta gli intendenti di queste faccende. Tra essi C. Ateio Capitone famoso giurista che collo sconcio adulare disonorò la dottrina, portando la sozza piacenteria anche nella grammatica disse che, sebbene non usata da altri, quella parola sarebbe ora ammessa da tutti in grazia del principe: ma M. Pomponio Marcello, linguista implacabile, rispose che Cesare poteva fare cittadini gli uomini, non i vocaboli 1. E questa fu celebrata per grande libertà di parlare, ed è detto che non portò pericolo alcuno a Marcello. Ma più volte male incontrò ai cultori delle lettere, che Tiberio si teneva dattorno per suo sollazzo, al pari degli astrologi e dei ministri di sue sconcezze. Ai grammatici greci dava la baia, e per vedere come si cavassero d'impaccio domandava loro, chi fosse stata la madre di Ecuba, che nome avesse Achille quando andò vestito da donna, che cosa solessero cantare le sirene: e dopo le besse venivano le uccisioni e gli esilii 2. Vietò di pubblicare nei giornali il nome di un valente architetto, autore di un mirabile ordigno, e dopo averlo ammirato e premiato di pecunia gli dette l'esilio e la morte (a); mentre ad Asellio Sabino donava 200 mila sesterzi per un dialogo, in cui aveva introdotto l'uovolo, il beccafico, l'ostrica e il tordo, disputanti su chi fra essi fosse il miglior boccone 3. Fece esiliare da

<sup>(&</sup>quot;) Dione Cassio, LVII, 21. Nei giornali faceva scrivere, o scriveva egli stesso, novelle, ma per registrare le cose dette contro di lui, e talora anche le cose non dette, affine di apparecchiarsi così pretesti a vendette. Svetonio, Tib., 66; Dione Cassio, LVII. 23, e LVIII, 25; Le Clerc, Des journaux chez les Romains, pag. 189.

<sup>1</sup> Svetonio, Tib., 6, 8, 61, 67, 70, 71; Aug., 86; Domit., 2); De illustr. grammat., 22; Dione Cassio, LVII, 15 e 17; Tacito, Ann., III, 70, XIII, 3.

<sup>2</sup> Svetonio, Tib., 56, 70. Conf. Seneca, Epist., 88, 5, e Giovenale, VII, 233-236.

<sup>3</sup> Svetonio, Tib., 12.

Seiano Attalo, filosofo stoico eloquentissimo e sottilissimo <sup>1</sup>, e da qualunque parola scritta contro di lui prese occasione a dar morte: uno pei suoi versi fu precipitato dalla rupe Tarpeia; altri strangolato in carcere; altri condannato per aver detto male di Agamennone in una tragedia <sup>2</sup>: e una tragedia con allusioni costò la vita a Mamerco Scauro <sup>3</sup>. Cremuzio Cordo morì per aver lodato Bruto e Cassio nelle sue storie, le quali furono pubblicamente bruciate <sup>4</sup>.

Sotto Caligola continuano le persecuzioni a chi pensa e scrive, ed hanno un nuovo eccitamento nell'invidia del principe, che vuole essere primo di tutti in ogni cosa, e, se rimette in onore Cremuzio Cordo e T. Labieno e Cassio Severo, tenta di distruggere le opere di Livio e di Virgilio, e pensa anche di abolire i poemi di Omero per non esser da meno di Platone che lo bandi dalla sua Repubblica 5. Espertissimo nel latino e nel greco, e facile parlatore 6, rispondeva improvvisamente agli oratori, e ferocemente sdegnavasi quando altri lo superasse: e Seneca appena scampò da morte per l'invidia, che gli destò colla sua eloquenza: e Domizio Afro, oratore celeberrimo, non si salvò, se non ammirando l'orazione che Caligola disse contro di lui 7. Ordinò gareggiamenti di eloquenza greca e latina, costringendo i vinti a premiare i vincitori, e quelli che fossero più dispiaciuti obbligò a cancellare colla lingua lo scritto, se non volevano esser battuti o gettati nel fiume 8. Bandi un retore

<sup>1</sup> Seneca, Suasor., 2.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dione Cassio, LVII, 20; Tacito, Ann., VI, 39; Svetonio, Tib., 61.

<sup>3</sup> Tacito, Ann., VI, 29; Dione Cassio, LVIII, 24.

<sup>4</sup> Tacito, Ann., VI, 31-35; Svetonio, Tib., 61; Seneca, Consol. ad Marc., 1; Dione Cassio, LVII, 24.

<sup>5</sup> Svetonio, Calig., 31.

<sup>6</sup> Tacito, Ann., XIII, 3; Dione, Excerpt. Vatic., in Mai, Scriptor. vett. nova collectio, tom. II, pag. 551; Svetonio, Calig., 53.

<sup>7</sup> Svetonio, Calig., 53; Dione Cassio, LIX, 19.

<sup>8</sup> Svetonio, Calig., 20.

per avere, ad esercizio dell'arte sua, declamato contro i tiranni; uccise il filosofo Giulio Cano<sup>2</sup>, e Lentulo Getulico proconsole per dieci anni in Germania e scrittore di storie e di poesie<sup>3</sup>. Giulio Grecino, padre di Agricola, chiaro oratore e filosofo e scrittore di agricol-



Claudio storico dell' Etruria (Garrucci, Museo Lateranense).

tura, si guadagnò per queste virtù l'ira del principe, e, perchè non volle accusare M. Silano, fu ucciso 4.

Claudio, che da giovinetto aveva atteso sotto la scorta

<sup>1</sup> Dione Cassio, LIX. 20; Giovenale, VII, 201.

<sup>2</sup> Seneca, De tranqui'lit. animi, 11.

<sup>3</sup> Svetonio, Calig., S; Dione Cassio, IIV. . ; Plin'o, E ict . V, 3; Marginle, I, r f

I Tacito, Agric., 1; Colem Ha, I, 1, 1, 11, 2  $\circ$  . Cz.; 1 mm, NIV, I, e XVI, 0 ; Seneca, De Benef., II, 21; Epist., 29

di Livio agli studi storici componendo opere in greco e in latino, e poscia ebbe forse l'onore di un monumento dalle città etrusche per la sua storia di Etruria (a), portò l'erudizione e la pedanteria d'antiquario sul trono, e mentre le mogli e i liberti gli empivano la casa d'intrighi e di turpitudini, era tutto nelle cure dell'alfabeto, nello scriver decreti, nel dissertare di cose antiche 1. Pure questo erudito, chiamato parlatore elegante 2, passò alla posterità col nome di stupido, nè ci resta cosa che possa dirci in che egli giovasse alle lettere. I frammenti che ci rimangono degli atti pubblici del suo tempo conservano le lettere trovate da lui, notano le visite ricevute da Agrippina, e parlano della fenice portata a Roma ed esposta nel comizio per ordine dell'imperatore 3.

Andarono celebri la mania di Nerone per le gare oratorie e poetiche, e le sue fatiche di citaredo, e i plausi e le corone che ne ebbe a Roma e sulle scene d'Italia e di Grecia Seneca gli compose le orazioni da recitare ai soldati e al Senato 4: poetuzzi radunati in palazzo gli facevano o gli racconciavano i versi: ed egli fieramente invidioso ai poeti migliori era di continuo occupato a empire le carte, a fare ammirare fra le stragi e gl' incendi la sua voce e il suo ingegno di artista 5. Si ricordano suoi versi sulle cose troiane 6, cantici e versi la-

<sup>(</sup>a) Vedi sopra, vol. I, pag. 125, n. (a), gli argomenti addotti a far credere che la statua mutilata, di cui qui diamo il disegno, fosse posta sul monumento cretto nel centro della città di Cere in onore di Claudio istoriografo dalle dodici città principali di Etruria.

<sup>1</sup> Tacito, Ann., XI, 13, II e 21; Quintiliano, I, 7, 26; Svetonio, Claud., 3, 10-12.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Tacito, Ann., XIII, 3. Conf. Svetonio, Claud., 10.

<sup>3</sup> Plinio, X, 2; Solino, XXXIII, 11; Dione Cassio. LX, 33; Le Clerc, Des journaux chez les Romains, pag. 391; Renssen, Disputatio de diurnis aliisque Romanorum actis pag. 27 e 31, Groningae 1856.

<sup>4</sup> Tacito, Ann., XIII, 3; Dione Cassio, LXI, 3. 5 Tacito, Ann., XIV, 16; Svetonio, Ner., 52.

<sup>6</sup> Giovenale, VIII, 221; Dione Cassio, LXII, 20; Servio, Georg , III, 36; Aen., V, 370.

scivi e satirici 1, versi da cantar sulla scena 2, versi per celebrare i capelli della sua moglie Poppea 3, ed è detto che meditava un enorme poema sui fatti di Roma (°). Dopo cena si tratteneva anche a sentir disputare i filosofi, ma i severi cultori della sapienza che Agrippina gli aveva insegnato a temere come nemici a chi regna furono da lui imprigionati o banditi 4: e chi fra tante crudeltà sentiva il bisogno di vivere tra i libri davasi agli innocenti studi grammaticali 5.

Sotto questi feroci tiranni vi sono scrittori che usano la parola a divinizzare Tiberio, salute della patria, e ad esaltare Seiano 6, e poi con crescente impudenza di lodi si volgono a Domiziano censore santissimo, modello compiuto di ogni virtù, trionfatore su tutti per valore di armi e per gloria poetica 7: ma altri ricordano e vituperano le sue scelleraggini e la sua codardia, i libri bruciati, gli autori uccisi, i filosofi cacciati ripetutamente d'Italia, e con parole di compianto e di sdegno vendicano le vittime del calvo Nerone 8, come quelle di Nerone citaredo, e dell'osceno vecchio di Capri 9.

(a) Giudicavasi che quel poema avrebbe dovuto avere non meno di quattrocento libri, e poichè il filosofo Anneo Cornuto disse che niuno lo avrebbe letto a causa della soverchia lunghezza, Nerone lo fece esiliare. Dione Cassio, LXII, 29.

<sup>1</sup> Svetonio, Vitell., 11, e Domit., 1; Tacito, Ann., XV, 49; Plinio, Epist., V, 9; Marziale, VIII, 7, IX, 26.

<sup>2</sup> Svetonio, Ner., 38; Dione Cassio, LXI, 20, LXII, IS; Giovenale, VIII, 220-221; Fi-Iostrato, Apollonio Tianeo, IV, 39

<sup>6 3</sup> Plinio, Hist. Nat., XXXVII, 12.

<sup>4</sup> Tacito, Ann., XIV, 16; Svetonio, Nev., 30 e 52. Vedi sopra a pag. 408-412.

<sup>5</sup> Plinio, Epist., III, 5.

<sup>6</sup> Valerio Massimo, Praef., e V, 5, 3; Velleio Patercolo, II, 91, 101, 127, ecc.

<sup>7</sup> Quintiliano, Instit. Orat., IV, proem. 3-1, c X, 1, 91; Silio Italico, III, 607 e segg ; XIV, 686-688; Valerio Flacco, Aryonaut., I, 12-14; Stazio, Achill., I, 11, 19; Silv., IV. 1, 95-96, ecc., ecc.

S Tacito, Agric., 2; Plinio, Epist., III, II · Paneg., 47; Giovenale, IV, 37; Gellio, XV. 11; S. Girolamo, Euseb. Chron., ann. 80 e 95.

<sup>9</sup> Fannio, in Plinio, Epist , V, T; Tacito, Ann , VI, 1 e 6; Svetonio, Tib. , 45 e 79 Giovenale, I. 155-156.

I primi tempi dell'Impero sono il secolo d'oro della declamazione e della rettorica. Non potendosi più parlare in pubblico, si declama nelle scuole e nelle accademie e ciò che prima era stato esercizio preparatorio all'eloquenza del Fôro, diviene ora vano studio di stranezze, fatica senza scopo, e perdita di tempo e d'ingegno. Si declama non per vincere una causa in giudizio, ma per far mostra d'ingegno, e aver plausi da chi si diletta di tali prove. Si discute in senso contrario sopra finzioni con sfoggio di argomenti, di divisioni, di descrizioni, di entimemi, di colori, di sottigliezze sofistiche, di sentenze, sulle ricchezze, sulla fortuna, sui vizi del secolo 1. Le scuole risuonano di pirati incatenati alle rive, di tiranui ordinanti ai figli di uccidere il padre, di sepolcri incantati, di mesciuti velcni, di cadaveri mangiati, di rapimenti di donne, di mariti malvagi. False idee, false cause, false persone, falsi argomenti, parole ampollose, discorsi faticosi, artificiosi, affettati di uomini arroganti che dispregiano Cicerone e Demostene, e si tengono più facondi di essi. L'eloquenza, già signora di tutte le arti, ora è imprigionata in pochi concetti e in brevi sentenze, si nutre di chiacchiere, si adorna da meretrice, si veste della feccia del favellare comune, e si impara come uno dei più sordidi artificii. Questi uccide colle grida i tiranni, quegli insegna a rimproverare l'ambizione di Silla e di Annibale, e si annoia fieramente nel ripetere ogni giorno le pedanterie e le insulsaggini, che rendono stolti i discepoli, e guastano la ragione e l'arte della parola? Altri deliberano se possa tagliarsi l'istmo di Corinto, asciugar la palude Pontina, fare il porto di Ostia: Iodano o vituperano uomini illustri; lodano il sonno, il fumo e la morte; mostrano vere le favole, false le storie; difendono

<sup>1</sup> Seneca, Controv., I, praef.; II, praef.; IV, praef.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Tacito, Dialog. de Oratt., 72 e 35; Petronio, Satyric, 1-2; Ciovenale, Sat., I, 15-17, VII, 154-177, X, 167.

una parte e poscia la impugnano, invertendo i ragionamenti propri e degli avversari, e sfoggiando tutte le arguzie della rettorica, e tutti gli argomenti dei bindoli. Anche la declamazione ha le sue feste, come le ebbe già la grande eloquenza. In certi giorni declamano maestri e discepoli: i più valenti si sfidano, e in una medesima scuola dàuno spettacolo agli invitati, che applaudono ai gesti, alle modulazioni sceniche, alle ben suonanti sentenze, ai ben cadenti periodi (°).

Seneca, padre del filosofo, stato retore in sua gioventi, fu da vecchio lo storico e il critico di questi declamatori, che aveva conosciuti nella più parte. Egli, usando della sua portentosa memoria, che davagli modo a ripetere fino a duemila parole nell'ordine in cui le avesse ascoltate <sup>1</sup>, raccolse, a petizione dei figli, le aringhe di più di cento autori dell'età sua, le ordinò per materie, notò loro pregi e difetti, fece i ritratti dei retori che popolavano le scuole, e poi confessò di sentire tedio e vergogna di attendere a questi studi non serii (b). Sentiva che nelle arguzie e nelle affettazioni dei retori si corrompeva il gusto e la lingua, e in questo, come nel lusso e nell'ignavia dei giovani, trovò le ragioni del morire della eloquenza <sup>2</sup>.

<sup>(</sup>a) Seneca, Controc., I, 3 e 7, II, 9 e 14, ecc. Sui declamatori e sui vetori, corruttori dell'eloquenza, scrisse di proposito A. Chassang. De corrupta post Ciceronem a declamatoribus eloquentia, Paris 1852. Vedi anche Van der Kloes. De praeceptoribus in rhetorum scholis apud Romanos, Traiecti ad Rhenum 1840; Wittich, De rhetoribus latinis eorumque scholis. Eisenach 1853; Bonell, De mutata sub primis Caesaribus eloquentiae romanae conditione, imprimis de rhetorum scholis, commentatio historica, Berlin 1836; conf. Graff, De Romanorum landationibus, Dorpati 1862, pag. 63.

<sup>(</sup>b) Iam res tacdio est .... iam pudet quod tandem non seriam rem agam. Scholastica studia leviter tractata delectant; contrectata et propius admo a, fastidio sunt. Controc.. V. praef.

<sup>1</sup> Contror , 1. pracf.

<sup>2</sup> Contror . 1, pract

Petronio, ricordando e riprovando le ampollosità e i falsi ornamenti, posti in luogo delle naturali bellezze, assegna più cause alla corruzione: i retori costretti a impazzire coi pazzi e a dire ciò che volevano gli scolari, per non veder deserte le scuole; e anche i parenti smaniosi di spingere innanzi i figliuoli, e non curanti di farli convenientemente istruire (a). Altri attribuì gran parte del male al filosofo Seneca, che andava quasi solo per le mani dei giovani, e, ricco di molte e grandi virtù, era anteposto ai migliori pei dolci vizi di cui abbondava 1. Invano si istituirono cattedre con grossi stipendii di centomila sesterzi e si elevarono agli onori equestri, senatorii, e consolari i maestri 2. Il male venuto da più profonde cagioni non poteva esser guarito dai precetti dei retori che molto insegnarono e scrissero. Tra costoro stette primo M. Fabio Quintiliano, nativo di Calagurri (Calahorra) nella Spagna Citeriore, condotto a Roma da Galba 3; figlio di padre declamatore, e dapprima declamatore egli stesso e oratore giudiziario 1, poi pubblico maestro con lauto stipendio per 20 anni 5, e da ultimo, nel riposo, scrittore dei dodici libri dell'Istiluzione oratoria che giunsero a noi come uno dei migliori trattati degli antichi sull'arte della parola. Uomo di dottrina e di gusto, e critico acuto pose ogni studio a risanare l'eloquenza corrotta, la richiamò ai severi principii, rimesse in onore i grandi modelli, istruì i maestri, insegnò a stu-

<sup>(</sup>a) Petronio. Satyric., 1. Egli, a proposito delle strane e sconce cose insegnate dai retori, dice che i giovani qui inter hace nutriuntur non magis sapere possunt, quam bene olere, qui in culina habitant.

<sup>1</sup> Quintiliano, X; 1, 125-131

<sup>2</sup> Svetonio, Vespas., IN; Seneca, Controv., II, praef; Giovenale, VII, 197; Filostrato, Sofisti, I, 22, II, 32; Capitolino, Anton. Pio, 11.

<sup>3</sup> S. Girolamo, Euseb. Chron., ann. 66 e SS di Cr.; Ausonio, Profess, Burdig., 1, 7, 4 Quintiliano, Instit. Orat., IV, 1, 19, IV, 2, 86, VII, 2, 5, e, 23, IV, 2, 73, 11, VI, 6

<sup>4</sup> Quintiliano, Instit. Orat., IV, 1, 19, IV, 2, 86, VII, 2, 5 e 23, IX, 2, 73 II, X1, 2, 39; Giovenale, VI, 280.

Quintiliano, Instit Orat., I, proem 1.

diare, a comporre, mostrò le vie per giungere all'eccellenza dell'arte, disse dell'indole, della virtù e dei costumi richiesti nel buon oratore (a). Col vecchio Catone ripetè che l'oratore è un galantuomo perito nel ben parlare 1, ed ebbe su ciò alti e nobili pensieri da cui discorda crudamente il linguaggio che parlò a Domiziano. Questi lo insignì degli onori consolari, e lo incaricò d'istruirgli i nipoti 2: ed egli, di animo retto nel resto, esaltò bruttamente l'ingegno sovrano, l'eloquenza e la santità del tiranno 3, con menzogna sconcissima che serviva a condurre i discenti per le fangose vie dei servitori di corte, non a moralizzare l'arte, nè a confermare la definizione del buon oratore.

Anche Plinio il Vecchio aveva scritto sull'eloquenza, sforzandosi di educare l'oratore sino dalle fasce e di renderlo perfetto 4. E il suo nipote, Plinio il Giovane, discepolo di Quintiliano, studiò l'arte con grande amore, dètte regole ai giovani 5, difese molte cause famose, e fu lodato come oratore di primo ordine: ma ciò che resta di lui non risponde a quelle lodi superlative, e mostra sempre più come fosse disperato il male. Una prova novella del cadere della eloquenza è data da lui stesso nel suo famoso Panegirico a Traiano, pieno a sazietà di turgidezze, di rotte sentenze, di arguzie, di esagerazioni, e della affettata ricerca di tutto ciò che non è naturale.

<sup>(</sup>a) Per la vita e per le dottrine di lui vedi Driesen, De M. Fabii Quintiliani vita, Cliviis 1845; Pilz. Quintilianus, ein Lehrecleben aus der Roem. Kaiserzeit, Leipzig 1863; Babucke. De Quintiliani doctrina et studiis, capita duo, Regim. Prussorum, 1866.

<sup>1</sup> Instit. Ocat., XII, 1, 1 Cont. II, 15. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Giovenale, VII, 197; Ausonio, Gratiar, actio, ed. Bipont, p. 290; Quintiliano, IV, proem. 2

<sup>3</sup> Instit. Orat , IV, procen. 3-1, e N, 1, 91. Conf Svetonio, Domit. 22, e Giovenale, II, 29-33.

<sup>4</sup> I linio, Epist , III, 5.

<sup>7</sup> Plinio, Epist , VI, 29, VII, 9.

Del suo lodato che non frequentò le scuole dei retori sappiamo che ebbe naturale facondia, e in più incontri si vede che la sua eloquenza fece mirabili effetti. Se nelle faccende civili usò più volte la parola degli altri, nei campi parlava spesso alle legioni, e coi suoi detti



Allocuzione di Traiano ai soldati (Bartoli, Colonna Traiana, tav. 8, Froehner, 36)

convertì in croi i soldati, gli fece pazienti delle lunghe fatiche e gli condusse alle vittorie sui Germani, sui Daci e sui Parti. Sebbene non dotto, ristorò colla libertà tutti gli studi quasi spenti dalla tirannide: e in quel rivivere di ogni buona speranza molto si parlò e molto si scrisse 2, ed ebbero fama parecchi oratori e avvocati, tra i

<sup>1</sup> Dione Cassio, LXVIII, 7; Giuliano, I Cesari, 25. Conf. Frontone, Epist. ad L. Ver., I, p. 181, ed. Mai, Romae 1823.

<sup>2</sup> Plinio, Paneg., 47; Epist., I, 13. III, 18, IN, 13; Giovenale, VII, 1 e sega.; Hulleman, Orotio de literarum, praesertim latinarum, apud Romanos studiis, Nerva Traiano imperatore. Lugluni Batavorum 1858

quali in appresso è detto principe della eloquenza! Marco Cornelio Frontone, numida, cominciato a fiorire sotto Adriano, e maestro poscia di Marco Aurelio, che lo ricompensò di nobile affetto e delle dignità di senatore e di console, e dell'onore di una statua in senato. Era uomo di dolci e puri costumi, di animo retto, di cuore nobile, ricco d'ingegno e di elegante dottrina. Oltre i principi educò molti giovani nell'arte della parola, e dètte principio a una nuova scuola, i cui seguaci in appresso si chiamarono Frontoniani<sup>2</sup>. Dotto delle arti e delle ambagi del Fòro difese clienti ed amici, e cittadini e città, fu accusatore veemente, lodò ampiamente gli imperatori e tutta la imperiale famiglia. Gli antichi ne celebrano il gusto squisito, e la pura e graziosa favella: vantarono le sue virtù di grande oratore, e vi fu anche chi lo pose alla pari con Cicerone (a). E grandissime lodi gli dètte Angelo Mai, che all'età nostra ne dissotterrò molte lettere e più frammenti della sna eloquenza (b). Ma questi stessi frammenti, non rispon-

<sup>(</sup>a) Eumenio nel Panegirico di Costanzo, cap. 14, lo chiama eloquentiae romanae non secundum, sed alterum decus.

<sup>(</sup>b) Vedi il dotto commentario, De vita et scriptis M. Frontonis premesso ai suddetti frammenti, stampati per la prima volta a Milano nel 1815. Uno scritto più recente lo giudica con termini lontani dalla lode pindarica, come dalla acerba censura, e dopo averne narrate le vicende, le qualità dell'animo, e i pregi e difetti come avvocato, come accusatore, come panegirista, storico, scrittore di epistole, precettore, e grammatico e retore, conclude chiamandolo virum optimum dicendi longe non imperitum. Philibert-Soupè, De Frontonianis reliquiis. Ambiani 1853. pag. 125. Sn Frontone, sulle sue lettere e sui frammenti vedi anche Daunon in Journal des Savants, 1816, pag. 27-35: Roth, Bemerchungen neber die Schriften des M. Corn. Fronto, und neber das Zeitalter der Antonine, Nürnberg 1817, e Il Racoglitore, Milano 1820, tom. IX, pag. 86, e segg.; Zannoni, nell'Antologia di Firenze, 1825, vol. 17 a pag. 101-125: Boissier, La jeunesse de Marc-Aucèle et les lettres de Fronton, in Revu des deux mondes, 1 avril, 1868, pag. 671-698.

<sup>.1</sup> Dione Cassio, LXIX, 18.

<sup>2</sup> Sidonio Apollinare, Epist., I, 1.

denti alla sua antica fama oratoria, ci apprendono come egli, più che grande oratore, fosse un retore che insegnava a declamare in lode del sonno e del fumo, della polvere, della negligenza i: e ad andare a caccia di imagini singolari, di arguzie, di antitesi, di inezie e di vecchie parole; e quindi, sebbene avesse molta e scelta dottrina e ci conservasse parecchi e utili ricordi delle lettere e dell'arte antica, non vedesi come coll'opera sua potesse tornare a vita la vera e la grande eloquenza, che era perita irreparabilmente colla libertà e colle agitazioni civili 2.

Il pensiero della libertà si ritrova in tutto ciò che ha di meglio la poesia di questi tempi: qui mirano l'apologo, il poema, il dramma, la satira.

Frequenti le allusioni satiriche alle tristizie imperiali e alla tirannide sono nelle piccole favole di Fedro, nato, come egli dice, sul monte Pierio 3, ultimo degli scrittori, che con qualche affettazione e con qualche segno del gusto che cominciava a corrompersi, conservò fin sotto Claudio parecchie delle eleganze e delle grazie dei tempi migliori, e fu lodato per semplicità non triviale, per bella chiarezza, e per virtù di lingua e di stile, in quei brevi racconti, in cui adombrò la viltà e le miserie del popolo, i delatori arricchiti colle spoglie e col sangue altrui, i prepotenti ministri, e gli sconci padroni del mondo, e Tiberio e Seiano 1. E, come è naturale, gliene incolse seiagura, e andò incontro a un giudizio, in cui lo stesso Seiano faceva da accusatore, da testimone e da giudice 5.

Piene di libere e austere sentenze sono le tragedie, dette di Seneca, e che sembrano potersi, almeno in parte,

<sup>1</sup> Vedi Epist., pag. 188, 361 e segg., 369 e segg., della prima edizione del Mai

<sup>2</sup> Tacito, Dialog de Oratt., 36, 37, ecc.

<sup>3</sup> Lib. III, Prolog. vers. 17.

<sup>4</sup> Vedi fra gli altri lu ghi, Fab., I, 2, 6, 15, II, 7, V, I, ecc

Dib. III, prolog. Per ogni particolarità vedi Nisard, Phèdre ou la transition, in Etudes sur les Poètes latins de la décadence, Paris 1831, vol. 1, pag. 201-262

attribuire al filosofo, massime per la grande rassomiglianza di sentimenti e di idee, che vi è tra queste declamazioni in versi e gli altri scritti di lui. La tragedia vera, che ha il suo principio vitale nella libertà, non poteva fiorire regnante Nerone: pure anehe allora si fecero tragedie, ma destinate a leggersi in radunanze di amici, non a comparire sulla scena. Mancano affatto di arte drammatiea, di verità di caratteri, di condotta, d'azione, snaturano i personaggi del dramma greco, da cui prendono gli argomenti (a); sono piene di passioni violente, di descrizioni e declamazioni pompose, di gonfiezze, di antitesi. Ma hanno bei versi e nobili sentimenti, espressi talora con forza e splendore; riflettono tutte le idee stoiche dei tempi di Seneca, descrivono energicamente i vizi e le crudeltà, ritraggono la virtù in nobili e maestosi sembianti, e la fanno amare, ammirare e cercare anche nella oppressione. Non so se sia vero, come altri pensò, che l'autore avesse in animo di dipinger Nerone nei personaggi di Ercole Furioso, di Atreo, e di Egisto assassinante Agamennone, ma è certo che dappertutto ispirano odio per gli oppressori, e pietà per gli oppressi. Come Seneea, a malgrado dei suoi molti difetti, si leva

(a) Per la paternità, per la critica e pel carattere di queste tragedie, e pei confronti colle opere greche da cui furono tratte vedi Nisard, Les tragédies dites de Sénèque ou la tragédie en manuscrit, in Études sur les poètes latins, vol. I. pag. 59-198; Klotzsch, De Annaeo Seneca uno tragoediarum quae supersunt auctore, Wittenberg 1802; Richter, De Seneca tragoediarum auctore, Naumburg 1862; Boissier, Les tragédies de Sénèque ont-elles été représentées? Paris 1861; Widal, Études sur trois tragédies de Sénèque (Troiane, lppolito, Medea) imitées d'Euripide. Paris 1854; Swahn, De Hippolyto Senecae fabula, Holm 1857; Köhler, Senecae tragoedia quae Oedipus inscribitur cum Sophoclis Oedipo Rege comparata, Neuss 1865; Braun, Der Oedipus des Seneca in seinen Bezichungen zu den gleichnamigen Stücken des Sophocles und Euripides und zu Statius Thebais, in Rhein, Museum, 1867, vol. XXII. pag. 245-275.

per ingegno singolare su tutti gli scrittori dell'età sua, così il più splendido di tutti i poeti sotto Nerone è M. Anneo Lucano, anch' egli spagnuolo d'origine, nato nipote di Seneca a Cordova, portato a Roma nell'età di otto mesi, istruito dai più insigni maestri, tra i quali si conta Anneo Cornuto, educato in grazia del zio alla corte, poi per due anni agli studi d'Atene, e al suo ritorno fatto questore prima del tempo legale, e ammesso fra gli amiei del principe: e qui egli gareggia con lui nell'arte poetiea, lo eelebra nel teatro di Pompeo con suoi versi premiati di una eorona: e da ultimo cade in disgrazia, patisce persecuzione o pel suo troppo vantarsi, o più veramente per l'invidia dell'imperatore poeta fanatico, e si mette nella eongiura di Pisone nella quale finisee dopo avere in breve vita (792-818 di R.; 39-65 di Cr.) dati molti saggi in verso e in prosa del suo fervido ingegno (a).

A Nerone celebrato nei concorsi accademici fece poi nella Farsalia encomii così fuori di modo che molti nei tempi passati e alcuni anche all'età nostra i, tennero come ironic quelle sguaiate e sconce parole per liberare il poeta da una grande turpitudine, e per meglio com-

(4) Tacito, Ann., XV, 19, 56, 57, 70, XVI, 17; Stavio, Silv., II, 7; Marziale, VII, 21-23, X, 64.

Vi sono due vite antiche di Iui, una breve e monca, e poco favorevole al poeta, attribuita a Svetonio: l'altra prolissa, intera e a lui favorevole, forse scritta dal grammatico Vacca che ne commentò le opere nel secolo sesto. Per esse vedi Weber. Vitae Lucani collectae, Marburgi Cattorum 1856, e Reisferscheid, Svetoni practer Caesarum libros reliquiae, pag 50-52 e 76-79, Lipsiae, 1860. Del Weber vedi anche Lucani vita per annos digesta. Marburgi 1857-1858, e De suprema Lucani voce, Marburgi 1857. Vedi pure Genthe, De M. Ann. Lucani vita et scriptis, Berolini 1859; e sulle opere minori. Unger, Quaestio de Lucani Heliacis, Friedland 1858, e De Lucani carminum reliquiis, Friedland 1860.

<sup>1</sup> Vedi Matteo Ardizzone, Il primo libro della Farsalia di Marco Anneo Lucano tradotto. Palermo 1871, pagine 61 e segg.

prendere i sentimenti di libertà da cui è governato il poema, perchè altrimenti non è possibile accordare col resto i versi in cui egli superando stranamente tutte le adulazioni dei poeti imperiali dice che gli orrori delle guerre civili furono comportabili e non lamentabili, per avere aperta la via alla dolce signoria di Nerone 4.

Altri, all'incontro, negò l'ironia, stimando che Lucano lodasse sinceramente Nerone, quando al cominciare del suo impero si comportava da uomo onesto e da principe giusto; e che poscia, quando divenne feroce e turpe tiranno, il poeta, perseguitato da lui, mutò idee e propositi, e dètte ai suoi versi un nuovo e contrario indirizzo. Quindi i vituperii detti contro la casa imperiale nella continuazione del poema: quindi le lodi superlative a Pompeo, come difensore e martire della libertà: quindi l'odio implacabile a Cesare, fondatore della tirannide: lodi e odio che non si trovano nei primi libri, scritti nel tempo, in cui accarezzato e fatto questore da Nerone scriveva con altro intendimento delle guerre civili 2. Ma contro tutto ciò vuolsi notare che sostanzialmente il concetto politico dei primi libri non differisce da quello dei successivi nei quali solamente si manifesta più apertamente e con violenza eccessiva (a), e che quindi neppure da questo hanno spiegazione le enormi lodi date a Nerone.

Comunque sia, quest' opera per le idee e pei giudizi, come per lo stile e per la composizione poetica, fu esaltata con encomii eccessivi, e avvilita con censure acerbissime. Tacito ricorda Lucano con Orazio e Virgilio tra quelli che potevano fornire ornamenti all'eloquenza:

<sup>(4)</sup> Fra le altre cose nei primi libri è chiara la sua predilezione per Pruto, per Catone e Pompeo (II, 234 e segg., 453 e segg., 519 e segg., 732 e segg.) e la sua avversione per Cesare. Vedi Teuffel, Gesch. der rem. Litterat., 286, 6.

<sup>1</sup> Pharsal., I, 33-66. Conf. Virgilio, Georg., I, 498.

<sup>2</sup> Veli Preime, De Lucani Pharsalia, Marburgi Cattorum 1859, pag. 12 e segg.

Marziale lo chiama gloria del romano Elicona, e Stazio lo antepone a Ennio, a Lucrezio e ad Ovidio <sup>1</sup>. Poscia da alcuni la Farsalia fu paragonata all'Iliade e all'Eneide <sup>2</sup>: altri affermarono che Lucano non è poeta (a), che non canta, ma latra <sup>3</sup> e declama a modo di gazzettiere <sup>4</sup>: e Petronio, che gli nega la qualità di poeta epico, forse contro di lui scrisse i versi che ci rimangono sulla guerra civile <sup>5</sup>.

Lucano aveva alto e nobile ingegno, ma guasto dal cattivo gusto dominante nelle scuole dei retori, e dalla educazione avuta fra le lordure di corte. Quindi dà spesso in gonfiezze di espressioni e di imagini, in frasi sforzate per amore di peregrinità; declama, è soverchio nelle descrizioni, cerca le arguzie e i falsi splendori, e in uno stile spesso nervoso, ma senza elegante armonia, ha pezzi che non sono scritti nè in prosa nè in verso. Invano gli chiederesti l'arte sovrana, che narra con solenne semplicità i grandi fatti, che mirabilmente gli aggruppa, e tutto fa cospirare all'azione principale, e allo svolgi-

(3) Quintiliano, X, 1. 91; Servio. Ad Aen., I. 382. Marziale (XIV. 194) facendo parlare Lucano, a quelli che dicono non esser egli poeta risponde che il suo libraio è di contraria opinione: Sunt quidam, qui me dicunt non esse poetam; Sed qui me vendit bibliopola putat. Per Lucano considerato sotto il rispetto dell'arte, oltre ai critici già citati vedi Nisard che a lui dedica tutto il secondo volume (di pag. 454) dei suoi Poètes latins de la décadence; Leloup, De poesi epica et de Pharsalia Lucani, Trier 1827; Charpentier. Étude sur la Pharsale, premesso a una ristampa della traduzione del Marmontel, Paris 1865; Ardizzone, Prefazione, loc. cit.; Girard. Un poète républicain sous Neron, in Revue des deux mondes, 15 juillet 1875, p. 423-444.

<sup>1</sup> Tacito, Dialog. de Oratt., 20; Marziale, X, 61; Stazio, Sil., II, 7, 75-78.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Preime, loc. cit., pag. 6, e Meusel e Euerger, Disputatio de Lucani Pha salia, Halae 1767, pag. 2, e segg.

<sup>3</sup> G. Cesare Scaligero, Hypercritic., cap. 6.

<sup>4</sup> Voltaire, Essai sur la poèsie èpique, chap. 1.

<sup>5</sup> Petronio, S.u., 118. Vedi Moessler, Commentatio de Petronii poemate le hello civili. Vratislaviae 1812, e dello stesso, Quaestionum Petronianarum specimen, quo poema de bello civili cum Pharsalia Lucani comparatur, llirschberg 1877.

mento di essa. Egli manca spesso d'invenzione poetica, non cura di unità, e, contento di seguire passo passo gli annali, si diffonde a descrivere, e fa non poema, ma storia (a). Ecco in breve l'ordine della sua narrazione poetica, che si apre coll'imprecare alle guerre civili, di cui sono toccate le principali cagioni. Dapprima ritrae l'indole di Pompeo e di Cesare, e quindi vediamo questo al passaggio del Rubicone, non ritenuto dall'imagine della patria, invadente Rimini, ove giunge a lui Curione con gli altri tribuni fuggiti da Roma, che lo eccitano ad affrettare l'impresa. A queste novelle, lutto e spavento di Roma contristata da orrendi presagi. Fra le querele dei soldati, e il pianto delle donne e dei vecchi, Bruto animoso si reca dal severo Catone, e lo conforta a difendere la libertà minacciata. Pompeo fugge coi Padri; e Cesare, cui le città apron le porte, vince a Corsinio, e caccia il Magno da Brindisi, e poi vola a Roma, e rapisce il pubblico erario, vanamente difeso dal tribuno Metello, e ripassa le Alpi e corre sotto Marsilia, rimasta fedele a parte pompeiana: e qui il poeta è lunghissimo nel descrivere assedio e battaglie e vittorie. A queste

<sup>(</sup>a) Di ciò fu rimproverato anche dai contemporanei. Vedi Petronio. Satyric., cap. 118. Recentemente fu confrontato cogli storici, e specialmente con Cesare, di cui segui i Commentarii, e fu mostrato che tenendo dietro, a modo degli annalisti, alla ragione delle cose e dei tempi, in elcuni fatti fu narratore fedele, e ottimamente espose le cause private e pubbliche della guerra civile, ma più spesso per amore o per odio di parte adulterò la storia. affermò cose false, vesti il vero di finti colori, tacque le cose disonorevoli ai Pompeiani, e quelle che facevano onore a Cesare e ai suoi, e col fare ingiuria alla verità nocque al poema. Vedi Mandon, Quacnam Lucano fides sit adhibenda? Monspelii 1858; Kortüm, Geschtl. Forschungen. Leipzig und Heidelberg 1863; Creizenach, Die Aeneis, dic 4 Eclogue und die Pharsalia, Frankfurt a M. 1864; Schaubach, Lucan's Pharsalia und ihr Verhältniss zur Geschichte, Meiaingen, 1869; Baier, De Livio Lucani in carmine de bello civili auctore, Suidniciae (Schweidnitz) 1874: Girard, loc. cit., pag. 432-443.

succedono le imprese contro Afranio e Petreio nella Spagna, con diffuse descrizioni delle pioggie, delle inondazioni e della fame, che alla fine dà vittoria al vincitore delle Gallie; pel quale sinistramente procedono le cose in Illiria, ove Vulteio, fatto prigione dai Pompeiani, induce i suoi ad uccidersi di propria mano, mentre anche Curione è vinto con grande strage da Giuba nell'Affrica, a proposito della quale è raccontata la storia di Anteo. Intanto in Epiro Pompeo è gridato dai Padri supremo duce; si decretano premi ai molti alleati, di cui altrove è la rassegna, e si manda a consultare l'oracolo di Delfo sull'esito della guerra. Di qui torniamo in Italia a vedere i veterani ammutinati a Piacenza, e ridotti al dovere dalla potente parola di Cesare, il quale di là torna a Roma, si fa dittatore, e muove rapido a Brindisi e all'Epiro, e ardente di venire alle mani si accampa presso al nemico. Ma la tempesta ritarda Antonio, destinato a condurre le altre truppe d'Italia, e Cesare impaziente si affida a una nave da pescatore, per andare a prendere egli stesso gli aiuti, e lotta fieramente colle onde. che lo ributtano al lido. Antonio giunge alla fine, e quindi Pompeo, vedendo che non si possono scampare i rischi di campale battaglia, manda con misera fuga in salvo la moglie Cornelia a Lesbo, e si apparecchia alla pugna. Si appressa il momento delle ultime prove. Pompeo è accampato sopra Durazzo: Cesare lo cinge di mura nel campo: a una parte dà travaglio la fame, all'altra la sete: prove ammirande nei due campi, e solenni soprattutte quelle di Sceva, che lungamente sparge la morte tra i Pompeiani. Vincitori ora questi ora quelli, e da ultimo Cesare, ridotto a mal partito, con mal consiglio è lasciato fuggire, e seguitato in Tessaglia. Il poeta coglie qui il destro a descrizioni di monti, di fiumi, di città, di genti e costumi, e narra a lungo le arti infami e i portenti delle maghe tessale, una delle

quali, la cruda Erittona, è consultata da Sesto figlio del Magno, e gli rivela con orrendi incantesimi le sorti future di Roma. Il libro settimo è tutto nella scellerata battaglia farsalica, annunziata da feri augurii, affrettata dall'eloquenza di Cicerone, che a nome del Senato stringe Pompeo a romper gli indugi, e da ultimo combattuta con sacrilego furore. Immensa è la strage. Avvi il pianto dei cadaveri, cui è negata la sepoltura: orde infinite di belve accorrono a pascersi del sangue civile, sparso nella maledetta campagna ove si decidono le sorti di Roma e del mondo, colla morte della libertà, col trionfo di un uomo, e col servaggio di tutte le generazioni future. Nell'ottavo abbiamo la fuga di Pompeo a Lesbo, e le ambasce e i lamenti di Cornelia, e la commozione di Mitilene all'inusitato spettacolo. Poi re e senatori raggiungono il duce: si disputa lungamente sul partito da prendere. Pompeo vuole ricovrarsi tra i Parti: gli altri avvisano che cerchi asilo in Egitto, ed egli veleggia alla volta del Nilo. Là, avuta contezza di questa fuga, si tiene consiglio di satrapi, e il re Tolomeo, seguendo l'avviso di chi gli dice, non dovere i re serbar fede a chi è in ira alla fortuna, ordina l'assassinio dell'ospite: e quindi la scellerata uccisione del Magno, le disperate grida della moglie, e il povero rogo, e l'umile sepolero di poche arene e di un sasso. Il nono libro, apertosi coll'apoteosi di Pompeo, ha i pianti e le querele di Cornelia e dei figli, e l'elogio funebre detto nel duolo universale del campo da Catone, che, raccolti a Corcira gli avanzi della rotta farsalica, li conduce a rinnovar la guerra sui lidi affricani. E qui il poeta più che mai condiscende al suo piacere di descrivere. Giardini delle Esperidi, Giove Ammone, Medusa, tempeste di arene. Sirti, serpenti d'ogni generazione, che uccidono in vari modi i soldati; Psilli e loro magiche arti, e la sete con tutti i suoi crudi tormenti. Mentre Catone corre gli

ardenti deserti di Libia coi suoi, travagliati dagli animali, dalla terra e dal cielo, Cesare, saziato dalle stragi farsaliche, corre per l'Ellesponto in traccia del nemico fuggente, visita sulle prode Retee la tomba d'Aiace ("), ricerca con venerazione le macerie della superba Ilio,





Le tombe di Aiace e di Achille (Schliemann).

e i ricordi degli eroi a cui non fu dato salvarla, e ivi erge un'ara e sacrifica agli Dei tutelari delle Frigie rovine, pregando che lo aiutino a compiere felicemente l'impresa. Poscia, sciolte di nuovo le vele, approda all'Egitto, ove, celando l'allegrezza del cuore, sparge mentite lacrime sul teschio dell'emulo. Il decimo libro, nel quale rimane interrotto il racconto, ci presenta Cesare davanti

<sup>(\*)</sup> Phars., IX. 964 e segr. Per le tombe di Aiace e di Achille vedi Schrie nann. Atlas des antiquit's Tropennes, Leipzig 1874. pl. 177 e 178, e Choiseul-Gouther, Voyage pittoresque de la Grèce, vol. II. pag. 276, pl. 26 e 27.

alla tomba d'Alessandro, sulla quale sono istoriate rovine di città, campi distrutti, dolori e stragi di popoli, fiumi tinti di sangue: poi l'incontro del guerriero romano colla bella Cleopatra, le loro lascivie, le pratiche per riconciliarla al fratello, e il lieto connubio di essi. Quindi la festa nuziale splendidamente descritta, con le gioie del popolo alessandrino, le musiche e le pompe e i regi conviti e le mollezze e il fasto egiziano. Dopo il rumore della festa, a Cesare piglia vaghezza di sapere delle cose più singolari di Egitto, e il sacerdote Acoreo gli ragiona partitamente delle fonti e del corso del Nilo, e delle cause per cui cresce ed allaga e feconda i campi. Ma in questa si eccita la guerra dall'eunuco Fotino, consigliero della uccisione del Magno, e da Achilla, duce supremo delle armi egiziane congiuranti contro Cesare e la regia druda. Formidabile oste assedia la reggia: e Cesare scampa da pericolo estremo ardendo le navi nemiche, riparandosi all'isola di Faro, e combattendo animoso contro ogni ostacolo.

E qui si arresta rotto il racconto, in ogni parte del quale si sente la mancanza delle ultime cure, che tolgono il troppo e il vano, che temperano i primi ardimenti, che accarezzano la forma, e dànno perfezione ad ogni opera d'arte. De' suoi difetti molto fu detto, e molto può dirsi: e prima di tutto, che sbagliò prendendo a eroe del poema un uomo che, specialmente nell'ultima guerra, non fece nulla di eroico: può dirsi, che l'affetto politico non di rado lo indusse a calunniar Cesare a cui nega anche le virtù di sommo guerriero, e a declamare e a contradire alla storia: ma l'opera sua, che nel tutto non è quale si conviene a poema, nelle parti è ricca di splendidi versi, di belle descrizioni, di eloquenti arringhe, di vigorose pitture, di caratteri disegnati con felice ardimento, di nobili affetti, di forti pensieri. Ardente è in lui l'amore della libertà e della giustizia, per cui celebra il santo petto di Catone, ricoverante in sè la virtù bandita dal mondo, e pronto a offrirsi olocausto al furore degli empi ambiziosi, quantunque senta che per la patria non avvi più scampo 1. Il poeta ha culto per tutti quelli, che alle parti della cieca fortuna anteposero le ragioni dell'onesto, ed eloquentemente impreca alla rabbia civile, maggiore di ogni umana scelleratezza, e maledice ai campi, dove si combattè per un uomo, non pel diritto. A ogni tratto torna sui mali infiniti della guerra civile agognata, e seguita per avere impunità nei delitti, e per fuggire l'inopia mettendo le mani nell'altrui roba: uomini venduti per trucidar padri e fratelli; stragi di cui piansero i pii negli Elisi, ed esultò Catilina 2; e che portarono la morte di un popolo e la desolazione di Roma e d'Italia, e, più grave di tutti i mali, la servitù, tramandata anche ai tardi nipoti, innocenti del sangue fraterno versato negli scellerati campi farsalici. Egli vede la libertà fuggire spaventata dalle nostre contrade al di là del Tigri e del Reno, e lo contrista il pensiero che sia partita per sempre 3. Pure sembra confidare nella universale concordia, e la invoca, perchè salvi il mondo dalla tirannide 4, e sostiene che il diritto non può essere ucciso per forza di armi 5 da quelli che credono gli Dei non curanti del volgo, solleciti solo dei grandi, e il genere umano destinato a servizio e a benefizio di pochi 6, e si augura che la libertà torni a far ludibrio dei crudeli ladroni, che la servitù ha posti sulle are 7. Insomma, sotto l'obbrobrioso giogo dei Cesari, Lucano in mezzo a un popolo di schiavi cantò il regno delle libere leggi,

<sup>1</sup> Pharsal., II, 306-322, IX, 566-183.

<sup>2</sup> Phars d., VI, 788 e segg

<sup>3</sup> Pharsal., VII, 432, 632-646.

<sup>4</sup> Pharsal., IV, 189.

<sup>7</sup> Pharsal., V, 3).

<sup>6</sup> Pharsal., V, 310-313.

<sup>7</sup> Pharsal., X, 25.

il pensiero delle quali tenne vivo l'ardore della sua anima, e fra molte declamazioni gli dètte accenti di grande passione e di vera eloquenza, in questa *Farsalia* che egli sentì nata a vita immortale (a).

Amico a Lucano fu Aulo Persio Flacco nato di famiglia equestre a Volterra, e perito anch'egli nel fiore dell'età. Venne a Roma di 12 anni, frequentò grammatici e retori, presso i quali conobbe l'autore della Farsalia, e poi si legò di grande amicizia ad Anneo Cornuto filosofo stoico, cui fu assiduo compagno, e lo ebbe qual padre, e ne prese a regola della vita le austere dottrine. Bello è sentire con quanto affetto più tardi ringraziasse il maestro di averlo illuminato coi raggi della sapiente ragione, e nutrito di socratica dottrina, e ridotto al diritto cammino, mentre il secolo guasto tentava di travolgerlo nelle sue turpitudini: ed è pure bello a vedere, che il poeta, mentre rivela la gratitudine dell'ingenuo e candido animo in questi cari ricordi, addolcisce il suo duro eloquio, e piglia quasi abito nuovo dal gentile argomento 1. Venerò con esso gli altri uomini più lodati di integra vita, e nella pratica della severa virtù degli stoici ebbe per dieci anni a guida anche Trasea suo parente, da cui fu caramente diletto. Era un giovinetto bello d'aspetto, di dolcissimi costumi, di verginale verecondia, sobrio e pudico, pio alla madre Fulvia Sisennia, che con sollecita cura lo educò nei primi anni, alla sorella, alla zia e al venerato maestro Cornuto, al quale, morendo, fece dono dei suoi libri e di molta pecunia, che lo stoico, prendendo i libri, rese agli eredi naturali del caro discepolo. Morì a 28 anni (787-815 di R., 34-62 di C.) di malattia allo stomaco, che per avventura lo salvò dai più crudeli

<sup>1</sup> Sat., V. 30-51.

destini, riserbati ad ogni anima libera sotto Nerone, e



Persio (Righetti, Campidoglio, vol I, tav. 95).

fu sepolto all'ottavo miglio della via Appia dove aveva i suoi fondi (").

Compose versi in lode di quella Arria, che si uccise

<sup>(</sup>a) Cosi nella vita di Iui che fu attribuita a Svetonio, e nel titolo dicesi tolta dal commentario di Probo: Vita Anli Persi Flacci de comentario Probi Valerii sublata. Reifferscheid, Svetoni Tranquilli... reli quiae, pag. 72-75 e 394-398. Vedi anche de Martini, De L. Annaeo Cornuto philosopho stoico. Lugduni Batavorum 1825, pag. 38-41. e Hoitsema, Disputatio historica de P. Thrasca Paeto, Groningae 1852 pag. 32.

per incuorare il marito alla morte; ma era tardo allo scrivere, e lasciò poche cose, la più parte delle quali furono da Cornuto soppresse a scanso di guai 4. Nei 664 versi, componenti il piccolo libro di Satire che ci è rimasto, egli ispirato dall'antico Lucilio comincia col flagellare pocti, oratori, e lo stesso Nerone, e, poeta degli stoici, tratta in poesia le austere dottrine, di cui altri dissertavano nelle scuole: ed è sempre mesto, accigliato, iracondo, parco e ruvido nelle parole, e spesso contorto e oscuro per noi. Del che sono causa le qualità del suo ingegno, la ricerca della soverchia energia, la vaghezza di apparire profondo, e lo studio di porre molte idee nel più stretto spazio possibile. Pure il piccolo libro gli acquistò molta e vera gloria 2, e al suo comparire destò ammirazione, e tutti se lo rapivano (a). E anche oggi può intendersi questo entusiasmo, perchè chi abbia pazienza di studiare attentamente quel libro, tra le molte contorsioni vi trova stile nervoso, e felici espressioni, e tratti vivissimi e degni di esser mandati a memoria: e trovato il pensiero, che sta sotto l'oscuro dettato, si ammira la pura morale, i nobili sentimenti, l'odio profondo al vizio, e quell'alto amore della virtù, in cui sta tutto lo stoicismo di Persio. Egli insegna l'onestà, da lui praticata, cerca il sommo bene morale colla severità dei sapienti, ha culto per la libertà e per la ragione, satireggia fieramente i filosofi, i dissoluti che mettono il sommo bene nel ventre, gli ambiziosi, gli avari, i superstiziosi, e gli scellerati voti fatti in segreto agli altari da chi per libidine di ricchezza anela alla morte de'suoi. La religione pone soprattutto nel cuore: le ricche offerte

<sup>(</sup>a) Editum librum continuo mirari homines et diripere coeperunt. Persii vita, loc. cit.

<sup>1</sup> Persii vita, loc. cit.

<sup>2</sup> Quintiliano, X, 1, 94.

dice ingiuriosc agli Dci, quasi si credano avere i brutti costumi degli uomini, e stima che un tenuc olocausto, offerto con cuore puro e con petto caldo di generosa virtù, sia più accettevole di un gran sacrifizio, fatto con turpe coscienza. Egli ritrae malinconicamente la corruzione profonda dei tempi neroniani, e ci mostra le idee religiose, morali e politiche degli stoici, dei suoi parenti, dei suoi amici, dei suoi maestri, tutti uccisi o proscritti dalla tirannide; le idee e gli affetti di quei nobili e forti filosofi, presso i quali erasi rifugiata, come in ultimo asilo, la coscienza del genere umano. E quindi il suo libro può essere di grande aiuto alla cognizione di questi bruttissimi tempi (a).

Con ira potente e con ingegno molto più ricco i brutti costumi romani furono ritratti e satireggiati da D. Giunio Giovenale, delle cui particolari vicende sappiamo con certezza poco più di ciò che ne disse egli stesso, quantunque parecchi scrivessero di lui in antico, e molto ne abbiano disputato i moderni (\*). Visse per quanto sembra

<sup>(</sup>a) Per ciò che riguarda la filosofia stoica nelle Satire di Persio vedi Nisard, Perse ou le stoïcisme et les stoïciens, in Poètes latins. I, 201-262; Martha, Un poète stoïcien à Rome, nella Revue des deux mondes, 15 septembre 1863, pag. 291, e in Moralistes, p. 125-190; Ferraz. De stoica disciplina apud poetas romanos, Lutetiae Parisiorum 1862, pag. 107. ecc.; Knickenberg, De ratione stoica in Persii satiris apparente, Münster 1867. Vedi anche Breuker, A. Persius und seine Zeit, Mörs 1866.

<sup>(</sup>b) Per ciò che fu scritto della vita di Giovenale vedi le sette piccole biografie antiche raccolte da O. Jahn nella sua edizione delle satire eum scholiis veteribus, Berolini 1851, pag. 386-390, e Francke, Examen eriticum Iuvenalis vitae, Altona 1820, e De vita Iuvenalis quaestio altera, Dorpat 1827; Bauer, Kritische Bemerhungen ueber einige Nachrichten aus d. Leben des Iuven., Regensburg 1833, e Pinzger in Jahn Jahrbücher, 1835, vol. XIV, pag. 259-279; B. Borghesi, Intorno all'età di Giovenale in Giorn. Aread., 1847, vol. 110, pag. 185-216, e Opere, V, pag. 49-76; Sinnerberg, De temporibus vitae earminumque Iuvenalis rite con tituen-

<sup>1</sup> Sat., II, 10-75.

dai tempi di Claudio a quelli di Adriano (800-883 di R., 47-130 di C.) e finì all' età di circa 83 anni secondo alcuni a Roma, e secondo altri sulla terra d'esilio.



Veduta di Aquino (Poliorama Pittoresco, 1833, pag. 157).

Era nato nell'antica città d'Aquino ', sorta splendida e popolosa presso al luogo in cui ora sta la nuova città erede del vecchio nome, dove ancora lo ricorda un'epi-

dis, Helsingfors 1866; Teufiel, Gesch. der röm. Litterat., Leipzig 1870, pag. 664-665; Tamagni, Storia della letteratura romana continuata da Francesco d'Ovidio, Milano 1874, pag. 418-420; Vescovi, Prefazione alle satire voltate in versi italiani e annotate, Firenze 1875; Friedlaender, De Iuvenalis vitae temporibus, Königsberg 1875.

I Giovenale, Sat., III, 319. Vedi anche sopra, vol. I, p. 231.

grafe dedicatoria posta nel tempio di Cerere Elvina 1. Nella prima metà della vita frequentò per suo passatempo le scuole dei retori, e in sue declamazioni consigliò, come egli dice, a Silla di tornare a vita privata per dormire sonni tranquilli 2. Nella citata iscrizione si vede che attese anche alla milizia e fu tribuno della prima coorte dei Dalmati, la quale sappiamo che stette per più anni in Britannia: ed egli afferma anche di aver visitato l'Egitto di cui vide la ferina barbarie, e ricordò due vicine città battaglianti ferocemente per fanatismo di religione, e un cadavere dei vinti straziato e bestialmente mangiato crudo dai vincitori 3.

In età matura si dètte a scriver le satire e per causa di esse, sotto colore di ufficio militare ebbe l'esilio, del quale non si sa con certezza nè l'autore, nè il tempo, nè il luogo, nè la durata (a).

Molte le dispute moderne, specialmente in Germania, anche sull'autenticità dei suoi scritti (b). Noi tenendo per autentiche le sedici satire, quantunque guastate in

(b) I nomi e gli argomenti dei demolitori si possono vedere nella sopraccitata Prefazione del Vescovi a pag. LVI e segg.

<sup>(</sup>a) Sidonio Apollinare (Carm., IX, 270) lo dice esule di un adirato istrione: e questo istrione si tenne generalmente esser Paride (Vedi Sat., VII. 88 e segg.) potente alla corte di Domiziano. L'esilio è posto sotto Nerone da un biografo e da uno scoliaste (Sat., VII, 92), da altri sotto Traiano, da qualcuno sotto Adriano, e dai più degli autori negli ultimi tempi di Domiziano: ma a questo contrasta Marziale, attestando (Epigr., VII, 24 e 91, XII, 18) che il suo amico Giovenale negli ultimi tempi di Domiziano era a Roma. Quattro biografi lo dicono esiliato in Egitto, e due in Caledonia sotto il pretesto di far la guerra agli Scoti. Secondo alcuni egli muore a Roma, secondo altri in esilio: e uno ne protrae la morte fino ai tempi del buon Antonino: decessit longo senio confectus exul Antonino Pio imperatore.

<sup>1</sup> Mommsen, Inser. Regni Neap., 4312; Henzen, 550). Per Cerere Elvina vedi anche Giovenale, III. 320.

<sup>Sut., 1, 15-17.
Sut., XV, 31-92.</sup> 

892

più luoghi per opera d'interpolatori e copisti, e quindi lasciando da parte queste contese, e considerando il poeta sotto il rispetto dell'arte, della verità storica e della morale (a), diciamo che anche in lui vi sono declamazioni e luoghi comuni, appresi alle scuole, e asprezze di stile, ed esagerazioni nelle pitture del male: ma quelle Satire, uscite da vena abbondante e sapientemente composte, mostrano ingegno creatore, imaginazione ricca e potente, animo alto, nobile ira contro i vizi di tutte le classi, e dipingono egregiamente le lordure dei tempi, e sono di molta importanza alla storia, cui dànno numero grande di ragguagli minuti sugli usi, sugli scandali, e su tutta la vita privata della Roma imperiale. La vista delle romane brutture eccita la bile al poeta, ed egli non ride, perchè questi non sono davvero tempi da ridere, ma indignato mena attorno il flagello, e percuote gli eunuchi che prendono moglie, le donne che si espongono mezzo nude alle lotte del circo, i liberti che avanzano in lusso i patrizi, i causidici fatti ricchi colle delazioni, gli arricchiti coll'avvelenare i parenti, col far carte false, e coi rendere servigii notturni alle vecchie; i tutori che hanno spogliato i pupilli, i ladri delle province, i ricchi che profondono il patrimonio in cavalli, le donne maestre nel mescer veleni ai mariti, i quali prostituiscono le

<sup>(</sup>a) Per gli studi fatti recentemente su Giovenale sotto questi rispetti vedi Nisard. Etudes sur les poètes latins de la décadence, Paris 1834, II, pag. 101-174; Völker, Jurenal, ein Lebens-und Charakterbild, Elberfeld, 1851; Martha. La Société romaine-Juvenal, in Moralistes sous l'empire romain, Paris 1864, pag. 315-412; Munding. Ueber die Satiren des Juvenal in religiöser und sittlicher Bedeutung, Rottweil 1865; G. Lehmann, Antiquitates romanae domesticae in Iuvenalis satiris illustratae. Halle 1869; Widal. Juvénal et ses satires, Études littéraires et morales, Paris 1869; Boissier, Juvénal et son temps, in Rev. des deux mondes, juin 1870, pag. 141-174; Doetsch, Juvenal, ein Sittenrichter seiner Zeit. Leipzig 1874; Strube, De rhetorica Iuvenalis disciplina, Brandenburg 1875.

mogli, e accettano l'eredità dei drudi; i suoceri corruttori, le nuore vendute, i giovinetti adulteri prima di spogliar la pretesta; il furore del giuoco, gli eccessi della gola, del lusso c della libidine, le perfidie, i desiderii sfrenati, i capricci insolenti, il vizio e il delitto sotto mille forme diversc. Qui abbiamo le turbe dei clienti affamati, che empiono gli atrii, e invano salutano e corteggiano per una sportula i sordidi patroni. Qua filosofi ipocriti, che viveno in baccanali e si fingono Curii, c sotto orrido aspetto celano i vizi più infami: là Greci intriganti che invadono la città, uomini agili d'ingegno, audaci, pronti di lingua, professanti tutto le arti per introdursi nelle case dei ricchi, ove adulano sconciamente, e fanno da bussoni c da spie. Altrove Giudei mendicanti, alloggiati nel tempio e nei boschetti di Numa, da cui furono cacciate le Muse. Poi magistrati corrotti, imitanti nel vestiro la mollezza femminile: i cinedi, che si lamentano degli scarsi guadagni di loro faticoso mcstiere; gli sconci parasiti, che pongono la suprema felicità nel vivere a spese altrui, e sono maltrattati e avviliti dai ricchi, più spregevoli di cssi; i senatori, che Domiziano aduna in Alba a consulta per sapere come debba cucinarsi un gran rombo; le arti infinite dei captatori di credità; la misera condizione dei professanti le lettere, e i poeti ridotti ai più vili uffici per vivere; le infamie di chi spergiura e froda e ruba e nega il deposito; la vanità dei voti umani; la insolenza soldatcsca; i poveri spregiati e battuti; il popolo folleggianto nelle fazioni del circo; e, in breve, Roma descritta coi suoi principi e cortigiani e clienti e patroni, colle orgie, colle infinite miscric e con tutti i vizi che accompagnano la tirannide e la servitù.

Parte non piccola in queste satire hanno le donne e i nobili, orgogliosi delle imagini e delle glorie degli avi. I nobili, che Persio ritrae ignoranti, superbi di loro ric-

VANNUCCI - Storia dell'Italia antica - IV.

894

chezze, sconci per malattie trovate nel vizio, ricoprenti coll'oro turpissime cose, usi à starsi le giornate intere nel letto a smaltire la crapula delle orgie notturne <sup>1</sup>, compariscono siffatti anche in Giovenale, che ce li mostra alle crapule, al giuoco, affogati in lussurie. Rarissimo, egli dice, incontrare uno di costoro che sia onest' uomo: raro fra essi il senso comune. Dispregiano la plebe, e sono costretti a domandarle l'oratore che difenda i loro diritti. Alcuni falsificano testamenti davanti alle statue trionfali degli avi, o vanno per occulti calli la notte a insidiare i talami altrui, e sono tutti in cavalli, e spendono più nel cuoco che nel precettore dei loro figliuoli: altri giacciono tra ruffiani e bagasce per le taverne, fanno da buffoni in teatro e da gladiatori nel circo <sup>2</sup>.

Le donne sue sono perdute dietro a commedianti, a gladiatori, ad atleti, e ad eunuchi, con cui non vi è bisogno di abortivi: ubriache menano orgie notturne nel tempio di Iside, ricetto di prostituzione. Usano canti magici e filtri per imbecillire gli sposi, e incantesimi per destar furori lascivi. Avvelenano i figliastri, fanno strazio del marito che le ama, gli rovinano la roba e l'onore, e poi stanche lo lasciano per mettersi in braccio di altri. Orgogliosissime quelle che, uscite dalle case patrizie, portano in dote i trionfi degli avi. Vi sono donne che tutto fanno alla greca: in greco parlano, si adirano e sfogano gli affetti: vanno in succhio alla greca. Le novelliere corrono portici e piazze, si cacciano pei ridotti, fermano cittadini e stranieri, discorrono della cometa, della guerra, della politica. Sanno qual matrigna ami il figliastro o gli prepari il veleno: sanno la cronaca scandalosa dei vagheggini, sanno chi amoreggi la vedova, e anche altre cose più arcane. La sputasenno loda a mensa il cantore di Enea, s'intenerisce per la povera Elisa, paragona

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Persio, Sat., III, 28 e segg., 58-59, 1V, 33-41.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Giovenale Sat., II, 113-118, VII, 178-187, e VIII, I e segg.

Omero e Virgilio, fa uno strano rumore di parole. Disputa anche del sommo bene, e per giunta è purista, e guai al marito se gli scappa un solecismo. La ricca si crede lecito tutto, e nulla tiene turpe, quando ha il collo adorno di smeraldi, e le orecchie di grosse gemme. Col marito ha la faccia sozza di empiastri, e ogni suo studio è nel farsi bella pel drudo: per esso l'oro, le perle, le splendide vesti, i profumi dell' India. Tutte consultano di strane cose chi fa professione di predire il futuro. Le ricche vanno a donne giudee, e ad astrologi, ad auguri d'India e di Frigia, e al vecchio Etrusco sotterratore di fulmini: le donne del volgo consultano cerretani di piazza. Ma le plebee almeno soffrono i pesi e i perigli del parto, e le fatiche dell'allattare e allevare i figliuoli, mentre le ricche bevono medicamenti per non partorire <sup>1</sup>.

Tutto egli dipinge con vivi colori, e consacra all' infamia ogni opera iniqua, aggiungendo nobili conforti al bene. Volge crude rampogne e severi precetti ai parenti, che coll'esempio corrompono i figli <sup>2</sup>. Dice la vendetta piacere di inferma e misera anima: predica la rigida virtù degli stoici, di cui l'aspro sentiero può solo guidare a vita tranquilla <sup>3</sup>. Rammenta che il peccato porta sempre seco la pena, che il reo, anche assoluto dall'avaro giudice, ha nella coscienza la condanna e il rimorso tormentatore, e che anche il solo pensiero della colpa fa l'uomo colpevole <sup>4</sup>: prescrive di chiedere agli Dei mente sana in corpo sano, e animo non pauroso della morte <sup>5</sup>; si scaglia contro il fanatismo religioso che conduce alle stragi, e riprova quelli che non rendono servigio a chi non è di loro setta <sup>6</sup>. Discorre nobilmente dell' obbligo

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sat., VI dal principio alla fine, XI, 184-187 Conf. Marziale, I, 35, II, 1, 31, IV, 71 VIII, 81, X, 63, 68, XI, 50.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sat., XIV, 11-58.

<sup>3</sup> Sat., X, 363-364, XIII, 180-192.

<sup>4</sup> Sat., XIII, 1-1 e 192-207.

<sup>5</sup> Sat., X, 356-357.

<sup>6</sup> Sat., XV, 1 e segg., XIV, 103-101.

dell'educazione dei giovani, e benedice alla memoria degli avi, che il precettore vollero venerato come padre dei loro figliuoli, e tenevano per capital delitto, se un giovane non si alzasse al comparire di un vecchio <sup>1</sup>. Alle sfrenate libidini di Roma oppone i puri costumi di altre genti <sup>2</sup>, e a chi divora grossi patrimonii in un pranzo insegna che poco è necessario a viver felici <sup>3</sup>. E poteva confortare col suo esempio i precetti, perchè visse parco, beveva in tazze plebee comprate a vil prezzo, e alle sue modeste cene leggevasi Omero e Virgilio, senza canti nè danze di lascive fanciulle <sup>4</sup>.

Può dirsi che per amore di effetto sceglie spesso i più forti colori, e carica il quadro delle orgie e dei vizi romani; ma non è vero, come altri disse, che sia solo un declamatore d'ingegno, e un uomo indifferente ai vizi mostruosi, di cui fa la satira. Egli ha amore ardente al buono e al bello, e odio implacabile al male. E mentre con dolce malinconia ricorda lo schiavo che sospira alla madre lontana, alla povera capanna e ai noti capretti (a), l'indignazione gli detta versi ricchi di forti bellezze, e questi fanno spesso sentire che la parola parte veracemente dal cuore, e mostrano lui ispirato, originale ed eloquente poeta.

Settanta esametri stampati la prima volta come antichi nel 1498 a Venezia, e recentemente condannati come spurii in Olanda<sup>5</sup>, e difesi come antichi e autentici in

(a) Suspirat longo non visam tempore matrem, Et casulam, et notos tristis desiderat hacdos.

(Sat., XI, 152-153).

<sup>1</sup> Sat., VII, 207-210, XIII, 53-58.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sat., 111, 168-170, V1, 166-169.

<sup>3</sup> Sat., 1, 135, XI, 115, ecc.

<sup>4</sup> Sat., XI, 61-180. Conf. Livio, XXXIX, 6; Marziale, V, 78, 26-28, e Macrobio, Sat., II, I.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Boot, Commentatio de Sulpiciae quae fertur satira, Amsterdam 1868, negli Atti dell'Accademia dei Paesi Bassi. Vedi anche Teuffel, Gesch. der röm. Litteratur, 305, 6.

Italia <sup>1</sup>, posero tra i satirici latini anche una donna, Sulpicia matrona romana già famosa pel suo amore al marito Caleno celebrato in teneri versi <sup>2</sup>.

Quando Domiziano die' bando ai filosofi, essa lasciò i versi leggieri, e in altro metro domandò, se volevasi mutar gli uomini in belve e distrugger l'Impero, fondato colle armi e retto colla sapienza; e pensava di partire dalla città desolata, in cui era gloria e felicità l'ignoranza. Ma la Musa, diletto unico della sua vita, la conforta a star di buon animo, perchè i decreti di un mostro non possono spegnere la luce del sapere nel mondo, e la persecuzione ricadendo sul capo di lui farà sì che perisca coperto di eterno odio: e le Muse amiche a Roma rimarranno con Egeria nei laureti e nei fonti di Numa.

Anche Turno, un liberto potente alla corte di Tito e di Domiziano 3, si volse con grande animo alla satira, e per quanto può argomentarsi da una citazione di esso 4 relativa a Locusta già infame maestra di veleni nel palazzo imperiale, sembra che inveisse contro la crudeltà di Nerone con ardenti e nobili versi, i quali sono ricordati con molta lode più volte anche nei secoli appresso (a).

(a) Marziale, VII, 97, XI, 10; Rutilio Numaziano, Iter., I, 603-604; Sidonio Apollinare, Carm., IX, 266; Lido, De magistratibus, I, 41; Boissonade, Sur Turnus, Satirique latin à l'occasion d'un passage de Lydus, in Critique littéraire sous le premier empire, Paris 1865, vol. I. pag. 320-325, pubblicato dal Colincamp il quale a pag. 125 nota che i 30 versi contro i poeti dei tempi Neroniani (Indignatio in poetas Neronianorum temporum), creduti antichi dal Wernsdorf e dal Burmann, non sono di Turno, ma di I. L. G. Balzac, e si trovano a pag. 38 del tomo III delle sue opere stampate nel 1665 a Parigi. Su ciò vedi anche L. Quicherat, in Revue de l'instruction publique, Paris 1869, pag. 341-345.

<sup>1</sup> Sulpiriae Caleni satira recensuit Dominicus Carutti, Augustae Taurinorum, Estr. dalle Memorie dell'Accademia delle Scienze di Torino, serie II, tomo 28.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Marziale, X, 35 e 38; Ausonio, *Idill.*, XIII in fine; Sidonio Apollinare, *Carm.*, IX, 258-259.

<sup>3</sup> Schol, ad Invenal., Sat., 1, 20.

<sup>4</sup> Schol, ad Iuvenal., Sat., I, 71.

Descrizioni e satire di costumi sono pure i romanzeschi racconti di Petronio Arbitro e dell'affricano Apuleio (a). Di Petronio non sappiamo nulla di certo quanto alla vita, nè è chiarito se sia quel voluttuoso, che vedemmo maestro delle eleganze alla corte di Nerone 1, a cui in qualche parte somiglia (b). Comunque sia, il Satirico, scritto come la satira menippea varroniana (°) in prosa mista di versi, ha graziose narrazioni, contaminate da grandi sconcezze, e notizie importanti sugli usi e sulle istituzioni del tempo. Vediamo per esempio il pretore di Napoli incaricato della polizia sugli abitanti e sui forestieri, e il suo littore, che inscrive il loro nome, la patria, la professione, lo scopo dei loro viaggi sopra un registro pubblico, e visita a questo fine le locande della città; e le guardie e il procuratore del quartiere accorrenti la notte a quietare i tumulti e ad estinguer gli incendi, e il pubblico banditore che va in cerca di un ragazzo smarrito, e ne dà i connotati, e promette mille nummi di mancia a chi aiuti a trovarlo <sup>2</sup>. La scena ora è a Napoli, ora a Crotone. Il racconto, che viene spesso di vena, procede disordinatissimo: diresti l'autore ebbro, come i suoi personaggi, le cui buffonesche e stravaganti avventure dànno occasione a descrivere le ridicolezze e i grandi vizi

<sup>(</sup>a) Un confronto tra essi può vedersi in Chassang, Histoire du roman et de ses rapports avec l'histoire dans l'antiquité grecque et latine. Paris 1862, pag. 104 e segg.

<sup>(</sup>b) L'autore, chiunque sia, ora si tiene vissuto ai tempi di Nerone. Vedi Studer, Ueber das Zeitalter des Petronius Arbiter, in Rhein. Museum, 1843, vol. II, pag. 50-92 e 202-223; Bücheler nella sua edizione critica, Berolini 1862; e conf. Beck, The age of Petronius Arbiter, Cambridge (America) 1856, il quale lo pose ai tempi di Augusto e di Tiberio.

c) Pei versi sulla guerra civile vedi le dissertazioni del Moessler citate sopra a pag. 879.

<sup>1</sup> Vedi sopra a pag. 112.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Satyric., 15, 78, 96 e 97.

del secolo. Si parla di morale, di filosofia, di eloquenza, di declamazione, di poesia, di poeti fanatici, e di ridicoli recitatori di epigrammi, che il pubblico piglia a sassate. Siamo sempre in mezzo a giovani discoli, a vagabondi, a novelle di garbugli, di filtri amorosi, di sconci misteri, di feste priapee, di servi ministri a lussurie, di zingari, di vecchie maliarde, di meretriei furiose, e di altre lordure. Vi sono canti, danze e tripudii, che ci apprendono orribili eccessi. Trimaleione tipo dei liberti divenuti opulenti e potenti per via di sporeizie, di industrie e di usure, dice ai suoi commensali: « un po' di cervello è ciò che fa gli uomini, e tutto il resto è quisquilia: ognuno vale quello che ha: siate ricchi e sarete stimati: così io che fui rana, ora son re 1. » La sua casa splendida di marmi e capace di mille ospiti offre l'esempio estremo del lusso e del fasto dei nuovi riechi. Egli misura a staia i quattrini, copre il mare colle sue navi, ha un popolo di servi, e tanti fondi, quanti ne volano i nibbii. Grossolano, si ubriaca, bastona e chiama vipera la moglie che lo aiutò ad arriechire, ed ella chiama lui cane: si tiene dattorno schiavi liberati dagli ergastoli, retori e poeti affamati, e maraviglia tutti eoi portenti delle sue cene, alle quali parla disordinatamente e barbaramente di tutto, e dice grandi spropositi, e i suoi eonvitati lo gridano filosofo superiore ad ogni altro. Ivi si eantano poesie; e gli Omeristi, una specie di comici, recitano squarci dei poemi d'Omero. Vi è l'eloquenza del vino. I commensali brilli parlano allegramente e argutamente in lingua plebea con proverbii e solecismi e areaismi e riboboli<sup>2</sup>, e saltano di palo in frasea, contando novelle scandalose di amori fra le padrone e gli sehiavi, e aneddoti di spettacoli e di gladiatori. Vituperano gli edili, che sono d'accordo eoi fornai per far patire la fame ai poveri, e dicono che la

<sup>1</sup> Satyric., 75 e 77.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Su ciò vedi Ludwig, De Petronii Sermone plebeio, Lipsiae 1870.

miseria viene dalla miscredenza; e increduli essi medesimi narrano ehe una volta le donne andavano a piè nudi e coi capelli sparsi a chiedere a Giove la pioggia, e tosto pioveva a diluvio: e che si curano oggi gli Dei quanto i sorci, e quindi le campagne languiscono. Altri parla della letteratura, che non dà da mangiare, e celebra come più profittevoli le arti di barbiere e di banditore. Dicono anche molto male delle donne, esseri del genere dei nibbii, cui non bisogna far bene, perchè è come buttarlo nel pozzo 1.

Lunga e sanguinosa satira contro le donne è pure il romanzo di Lucio Apuleio 2, nato a Madaura, eolonia romana dell'Affrica, e fiorito ai tempi degli Antonini. Studiò dapprima a Cartagine, poi ad Atene: quindi acceso dall'amore d'ogni sorta di studi corse per dieci anni l'Oriente, la Grecia e l'Italia; attese soprattutto a indagare le religioni dei vari paesi, e per amore del vero, e per dovere verso gli Dei si fece iniziare a tutti i misteri. Consumato l'aver suo in viaggi e beneficenze si ridusse alla patria e rifece la fortuna eoll'esercizio dell'avvocatura e collo sposare una ricca vedova di Oea (Tripoli) molto più attempata di lui. I parenti di essa gli mossero causa, accusandolo di aver usato sortilegi e magie per ottenerne la mano. Ma egli valentemente si difese davanti al proconsole d'Africa, e, confusi gli accusatori, visse lieto degli affetti domestici, onorato di statue e di ufficii sacerdotali a Cartagine, riverito pei trionfi della sua universale eloquenza, consultato per la sua fama di mago e taumaturgo 3, ardente fino all'estremo a improvvisare e scrivere in greco e in latino, in prosa e in verso opere serie e scherzose, speculazioni filosofiche, apparati rettorici, orazioni, elogi ai proconsoli, storie, dialoghi,

<sup>1</sup> Satyric., 12.

<sup>2</sup> Metamorphoseon, sive de asino aureo libri XI.

<sup>3</sup> Augustino, Epist. 136 e 138; Lattanzio, Divin. Instit., V, 3.

poesie epiche e liriche, satire, commedie e tragedie, scritti di aritmetica di astronomia, di storia naturale, di medicina, di musica (<sup>a</sup>).



Lucio Apuleio (Righetti, Campid , 1, tav. 4).

Di tutto ciò rimasero solo, oltre alle Metamorfosi, alcuni scritti filosofici, e l'apologia, e più estratti delle

(") Florid., I, 9 e segg., e Apologia sive de magia, passim. La pit parte delle notizie della vita di Apuleio vengono dalle Floride e dall'Apologia. Vedi Bosseha, De Appuleii vita, scriptis, codicibus et editionibus, in Appuleii Oudendorpiani, tom. III. pag. 504-582, Lugduni Batavorum 1823; e Bétulaud, Apulée, de sa vie et de ses ouvrages, nella su i traduzione francese, Paris 1862, nouv. édition, vol. I, pag. I-XXXVII.

sne orazioni (Florida) che attestano i gusti letterarii, le idee religiose, e la vita sociale e morale del mondo romano al tempo degli Antonini, come dei grandi disordini e della estrema corruzione sono rivelazione tristissima le Metamorfosi, romanzo strano, senza disegno, senza unità, scnza carattere, senza verisimiglianza, scritto in lingua ruvida, barbara spesso, e oscura per abuso di neologismi e per affettazione di vecchie parole, e piena di gonfiezze, e corrotta dall'uso volgare del parlare affricano 1. Vi dominano il misticismo, le magic, e l'odio alle donne, cui l'autore dà solo la potenza del male: le fa streghe e mostri di scelleratezze. Egli narra le strane avventure di un uomo, mutato in asino per arte d'incanto, e nel riferire le cose da esso vedute, passando da uno ad altro padrone, ritrae i grandi disordini e le orgie e i delitti di questi tempi. Si vedono bande di ladri assalire le città in pieno giorno: giovani delle prime famiglie, che corrono notturni le vie ad orgie e ad assassinii; viaggiatori spogliati e uccisi; famiglie che si fanno guerra a mano armata, senza che i magistrati intervengano; prepotenze di ricchi che spogliano e uccidono i deboli, e mandano bestie nocevoli sugli altrui possessi a danneggiare uomini e cose 2; prepotenze soldatesche; tristissime condizioni di schiavi; sacerdoti infami più che bagasce, i quali vendono gli oracoli ai contadini, e con astute divinazioni si buscano dagli stolti pecunia e buoni conviti; portenti di maghe, che cogli incantesimi contaminano i sepolcri e ne rapiscono i cadaveri; delitti commessi per impeto di furiosa libidine: arti infinite di donne facinorose, che ingannano e disonorano e uccidono i mariti, matrigne inique ai figliastri, e altre indicibili abomi-

<sup>1</sup> Vedi Cavalin. De L. Apuleio scriptore latino, Lundae 1857, pag. 21 e 50, ecc.; Erdmann, De Apuleii elocutione, Stendal 1864; Kretschmann, De latinitate Apuleii, Königsberg 1865; Koziol, Der Stil des L. Apuleius Ein Beitrag zur Kentaiss des sogennanten ofeik mischen Lateins, Wien 1872

<sup>2</sup> Conf. Giovenale, Sot., XIV. 140-155

nazioni. E a tutto quel sucidume si mescolano le idee filosofiche e il neo Platonismo, e gli intendimenti morali: e in una caverna di ladri è il racconto degli amori di Cupido e di Psiche, la più graziosa novella dell'antichità che altri suppose inventata per celebrare e raccomandare il puro amor coniugale, come a protesta contro le immani sfrenatezze del secolo (a).

Lo spirito satirico si ritrova anche in M. Valerio Marziale, autore di oltre millecinquecento Epigrammi, parecchi dei quali sono belli, eleganti, arguti, chiari, concisi, altri mediocri e cattivi, molti osceni oltre modo: documenti del molto ingegno e della servilità del poeta, e del fango tra cui cogli altri si voltolò lungamente. Sono come piccoli quadri di genere, che accennano il lusso sinodato e le brutture di Roma, e hanno storie di zerbini che vogliono passare per uomini grandi, di zanzeri pagati 100 mila sesterzi, di parasiti usanti ogni sorta di adulazioni per avere una cena; di commedianti, di giocolieri, di spie, di calunniatori, di barattieri, di meretrici e ruffiane, e di drude legali, che hanno fatto dieci volte divorzio, e che sposano tutti gli amanti 1. Ma tutte queste ed altre sconcezze egli nota e satireggia per trovare arguzia e materia da ridere, non per coreggere il male. Mentre dichiara che tra le lascivie dei versi serba pura la vita (b), nel ritrarre il laidume mostra che è solito a praticare con esso, e vi si avvolge per proprio piacere

<sup>(</sup>a) Per le Metamorfosi vedi Gouny, De Apuleio fabularum scriptore et rhetore, Paris 1859; Charpentier, Apulèr, in Écrivains latins de l'empire, Paris 1859, pag. 387-413: Prowelt, Apulèr philosophe et romancier, in Revue Britannique, déc. 1873, pag. 273-304; Jenning, De metamorphosibus L. Apuleii, tum de Apuleii episodiis, tum de iis locis qui e Lucio Patrensi ridentur translati esse, Lipsiae 1871.

<sup>(</sup>b) Lasciva est nobis pagina, vita proba est, 1, 5. Conf. VII. 55, e XI, 15.

<sup>1</sup> Epigr., I, 10 - 59, VI, 7, e IX, 10 Vedi an ac Giovenale, Sat., VI, 220.

e ne parla per dare nel genio ai lettori 1. Pei suoi arguti versi presto ottenne gran fama a Roma, dove sui 23 anni, verso il 64 dell'êra volgare venne da Bilbili sua terra natale nella Spagna Tarraconese. Egli stesso ci dice che i suoi Epigrammi gli procacciarono in vita gli onori, che altri conseguono di rado dopo la morte?. Per essi è mostrato a dito per la città, e dà gloria al suo secolo e al suo luogo natale 3. Alcuno li sa tutti a memoria, e ne fa la recita al pubblico 4; altri gli spaccia per proprii 5: ne sono picne le botteghe dei librai nell'Argileto 6, hanno plauso alla corte 7: cercati, recitati e lodati in tutta la città, nelle Gallie tra le delizie viennesi, in Britannia. negli accampamenti tra le brine dei Geti, e per tutto l'Impero in ogni luogo dove non siano orecchie di rustici e barbari Batavi 3. Pure fra tanta fama la povertà, a quanto sembra, non lo abbandonò mai, quantunque per aver denari facesse anche gli epitaffi pei morti 9: perchè continuamente si duole delle sue strettezze e delle misere sportule mendicate con grande molestia nelle case dei grandi 10, e ripete che la gloria non gli toglie il vuoto alla borsa: dice che è mal vestito e gela nel verno, fa suppliche per avere una toga, e tegoli per la sua povera casa; chiede, e, senza guardare a ripulse, torna a richieder denari: e poi confessa esser meglio fare il ciabattino, perchè le scarpe dànno più pane che i versi, e chiama stolti i parenti che gl'insegnarono le lettere, e prega che altri non segua il mal consiglio di mandare i figliuoli a

<sup>1</sup> Epigr., I, 36, V, 16.

<sup>\*</sup> Epigr., I, 2, III, 95.

<sup>3</sup> Epigr., IX, 98, X, 103.

<sup>4</sup> Epigr., VII 1.

<sup>5</sup> Epige., I, 30, 30 13, 11, 67, 79, XII.

<sup>6</sup> Epigr., I, 1 e IIS. XIII, 3

<sup>7</sup> Epige., IV, 27, VB, 99

<sup>8</sup> Epigr., V, 13, V1, 61, 82, VII, 88, VIII, 1, IX, 8 X. XI, 3
9 Epigr., V, 24, V1, 28, 29, 52, 68, 79, VII, 40, 20 IX, 29, X, 29, 61 (20) XI, 13, 10 Epist., I, 61, II, 48, (2), III, 7, 38, V, 1 (20), X, 82, XII, (3), XIII, 3.

grammatici e a retori 4. Passati 34 anni a Roma 2 tra la povertà e la viltà, dopo la morte di Domiziano si provò vanamente a tentare la fortuna lodando Nerva e Traiano 3: e quando stanco delle brighe cittadine, dei fastidi della toga, delle acri liti del tristo Fôro, degli atrii dei superbi potenti e delle noie di ascoltar poeti, grammatici e causidici 4, e punto da amore del suolo nativo, volle tornare alla queta vita di Bilbili 5, Plinio dovè somministrargli il denaro per fare il viaggio 6. Nè se ne era stato dal chiedere umilmente ai potenti e a Domiziano 7, del quale lodò la grande mitezza, dicendolo più benigno di Giove, e tutela e salute e gloria e padre del mondo, e caro a Roma più di quello che mai fosse altro principe, e cantando i buoni costumi, la rara felicità e la libertà del suo secolo 8: chiamando pudico e corettore dei pubblici costumi col santo esempio e colla santa censura colui che teneva nel suo letto la nipote maritata ad un altro 9; e, tra molte altre cose, celebrandone seriamente le prodezze guerresche, e i ridicoli trionfi del Reno e dell' Istro 10, e i conviti comparabili a quelli di Giove 11, e il celeste ingegno poetico e la grande protezione ai poeti 12 smentita dalla povertà (°) e poi anche dalle ritrattazioni del lodatore 13,

<sup>(</sup>a) Marziale ebbe da Tito il diritto dei tre figliuoli confermatogli da Do-

<sup>1</sup> Epigr., I, 77, V, 15, VII, 36, 60, 92, VI, 10, 82, VIII, 24, IX, 50, X, 73, VII, 53, IX,

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Epigr., X, 103 e 101, XII, 31 e 31.

<sup>3</sup> Epigr., X, 6, 7, 31, 72, X1, 1, 5, XII, 5, 6, 8.

<sup>4</sup> Epigr., I, 56, III, 4, V, 20, X, 70, XII, 26, 31

<sup>5</sup> Epigr., X, 96, XII, dedic., e Is

<sup>6</sup> Plinio, Epist., III, 21

<sup>7</sup> Epigr., IV, 27, VI, 10, VII, 36, VIII, 28, 82, \$\frac{x}{x}, 73. 8 Epigr., II, 91, V, 1, 8, 19, VII, 5, 8, 56, VIII, 4, 8, 11, 15, 21, IX, 71.

Epigr., VI, 1, 7, 45 e 9I, IX, 17; conf. Svetonio, Dom., 22; Dione Cassio, LXVII, 3.
 Epigr., II, 2, V, 19, VIII, I, 2, 51 e 65, IX, 7; conf. Tacito, Agric., 39; Plinio, Paneg , 16; Dione Cassio, LXVII, 1 e 7

<sup>11</sup> Epigr., VIII, 50, IX, 92

<sup>1?</sup> Epigr., V, 5, VIII, S

<sup>13</sup> Epigr , XII, 6 e 15

comecehè ripetuta nei versi di tutti i poeti di eorte, e nelle declamazioni delle pubbliche recite che erano le accademie d'allora.

Le recitazioni cominciate intorno ai tempi di Augusto, si facevano in pubblico e nelle case private. Asinio Pollione, sdegnoso di intervenire alle grandi e volgari adunanze, invitava a casa gli amici, per recitar loro i suoi scritti. Augusto incoraggiò l'uso intervenendo a quelle letture (a): e quantunque gli uomini di gusto le riprovassero, il recitare divenne una vera mania. Leggevasi per le piazze, alle terme, nelle case private, per tutto: si recitavano storie, dialoghi, orazioni, ma più spesso poesie, e gli uditori applaudivano furiosamente ai lettori che gli avevano regalati di ricche cene. Orazio si doleva delle letture, come di un danno per l'arte 2; ma erano avidamente ricercate da Ovidio, che nell'esilio si lamenta di

miziano (II, 91 e 92. III, 95, e IX, 97) che gli dette anche qualche cena. e il vano titolo di cavaliere onorario (V, 13 e 17, 1X, 50, XII, 26), e la dignità di tribuno (III, 95): ma non consta che gli donasse il magro e minimo fondo rustico con la villuccia di Nomento (Mentana) (II, 38, V, 43, IX, 19, X, 94; vedi anche I, 106, e XIII, 119), nè la piccola casa che ebbe in città (parvi in urbe Lares..., parva in urbe domus, IX, 19 e 98). Vedi Brandt, De Martialis poetac vita et scriptis ad annorum computationem dispositis, Berolini 1853, pag. 30, ecc. Sul tempo in cui pubblicò gli Epigrammi è da vedere Friedlaender, De temporibus librorum Martialis Domitiano imperante editorum, et Silvarum Statii, Regimonti 1862.

(a) Svetonio. Aug., 89. Recentemente si credè di avere scoperta la sala semicircolare destinata a queste recitazioni negli orti di Mecenate sull'Esquilino. Vedi V. Vespignani e C. L. Visconti, Antica sala da recitazioni, ovvero амитокно, scoperto fra le ruine degli orti mecenaziani sull' Esquilino. in Bullettino della Commissione archeologica municipale, Roma 1874. pag. 137-173; e conf. Mau, in Bull. Istit. arch., 1874, pag. 141-144, e 1875, pag. 89-96.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Seneca, Controv. Excerpt., lib. IV, pracf.; Weber, De poetarum Romanorum recitationibus, Vimariae 1828; Gierig, Excursus I in Piinti Epistolas, tom. II, pag. 538; Friedlaender, Moeurs romaines, trad. par Ch. Vogel, Paris 1874, vol. IV, pag. 70-78.

<sup>2</sup> Sat., I, 4, 73, ecc.; Epist., I, 19, 37 e segg.

non aver chi lo ascolti, e lo conforti di plausi 1. Continuarono poscia con più ardore, e divennero una istituzione dello Stato promossa dai principi per regola di buona politica<sup>2</sup>, e si fecero ognora più frequenti, e nocquero sempre più alla buona cultura degli studi, come esercizi di vanità, e ostentazione teatrale di gente da poco desiderosa di plausi<sup>3</sup>. Vi andava Claudio <sup>4</sup>, e Nerone leggeva e ascoltava, applaudiva ed era applaudito a furore 5. Poscia le rivoluzioni militari non lasciano tempo a questi esercizi sotto Galba, Ottone e Vitellio, ma si torna a leggere più che mai ai tempi di Domiziano, il quale dopo aver simulato gusto pei versi, e recitato pubblicamente 6, salito sul trono istituisce gare e premi poetici 7. Si recitano tragedie e commedie, versi lirici, poemi, orazioni. Questi legge da sè: quegli fa leggere le cose sue ai liberti; altri offre la casa a chi vuol recitare 8. Ai tempi di Traiano, Plinio il Giovane, che recitava agli amici anche per più giorni di seguito, era lieto che altri attendessero a questi esercizi, e ne diceva mirabili cose 9: ma vediamo in lui ricordate anche scene ridicole, che dicono come quelle letture dovessero cadere in dispregio, e nuocere all'arte, invece di aiutarla, con quel perpetuo commercio di applausi. Egli narra con indignazione dei lodatori presi a nolo nei tribunali, ove questa infamia uccise l'eloquenza 10: ma al tempo stesso

<sup>1</sup> E \* Pinto, IV, 2, 3138; Trist., 111, 14, 39.

<sup>2</sup> Vedi Nisard, Études de moeurs et de critique sur les poètes latins de la decadence, Paris 1831, vol. 1, pag. 285.

<sup>3</sup> Vedi Hulleman, De literarum, praesertim latinarum apud Romanos studiis Nerra Traiano imperatore, Lugduni Batavorum 1858, pag. 12.

<sup>4</sup> Plin o, Epist., I, 13.

<sup>5</sup> Svetonio, Ner., 10.

<sup>6</sup> Tacito, Hist., IV, 86; Svetonio, Domit., 2.

<sup>7</sup> Svetonio, Domit., 4; Stazio, Silv., 111, 5, 28, ecc., IV, 2, 62, IV, 5, 22; Marziale, IX, 24.

N Plinio, Epist., V, 3, VI, 2I, VIII, 12, 1X, 31; Marziale, IV, 6; Giovenale, 1, 12-14, VII, 40.

<sup>9</sup> Plinio, Epist., I, 13, V, 3, 9, VII, 17, VIII, 21.

<sup>19</sup> Pl nio. Eprit. . II, 14.

si sdegna contro quelli che alle letture non applaudiscono i superiori, gli inferiori, gli eguali 1. Il che non sappiamo come potesse giovare alla critica e all'arte 2. Ma, quantunque si sforzi a provare che ciò faceva bene agli studi, si vede dalle sue stesse parole, che la noia aveva invaso quei luoghi, e che i più ne fuggivano 3. Da altri pure sappiamo che il senso comune si rivoltava contro questi vani esercizi. Fino dai tempi di Nerone Persio si burla dei patrizi plaudenti a poetastri, e dettanti versi dai letti di cedro in mezzo a una turba di parasiti che batton le mani 1. Poscia Giovenale pone tra gl'incomodi di Roma la frenesia dei poeti, che s'incontrano a turbe e opprimono, anche nel mese d'agosto, con tragedie e poemi, e con loro rancide novelle di Minotauri, di Gorgoni e Scille; e si burla dei ricchi, che prestano ai recitatori qualche lurida stanza, ma non pagano neppur la spesa dei banchi 5. Dei recitatori molestissimi si fa beffe anche Marziale 6: e le letture pubbliche, dopo aver perduta la poesia, cadono anch' esse, e deplorabile diviene la sorte dei poeti, impediti dalla fame di essere originali e indipendenti, e costretti a fare il fornaio, il bagnaiuolo e il banditore, a mettere in pegno vesti e scodelle, ad aggirarsi famelici per gli atrii dei grandi, che gli ammirano e lodano, ma profondono l'oro in meretrici, e in comprare e nutrire a grande spesa leoni domati?.

Fra i recitatori delle accademie applauditissimo era chi più lodasse il principe e i suoi cortigiani. A Napoli fioriva nel secolo secondo un poeta più volte coronato fino dalla prima gioventù nei pubblici agoni, maestro

<sup>1</sup> Plinio, Epist , VI, 17.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Plinio, Epist., IV, 27, VIII, 21.

<sup>3</sup> Plinio, Epist., I, 13.

<sup>4</sup> Sat., 1, 11-68.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Sat., 1, 2 e segg., 17, 52, 162, 111, 9, VII, 39-17.

<sup>6</sup> Epigr., I, 61, II, 88, III, 18, 41, 45, 50, IV, 6, 41, 61, X1, 52, XII, 1.
7 Giovenale, Sat., VII, 3-12, 30 e segg., 72-87; conf. Held, De Saleio Basso Poeta. Vratislaviae 1831, pag. 6 e segg.

ivi e poi a Roma di poesia e di eloquenza greca e latina nelle case dei grandi, e applaudito per un poema composto con rapidità d'improvvisatore sul disastro del Campidoglio arso nella guerra tra Vitelliani e Flaviani. Dieci anni dopo divisava di piangere con pio canto il grande incendio del Vesuvio distruttore delle vicine città, quando morì placidamente a 65 anni 1. Egli aveva un figliuolo, chiamato Publio Papinio Stazio, il quale, ricco di facile ingegno, ed educato alla scuola paterna<sup>2</sup>, presto si mostrò improvvisatore più rapido e più fecondo di lui. Le aderenze del padre gli aprirono le case dei maggiorenti, a servizio dei quali egli pose tutto il suo ingegno poetico nelle Selve, poesie d'occasione, scritte rapidissimamente, piene di fiori, di imagini, di descrizioni graziose, di effetti di ritmo e di stile, ma in generale spoglie di sentimenti veraci e valevoli ad alleviare il disgusto che viene dall'avvilimento della nobile arte dei versi, volta, colla esaltazione di servi e di despoti, a confondere ogni idea della morale più elementare. Ivi coi suoi affetti domestici cantò epitalamii ai ricchi, rise alle Ioro gioie, pianse ai loro dolori, ne celebrò i pappagalli e gli eunuchi, le ville piene di splendori e di voluttà, le magnifiche terme, e i platani degli ameni giardini, mettendo per essi in moto tutte le Ninfe campestri e tutti gli Dei dell'Olimpo 3. Cantò i ministri, i servitori e i favoriti di corte; per la salute del prefetto di Roma carissimo al principe fece muovere Apollo dalle Alpi in cerca dei soccorsi di Esculapio suo figlio, e disse i Numi stancati dai pubblici voti 4: e a Domiziano dètte lodi sconce al pari di quelle che gli profuse Marziale. Celebrate la bellezza e le chiome dell'eunuco imperiale 5, celebrato il cavallo e il leone di

Stazio, Silv., V, 3, 99, 112-194, 200 e segg., 253, 261.
 Stazio, Silv., V, 3, vers. 213 e segg.

<sup>3</sup> Stazio, Silv., I, 2, 5, II, 1, 2, 3, 4, 6, III, 1.

<sup>4</sup> Stazio, Silv., I, 1.

<sup>5</sup> Stazio, Silv., III, 4; conf. Marziale, IX, 12, 13, 14, 17, 18, 37.

Cesare, alla cui morte piansero popolo e Padri 1. Poi inni alle grandi prodezze, alle gloriose vittorie, agli allori e ai trionsi sui Germani, sui Daci e sui Sarmati<sup>2</sup> pei quali meditò e cominciò un' epopea (a). Domiziano sommo dei Duci, maggiore di Achille, e pari a Marte<sup>3</sup>. Egli Giove Ausonio, e decoro nuovo del Lazio e gran padre del mondo 4: santi i suoi costumi, giuste le leggi 5. È un Dio mandato da Giove a reggere in sua vece la terra: mai non vi fu reggitore più degno, e con esso tornò al mondo la pietà e la giustizia 6. Il poeta adora il suo mite genio, lo invoca insieme con Apollo, ed è al colmo della felicità quando alla mensa imperiale può stargli dappresso e ammirare quella serena e dolce maestà che neppure colla virtù poetica di Omero e Virgilio potrebbe degnamente ringraziarlo di tanto favore 7.

Stazio suonò anche la tromba epica, cantando in dodici libri la feroce guerra fraterna dei due figli di Edipo sotto le mura di Tebe, e prendendo a celebrare le imprese di Achille in altro poema, di cui abbiamo solamente due libri. Alla Tebaide, di cui la materia viene verisimilmente da Antimaco, lavorò dodici anni (b), prendendo l'ispirazione dalla tomba di Virgilio trasformata in tempio, e

<sup>(4)</sup> Nilv., IV. 4, 94-98; Theb., 1, 17-22 e 31-32; Achill., 1, 18-19. Ne rimangono quattro esametri negli scolii a Giovenale (IV, 94) pubblicati dal Valla. Vedi Jahn in Rhein. Mus., vol. IX, pag. 627.

<sup>....</sup> Bissenos multum vigilata per annos, (Theb., XII, 811).

<sup>1</sup> Silv., 1, 1, 11, 5.

<sup>2</sup> Silv., 1, 2, vers. 180, III, 3, 117, 1V, 1, 30, 1V, 7, 49, V, 1, 88, 128 e 133; Thebaid.,

<sup>3</sup> Silv , 111, 3, 155, IV, 4, 95-96, V, 2, 176-180.

<sup>4</sup> Thebaid., I, 22; Silv., 111, 4, 18, 1V, 1, 17.

<sup>5</sup> Silv., IV, 1, 25, IV, 3, 10.

<sup>6</sup> Site., IV, 3, 128, V, 2, 91. 7 Site. IV, 2, 5 e segg, V, 1, 14.

seguendo con adorazione le tracce della divina Encade (a) senza speranza di poterla emulare. Giovenale attesta che il canto dell'amica Tebaide alle pubbliche recitazioni faceva furore (b): il poeta stesso dice che la gioventù italica la studiava e la imparava a memoria (c): e l'ammirazione l'accompagnò per più secoli l. Ora spenti questi grandi entusiasmi, la critica nota che il poema non bello per composizione ben proporzionata ed armonica, non riscaldato da affetti profondi, riboccante di fredda erudizione mitologica, e di amplificazioni rettoriche, e ampolloso spesso e artificioso e affettato nella favella, pure mostra ricchezza d'imaginazione e d'ingegno poetico, e coi vizi e colle virtù del suo tempo rimane monumento notevole della decadenza latina.

La moda dell'epopea, cresciuta ai tempi di Augusto, sotto Nerone e Domiziano passò tutti i limiti, e fu burlata da Petronio, da Persio, da Marziale, da Giovenale. Piaceva di suonare la tromba epica, si affettava amore delle bellezze virgiliane, ma nessuno aveva nè l'animo, nè l'ingegno di Virgilio, nè il suo sentimento del bello. Si ricorreva a tutti i vecchi luoghi comuni, e si facevano rapsodie interminabili. Nerone tentò, come sopra fu detto,

(a) .... Maronei sedens in margine templi Sumo animum, et magni tumulis adcanto magistri. (Silv., IV, 4, 54-55).

Vive, precor: nec tu divinam Aeneida tenta, Sed longe sequere et restigia semper adora.

(Theb., XII. 810-917).

- (b) Curritur ad vocem incundam, et carmen amicae
  Thebaidos, lactam fecit cum Statius urbem.
  Promisitque diem, tanta dulcedine captos
  Afficit ille animos, tantaque libidine vulgi
  Auditur! (Giovenale, Sat., VII. 82-83).
- (°) Itala iam studio discit memoratque iuventus.

(Theh., XII, 815).

<sup>1</sup> Veli Dante, Purg., XXI

un' Iliade, e divisò un poema mostruoso sulla storia di Roma. Altri tornavano a cantare la guerra di Troia, i Giganti, i Sette a Tebe, le sciagure di Edipo, la cena di Atreo, Teseo, Dedalo, Icaro, Telefo, Achille, Diomede, Oreste, i dolori di Niobe e di Andromaca, i Centuari, Giasone e il vello d'oro <sup>1</sup>. Ai tempi di Vespasiano, C. Valerio Flacco prese a rifare largamente, sulle orme di Apollonio Rodio, il poema degli Argonauti, e con imitazioni virgiliane nello stile e nella favella ricantò la fatidica nave alla costruzione della quale presedette Mi-



La nave Argo (Zoéga, Bassirilievi, vol. I, tav. 15).

nerva, c ridisse a Roma e all'Italia il mitico viaggio dei vecchi eroi greci alle rive del Fasi (°).

(a) Il poema è dedicato a Vespasiano. Solo Quintiliano ricorda onoge-

<sup>1</sup> Vedi Philibert-Soupė, Epopée Latine, pag. III, 112, 115; Held, De Saleio Basso poeta, pag. 5 e segg.

Argomento più importante a Roma e all'Italia era la grande guerra di Annibale raccontata epicamente in 17 libri da C. Silio Italico, oratore dapprima, e, secondo una voce corsa, spia volontaria di Nerone, che nell'ultimo anno del suo impero lo inalzò al consolato; poi proconsole lodato dell'Asia, savio e onesto nel favor di Vitellio, e lavatosi dalla macchia dell'antico mestiere con onorevole ozio, alternando lo scrivere e il conversare dottamente coi molti visitatori, cui leggeva per esperimento i suoi versi. Da ultimo si ritrasse e morì, varcati i 75 anni (854 di R., 101 di C.), in Campania, dove ebbe più ville, tra cui quella di Cicerone, piene di libri, adorne di statue e di imagini di uomini illustri da lui venerati, massime quella di Virgilio, del quale ogni anno festeggiava il di natalizio, e a Napoli ne visitava religiosamente la tomba a guisa di un tempio 1.

Di tutto quello che scrisse ci rimane la seconda Guerra Punica in cui prendendo la più parte della materia da Polibio e da Livio seguì storicamente i fatti dall'assedio di Sagunto fino alla vittoria di Zama e al trionfo di Scipione Affricano. Marziale, con falsità pari a quella con cui disse Domiziano pudico, chiamò Silio oratore e poeta potente, decoro delle sorelle Castalie, emulo dei sacri canti di Virgilio, e non minore di lui: ma Plinio con più verità disse che in quei versi è più studio che ingegno. Nella lunga e varia e terribile lotta in cui si contende se Roma o Cartagine debba avere l'impero del mondo, Silio ha un bello e grande argomento alle mani, ma non ha ingegno poetico capace a cavarne un poema. Per

volmente l'autore dicendo (X, 1, 90) della grave perdita fatta per la sua morte. È incerto il luogo in cui nacque. Marziale (1, 62 e 77, IV, 49, VIII, 16) parla di un Flacco poeta di Padova, mu non pare che il suo sia il nostro, perchè con esso non fa menzione degli Argonauti.

<sup>1</sup> Plinio, Epist., III, 7; Marziale, IV, 14, VII, 63, VIII, 66, IX, 87, XI, 49.

supplire alla sua sterilità d'invenzione saccheggia l'arsenale delle vecchie macchine epiche, spoglia Omero e Virgilio, ma non è destro ad appropriarsi l'altrui, e colle sue favole, e colla sovrabbondanza delle digressioni e descrizioni erudite spesso riesce a cose prosaiche, mediocri e noiose. Come i poeti del tempo suo dà non di rado nelle stranezze della scuola corrotta, e com'essi adula sconciamente i potenti, nè si vergogna di cantar grande guerriero Domiziano 1, nei libri in cui stanno Scipione ed Annibale e i forti combattitori del Trasimeno, di Canne e di Zama. Ma quantunque poco poeta è buon versificatore, vince i contemporanei per eleganza e purezza di lingua, e per assai naturale e semplice stile, e declama meno degli altri. Si leva spesso a nobiltà di pensieri e di affetti, ha l'amore del bello e del buono, e celebra degnamente i forti fatti delle antiche genti romane ed italiche nell'intento di ridestare la virtù delle nuove generazioni corrotte: ritrae con verità i suoi personaggi, e dal lato storico è importantissimo, perchè ricco di erudizione recondita sui tempi, sui luoghi e sugli uomini che ci pone davanti: e se molte cose piglia da Livio, in altre supplisce alle sue omissioni, e descrive bene l'Italia, l'Affrica, la Sicilia, la Spagna, e ci dà particolari notizie sugli usi, sui costumi, sulle tradizioni e sulle credenze dei popoli antichi, intorno ai quali in più incontri la storia anche oggi può interrogarlo utilmente (a).

<sup>(</sup>a) Per ciò che spetta alla fede storica di Silio vedi Cosack, Quaestiones Silianae, Halle 1844; Wezel, De C. Silii Italici cum fontibus, tum exemplis, Lipsiae 1873: Hevnachev, Veber die Quellen des Silius Italicus, Ilfeld 1874. Un'analisi critica del poema è in Philibert-Soupe. Étude sur le caractère national et religieux de l'épopée latine, pagine 153-174. Amiens 1851. Recentemente le Puniche furono con grande amore studiate in Italia, anche sotto il rispetto dell'arte. Vedi Occioni. Caio Silio Italico e il suo poema, 2ª edizione, Firenze 1871, nella quale sono anche i primi quattro libri tradotti in versi italiani. La la edizione era uscita a Padova nel 1869 in volume di mole minore.

<sup>1</sup> Punic., III, 607-629. Vedi anche XIV, 686-588

Mentre Silio Italico narra le correrie e le battaglie degli antichi invasori e difensori d'Italia, Caninio Rufo celebra epicamente le battaglie e le vittorie di Traiano sui Daci 1; e altri corrono in folla per ogni regione poetica tentando a gara tutti i metri e tutte le forme dell'arte. Quindi Giovenale satireggia la universale, insanabile malattia dello scrivere <sup>2</sup>. Da ogni parte piovono versi a diluvio: versi leggieri di uomini gravi, versi di splendidi cavalieri<sup>3</sup>, di magistrati, di consolari e proconsoli 4; versi di delatori e di camerieri di corte 5; versi pei ministri imperiali protetti da Apollo, versi per le bestie imperiali, e poscia pei Catoni, pei Bruti e pei Cassii 6: poeti opulenti che nelle sontuose ville di Tivoli scrivono al mormorio dell'Aniene 7; poeti poveri, stracciati, affamati 8; poeti principi e imperatori 9; poeti vecchi, poeti giovani 10, poeti ragazzi coronati nei certami capitolini istituiti da Domiziano (a).

(a) Un'iscrizione d'Istonio (Vasto) ricorda L. Valerio Pudente fanciullo di tredici anni coronato tra i poeti latini nel sacro certame di Giove Capitolino (Conf. Stazio, Silv., V, 3, 231, e Giovenale, VI, 387) con unanime sentenza dei giudici, e onorato di una statua nella sua patria: Claritate ingenii coronatus est inter poetas latinos. Huic plebs universa municipum Histoniensium statuam aere collato decrevit, Orelli, 2603, e Mommsen, Inser. Regni Neap., 5252. Vedi sopra vol. 1, pag. 254.

Sopra un sepolero scoperto nel 1871 a Porta Salaria si vide una corona e l'imagine di alto rilievo di un fanciullo togato che recandosi verso il petto la mano destra tiene nella sinistra un volume per metà

<sup>1</sup> Plinio, Epist., I, 3, VIII, 1.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Giovenale, VII, 51-52.

<sup>3</sup> Plinio, Epist., V, 3, V1, 15.

<sup>1</sup> Plinio, Nat. Hist., VII, 18; Plinio, Epist., V, 3, VII, 1.

<sup>5</sup> Giovenale, IV, 53-55, e Schol., ivi; Marziale, V, 6, X1, 1, XII, II.

<sup>6</sup> Stazio, Silv., I, 4, 58 e segg.; Marziale, I, 7; Plinio, Epist., I, 17.

<sup>7</sup> Stazio, Silv., I, 3, 23 e 99-101.

<sup>8</sup> Marziale, I, 77, III, 38; Giovenale, 7, 72-73 e 8).

<sup>9</sup> Plinio, Nat. Hist., I, Praef., 5; Svetonio, Tit., 3; Quintiliano, X, 1, 91; Sparziano, Airian., 25, El. Ver., 4; Capitolino, L. Ver., 2; Frontone, Epist. ad M. Caes., pag. 37, 53, 57, 58, el. Mai, Romae 1823.

<sup>10</sup> Plinio, Epist., III, 1, IV, 27, V, 17.

Si parla di Catulli, di Orazii, di Tibulli, di Properzii,



Sepolero del fanciallo Q. Sulpicio Massimo (C. L. Visconti).

svolto e spiegato in cui è vergata una leggenda in caratteri greci; con prolissa scrittura pur greca in quanto rimane del fondo a destra e a sinistra. Dall'epigrafe latina posta nello spazio sotto alla nicelia si vede che il monumento fu eretto a Q. Sulpicio Massimo faneiullo romano che all'età di undici anni, cinque mesi e dodici giorni in altro certame poetico garreggiò con cinquantadue poeti greci, e in quella tenera età destò maraviglia coi suoi versi estemporanei, incisi anch'essi sul monumento dagli infelicissimi genitori, desiderosi di mostrare che non avevan ceduto ai loro affetti col troppo esaltare i meriti del caro figliuolo. Quei versi sono una esercitazione rettorica sulle parole che avrebbe potuto usar Giove per rimproverare il Sole di aver affidato il suo cario a Fetonte. Vedi Henzen. Sepoleri antichi rinvennti alla Porta Salaria, in

di Plauti, di Terenzi, e Menandri (a). Plinio celebra con grande entusiasmo i nuovi poemi lirici ed epici, le elegie, le commedie, le tragedie, i mimiiambi, e mai non finisce di vantare il grande abbondar di poeti, le tante recitazioni, il maraviglioso fiorire degli studi ai suoi tempi 1. Pure da ciò che rimane si vede che la vera e grande poesia perseguitata e uccisa dalla tirannide non risorge ora per questo grande rumoreggiare di versi, nè la nuova libertà può ridestarla ad un tratto, perchè, come osservò il grande amico di Plinio, è più facile spegnere che richiamare a vita gl'ingegni e gli studi 2.

Miglior prova fece in questi tristi tempi la storia: c in essa troviamo, anche nella decadenza, un grande scrittore, l'ultimo dei liberi ingegni romani, il giustiziere dei tiranni, il vendicatore degli oppressi.

La storia, dice Tacito, finchè narrò le cose del popolo fu scritta con eloquenza pari alla libertà: ma colla dominazione di un solo venne la mania di adulare, e quindi lo sgomento e il disparire dei grandi scrittori. La verità fu guasta dall'ignoranza delle cose pubbliche, a cui niuno prendeva più parte, e dal timore, e poscia dall'odio 3.

Bullett. Istit. Arch.. 1871. pag. 98-115; C. L. Visconti, Il sepolero del fanciullo Q. Sulpicio Massimo nel terzo agone Capitolino coronato tra i poeti greci. Roma 1871; Ciofi. Inscriptiones latina et greacae cum carmine graeco extemporali Quinti Sulpicii Maximi in eius monumento nuper reperto ad Portam Salariam adiecta interpretatione latina cum notis, Romae 1871.

(a) Plinio Epist., 1, 16, VI, • e 21, 1X, 22; Marziale, VIII, 56 e 70, IX, 26. L'iscrizione di Eclano ricorda M. Pomponio Bassulo nuovo traduttore e imitatore di Menandro, il quale così parla dell'opera sua: Ne more pecoris otio transfungerer Menandri paucas vorti scitas fabulas, et ipsus etiam sedulo finxi novas. Id quale qualest chartis mandatum diu. Mommsen, Inscript. Regn. Neap., n. 1137, e Henzen, 5605.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Plinio, Epist. I, 10 e 13, IV, 3, 18 e 27, V, 3 e 17, VI, 15 e 21, VIII, 4, ecc.

<sup>2</sup> Tacito, Agric., 3.

<sup>3</sup> Tacito, Ann., I, 1; Hist., I, 1.

Si citano più autori di storie e memorie ai tempi di Tiberio, di Caligola, di Claudio e Nerone, e tra questi oltre al sozzo adulatore Velleio Patercolo, già ricordammo Cremuzio Cordo, e Tito Labieno narratori delle guerre civili, ridotti per causa delle loro opere a darsi la morte quando inferociva Seiano. Ad essi debbonsi aggiungere Seneca il retore che per la testimonianza di un frammento del suo illustre figliuolo scrisse delle guerre civili, e dei tempi suoi 1; Aufidio Basso, forte e ottimo uomo, scrittore delle guerre civili e delle guerre germaniche(a); Brutidio Nigro declamatore, ricordato tra i delatori di chi avesse violato il nume di Augusto e spregiato la maestà di Tiberio, amico di Seiano, basso intrigante, scrittore mediocre, anch'egli narratore della morte di Cicerone e della esposizione della sua tronca testa <sup>2</sup>; Gneo Lentulo Getulico, amico di Seiano, scampato dai delatori sotto Tiberio, proconsole di Germania, adulatore di Caligola in un suo scritto storico, e poscia ucciso da lui, perchè caro ai soldati 3; M. Servilio Noniano, console sotto Tiberio nel 788, scrittore ai tempi di Claudio, lodato storico, famoso nel Fôro, osservato con reverenza filiale da Persio, morto nell'814 (61 di Cr.) sotto Nerone 4.

Ai tempi di Claudio del quale ricordammo più volte le opere storiche si vide a Roma la prima cosmografia composta da Pomponio Mela nativo di Tingentera (forse

\* Tacito, Ann., III, 66; Giovenale, X, 83; Seneca, Suasor., 6.

<sup>(</sup>a) Seneca, Epist., 30; Quintiliano, X, 1, 103; Tacito, Dialog. de Oratt., 23; Plinio, Nat. Hist., VI, 9; Plinio, Epist., III, 5. Saggio del suo scrivere è il passo sulla morte di Cicerone, riferito nella sesta Suasoria del retore Seneca.

<sup>1</sup> Vedi Niebuhr, Ciceronis, Livii et L. Senecae fragmenta, Romae 1820, pag. 103, e Egger, Examen des historiens anc. d'Aug., pag. 138.

<sup>3</sup> Tacito, Ann., VI, 30; Plinio, in Svetonio, Calig., 8; Dione Cassio, LIX, 22.

<sup>4</sup> Plinio, Nat. Hist., XXXVII, 21; Lehmann, De familiis quibusdam romanis Caesarum aetate florentibus, pag. 41, Gottingae 1861; Plinio, Epist., I, 13; Quintiliano X, 1, 102; Tacito, Ann., VI, 31, XIV, 19; Svetonio, Persii vita.

Algesira) nella Spagna meridionale (a), il quale in puro latino descrisse brevemente e con buon ordine i luoghi, e toccò acconciamente i costumi dei popoli.

Dei tempi Claudiani e Neroniani scrisse Fabio Rustico amico di Seneca, chiamato da Tacito il più eloquente degli scrittori recenti, e da un ricco contemporaneo posto nel suo testamento tra i più egregi cittadini cui faceva legati.

Agrippina madre di Nerone lasciò Commentarii della vita sua e dei suoi <sup>2</sup>; come Gneo Domizio Corbulone, il prode duce fatto morir da Nerone, scrisse delle sue imprese nell'Asia <sup>3</sup>, e così Svetonio Paolino, famoso per le sue guerre in Mauritania e in Britannia, lasciò ricordi delle cose affricane, e primo di tutti i duci romani a passare l'Atlante di cui raggiunse le cime in dieci giornate, disse delle singolarità di quel monte, dei deserti di polvere, dei luoghi ardenti anche nel verno, delle fiere e dei barbari, abitatori delle selve e dei gioghi <sup>4</sup>.

E sull'Egitto scrisse un'opera Claudio Balbillo che ne tenne il governo sotto Nerone; ottimo e sapiente uomo ricordato anche sulla statua vocale di Memnone dalla poetessa Balbilla, e in una iscrizione dei Busiritani (b).

<sup>(</sup>a) Mela, De situ orbis, II, 6, e III, 6. Dei pregi e della lingua dell'opera ragionò recentemente il traduttore italiano Giov. Francesco Muratori nel discorso preposto alla sua traduzione, Torino 1855.

<sup>(</sup>b) Tacito, Ann., XIII, 22; Letronne, La statue vocale de Memnon, pag. 173, e Recherches pour servir à l'histoire de l'Égypte, pag. 395. Seneca (Nat. Quaest., IV, 2, I2) cita quest'opera a proposito dello spettacolo di una battaglia fra due truppe di cocodrilli e delfini alla foce più grande del Nilo.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Tacito, Agric., 10; Ann., XIII, 20, XIV, 2, XV, 61; Laboulaye, Testament de Dasumius, Paris 1845, pag. 19.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Plinio, Nat. Hist., VII, 6 (8); Tacito, Ann., IV, 53; Stahr, Agrippina die Mutter des Nero, Berlin 1867.

<sup>3</sup> Plinio, II, 72, V, 20, VI, S; Held, De Gn. Domitio Corbulone, Schweidnitz 1862.

<sup>4</sup> Plinio, V, 1, 14.

Dei tristi tempi di Nerone scrisse pure M. Cluvio Rufo, bel dicitore e leale storico (a), che vide e narrò anche i tempi di Galba e di Ottone, e dalla Spagna ov'era proconsole raggiunse Vitellio a Lione, e lo seguì nel viaggio di Roma (b).

Come testimone oculare dei fatti della guerra tra i Vitelliani e Flaviani è citato Vipstano Messala, tribuno della settima legione Claudiana che combattè personalmente a Cremona, e vide e scrisse le stragi e l'esterminio della infelice città: uomo prode, di grande eloquenza, e di schietta e franca natura, il più onesto di tutti quelli che presero parte alla guerra <sup>1</sup>.

Nulla o quasi nulla ci rimane di tutti costoro e di altri che, secondo il detto di Tacito, nella più parte falsarono il vero per adulazione o timore, viventi i tiranni, e per

odio quando furono spenti.

Sotto il governo di Vespasiano, quantunque anch'egli bandisse e uccidesse i filosofi, si fece ogni sforzo per rendere alla storia la sua dignità, e fu in parte riparato al guasto, che la viltà aveva fatto nelle iscrizioni e nei monumenti. Furono estratti a sorte più deputati, che mettessero fine a questo disordine, facendo restituire le cose che aveva rapite la guerra, ricercando e rimettendo a lor luogo le tavole delle leggi, e correggendo i fasti e i

<sup>(</sup>a) Vedi il suo detto in Plinio, Epist., 1X, 19.

<sup>(</sup>b) Tacito, Ann., XIII, 20, XIV. 2: Hist., 1, 8 e 76, II, 58 e 65. IV, 43: Svetonio, Ner, 21: Plutarco, Ottone, 3: conf. Wiedemann, De Tacito, Svetonio, Plutarcho, Cassio Dione, scriptoribus imperatorum Galbae et Othonis. Berolini 1857, pag. 50 e segg.

Si cita anche lo seritto dell'oratore (Quintiliano. X. 3, 12, e Tacito, Dialog. de Oratt., 2) Giulio Secondo che come segretario di Ottone fu presente a Budriaco (Plutareo. Ott., 9): e ricordasi come ai tempi di Traiano un Pompeo Planta scrisse la guerra tra Ottone e Vitellio. Vedi Schol. Vall. ad Invenal., 11, 99, e conf. l'linio. 1X. 1.

<sup>1</sup> Tacito, Hist., III, 9, 18, 25 e 28, IV, 12, e Dialog. de Oratt., 14, 15, 23, 32, ecc.

calendarii, bruttati dall'adulazione dei tempi (a). Nel Campidoglio, ritolto alle rovine, fu ristabilito il pubblico archivio, che aveva arso il recente incendio, raccogliendovi in tremila tavole di bronzo i documenti dispersi. Furono fatti ricercare e copiare per tutto l'Impero i trattati, le alleanze, le deliberazioni del Senato, i plebicisti, e altri documenti autentici, che risalivano quasi al principio di Roma <sup>1</sup>. E questo fatto, che agevolava gli studi del passato, pare che eccitasse gli scrittori alla ricerca dei documenti originali, di cui alcuni di fatto si vedono citati nei nuovi storici.

Di più C. Licinio Muciano, il duce che ebbe tanta parte a inalzare Vespasiano all'impero; oltre allo scrivere sulle cose notevoli da lui vedute in Oriente (b), fece compilare nelle biblioteche una raccolta di estratti di atti pubblici e di lettere, che davano nuovi aiuti alla storia 2. E Plinio nella sua grande opera cita più volte Muciano, ed egli pure, come Tacito e altri, per mezzo dei nuovi documenti affermano cose contraddicenti alle asserzioni degli antichi scrittori 3.

Plinio il Vecchio (776-832 di Roma, 23-79 di C.), massimo ornamento di Como a cui preparò nuova gloria educando alla vita onesta e ai nobili studi Plinio il Gio-

<sup>(</sup>a) Tacito, Hist., IV. 40. Pure sembra, come fu notato, che l'operazione non riuscisse compiuta, perchè ciò che rimane dei Fasti ha ancora molte delle interpolazioni che volevansi togliere. Vedi Egger, Examen, pag. 226.

<sup>(</sup>b) Intorno a Muciano e alla descrizione del suo viaggio in Oriente da cui Plinio trasse notizie di geografia, di storia naturale e anche cose strane e incredibili, vedi Borghesi, Dei tre consolati di C. Licinio Muciano, in Biblioteca Italiana, 1840, tom. 97. pag. 12-20. e in Opere, IV. 345-353, e Brunn, De C. Licinio Muciano, Lipsiae 1870.

<sup>1</sup> Svetonio, Vespas., S.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Tacito, Dialog. de Oratt., 37; Le Clerc, Des journaux chez les Romains, pag. 111; Egger, Examen, pag. 180.

<sup>3</sup> Vedi Tacito, Hist., III, 72, Porsena dedita urbe, ecc.; Plinio, XXXIV, 39; Svetonio, Tib., 3.

922



I due Plinii nella facciata della Cattedrale di Como (Da Fotografia).

vane suo gentile nipote (a), nei tempi flagellati dalle crudeltà di Nerone avea cercato scampo fra gli studi oratorii e grammaticali: poi sotto i Flavii scrisse venti libri delle Guerre Germaniche e trentun libro delle cose di Roma, continuando colla massima accuratezza le storie di Aufidio Basso fino ai tempi di Vespasiano e di Tito (b). Egli fu in molti ufficii, militò in Germania ove compose un libro del saettare a cavallo (de iaculatione equestri): andò procuratore di Vespasiano nella Gallia Narbonese e nella Spagna, e sotto Tito comandò la flotta stanziata a Miseno, ove morì a 56 anni, vittima del suo amore alla scienza che lo spinse a voler vedere troppo da vicino l'eruzione del Vesuvio, da cui furono distrutte Ercolano e Pompei 1. Aveva scritto che una morte subitanea era l'ultima felicità della vita, e a lui toccò questa desiderata ventura 2.

Fra le guerre e gli ufficii vari e gravissimi, egli potè in vita non lunga comporre molte e voluminose opere, perchè pronto d'ingegno, instancabile nello studio, e non bisognoso di lungo sonno e desideroso di vivere un nu-

<sup>(</sup>a) Dei due Plinii e di loro patria fu disputato nel secolo scorso in un grosso volume in cui sono i disegni delle due statue poste a loro onore, verso il 1480, nella fronte della cattedrale di Como, dove rimangono a malgrado della guerra dei preti che già vollero toglierle via, massime quella del Vecchio, tenuto da essi come ateo. Vedi Della Torre Rezzonico, Disquisitiones Plinianae, Parma 1763, vol. I, pag. 193.

<sup>(</sup>b) Plinio, Nat. Hist., I, Pracf., 15 e 22, e lib. II, 85 e 106. e Plinio il Giovane, Epist., III, 5 e V, 8; Quintiliano, III, 1, 21, XI, 3, 143; Gellio, IX. 16. Per la storia Tacito lo cita ai tempi di Nerone e nella guerra dei Flaviani e dei Vitelliani. Annal., XIII, 20, XV, 53; Hist., III, 28: e altrove lo allega come scrittore delle guerre germaniche (Ann., I, 69). Sugli scritti grammaticali di Plinio, e sui frammenti che ne rimangono. vedi Alfredo Soclittmueller, De C. Plinii Secundi libris grammaticis, Lipsiae 1858.

<sup>1</sup> Plinio, Epist., III, 5, VI, 16; Svetonio, Plin

<sup>2</sup> Nat. Hist., VII, 51,

mero più grande di ore con questi esercizi, perchè la vita è veramente una veglia. Non perdeva un momento: studiava a tavola, al bagno, in viaggio, quando gli altri dormivano. Leggeva tutto, dicendo non esservi libro così cattivo che in qualche parte non giovi. Delle sue infinite letture lasciò 160 volumi di estratti 1. Dei quali studi ci rimane una parte nella Storia naturale, opera erudita, diffusa, e varia quanto la natura stessa: dove ridusse, com'egli dice, in 37 libri ventimila cose degne di esser sapute, tratte da oltre duemila volumi dei quali citò scrupolosamente gli autori, stimando atto di benevolenza e di ingenuo pudore il confessare da chi tu hai imparato <sup>2</sup>. È uno dei monumenti più preziosi che ci tramandasse l'antichità. Non tratta solamente ciò che ora s'intende col nome di storia naturale, ma abbraccia tutte le scienze, specialmente rispetto al loro uso nella vita degli uomini, ed è l'enciclopedia romana, e l'inventario della civiltà del suo tempo. Egli raccolse ogni sorte di cose senza separare il vero dal falso, e perciò i dotti notarono, che come critico e naturalista ha poco pregio per noi: ma è di grande importanza come narratore di usi e costumi e di particolarità geografiche che da lui solo s'imparano, e come storico delle antiche arti di Grecia e d'Italia, delle quali dice le origini, i progressi, le opere, gli autori più celebrati, e i loro metodi e i più singolari segreti 3. Miste ad errori 4 ci dà molte buone notizie sulle opere, che al suo tempo adornavano Roma, sul suo aspetto esteriore, e grandezza, e magnificenza, sulla superficie della città

<sup>1</sup> Vedi Plinio, Nat. Hist., I, Praef. ad Tit., 13-14, e Plinio il Giovane, Epist., III, 5.
2 Praef., loc. cit., 13 e 16. Vedi anche Brunn, De auctorum indicibus Plinianis disputatio isagogica, Bonnae 1856; Gehmichen, De M. Varrone et Isidoro Characeno C. Flinii in libris chorographicis auctoribus primariis, Lipsiae 1873.

<sup>3</sup> Vedi lib. XXXIII-XXXVI.

<sup>4</sup> Vedi Brieger, De fontibus librorum Nat. Histor. Plinianae quatenus ad artem plasticam pernitent, Gryphiae 1857; Wustmann, Zu Plinius Kunstgeschichte, in Rhein. Museum, 1867, Vol. XXII, p. 1-24; Schreiber, Quaestionum de artificum aetatibus in Plinii Hist. Nat. libris relatis specimen, Lipsiae 1872.

e dei sobborghi, sui Fôri, sugli acquidotti, sui portici, sui palazzi, sulle colonne, sulle materie da costruzione, sulla moneta, sul commercio, sugli unguenti che si consumavano, sul lusso smodato, sulle classi e sugli individui, sui principi, sugli usi e sulle sporcizie di corte, sulla corruzione che travagliava l'Impero, sulle cause della grandezza e della decadenza di Roma, sulla proprietà territoriale in Italia e nelle province, e sui latifondi che rovinarono e queste e quella. Egli vide memorie storiche, lettere, editti, ogni sorte di monumenti, e non lasciò indietro niuna particolarità riguardante i luoghi, gli uomini, i tempi, e le vicende della civiltà. Neppure tra i Greci niuno aveva tentato un'impresa si grande. Egli dicendo che l'opera era nuova per le Muse romane, senti e notò le difficoltà di condurla in modo che tornasse dilettosa ai lettori, e non confortato dalla speranza di conseguir questo intento si acquietò nel pensiero di giovare alla patria con quelle tante notizie raccolte 1. Pure in più luoghi anima di un soffio di vita l'arida materia, qualche volta narra vigoroso e conciso, rallegra le sue pagine con singolari aneddoti storici, le riscalda col suo amore per la scienza, pei grandi uomini e per gli illustri inventori, e le nobilità con belle riflessioni, in cui si mostra filosofo e nomo dabbene.

Plinio dedicò la sua opera a Tito (an. di Roma 830, di Cr. 77), e morì prima di lui, nè ebbe la sventura di vedere i crudeli fatti di Domiziano, che oppresse gli ingegni e bandì ogni arte onesta.

Come in tempi sì crudi e infesti a ogni virtù potesse prosperare la libera storia, lo dicono gli esempi di Erennio Senecione e di Aruleno Rustico, uccisi per avere scritto la vita di Peto Trasea, e di Elvidio Prisco, mentre

<sup>1</sup> Praef., 1, 9-12.

si bruciavano i loro libri nel Fôro <sup>1</sup>. Ma spento quel mostro, con Nerva e Traiano comincia anche per le lettere una nuova êra di libertà <sup>2</sup>, in cui è lecito a ognuno sentire a suo grado, e dir libero il suo sentimento: e allora Tacito e Plinio il Giovane scrivono, e coll'ardente parola vendicano gli oppressi.

C. Cornclio Tacito, che dicesi nato sulla metà del secolo primo a Interanna (Terni) dell' Umbria (a), studiò eloquenza sotto i più celebrati oratori 3, e alla scuola degli stoici apprese ad aborrire ogni sentimento servile, e ad armarsi contro le sopravvegnenti sciagure. Di buon'ora fu amico di Plinio, e si strinse con lui nell' amore degli studi, nel culto della virtù e nell'odio della tirannide. Fino da giovane salì in fama di valente oratore 4. Ebbe i primi onori pubblici sotto l'impero dei Flavii 5: e sedendo in senato sotto Domiziano vide gli esilii, le stragi, e gli ultimi furori del mostro 6. Sotto Nerva fu console (97 di Cr.), e fece solennemente e con alta eloquenza l'elogio funebre di L. Virginio Rufo, cioè dell' uomo più magnanimo dell' età sua, il quale, dopo aver più volte rifiutato l'impero, si conservò incontaminato fra tutte le

<sup>(</sup>a) Si argomentò nato a Terni dal sapere che di qui poscia fu nativo l'imperatore M. Claudio Tacito che tenevasi suo parente, e molto si adoperò a fargli onore. Vedi Vopisco, Tacito, 10, e Floriano, 2, e Angeloni, Historia di Terni. Roma 1646, pag. 42 e segg., il quale tiene per fermo che lo storico nascesse a Terni, e riferisce le vecchie tradizioni relative al suo sepolero e ad altri suoi monumenti. Per tali particolarità, e per la notizia di alcuni, fra i tanti che scrissero modernamente di Tacito, vedi i mici Studi storici e morali sulla letteratura letina, Torino 1871, pag. 438 e segg.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Tacito, Agric., 2 e 45; Svetonio, Domit., 10; Plinio, Epist., I, 5 e 14, III, 14, VII, 19; Dione Cassio, LXVII, 43.

<sup>2</sup> Tacito, Agric., 3.

<sup>3</sup> Dialog. de Oratt., 2.

<sup>4</sup> Plinio, Epist., VII, 20.

<sup>5</sup> Tacito, Ann., XI, 11; Hist., I, 1.

<sup>6</sup> Tacito, Agric., 45.

vergogne vedute in più di 80 anni <sup>1</sup>. Nella nuova libertà Tacito orò insieme con Plinio contro i più grandi ribaldi, stati potenti sotto la passata tirannide <sup>2</sup>, e negli scritti consacrò all'infamia i carnefici e i delatori.

La prima opera storica di Tacito, scritta con qualche colore rettorico al principio dell'impero di Traiano 3, fu la Vita del suo suocero Agricola, del quale vedemmo già le imprese in Britannia, e la fine sotto Domiziano. Con questo scritto pieno di affetto, e tenuto per capolavoro e modello della forma biografica (a), egli consolava il suo privato dolore, e rendeva omaggio alla virtù, raccontando gli affetti domestici, i severi e miti costumi dell'uomo, l'integrità del magistrato, le nobili arti e le geste di guerra dell'illustre cittadino della splendida Colonia di Fôro Giulio, della quale ci parlano anche oggi più rovinc a Fréjus. Coi fatti particolari del suocero narrò le miserie dei tempi con una profondità di pensiero e con un accento di sdegno, che rivelavano già lo storico immortale di Tibcrio e di Nerone. La biografia fu per lui inalzata alla dignità della storia in quel piccolo libro, che insieme ad un uomo di alto cuore e di puro animo mo-

<sup>(</sup>a) Vedi Walch, Veber Tacitus Agricola, oder die Kunstform der antiken Biographie, nella sua traduzione, Berlino 1828. Non ha fondamento il dubbio sulla sua autenticità, messo avanti dall' Held, Commentatio de Cn. Iulii Agricolae vita quae vulgo Cornelio Tacito adsignatur, Suidnicii 1845. Tra quelli che disputarono o vanamente fantasticarono sugli intendimenti di questa scrittura gli ultimi di cui abbiamo notizie sono: Hirzel, Veber die Tendenz des Agricola von Tacitus, Tübingen 1871: Junghans, Veber Tacitus Agricola, Lüneburg 1872; Jaeger, Quae fides Tacito in Agricola habenda sit exponitur, deque consilio, quo liber ille conscriptus esse videatur, agitur, Göttingen 1874: Andresen, Die Entstehung und Tendenz des Taciteischen Agricola, Berlin 1874, e Literarisches Centralblatt, Leipzig 1875, pag. 1328.

Plinio, Epist., II, 1, VI, 10, IX, 19.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Plinio, Epist., II, 11.

<sup>3</sup> Tacito, Agric., 3.

strava a Roma il popolo britanno coi suoi costumi, colla sua energia, col suo fiero amore di libertà; così che anche gl'Inglesi d'oggi tengono quest'opera come la prima pagina di loro storia.

Così pure introduzione degli Annali germanici, e punto



Rovine di Foro Giulio a Frejus (Le Bas, France, vol. 2, pl. 75).

di partenza per la storia di altri Stati dell' Europa moderna fu detto il discorso sulla Germania, che Tacito scrisse subito dopo la Vita di Agricola, tra il secondo e il terzo consolato di Traiano (98-100 di Cr.) 1. Egli, dopo avere probabilmente veduto e studiato da sè stesso il paese quando fu per quattro anni (89-93) assente da

<sup>1</sup> Tacito, Germ., 37. Conf. Touffel, Gesch. les rom Litterat., p. 6-1.

Roma 1, facendo suo pro delle opere di Cesare, di Plinio e di altri 2, e dei ragguagli portati dai mercatanti, dai duci, dai soldati romani, e dai prigionieri di guerra, raccolse in breve e profondo discorso tutte le più importanti notizie, che ebbero gli antichi su queste mal note regioni, dicendo la natura dei luoghi, le sedi dei popoli vari stanziati tra il Reno e il Danubio, la loro educazione, le istituzioni, le relazioni sociali, ogni ordine religioso e civile, i puri costumi di loro donne, e i giornalieri esercizi, che valevano a rendere animosi e forti quegli uomini dagli occhi cilestri, dalle bionde chiome e dalle grandi stature: e in pari tempo notando con parole di sdegno il contrasto tra la servilità e la corruzione romana, e gli austeri costumi e la libertà dei Germani, coll'intendimento di rampognare le brutture dell'età sua. e di dare anche qui quegli insegnamenti morali, che sono la prima e più nobile qualità di ogni suo scritto.

Ma se colse il destro che naturalmente gli si offeriva a sdegnose allusioni, non si vuol credere, come altri opinò, che componesse di sua invenzione il bel libro collo scopo di fare una satira: egli scrisse per mostrare a Roma quali erano questi tremendi nemici di cui dolorosamente presentiva le guerre fatali all'Impero, e pose tanta cura e tanto acume nella ricerca del vero, che le posteriori vicende e gli studi delle antichità e dei monumenti germanici mostrarono e mostrano ancora la rettitudine e la esposizione fedele dei costumi e delle cose raccolte in questa sapiente opera storica, morale e politica (a).

<sup>(</sup>a) Delle moltissime scritture composte con intenti diversi sulla Ger-

<sup>1</sup> Tacito, Agric., 15; Borghesi, Opere, vol. VII, p. 321.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vedi Tacito, Germ., 28, e confronta la Germania con Cesare, De Bell. gall, IV, 1-3, V1, 21-27. Vedi anche Reischle, De locis quibus Tacitus et Caesar de veteribus Germanis inter se different, Kampton, 1831; Köpke, Zur Quellenkritik der Germania, in Deutschen Forschungen, p. 223-226, Berlin 1859, o Breuker, Quo iure Sallustius Tacito in describendis Germanorum moribus auctor fuisse putetur, Coloniae 1870.

Dopo queste brevi scritture, in cui fece le sue prove. pose mano a scriver le Storic dalla morte di Nerone a quella di Domiziano: e poscia, rifacendosi indietro, compose gli Annali, che dalla fine di Augusto andavano al principio di Galba, ed erano introduzione e complemento alle Storie: grandioso lavoro, che abbracciava circa 80 anni, e descriveva le varie fasi della rivoluzione, per cui fu mutata la faccia del mondo. Egli ci dà la storia di una tirannide che succede a libero Stato. La vediamo cominciare quasi timidamente, e sotto le apparenze della libertà; poi crescere a poco a poco, farsi gigante, imperversare, dar di piglio negli averi, nell'onore e nel sangue dei cittadini. Lo storico ci conduce alle corti dei tiranni. piene di delitti, di libidini, di stragi; poi nei campi delle guerre civili: e ci mostra l'Italia spogliata e disertata, e il mondo sossopra, per sapere a qual mostro debba servire. Tacito, che sempre vede addentro nei nascondigli del cuore umano, si mostra acutissimo nel penetrare la chiusa anima di Tiberio, e nel rivelarne i terribili arcani. Energicamente ritrae lui e i suoi successori, circondati da un esercito di carnefici e di spie, e forti della universale paura: mirabili di concetto e di arte le descrizioni dei tempi, in cui pare che la ragione e il diritto siano scomparsi sotto il flagello della forza brutale. Lo storico geme; ma del gemito dei forti, che è una protesta e una vendetta: contempla tristamente il dolore e i

mania citiamo Rüdiger. De fide historica Taciti in Germania describenda, Freiburg 1823; Barby, De consilio quo C. Cornel. Tacitus librum illum de situ, moribus et populis Germaniae conscripserit et de fide ei tribuenda, Berlin 1825; Welter. De fide Taciti in rebus Germanorum. Monasterii Guestfalorum 1846; Mueuscher. De Germania Taciti, Marburgi 1857; Malina. De consilio quale Tacitus in scribendo de Germania libro secutus esse videatur, Deutsch Cione 1860; Baumstark, Urdeutsche Staatsalterthümer zur schätzenden Erläuterung der Germania des Tacitus, Berlin 1873; Getroy, Rome et les barbares; Étude sur la Germanie de Tacite, Paris 1874.

supplizi della città una volta si lieta, e con la eloquente parola vendica gli sventurati innocenti, e segna di eterna

infamia i crudeli oppressori.

Sono perduti i libri, che narravano il regno di Caligola e i principii di Claudio: ma poi ritroviamo l'imperatore pedante in preda a mogli meretrici e a tristi liberti, e quindi abbiamo le follie e le mostruosità di Nerone, di cui solo ci mancano i casi estremi. Nelle Storie succedono i fatti e le guerre di Galba, di Ottone, di Vitellio e di Vespasiano, al quale rimane tronco il racconto, e ci mancano anche le cose di Tito e di Domiziano.

Tacito nel fare il suo doloroso viaggio per questi miseri tempi si riserbava una consolazione all'animo lungamente travagliato dallo spettacolo della tirannide e della guerra civile. A conforto dei suoi stanchi anni aveva divisato di scrivere da ultimo i felici tempi di Nerva e di Traiano i, ma pare che gli mancasse la vita a colorire questo disegno, come anche a tenere la sua

promessa di scrivere dell'impero d'Augusto 2.

Pure l'opera sua, quantunque mutilata e incompiuta, rimane un capolavoro sotto il rispetto della civile morale, come dell'arte. Se egli tutto dipinge con neri colori mon è per tristizia di animo, ma per la ragione che gliene dànno le scelleratezze dei tempi: se diffida spesso del bene, è perchè lo incontra tra gli uomini raramente. Ma al tempo stesso che vitupera con fiere pable ogni malvagità, la virtù ricerca con affetto, e la celebra eloquentemente appena si mostra. Non è un maligno commissario di polizia, ma un giudice imparzialmente severo, governato dall'amore di rendere piena giustizia a tutti. Dei più crudi tiranni non tace niuna opera buona: e nel giudicare gli stessi nemici di Roma, anche quando

<sup>1</sup> Hist., I, 1.

<sup>2</sup> Ann., III, 21.

commettono una grande scelleratezza, lascia in dubbio ciò che non è ben provato 1.

Molti luoghi ci mostrano le lunghe e faticose cure da lui poste nella ricerca del vero. Cita gli atti del Senato e gli atti diurni<sup>2</sup> o giornali; confronta e discute le storie di Plinio, di Cluvio Rufo, di Fabio Rustico, di Vipstano Messala, cita Corbulone e Agrippina<sup>3</sup>, e ad essi o ad altri autori di commentarii e d'annali, senza ricordarli per nome, si riferisce più volte, e con essi cita le cose sentite dai vecchi '; ricorda le voci popolari, e le rigetta se non sono sostenute da autori sicuri, o se hanno faccia d'assurdi <sup>5</sup>. Quando non ha documenti, o trova testimonianze discordi, confessa di non aver modo a discernere il vero, sospende il giudizio, cita senza nulla affermare, o dice la parte a cui inclina la fama <sup>6</sup>. Altrove, riferiti gli altrui detti, oppone loro le proprie ragioni (a).

(a) Hist., II, 37 e 101. Per la ricerca e per la critica delle fonti vedi tra gli altri Meierotto, De fontibus quos Tacitus de tradendis rebus ante gestis videatur secutus, Lipsiae et Berolini 1795; Boetticher Lericon Taciteum, pag. XIX-XXIII; Prutz, De fontibus quos in conscribendis rebus a Tiberio usque ad mortem Neronis gestis, auctores secuti videantur, Ilalle 1838; Wiedemann, De Tacito, Svetonio, Plutarcho, Cassio Dione, scriptoribus imperatorum Galbae et Othonis, Berolini 1857, e Die Quellen der ersten 6 B. von Tac. Annal., Cleve 1868; Reichau, De fontium delectu quem in Tiberii vita moribusque describendis, Velleius, Tacitus, Svetonius, Dio habuerunt, Königsberg 1865; Borghesi, Annotazioni agli Annali e alle storie di Tacito, in Opere, V, 287-305; Karsten, De Taciti fide in sex prioribus Annalium libris, Utrecht 1868; Clason, Plutarch und Tacitus eine Quellenuntersuchung, Berlin 1870: Mommsen, Cornelius Tacitus und Cluvius Rufus, in Hermes. 1870, IV, p. 295-316: Nissen, in Rhein, Museum, XXVI, 508-544.

<sup>1</sup> Hist., IV, 60.

<sup>2</sup> Ann., III, 3, V, 1, XIII, 31, XV, 71, XVI, 22.

<sup>3</sup> Per l'linio, Ann., I, 69, e Hist., III, 28. — Cluvio, Ann., XIII, 20, XIV, 2. — Fabio Itustico, XIII, 20, XIV, 2, XV, 61. — Vipstano Messala, Hist., III, 25 e 28. — Agrippina e Corbulone, Ann., IV, 53, e XV, I6.

<sup>4</sup> Ann., II, 88, III, 16, V, 9, XI, 27, XII, 67, XIII, 17, XV, II e 73; Hist., II, 101, e III, 51

<sup>5</sup> Ann., IV, IO e II.

<sup>6</sup> Ann., I, S1, V, 10, VI, 7, XIII, 20, XIV, 2.

Sicuro delle sue ricerche e della sua critica, e professando di dire il vero di tutti senz' amore e senz' odio ', con libero animo celebra ogni grande e nobile cosa, ricorda più volte l'amore di libertà che armò i barbari contro la prepotenza di Roma<sup>2</sup>, smaschera tutti gli ipocriti, vitupera le infamie dei despoti e non risparmia la viltà degli schiavi che baciano la mano che li flagella: ammira il coraggio, ma non ne loda la inutile ostentazione. Degli stoici medesimi, tra le cui dottrine era stato educato, non tace le diserzioni: e mentre loda Peto Trasca, Elvidio Prisco e Labeone, ritrae sdegnosamente quelli che alle cene di Nerone si compiacevano di esser contemplati in volto e voce severa tra le voluttà della reggia.

Egli sente che ha un doloroso argomento alle mani, e a chi lo riprende di tornare così spesso sulle vergognose miserie e sul troppo sangue sparso, risponde che a ciò non lo stringe odio, ma dovere di storico 3. E, non mosso da brutte passioni nè da amore di parti, continua a dispensare con equa lance la lode e il biasimo, chiamando al suo tribunale piccoli e grandi, imperatori e filosofi, imperiali meretrici e liberti, delatori e ministri, Senato e plebe, e invocando su tutti il giudizio della posterità, che è grande conforto all' innocenza infelice, e terribile minaccia al delitto, anche quando tripudia in sue allegrezze scellerate.

Così la sua parola, o lodi o maledica, è sempre parola di virtù e di giustizia. Così egli compie il sacro dovere dello storico, ed elevando la nobile arte ad una sublime moralità si rende benemerito del genere umano, a difesa del quale fa risonare la sua potente voce nel mondo, cangiato dalla tirannide in silenzioso deserto.

<sup>1</sup> Hist., I, 1.

<sup>2</sup> Agric., 30; Ann., II, S, e IV, 72.

<sup>3</sup> Ann., XVI, 16.

E ogni studio adoprò, perchè il suo dire riuscisse efficace. Molto osservò e meditò i casi umani: svolse gli storici antichi, gli oratori e i poeti, per trovare in essi aiuto a ritrarre la vita e le grandi miserie dei popoli, com' ei le sentiva. Nei piccoli scritti si vedono le sue varie prove rispetto allo stile. Il Dialogo sugli oratori, composto prima d'ogni altra cosa, col florido e copioso linguaggio attesta i suoi studi Ciceroniani, mentre da un altro lato accenna subito lo scrittore morale e politico il quale più che a disputare sulle particolarità dell'arte mira a provare il decadimento dell'eloquenza (a) fino dal regno d'Augusto, e a cercarne le cause nella morte

(a) Dopochè il Renano, il Lipsio e altri mossero dubbi sull'autore vero di questa scrittura, per più di tre secoli continua ad agitarsi la disputa. Ma i codici, e tutte le prime edizioni che attribuiscono l'opera a Tacito, e la somiglianza che è tra il Dialogo e gli Annali e le Storie, ecc., nelle idee, nei sentimenti, e nei principii morali e politici, come in una gran parte di modi, di costrutti e di formule, sono argomenti di molta importanza. Fra le molte dissertazioni, scritte anche di recente su questa controversia letteraria, citiamo Eichstädt, De dialogo qui inscribitur de Oratoribus, Ienae 1839; Dupré, Dialogum de Oratoribus nec Quintiliano, nec cuivis alii, sed Tacito adiudicandum esse censuit ac demonstrare tentavit, Saint-Calais 1848; Gutmann, Dialogum de Oratoribus non Tacito adiudicandum esse, Lutetiae Parisiorum 1850; Deycks. De dialogo Taciti de Oratoribus, Monasterii Westphalorum 1856: Weinkauff, De Tacito dialogi, qui de Oratoribus inscribitur, auctore, Köln 1857, il quale fece anche un amplissimo indice dei modi e dei costrutti del dialogo, posti a confronto con quelli delle altre opere di Tacito; Tamagni, Saggio critico sopra l'autore del dialogo de Oratoribus (nei Rendiconti dell'Istituto Lombardo, serie 2a, vol. 20, pag. 187-200, 390-402, 482-492). il quale trattando egregiamente la questione sotto tutti i rispetti, ed esaminando gli argomenti esteriori ed intrinseci, prova colle ragioni dei tempi, della lingua, delle idee e delle dottrine che l'opera non appartiene nè a Quintiliano, nè a Plinio, nè ad altri, ma è, come porta la tradizione, scrittura di Tacito; Wackermann, Dialogus qui de Oratoribus inscribitur, quo iure Tacito abiudicetur. Rostochii 1874. Sui pregi e sull'arte di questa opera vedi Krichenbauer, De occonomia libri, qui inscribitur Dialogus de Oratoribus, Olmütz 1855.

della libertà, nel gusto, nell'educazione e nei costumi dei tempi imperiali, tanto mutati da quelli dell'antica Repubblica. Nell'Agricola e nella Germania con qualche ricordo Ciceroniano apparisce prevalente il far Sallustiano 1, e spicca una nuova maniera che prenunzia il breve ed energico stile delle sue grandi opere, viva imagine della sua anima fortemente temprata. Quando la tirannide e la paura avevano colla morale corrotto anche lo stile degli scrittori, egli, serbandosi virtuoso, preservò anche i suoi scritti dalla corruzione comune, e provò splendidamente la verità del detto dell'antico Catone, che per esser buono scrittore, prima di tutto bisogna essere uomo onesto 2. La sua lingua prende qualità dalla forza e dalla virtù del suo cuore: pure non è, nè può essere, la lingua elegante e spontanea dei tempi migliori. Lo vietava l'influenza, a cui non possono sottrarsi anche i più sommi ingegni. Egli lottò di tutta forza contro la corruzione, ma questa stessa lotta lo tenne in siffatta violenza, che la sua lingua e il suo stile non poterono non averne l'impronta. Lo studio delle forme più brevi e più forti lo portò sovente a troppo ricercate locuzioni, a modi contorti, ad asprezze, a oscurità. Ma per questa medesima via egli giunge a virtù splendidissime, e spesso riesce sublime per quella concisione, che è una delle più singolari qualità del suo ingegno. Concepisce fortemente il suo pensiero, e lo disegna a grandi tratti, e lo manifesta intero con una brevità senza pari. Con una parola sa fare un ritratto, e con una frase ti mette il fremito e il terrore nell'anima. Nel tempo stesso che in alcuni luoghi col soverchio ardimento fa sentire la decadenza del gusto, in altri è creatore di modi che dànno nuova energia alla lingua, e nella brevità è ricco di imagini, di traslati, di colori poetici, e di tutta la magniloquenza latina: e

<sup>2</sup> Plinio, Epist., IV, 7.

<sup>1</sup> Vedi Teuffel, Gesch. der rom. Litteratur, pag. 681-682.

se sente i vizi del tempo suo, è superiore a tutti i contemporanei, e per diverse virtù emula i sommi Greci e Romani : e fu paragonato a Tucidide, a cui somiglia nel dipingere i personaggi con loro natura e costumi, ma nel linguaggio ha qualità e forza propria, e diversa al tutto dal Greco <sup>2</sup>.

Profondo, breve e arguto, egli dice tutto perchè vede tutto, e come a significare i segreti pensieri dei tiranni, sa trovare i colori convenienti a dipingere il mondo esteriore. Altri notò, come il sole d'Oriente sembri riflettere la sua vivida luce sullo stile dello storico quando racconta le favole di Grecia e le meraviglie di Egitto. All' incontro i suoi colori sono malinconici e tetri tra i misteri delle secolari foreste, e sotto le nebbie del cielo germanico e all'aspetto dell'addolorata natura. Terribili suoni ha quando descrive lo spavento dei popoli nelle grandi sciagure, quando ripete il rumore delle battaglie e lo scroscio delle tempeste, o il tumultuare degli eserciti funestanti i campi di fraterne stragi. Le belle regioni d'Italia a un tocco del suo pennello ci offrono quadri lugubri. Le pianure dell'Eridano, le vie di Roma, le magnifiche campagne latine, le vaghe rive del mare di Napoli, i giardini di Miseno e di Baia, che i poeti celebrarono come stanza del canto e della letizia, in Tacito appariscono pieni di squallore e di tristi memorie. Egli popola ogni luogo di dolenti imagini, perchè dappertutto trova ferocie di tiranni e viltà di schiavi, e delitti. Ma l'arte sua mira sempre al fine di destare nobili sentimenti, e

<sup>1</sup> Vedi Wernicke, De elocutione Taciti, Thoruni 1829; Iungelaussen, De Tacitei sermonis proprietats, Kiel 1848; Nipperdey, nella sua edizione degli Annali, Lipsiae 1851; Goebel, De Tacitei stili colore poetico, Berolini 1859; Wölfflin, Schriften ueber den taciteischen Stil, etc., in Philologus, 1866, vol. 25, p. 92-131 e vol. 26, p. 92-166; Zernial, Nonnulla de elocutione Taciti, Burg 1868; Draeger, Veber Syntax und Stil des Tacitus, Leipzig 1868.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vedi Roth, Thucydidis et Taciti comparatio, Monachi 1812, e Wernicke, loc. cit., pag. 7 e segg.

va sempre a conclusioni morali, o discuta delle ragioni di Stato, o narri di guerre, o descriva Roma spaventata dai supplizi, e le vie deserte, e ogni uomo in guardia dell'altro, e studioso di scansare ogni scontro, ogni discorso di noti o d'ignoti; e pur le cose mute e inanimate piene di sospetto; e al passaggio di una vittima tutti fuggire e poi tornare indietro per tema di dar sospetto coll'aver mostrato paura. Ma la voce della verità non può essere estinta dalla paura. Le vittime gridanti alto nell'universale silenzio protestano contro l'ingiustizia, e turbano la quiete ai tiranni.

Fu rimproverato di cadere spesso nell'oscurità per soverchio studio di concisione, di essere qualche volta più ragionatore che narratore, di mettere filosofia e politica dappertutto, anche nella bocca dei barbari. Pure gli rimane tanta ricchezza di grandi e originali bellezze, che anche dal lato dello stile è più singolare che raro, mentre sotto il rispetto civile e morale forse non patisce confronto in tutta l'antichità. Gli altri possono abbondare più nei pregi esterni, essere più puri, più eleganti, più variati, ma niuno è più profondo, nè più sottile indagatore delle ragioni dei fatti. È l'ultimo grande scrittore di Roma, che per l'ultima volta fa sentire la voce solenne del genio romano: è un repubblicano che scrive la storia della tirannide, nelle brutture della quale trova conforto solamente volgendo lo sguardo al passato. L'imagine di Roma antica gli sta viva nel cuore, e ne vagheggia la gloria, la possanza, la libertà. La severità degli antichi costumi, il senno degli ordinamenti civili, la fama delle battaglie e delle rumorose adunanze del Fôro, la potenza dei consoli, la gloria e lo splendore del senato, sono perpetuo desiderio della sua anima. È vero che non è uomo da pascersi di vane speranze: vede che la Repubblica non può più tornare, e quindi ringrazia quelli che al tempo suo associarono un poco di libertà

al principato <sup>1</sup>, si rassegna dolorosamente all'impero di un capo supremo, come effetto dell'ira dei Numi (a) contro la umana tristizia, come necessità delle cose in tanta ampiezza di Stato impossibile a governarsi a comune, in tanta difficoltà e corruzione di tempi, e con uomini incapaci di sopportare tutta la servitù e tutta la libertà <sup>2</sup>. Pure l'anima generosa non può acquietarvisi mai, perchè quest'ordine non afforza e non rassicura le minacciate sorti di Roma.

Fu detto che Tacito invece di uccidersi, come Bruto per non vedere il nemico vittorioso e la morte della Repubblica, ha il coraggio di vivere per consolare i suoi amici sopravvissuti, per ornare di lodi i morti, per iscoprire tutte le vergogne dei vincitori. A ciò debbe aggiungersi che mentre egli guarda affettuosamente al passato, non crede che ogni cosa antica fosse ottima, e si conforta pensando che anche l'età nuova produsse glorie ed arti degne di essere imitate dai posteri, ed esorta gli amici a godere dei beni del loro tempo, e adoperarsi all'utile pubblico, ciascuno nel modo che può 3.

La Repubblica vagheggiata dal severo storico era quella degli aristocrati morti a Farsalia e a Filippi; ma se amava quegli ordinamenti e quegli uomini, e narrò partitamente le loro fortune, dei patrizi e dei senatori non tacque le turpitudini e le scelleratezze infinite, e al tempo stesso lodò altamente gli uomini delle classi inferiori, quando risplendevano per virtù, e qualche volta i plebei e gli schiavi stessi pose sopra questi vili aristocrati <sup>4</sup>.

<sup>(</sup>a) Sulle opinioni religiose di Tacito vedi i miei Studi storici e morali sulla letteratura latina, Torino 1871, pag. 486 e gli autori ivi citati.

<sup>1</sup> Agric., 3.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Hist., I, 16, II, 38, e Ann., XVI, 16.

<sup>3</sup> Ann., III, 58, XVI, 43; Dialog. de Oratt., 41. Conf. Ann., III, 66, e Hist., I, 3.

<sup>4</sup> Ann., XIV, 60, XV, 57; Hist., I, 3, IV, 50, ecc.

In un luogo disse ehe il governo popolare si aceosta più a libertà, e quello dei poehi a regia sfrenatezza i, ma teneva i soli nobili atti ad amare e a reggere gli ordini liberi, e il reggimento misto, eioè temperato di popolarità, di aristoerazia e di principato gli parve più facile a lodare ehe a mettere in ferma e durevole pratica 2. E altrove, seguendo i suoi amori aristoeratici, si seandalizzò che Livia, nuora di Tiberio, sacrifieasse vergognosamente sè e i maggiori e i posteri a un adultero munieipale, a Seiano nato a Bolsena; e pose come parte di pubblieo lutto, ehe una donna di illustre casata fosse andata sposa a tale che ebbe l'avo terrazzano di Tivoli 3. Erano pregiudizi dell' egoismo romano, da cui neppure l'anima elevatissima di questo scrittore sapeva sottrarsi, e a causa di questo egoismo stimò giusto il desiderare, per la salute di Roma, la distruzione degli altri popoli, ed esultò alla vista di 60 mila Germani, spentisi fra loro in guerra civile, e ehiese agli Dei di rinnovare l'atroce spettaeolo 4, quantunque, eome fu sopra avvertito, altre volte rendesse giustizia a coloro che insorgevano per mantenere o ricoverare la libertà della patria (a). In ciò

(a) A pag. 271-274 di questo volume ricordammo le alte lodi che Tacito dette ad Arminio liberatore della Germania, e notammo che il nome dell'eroe giunse a noi glorioso per quelle lodi dell'onesto e imparziale scrittore latino. In quella occasione demmo anche il disegno del monumento che la libera patria preparava al liberatore nel luogo della sua vittoria sulle legioni di Varo. Il monumento inaugurato in appresso fu bella e grande giustizia all'uomo che si disse ucciso dai suoi. La selva di Teutoburgo muta da tanti secoli risuonò allora delle gioie e dei canti di un grande e libero popolo. Ma in quel generoso entusiasmo era nobile e giusto scrivere la perfidia latina sul monumento del guerriero che dalla mensa di Varo corse a sollevare i Germani contro di lui, e lo schiacciò

<sup>1</sup> Ann., VI, 42.

<sup>2</sup> Ann., IV, 33.

<sup>3</sup> Ann., IV, 3, VI, 27; conf. Kirschbaum, Quid Tacitus senserit de rebus publicis, Ienae 1857, pag. 21 e segg.

<sup>4</sup> Germ., 33.

egli sentiva come i più dei suoi concittadini; ma in altre cose inalzò l'animo a pensieri generosissimi, amò la verità e la giustizia, scrisse per ritrarre altri dal male colla paura della posterità e dell'infamia, professò per massima le dottrine civili e la morale degli stoici, ma nell'applicarle alla vita serbò temperanza, e fuggì e sconsigliò le cose estreme, insegnando esservi una via mezzana tra l'ardire imprudente e la turpe arrendevolezza, tra lo sfidare inutilmente i tiranni e il porgersi strumento ai loro furori l: e nella sua imparzialità lodò quelli che stando coi principi tristi si astennero dal promuovere volontariamente servili sentenze, e temperarono le immoderatezze degli altri <sup>2</sup>.

Egli fu uomo umanissimo nella vita privata, e ne è prova anche la sua stretta amicizia con Plinio il Giovane, che fu un modello di gentilezza e di dolce costume. Della quale consuetudine serbano ricordo più lettere di Plinio stesso, che parlano della semplicità della vita, degli onesti diletti, degli studi, dell'amore dell'arte, e dei nobili sentimenti di questi due uomini, che, differenti d'ingegno, furono eguali nell'amore della libertà, e di ogni opera egregia 3, ed erano accoppiati dall'opinione pubblica e dalle estreme volontà dei morenti, che ad ambedue insieme lasciavan legati 4.

C. Plinio Cecilio Secondo, nativo di Como, vissuto dal 62 al 413 di Cr. incirca, era per madre nipote di Plinio il Vecchio, che lo adottò per figliuolo e pose ogni cura

a tradimento? Sappiamo benissimo che coi dominatori stranieri i popoli non guardano troppo per la sottile, ma sta bene accusare altri di slealtà quando si celebrano le glorie dei nostri che mentre facevano la corte al nemico gli saltarono col ferro alla gola?

<sup>1</sup> Ann., VI, 10, 22, XIV, 12, e Agric., 42.

<sup>2</sup> Ann., IV, 20, VI, 10 e 27.

<sup>3</sup> Plinio, Epist., 1, 6 e 20, IV, 13 e 15, VI, 9 e 16, VII, 20, 33, VIII, 7, IX, 14 e 23.

<sup>4</sup> Plinio, Epist., VII, 20; conf. Laboulaye, Testament de Dasumius, Paris 1815, pag. 17 e 18.

perchè fosse ben educato. Corse la via degli onori ai tempi di Domiziano, di Nerva e di Traiano, e sotto quest'ultimo, a cui fu carissimo, salì al consolato (100 di Cristo), e da ultimo andò per due anni (111 o 112 e nell'anno appresso) legato imperiale al governo della Bitinia e del Ponto (a). Ma gli studi erano il suo grande e precipuo amore, e nell'antichità egli porge il vero modello dell' uomo di lettere. Studiò l'eloquenza alla scuola di Quintiliano, ebbe familiari il retore Niceta e i filosofi Eufrate e Artemidoro i, e visse amicissimo a tutti quelli che coltivassero le lettere.

A 14 anni compose una tragedia 2, a 19 fece la sua prima entrata nel Fôro, e poscia fu avvocato in molte contese criminali e civili, trattò cause gravi e famose, aringò contro i potenti, difese le assassinate province, orò con Tacito a favore degli Affricani, e al principio del regno di Nerva accusò arditamente i ribaldi, che avevano infuriato sotto la passata tirannide 3, come in suoi libri fece la vendetta di Elvidio 1. Sua regola era

(a) Rimane l'epigrafe testamentaria già posta nelle terme di Como, editicate da Plinio, la quale lo ricorda console, augure, legato di Traiano con potestà consolare nel Ponto e nella Bitinia, curatore dell'alveo del Tevere e delle ripe, e delle cloache della città; prefetto dell'erario di Saturno, prefetto dell'erario militare (pretore, tribuno della plebe), questore dell'imperatore, seviro dei cavalicri romani, tribuno militare della terza legione Gallica, decemviro a giudicare le liti. Vedi Boarius, De Plinii Secundi testamentaria inscriptione, Mantuae 1775; Crelli, 1172, Mommsen, in Ann. Istit. arch., 1854, pag. 41, e nell'Hermes, III, pag. 108-113, ove sono anche le altre iscrizioni che lo riguardano; e Henzen, in Orelli, vol. III, pag. 124. Vedi anche Plinio, Epist., I, 23, III, 4 e 11, IV, 8, V, 15, VII, 11 e 16, X, 8 e 2, Paneg., 92 e 95, e tutto il suo carteggio con Traiano.

<sup>1</sup> Plinio, Epist., I, 10, III, 11, VI, 6.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Epist., VII, I.

 $<sup>^3</sup>$  Epist., I, 5, 7, 18 e 20, II, 14, III, I, IV, 9, 16, 17 e 21, V, 8, 14, 20 e 21, VI, I2, 18, 29 e 33, VII, 6 e 33, IX, 2 e 3.

<sup>4</sup> Epist, VII, 30, IX, 13.

leggere, scrivere, meditare di continuo per poter parlare quando volesse. Era tutto nei partiti dell'arte, nell'empire le orazioni di fiori e di descrizioni poetiche per piacere a ogni qualità di lettori; le ritoccava, le recitava agli amici per averne consigli e correzioni 1. Amava lo stile abbondante, e su ciò avvi una sua lunga lettera a Tacito, ove spinge all' estremo la lode del periodo sonante, ingegnandosi di provare che nell'abbondanza sta principalmente il pregio delle scritture<sup>2</sup>. Non sappiamo quello che Tacito gli rispondesse, ma è certo che i suoi contemporanei lo accusavano di dare nell'esuberante e nel gonfio 3. Il che ci apparisce anche dal Panegirico a Traiano, nel quale s'incontrano la gonfiezza e la soverchianza, che egli stima sublimità e copia 4, e le antitesi, e il far manierato, e lo studio eccessivo delle peregrinità, degli ornamenti oratorii, delle arguzie dei concetti, e l'affettazione, e la diffusione che stanca.

Attese anche ai versi, e ne fece d'ogni qualità e d'ogni metro: versi in villa, in viaggio, a cena, al bagno, a caccia, alla guerra; versi eroici, versi leggieri <sup>5</sup>.

Pensò anche di scrivere storie. Molti lo esortavano a ciò, ed egli ne vide le bellezze e le difficoltà <sup>6</sup>, ma non sappiamo se veramente si ponesse a tale opera.

Oltre al Panegirico ci rimangono di suo solamente le Epistole che, quantunque un po' declamatorie e prive della naturalezza, che è la virtù prima di tali scritture, spesso sono graziose, e argute e ricche di liberi e generosi pensieri e ci mostrano l'autore, e i costumi, gli studi e tutta la coltura romana all'età di Traiano. In esse vediamo, l'uomo alternante la vita tra i pubblici ufficii, tra i ru-

<sup>1</sup> Epist., I, S, III, IS, V, 13, V1, 29 e 33, VII, 17, 1X, 1, 10 e 28.

<sup>2</sup> Epist., I, 20.

<sup>3</sup> Epist., I, 20, V, 6 in fine, VII, 12, IX, 26; Macrobio, Sat., V, 1.

Enist .. IX. 26.

<sup>5</sup> Epist., IV, 14 e 18, V, 3, VII, 4, VIII, 21, IX, 10, 16 e 25.

<sup>6</sup> Epist., V, S, IX, 27.

mori di Roma, tra le contese dei tribunali, tra i diletti della villa e gli studi. È inesauribile sul discorso dei suoi versi, delle sue orazioni, dei suoi trionfi oratorii 1. Più che d'ogni altra cosa gli cale di queste faccende, da cui aspetta gloria immortale 2. Negli ufficii si lamenta di non aver quiete a far versi, a scriver lettere ornate, nè può persuadersi che degli studi siano più piacevoli i governi 2: e fra le brighe di Roma sospira le rive del Lario, piene di selve e di silenzi atti allo studio 4. Ebbe ville a Laurento (a), a Tivoli, a Preneste, a Tuscolo, in Etruria al piè degli Appennini presso Tiferno (Città di Castello) e due splendide sul lago di Como, da lui chiamate Tragedia e Commedia. Passava l'inverno a Laurento, e i calori estivi in Etruria, scrivendo agli amici della sua vita innocente, de' suoi diporti, dei suoi esercizi di corpo e di ingegno; celebrando le maraviglie del Lario, le fresche aure tifernati, i tepori laurentini 5. Veniva a Roma a leggere i suoi scritti, e ad ascoltare i poeti, che erano tutti amici suoi 6. Lodava da sè stesso i suoi versi e le sue orazioni divine, e parevagli eccellente ogni scritto, in cui si parlasse bene di lui. Lodava piccoli e grandi, sdegnandosi contro chi non fosse largo di lodi con tutti, e fu ripreso di far così colla speranza che gli altri lo trattassero nel medesimo modo, mosso da quell'ardente sete di fama che egli stesso confessa. Molti sono quelli chiamati da lui ingegni sublimi, grandi oratori, grandi poeti splendidi ornamenti del secolo, i quali nella più parte

<sup>(</sup>a) Vedi Marquez, Delle ville di Plinio il Giovane, Roma 1796, il quale dà la pianta della villa Laurentina disegnata e largamente illustrata.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Epist., I, 2 e 18, II, II, I4, III, 4, 13, 18, IV, 9, I6, V, 8, 2I, VI, 18, 29 e 33, IX, 23.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Epist., VI, 29, IX, 3 e 25 <sup>3</sup> Epist., I, 9 e 10, VIII, 9.

<sup>5</sup> Epist., I, 9 e 22, II, 8 e 17, IV, I e 30, V, 6 e 18, VI, 21, IX, 7, 36 e 40.

<sup>6</sup> Epist., I, I3.

diventarono presto oscurissimi <sup>4</sup>. La smania della lode eccessiva apparisce anche in ogni pagina del *Panegirico*. Traiano era senza dubbio degno di encomio: ma il panegirista lo loda soverchiamente, e cerca con studio infinito di mostrarlo ammirabile, anche per cose che altri non crederebbe pur degne di nota. Questo lodar tutti, per esser lodato da tutti, era una sua gran vanità, che può perdonarglisi, perchè la compensavano molte virtù, delle quali pure è da dolere che parlasse troppo e con vanità puerile.

Rese giustizia anche alla virtù dei Cristiani <sup>2</sup>. Ammirò, e caldamente celebrò, tutti gli uomini più virtuosi dell'età sua, e ne propose ad esempio ai presenti e ai futuri l'onesto costume, la schiettezza, la fede, la santità, la pura coscienza, l'integrità nei pubblici ufficii, la forza nei pericoli, il coraggio nell'avversità, l'amore di patria, l'odio ai tiranni 3. Fu integerrimo come il suo padre adottivo (a), e pieno di sentimenti umani e generosi. Usò il favore imperiale a vantaggio degli altri 4, protesse i giovani ben promettenti, e li raccomandò alla fama <sup>5</sup>. Nella ricchezza menò vita frugale, amava le cene abbondanti di discorsi socratici 6, e, parco per sè, potè esser largo e benefico agli altri. Fece a sue spese un tempio a Tiferno; spese somme ingenti (più di 3 milioni di sesterzi) per adornare Como sua patria, per farle donativi annuali, per costruirne le terme, per dotarne la biblioteca che inaugurò con una lunga orazione in lode della città; per procu-

### (a) Vedi la Vita di Plinio attribuita a Svetonio.

 $<sup>^1</sup>$  Epist. I, 16, II, 10 e 13, 11I, 1, 15, IV, 3, 19, 20 e 27, V, 5, 8, 10 e 17, VI, 11, 17 e 21, VII, 25 e 28, VIII, 4 e 12, IX, 3 e 8, 22, 28 e 33.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Epist., X, 97.

<sup>3</sup> Epist., I, 12, II, I, 7 e 9, III, 1, 2, 3 e 11, IV, 4, 17, 21 e 22, V, 5, 15 e 17, VI, 10 e 21, VII. 19, 21 e 31, VIII, 5, 12 e 14, IX, 13 e 19.

<sup>4</sup> Epist., 11, 9, X, 4, 5, 6, 22, 23, 48, 49, 58, 59, 95, 96.

<sup>5</sup> Epist., VI, 23.

<sup>6</sup> Epist., II, 4, 6, III, 12, IX, 17.

rare pubblici maestri, per aiutare i giovani studiosi, per nutrire i figliuoli dei poveri <sup>1</sup>. Dotò di 50 mila sesterzi

la figlia di Quintiliano, per gratitudine al suo antico maestro; ad un amico ne donò 300 mila, perchè potesse esser cavaliere; ad altri condonò debiti e fece regali ricchissimi, e sovvenne di denaro gli amici proscritti. Osservò i testamenti, anche quando non regolari, e fatti a suo danno, avendo per massima di rispettare più della legge la volontà dei defunti. Nel difender le cause rifiutò non pure qualunque mercede, ma ogni dono o ricordo <sup>2</sup>.

Amò i suoi schiavi, e concedeva loro di far testamento. Non stimava nè sapiente, nè uomo, chi non si addolora delle altrui sciagure. Raccomandò la liberalità disinteressata, e s'indignò dell'enorme cupidità del suo secolo. Chiese indulgenza anche per quelli che non sono indulgenti 3. Insomma fu uomo generoso ed one-



Plinio console ed augure Aldini, Gli antichi marmi Comensi, tav. 3, n. 1).

sto, e come scrittore stette tra i migliori del tempo suo, quantunque come gli altri trascorresse ad artifizi e a licenze, che guastavano la castità e la sincerità della lingua (a).

(a) Per la vita di Plinio, pel suo carattere, pel suo ingegno. per le sue lettere e pel suo modo di scrivere, vedi Masson. C. Plinii vita ordine chronologico digesta, Amsterdam 1709: Geisler, Le Plinii minoris vita,

<sup>1</sup> Vedi sopra, pag. 806.

<sup>\*</sup> Epist., I, 8, 19, II, 4, 5, 16, III, 6, 11, IV, 1, V, 14, VI, 3, IX, 39; Orelli, Inscript., 1172, e Henzen, ivi, vol. III, p. 124.

<sup>3</sup> Epist., V, 19, VII, 32, VIII, 16, 22, 24, 1X, 30.

Egli fu amico a tutti gli uomini più notevoli di questa età, e tra essi amò e stimò distintamente C. Svetonio Tranquillo, il cronista dei Cesari, dei retori e dei grammatici.

Di quest' uomo, che con tanta cura ricercò e scrisse le più minute particolarità di tanti altri, quasi niuno ci dètte notizia. Ond'è che non sappiamo precisamente nè quando nacque nè quando morì. Egli ricorda che nasceva da padre, che fu tribuno militare e combattè a Bedriaco nella guerra tra Ottone e Vitellio (a). Plinio, suo amico, ne loda l'amore agli studi, la molta dottrina, la probità e i buoni costumi, e per questi pregi lo raccomandò a Traiano, e gli fece concedere il diritto dei tre figliuoli e l'ufficio di tribuno militare, che egli rinunziò a favore di un suo parente 1. Più tardi fu segretario di Adriano,

Breslau 1862: Mommsen, Lebensgeschichte des jüngeren Plinius, in Hermes, 1868, III, pag. 31-114, trad. in francese da M. Morel, Étude sur Pline le Jeune, l'aris 1871; Lehmus, Der Charakter des jüngern Plinius, Soest 1776; Gierig, Leben, moralischer Charakter und schriftstellerischer Werth des jüngeren Plinius, Dorthmund 1798; Held, Werth der Briefsammlung des jüng. Plinius in Bezug auf röm. Lit-Geschichte, Breslau 1833; Cauvet, Étude sur Pline le Jeune, Toulouse 1857; Grasset, Pline le Jeune, sa vie et ses oeuvres, Montpellier 1865; Tanzmann, De C. Plinii Caecilii Secundi vita, ingenio, moribus quaestio, Vratislaviae 1865; Holstein, De Plinii minoris elocutione, Naumburg 1862; Lagergren, De vita ed elocutione C. Plinii Caecilii Secundi, Upsala 1871; Stobbe, Plinius Briefe, in Philologus, 1870, pag. 381-389; Krant. Ueber Syntax und Stil des jüngeren Plinius, Tübingen 1873; Bender, Der jüngere Plinius nach seinen Briefen, Tübingen 1873; Fabre, Souvenirs des lettres de Pline, Clermont-Ferrand 1875.

(a) Svetonio, Otho, 10. Svetonio, ricordando (Ner., 57) il falso Nerone, venuto 20 anni dopo la morte del vero, dice, che ciò accadde mentre egli era adolescente: adolescente me. Dal che può ricavarsi, che nascesse al cominciare del principato di Vespasiano o poco prima. Vedi Krause, De fontibus Svetonii, Berolini 1831, pag. 2, e Regent, De C. Svetonii Tranquilli vita et scriptis, Vratislaviae 1856, pag. 2.

<sup>1</sup> Plinio, Epist., III, 8, X, 95 e 96; Regent, loc. cit., pag. 5.

e perdè quell'ufficio per avere trascurato certe forme di etichetta coll'imperatrice Sabina 4.

Dapprima aveva fatto l'avvocato e il grammatico 2: e di grammatico e di retore serbò sempre i gusti, dilettandosi molto dello studio minuto sulle parole, e sulle vite degli scrittori. Rimangono cenni e frammenti di molte sue opere storiche, erudite, grammaticali e scientifiche, tra cui notiamo alcuni tratti che sembrano avanzi di una storia delle guerre civili di Pompeo e di Cesare, e di Antonio e di Ottavio; una difesa di Cicerone; tre libri dei re; uno dell'istituzione degli ufficii, o delle cariche di corte e di Stato; più libri degli spettacoli, e dei giuochi greci e romani; sull'anno romano, sulle leggi, sui costumi, sulle fogge del vestire; ricerche sulle differenze delle parole; sull'anno romano; studi sulle nature delle cose e degli uomini (a).

I frammenti dei *Grammatici* e dei *Retori* che ci dànno notizie delle scuole, degli studi, della lingua e delle lettere nei primi tempi dell'Impero facevano parte di un'opera più grande sugli *Uomini illustri*, in cui molto probabilmente trattò anche dei poeti, degli oratori, degli storici e dei filosofi <sup>3</sup>.

Fra tanti suoi scritti perduti giunsero a noi quasi intere le *Vite* dei primi dodici imperatori da Cesare a Domiziano, dei quali con stile assai puro, semplice, breve, chiaro 4 e preciso, narrò i molti vizi e le scarse virtù, le

<sup>(</sup>a) Per tutto ciò vedi Augusto Reifferscheid, C. Svetonii Tranquilli praeter Caesarum libros reliquiae, Lipsiae 1860, in 8° di pag. 565, opera dottissima e capitale su questo argomento.

I Sparziano, Adrian., 11.

<sup>2</sup> Plinio, Epist., 1, 18, 21.

<sup>3</sup> Vedi Doergens, Veber Svetons Werk De viris illustribus. Eine philologische Studie, Leipzig 1857; Reifferscheid, loc. cit., pag. 3-144 e 363-425.

<sup>4</sup> Pei pregi e difetti del suo scrivere vedi Thimm, De usu atque elocutione Caii Svetonii Tranquilli, Königsberg 1867; Bagge, De elocutione Caii Svetonii Tranquilli, Upsaliae 1875.

orgie, le rapine, le immani crudeltà, il lusso dei vestiti e dei cibi e degli spettacoli, descrivendo l'ingegno, l'animo e il corpo di ognuno e raccogliendo un numero grande di aneddoti e di fatti singolari: in breve ritraendo la reggia con sentimento dell'onesto e del vero, e con accento d'indignazione contro le infamie del vizio, ma spesso mostrando le grandi turpitudini senza velo, e quasi con compiacenza.

Fu ripreso anche di dividere e suddividere, e sminuzzare troppo le Vite dei suoi personaggi, di spezzare la loro vivente unità, d'isolargli in mezzo al teatro del mondo, in cui operarono, di non narrare mai i fatti per ordine cronologico, e di riunire le varie materie per generi in particolari capitoli, senza riguardo alla ragione dei tempi. D'onde, oltre alle lacune e alle ripetizioni inevitabili, e alla mancanza del movimento, che nasce dalla successione naturale dei fatti, viene anche la difficoltà di ritrovare le proporzioni e la intera figura di questi esseri, così divisi in tante piccole parti <sup>1</sup>.

Ma non pare, che a questo fosse volto il suo animo. Egli pose ogni studio a raccogliere tutti i più minuti particolari, fu il primo a tentare la biografia aneddotica, attingendo a tutti i fonti delle notizie. Vide le biblioteche pubbliche e private, gli archivii, gli atti del senato e del popolo, i giornali, gli atti dei principi, decreti di ogni maniera, genealogie, atti di nascita, testamenti, orazioni funebri, memorie, raccolte di lettere, autografi, e molti annalisti ora perduti <sup>2</sup>. E dei materiali, che ebbe alle mani, usò attentamente così che, sebbene lo studio soverchio di brevità lo faccia apparire qualche volta oscuro

<sup>1</sup> Vedi Egger, Examen des historiens d'Aug, pag. 268; e Wiedemann, De Tacito, Svetonio, Piutarcho, Cassio Dione scriptoribus imperatorum Galbae et Othonis, Berrolini 1857, pag. 34.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Svetonio, Caes., 6; Aug., 5, 70, 91, 100 e 101; Tib., 3, 5 e 73; Calig., 8 e 38; Claud., 11 e 41; Vitell., 1; Vespas., 8; De clar. rhet., 1, ecc.; Krause, De fontibus Svetonii, pag. 7 e segg.

e negligente, anche al paragone dei documenti autentici pochi altri storici possono dirsi più precisi di lui (a). Il che, anche in mancanza di gravità, di elevatezza e di vero intelletto dell'arte storica, è un raro pregio, che ci rende importantissimo questo rivelatore dei segreti del palazzo imperiale.

Memoric di filosofi, di grammatici e retori ci lasciò Aulo Gellio nelle Notti Attiche, che sono una raccolta di estratti di autori greci e latini, antichi e recenti, fatta nelle notti invernali quando dimorò per sua istruzione ad Atene, e destinata a ricreazione e ad ammaestramento morale e letterario dei suoi figliuoli 1. Egli fu giudice a Roma 2 sotto gli Antonini, ma pare non gli mancasse tempo a frucar biblioteche, e a conversare coi dotti del tempo suo, fra i quali ricorda con reverenza Frontone, Favorino, Erode Attico, il filosofo Calvisio Tauro di Berito, seguace della setta platonica, e i retori Antonio Giuliano, e Sulpicio Apollinare suoi maestri, e più altri 3. Di tutti riferisce aneddoti, opinioni, dottrine: il che, unito agli estratti di sue molte letture, rende il libro pieno di notizie importanti, e di curiosità storiche, archeologiche, grammaticali e letterarie. Vi sono curiosi frammenti di autori perduti, notizie sui costumi, sulla religione, sul governo e sulla milizia di Roma antica; decreti antichi e leggi romane, confrontate con quelle di altri paesi; ri-

<sup>(</sup>a) Egger, Examen des historiens anc. d'Aug., pag. 275. Citiamo, tra gli altri, un fatto, in cui la erudizione moderna ha provato l'esattezza del biografo. Egli era stato accusato di errore, per avere attribuito a Cammillo Scriboniano il gentilizio di Arrunzio; ma a torto. Arrunzio si trova nelle iscrizioni, e Svetonio ha ragione. Vedi Borghesi, negli Annali dell'Istituto di corrispondenza archeologica, 1850, pag. 361.

<sup>1</sup> Notti Att., praef.

<sup>2</sup> Notti Att., I, 22, XI, 3.

<sup>3</sup> Notti Att., II, 1, 2, 5 e 16, IX, 10, X, 19, XII, 1, 13, XIII, 19, XIV, 2, XV, 1, 8, XVI, 13, XVII, 8, 19, 20, XVIII, 4, 5, 10, XIX, 8, 10 e 13, XX, 4. Vedi anche Friedlaender. De Auli Gellii vitte temporibus, Regimonti 1869.

cerche fatte con curiosità di antiquario sul diritto civile 1; discussioni di filosofia, di morale, di giurisprudenza; e soprattutto di parole, perchè egli era specialmente un grammatico nel significato antico della parola. Egli ha i gusti e i vizi del tempo suo, in cui si disputa di parole e si ricerca l'erudizione minuta, e si vedono magistrati, giureconsulti e filosofi studiosissimi della origine dei vocaboli e di loro differenze<sup>2</sup>. Vi sono greggi di grammatici, arroganti e bruttamente ignoranti ascoltati da uomini gravi, mentre recitano Ennio e Plauto, o interpretano qualche oscura parola di Catone e di Nevio. Anche la festività delle mense infestata dalla ispida erudizione: anche il Fôro invaso dalle ciance grammaticali 3. Si vuol saper tutto, si va in cerca della crudizione che non crudisce ma oscura la mente, e con molti studi spesso si giunge solamente a vanità, a miserie, a seccaggini. Gellio aveva molta e vera e variata dottrina tratta da molti scrittori greci e latini, dei quali si contarono 275 nomi nella sua opera. Fu indefesso a ricercare le origini delle parole: per ogni vocabolo consultò i più reputati grammatici, e svolse molti volumi 4, e si mostrò intendentissimo di tali questioni, e osservatore sottile, ed espositore dotto di ciò che riguarda le forme, le figure, le terminazioni delle parole, le formule proprie di ogni disciplina, l'uso e il discorso degli scrittori; ma alla parte filosofica della grammatica dètte poca importanza, e passò di volo sulle dispute, se le lingue siano nate dalla natura delle cose o dal capriccio degli uomini, se valga la ragione o l'arbitrio sancito dalla consuetudine, e qual sia la forza peculiare e la nozione generale d'ogni vocabolo 5. Sulle

2 Notti Att., 11, 26, 111, 19, VII, 7, XIII, 17, XVIII, 6 e 7.

<sup>1</sup> Su ciò vedi Glolen, A. Gellii quae ad ius pertinent, Rostoch 1813, e Dirksen, negli Atti dell'Accademia di Berlino del 1851.

<sup>3</sup> Notti Att., I, 21, II, 26, III, 19, V, 8 e 21, XIII, 30, XV, 9, XVI, 6, XVIII, 4 e 7; Vogel, De A. Gellii vita, studiis, scriptis, narratio et iudicium, Zittau 1860, pag. 10 e segg.

<sup>4</sup> Vedi Kretzschmer, De auctoribus Gellii grammaticis, Griefswald 1860.

<sup>5</sup> Notti Att., II, 25, VII, 17, X, 4, XI, 3, XIX, 8.

etimologie riprese le altrui insulsaggini, e sovente andò egli stesso a nuove insulsaggini. Fu lodato pei grandi sforzi posti a mautenere pura la lingua, richiamandola all'autorità degli antichi: nel che usò più giudizio della setta degli antiquari, che capitanati da Frontone preferivano Catone a Cicerone, Ennio a Virgilio, Celio a Sallustio, Lucilio a Orazio: perchè, quantunque innamorato delle vecchie parole, egli temperò saviamente l'ammirazione dell'antichità, e lodò come meritavano i grandi maestri. E l'opera sua quantunque non sistemata in alcuna maniera, è preziosa, perchè ricca di cognizioni di ogni sorte, e ci dà modo a giudicare degli studi, dell'ingegno e del gusto del secolo degli Antonini, di cui perirono quasi tutti gli scritti <sup>1</sup>.

Alla storia romana dànno luce anche gli scritti di Sesto Giulio Frontino, console tre volte ai tempi di Domiziano di Nerva e Traiano, legato e vincitore in Britannia, cittadino di fama specchiata, uomo modesto, il quale vietò che alla sua morte gli ponessero un monumento, tenendone vana la spesa, perchè, egli disse, la mia memoria durerà, se lo meritai colla vita (a).

Valoroso e sapiente duce di eserciti compose sulla tattica un libro ora perduto del quale più tardi fece suo profitto Vegezio. Rimangono i libri degli *Stratagemmi* raccolti per la più parte dalla storia romana: gli estratti dei libri dell'agrimensura (*gromatici*) e la ultima opera

<sup>(</sup>a) Vetuit extrui monumentum: sed quibus verbis? Impensa monumenti supervacua est: memoria nostra durabit, si vita meruimus. Plinio, Epist., IX. 19.

Dei fatti suoi parlano Tacito, Agric., 17; Hist., IV, 39; Plinio, Epist., IV, 8, V, 1; Paneg., 61; Marziale, X, 48 e 58. Egli stesso parla di sè nella guerra di Civile, Stratag., IV, 3, 14. Vedine la vita scritta da Giovanni Poleni, nella sua edizione delle opere, Patavii 1722.

<sup>1</sup> Vogel, loc. cit., pag. 17, 22 e segg.; Fabre, Aulus Gellius de latinis scriptoribus et lingua latina quid iudicaverit, Andecavis 1848, pag. 19 e segg.

degli Acquedotti scritta ai tempi di Nerva quando fu preposto alla cura delle acque <sup>4</sup>, nella quale raccolse leggi e senaticonsulti, e dètte preziose notizie su queste magnificenze dell'architettura romana.

In questi tempi cominciano anche gli abbreviatori di cui apre la serie Floro vissuto ai tempi di Traiano e in appresso, e creduto da alcuni una stessa persona con quel P. Annio Floro retore e poeta che fu in commercio di versi coll'imperatore Adriano 2. Comunque sia, l'abbreviatore condusse l'opera sua dalle origini di Roma fino ai tempi d'Augusto, coll'intento di fare il panegirico del popolo romano<sup>3</sup>, di cui, come già aveva fatto Seneca il retore 4, rassomigliò la vita a quella dell'uomo, colle sue divisioni in infanzia, adolescenza, giovinezza e vecchiezza. In tutto questo lavoro egli sente molto del retore: e se in alcune parti compendia bene, e scrive vigoroso e conserva notizie che non si trovano in altri, più spesso declama, e abbonda di colori poetici, di artificii, di figure e di ornamenti puerili, e fa errori di tempi e di luoghi, e rende oscuro il racconto (a).

Ai tempi di Claudio si pone con molta probabilità Q. Curzio Rufo (b), che narrò le imprese di Alessandro Magno con stile elegante, e spesso soverchiamente fiorito, in tuono declamatorio, senza critica alcuna, riferendo tutte le cose che trova in Clitarco o in altri, e anche

<sup>(</sup>a) Vedi Hausotter. De suspecta Flori fide, Lipsiae 1747; O. Jahn nella prefazione alla sua edizione critica. Lipsiae 1852, e Heyn, De Floro historico, Bonnae 1866.

<sup>(</sup>b) Vedi Curzio, lib. X, cap. 9, e Teuffel, loc. cit., pag. 574-575. Da altri fu posto ai tempi di Augusto, da altri ai tempi dei Flavii, e da alcuno anche molto più tardi.

<sup>1</sup> Frontino, De aquaeductibus urbis Romae, 102.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sparziano, Adr., 16; Mueller, De P. Annio Floro poeta, Berolini 1855, pag. 5; Teuffel, Gesch. der röm. Literat., p. 700.

<sup>3</sup> Floro, Praef., 3. Vedi anche S. Agostino, De Civ. Dei., III, 19.

<sup>4</sup> Lattanzio, Divin Instit., VII, 15.

ciò che non crede ', e con errori e meraviglie e favole, che fanno il suo racconto somigliante a un romanzo.

Parecchi anche quelli che scrissero in greco le cose romane, alle quali sotto Vespasiano dètte non poca parte delle sue opere Giuseppe Flavio, narrando le guerre giudaiche e la distruzione di Gerusalemme. Fuggito dai suoi, come altrove vedemmo <sup>2</sup>, e riparatosi nel campo nemico, stette presente alla rovina della città, e poi condotto a Roma da Tito, e colmato di onori e di premi <sup>3</sup>, scrisse per adulare i vincitori, per vituperare i connazionali, che alla cruda dominazione straniera avevano preferito la morte tra le rovine della terra natale.

Di lui ci rimangono in greco venti libri sulle Antichità Giudaiche e sette libri di Storie sulle guerre che finirono collo sterminio del paese e colla dispersione dei Giudei. Per la protezione dei Flavii ebbe facil modo a conoscere le relazioni politiche di Roma e della Giudea: potè vedere gli archivii, e trarne lettere, decreti, e altri documenti officiali. Ma la critica ha or dimostrato, che a malgrado dei suoi documenti non possiamo rassicurarci sulla sua buona fede, e ha rilevato in lui grandi inesattezze e contradizioni e falsificazioni, e molta ignoranza su ciò che tocca la politica e gl'interessi di Roma 4.

Egli va spesso in iperboli per i suoi usi di retore, e corrompe il vero per difendere la trista parte che fece contro la patria: e incerto, come fu detto, tra il Dio dei suoi padri e quello di Roma, tra la pietà che vanta pei Giudei e la voglia di adulare i loro carnefici, finisce coll'apparire uomo senza coscienza, e spoglio affatto

<sup>1</sup> Vedi lib. VII, cap. 8, e IX, 1 e 5; e conf. Chassang, Histoire du roman et de ses rapports avec l'histoire dans l'antiquité grecque et latine, Paris 1862, pag. 313 e segg. 2 Vedi sopra a pag. 459.

<sup>3</sup> Giuseppe Flavio, De vita sua, 40.

<sup>4</sup> Vedi Krebs, Decreta Romanorum pro Iudaeis facta e Iosepho collecta, et commentario historico, grammatico, critico illustrata, Lipsiae 1768; Egger, Examen des historiens anciens d'Auguste, Paris 1841, pag. 189 e segg.

della moralità, che è la prima virtù dello storico. Dopo essere stato in mezzo alla grande oste che distrusse Gerusalemme, fece una splendida descrizione dei campi e della tattica dei Romani, di Ioro armi, esercizi, disciplina, e ordini e usi guerreschi 4. Ma a sommo studio notò solo la parte bella del quadro, per togliere, come dice, ardimento a chi pensasse di resistere a Roma, e lasciò da parte i disordini, le violenze, l'indisciplina e l'anarchia, che altri videro nelle legioni, e che poscia furono causa di rovina all'Impero. Per piacere ai padroni passa rapidamente sugli orrori della conquista, e narra senza ombra di sdegno tutti i crudeli termini usati per vincere, mentre, quando i suoi avversarii politici rispondono fieramente colla guerra alla guerra, e tentano per ogni via di salvare l'indipendenza nazionale o morire con essa, egli abonda di interpretazioni sinistre e di ire, e declama e fa il moralista 2.

I vincitori, come è naturale, accolsero con gioia i suoi libri, e li posero nelle pubbliche biblioteche. Altri poi lo celebrarono come grande scrittore ponendolo al pari di Livio 3. Ma all'incontro presso i Giudei il suo nome rimase odiosissimo 4. Oggi, lasciando da banda le satire e i panegirici, può dirsi che egli è scrittore talvolta elegante, ma che non può in niun modo paragonarsi ai grandi maestri, e che, quantunque in molti luoghi non meriti fede, le sue opere rimangono uno dei più singolari monumenti per la cognizione di questi tempi.

Nel secolo secondo, quando il latino cominciava a corrompersi e a dar segni visibili della barbarie nascente, apparisce sotto gli Antonini un nuovo rifiorimento delle

<sup>1</sup> Guerr. Giud., III, 5.

<sup>2</sup> Vedi Salvador, Hist. de la domination romaine en Judée, II, 181.

<sup>3</sup> S. Girolamo, Epist., XVIII, 35, ad Eustochium, De custodia virginitatis.

<sup>4</sup> Salvador, loc. cit.

lettere greche, il quale, se non produce opere di primo ordine, dà scritture di buono stile, e fa crescere presso i vincitori il credito della lingua dei vinti: così che gl'imperatori onorano più che mai gli scrittori greci, e lo stesso Marco Aurelio detta in quella lingua i suoi *Ricordi* filosofici.

È vero che i più di quegli scrittori e oratori e filosofi, che correvano il mondo a vendere scienza ed elogi, erano sofisti, e che le loro false dottrine predominarono in ogni sorte di studi, e invasero anche la storia <sup>1</sup>: ma vi furono nobili spiriti, che si sottrassero in gran parte alla mala influenza, e tra questi vuol contarsi Plutarco, a cui tanto debbe la storia di Roma e d'Italia.

Nato a Cheronea, negli ultimi anni di Claudio, venne a Roma a tempo dei Flavii, incaricato di affari dalla sua città natale, e dètte pubbliche lezioni di filosofia, a cui intervenivano i personaggi più gravi, come quell' Aruleno Rustico, che poi fu spento da Domiziano <sup>2</sup>. Non si sa quanto rimanesse in Italia, ma è probabile che allora raccogliesse la materia alle sue opere sulle cose romane, delle quali scrisse più tardi quando fu tornato a Cheronea, dove ebbe l'ufficio di arconte e più altre cariche.

Le sue Vite parallele dei Greci e dei Romani sono note ad ognuno, e rimangono libro scolastico e popolare, anche dopochè scrittori di certe scuole si sforzarono di dar mala voce all'antico biografo, e di screditare le forti e libere virtù repubblicane da lui celebrate, perchè facevano paura alle loro povere anime. Quindi non c'intratterremo a farne lunghe parole. Ciò che importa ripetere è che egli prese a scrivere degli uomini virtuosi per nutrire con quegli esempi l'amore della virtù in sè e negli altri 3, e che fu narratore onesto, amico dell'umanità, rac-

<sup>1</sup> Vedi Luciano, Come si debba scriver la storia.

<sup>2</sup> Plutarco, Della curiosità, 15.

<sup>3</sup> Paolo Emilio, 1.

comandatore della giustizia, e della dolcezza non pure coi servi, ma anche cogli animali senza ragione 1, e generoso maestro di tutti i nobili e gentili affetti, espressi sovente con maschia eloquenza. Se nei tempi antichi abonda di fole, nei tempi storici è ricco di erudizione, non manca di critica, e non lascia di confrontare i molti autori che ha per le mani (a). Strana cosa ci sembra il rimprovero, che altri gli fa, di raccogliere aneddoti, che hanno pure qualche valore nelle vite degli uomini, e di raccontare i prodigi che sono ripetuti presso tutti gli storici antichi. Più giusto è notare gli errori in cui cadde per la non piena cognizione della lingua latina (b). Ma questi ed altri difetti sono compensati da molte virtù. In tristi tempi di schiavi sente la grandezza delle antiche repubbliche, ammira ed esalta la virtù di ogni gente. Ritrae bene i grandi uomini nella vita privata come nei pubblici fatti, e ci dà Roma colla sua grandezza, colle sue virtù, coi suoi vizi: e quindi quelle Vite sono uno dei più ricchi fonti della storia di Roma, sui costumi e sulle antichità della quale ci porgono curiose notizie anche le Questioni

<sup>(</sup>a) Egli cita 250 autori, di cui circa 80 ci furono per la più parte rapiti dal tempo. Vedi Heeren, De fontibus et auctoritate vitarum Plutarchi, Gottingae 1720. Questa questione delle fonti di Plutarco fu recentemente ripresa e più largamente trattata da altri, tra i quali citiamo Haug, Die Quellen Plutarchs in den Lebenschreibungen der Griechen neu untersucht. Gekrönte Preisschrift, Tübingen 1854: Klapp, De vitarum Plutarchearum auctoribus romanis, Bonnae 1862; Peter, Ueber die Que'len des Plutarch in den Biographicen der Römer, Halle 1865. Vedi anche Kremer, Inquisitio in consilium et modum quo Plutarchus scripsit vitas parallelas. Groningae 1843, e Krause, Commentationis de Plutarchi Chaeronensis vita, part. I, Rinteln 1855. Una bella e sapiente monografia di Plutarco scrisse tra noi Silvestro Centofanti, la quale fu premessa alla edizione delle Vite fatta in Firenze l'anno 1845.

<sup>(</sup>b) Vedi la Vita di Demostene, 2, e quella di Catone Maggiore, 7, ove egli stesso dice di non conoscere bene il latino.

<sup>1</sup> Catone Maggiore, 5.

romanc, e altre delle sue Opere morali, quantunque in esse egli risenta del fare dei sofisti.

Pochi anni dopo Plutarco, un altro Greco di Alessandria, Appiano, si volse a questi studi con disferente disegno, e concepì una Storia universale in nuova maniera. Venuto a Roma sotto gli Antonini, vi esercitò per la sua patria l'ufficio di avvocato presso il tribunale dei Cesari: poi per mezzo di Frontone, suo amico e compagno di studi, ottenne la carica di procuratore imperiale nella sua patria!, e allora potè darsi tutto al suo grande lavoro, nel quale, lasciando la via battuta dagli altri, prese a narrare la storia interna ed esterna di Roma; e quella d'Italia e delle province, secondo che ciascuna di esse comparisse in campo a combattere per la sua libertà 2. La metà forse del suo lavoro è ora perduta. Ci rimangono pochi frammenti della storia dei re, delle cose italiche, sannitiche, e galliche e sicule e numidiche: e i libri sulle cose ispaniche, sulla guerra di Annibale, sulle puniche, siriache, macedoniche, sulla mitridatica, sulle faccende d'Illiria, e cinque libri sulle guerre civili. Mancano i fatti da Augusto a Traiano, le guerre di questo coi Daci e cogli Arabi, e la statistica dell'impero, che doveva compier l'opera 3.

Egli ci dà poche notizie dei fatti e degli uomini dell'età sua, che ricorda solo per incidenza 4. Giudica con equità l'amministrazione imperiale, ammira Roma portata al colmo della prosperità e della bellezza, e vivente sotto temperato governo al tempo degli Antonini<sup>5</sup>: ma non adula nessuno, e gl'imperatori dice che veramente sono re 6.

<sup>1</sup> Appiano, Praef., 15; Frontone, Epist., ed. Mai, Milano 1815, pag. 28-29, 426-450.

<sup>2</sup> Appiano, Praef., 11.

<sup>3</sup> Praef. cit., 15.

<sup>4</sup> Vedi De Reb. Hisp., 38; De Bell. Civ., 1, 38, II, 7, 44, 86, 90, V, 46, ecc.

<sup>5</sup> Praef., 7, e De Bel'. Civ., IV, 16.

<sup>6</sup> De Bell. Civ., II, 7. Per Appiano vedi A. Westermann, in Pauly, Real-Enc., I, 2, pag. 1310-1345.

È ripreso di anacronismi, di confusione, di oscurità, di grossi errori geografici <sup>1</sup>, e di esser troppo avaro di datc, di non conoscere il segreto della forza e della deboliczza delle nazioni combattenti con Roma, di non vedere le causc verc delle guerre civili, di non avere unità filosofica, di non saper discutere le testimonianze che allega. Ma sua lode è di sceglier bene gli autori da seguitare, di rimanersi al dubbio quando non può raggiungere il vero, e di mostrare csattezza e buona fede c candore, quando le reminiscenze della scuola dei sofisti non disturbano le sue qualità naturali. Ed è soprattutto importante nella narrazione delle guerre civili, sulle quali ci ha conservato documenti preziosi (a).

Ultimo dei Greci, che scrivessero con gran larghezza delle cose romane, fu Dione Cassio Cocceiano, nato verso il 155 dell'èra volgare a Nicea in Bitinia, e vissuto a Roma ai tempi di Commodo e dei suoi successori. Fu senatore e console due volte, e sotto Alessandro Severo governò l'Affrica, la Dalmazia, l'Alta Pannonia, dove ebbe a lottare con suo gran pericolo contra la insolenza soldatesca. Da ultimo tornò al suo luogo natale, e vi morì vecchissimo (b).

<sup>(</sup>a) Vedine le prove in Egger, Examen, pag. 243-261, il quale con gran cura ha confrontato Appiano con gli altri scrittori, specialmente per ciò che riguarda i tempi di Augusto. Conf. Dominicus, De Appiano rerum romanarum scriptore, Confluentiae 1844; e Wijnne, De fide et auctoritate Appiani, Groningae 1855.

<sup>(</sup>b) Dione Cassio, LXXX, 1, 4, 5; Reimar, De vita et scriptis Cassii Dionis, nella sua edizione greco-latina, Hamburgi 1752, vol. II, pag. 1533-1544; Egger, Dion Cassius, in Examen cit., pag. 280-311. Vedi anche L'iscrizione riguardante lo storico Dione Cassio pubblicata da Bartolomeo Borghesi nel Bullettino di Corrisp. archeolog., 1839, pag. 136-138. Essa torna a confermare il secondo consolato di Dione nell'anno 229 di Cristo. Vedi anche Orelli, 1177, e Henzen, 5601 e 5602.

<sup>1</sup> Vedi De Reb. Hisp., I, 7 e 10, e Niebuhr, Lectures on the History of Rome, vol. III, pag. LXXV.

La parte che ebbe alle faccende politiche gli dètte esperienza degli uomini e delle cose, e quindi aiuti molti ed agevolezza a scrivere istorie. Cominciò i suoi lavori con un racconto del regno di Commodo, subito dopo che questi fu morto, e poscia confortato dalla buona accoglienza fatta a quel primo tentativo, pose mano alla Storia generale di Roma, dall' arrivo di Enea in Italia fino al regno di Alessandro Severo. Occupò dieci anni in ricerche, e dodici a scrivere la grande opera, che distendevasi in 80 libri, e che ora è in gran parte perduta. La parte meglio conservata è quella che corre tra il primo triumvirato e il regno di Claudio. Il racconto delle guerre civili è più largo di quello del principato, o perchè la materia si porgesse meglio allo scrittore, o per la difficoltà, come egli dice, che vi è a scrivere esattamente e largamente di tempi in cui tutto si fa in segreto 1.

Egli intese meglio d'ogni altro la costituzione di Roma nei suoi vari tempi, e come uomo di Stato e duce di eserciti badò più degli altri alle cose civili e guerresche, e quindi i suoi libri sotto questo rispetto meritano molta attenzione. Non si illuse, come altri, sulle finzioni dei governi precedenti al suo tempo, nè credè alle commedie repubblicane di Augusto: ma male legittimò il governo imperiale, e male affermò i principi sciolti da ogni obbedienza alle leggi<sup>2</sup>.

Con una ricca raccolta di fatti, derivati per lo più da buone sorgenti (a), rese grandi servigi alla storia, ed è

<sup>(</sup>a) Vedi Wilmans, De Dionis Cassii fontibus et auctoritate, Berolini 1836, e tra i più recenti Fischer, De fontibus et auctoritate Cassii Dionis in enarrandis a Cicerone post mortem Caesaris . . . . habitis orationibus, Lipsiae 1870; Christensen, De fontibus a Cassio Dione in vita Neronis enarranda adhibitis, Berolini 1871; Böttcher, Ueber die Quellen des Cassius Dio in seiner Darstellung des Bürgerkriegs zwischen Caesar und Pompeius, Haberstadt 1872; Posner, Quibus auctoribus in bello Hannibalico enarrando usus sit Dio Cassius, Bonnae 1874.

<sup>1</sup> Dione Cassio, LIII, 19.

<sup>2</sup> Dione Cassio, LIII, 18. Vedi anche sopra, pag. 24.

sventura che molti de'suoi libri andassero perduti, e che di altri non ci rimanga che un magro compendio. Egli ebbe grandissima fama, quantunque non fosse nè elegante nè grave scrittore: e la critica con tutta ragione gli rimprovera oggi di essersi dilettato troppo delle amplificazioni sofistiche e delle declamazioni rettoriche, di avere ingombrato il racconto di noiosissime aringhe, di essersi diffuso in cose inutili o di lievissima importanza, in luoghi comuni, e in volgari riflessioni morali, e di mancare qualche volta di esattezza per quella avversione alle cifre, la quale lo indusse quasi a scusarsi di porre la data precisa della battaglia di Azzio <sup>4</sup>.

Dopo di lui non si hanno quasi più che estratti, e povere compilazioni e compendii. La storia dei tempi successivi sta presso che tutta nelle miserabili vite degli Augusti, scritte per la più parte da tristissimi compilatori in tuono declamatorio, senza critica, senza gusto, senza ordine di fatti e di tempi, senza accuratezza di ricerche, senza arte di composizione o di stile. L'eloquenza si rifugia in insipidi panegirici, pieni di falsità, spregevoli per la bassezza dei pensieri, come ridicoli sotto il rispetto dell'arte. Solamente avvi splendore nella letteratura giuristica, che giunge alla sua massima altezza nella prima metà del secolo terzo con Papiniano ed Ulpiano, i quali all'eccellenza delle dottrine accoppiano anche le bellezze dello stile. Ogni altro studio cade nell'abiezione o perisce. Ogni opera di gusto si va corrompendo: le iscrizioni stesse e le monete sentono l'influenza barbarica: la bella lingua di Tullio si empie più che mai di arcaismi, di neologismi, di solecismi, di alterazioni, di modi strani e viziosi, e la barbarie invade le lettere prima che i barbari corrano a prendere stanza nelle nostre contrade.

<sup>1</sup> Dione Cassio, LI, 1, e Egger, loc. cit., pag. 303.

# INDICE DEI CAPITOLI DEL VOLUME QUARTO

#### LIBRO VII.

### L'Impero Romano nei primi due secoli.

CAP. I. Augusto lavora destramente tutta la vita a riunire in sè solo ogni potere della caduta Repubblica, e sotto apparenze repubblicane costituisce l'Impero. — Ordinamenti, leggi e riforme a Roma, in Italia, e nelle province. - Nuovi ordini delle milizie; eserciti stanziali e guerre per istabilire e per assicurare i confini dell'Impero. — Il popolo paseiuto e divertito applaudisce al felice padrone, mentre pochi sospirano invano la spenta libertà. - Anche le opere immortali delle lettere e delle arti usate come strumenti d'impero. - La poesia e la storia alla eorte. - I grandi monumenti di Roma. — Lusso e commercio. — La famiglia imperiale, e la vecchiezza e la fine d'Augusto. (Anni di Roma 725-767, avanti CAP. II. Gli imperatori della casa d'Augusto. - Tiberio. - Sollevazione degli eserciti in Pannonia e sul Reno. — Imprese di Germanico. — Governo di Tiberio nei primi anni. — Germanico muore in Oriente. — Pubblico lutto e vendette. — Politica di Tiberio nelle faccende esteriori. — La legge di maestà e i delatori. - Accuse e condanne. - Brutture e atrocità del Senato adulante al tiranno. - Seiano, primo ministro, usa la sua potenza a distruggere tutti i successori all'Impero. — Grandezza e rovina di lui. - Sterminati anche i suoi fautori. - Tiberio carnefice crudelis-

| simo. — Terrore universale. — Sciolto ogni vincolo di umano            |     |
|------------------------------------------------------------------------|-----|
| consorzio. — Morte del feroce c sozzo tiranno. — Gli succede           |     |
| Caligola. — Allegrezza del mondo. — Buon principio e pessimo           |     |
| fine. — Gli uomini straziati e rubati da un pazzo feroce e osceno.     |     |
| - Profusioni e rapine Imprese ridicole Caligola si fa Dio.             |     |
| - Ucciso dal, pugnale di Cherea Vani tentativi per restituire la       |     |
| Repubblica. — Al frenetico succede un vecchio tenuto imbecille.        |     |
| - Claudio fatto imperatore dai soldati Il governo in mano ai           |     |
| liberti. — Imprese al di fuori. — Leggi, riforme, e opere pubbli-      |     |
| che. — Atrocità e infamie di corte. — Messalma e Agrippina. —          |     |
| Claudio ucciso di veleno. — Impero di Nerone. (Anni di Roma            |     |
| 767-821, di Cristo 14-68)                                              | 240 |
| CAP. Ill. Anarchia militare e guerra civile. — Galba vecchio e avaro   |     |
| ucciso dopo sette mesi di regno da Ottone, inalzato all'impero dalle   |     |
| milizie, mentre le legioni di Germania gridano imperatore il sozzo     |     |
| Vitellio. — La contesa si finisce sul Po. — La parte vitelliana vince  |     |
| a Bedriaco, e Ottone si uccide di propria mano. — L'Italia predata     |     |
| e disertata dal furore dei vincitori e dei vinti. — Orgie di Vitellio. |     |
| - Flavio Vespasiano gridato imperatore dalle legioni d'Oriente,        |     |
| dopo la fama acquistatasi nelle guerre contro i Giudei. — Guerra       |     |
| dei Flaviani e Vitelliani sul Po. — Cremona distrutta. — Roma          |     |
| in preda ai Flaviaui. — Vitellio ucciso. — Onori ai vincitori. —       |     |
| Elvidio Prisco, Muciano e Domiziano, e le spie. — Grande solle-        |     |
| vazione destata da Civile nelle Gallie e in Germania. — Vespa-         |     |
| siano in Egitto. — Gerusalemme presa e distrutta da Tito. —            |     |
| Vespasiano a Roma. — Provvedimenti per ristorare l'ordine, la          |     |
| giustizia, le finanze, i costumi, e per abbellire la città. — Tito     |     |
| triste dapprima, poi delizia del genere umano. — Calamità pub-         |     |
| bliche. — Grande incendio del Vesuvio. — Roma flagellata dalla         |     |
| tirannide di Domiziano, finchè un ferro non toglie dal mondo l'a-      |     |
| troce mostro. (Anni di Roma 821-849, di Cristo 68-96)                  | 429 |
| CAP. IV. Breve e debole impero di Nerva. — Traiano prode duce e        |     |
| modello dei principi cittadini. — Umano e sapiente governo. — Im-      |     |
| prese di guerra sul Danubio, e vittorie sui Daci. — Grandi opere       |     |
| pubbliche. — Spedizione in Oriente. — Elio Adriano. — Ordina-          |     |
| mento dell'Impero. — Gli Antonini. — Antonino Pio, Marco Aurelio,      |     |
| Commodo. (Anni di Roma 849-945, di Cristo 96-192)                      | 546 |
| CAP. V. L'Impero nei primi due secoli, le province e l'Italia e il     |     |
| dispotismo. — L'ammiuistrazione della giustizia. — I delatori. — I     |     |
| soldati. — Corruzione profonda. — La filosofia morale, la poesia       |     |
| e la storia                                                            | 781 |
|                                                                        |     |

## NOTA DELLE INCISIONI

### DEL VOLUME QUARTO

| Pag.                              | Pag.                              |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Traiano e M. Aurelio (Cohen,      | a Tarragona 59                    |
| Monn., vol. II, pl. I, n. 398,    | Il Nilo 63                        |
| pag. 64, e pl. IV, n. 587,        | Le vie munite 65                  |
| pag. 538) nel Frontespizio        | Arco di Augusto a Rimini 67       |
| Ritratti di Mecenate e di         | Rovine di Tingis 69               |
| Agrippa 10                        | Ara di Roma e d'Augusto a         |
| Ruderi della Basilica Giulia se-  | Lione 72                          |
| condo gli ultimi scavi 13         | Tempio di Augusto e di Livia      |
| Augusto incoronato di quercia 19  | a Vienna                          |
| Veduta delle reliquie dell'acqui- | Tempio di Giove Olimpico ad       |
| dotto dell'Acqua Vergine, re-     | Atene, 74                         |
| staurato da Claudio 28            | Statua corazzata d'Augusto 83     |
| Il suffragio di Minerva 32        | Ricordi delle insegne romane      |
| Tempio di Marte Ultore nel        | riavute dai Parti 88              |
| Foro d'Augusto 34                 | Edificii romani d'Aosta. Pianta   |
| Ruderi della casa di Augusto      | della città, mura, porta, tea-    |
| sul Palatino 36                   | tro, anfiteatro, arcod'Augusto 90 |
| Rovino del ponte d'Augusto        | Donnas. — Saint-Vincent 92        |
| presso Narni 44                   | Ruderi del trofeo d'Augusto a     |
| Album dell'edificio di Eumachia   | Torbia sulle Alpi Marittime. 94   |
| a Pompei 46                       | Lo stesso trofeo restaurato da    |
| Programmi per le elezioni mu-     | L. Canina 95                      |
| nicipali a Pompei 47              | Arco di Susa 97                   |
| Porta d'Augusto a Nimes 55        | Druso 99                          |
| Pont du Gard 58                   | Medaglia coll'arco di Druso . 101 |
| Parte del Palazzo d'Augusto       | Ruderi dell'arco di Druso a       |
| detto anche Torre di Pilato       | Roma 102                          |

| Pag.                               | Pag.                              |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Statua di Druso già esistente a    | tura di Stabia 200                |
| Magonza 103                        | Due navi mercantili a vela nel    |
| Magonza 103  Mecenate vecchio 113  | Porto di Ostia figurate in bas-   |
| Virgilio del Codice Vaticano . 117 | sorilievo trovate a Porto nel     |
| Scena pastorale 120                | 1863 204                          |
| Didone 126                         | Vesti trasparenti 206             |
| La casa detta di Virgilio a Brin-  | Alberi dell'incenso, del cinna-   |
| disi 130                           | momo e del balsamo 208            |
| Scuola di Virgilio 132             | Livia moglie d'Augusto 212        |
| Orazio 134                         | Caio, Agrippina e Lucio, figli    |
| Villa Sabina d'Orazio 138          | di Giulia e di Agrippa 214        |
| Giove fulminante i Titani 141      | Giulia e Tiberio, busti iugati su |
| Allegro convito 144                | cammeo in onice 215               |
| l compagni di Ulisse mutati in     | Giulia figlia d'Augusto 216       |
| bestie da Circe 148                | Avanzi della casa detta di Giu-   |
| Tirteo 149                         | lia nell'isola Pandataria 218     |
| Le Grazie 150                      | Antonia madre di Germanico . 220  |
| Biblioteca d'Apollo sul Palatino   | Il primo campo di Varo come è     |
| restaurata da L. Canina 151        | di presente 227                   |
| ll tempio del Dio Clitunno 156     | Distribuzione delle truppe nel    |
| Sacrificio agli Dei rusticali 158  | medesimo campo ivi                |
| Ruderi dell'antico edificio detto  | Trionfo di Tiberio nell'insigne   |
| Villa d'Ovidio presso a Sul-       | cammoo di Vienna 230              |
| mona                               | Agrippa Postumo in moneta di      |
| Sepolero dei Nasoni 163            | Corinto                           |
| Uccisione di Virginia 169          | Tempio di Roma e d'Augusto        |
| Reliquie del monumento di Mes-     | ad Ancira, com'è di presente 234  |
| sala Corvino 173                   | Mausoleo d'Augusto restaurato     |
| Statua creduta di Antonio Musa 177 | da L. Canina 236                  |
| Dionigi d'Alicarnasso del Codice   | Apoteosi d'Angusto 238            |
| dell'Ambrosiana 179                | La spada di Tiberio e due bas-    |
| Giuba II 182                       | sirilievi di essa 242             |
| Architetto in anti-a pittura del   | Statua di Germanico figurato in   |
| Museo Kircheriano trovata          | atto di parlare 246               |
| nella via Appia 190                | Le città asiatiche soccorse dopo  |
| Le antichi case dei barbari . 191  | i danni di un terremoto 251       |
| Veduta delle reliquie del teatro   | Tiberio                           |
| di Marcello su cui fu edifi-       | Trionfo di Germanico, con Tu-     |
| cato il palazzo Orsini 193         | snelda. moglie di Arminio, e      |
| Panteon d'Agrippa 195              | Tumelico suo figlio 257           |
| Il mercato degli amori in pit-     | Germanico e Agrippina in fi-      |
|                                    |                                   |

| Pag.                                      | Pag.                                |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|
| gura di Trittolemo e di Cerere 200        | Agrippina madre di Nerone . 386     |
| Busto di Germanico 265                    | Poppea Sabina 391                   |
| Arco di Germanico e di Druso              | Ottavia moglie di Nerone 392        |
| a Spoleto                                 | Corbulone                           |
| Monumento di Arminio 273                  | Antica pittura rappresentante       |
| Arco trionfale d'Orange 276               | un luogo saero ad Apollo            |
| Porta ed elevazione interna delle         | nella Casa aurea 403                |
| mura del Castro Pretorio . 284            | Memoria sepolcrale scoperta al      |
| Druso, figlio di Tiberio 285              | quarto miglio della via Appia       |
| Nerone e Druso, figli di Ger-             | dove accadde la morte di Se-        |
| manico 287                                | neca                                |
| Agrippina del Museo Capitolino 290        | P. Trasea, statua a Padova nel      |
| Isola di Capri                            | Prato della Valle 413               |
| Rovine della Villa di Giove . 294         | Statua in abito barbarieo, cre-     |
| Il salto di Tiberio 295                   | duta di Tiridate d'Armenia . 416    |
| Urna sepolcrale di Agrippina . 299        | Arco trionfale di Nerone a Roma 418 |
| Faro e castello di Tiberio nel-           | Nerone citaredo 422                 |
| l'isola di Capri 302                      | Nerone                              |
| Soldati Pretoriani 303                    | Galba 433                           |
| Tiberio in età avanzata 311               | Tempio di Vesta in moneta di        |
| Tiberio e Caligola idealizzati in         | Vespasiano                          |
| antico cammeo 314                         | Ottone 444                          |
| Medaglia battuta da Caligola in           | Rovine del tentro di Ferento . 448  |
| onove di Agrippina 318                    | San Silvestro Falaerino 455         |
| La torre di Caligola a Gessoriaco 330     | Tempio di Venere a l'afo 400        |
| Ritratto di Caligola 331                  | Beirût dove fu l'antica Berito. 463 |
| Claudio accolto nel campo dei             | Vespasiano                          |
| pretoriani                                | Vitellio 472                        |
| Claudio incoronato di quercia. 343        | Il giovane Domiziano 479            |
| Trionfo di Claudio 347                    | Veduta di Gerusalemme presa         |
| Ponte Lucano e sepolero dei               | dalla valle di Giosafat 481         |
| Plauzii                                   | Tito in atto di aringare i sol-     |
| Porto e Faro di Ostia 355                 | dati 485                            |
| Veduta interna della Porta Mag-           | Ruderi del recinto del tempio       |
| giore coi condotti delle acque            | di Gerusalemme 487                  |
| Claudia e Aniene Nuova 358                | Arco di Tito 490                    |
| Messalina                                 | Trionfo sui Giudei figurato nei     |
| Agrippina giovinetta 367                  | bassirilievi dell'arco di Tito. 493 |
| Claudio deificato 373                     | Riedificazione del tempio di        |
| Nerone giovane                            | Giove Capitolino 498                |
| Britannico                                | Ruderi del tempio col nome di       |
| VANNUCCI — Storia dell' Italia antica — 1 | IV. 121                             |

|                                | Pag.    |                                | Pag.  |
|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------|
| Vespasiano a Brescia           | . 500   | Romano                         | . 573 |
| La Vittoria di Brescia         | . 502   | Ambasciatore di Decebalo p     |       |
| Tito imperatore                | . 507   | strato davanti a Traiano.      | . 574 |
| Apoteosi di Tito               |         | Sottomissione di Decebalo .    | . 575 |
| Una parte delle rovine di Por  | n-      | Ponte di Traiano sul Danubio   | 577   |
| pei come ora si vedono .       | . 512   | Decebalo uccide se stesso .    | . 579 |
| Cadaveri Pompeiani             | . 513   | La testa di Decebalo mostra    | ata   |
| Veduta delle principali reliqu | iie     | al Campo Romano                | . ivi |
| delle Terme di Tito            | . 514   | Traiano trionfante dei Daci    | . 582 |
| L'Anfiteatro in medaglia di Ti | ito 516 | Il Danubio propizio al passo   | dei   |
| Veduta del Colosseo            | . 518   | Romani                         | . 585 |
| Statua loricata di Domiziano   | . 523   | Teste tronche dei Daci         | 588   |
| Giulia figlia di Tito          | . 524   | l Daci fulminati da Giove .    | . ivi |
| Domiziano coronato col titolo  | di      | Prigionieri Daci               | 589   |
| Germanico                      | . 528   | Cavalieri e cavalli coperti    | di    |
| Arco di Domiziano              | . 531   | corazze di ferro               | 591   |
| Ruderi del tempio di Vespasia  | no 533  | Distribuzione dei donativi     |       |
| Rovine del Foro Palladio .     | . 536   | soldati più prodi              | 592   |
| Ruderi dell'Anfiteatro di Dor  | ni-     | Vittoria Dacica                | 593   |
| ziano nella sua villa Albai    | na. 537 | Daci supplicanti               | 594   |
| Domizia moglie di Domiziano    | 0.544   | Assalto dei Daci a un can      | npo   |
| Nerva                          | . 547   | romano                         | 595   |
| Rovina d'Italica dove nacq     | ue      | Sacrifizio per l'inaugurazione | one   |
| Traiano                        | . 550   | del ponte del Danubio.         | ivi   |
| Il padre di Traiano            | . 551   | Assalto a Sarmizegetusa.       | 596   |
| Traiano imperatore             | . 553   | Emigrazione dei Daci           | . 598 |
| Plotina moglie di Traiano .    | . 556   | Ruderi del Fóro Traiano        | 599   |
| Traiano Ottimo principe .      | . 560   | Foro, Basilica e tempio        | di    |
| Marciana e Matidia             | . 561   | Traiano, in medaglie           | 600   |
| Daci pileati e chiomati        | . 565   | Terme di Traiano               |       |
| Le insegne dei Daci            | . 566   | Arco d'Ancona                  | 605   |
| Trofei dei Daci                | . ivi   | Porto Traiano a Ostia          | 606   |
| Le donne dei Daci bruciano v   | ivi     | Via Traiana                    | 608   |
| i prigioni                     | . 567   | Traiano                        |       |
| La via Traiana lungo il Danul  | bio     | Re Parto                       | 615   |
| presso ad Orsova               | . 569   | Arco di Benevento              | 617   |
| Cavalieri Mauri al Campo       | di      | Traiano dà un re ai Parti .    | 619   |
| Traiano                        | . 571   | Matidia                        | 622   |
| Città sul Danubio d'onde le l  | le-     | Plotina Fides Augusta          | 626   |
| gioni muovon contro la Dac     |         | Adriano                        | 628   |
| Feriti e chirurghi del Cam     | po      | Monumenti della disciplina     | 114   |
|                                |         |                                |       |

| No. of                            | Pag.  | 1                                 | pag. |
|-----------------------------------|-------|-----------------------------------|------|
| storata da Adriano                | . 630 | nere e Roma col colosso di        |      |
| Novecento milioni di credit       | 0     | Nerone presso all'Anfiteatro .    | 678  |
| bruciati per sollievo dei de      | . 1=  | Mausoleo di Adriano rappresen-    |      |
| bitori, in medaglia               | . 632 | tato nella sua intera archi-      |      |
| Vallo di Adriano Sezioni de       | -     | tettura col ponte Elio nella      |      |
| l'Aggere presso al 18º migli      | 0     | sua fronte                        | 680  |
| a occidente di Newcastle,         | e     | Villa Adriana. Ruderi del pa-     |      |
| a mezzo miglio a occident         | e     | lazzo imperiale                   | 682  |
| di Carraw                         | . 641 | Teatro e Odeo                     | ivi  |
| L'Aggere a Cawfields              | . ivi | Sabina moglie di Adriano          | 687  |
| L'Aggere a Down Hill              | . ivi | Elio Cesare                       | 689  |
| Altare al Genio del Vallo .       | . 643 | Adriano in veste sacerdotale .    | 691  |
| La fossa dell'Aggere a Lime       | -     | Antonino Pio                      | 694  |
| stone Bank presso Chesters        | . 644 | Antonino in bassorilievo della    |      |
| Ruderi delle stazioni di Ambo     | -     | Villa Albani                      | 698  |
| glanna e di Borcovicio .          | . 645 | Anfiteatro (Les Arenes) e tem-    |      |
| Forma generale dei castelli me    | )-    | pio (Maison carrée) di Nimes      | 702  |
| strata dai ruderi di Castl        | le    | Faustina Maggiore, moglie di      |      |
| Nick                              | . 646 | Antoniuo Pio                      | 704  |
| Interno del eastello di House     | e-    | Tempio di Antonino e Faustina     | 706  |
| steads presso la stazione o       | li    | Vittoria sui sollevati Britanni.  | 709  |
| Borgovicio                        | . 617 | Re dati agli Armeni e ai Quadi    | 711  |
| Ricordi delle legioni, delle coor | -     | La colonna di Antonino Pio .      | 714  |
| ti, squadre e centurie edifi      | -     | Deificazione di Antonino e Fau-   |      |
| catrici del Vallo                 | . 650 | stina                             | ivi  |
| Altari alla Fortuna Reduce,       | a     | Marco Aurelio riceve da Roma      |      |
| Giove e al Genio del Pretori      |       | l'impero del mondo                | 717  |
| e alla Fortuna del Popolo Ro      | )-    | Domizia Lucilla madre di M.       |      |
| mano                              | . 652 | Aurelio                           | 718  |
| Saggio delle opere d'arte de      |       | Marco Aurelio giovanetto          | 719  |
| soldati del Vallo                 |       | Erode Attico maestro di M. Au-    |      |
| Tombe romane a Bremenio.          | . 654 | relio                             | 721  |
| Pretorio romano a Lambesa         | . 656 | L. Giuuio Rustico filosofo stoico | 722  |
| Arco di Adriano ad Atene.         |       | Lucio Vero                        |      |
| Rovine del teatro di Bacco a      | ıd    | Lucilla moglie di Lucio Vero.     | 729  |
| Atene                             |       | Annio Vero e Commodo figli        |      |
| Ricordi di Adriano sul Libano     |       | di Marco Aurelio                  |      |
| Colosso di Memnone                |       | Arco di M. Aurelio, come ve-      |      |
| Ruderi del tempio di Venere       |       | devasi nel secolo XVII            | 735  |
| Roma                              |       | Messaggi dei barbari a M. An-     |      |
| Ristaurazione del tempio di Ve    | -     | relio                             | 736  |

| Pag.                                 | Pag.                                |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Marco Aurelio in veste militare 742  | di Benevento 804                    |
| Giove Pluvio 743                     | Le nuove fanciulle Faustiniane      |
| Marco Aurelio trionfante e sa-       | di M. Aurelio 809                   |
| crificante in Campidoglio . 750      | Tempio d'Augusto a Pompei . 811     |
| Crispina moglie di Commodo . 751     | Lettiga 820                         |
| Statua equestre di M. Aurelio . 754  | Rovine del tempio detto di Ve-      |
| Faustina moglie di M. Aurelio 762    | nere a l'ompei 830                  |
| Apoteosi di Faustina moglie di       | Seneca 836                          |
| M. Aurelio 765                       | Marco Aurelio filosofo stoico . 844 |
| Commodo                              | Apollonio Tianeo 850                |
| Commodo rappresentato come           | Amore malinconieo 856               |
| Ercole Romano                        | Claudio storieo dell'Etruria . 866  |
| Ruderi della Villa dei Quintilii 773 | Allocuzione di Traiano ai sol-      |
| Due navi romane figurate nella       | dati                                |
| Colonna Traiana 784                  | Le tombe di Aiace e di Achille 883  |
| Aufiteatro di Verona 795             | Persio                              |
| Aufiteatro di Capua ivi              | Veduta di Aquino 890                |
| Quartiere dei gladiatori a           | Lucio Apuleio 901                   |
| Pompei 796                           | La nave Argo 912                    |
| Rozze imagini dei gladiatori         | Sepolero del faneiullo Sulpicio     |
| sulle pareti 797                     | Massimo 916                         |
| Anfiteatro di Pompei 798             | I due Plinii nella faceiata della   |
| Bisellii a Pompei 799                | Cattedrale di Como                  |
| Statna equestre di M. Nonio          | Rovine di Fréjus 928                |
| Balbo a Ercolano 800                 | Plinio il Giovane 945               |
| I fancialli alimontarii nell'urco    |                                     |

### INDICE

### DEI NOMI E DELLE COSE

Il unmero romano indica il volume: quello arabo, la pagina. - I nomi geografici d'ordinario sono registrati nella forma antica, e i corrispondenti nomi moderni in carattere corsivo e fra parentesi. I numeri fra parentesi indicano l'anno di Roma.

### ABACENO

#### ACCADEMIA

#### ADANA

Abacesto (Tripi), dimora dei Siculi, II, 100.

Abano sue acque medicinali, 1, 491.
Abano (Alasau), fiume del Caucaso, vittario di Pompoe sugli Albani e le Amazzoni, III, 317.
Abbinda pa, dea, IV, 229, 230 in basseri levo della villa Albani, 698.
Abdera, cutta di Tracia, saccheggiata dai Romani, II, 472, 553.
Abe, citta della Focide, portico Adrianco, IV, 657.
Abella (presso Avella), città della Campania, 1, 278, 282; cippo, 486; iscrizione alimentaria, IV, 807
Abellino (Anellino), città degli irpini, I, 261, iscrizione dei trabuna mini, I, 271, iscrizione alimentaria, 807.
Abiadene, presa da Traiano, IV, 616.
Abiado, assediato da Filippo Macedone, II, 433.
Alutazioni lacustri degli actichi italiani, I, 38. — Vedi Case.
Abonoba, monte nella Selva Nera, IV, 95.
Aborigeni, primi abitatori d'Italia,

Aborigeni, primi abitatori d'Italia, I. 57, 74, 75; eacciano dal Lazio i Siculi, 527, 531. Abramo, sua imagine a Roma, IV,

Abristo o Aprusto (Argusto?), città nella Magna Grecia, I. 315.
Abruszo, suoi diversi nomi, I. 227.
Acaia, nome della Grecia ridotta a provincia. — Vedi Grecia.
Acaiandro, (detto Calandro, Salandra e Salandrello), fiume della Sibartide, I. 319, 322, 323.
Acariani, vinti da Flaminio, II. 435; e da Antiocore di Saria, 444; molti cost etti a recarsi a Roma per essere giudicai, 485.
Acariami, non fa parte della provincia d'Acaia, II, 499.

Accalenia, villa di C'ecrone presso al Ingo Lucrino, III, 724. Accone, capo della congiura dei Car-auti, ucciso, III, 444. Accua (presso Arpi), nella Daunia, I, 355.

1, 355.

1, 128, 278, 282; riceve la cittadinarra romana senza voto, II, 51;
presa da Annibale, 365; quasi disfatta dopo la caduta di Capua, 391;
assedira dagli Italici, II, 181; e
liberata da L. Giulio Cesare, 185;
eblenia militare, IV, 43.
Acerronia (Cerrona), nella Lucania,
1, 294

Accronia (Cerrona), nella Lucania, 1, 294
Accronia (Cerrona), nella Lucania, 1, 294
Aceronia Polla, necisa invece di Agrippina, IV, 381-385.
Achei, tentano invano di fare unita e forte la loro patria, II, 429, si uniscono a Flaninio, 435, vincono i Macedoni a Contino, 437; scontenti di Roma, 440; respingono Antioco da Pergamo, 417; aiutano i Romani contro Perseo, 470; mille di loro trasportati in Italia, 435, 486; dopo diciasseste anni e loro permesso di ripatriare, 493-494; desiderosi di vendicarsi dei Romani si sollevano, 495-497; tirano a sè a Beozia e la Calcide, 497; sconfitti a Scarfea e a Leucoperta, 497-498; accolgono Mitridate, III, 232.
Achei Ftiot, dichiarati liberi da Flammio, II, 438.
Acheo, capo degli schiavi rivoltati in Sicilia, III, 39.
Acheronte, citta e fiume presso Cosenza, I, 80.
Achile, gladiatore, soprannominato Plavitto, IV, 796.
Achila, madre di Lucano, denuaziata dali figlio d' congiurare contro Neroae, IV, 407.

Acilio Glabrione, fatto uccidere da Domiziano, IV, 524. Acilio Gabrione (Caio), serive in greco i suoi Annali, II, 607. Acilio Glabrione (Manio), coasole, va in Grecia coatro Antioco re di Si-ria, II, 411; e lo vince al passo delle Termopili, 415-416; vota un tempio alla Pieta, 446; trionfa, 450.

delle Termopili, 415-416; vota un tempio alla Pietà, 446; trioufa, 450.

450.

Actio Glabrione, decemviro, figlio del precedente, dedica il tempio della Pieta, II, 448-447.

Acilio Gabrione (Manio), console, inviato nel Ponto, III, 343.

Aciri, detto anche Acheronte (Acre), fiume della Siritide, I, 322, 324.

Acqua Alsientiaa, IV, 357.

Acqua Aniene Vecchia IV, 357.

Acqua Aniene Vecchia IV, 357.

Acqua Giulia, IV, 357.

Acqua Giulia, IV, 357.

Acqua Traiana (Acqua Paola), IV, 604.

Acqua Vergiae, IV, 28-29, 196, 357.

Acqua Vergiae, IV, 29, 29, 196, 357.

Acque Iotti, II, 291-293, IV, 28, 357.

604.

Acque Iotti, II, 291-293, IV, 28, 357.

604.

Acqua (Acre), città nel Bruzio, I, 303.

Acra (Acri), città nel Bruzio, I, 303. Acra, collina Ia Gerusalemine, IV, 481.

481.

Acradina, quartiere di Siracusa, II, 376, 382.

Acragante (San Biagio), fiume presso Agrigento, II, 121.

Acragas. — Vedi Agrigento,

Acre (presso Palazzolo) in Sicilia, grotte, II, 108. 128; colonia greca, 118; rovine, 127; soggetta a Gerone secondo, 208.

Acrocerauni (monti), III, 497.

Acrone, capo dei Ceninesi, ucciso da Romolo, I, 579.

Adana, città di Cilicia, ripopolata da Pompeo coi pirati, III, 333.

Aderbale, cartaginese, vinto a Panormill, 224, di fende Drepan, 228; e. e. e ivi i R. i. n. 231, 232.

Ad rbale, figlio di Micipsa, Ill, 103, 14. s. rifugia a R. i. per ottuer soccors contro G. gurta, 105. rit ma in Numidia ed e assisti in Cirta, 105. chiede di nuovo soccorso a Roma, 105. si arri ide a Giugurta ed e ucciso, 106.

Ad ze ville dell'), Ill, 128, 131-132.

Ad ne. sio tempo nella grotta di Betelon, IV, 183.

Al n. similate, IV, 375.

Adrano, cenio paesano, suo culto in Speia, Il, 197.

Adria, sil mare Superiore, I, 21; città princ pale dega I. r. s. h. 126; centro del mareri della nu va Etra, 127, dicevasi fondata da In. de, 351; col ma romana, Il, 90, 32, 207. Adriano vi ha l'uticio de pingi nnate, IV, 671.

Ad n. Al'), sul fiume Vomano, I, 227.

Al villo presso Tirofi, splendia di pere d'arte, IV, 670, 681-683, 68.

A': a (sacerdoti), IV, 691.

. varie citta c si dette dale di Ad iano, IV, 694.

Al a ', zir hi, IV, 661.

Air lor sele, I, 225, 227.

Adr. ) (Agro), I, 225.

Ad (Ar di, IV, 658-650.

Ad (Vla s leo di) (Castello sant A gelo), IV, 679-380, 681, 781.

Ad (Roman, di), IV, 671.

Al no (Port co di) ad Atene, IV, 660.

Al no (Port co di) ad Atene, IV, 650.
Al o, tempo i nlatatorli da Antol n. Pl. 11V, 751.
Adrian (Vallo di Miro dei Pitti
nel Nirth inbecland e Cumberl d., estruito e ntro i Caled. 1V, 60-47, ed ficatori,
647-449; an te an, hagni, templi
el at rine Vallo, 651; el la arii
b i romam e stranieri, 651-52,
occ. d arte dei sollati, 653-534;
1 1, 54.

bi romain e stranieri, 651-52, con darte dei sollati, 653-554; 1 1, 54.

Adrian (Pu'is Eli), cugino di Traniano, gianni ra la morte di New, IV, 552, 25 con teinella pia gui ra dacida, 570, nimini to al giverno de la Siria, 621, 624, detto il Perodo Greco, 621, si give tue primi fiti, 621-25; sfori pir entrare in grazia a Traniano, 625; imperatore per gli aiuti di Plotina, 625-627; provved menti alle di hoolta dell'impero, 627-628; vinca inemici ci di 4, 628, uovo ordinamento degli esercit, 629-330; di sepilo a militare, 630; riinuta il titolo di Padre della Patria, 630; fa guerra ai Sarmatt, 631; ri ette all'Italia e alle province i debiti arre rati, 631-32, stodi di daribi unta all'impero, 633; ampha i sui potetri. 633, provvedi miti pia il Sena, 633, provvedi miti pia il Sena, 633, provvedi miti pia il Sena, 633, provvedi miti pia del pia può di la Gali, ricasa le cetti la mivi, 635, cia delle province, 635; divisio del fatalia 635; opere pubbliche in Italia, 635-637; celebrato restitutore d'Italia e sal-

vatore del mondo. 637: sue liberain "or re, 3,-35 pr twodiment in termanna e nelle regioni
del Dan 10, 638-39; si reca nella
Britannia passando proba umente
pra a Batavia, 633, guerra coi
Caled nii, 639-64), co tro 1 q ali
ed ica il Vallo, 640-664, conti un
a isuoi viaggi in Spagna, in A. rica
e in Grecia, 674-657; suo arco ad
Atene, tempi di Giove Onimpico, ed
altre opere pub liche, 638-560, d ui
e legga az i Atemesi che l'adorano
c me to ve Olimpi e gli inalzano
svatue, 660-661, onorato di tempi a
Cizico, 661; e consarrato a Efeso,
661; viaggi nell'As a romana, 661662; e nel Ponto Essin, 692,
guerra agli Alani, 663, col nie da
lu fondate, 673; suo am re alla
caccia, 663, citta e I suo no me,
663-664, pere pibbi be e rio rdi
di lui in Asa, 664-695, is rizioni
sul Libano, 665; rappresentato in
sembanza dell'Oriente e del Sole,
665, si reca in Arabia, 665-696, e
in Egutto, 666; rifa il sepo ro di
l'ompeo, 667; strad lungo il Mar
Rosso, 676, sua dimora a febe,
6.66, vista il Colessi di Momnne, 657-68, entra tri nda mine in
Alessandria, 668 bene ci a acutta
e al M se, 660; svandali di sti
turpi am ri per Antunoo, 670-570,
687, rii mia R ma, 670; ser
interente nei min ipii, 671, leggi
e giustina, edito pi pe uo, e diritto on rario, 672, provvedi enti
a dif sa dei servi, 673, vietata l'evirazione, 673, alimenti ai fanciulli, 673; co tradizioni del suo
carattere, 673-574; ore del despota mi fi aro da leggi, 651675, suoi st di di lettere, di scienze
e di arti, 675-676, accolti, michati
e perserui ati i sapienti, 676, fa
assassinare Apollo ro, 637-678,
y la A ri, a, 631-683 guerra ai
toudei, 653-83 si ro cumi, 685687, atri in ingiurie alla migle
Gilla Sabina, 687-688, gurato
si tto le sumbanre di Marte, 688;
sua malattia e crud il a, 688, adotta a successore Elio Vero, 689, e
mitto li nalita via scritta da F. Gregorovius, 692, suo tesoro s greto,
741.

ort; san vira serita da F Gregorovius, 692, suo tesoro s greto, 741.

Adria poll, n me dato a pin citta in onore di Adriano, IV, 657, 658, 664.

Adrian sere, citta presso il minte () inpo di Misia, IV, 663, 681.

Adriatico (Mare) in antico copriva la panura del Po. I, 21; reso libero dai pirati, II, 248.

Adrumeto (Susea), colonia fenicia in Affrica, aleata di Cartago e. II, 327, 420, 421, 507, porto, 713, vi sbarca di Casare, III, 518, paga una i posizi ue a G. Gesare, 26.

Adriano Manur), vinti da Cesare, III, 434-435.

Adus en 17 gres), III, 442, 443.

Acca (Troia), sulla Via Traiana, IV, 607.

Aes rude, II, 367.

Aes rude, II, 307.
Aes stynatum, II, 307.
Aesnr, n. m. generico di Dio in etru600, I, 389.

Aesica (Great C. Le a., IV, 644.
Athie (press, S. b. c.), cup a dagri Eru. 1, 231.
Affica, una parte del territ io di Carta, une parte del prosess n, Ill. II, c. s. e. d. Ceare, 537. e. di A. rusta, IV, 60, s. itt ressa al regit del p. vince, 61, v. sazzi un p. r. carsa de le leve inflita, 77. v. st. vini die I-gr. ii, 78. s. ii var. e. il Profirita, 274 g. r. s. s. c. (°a. ba, 314 resta fel d. a. (it. in., 412; oppre p. lehe di Ant. IP.), 7-II, ric pili di Iti, 715 vi stanzia una legre, 783.
Affiria n. va., riu. vi. da Cesare alla pr. vincia d'Affiria, Ill., 526.
Affiria, Il., p. t. c. i.o., II, 645.
Affan, Il., p. t. c. i.o., II, 645.
Afran, Il., p. t. c. i.o., II, 645.
Afran, Il., p. t. c. i.o., II, 298.
I. l. nesta n. A. 346; p. r. s. i.o., 112.
Ill. sazzia, and 346; p. r. s. i.o., 112.
Ill. sazzia, 113.
Ill. sazzia, 114.
Afraliso (nel C. mpo Ir. 147.
Afraliso (nel C. mpo Ir. 1520.
Arraba (nel L. anto di Sira usa, le reppe mercenarie lo e evano ni trono; ed e vinto dan Carta, mesi al m. te E. n. m., II, 183.
Azzirono presso il Capo Orbando), dim ra det Sicui, II, 100.
Azata e., tiranno di Sira usa, le reppe mercenarie lo e evano ni trono; ed e vinto dan Carta, mesi al m. te E. n. m., II, 184. sue vultorie e crude ta in Affirca, 184. r.t. rua in S. lan, vince al Azzignito, e di Appille per l'Affirca, e vinto, e. f. rze in S. la d. e. o. m. themeve verudelta, 184-187, fa pare ci. Cartaz n. 1. 185; stringe a ennac. c. ii Appille ella punto del c. 185.
Azzi di Se v. II., 103. presa dai R. mann. 211.
Azzi di Se v. II., 105. presa dai R. mann. 211.
Azzi da v. Vedi Gulho Agricola.
A. Capit din (C. no res'), IV, 537.
Az n. l. vedi Calpurno.
A. Capit din (C. no

Agraenio (Girgent), e lonia greca, II, II-, III- sea grandi ae sisondore, 123-124 retu il transi. Ter ne, 170 cao al transi. Jost e auta Sirar sa a l'herriesi, ISI, presa dai Cartagini ul ISI, a la honesio e troi Cartaginesi, ISI, e li ne e uto Di e il gistare, ISI sa se Mesta contro Aga cole, II quale vi riporta una grande vittoria, ISI-ISO, caocia il presidio car-

### **AGRIPPA**

### ALAUDA

### ALIMENTI

taginese, 200; assediata dai Romani che vincono i Cartaginesi, 211-212; presa da Cartalone, 223; Nenato, 274, presa da Inileone, 379, chiamavasi prima Acrazas, 386; è conseguata ai Romani, 387-386; soltevazione degli schiavi, III. 40 i suoi templi derubati da Verre, 322. Agruppa II, figlio dell' utilmo re di Giudea, apre ai Romani le porte di Tiberiade IV, 478 favorisce la proclamazione di Vespasiano, 462. Agrippa — Vedi Erode Agrippa Postumo, figlio di tiulia e di M. Vipsanio Agrippa, IV, 214, adottato da Augusto, 220; rilegato alla Pianosa, 221; visitato da Augusto, 231; fatto assassinare da Tiberio, 232, 243, 277-278. Agrippa — Vedi Vipsanio Agrippa. Agrippa (Vibulenn), caval ere, accusato si avvelena, IV, 307.
Agrippa — Vedi Vipsanio Agrippa. Agrippina Maggiore, figlia di Giulia e di Germanico, 230, 216; nel campo incuoral paurosi dell'invasione dello orde germaniche, 248; odiata da Livia Drusilla, 256, 257. prende parte al trionfo di Germanico, 257, accoglienze ad Atene, 260, da alla luce Giulia, 260, porta in Italia le ceneri di Germanico, 267 accoglienze a Roma, 267-268, intercede per Claudia Pulcra, 299, rivita le frutta offertele da Tiberio, 290; è da lui accusata, 297, trasportata affi isola Pandataria vi muore, 278, il figlio Caligola ne porta le ceneri nel Mausoleo di Augusto e is tuisce esequie annuali, 298, 279, 317, 318; suoi Commentarii, 919.
Agruppina Minore, figlia di Germanico e di Agrippina Maggiore, IV, 366; moglie di Dimizio Embarbo e madre di Nerone, 367; rilegata dal fratello Caligola, 323, 334, 357, richiamata dallo zio Claudio, 367, moglie di Passi-no, 368; sue trame e delitti, 369, fa adottare Nerone a danno di Pataninco, 370; medita l'uccisione di Claudio, 371; lo fa avvelenare, 372; espulsa dall'a corte e accusata di cospirazione, 381-382; e di tentativi d'incesto per tenere a se legato il figliuolo, 333, Nerone tenta farla annegare nel golfo il Baia, 281, salvatasi è uccisa nella sua villa di Bauli, 387-386.
Agro pubblico, l. 796-797, 799.
Agro romano, l. 794, limitato da Servlo, 7

685.
Alabanda, citta della Caria, venera Roma qual Dea, Il, 541.
Alalia — Vedi Aleria.
Alani, devastano l'Armenia e la Cappadecia, IV, 663; vinti da Arriano, 663; moti guerreschi repressi sotto Antonino, 703; invadono l'Impero, 734.

Alatri, citta degli Ernici, I, 231; con-

serva l'indipendenza municipale,

11, 76.
Alauda (Allodola), legione di Galli,
10, 455.
Alba negli Flvii (Alps presso Viriers),
colonia romana, IV, 53, diventa
Alba Augusta, 55.

colonia romana, IV, 53, diventa Alba Augusta, 55. Alba Fucense o Fucente (Albe), citta degli Equi o dei Marsi sul lago Fu-cino, 1, 230; colonia romana, II, 78, 267, 268; vi muore in prigione Per-seo, 470; assediata dagli Italici, III, 180.

seo, 4%; assedinta dagli Italici, III, 180.

Alba, in Liguria, vi è ucciso Sciplone, figlio di Lepido, III, 289.

Alba-Longa (Palazzola), presso il lago Albano, capitale dei Latini, I, 539, 540, 545-547; la lista dei suoi re è inventata, 565; sue colonie, 565; leggende, 565; assalita da Romolo, 572; lo aiuta contro i Sabini, 579; distrutta da Tullo Ostilio, 590-594, nel suo territorio sono vinti Galli, II, 33; dichiara che non può soccorrere Roma, 393, 394, vi muore in carcere il re Bitutto, III, 94, tempio di Minerva, IV, 535; villa Albana, 535-536; anticatro di Domiziano, 536, 537; ridotta a un borgo desolato, 794.

Albani, nel Caucaso, vinti da Ponpeo, III, 347; si sollevano e sono nuovimente vinti da lui, 347, soggiogati da Canidio, 662; chiedono amicizia a Roma, IV, 81; ricevono un re da Traiano, 615.

Albanii (villa), bassirilievi, IV, 698, 888

Albani (villa), bassirilievi, IV, 698, 808, 809.

Albano (lago), suo emissario, 1, 873-

Albano, monte, 1, 526, 527, 535, 542, 543, 517, 611, 856. Albi (Elba), flume di Germania, IV, 100, 221, 727.

Albino, procuratore in Giudea, IV, 456

Albino (Lucio), tribuno, 1, 782. Albino Postunio. — Vedi Postumio

Albino Postumio, — Vedi Postumio-Albino.
Albinovano (Publio), da altri detto Tullio Albinovano, governatore ad Arimino, uccide i colleghi e si uni-sce a Silla, III, 257.
Albio Internelio (Ventiniglia), stra-ziata dalla flotta di Ottone, IV, 445,

450.
Abulate (Vezzota presso Teramo), fiume, 1, 227.
Abunate a Pompei, IV, 45, 46, 47.
Abuna a Pompei, IV, 45, 46, 47.
Abuno a, mida e sibilla, 1, 379, 401.
Alburo (Monte di Postiglione), monte In Lucania, 1, 286.
Alburno (Verespatak), nella Dacia, IV, 580.

Alburno, porto, I, 291.
Alburno (Verespatak), nella Dacia, IV, 580.
Albuzio Silo (C.), retore, IV, 185.
Alcantara, avanzi del ponte sul Tago, IV. 610.
Alcibiade, nella spedizione contro Siracusa, II, 164, sua statua nel Fòro di Roma, 300.
Alcee (Alice), tiume nel Bruzio, I, 297, 304. 312.
Aleria, in Corsica, fondata dai Pocesi col nome di Alalia, II, 239; presa dai Romani, 217; colonia romana, 541.

541.
Alesia (Alise-Sainte-Reine), nella
Cote d'Or), a-sediata e presa da
Cesare, Ill. 148-151.
Aleso, dio. 1, 381.
Aleso, in Sicilia, città libera, Il, 273;
Senato, 274.
Alessandria d'Egitto, tumulti per la

presenza di Cesare, Ill, 509; biblioteca incendiata, 511° Cesare vi si difende contro Tolomeo, 511; assalina da Ottavio, 681; presa, 685; seconda metrop di dell'Impero romano, IV, 64, sulla via militare, 78; emporio commiscuale, 207; visitata da Germanico senza licenza del principe, 262-263, tumulto fra i Greci e Giudei, 333. Vespasiano vi fa niracoli per acquistarsi autorita, 480; Domiziano vi fa copiare i manoscritti per le biblioteche di Roma, 521; accoglienze ad Adriano, 608, 699; Musco, 669; Marco Aurelio le perdona di aver parteggiato per Avidio Cassio, 749; tumore che non somministri grano a Roma, 775; Dione Crisostomo vi ranpogna i citudini degli immodesti spettacoli, 847-843
Alessandra di Troade, citta, rimane libera, Il, 453.
Alessandro, filosofo platonico, maestro di Marco Aurelio, IV, 720, 724.
Alessandro, figlio del re Perseo, scrivano di marco Aurelio, IV, 720, 724.
Alessandro, figlio del re Perseo, scrivano di Marco Aurelio, IV, 720, 724.
Alessandro, figlio di Pirro, rimane al governo di Locri, Il, 200.
Alessandro figlio di Pirro, rimane al suo simulacro, III, 327, 328; Pompeo trionitando indossa la sua clamide, 390; Traiano sacrifica ai suoi Mani, IV, 618.
Alessandro Molosso, re di Epiro, sua alleanza con Roma, II, 53; miore presso l'andosia in difesa dei Tarentini, I. 395, II, 183-189.
Alessandro VII, papa, fa demolire l'arco di Marco Aurelio, IV, 734.
Alete (Alento), l'ulne della Lucania, I, 288, 292; Ill, 589.
Aletrio (Carlier), negli Irpinl, I, 266.
Merio (S. Mevia della Licza o di Aletza), nei Campi Salentini, I, 337.
Alfabeti italici, I, 472-473, 475.
Alfabeti italici, I, 172-473, 475.
Alfabeti italici, IV, 118, II9.
Alfeno Varo, uomo di guerra, accoglie Virgilio, IV, II8, II9.

Alfeno Varo (P.) di Cremona, guire-consulto, strumento di Augusto, IV, 30. Alfii, famiglia etrusca, 1, 481. Algarotti (Francesco), sua critica della cronologia romana, 1, 650. Algido, monte, 1, 229, 527, 825, 828, 836, 837. Aliarto, in Beozia, espugnata, II, 472; crudelta dei Romani, 552.

Aliarto, in Beozia, espugnata, II, 472; crudelta dei Romani, 552.
Aliba. — Vedi Metaponto.
Alcia e Alicie (Salconi), città dei Sicani, II, 104; presa dai Romani, 211; cina libera, 273; rivolta degli schiavi, III, 138.
Inmenti pubblici pei fanciulli poveri, istituiti da Nerva, IV, 548, 802; ordinati e resi piu stabili da Traciano, 558, 802-803, provvedimenti di Admano, 673, accordati da Antonino Pio alle fanciule dette Faustiniane, 703, 716, 808. Marco Aurelio ne allarga le basi, 737-738; Nuòve Faustiniane, 763, 808, 809; intenti e auministrazione della istituzione, 801-802, 808-810; tavola Velleiate e Bebiana, 803-805; som-

me consacratevi da Traiano, 805-806, e dai privati a Terracina e a Como, 806; numero dei fanciuli alimentati, 806-807; ricordati nelle epigrati in molte città, 807; de-cadenza e fine della istituzione,

modo, 770.
Ambarri, invadono l'Italia, 1, 881.
Ambiani (Amiens), vinti da Cesare, IU, 431.
Ambiorige, duce degli Eburoni, III, 412; sorprende le legioni romane, 412; eccita alla rivolta i Nervii, 442, nasachia Quinto Cicerone ed e vinto da Cesare, 442-443, si salva dalla di Ini vendetta, 443-441.
Ambito, leggi per punirlo, IU, 356-357, IV, 562.

IV, 562
 Ambra, IV, 202.
 Ambra, IV, 202.
 Ambra (Amberlovα), nella selva Arduenna, III, 444.
 Ambra in, vittoria dei Romani sugli Etoli, II, 450; predata da Pulvio Nobillore, 553.
 Ambracia (seno, il), III, 656.

Nobillore, 553. Ambracia (seno di), III, 676 Ambroui, si uniscono ai Cimbri e Teu-toni, III, 122; muovono verso I Ita-lia, 128; distrutti da Mario alle Acque Sestie, 128-130.

Amenoù III, innalza il Colosso detto di Memnone, IV, 666. Ameria, citta degli Umbri, 1, 65; iscri-

Ameria, citta degli Umbri, 1, 65; iscrizione alim ntaria, 11, 807
Ameriola, rovine, 1, 562, sottomessa da Tarquinio Prisco, 599.
Amesia Senzia, oratrice, 111, 706.
Amesirato o Mitistrato (*Victorita*), dimora dei Siculi, II, 106, Senato, 274.
Amtissia (all'imboccatura del *Corace*), 1, 316.
Amiata (maria)

mora dei Sichl, II, 166., Señato, 274.
Amissia (all'imboccatura del Coracc),
1, 316.
Amiata (monte), baguato dal mare,
1, 20.
Amicla (pr sso Terracina), citta, l,
210-211.
Amileare, cartaginese, ucciso a Siracusa, II, 185.
Amileare, cartaginese, vinto dai Romani a Fenomo, II, 219; chiuso in
carcere dalla mogbe di Att lio Regolo, e liberato dai Tribuni del popolo, 227.
Amileare, cartaginese, a capo dei Galli
e Laguri e sconfitto, II, 457.
Amileare cartaginese, a capo dei Galli
e Laguri e sconfitto, II, 457.
Amileare Cartaginese, padre
di Annibale, in Sicilia, II, 232-233; sua pieta verso i m rii, 233-234; preude Erice, 231, tratta la pace
coi Romani, 236, vince a Cartagine i mercenari ribelli, 238, gli
estermina, 788, fa guerra alla Spagna e muore annegato, 329.
Amisia (Ems), linne, IV, 226, 248, 249,
Amiso (Samsuol), nel Ponto, assediata, III, 339; visitata da Pompeo, 319.
Amiterno (San Vettoriao), rovine, I,
218-219; diviene prefettura, II, 90,
patria di Sallustio, III, 777, 778.
Anmende, freni imposti colla legge
Ateria, I, 830
Amna, divinata del Sannio, I, 385.
Amnia (Gobs-Iranok), flume, se infitta
di Nicomede di Istinia, III, 228.
Amnistia, III, 571.
Amor, nome misterioso di Roma, I,
574
Amor di patria, I, 765; del mondo,
IV, 852

Amor di patria, I, 765; del mondo, IV, 852.

Amore malinconico, figurato dall'arte, IV, 855, 856. Amorgo, isola nei mari di Grecia, IV, 279, 280. Ampelum (Zalataa), nella Dacia, IV,

Amsanto, lago e mofeta, 1, 263, 380, 381

381.
Amsanto, valle, 1, 27-28.
Amulio, rovesca dal trono di Alba il fratello Numitore, 1, 563.
Anulio, pittore, sua Minerva e pitture nella Casa aurea, IV, 403.
Ana (tinadiana), flume di Spagna, III, 294.

III, 294.
Anacapii (rupe di), IV, 293.
Anagni, capdale degli Ernici, I, 231;
reeve la cittadinanza senza suf-fracio, II, 76; occupata da Pirro, 196; iscrizione alimentaria, IV, 807.
Anani, si stanziano presso il Taro, 885.

Anapo, fiume presso Siracusa, II, 376,

Anassila, tiranno di Reggio, II, 159. Anatomia, studiata dagli Etruschi, I,

49.
Acaria, Dea protettrice di Fiesole, 1, 381, 380.
Ancario (Quinto), fatto uccider da Mario, ill, 217.
Ancili di Numa, I, 585, 729; IV. 718.
Ancira (Angora), la Galazia, tempio a Roma end Angusto, e iscrizione, IV, 105, 106, 233-235.
Anco Marrio, re, sue opere di pace e conquiste, 1, 595, Ionda Ostia, 595-596; fa il ponte Sublicio e il car-

care Mamertino, 597; muore felica e onorato, 597-598. Ancona, occupata dai Sabini, 1, 225; scavi, 225, occupata da Cesare, III, 485; Germanico vi s'imbarca per l'Oriente, IV, 250; arco, 605, porto, 605.

Andecavii (Anjou), popolo gallico, IV,

Andreavii (A7998), populo gameo, 17, 275.

Andernach, città, deve forse la sua origine ad un presidio romano, 1V, 99.

Andres (Pietola), presso Mantova, patria di Virgilio, III, 636, IV, 117.

Andrisco o Pseudo-Filippo, si spaccia per figlio di Perseo e si impadronisce della Macedonia, II, 494, è vinto da Cornelio Scipione Nasica in Tessaglia, 494, uccide il pretore Giovenzio Talna, 495; è ucciso a Pidna da Q. Cecino Metello, 495.

Andronico — Vedi Livis Andronico.

2522.

52. Ambioli, citti in Macedona, II, 48), 482, creata capitale di una della quattro confederazioni, 483; feste c I bratevi da Emilio Paolo, 484-

Anfiteatro di Domiziano nella sua villa

Antiteatro di Homiziano nella sua villa Albana, IV, 536-537.
Antiteatro Flavio (Colorsco), inalzato da Vespasiano, IV, 499, continuato e dedicato da Tito, 514-516; compiuto da Domiziano, 516; sua costruzione, 517; spettacoli e vicende, 517-48; restaurato da Antonino I io, 701.

nissa, in Grecia, difesa dagli Etoli, II, 417.

150, 70 I.

Antissa, in Grecia, difesa dagli Etoli, II, 417.

Angrona, divinita misteriosa, I, 767.

Angitola, finne dei l'ruzi, I, 297.

Angitola, finne dei l'ruzi, I, 297.

Angitola, finne dei l'ruzi, I, 297.

Angitola, sorella di Cece, suo culto sul lago Fucino, I, 247.

Angitol, prefetto dell'armata, suggerisce a Nerone di aflogar la madre Agrippina. IV, 334 e accetta dinecideria, 385-386; accusa fittavia di adulterio e sotto nome di bando va in Sardegna, 392

Anicio Cerrale, scopre la congiura contro Caligola, IV, 331, propone un tempio al Dio Nerone, 410.

Anicio Callo (L.), pretore, va ir Illirizi, vince Genzio, II, 477-478; e trionfa, 487, 490.

Anicee o Anio, flume, I, 221, 228, 229, IV, 377, 527, 558; cascatelle, I, 550-561; sulle sur rive i Romani vincono i Sabini, 599; i Veienti, 869, e i Galli, II, 33.

Animali, posti in imagine a custodia dei sepolori, I, 427, 521, nutriti e ingrassati per servire alle delizie di Roma, III, 13-14

Antono patrio, cioe paterno, di Bruto, 1, 621-622.

Anna (la vecchia), di Boville, soccorre il popolo sul Monte Sacro, I, 780.

Anna Perenna, sorelli di Didone, ninfi del fiurne Numicio, I, 379, 549.

Annali, etruschi, I, 461-462; delle citta italiche, 685. delle cose romane, II, 606-610, III, 791-792

Annali Massimi, scritti dal Pontefice Missimo, e consultati dagli storici antichi, I, 682-685, II, 497.

Anneo Cornuto, filosofo stoico, esiliato da Nerone, IV, 411, 883; maestro di Lucano, 877, e di Persio 886; dal quale e istituito erede, 886.

Anneo Lucano, - Vedi Lucano.

Anneo Mela, fratello di Soneca e pa dre a Lucano, si necide, IV, 412. Annea Seneca (Lucio). — Vedi Se-

neibale, gia capo dei Cartaginesi alla difesa di Agrigento, vinto da Dnilio nella battaglia navale di Mite, Il. 215.

Annibale, cartaginese, soccorre Lilileo assedinta, Il. 239, 232.

Annibale, figlio di Amileare Barca, sua gioventu, Il. 330, capo dell'esercito cartaginese in Spagna, 331; assedia e prende Sagunto, 331 preparativi per invedere l'Italia, 333; varca i Pirenei, 334 passa il Rodano, 335, e dalle Alpi pi mba in Italia, 336-339, espugna, Taurino, 349; vunse Corn lio Scipione al Ticino, 340; venee Corn lio Scipione al Ticino, 340; tenta passare l'Apennino, ed è lappedito dalle intemperis, 343; dalla Liguria va in Etruria e la diserta, 344, vince al Trasimeno il console Flaminio, 345-347, trova resistenza a Spoleto, 348-349; traversa l'Apennino, va nel Piceno e poi nell'Apulia, 349-350; fallitigli i tentativi di battersi con Fabio Missimo, va nella Campa in, fa acorrerie nel Sannio e in Campania, e si riduce in Apulia, 343-353; vittoria di Canne, 356-358, soccorreno a Capua, 364-366, guerre in Campania, 366-368, si accampa sul monte Tifita, e invano assalta Cunaa, 399; e respinto anche da Nola, 360, 372; abbandana i Sauniti e va ad Arpi in Apulia, 369; chiede ainti faori d'Italia, 370, sua alleanza con Filippo di Miredonia, 370, 373, accorre in aiuto di Capua, 372, torna di nuovo nelle parti orientali d'Italia, e prende stanza n Salajia, 372, fa lega con Geronimo, tiranno di Siracusa, 374-375; ottiene du Cartagine soccorsi per la Sicilia, 379, caduta S ruesa, combinua a guerregraine nell'Italia naradionale, 380-397 suoi tentativi per disciogliere Passedio di Capua, 387 muove contro Roma e su accampa nelle sue vicina ze, 387-383; abbandona Roma e Capua e va nelestremo Bruzio, 389; tenta invano di nocretari del La in Italia, 410-420; si imbarca a Crotore, sbarca a Leptu e batte Massinssa, 420; tenta invano di nocreta, si r'ucia della sua crudetta in Italia, 410-420; si imbarca a Crotore, sbarca a Leptu e batte Massinssa, 420; tenta invano di chieder pace, 421-423; s' impadronica del governo della citta, r

e rimane argomento alle declamazioni dei retori, 451-462.
Annibale, sopranuoninato Mo omaco, utiliciale di Anuibale, II, 334; sun terocia, 420.
Annibale, schiavo di Mezio Pomposiana, ucciso, IV, 521.
Annio, famiglia, IV, 717.
Annio Gallo, va contro Cecina, IV, 415; sconsiglia Ottone di dar giornata canapale, 416.
Annio Milone (Tito), tribuno, si adopera per il richiano di Cicerone, III, 421; sostiene Cicerone contro Clodio, 471; accusa Clodio di violenza, 471-172; egh stesso è accusato da Clodio, 472; vince e uccide Clodo a Boville, 472; vince e uccide Clodo a Boville, 472; si sforza calmare il furore del popedo, 472; è processato e, quantunque difeso da Cicerone, esilato a Marsilia, 471; poi con Celio Rufo solleva la Campania ed e ucciso, 511.
Annio di Sezia, ambasciadore a Roma chiede che ai Latini si diano diritti politici ugnali a quelli dei Romani, II, 41-15.
Annio Vero (Publio), padre di Marco Aurelio, IV, 717.
Annio Vero, figlio di Marco Aurelio, assiste al trionfo del padre, IV, 732.
Annio di Sezia, ambasciadore a conticide di imperatore, IV, 331; si uccide, 332.
Annio da Viterbo, imposture della sua opera, I, 185.
Anno notato anticamente in Etruria e a Roma col conficeare on chiodo nei templi, I, 452.
Anno della confusione, III, 540.
Anno lumare, I, 151.
Anno magno, presso gli Etruschi, I, 387, 388.
Anno logale, III, 539.
Anno lumare, I, 454-455.
Anno, - Vedi Calendario, Era, Secolo.
Annona, Emilio Lepido promette di ristabilirla e il Senato I' accorda, III, 288; soprintendenza accettata da Augusto, IV, 22, stoi provecimento, 29; amministrata dai giuridici, 733; cure di Marco Aurelio, 710, -- Conf. IV, 301, 319, 351, 356.

Amone, capo dei Cartaginesi in Si-cilia, vinto dai Romani ad Agri-gento, Il. 212; vinto di nuovo a Ecnomo, 219, e sconfitto alle isole Ezati, 235. Amone, autore del Periplo dell'Af-frica tradotto dai Greci, Il, 325; Amone, lasciato da Amibale a guar-dia dei passi delle Gallie, Il, 331; fatto prigoniere in Ispagna da Gillo Cornelio Scipione, 402. Anocitico, divinita in Britannia, IV,

652.
Ansano dei Dauni, città, 1, 356.
Ansano dei Dauni, città, 1, 356.
Ansano dei Marsi (S. Anzino), 1, 253.
Ansano dei Marsi (S. Anzino), 1, 248.
Ansere, poeta di M. Artbnio, III, 793.
Anteio (P.), accusato da Nerone si svena, IV, 412.
Antemne, città del Lazio, ab'tata dai Siculi e poi dai Pelasgi, 1, 75, 542, 553, 577; presa da Romolo, 579.
Antenocitico, divinita in Britannia, IV, 652.
Anteo, III, 292.
Antichita italiche nell'Eneide, IV, 126-128.

Anticristo, veduto dai Cristiani in] Nerone, IV, 427.

Antifonte, poeta, ucciso da Dionisio tiranno di Siracusa, II, 172. Antigono, gladiatore, IV, 796, 797. Antigono, re dei Macadoni, alteato di Demetrio di Faro, II, 218. Antigono, ultimo dei Maccabei, fatto morire da Antonio, III, 662. Antillo, littore di Opinio, ucciso, III,

80.
Antillo, figlio di Antonio e di Fulvia, ucciso da Ottavio, III, 686.
Antina (Cavatantao), citta dei Marsi, rovine, 1, 247-248.
Antinoo, ananto da Adriano, e celebrato da Pancrate, IV, 669, 687; si annega nel Nilo, 669; apoteosi e culto, 670; statue e templi in suo onore, 683, 690.
Antinopoli (Chenkh-Abad), fondata da Adriano in onore di Antinoo, IV, 670.
Antiochiu, nella Siria, IV, 68; vi

Adriano in onore di Antinoo, IV, 670.

Antiochia, nella Siria, IV, 68; vi muore Germanico, 263, 261; suo teatro, 462. Traiano vi ristora la disciplina delle legioni, 613; terremoto, 615; vi ritorna Traiano, 621; Adriano si fa proclamare imperatore, 627, acquidotti e bagni Adriano; 661; seliciata da Antonino Pio, 701; corruzione delle legioni romane, 712; Lucio Vero vi passa le estati, 729; vi è gridato imperatore Avidio Cassio, 747; clemenza di Marco Aurelio, 748.

Antioco I, re dei Commageni, fa pace con Antonio, III, 662.

Antioco IV, 258.

Antioco IV Epitane, re dei Commageni, spogliato del regno da Vespasiano e condotto a Roma, IV, 495.

Antioco III, il Grande, re di Siria, fa allema con dell'imperatore con dell'imperatore dei Commageni, spogliato del regno da Vespasiano e condotto a Roma, IV, 495.

495.
Anisco III, il Grande, re di Siria, fa alleanza con l'ilippo di Macedonia, II, 433, fa la guerra ai Romani in Grecia, 411-441; e sconitto al passo delle Termopili e torna in Asia, 415-446; tenta di impedire il passaggio dei Romani nell'Asia, 417 cerca di far pace, 448; è disfatto a Magnesia del Sipilo, 448-419; e costretto ad accettare durissima pace, 449; muore lapidato, 449.

449, e costretto ad accettare durissina pace, 449; muore lapidato, 449.

Antico IV Epifane, figlio del precedente, re di Siria, da sua figna in moglie a Persco, re di Macedonia, II, 468, muove alla conquista dell'Egatto, 476; alle ininacce dell'ambasciatore Popilio desiste, 492; casa edificata pubbliciamente per lui a Roma quando vi ando come ostaggio (Orelli, Onom. Tull., p. 42), 652; snoi lavori al tempio di Giove Olimpico ad Ateae, IV, 659.

Antioco MIII Asiatico, re di Siria, derubato da Verre, III, 321.

Antioco d'Ascalona, maestro di Terenzio Varrone, III, 746.

Antipatro di Tarso, stoico, III, 735.

Antipoli (Antibo), colonia della Gallia Narbonese, fondata dai Marsiliesi, II, 541; assediata, III, 91; riceve da Cesare il diritto del Lazio, IV, 52; vi si ritirano i Vitelliani, 445.

Antistio, pretore, III, 619.

Antistio Labeone (M), figlio del seguente, giureconsulto, resiste al dispolismo di Augusto, IV, 30–31; beffato da Orazio, 142.

Antistio Labeone (Q), congiura contro Cesare, III, 533; dopo la battaglia di Filippi si fa uccidere, 553, 630.

### ANTISTIO

Antistio Publio, senalore, suocero di Pompeo, ucciso, Ill, 255. Antonia, forlezza di Gerusalemme, IV, 481; presa da Tito, 485-484. Antonia, figlia di M. Antonio e di Ottavia, sorella d'Augusto, moglie di Druso, IV, 220-221; non prende parte alle cerimonie fumebri pel tiglio Germanico, 268; denunzia a Tiberio la congiura di Sciano, 301; Callgola la fa sacerdotessa di Au-gusto, 317-318; e poscia la uccide, 321.

321.
Antonia, figlia di Claudio, IV, 390; non acconsente alle nozze con Norone, ed e uccisa, 393-394
Antonino (Tito Aurelio), adottato da Adriano per suo successore, IV, 690; salva molti da lui condamati, 690, 691; e gli edifica per sepolero un tempio a l'ozzuoli, 691; ascende all'Impero, ed e sopramominato Pio, 692; sua anascita, 693; educazione e primi ufficii, 693; adotta Marco Aurelio e Lucio Vero, 693; chimato Padre del genere mano, 694; suo ritratto nei Ricordi di Marco Aurelio, 695-697; intento solo alla felicita universale, 697; liberalita, 697-698; ginstizia e religione, 699; culto alle tradizioni, 694-700; bono e vizile governo dei popeli, 700; benefizi e menumenti nelle province e in Italia, 701; chiamato traflictore del cumino, 702; donativi, 703; alimenti alle fanciulle dette Faustiniane, 703; spettaccii e cortesse, 703; amore per sua moglie Faustina, 704-705; le innalza un tempio a cui poscin è unito anche il suo nome, 705, 706, 744; mite anche cogli ingiurianti, 705-707; umani ordini in tutto, 707; perivedimenti pei servi, 707; beniguita verso i Cristiani e i Giudei, 707-708; moti gnerreschi repressi, 708; guerra e vittoria in Britannia, 709; Vallo da lui fatto costruire in l'alodonia, 709-710; reprime la rivolta d'Eguto, 710; da re agli Armeni e ai Quadi, 711, accoglie gli omaggi di Parasmane, 711; rivolta d'Eguto, 710; da re agli Armeni e ra Quadi, 711, accoglie gli omaggi di Parasmane, 711; rivolta d'Eguto, 712; sua morte, 712-713; apoteosi e culto, 713, 714; colonum in suo onore, 713-715; saoi ricordi nelle province, 715; monumenti d'Italia, 715-716.
Antonno e Faustina, tempio in loro onore a Roma, IV, 705, 706, 711.
Antonio (Marco), oratore, si salva dalla reazione dei granuli, III, 167; e trucidato nelle stragi di Mario, 217; sua eloquenza bodata altanente da Cicerone, 699-700; non serisse mai nulla per poter negare le cose dette, 707, sue difese di Manio Aquilho e di Vibio Norbano,

Antonio (Marco), figlio dell'oratore

Antonio (Marco), figlio dell'oratore e padre del trimaviro, governa unale la guerra contro i punti Cretesi e per derisione riceve il sopranuome di Creteo, III, 331.

Antonio (C.), figlio dell'oratore, briga cun Catilina pel consolato, III, 312; eletto con Cicerone, 365; sossiene la legge pei figli dei proscritti di Silla, combattuta da Cicerone, 353, va coll'esercito contro Catilina e u n lo combatte, 388; è condaminio, 380.

Antonio (M.), figlio di Antonio Cretico, tribuno, si oppone al decreto

che dichiara Cesare nemico della patria, 111, 281; cacciato dalla Curia si rifugia al campo di Cesare, 282; lasciato da Cesare al governo d' Italia, 491; piro, 193; gioverno d' Italia, 491; piro, 293; gioverno d' Silo, 194; dono la casa e la villa di Pompeo, 542; tripudia e lussureggia coi beni dei vinti, 543; chro, offre a Cesare un diadema, 547; Cassio propone ai congiurati di ucciderio, 554-555; trattenuto fuori della Curia meatre vi è ucciso Cesare, 558; si prepara a vendicarne la morte, 558; si prepara a vendicarne la morte, 558; prepara a vendicarne la morte, 558; prepara a vendicarne la morte, 558; fa conferiace dal Senato gli atti di Cesare, 570; usa ai suoi fini il testamento e i finnerali di Cesare, 571-574; comanda e ruba a nome del morto, 575; temperamenti col Sarto, 556-577; conferisce con Bruto e Cassio, 577; e si afforza, 578; sua minacce ai repubblicani, 581; Ottavio, erede di Cesare, gli chiede i tesori rapiti, 581; accordi e move rotture con Ottavio, 585-585; è assalito da Cicerone con la prima flippica, 587; sua risposta, 588; va a Brudisi a raccogliere le legioni e torna a Roma, 583-589; parte pra la Roma, 589; assenito da Cicerone con la prima flippica, 587; sua risposta, 588; va a Brudisia a raccogliere le legioni e torna a Roma, 589; assenito de rico, 610; succenito a Fóro dei Galli e a Modena, fugge ottre le Galli e a findisi per salpare verso la Grecia, 617; socorre Norbano in Macedonia, 622; vittorioso dei Repubblicam a Filippi, 623-627; manda alla madre le ceneri di Bruto, 631; spartito di modena, 641; va con lei ad Alessandria, 631-635; fa uccidere Arsinose e Tonero, 631; va con lei ad Alessandria, 631-635; fa uccidere

comando, 674; forze asiatiche e affricane di Antonio contro Ottavio
riunite in Grecia, 675; prime rotle
e diserzioni, 676; cede al consigli
di Cleopatra e da battaglia navale
ad Azzio, 676, vedendo fuggire
la regima abbandona la battaglia
e fugge con lei alla volta d'Affrica,
677-678; erra pei deserti di Libia,
679, è impedito di uccidersi e condotto ad Alessandrua, 680; ultime
orgie degli amanh, 689; chiede ad
Ottavio di poter vivere privato ad
Atene, 680; respinge sotto Alessandra gli assalti di Ottavio, 681;
vinto, volge il ferro in se stesso,
681; sua fine, 682; e seppelito
con Cleopatra, 684 — Proscrisse
Verra per rapirgli i suoi vasi coriutii, 326; rapi la villa a Varrone,
748; sua unione col re dei Daci,
11, 577.

rinti, 320; rapi la Villa a Varrone, 748; sun unione col re dei Daci, IV, 567.

Antonio (Calo), fratello del triumviro, pretere nel 710, 111, 576; in letta con M Bruto per la Macedonia, 595; futto prigioniero, 619; e poi ucciso, 621.

Antonio (Illario), fratello del triumviro, trihuno nel 710, 111, 576; all'assedio di Modena, 397; d'necordo con Fulvia si mette a capo dei malcontenti Iraliani e muove guerra a Ottavio, 630-638; asseediato in Perugia, 639; si arrende per fame, 639; e graziato e mandato proconsole in Spagna, 640.

Antonio (Giulio), figlio di M. Antonio, triumviro, console, poi drudo di Giulia, e per cio fatto uccidere da Augusto, IV, 217.

Antonio Giuliano (M.), all'assedio di Gerusalennae, IV, 482.

Antonio Giuliano, retore, maestro di Aulo Gellio, IV, 949.

Antonio Giuliano, retore, maestro di Antonio Musa, — Vedi Musa.

Antonio Primo, — Vedi Musa.

Antonio Primo, — Vedi Primo, Antonio Saturnino (Lucio), comandante delle legioni di Germanlu, si dichiara imperatore, e battuto ed ucciso, IV, 542.

Antoni (cioe Alessandria), nome dato nila capitale romana dagli Annali Chinesi che ignorano in nome di Roma, IV, 210.

Anxia, — Vedi Terracina.

Anxia (Anzi), nella Lucania, rovine, 1, 291.

Anzia, cutta, occupata dai Volsci, I, 238; rovine, 239; fa parte della lega Intina, Gil I; ricordata nel tratato di Roma nel Saturo del ucciso, IV, 210.

Anzia, cutta, occupata dai Volsci, I, 238; rovine, 239; fa parte della lega Intina, Gil I; ricordata nel tratato di Romani, 870; si arrende, II, 14; villa di Cicerone, III, 12; sno convegno con Bruto e Cassio, 579; colonia, IV, 375; acquidotto, 701.

Anzo (Porto d'), Il 297; monumenti de la conquista romana, IV, 89-93

Apamesa di Firgia (Denais), Nerone rimette loro cimque ami di tributi, IV, 371.

Apelle, sue tavole nel Fóro d'Augusto, IV, 194

Apelle, sue tavole nel Fóro d'Augusto, IV, 606.

Apicata, ripudiata dal marito Seiano, IV, 280; si uccide 305. Apicio, insegna a cueinare i ghiri,

III., 14; professa la scienza della cucina, IV, 283.

Apina (presso Appi), distrutta da Diomede, I, 353.

Apiola, citta del Lazio, I, 512.

Apiolne, sottsta egiziano, IV, 176.

Apollineo, monte, I, 286.

Apollo, dio, IV, 55, 651.

Apollo, tempio a Jampoli, IV, 657.

Apollo Catro (oracelo di), IV, 261,

Apollo Palatmo, tempio fabbricato da Augusto, IV, 17, 110, 192; restaurato do Vespañano, 535.

Apollo Pizio, a Delfo, tempio, IV, 611.

Apollo Tuscanico, in specchio etrosco, I, 391; statua di bronzo, 430-431.

Apollodoro, di Damasco, architetto del ponte di Traimo sul Danubio, IV, 577; principale autore della

del ponte di Tratino sil Daniblo, IV, 577; principale autore della Colonna Traiana, 584; per ordine di Traiano edites l'Odeo e il ginnasio, 601; costruisce intove macchine di guerra a richiesta d'Adriano, che lo esilia e lo fa assassinare, 676-677.

Apollodoro, di l'erganio, rettore, IV,

Apollodoro, di l'erganio, rettore, IV, 109,
109,
Apollofane, capitano di Sesto Pompeo, vince Ottavio, III, 655; passa al nemico, 656.
Apollonia, dimora dei Siculi, II, 106, i più dei suoi abitanti uccisi da Agatocle, 185.
Apollonia (Polona), città dell'Epiro, assediata da Pilippo e liberata da Valerio Levino, II, 373; Pompeo Givisa di svernaryi, III, 496; e presa da Cesare, 497, Ottavio vi attende agli studi, 58,; il liglio di Ciecrene prende ivi C. Autonio, 619; posta sulla via Eganzia, IV, 68; il presidio remano resiste agli insorti Dalmaii, 223.
Apollonia, città della Macedoma, II, 482.
Apollonia (Glubuclu), in Pisidia, IV,

Apollonia (Olubuclu), in Pisidia, IV,

Apollonide c Apollonidea, città di Lidia, presa da Aristonico, II, 538; danneggiata da un terremoto, IV,

Apollonio , legato , prende a tradi-mento Minucio, capo degli schinvi in Campania, III, 137.

Apollonio Calcedonio, stoico, maestro di Murco Aurelio, 1V, 720, 723.

Apollonio Tianco, filosofo pitagorico, suoi viaggi, 1V, 848; sue dottrine filosofiche e religiose, 818-849; ammirato per la sua sapienza, ; poscia combuttuto per le magie a lui attribuite, 849; templi in suo onore, 850.

onore, 850.

Appello al popolo, consacrato dalle XII tavole, 1, 847.

Appennino, sua natura geologica,

1, 22.
Appiano, di Alessandria, ufficii da lui sostenuti, IV, 957; sun Storia universale, 957-958.
Appio Claudio — Vedi Claudio.
Appio Claudio — Vedi Claudio.
Appio Massimo Norbano (Lucio), vince ed uccide Antonio Saturnino, IV, 542; battuto e ucciso dai Parti, 613.

Appuleio Saturnino (L.), tribuno, opuleio Saturnino (L.), tribuno, au-tore della legge Appuleia, III, 146; tristo uomo, eloquente, audace, prima aristocratico, poi demazogo furnoso, 149-150; si unisce a Mario ed è ricletto tribuno, 150; sue leg-gi, 151; tutti si sollevano contro di lui ed e ucciso, 154; difensore degli Italici, 162. Appuli, 1, 335, 357-359; soccorrono Roma nella seconda guerra san-nitica, II, 57; si uniscono di San-niti, 58, 59; e alla lega italica, 172; ulleati di Azattoele, 187; abban-donano l'alleanza dei Romani, 195.

Aprile (mese di), riceve il nome di Nerone, IV, 410. Apros, in Tracia, colonia romana, IV, 560.

Apros, in Tracia, colonia romana, IV, 309.

Apros, in Tracia, colonia romana, IV, 309.

Apso, (Beratinos), finme d' Illiria, III, 498.

Apta Julia Vulgentium (Apt in Provenza), colonia romana, IV, 53.

Apmani, vincono il console Marcio Filippo, II, 459; trasportati nel Sanno, 460.

Apuleio (Lucio), sua vita, IV, 900; sue opere, 900-901; scritti filosofici, Apologia, le Floride, 901-902; il romanzo dell'unono trasformato in asino, 902-03

Apulia, I, 347, 337-359; scorrerie dei Galli, 893; i Romani ne occupano alenne città, II, 66; le più delle sue terre confiscate e date ai soldata, 427; i pastori, per la miseria, si danno a vivere di rapina, 427; sottomessa da C. Coscomo, III, 190; eccitata alla rivolta dagli emissarii di Catilina, 375; parte di una regione d'Italia, IV, 42; veterani mandativi da Vespasiano, 495; fa parte di ma delle quattro regioni sotto Adriano, 636; la colla Calabria un giarridico, 738.

Apulo (Cartsburg), nella Dacia, IV, 580.

Aquae, e poscia Aurelia Aquensis, (Baden - Baden), acone termali,

Aquar, e poscia Aurelia Aquensis, (Baden - Baden), acque termali, 1V, 555. Aquar Sextiar (Aix in Proventa), II, 511; fondata dni Romann, III, 96; Mario vince ivi i Tentoni e gli Ambrom, 128-130; colonia romana, IV, 53.

Ambrom, 128-130; coloma romana, 1V, 53.

Aquarri, IV, 28.
Aquilia, citta nell'Abruzzo, 1, 218.
Aquilia, colomia romana, II, 2, 7, 268, 460. III, 27, IV, 68. emporio del commercio, 202; occupata da Antonio Printo, 464; munacciata dai barbari, 741; iscrizione alimentarin, 807.

Aquili, conginrano a tavore di Tarquinio il Superbo, 1, 621; difesi da 1. Tarquinio Collatino, 622.
Aquilio, poeta comico, II, 645.

Aquillio (Manio), console, vince Aristonico, II, 539; sottomette l'Asia Minore e vi stabilisce il governo romano, 539.

Aquillio (Manio), probabilmente figlio

Minore e vi stabilisce il governo romano, 539.

Aquillio (Manio), probabilmente figlio del precedente, collega di Mario nel consolato (653), Ill, 142; mandato in Siellia contro gli schiavi, 142; gli vince, e uccide Atenione, 143; processato per rapine, 144; rimette sui troni di Bibnia e Cappadocia i re spodestati, 227; ta guerra a Mitridute, 227-228; sconsegnato a Mitridate è crudelmente neciso, 229, difeso da M. Antonio nell'accusa di concussione, 708

Aquilonia dei Caraceni Sanniti, 1, 256.

Aquilonia dei Caraceni Sanniti, 1, 256 Aquilonia o Acudumia (Laccdonia), citta degli Irpini, 1, 264; vittoria dei Romani sui Samiti, II. 87. Aquinco (Alt-Ofen, Budob, IV, 570; ara inalizitavi per la salute di Adriano (38.

Adriano, 638. Aqumio, cattivo poeta, III, 811. Aquino, città dei Volsci, 1, 234-235;

colonia romana, II, 268; patria di Giovenale, 890-891. Aquino (Cornelio), sconfitto da Ser-torio, III, 294 Aquitani, III, 424 vinti da Messala, IV, 85.

Aquitania, pacificata da Vipsanio Agrippa, III, 653; riordinata da Angusto, IV, 53, governata da Giulio Agricola, 526.

Gullo Agricola, 526.
Ara Massuma, a Roma, 1, 528-530; in ceudiata, IV, 400.
Ara perugina, 1, 483.
Ara di Roma e d'Augusto a Lione, IV, 71-73,
Arabi , all'assedio di Gerusalemme, IV, 482; vinti da Cornelio Palma, 601, decebris decebrate.

IV, 482; vinti da Cornelio Palma, 601.

Arabia, donata in parte da Antonio a Cleopatra, III, 662; soccorre Antonio contro Ottavio, 675; in guerra con Roma, IV, 87, 201, 207, visitata da Adriano, 636, 665-666; provincia, 782

Arabico (golfo), III, 680, IV, 207.

Arari (Stoma), fume, III, 429, IV, 53; Cesare vi raggiunge gli Elvezii e distrugge i Tigurini, III, 431.

Arato, di Grecia, non puo fondarvi durevole liberta, II, 429, sua statua, 542.

Arausio (Orange), nelle sue vicinanze Amilbale passa il Rodano, II, 335; vittoria dei Cimbri sui Roman, III, 125, colonia romana, IV, 53; arco ditta del Pala Controla, III, 427, IV, 276-277.

Arbella, citta dell'Abiadene, presa da Traiano, IV, 616.

Arcazato, figlio di Agatocle, comanda Fesercito d'Alfrica, II, 185; e uecesso, 186.

Arcagato, figlio di Agatocle, comanda l'essercito d'Alfrica, II, 185; è ucciso, 186.
Arcagato, del Peloponneso, primo medico in Roma, IV, 176.
Archelaide, in Cappadocia, colonia roma, IV, 329.
Archelao, duce di Mitridate, III, 227; vince Nicomede, 228; invade la Grecia, 232; aiuta Aristione ad occupare Atene, 231; vinto a Demetriade e a Cheronea, si ritira ad Atene, 231; la difende contro Silla, 235; è vinto da Licinio Murcia, 236, difende inutilmente il Pirco, 238; viato a Cheronea si salva a Calcide, 239-241; si unisce a Doridao, 242; vinto a Orcomeno si salva in Eubea, 242-243; tratta la pace con Silla, 246-247.
Archelao, maestro di Cassio, sue preghiere in favore di Rodi, III, 621.
Archelao, re di Cappadocia, muore a Roma, IV, 258.
Archia, d'Antochia, poeta, III, 793.
Archia, di Corinto, fonda Siracusa, II, 119.
Archimagiro, presidente dei cuochi, III, 21.
Archimagiro, presidente dei cuochi, III, 21.

III, 21

III, 21.

Archimede, respinge colle sue macchine i Romani che assediano Siracusa, Il, 373, 378-379; è ucciso, 383-385; suo sepolero, 385.

Archipe (Archipetra), sul lago Fucino, I, 247.

Archina, di Taranto, stratego, discepolo di l'itagora, Il, 154-156; manda ma ambascieria a Dionisio il Giovane perche lasci libero Platone, 176.

Architetti, IV, 189, 190.

Architettura etrusca, I, 416-430.

Archivio pubblico — Vedi Tabulario.

Areo di Ad'ano ad Ate e, IV, 638-

(63) Arco di Augusto a R. . . . IV. 63, 67, Arco attri u to a M. Au c. . a. R. . . . IV. 734, 735, bass r. evo, 74 Arco di Canada. a. R. . . a. IV. 345 Arco di C. stant. . a. R. . . , IV. 609, 818

Arco di Germania e di Drus a Spa-leta, IV. 267 Arco di Tito a Roma, IV. 480, 400; subi base ri evi, 492. Arco di Tramia a Beneve to, IV. 8 \$ \$94

Aro, i. nozistrati al' in Sicilia, II, 133.

Ard a, cutti peaszi a, 1, 79, 381; cappie di Rati, 34-541, assedina II, for che de un tricula pir 15 a., 620, for che real arolla relationalità di Ruma (Cartale, 27, respi ce le sorre e di tranche in Ruma (Cartale, 27, respi ce le sorre e di tranche in un pissore, II, 311, dichi ra che insur pissore Ri, 330, 334, te pi di trum e pit da un creci, 603.

Andi uma Arde nes), selva, III, 444.

And i una l'Ande Nes), selva, III, 444. IV, 273

Ard ma, divini a dei G., IV, 38. Are Ri 'e', fiu di Brui, I. 207 Arelate (A des , la n tare, IV,

Arelite (A les , in a n tare, IV, 122
Arello Fusio, ret re, IV, 185.
Areo d'Al ssandra, s f, IV, 100.
Are a, re digulation, s f, IV, 100.
Are a, re digulation, s f, IV, 100.
Are as (1110 a . II, 110-1.
A evani, te bu dei Ce ben, II, 82.
Are zo, a dele 12 cua pri paii
oi Fruiria, I, 123, 1-3, s i ra
e pere d'arte, 122-133; s i vasi
f un. 152, 444, sale p i s si
u see azi a mi Fruschi i tro
R ra, II, 68, vi ta a Peruga
c ede pase, 7), asse ava dugi
l'trinschi e dai Se., 91, problat
du G. Ii, 251, R a vi prende
estaggi per assor russi da u a riv ta, 20%; s occree C e Sepi e i Ila guerra d'Afra, a (IO,
o para da Cesare, III, 485; e z i muni ipali, IV, 787
Are a i città i rel Fruir, 1 306.
Are rato (Senso r), IV, 68,
91, 98.
Arg to, outra a 1 R a, IV, 904,
Arg to, sutra a 1 R a, IV, 904.

Areyr ppa — Vedi Arg Ipp'.
Ar i (i us ppe., s. i seavi a Marza-to, I, Iél. la sua villa v vertita in Misso elius o, 156
Ar a. a. abbandonava da Teseo, III,
Arian La po.

Arimino, cutta degli Umbri, I, 65; co-

1 a roma a. 11, 93, 2 - 248, 249,

d p u re 433

Aris 1, 2 di Ap II 1 II, 102.

Sardez 4, 244

Aris d., di Levin, leza sua 2 a a D usio di S. 18a, II, 138

Arisvile, rettere, s ii Raisvile, rettere, di Arisvile, red ii raisvile, red ii re

The, 743 settle of a schavit, 124

Art to have e V F tha

Art 1, Proposition of the control of t

Ar , usat dae i a t hi pepoli ita-l ii, ii, 4 l-4 2 Ar ), fig di Sgi ro, o spira-zi ne e s l vazi e contro i Ri-inam, IV, 225, d svriggre le legrom di Varo ne a setva di Teutoburg , 226-227; manda la testa di Varo a

Mare 1988, carea de 1979, per 1988, la rera 1988, carea de 1988, la rera 1988, carea de 1988, la rera 1988, carea de 1988, va 1988, la rera 1988, va 1988, v

Arte green in the days because his later days because his later days because his later has been been as a days a first to as, divisa in tre period 1. 1, 482-462.

Arte poetica, Il, 610.

Arte romana e latina, II, 310.
Artemidoro, filosofo, familiare di Plinio il Giovane, IV, 941.
Arlemidoro di Gnido, retore, tenta di avvisar Cesare della congiura contro di lui, III, 556.
Artemisio (valle dell'), nel Lazio, 1, 527.

Artemisio (valle dell'), nel Lazio, l. 527.

Artena, città dei Volsei, presa dai Romani, l. 867.

Arti in Etruria, l. 416-412.

Artoce, re degli beri nel Caucaso, vinto da Pompeo, III, 347.

Aruleno Rustico, ucciso per aver scritta la vita di Trasca, l.V. 540, 925; arsi i suoi libri. 540; ascoltatore di Plutarco, 955.

Arunte, figlio di Porsena, sconfitto presso Aricia, l. 593, 629.

Aruntini, famiglia etrusca, l. 484.

Aruspici, in Etruria, l. 406, 411; loro imposture, 751, rimessi in vigore da Claudio, l.V. 350.

Aruspicina, l. 460.

Arvan (fratelli), sacerdoti, l. 411, 412, 729, 749, l.V. 32, 370; loro carmi, l. 463-651, II, 610.

Averni (Auveryne), invadono l'Italia, l. 881; in guerra con Roma, III, 92-91; rimangono liberi, 95; hanno il primato sui Galli, 429; si sollevano, 445.

Ascleptade, capitano delle navi di Caristo, niuta Roma nella guerra italica, III, 178.

Ascurde (Esero), palude di Tessaglia.

II, 473, 471

Asculo Appulo (Ascoli in Capitanata), rovine, l. 356; vittoria di Pirro

Asculo Appulo (Ascoli in Capitanata), rovine, I, 356; vittoria di Pirro sui Romani, II, 199; presa dai Ro-mani, 205; iscrizioni ad Antonino, IV, 716.

rovine, 1, 336; vittoria di 17rosini Romani, 199; presa dai Romani, 11, 199; presa dai Romani, 205; iscrizioni ad Antonino, 1V, 716.

Asculo (Ascoli Piceno), 1, 225; scoppio della rivoluzione italica, III, 170; afforzata dagli Italici, 185; assediata e distrutta 188-189; occupata da Cesare, 485.

Asdrubale, capo di tutte le forze cartaginesi, viene a Lilibeo, II, 223.

Asdrubale, conomissario di guerra di Annibale, II, 331.

Asdrubale, commissario di guerra di Annibale, II, 331.

Asdrubale, genero di Amicare Barca, continua la guerra in Spagna, e fonda Cartagine Nova, II, 329; muore assassinato, 330.

Asdrubale, fratello d'Annibale, lasciato al governo della Spagna, II, 333; respinto dagli Scipioni e impedito di portar soccorso ad Annibale, e richinmato a Cartagine, 397, 403; rinandato in Spagna, e battuto da P. Corn Scipione, 406-407; penetra nella Galla, 397; passa le Alpi e assedia Piacenza, 398; avvisa Annibale di venirgli incontro nell'Unbria, 399; sconfitto e ucceso alla battaglia del Metauro, 400-401; la sua testa e gettata nel emapo di Annibate, 402.

Asdrubale, figlio di Giscone, commidante cartagnese in Spagna, II, 406; alla corte di Siface, 408, cui da un moglie sua figlia Sofonisba, e lo conduce a difendere Cartagine, 413; il suo emapo è incendiato da Scipione, ed egli si salva a Cartagine, 414; e sconfitto ni Campi Magni, 415; ed ucciso dal popolo, 417.

Asdrubale, enpo dei Cartaginesi nella terza guerra munica II 507, secondo del 1500 del 15

417.
Asdrubale, enpo dei Cartaginesi nella terza guerra punica, II, 507; racceglie gente nelle enmpagne, 508-509; si ritira nell'aeropoli di Cartagine, uccide Asdruhale, impote di Massinissa, e mutila crudelmente i prigioni, 515-516; ridotto

agli estremi si arrende vilmente a Scipione, maledetto dalla moglie e dai suoi, 519-520.

Asdrubale, nipote di Massinissa, ucciso, II. 516.

Asellio Sabino, premiato da Tiberio per un suo dialogo, IV, 884

Asia, provincia romana, sua estensione, II, 539, 541; sua sorte dopo le vittorie di Silla, III, 248; fidi predati dai pirati, 330; estorsioni dei pubblicani, 335; movi ordinamenti di Pompeo, 353; paga a Cassio in una volta il tributo di dieci anni, 621; e ad Antonio, in due anni, quello di nove, 633; infestata dai l'arti, 660; colonie e provvedimenti di Augusto, IV, 60-62; colonie di Vespas nno, 495; visitata da Adviano, 636, 661-692; che vi pone nuove colonie, 633; perdute ivi le conquiste di Traiano, 627.

Asia Minore, ambascerie delle citta a Rona, II, 449; le vittorie romane causa di schiavitu, 472-453; è a discrezione di Roma, 541; invasa dai l'arti, III, 635; commercio con Roma, IV, 206; strade costruitevi da Vespasiano, 500; visitata da Trniano, 613.

Asia, nel Bruzio. — Vedi kia.

Asiatico, liberto, crocifisso, IV, 475.

Asili, in Etrurna, I, 373; furono le origini delle citta, 655; privilegio dei municipii pei cittadini romani, II 263: pei debitori e scellerati, tolti da Tiberio, IV, 252.

Asino (Errio), marrucino, duce degli Italici rivoltati, III, 175; ucciso da Mario, 183.

Asinio (Erio), marrucino, duce degli lialici rivoltati, III, 175; ucciso da Mario, 185.

Asinio Gallo (C.), muore in carcere di fame, IV, 310.

Asinio Pollione (C.), governatore di Spagna, III, 598-599; tradisce la repubblica e si misce ad Antonio ed n Lepido, 605; nella guerra di Lucio Antonio sta contro Ottavio, 633-639; tira Enobarbo alle parti di Antonio, 641; ft conchiudere la pace di Brindisi, 643; abbandona Antonio, ma non vuole combatterlo, 674; orntore, 703, 710; scrittore di versi, 790; governatore della Galla Transpadana, accoglie Virgilio, IV, 118; riprende Tito Livio di patavinità, 183; lascinogni ufflaio, e si da agli studi, 172; sua storia delle guerre civili, 174; dilettante di opere d'Inte, 174; suoi Orti, 174; fonda la prima biblioteca di Roma, 174; legge gli scritti agli amici pr ma di pubblicarli, 175, 906; amaro critico delle opere altrui, 175; accoglie in sua casa lo storico Timagene, 175.

Asola, in Sicilia, gh'anda ivi trovata col nome di Acheo, III, 39.

Aspasio, retore, biografo di Adriano, IV, 665.

Asprenate, — Vedi Nonio Asprenate, Asprenate (L.), impedisce che la rivolta d'Arminio passi oltre il Reno, IV, 228.

Asse, unità monetaria, II, 309; asse senilibrale, 309; asse quadrantario, 310; asse sestantario, 310; asse unciale, 310; asse sestantario, 310; asse unciale, 310; asse sestantario, 310; asse unciale, 310; asse seminociale, 310; asse seminodei magistrati delle città, II, 261, IV, 45, 787, 788; soppresse nel secolo terzo di Cr., 770.

Assicurazione ai navigatori per il trasporto del grano, IV, 356.

Assiria, commercio con Roma, IV, 207: ridotta a provincia, 615, 782; Adriano ritira le truppe, 627. Assisi, iscrizione alimentaria, 807. Associazioni (Collegia) o Corporazioni delle arti e mestieri, loro origine antichissima, 1, 375; si dissero istitute a Roma da Numa, 587; abolite nel 600, e ristabilite da Clodio, III, 417; abolite di nuovo da Cesare, 538; proibite da Traiano, tranue quella dei fornai, IV, 564.

Assoni (Aisare), fiume, vittoria di Ce-sare sui Belgi, III, 434 Assoro (Asaro), diniora dei Siculi,

11, 106

II, 106. Asta, in Ispacna, espugnata dai Romani, II, 475. Astapa (Estepa), citta di Spagna, presa e distrutta dai Romani, II, 407-408.

Astarte, Dea Siria, adorata nel Vallo di Adriano, IV, 632.
Asteropeo Neromano, gladiatore, IV, 796, 797.
Astigi, detta Angusta Firma (Ecija), nella Spagna, IV, 60.
Astingi, invadono l'Impero, IV, 731.
Astrologi, IV, 895.
Astronomia degli antichi italieni, I, 453-454.
Astrua, finne, i Romani vi sbaragliano i Volsci e i Latini, II, 49
Astura, citta dei Volsci, villa di Ciccerone, III, 611; vi animala Augusto, IV, 232; e Tiberio, 315.
Asturi, popolo di Spagna, Ioro sollovazione, IV, 73; sottomessi da Angusto, IV, 232; e Tiberio, 315.
Asturi, popolo di Spagna, Ioro sollovazione, IV, 73; sottomessi da Angusto, 85-87.
Atace (Aude), finne e paese della Gallia, III, 792.
Atamani, si uniscono a Antioco, re di Suria, II, 444.
Medii o Attidu (fratelli), sacerdoti in Uribria, I, 412.
Ategua, in Spagna, combattimenti fra Pompeiani e Cesare, III, 531.
Ateio Capitone (C.), giur sta di corte console, chiede che non sia tolta al Senato la facelta di punire, IV, 282; sconicio adulatore dei principi, 30, 891.
Atella (Pomiglione di Atella), citta della Campania, 1, 278, 289, 473; riceve la rittadinanza romana senza voto, II, 51; dopo la battaglia di Canne si unisce nd Annibale, 361; presa dai Romani, 391; colonia militare, IV, 43.
Atellane, farre, I, 402, 487, 488, II, 316, 649-647, III, 789.
Ateue, richiesta di aiuto da Leontini, e sonfitta a Siracusa, II, 161; soldati prigionieri muolono nelle Latomie, 173; dopo la guerra di Illiria accorda la cuttadimaza onoraria a Roma, 243; sun decadenza, 429, chiede soccoro n Roma contro Piuppo di Macedonia, 432; e difesa dai Romani, 433; visitata da Ponlo Emilio, 482; e unporio di Schiavi, III, 25; messa in mano di Mitridate, 243-234; assediata e presa da Silla, 234-233; abbellita da Ponlo Emilio, 482; e unporio di Schiavi, III, 25; messa in mano di Mitridate, 243-234; assediata e presa da Silla, 234-233; abbellita da Ponlo, 398; feste di Antonio e Cleoparra, 675; punita da Angusto, 170-240; furori di Gu. Pisone, 261; non visitata da Necione, 418; firano vi riceve gli ambascintori di Ossoe,

### ATENEO

edificii ivi eretti da Adriano, 659-660; che vi è adorato come Glove e onorato di statue, 660-661; e fatto arconte, 671; visitata e pri-vilegiata da M. Aurelio, 749. Ateneo o Minervio (puoto della Can-

panella), promontorio, 1, 276, 111, 654.

panella), promontorio, 1, 278, 111, 454.
Ateneo, filosofo peripatetico, amicodel cospiratore Murena, IV, 176.
Atenione di Cilicia, fatto re dagli schiavi siculi, III, 140; assedia Lilibeo, 140; si unisce a Salvio, 111; vinto a Scirtea, 141-142; succede a Salvio, 142; afforza Macella, 113; sue scorrerie nel territorio dei Mamerlini, 143; minaccia Messina, 143; ucciso, 143.
Atenodoro di Tarso, stoico, IV, 109.
Aterno (Pescara), citta dei Frentani, 1, 253; porto, 2-1.
Aterno (Pescara), faune, I, 218, 245, 242, 252, III, 172.
Meno (piantura dell'), I, 218.
Ateste (Este), colonia militare, IV, 43; parteggia per Vespasiano, 464.
Atidio Corneliano, governatore di Siria, messo in fuga dai Parti, IV, 728.
Atilii, famiglia etrusca, 1, 481.

ria, messo in fuga dai Parti. IV, 728.

Atili, famiglia etrusca, 1, 481.

Atilio (M.). poeta comico, II, 615.

Atilio Glizio Agricola (P.) di Torino, gevernatore di Pannomia, alla prima guerra dacica, IV, 570, premiate, 575.

Atilio Regolo (C.). console, reprime i Sardi, II, 250; ritorna in Etruria e morore al capo Telamone, 252.

Atilio Regolo (M.), vince i Carfaginesi a Tindari, II, 218, e alla battaglia di Economo, 219; va u Africa, 219-220; vince i Carraginesi, e pone sua sede a Tunisi, 220-221; riliuta le proposte di pace, 221; e vinto e fatto prigione, 222; mandato dai Cartaginesi a Roma a chieder pace, 225; consiglia di non necettarla, e muore croicamente, 226-227.

Atilio Serrono (C.), trucidato, III, 217.

Atina, citta dei Volsci, I, 235, III, 162; presa dai Romani, II, 68; colonia romana, 78, 268.

Atimi (Atena), citta della Lucania, II, 294.

Atinio (C.), pretore, ucciso in Ispagna, II, 455.

Atinio (C.), pretore, ueciso in Ispagna, 1. 294.
Atinio (C.), pretore, ueciso in Ispagna, II. 455.
Atinio Labeone (C.), tribuno, tenta far gettare dalla rupe Tropeia il censore Metello, III, 60.
Atintani, dell' Epiro settentrionale, parteggiano eoi Romani contro gli Il iri, II, 248.
Atlante (monte), II, 542, IV, 715; confine dell' Impero romano, 81, 315; visitato e descritto da Svetonio Paolino, 919.
Atra (El Hodr), assalita da Traiano, IV, 620; vi e hattuto, 620-621.
Atrobati (Arras), simuiscono ai Nervii e sono sconfliti da Cesare, III, 434.
Atrio, derivazione di questa parola, 1, 419.

Afri, forse vo.

Atrio, derivazione di questa paron,
1, 419.

Atrio della Liberta, IV, 110, 174.

Atripalda (La Civita), citta degli Irpini, 1, 261.

Atro (Gibel-1sond), monte, IV, 87.

Attalio (dinastia degli), suoi tesori,
II, 537-538.

Attalio I, re di Pergamo, alleato dei

Estima, re di Ma-

11, 351-358. Attalo I, re di Pergamo, alleato dei Romani contro Filippo, re di Ma-cedonia, II, 431-432. Attalo II Filometore, fratello di En-mene, re di Pergamo, onorato dai Romani, II, 491.

Attalo III Filometore, figlio d' Rumene II, lascia il regno di Pergamo ai Romani, II, 533; Tiberio Gracco prepone che sia distribuito ni cit-tadini, III, 55. Attalo, filosofo stoico, IV, 834 esi-liato da Seiano, 835, 865. Atte, liberta, amata da Nerone, IV, 379; lo seppellisee, 427. Atti diurni o giornali, IV, 165, 780, 851

Atti pubblici, 837.
Atti pubblici, 837.
Attico. — Vedi Curzio, Erode e Pomponio Attico.
Attilio. — Vedi Atilio.
Attuari, tribu germanica, sottomessi da Tiberio, IV, 221.
Attubi Claritas Julia, colonia in Spagna, IV, 60.
Aufidena (Alfidena), capitale dei Sunniti Caraceni, 1, 256; presa dai Romann, II, 756.
Aufidio (Gneo), scrive in greco una storia romana, III, 756.
Aufidio Basso, storico delle gnerre civili e delle germaniche, IV, 918, 923.
Aufidio Vittorino, si oppone alla ir-

923
 Aufidio Vittorino, si oppone alla irruzione dei Catti nella Rezia e in Germania, IV, 727.
 Aufido (Ofanto), fiume dell'Apulia, I, 263, 347, II, 375; vittoria del pretore C. Cosconio sui Samuti, III, 100.

Aufina (Ofena), città dei Vestini, I,

251.
Anguri, 1, 404-405, 411, 585, 749-751; tempio augurale, 408. Ioro dottrine, 749, 11, 598.
Augurii, perdono il loro prestigio, Il, 300-301.

Augusta, peraono ir foro pressigio, II, 300-301.

Augusta, figlia di Nerone e di Poppea Sabina, in ere oambina ed ci dichiarata Dea, IV, 393.

Augusta (San Q; \*atino), capitale dei Veronna dui, IV, 55.

Augusta Ausci (Anch), IV, 55.

Augusta Emerita (Mecido) in Spagna, IV, 60.

Augusta Firna. — Vedi Astigi.

Augusta Nem tum (Clermont), capitale degli Arverni, IV, 54.

Augusta, — Vedi Novioduno.

Augusta Praetoria 'tistoj, colonia miatare, IV, 43, 44, 89-91.

Augusta dei Rauraco (Angst presso Bossica), colonia romana, IV, 53, 55, 91.

Augusta dei Raurae (Anost presso Bosilea), colonia romana, IV, 53, 55, 91.

Augusta Taurinorum (Torino), colonia militare, IV, 43, 44.

Augusta dei Treviri (Treves), IV, 55; colonia romana, 339.

Augusta Tricastmorum (presso Tyloso), IV, 55.

Augusta Vagrennorum (Saluzzo I), colonia militare, IV, 43.

Augusta dei Vindelici (Ausbroyo), IV, 94, 95.

Augustai (sacerdoti), IV, 91, 237, 270, 251, 810.

Augustai (sacerdoti), IV, 91, 237, 270, 251, 810.

Augustai (cavalieri), IV, 388.

Augustao, in Alessandria d'Egitto, IV, 61.

Augusto imperatore (chiamato prima C, Ditavio), figiio di t Ottavio e di Azia, sorella di Giulio tesare, alottato da Cesare, III, 571; sua infanzia, 582; Guilio Cesare prende cura della sua educazione. 582; morto Cesare ritorna da Apollonia in Italia, 582-583; visua ed accareza Cicerone, 582-581; rimprovera Antonio e gli richiede i tesori paterni rapiti, 584 coll' oro si fa amica la plebe, 584-585; accordi e rotture con Antonio, 585-586; si

afforza, e partito Antonio resta padrone di Roma, 589; sostenuto da Uicerone, 590-591; unove contro Antonio in aiuto di Modena, 598; prende Bologna, 597; vince Antonio a Foro dei Galli, 597; e a Modena, 598; si sospettava che avesso ucciso Irzio e avvelenta la ferita di Pansa, 601; intima a Decimo Irrito di non dare la caccia ad Antonio, 601; vani sforzi del Senato per abbassarlo, 602; fatto console e padrone dai soldati muove contro Roma, 601; entra in citta, comanda, nuba e condanna a sua voglia, 604; fa parte con Antonio e Lepido del trimavirato, 605-606; suesa Clodia, 607; entra in Roma; editto di proscrizione, 607-610; sua ferocia, 610; sacrilica Cicerone, 611; insulti e rapine, 615-617; va a Reggio contro Sesto Pompeo e si ritira a Brindisi, 617; non prende parte alla battaglia di Fifipi, 623, 623; feroce coi vivi e coi morti, 631; suoi accordi con Antonio, 633; e vi fonda colome initiari, 635; e minacciato dai suoi soldati, 636; in guerra con Lucio Antonio, 637-634; assedia e prende Perugia, 639; straza, 640; invia Mucia a Sesto Pompeo, 641; sposa Seribonia, 641; occupa la tfalfia e la Spagna, 641; decupa la tfalfia e la Spagna, 641; occupa la tfalfia, e la Spagna, 641; occupa la tfalfia, e la Spagna di Antonio, 637-638; serousa pubblicamente dell'Occidente, 659; quieta i soldati tumultunati, 659; ritorna a Roma, e celebra la vittoria, 660, provvede con vigoreso governo al riposo di Italia, 667-988; accusa pubblicamente Antonio, e decida Cleopatra, 682-683; seppellisee Cleopatra con Antonio, 681; lo vince, 681; for precedi di gnerra, 674; battaglia mavale e vittoria di Artonio, e decida Cicaria, e di Asia, e torna in Italia a sedare i tumulti dei veterani, 679, va in Egitto, non risponde ai messaggi di Antonio, ed eccita Cleopatra, 679-681; reconigli di Mec

cittadini romani, 16; proclamato Principe del Senato, 16; feste e comunedia del rimunziare l'Impero, 17. diviene Augusto e si ta più potente, 18, coronato di quarcie lei cittad in salvati, 19; va a riordinare te Galle, e a guerreggiare in Spagna, 20, depone l'undecimo consolato, e pgila la potesta tribunizia e proconsolare, 20-21; fa mostra di lascuar ad Agrippa la potesta suprema, 21; rifuta il titolo di Dittatore, e accetta la soprintendenza all'annona, 22; va in tiriente à ordinare le province, 22; si fa dare la potest consolare a vita, 22; riprende la Prefeitura dei cosmini, 22; c assume l'inflicio di Ponteche Massi no. 22; fa riconfermare ogni decemno i suoi straordinari poteri, e diviene palrone di tutto, 22-21; suo governo, 21; crea un Prefetto urbano permanente, 25; pol.zia e ordinamento numicipale di Roma, 25-23; di ende la citta dalle inondazioni del Tevere, 25-27; acquidott, 27-23; annona, 29; leggi a sostegno del principato, 29-31, riordinamento dei tribinali, 31; Mecenare lo chiama curactice, 32; riforme religios: usate come strumento politico, 32-31; riforma morne, 35; costumi del ritormatore, 35; ordini contro i cchià, 33-37; distinzioni dei cittadini, 49; imposte sugli schiavi, 40; scomparte l'Italia in undici regioni, 41-12; colonie militari, 41; governo dei numicipi, 45-47; governo delle province, 48-30, le vista tutta tranne l'Affirca e la Sarlegna, 50; fa il censimento di tutto l'Impero, 50-31, provede ni bisogni dei numicipi e de le colonie, 51-72; suo editto aquario, 52; movi ordinamento delle Billic, 52-57; e delle Spagne, 57-30; e lodie da lai fondate, 60-41, riordina l'Affirca e l'Oriente, 61; ordina in modo eccezionale l'Egitto, 62-31; strade risarcite e futte di nuovo in Italia, 64-57; e per tutto l'Impero, 57-70, ordinamento delle province, 72-73; manacciato nella vita, 77, provvedimenti per la Britania del l'Impero, 57; contribuzioni e rapine nelle province, 72-73; minacciato nella vita, 77; provvedimenti per la Reti, vinden e Roma, 93; strionfo, 63; giura ruono dei Reti, vinden e R

tore e fautore degli studi, 109, suoi scritti in versi e in prosa, 110; biblioteche da lai fondate, 110-111; poeti da lui favoriti, 115 e særg.; rhiede ad Orazio che gli d'riga maa epistola, 144-115; esilun Ovulio, 162, 187; si attribuisce a lui lo splendore letterario del suo tempo, 161-165; atorici da lui favoriti, 165-175; storia aneddotica del principe e della corte, 181-181; crudele agli scrittori e agli scritti, 184; esila Cassio Severo, 187; perseguita la liberta del pensiero, 188; lascia scrivere solamente i suoi lodatori, 180; fa Roma piu adorna, 189; restaura e rinnuova tutto, 191; templi e altri monumenti, 192-195; da liberta ai traffici, 209; trantati di commercio, 209-210; disgrazie domestiche, 211; mordi, 211-213; marita la figlia Giulia a Claudio Marcello, 213; morto Marcello la fa sposa ad Agrippa, 214; e poi u Tiberio, 215; sue cure per l'educazione di cessa, 215-216; la relega, pei suoi mali costumi, nell'isola Pandataria, 217; e poi la contina a Reggio, 218, adotta Cno, e lucio, e Agrippa Postumo, e poscia Tiberio, 218-20; cade in po'ere di Tiberio e de Livia, 221; manda Tiberio contro i Germani, e i Panuoni, e i D lunai, 221-223; suo segmento e provvelimenti dopo la disfatta di Varo, 228, assiste al trionfo di Tiberio e termane, 231; vista Agr papa Postumo relegato all'i Pianosa, 231; sua malattia e morte, 232; suo testamento, 233; indre de le sue geste nel nonuncento di Ancira, 231-235; onori fanelri, 236;, maussibeo, 236; apoteosa, 23-235; la sua opera, 239; di lui Vedi anche II, 537, III, 31, e IV, 255-255 e 292.

Augusto (Mausoleo di), IV, 193, 213, 235, 268, 293, 318, 679.

Augusto (tempio di), cominciato da Tiberro e terminato da Caligola, IV, 318, a Tarragona, 655; a Pompet, 810, 811.

Augustoduno, — Vedi Bibracte.

pei, 810, 811.
Augustobona (Troyes), capitale dei Tricassi, IV, 5%.
Augustoduno. — Vedi Ribracte.
Augustonemanso. — Vedi Nemanso.
Augustoritum (Limoges), capoluogo dei Lemovici, IV, 55.
Aulesci, popoli gallici, scendono m Italia, 1, 831.
Aulimi, famiglia etrusea, 1, 481.
Aurasio, monte in Affrica, IV, 655.
Aurel ani Antoniani (sacerdoti), IV, 713.

reho Antonino (Marco), detto dapprima M. Annio Vero, adottato da Antonino Pio, IV, 693; delore per la inerte del suo educatore, 707; designato successore all' Impero, 712-713; dedica una colonna onoraria ad Antonino, 716; sua nascita, 717; chiamato da Adriano Verissino, 718; sua gioventu, 718; pri si studi, 719; maestri di eloquenza e di filosofia, 720; cio che celli imparo per governar la vita, 720-721; sposa Faustina Minore, 725; gridato imperatore dal Senacio Vero, 725; feste e largizioni, 726; sciagure pubbliche, 727; ri-Aurelio Antonino (Marco), detto dapvolte di popoli e re. 727; pone a capo della guerra Partica Lucio Vero, 728; ghi manda la sposa Lucilla, 72°; trionfa con l'acco Vero, 731, snoi provvedimenti nella pestilenza a Roma, 733; soggiorno nella villa di Lucio Vero, 73; difende l'Italia e l'Impero dall'invasione dei barbari nordici, 733–736; nroc attributo a lui, 733–736; nroc attributo a lui, 733–734; riceve i messaggi dei barbari, 733–733; falsamente accusato di aver avvetenato Lucio Vero, 73; to fa seppellire nel ma isoleo di Adriano. e lo dichiara Dio, 73; nllarga la istituzione degli alimenti, 737–738, sua amministrazione, 738; giustizia, Senato, costumi, Circo, delatori, 739; provvedimenti per lo stato civile, 730–740, per l'annona, 740; soccorsi alle province, 740; colla eguaglianza delle leggi da mita all' Impero, 740; guerra ai barbari di movo irrnenti, 741; resta piu anni in l'annonia, 741; vince e fa pare coi barbari, 744; colen e di Germani nell' Impero, 745; suo disegno di ridurre a provincia i paesi dei Marcomani e dei Sarnati, 715; affida a consolari la Dacia, 745; sedizione di Avidio Cassio, 745; tranquido giudizio sui disegni di lui, 716; muove per la Siria a confiatterlo, 747; sua cleonenza pei figli del ribelle, 718; perdono ai complici, 718, riordina le province turbate, 748–749; ritorna ad Atene e visita il tempio di Cerere, 749; sbanca a Brindisi, indossa la toga, e trionta a Roma, 749; tuova guerra ai barbari in riva al Danubo, 751; li vince e muore, 752; onori divini, tempio, sacerdoti, statu e e ritratii, 752, monumenti di lni, 753; Colonna Antonina, 753; statua equestre, 773, 774; sue virti, 753–755, studi, 755–756; filosoda morale e civile nei suoi Ricordi, 755.

Aurelio Cotta (C.), ta costruire la Via Aurelia, Il, 289.

Aurelio Cotta (C.), console, si oppone intilmente alla lezge di Mario contro i brogli elettorali, III, 101.

Aurelio Cotta (L.), console, si oppone intilmente alla lezge di Mario contro i brogli elettorali, III, 101.

Aurelio Cotta (L.), console, si oppone intilmente alla citorali, III, 268 e 70.

Aurelio Co

Aurelio Scauro (M.), legato, fatto prigioniero dai Cinbri, III, 123; è ucciso, 123-124.

Aurin a. — Vedi Saturnia.

Aurunea (sulla montagna di Rocca Monfina), citta degli Aurunei, rovue, I, 214-215.

Aurunei, I, 200-210; loro sedi, 214-215; sconfitti dai Sidicini, si ritirano a Suessa, 215; in guerra coi Romani, 773, 778; intzati da essi, II, 35, fanno parte della lega latina contro i Sauniti, 44; sottomessi dai Romani, 52

Aurunenleio Cotta (L.), sorpreso da Ambiorige, III, 412, 443.

Ansona, citta degli Ausoni, I, 210; rovine, 212-213; rpresa per tradimento dai Romani, II, 67.

Ausoni, I, 200-213; sottomessi dai Romani, II, 52, il loro nome rimane spento, 67.

Ausonia, così chiamata, un tempo, tutta l'Italia, I, 55, 210.

Ausonio (mare), così chiamatto il mar Settliano, I, 210.

Ansonio lardigalense, le sue due patrie, II, 263.

Auspici, I, 748; dati alle assemblee

Saciliano, I, 210.
Ansonio bardigalense, le sue due patrie, II, 263.
Auspirii, I, 748: dati alle assemblee delle tribu, II, 598.
Anssimo (Oscoro), occupata da Cesare, III, 487; iscrizione alumentaria, IV, 807.
Autronio Peto (P.), spogliato del consolato, III, 356; sua congiura con Catilina, 356, 372, 373.
Auzous (Mont), ad Alesia, III, 418.
Avarico (Bougess), assediata e presa da Cesare, III, 446.
Aveia (presso Fossa), citta dei Vestini, I, 251.
Avenio (Arignose), ha da Cesare il diritto del Lazio, IV, 52.
Aventico (Arenches), capitale degli Elveza, IV, 91, 442, 495.
Aventino, colle, I, 566-57, 572, 573, 595, 596, 600, 604, 722-723, 780, 839, III, 44, 81, IV, 27, II0, 174, I72, 312.
Aveno (lago), nella Campania, I, 272, III, 653, IV, 402.
Avidio Cassio. — Vedi Cassio.
Avidio Eliodoro, retore, e poi prefetto di Egitto, padre di Avidio Casso, IV, 730.
Avidio Nigrino (C.), fa restituire al tempio di Apollo a Delfo la re-

di Figitto, paure di Avidio Casso, IV, 7/0.

Avidio Nigrino (C.), fa restituire al tempio di Apollo a Delfo la regione consacrata, IV. 611.

Avorio, IV, 196, 201, 203, 207.

Avocati, Caudio de tassa le mercedi, IV, 3/3; Nerone stabilisce il loro stipendio, IV, 376.

Azerio (Rutigliano), nella Peucezia, 1, 3/49.

1, 349. Azia, madre di Augusto, III, 582, 583, 603.

Azia, madre di Augusto, III, 357, 35, 603.

Azio Labieno (Tito), tribenio, accusa il senatore Rabirio, III, 359; fa abolire la legge Cornelia sulla elezione ilei Pontefei, 360; lasciato da Cesare alla difesa del Rodano, 431; manda navi in Britannia a Cesare, 441; non può soccorrere Quinto Cicerone, 442; uccide Inducionaro, e y nce i Treviri, 413; striumsce a Cesare, 417; c po lo abbandona e passa ai Pompe ani, 188; tratta di accordi e m Vatinio, 498; uc ille i prigionieri fatti a Durazzo, 500; spinge Pompeo a ilar battaglia, 502; batte Cesare in Affrica, 518; alla battaglia di Tapso, 519-720; si salva in Spagna, 520, 530; i Munda difende invano il campo dei Pompeiani, 532; e muore, 532.

Azio Labieno (Q.), figlio del prece-dente, cecita i Parti a ribellarsi contro Roma, III, 690-69I; vinto e ucciso da Ventidio, 691.

e ucciso da Ventulio, 651. Azio Tullio, capo dei Volsci, fa guer-ra a Roma, 1, 791. Azio Varo (P.), vince e uccide Scri-bonio Curione in Affrica, III, 492; comanda in Affrica il navilio dei Pompeiani, 517; si salva in Spa-gna, 529, 530; unuore a Munda,

532
Azziano (Celio), accompagna a Roma le ceneri di Trainno, IV, 621; tutore di Adriano, 675.
Azzio, promontorio, III, 676; grande battaglia navale, 677-678, IV, 259.
Azzio o Accio (L.), seruttore di tragedie, II, 647; il suo Tereo, rappresentato dopo la uccisione di Cesare, III, 581.

# B

Babilonia, via del commercio dell'Asna, IV, 207; presa da Traiano, 616; che ivi sacrifica ai Mani di Alessandro, 618
Babrio, favolista, non è certo che sta nato a Eclano, 1, 263.
Baccanali, II, 588-593.
Bacchete, ninfa etrusca, scrive le dottrine di Tagete, 1, 403.
Bacchilide, poeta alla corte di Gerone in Sicilia, II, 161.
Bacco, nei monumenti etruschi, 1, 391; culto, 490, 592, II, 588, 590, 592; feste, IV, 657.
Bacco (teatro di) ad Atene, epigrafe in onore di Adriano, IV, 624-625, 661.

GGT.

in onore di Adriano, IV, 624-625, 631.

Bacio (l'ultimo), nei monumenti etruschi, I, 507-508.

Raden, nell'Argovia, IV. 441.

Raduenna (selva), in Frisia, IV, 277.

Ragni, Marco Aurelio sopprine quelli comuni ai due sessi, IV, 739.

Bazrada (Mejerdah), flume in Atfrica, II, 220, III, 492.

Baia (godfo dii, splendori di natura e di arte, I, 272; infanor del matricula Nerone, IV, 384, 385.

Baia, citta, ponte di Caligola, IV, 327; r ca do di Antonino, 716; ricovero di ogni lussuria, 823, 824.

Baiadere persiane, le loro danze simili a quelle dipinte nelle tombe etrusche a Tarquinia, I, 503.

Balaro (porto) (presso a Bagnara), nel Bruzio, I, 391.

Balbra, nel Bruzio, I, 396.

Balbilla (Giulia), poetessa, sue epigrafi sul colosso di Meumone, IV, 667-668, 919.

Balbo, prisiede alla formazione del catasto universale, IV, 51.

Balbo di Ercolano. — Vedi Nonio Balbo (teatro da), incendiato, IV, 510.

Balbo,
Balbo (teatro di), incendiato, IV, 510.
Balbo (Cesare), sue opinioni sulle origini italiche, I, 192-193.
Baleari (isole), vinte, II, 536-537.
Balezia. — Veili Valenzia.
Ballanche, traduce in poesia le idee del Vico, I, 660.
Balsamo, IV, 207, 203.
Balzelli. — Vedi Imposizioni.
Banca, tenuta a nome dello Stato nel Féro, II, 29.
Banchi di commercio in Oriente, IV, 2091.
Bantai (Santa Maria di Banca), città

Bantia (Santa Maria di Banzi), cintà sui limiti della Lucania, I, 295; tavola osca, 296, 486.

Bantini, ricordati da una iscrizione,

Bantini, recordati da una iscrizione, 1, 295.
Baodicea, regina degli Iceni in Britannia, si ribella a Nerone, IV, 396-397; sconfitta si uccide di veleno, 397.

39; sconfitta si uccide di veleno, 39; sconfitta si uccide di veleno, 34; Bara etrusca, fatta a modo di navicella, 1, 508.
Barba, legato nella guerra contro Mitridate, III, 339.
Barc no (Barcellona), IV, 59.
Barcocheba, capo della sollevazione dei Giudei contro Adriano, IV, 681; vince Tinnio Rufo, 634; sconfitto, muore, t85.
Bardelli (Gius), sno confronto della lingua sanscrita colla latina, 1, 471.
Bardelli (Gius), sno confronto della lingua sanscrita colla latina, 1, 471.
Bardelli (Stanislao), crede celto-germannebe le origini italiche, I, Ivo. Bardi (Stanislao), crede celto-germannebe le origini italiche, I, Ivo. Bardi (Baroi mini III, 436.
Bardulo (Barletta), cutta nella Peucezia, I, 319.
Barea Sorano, accusato e condannato a morte, IV, 413-415.
Bario (Baroi), citta nella Pencezia, I, 348-349, mannepio, IV, 414.
Barra, isola a livindisi, I, 348.
Barthelenu, suoi opigranimi sull'origine troiana di Roma, I, 647.
Bartioli (Pietro Santi), suoi disegni della Colonna Traiana, IV, 381.
Bassilica di Costantino in Roma, IV, 499.
Basilica Emilia, III, 457.
Basilica Emilia, III, 457.

Basilica di Costantino in Roma, IV, 499.

Basilica Emilia, III, 457.

Basilica Ciulin, cominiciata da G. Cesaric e computa da Augusto, III, 541, IV, I2.

Basilica di Traiano, IV, 600.

Basilicata. — Vedi Lucama.

Basseo Rufo (M.), alla guerra contro i barbari, IV, 741.

Basta (Vaste), nella Messapia, rovine e iscrizione ivi trovata, I, 341.

Bastarni, Filippo di Macedonia tenta sommuoverli contro i Romani, II, 465; passano il Dannibio e vengono in Trucia, 467; trattative con Perseo, 468; lo aiutano, 473, si uniscono a Mitridate, III, 226; chiedono amicizia a Roma, IV, 84; invadono l'Impero, 731.

Bastia o Bassia, moglie di Papo Mutilo, capo degli Italici sollevati, III, 193.

Batavi, eccitati a rivolta da Civile, IV, 475; conchulendo la recesa.

III. 193.

Batavi, eccitati a rivolta da Civile,
IV. 475; conchiudono la pace con
Cerrale, 478; ausiliari alla prima
guerra dacica, 570.

Batavia (Olando), IV. 475, visitati
probabilmente da Adriano, 639.
Bata (presso Rieti), citta pelasgica,
1, 77, 78.

1. 77, 78.
Batillo, mino, IV, 113.
Batino (Tordino), finne a Termio, 1, 227.
Bato (Hato Marco), fiume del Bruzio, 1, 297.
Batone del Batino del Bruzio, 1, 297.

Batone, capo dei Dalmati ribelli, IV, 222. Batone, capo dei Dalmati ribelli, IV, 222.

222.
Battriani, soccorrono Antonio nella guerra civile, Ill, 675; chiedono alleanza ad Augusto, IV, 62; loro commercio con Roma, 202; loro ambasciata, 210; chiedono ad Anton no di inventre suoi su lditi, 71.
Bauli, villa di Agrippina, IV, 381, 385; villa di Agrippina, IV, 381,

385.
Beaufort (Luigi), dimostra l'incertezza dei cinque primi secon della storra romana, I, 646; e studia gli ordinamenti del governo di Roua, 647.
Bebiano, nel Samno, colonia dei Liguri, I, 265; tivi la alimenturia, IV, 803-805.

Beblo (Calo), tribuno, vieta a Giu-gurta di svelare i nobili comperati da Inl, III, 103 Beblo (Lucio), pretore, ucciso dai Li-guri, II, 459. Beblo (M), trucidato da Mario, III, 217.

Bebio (M), Fricidato da Mario, III, 217.

Bebio Massa, consigliere di Domizinno, IV, 539.

Becula, in Spagna, vittoria dei Romani su Asdrubule, II, 407.

Bedriaco (fra Verona e Cremona), sconditta degli Ottoniani, IV, 417, 920; Vitelliani vi sono sconditi, 465.

Beleno, divinita dei Galli, IV, 56.

Beli, tribu dei Celtiberi, II, 532.

Bello (promontorio), presso Utica, II, 413.

Bellona, dea, IV, 651; suo tempio, II,

413.
Bellona, dea, IV, 651; suo tempio, II, 294.
Bellovaci (Beauvais), vinti da Cesare, III, 134; sconitti sulle rive dell'Arane, 452.
Belloveso, biturige, scende coi Galli in Italia, I, 851.
Beltucadro, nune guerriero nel Vallo di Adriano, IV, 652.
Benneo (Lago di Garda), lago, III, 803.

di Adriano, IV, 652.

Benneo (Lago di Gardo), lago, III, 803.

Benefleenza, tempio edificatole da M. Aurel'o, 753.

Benevento, detta per l'innanzi Malevento, città pelaszica, 1, 80, 259; sue origini, 250; mounnent; 261; fondata da Diomede, 351; vittoria dei Romann, II, 79; colomia romana, 205; messa a ferro e fucco da Annibale, 352; Sempronio Gracro vince ivi i Bruzi, i Lucani e i Cartagnesi, 372; le sue terre promesse di soldati, III, 607; coloma militare, IV, 43; a capo della Via Appia, 607; e della Via Traiano, 607; arco in nonce di Traiano, 617; elezioni municipali, 788.

Beoria, occupata da Flaminio, II, 435; si misse ad Anticeo, re di Siria, 444; i Romani le impediscono di unirsi ai Macedoni, 470; molti dei suoi cittadini mandati a Roma per essere giudicati, 485; si unisse nezli Achel contro i Romani, 477; neceziie Mitridace, III, 232; all'arrivo di Silla ritorna alla parte romann, 231; Silla vi distrugge le città favorevoli ai barbari, 244.

Brebista, re dei Duci, sue scorrerie, IV, 567-583; cade vittima di uni sedizione, 568.

Bercance (Fonte-Bray), nel seno Arabico, IV, 207.

Errenice, regina di Calcide, amica di Tito, favorisse la proclamazione di Vespasiano, IV, 452; viene a Roma ed rimandata di Tito, favorisse la proclamazione di Vespasiano, IV, 452; viene a Roma ed rimandata di Tito, favorisse la proclamazione di Vespasiano, IV, 452; viene a Roma ed rimandato, curatore imperiale, Codio Sura, IV, 671.

Beria (Bercut, presidio militare, IV, 78, Vespasiano vi tiene adunanza, 433; festa datavi da Tito, 483; iscrizione in oaore di Adriano, 661.

Bernardo (Grun San), — Vedi Pennino (monte).

nino (monte). Bernardo (Piccolo San), probabilità

che Annibale lo abbia traversato scendendo in Italia, II, 337. Bertani (Antonio), riferisce l'etrusco al sanscrito, I, 482. Besidia (Bisignano), nel Bruzio, I,

Besidia (Bisignano), nel Bruzio, I, 306.
Betelen (grotta di), convertita in tempio di Adone, IV, 685.
Beterre (Beziers), colonia militare. IV, 52, si chiamo Julia Beterra, 54-55.
Betham, tiene gli Etruschi di origine celtica, I, 203-201
Beti (Guadolqviviv), flume nella Betica (I, 497, III, 291.
Betica (Andalussa), provincia, IV, 58; strade fattevi da Adriano, 655.
Beule, sua narravione dell'incendio del Vesuvio, IV, 513.
Beneriu (I, 575.
Bianchini (F.), dimostra che l' Etruria divette ai Pelasga i principii della sua civilta, I, 187.
Biblio cea di Alessandria, II, 537, III, 511; ISS; del tempio di Giove Panellenio, ad Atene, 660; di Como, inaugurata da Plinio il Giovane, 941. nel Foro Traiano, 600-601; presso il tempio della Pace, in Roma, 499; di Pergamo, II, 537, 538.
Biblioteche, IV, 110-111, 174, 187, 521,

Biblioteche, IV, 110-111, 174, 187, 521, 921.

921.

Biblos, in Siria, iscrizioni in onore di Adriano, IV, 654.

Bibracte, capitale degli Edui, (Antimo o Mont-Becauvay), vittoria di Cosare sugli Elverii, III, 431-432; mutata in August dunum IV, 54; in potere di Sacroviro, 275, 276.

Biblio. — Vedi Calpurnio Bibulo.

Buchieri con forme oscene, IV, 822.

Bido (S. Giovanni di Biblio), dimora dei Siculi. II, 197.

Biblii (Catalayud), nella Spagna Tarraconese, patria di Marziale, IV, 904, 905.

Bingio (Bingen), sul Reno, IV, 98;

904, 905.
Bingio (Bingen), sul Reno, IV, 98; vi sono battuti i Treviri, 477
Birsa, acropoli di Cartagine, II, 511, ruderi delle sua mura, 522.
Bissellio, a Pompei, IV, 799.
Bisso, IV, 206.
Bitmia, presa da Mitridate, III, 226; lasciala per testamento a Roma, 335, 336; provincia romana, 335, commercio con Roma, IV, 206, governata da Plinio, 563-561. e gui da Clodio Albino, 744.
Bitmin, alla battaglia di Cheronca.

tinii, alla battaglia di Cheronea.

III, 239.
Bitter (presso Geovasalemove), centro della rivolta giudaica, IV, 685.
Bituito, re degli Arverni, vinto dai Romani, preso a tradimento, e condotto in trionfo, muore in carcere, III, 92-94.
Biturigi (Recroy), incendiano le loro citta, III, 446; vinti e dispersi, 452.
Bizacena, uell'Affrica meridionale, IV, 655.

655.

Bazantini, Claudio li atlevia dei tributi per ciuque anni, IV. 348.

Bizanzio, IV. 63 e 269; Vespusiano le torche la liberta, 405.

Bizia, numida, rinforza l' esercito di Asdrubale, II, 509.

Blanda (Movatca), citta della Lucania, I. 293.

Blera (Bicola), rovine ctrusche, I, 114

Bicso (Gionio), duce delle legioni in Pannonia, IV, 244.

Blossio, di Cuma, maestro dei Gracchi; sua devozione a Tiberio, III, 46, 58.

Bocco, re di Mauritania, succero di Gingurta, combatte con lui contro i Romani; vinto, chiede pace, consegna il succero a Sila, e ha in premio una parte della Nunndia, III, 116-117, 119-120.

Bocco, re di Mauritania, figlio del precedente, partegg a per Cesare, III, 519; muove contro Cirta, 519; Cesare gli ingrand see il regno.

Cesure gli ingrand'sce il regno,

Cesare gli ingrand see il regno, 195, 526.
Bodotria (Forth), golfo, IV, 526, 710.
Bog ide, re di Mauritania, fratello di Bocco, parteggia per Cesare, III, 519; il quale gli ingrandisce ill regno, 526; contribuisce alla vittoria di Munda, 532.
Boi (paese dei) (Boccaio), occupato da Maroboduo, IV, 222.
Boi, scendono in Ralia e occupano Pelsina, I, 885; sconfitti al lago Vadimone, II, 91-92; ritoranno in Etruria e sono battuti, 92; si sollevano all'innunzio che le terre dei Senoni sarebbero distribuite ai poveri romani, 219; minacciati dai Veneti e dai Galli Cenomani, 249; promettono aiuto ad Annibale, 336; insorgono contro Roma, e sono vinti, 457; vincono il console Claudio Marcello e saccheggiano i dintorni di Felsina, 157; sconfitti, 458; si sollevano di nuovo, 458; buttuti presso Modena si arrendono, 453, resistono ai Cimbri e ai Teutoni, III, 121; emigrano nelle Gallie, 130, vinti a Bibracte da Cesare, prendono stanza fra gli Edui, 131; le loro terre disertate dai Daci, IV, 568.
Boiorige, condottiero dei Cimbri, III, 121; prende e necide M. Aurelio

IV, 568.
Boiorige, condottiero dei Gimbri, III, 121: prende e mecide M. Aurelio Scauro, 123; ucciso a Vercelli, 134.
Bola o Vola, (Lugnano), città degli Equi, I, 229; presa e fatta coloma romann, 831, 836; vittoria di Camillo sugli Equi, II, 13.
Bolani, I, 527.
Bolsena. — Vedi Volsinio.
Bonaleare, contidente di Giagurta, III, 111.

111.

111.
Bon (capo). — Vedi Ermeo.
Bona Bea, adorata fizgli antichi Italici, I, 96; misteri, III, 403.
Bonna, sul Reno, IV, 99; sconfitta delli legioni, 476.
Bononia. — Vedi Felsina.
Borcovicio (Housesteade), stazione del Vallo di Adriano in Britannia, IV, 645; tracce di anfiteatro, 651
Borghesi (B.), suoi studi sulla storia romana, I, 671–675.
Borghini (Vincenzo), sucricerche sulle principali citta d'Etruria, I, 186.
Boristene (Daiepee), fiume, III, 226.
Boristene, cavallo di Adriano, IV, 681.
Bosa, in Sardegna, antichi ricordi, II.
245.

1608., in Sardegna, anteni Ficord, R. 245.
Bostoro Cimunerio (Steetto di Caffa in Crimea), regno, III. 225; dato da Claudio a un discendente di Mitridate, IV, 319; le tribu accettano l'alleanza di Traivuo, 615.
Bos oro Tracio (Steetto di Costanti-aopodi), sua violenta apertura, 1, 21-22; Mitridate ne diviene padrone, III, 228.
Bostodori, cartaginese, rouore di fame prigioniero della moglie di Attilio Regolo, II, 227.
Bostra (Bosro), sui confini d'Arabia, adorzata, IV, 601.
Botta (Carlo), poema su Veio, 1, 873.
Boviano, costruita dai Sauniti, 1, 255; capoluogo dei Pentri, 257; asse-

diata dai Romani, II, 63; i Sanaiti vi sono sconfitti, 77; presa dai Romani, 79; vi si riunisce la Dieta italica, III, 190; presa e saccheggiata, 193; ripresa da Pompedio Silone, 193; devastata da Silla, 266. Boviano degli Undecimani, stanza della undecima legione, 1, 257. Boville (presso alle Frattocchie), città del Lazio, rovine, 1, 543; fa guerra a Roma per i Tarquinii, 631; presa da Coriolano, 791; zuffa fra i seguaci di Milone e i Choliani, III, 472; elezioni municipali, 1V, 787; Vedi anche 233, 473. Bracarum oppidum (Braya), 1V, 60. Braciere etrusco, scoperto a Vulci, 1, 432. Bradano, nella regione Metapontina,

432.
 Bradano, nella regione Metapontina, flume, I, 324.
 Bratuspantium, capitale dei Bellovaci, IV, 54.
 Brennenio (High Rochester), IV, 651.
 Brenneno, monte, III, 131.
 Brenneno, titolo con eni i Galli designavano i loro duci, I, 890, 895, 896.
 Brescello, vi si uccide Ottone, IV, 447-448.
 Brescela a sua origine è attribuita ai

- Vedi Brundusio Brindisi. — Vedi Brundusio.
Britanni, soccorrono le tribu dell'Armorica, III, 439; vinti da Cesare, 440, 441; e da Claudio, IV, 345; nuove sollevazioni e sconfitte sotto Nerone, 346, 348, 395-397; minacce di guerra, 627; vinti da Ulpio Marcello, 769.
Britannia (isola), III, 439; Auguslo fa il argorita di riduta a requircia

cello, 769.
Britannia (isola), III, 439; Auguslo fa il progetto di ridurla a provincia romana, IV, 84-85; commercio con Roma, 202; vittoria e trionfo di Claudio, 345-347; i presidii di questa provincia parte rgiano per Vitellio, 441; Giulio Agricola accerta che è un'isola, 527; visitata da Adriano, 636, 639; guerra e vittoria sotto Antonino Pio, 703-709; e ricordi di esso, 715; sollevazioni sotto Marco Anrelio, 727; provincia, 782; vi stanzisno tre legioni, 783; e un'armata navale, 783.
Britannico, Iglio di Claudio e di Messadina, IV, 360; a suo danno Nerone è adottato da Claudio, 370, 371; Agri ppina lo da in mano a gente venduta, 371; Claudio gli promette la toga virile, 371; fatto necidere di veleno da Nerone, 380.
Bronzo (opere in), elrusche, I, 431-432.
Brucla (presso Negy-Enyed), nella Decid Vivendo

432.
Bruela (presso Negy-Eayed), nella Dacia, IV, 580.
brueteri, sottonessi da Tiberio, IV, 221; boro sedi, 226.
Brundusio (Brandiss), città e porto nella Messanja, 1, 344-416; emporio e arsetale di Roma, 35; fondata da Diomede, 351; occupata dai Romani, 11, 265; colonia ronana, 205; predata dai pirati, III, 331; Cicerone vi si inbarca per la Macedonia, 419; e vi ritorna, 422; vi si reca Pompeo, 483; vi si raccolgono le truppe di Cesarc, 495; Antonio

accoglie le Iegioni che tornano di Macedonia 585; e vi chiama Ottavio, 617; assediata da Antonio, 642; pace di Antonio con Ottavio, 642-643; vi miore Virgilio, IV, I39; vi sbarca Agrippina con le ceneri di Germanico, 267; tentativo di guerra servile, 277; necoglienze a Vespasiano, 488-489; termine della Via Appia e della Trainna, 607; liberalita di Trainno, 651; vi sbarca Marco Aurelio, 719.
Brutidio Nigro, retore, narratore della morte di Cicerone, IV, 918.
Brutulo (Papio), sannite, si uccide per non esser consegnato ai Romani, II, 69.
Bruzi, Ioro sedi, 1, 296-306; loro lingua, 485; sono costretti a chieder pace ad Agatocle, II, 187; sòrti in nazione indipendente dominano la parte estrema d'Italia, IS8; in guerra con Taranto, 188; e con Turio, 189; aiutana Taranto contro i Romani, 191; vinti e sottomessi da Roma, 201, 203; si uniscono ad Auribale dopo la battaglia di Canne, 361; prendono Crotone, 366; vinti da Sempronio Gracco a Benevento, 372; esclusi dalla ndilizia e condannati a servire i nagistrati, 496-487; si uniscono alla lega italica, III, 172; hanno colla Luccaiia un giuridico, IV, 738.
Bruziano (seno) (Golfo di Gioia), I, 300.
Bruzio (il), I, 285-286, 296-205; dunneggiato da Anaderae Barca, II,

I, 300.
Bruzio (ii), I, 285-286, 296-305; dunneggiato da Aadicare Barca. II,
233; fa parte di una delle rezioni
d'Italia sotto Aurasto, IV, 42; e
sotto Adriano, 636.
Bruzio (Capo delle Acast), promontorio, I, 305.
Bruzio Presente, padre di Crispina
moglie di Conagodo, IV, 749.
Bruzio Sura, legato del pretore di Macedonia, vince a Demetriade e a
Cheronea Archelao e Aristione, III,
234.

Buca (Penno), città dei Frentani, 1, 254

254

\*\*Buccone\*\*, maschera uelle Atellane\*, II, 647.

Bucoli (i) di Egitto, repressi da Avidio Cassio, IV, 745.

Bulla aureu, I, 693.

Bunsen, riproduce gli argomenti di Sikler contro la teoria dei monumenti ciclopici, I, 104

Buonarroti (Filippo), fa venire gli Etruschi d'Egitto, I, 187.

\*\*Buoni\*\* (i) di Roma, loro nullità, III, 392-393, 394; accarezzano Clodio, 471.

Buono Evenio, divinità, I, 490, IV,

602. Burii, stanziati presso il Tibisco, in-viano ambasciatori a Traiano, IV, 571-572; invadono l'Impero, 734; protetti dalla pace di Comnodo, 768.

protetti cana pace di Commono, 768.
Burro Afranio, Agrippiaa gli fa dare il comando dei protoriani, IV, 371; governatore di Nerone, 374-378; sua guerra ad Agrippina, 378-379; la esa cina accu-ata di cospirazione, 381-382; suggerisce che Aniceto la uccida, 385; manda congratulazioni a Nerone mattricida, 337; costretto a Iodare Nerone citaredo, 388; che lo fa suvedonare, 389.
Busiritani, isegirione, IV, 919.
Bussento, fume in Lacania, 1, 283.
Bussento, citta, detta dai Greci Pyxus (presso Policastro), 1, 288, 293; coloma, II, 267, 427

Busta Gallica, nome del luogo dove i Galli bruciarono a Roma i cada-veri dei loro compagni, 1, 893. Butroto (Novito), flume presso Locri, 1, 313. Butnuto (Bitonto), nella Peucezia, I,

# C

Cabala, in Sicilia, battaglia fra i Car-taginesi e Dionisio di Stracusa, II, 167.

taginesi e Dionisio di Stracusa, II, 167.
Cabani (?), fanno guerra a Roma per i Tarquini, I, 631.
Cableni (?)avallon), nella Gallia meridionale, coloum romana, IV, 5,3.
Cablensi, sacerdoti delle Perie latine, I, 543-549.
Cabira (Niksar), in Asia, sconitta di Mitridate, III, 334.
Cabiri, Dei misteriosi di Samotracia portati in Italia, I, 87, 91-93, 96, 98, 389, 391, IV, 261. — Vedi Complici, e Consenti.
Cabum (Cavi o Cavo), cutta del monte Albano, I, 549.
Cacce di flere, IV, 105.
Cacco, sua morte, I, 528-530.
Cadurci (Departement du Lot), III, 453.

Carritum tabulae, H. 264.

Cadurci (Departement du Lot), III, 453
Caerition tabulae, II, 264.
Cnesaraugusta (Saragozza), IV, 59.
Caesarodunum (presso Toures), IV, 55.
Caecino (Amendolea), flume della Locride nella Magna Grecia, I, 315,
Caieta (Gaeta), I, 210, 211; predata dai pirati, III, 31; porto ricostruito da Antonino, IV, 701.
Caio, nipote di Augusto, IV, 77; deglio di Giulia e di Agrippa, 214; adouato da Augusto, 214; va in Oriente contro i Parti, 219; muore ferito in Licia, 219.
Calabria. — Vedi Messapia.
Calacte, citta di Sicilia, fondata du Ducezio, II, 163.
Calagurri (Calaborra), nella Spagna Citeriore, vittoria di Serlorio, III, 299, resiste disperatamente, 302, patria di Quinniliano, IV, 871
Calamizio (Monte Coprocco), In Lucania, I, 236.
Calari (Cagliari), ricordi delle antiche gente stanziate in Sardegna II, 245; punita da Cesare, III, 526.
Calazia, detta Caiazia nelle iscrizioni (Carazzo), citta dei Sanniti Caudnii I, 261, 281; in potere di Roma, II, 361, citta della Campania, I, 273, 281; sta con Annibale dopo la vittoria di Canne, II, 364; presa dai Romani, 371, Ottavlo ne tira a se i veterani, III, 589.
Calcidon a, in Bitinia, vittoria di Mitridate sul console Cotta, III, 333.
Calcido, nell' Euben, sorpresa e non pottuta tenere dai Romani, II, 433; presa e presidiata e crudelmente strazinta, 472, 499, 562.
Calcidos, incepti di Romani, II, 436, socia, II, 310.
Cale o Caleno (Caler), città degli Ausoni, I, 210; rovine, 212; agro,

267, 269, colonia romana, I1, 52, 53, 258; dichiara che non può soccorrere Roma, 393, 394. Caledoni, frenati da Sesto Calpurnio Agricola, IV, 727. Caledonia (Seozio), assulita da Giulio Agricola, IV, 256; strage al monte tirampio, 526-527; guarta dallenavi di Agricola, 527; guerra contro Adriano, 639-649; Vallo di Antonino Pio, 710. Calela (presso a Casacalenda), rocca dei Frentani, I, 274. Calendarii, Vespasiano fa correggere quelli bruttati dall'adulazione, IV, 1921. Calendario, Amiternino, I, 219; Alli-

Calendarii, Vespasiano fa correggere quelli brottati dall'adulazione, IV, 1921.

Calendario, Amiternino, I, 219: Allifano, 283; riformato da Flavio col secunary i giorm fastr, II. 278; riformato da Cesare, III, 539-540.

Caleno, — Vedi Cate.
Caletra, citta d'Etruria, I, 160.
Calidio (M.), oratore, III, 702, 703.
Caligola (Caio Cesare), Ilglio di Germanico e di Agrippina, tenuto associato in Germania dalle legioni sollevate, IV, 216; in sua gioventu amato dal popolo, 301; destunato a succedere a Tiberio, 313-315; sospettato di aver dato veleno a Tiberio, 317; proclamato imperatore, 317; rende petosi onori alla madre e ai fratelli spenti da Tiberio, 317; liberale governo nei primi mesi, 318; spettacoli e feste, 313-319, sua malattra, 319-230; cambiato in bestia feroce, 320; uccisioni di parenti el anici, 321, strazia e crudelta, 322; Iodi a Tiberio, 323, sozzare di amori e di nozze, 323-244; mividioso di tutte le glorie, 324; amori e alle cose i i-pessibili, 325; passeggiata trionfile sul ponte di Baia, 32-295, dispersione di tesori in edifici e folile, 326; rapine in Italia, 327; spedizione e biflonate sul Reno, 528; rinderie nelle Gallie, 329, spoglie dell'Oceano, 329; inniacciato dalle legioni del Reno torimi in Italia, 329-331; suo ritratto, 331-332; mette se sopra tutti gli Dei, 332-334; conziure contro di lui, 33t-335; e ucciso, 335; penso al taglio dell'istimo di Corinto, 420; sooi studi e persecuzioni agli scrittori, 835-866.

Calippo, d'Atene, accide Dione, II, 179, callierate, di Acana, traditore, II, 426.

Calippo, d'Atene, accide Dione, II, 179. Callaici (Galizza), sottomessi, II, 531. Callierate, di Acara, traditore, II, 486. Callife, citta dei Pentri, I, 251; presa dal console L. Cornelio Lentulo, II, 57.

Vallipoli (Gallipoli), nei Campi Salentini, 1, 337 colonia greca, II, 119.
 Callisto, liberto di Claudio, 1V, 342,

Statistic, however to the chains, 18, 346.

Falore, flume, negli Irpini, 1, 242, 263, 264, 268, 287-238.

Culpe, figlio di Numa, 1, 588.

Fulpurnia, funighta, 1, 588.

Fulpurnia, morgie di Giulio Cesare, III, 412, 554, 556, 573.

Culpurnia, matrona, esiliata, 1V, 269.

Culpurnio Agricola (Sesto), frena i Caledoni, IN, 727.

Culpurnio Bestia (L.), console, conchude turpe pace con tiniquita, III, 107; e condannato, 109; va in esilio volontarlo dopo la ucoisione di Livio Druso, 167.

Calpurmo Bestia (L.), congiura con Catillna, III, 373.

Calpurnio Bibulo (Ma co), collega di G. Cesare nell'edulita, Ill, 357; e poi nel consolato, 407; contrasta alle leggi agrarie e corre pericolo, 408-409, sue vane resistenze, 410; propone che Pompeo sa console senza collega, 472; comanda il naviglio di Pompeo, 496; distrugge le navi di Autonio e di Caleno, e nuore, 497.
Calpurnio Crasso, ucciso per cospirazone contro Traiano, IV, 623.
Calpurnio Pisone (L.), governa male la guerra contro Cartagine, Il, 599.
Calpurnio Pisone (L.), pretore, battuo dai Lusitani, Il, 526.
Calpurnio Pisone (C.), sconfitto dai Celtiberi, Il, 455; console, avvelenato dalla moglie e dal fighastro, 551.
Calpurnio Pisone (L.), ucciso dai

Calpurnio Pisone (L.), ucciso dai Tigurini, III, 123. Calpurnio Pisone (C.), console, con-trario all'autorita illumitata che vuol darsi a Pompeo contro i pi-rati, III, 332° combatte le leggi propeste dal tribuno C. Coruelio,

357-356.
Calpurnio Pisone (Gneo), congiura con Cathina, III., 356; mandato alla pretura di Spagma, 356.
Culpurnio Pisone (Lucia), suocero di Uesare, eletto console, III., 412, comp ato da Clodio, 413; fa trasportare al Fóro il cadavere di Cesare, 373; invesce contro Antonio, 531; invisto ad Antonio a Modena, 593.

Calpurnio Pisone (Gneo), governatore ipurnio Pisone (Gneo), governatore della Siria, e incaricato di sorve-gliare Germanico a cui si mostra aperto neunco, IV, 259, 261-262; riceve da Germanico I ordine di abbandonare la Siria, 253; attende la sua morte della quale è incolpato, 232, 265; ribelle, è vinto e mandato a Roma, 265-266; accuse contro di lui, 268-239; sua morte, 269.

269.
Calpurnio Pisone (Marco), figlio del precedente, IV, 269.
Calpurnio Pisone (Lucio), abbandona segunato la Curia, IV, 282.
Calpurnio Pisone (L.), pontedec, ricordato come ravita di uomo chiarissimo, finito di morte naturale sotto Tiberio, IV, 307.
Calpurnio Pisone (IV), Caligola gli toglie la moglie e lo estha, IV, 324; pure quello stesso che poi sta a capo della grande congiura contro Nerone, e, scoperto, si svena, 406-403.
Calpurnio Pisone Frugi (L.), annali-

403.

Calpurnio Pisone Frugi (L.), annalista, I, 633, 644, H. 610; console, combatte gli schlavi rivoltati in Sicilia, III, 40-41.

Calpurnio Pisone Frugi Liciniano (L.), adottato da tialba, IV, 435; congura di Ottone contro di lui, 435-45; e tatto a pezzi, 433.

Calvario (monte), statue di Venere e Giove, IV, 686.

Calvisio Sabino (C.), comandante la dotta di Ottavio, è vinto a Cuma, III, 679-651; muove in soccorso di

dotta di Ottavio, è vinto a Cuma, Ill. 650-651; muove in soccorso di Ottavio, 652.
Calvisio Tauro, filosofo, maestro di Aulo Gellio, IV, 949.
Camarina, presso il fiume di Terranore, colonia greca in Sicilia, Il, 118, 127; aiuta Dionisio contro i Cartaginesi, 166, e Dione contro Diomisio il Giovane, 178; è presa

dai Romani. 218; la flotta romana distrutta ai suoi seogli, 232. Camars. — Vedi Chiusi. Camart (capo), presso Cartagine, II, 512

nasene, sorella di Giano, 1, 379. nbum (monti), in Maccdonia, 11, Camasene.

473.
Cameria, fondata dagli Aborizeni (fra Tivoli e Vicovaro), 1, 561: vinta e riuaita a Roma, 582; sottomessa da Tarquinio Prisco, 509.
Camerino o Camerta, cittu degli Umbri, 1, 65-66; i Galli vincono ivi una legione romana, II, 81.
Camico (Naro), detta reggiu di Cocalo, in Sicilia, II, 104.
Camilli, assistenti ai sacerdoti, 1, 411.
Camillo. — Vedi Furio.
Campagna di Roma, in parte coperta dal mare 1, 20, monti e laghi, 29-32; rovine, 525-526; topografia, 20-373.
Campania, 1, 266-283; presta soccorso.

Side-iii. 286-283; presta soccorso ai Sidicini contro i Sanniti ed e vinta. II. 38-37; chiede aiuto a Roma sottomettendosi, 37; si unisce ai Latiai contro i Sanniti. 42, 44; si arrende, 48, 52; ritorna sotto la dipendenza dei Ranani. 63; danneggiata da Annibale, 372; dopo la presa di Capua è ridotta a miscrissimi termini, 391; sottomessi da Silla, III. 192; eccitata alla rivolta dagli emissarii di tattina. 375; Cesare propone di distribuirme le terre ai cittadini poveri, 498; sollevata da Rufo e Milone, 514; forma col Lazio una regione d'Italia. IV. 42; devastata da trombe di venti, 428; Lucio Vitellio e mundato a frenarla, 469, 473; dauni sofferti dall'incendio del Vesuvo. 510, 511; vie restaurate di Traiano, 609; visitata da Adriano, 636; fa parte di una delle quattro regioni sotto Adriano, 636; le sue citta sono soccorse da Adriano, 637; visitata da Antonino Pro, 699; non ha ginridico, 738; mollezza, 829. Impi Cecubi, in Campana, 1, 267. Campi Hegrei, in Campania, 1, 23-27. Campi Magni, in Affrica, vittoria di Supione II, 415.
Campi Flegrei, in Campania, 1, 23-27. Campi Magni, in Affrica, vittoria di Supione II, 415.
Campi Taurasini, negli Irpini, 1, 265. Campi Telgrei, in Campania, 1, 267. devastati dai Sanniti, II, 76.
Campi Turasini, negli Irpini, 1, 265. Campi Magni, in Affrica, vittoria di Supione II, 415.
Campi Telgrei, in Campania, 1, 267. devastati dai Sanniti, II, 76.
Campi Turasini, negli Irpini, 1, 265. Campi Hagni, in Campania, 1, 267. devastati dai Sannito, II, 252; grande edinzio del Tabulario, 286; abbellito da Cesare, 337; statua in onore di lui, 533: ornamenti di Augusto, 1V, 192, 191; magnideenze, 197; arso dai Vitelliaai, 470, 474, 476; riedificazione, 477; incendio sotto l'impero di Tito, 510; sculture ricordanti I fatti di M. Aurelio, 717, 736, 749, 750, 754, 764, 765; pubblico archivio ristabilito da Vespasiano, 921.

destinazione, pei suoi templi, teatri, monune ti. sepoleri e altri grandi edifizi, 1, 622, III, 281, 468, 687, 683, 1V, 26, 172-173, 196, 198, 213, 236, 253, 268, 604, 679.
Camulo, Marte dei Galli, 1V, 56.
Camuloduno (Colchester), capitale dei Trinobanti, presa da Claudio, 1V, 345; colonia romana, 346, 369; assalita, 396.
Canale dal lago Averno ad Ostia, incominicato da Nerone, 1V, 402.
Canale tra la Mosa e il Reno, 1V, 302.
Canale tra il Nilo e il mar Rosso, 1V, 610.
Candace, regina degli Etiopi, vinta

Candace, regina degli Etiopi, vinta dai Romani, IV, 87. Candelabro del tempio di Gerusalem-me, IV, 491, 492. Candidati alle elezioni municapali, IV,

787.
Cane trifauce, in Etruria, 1, 395.
Canidio Crasso (P.), legato di Antonio, vince gli Iberi e gli Abbani, III, 662; assiste dal lilo alla battaglia navale di Azzio, 676; abbandona l'escreito, 678-679; ucciso da Ottavio, 687.

vio, 687. Canina Luigi, noto l'analogia fra i monumenti etruschi e quelli di Li-dia, L. 119; suoi studi archeologici, 678-679.

Caninefati, sottomessi da Tiberio, IV.

da, f. 117, suo, stian archeologic, 678-679.
Caminefati, sottomessi da Tiberio, IV, 221.
Camino Rufo, suo poema sulle guerre daciche, IV, 583, 915.
Came, vico, I, 356; battaglia di questo nome, II. 356-358; presa da C. Cosconio, III, 190.
Camo Giulio, filosofo stoiro, ucciso da Caligola, IV, 834, 866.
Camopo, eitta d'Egitto, IV, 262.
Cantabri, loro sollevazione, IV, 78; vinti e sottomessi dai legati di Augusto, 85-87.
Camienna, monte in Lucania, I, 286.
Canti popolari, composero e alterarono le prime storie, I, 644; sulla anticas storia romana, 663; sui primi re, 664; sui Tarquinii, sulla rivoluzione, 665.
Canti del Sabini, I, 464
Lanti. — Vedi Bard, Canzoni, Carmi, Canulcio (C), tribmo, ta annullare la legge che vieta i commubii fra patrizi e plebei, I, 854.
Camiso (Canosa), in Ap dia, fondata da Diomele, I, 351; rovine, 353-31; iserizioni, 355; occupata dai Romani, II, 66; ricovera i soldati sconfitti a Canue, 358, 360; sconstro di Claudio Marcello con Annibale, 334; presa dagli Italici, III, 181; assediata, 170; mondo meliebre della necropoli, IV, 192; la citta era su la Via Traiana, 607.
Canzio (Kent), in Britannia, vi sbarca Cesare, III. 449.
Canoni o Choni, tribu pelasgica, I, 72, 80.
Capena (presso Leprignano), I, 135; necropoli etrusca, 139; soccorre Veio assediata 871-872, 876; presa dai Romani, 880; riceve il diritto della cittalinanza. II, 12.
Capena (presso Leprignano), I, 135; necropoli etrusca, 139; soccorre Veio assediata 871-872, 876; presa dai Romani, 880; riceve il diritto della cittalinanza. II, 12.
Capena (porta), sepolero degli Scipioni, III, 63.
Capela (porta), sepolero degli Scipioni, III, 63.

Capitulo (Il Piglio), luogo degli Ernici, 1, 231.
Capizio (Capizzi), dimora dei Siculi, 11, 106.
Cappadocia, chiede l'alleanza romana, 11, 492; Ariobarzane, rimesso in tromo da Roma, 111, 153, 226, 227; aiuta Antonio contro Ottavio, 675; ridotta a provincia, IV, 258, 782; Germanico la sgrava di alcuni tributi, 261; devastata dagli Alani, 663; governata da Stazio Prisco, 728.

buti, 261; devastata dagli Alani, 663; governata da Stazio Prisco, 728.

Caprasia, nel Bruzio. 1. 306.
Capra (isola di), rovine, 1, 276-277; amenita del luogo, 1V, 291-292; edificii di Augusto, 292; edi Tiberio, 293-294, 301-302; vi muore esiliata Lucilla, figlia di M. Aureho, e vi è uccisa Crispuna, moglie di Commodo, 776.
Capriano (Rifess), monte, in Sicilia, III, 138-139.
Capricorno, costellazione natalizia di Augusto, 1V, 229, 230.
Capsa, citta della Numidia, incendiata da Mario, III, 117.
Capua, detta prima Volturno, citta etrusca, 1, 128; capitale della Campania, 278-281; i Samitti vi fanno strage degli Etruschi, 833; vittoria dei Samiti sui Campani, II, 38; perde le terre dell'agro Falerno, 48; c obbligata a pagare una pensione ai cittadmi che l'hamo abbandonata, 48; riceve la cittadinara romana senza voto, 51; i Romani fanno processo ai cospiratori i quali si uccidono, 67; Pirro tenta di prenderla, 196; si da ad Annibale dopo la battaglia di Campe, 361; uccisi dai ciuadini i Romani vit stanziati. 364; sur mollez e e delizie, 364-35; assediata dai Romani, 387; si arrende, 389-390; ferocia del vincitore, 390-391; Caio Gracco pensa di ripopolarla, III, 77-78; rivolta degli schiavi, 137; colonia romana, 410; vi si rifugia Pompeo col Senato, 486-487; Ottavio tira a sè i veterani, 589; le sue terre proposesse ai soldati, 607; colonia militare, IV, 43, 375; tempio di Giova, 290; ricordo di Adriano, 637; iscrizione al Antonino, 716; anfiteatro, 795; iscrizione alimentaria, 807.
Caraceni, tribù samnitica, 1, 244; loro sedi, 256.
Cararia o Caricia, citta dei Sanniti, 1, 259.
Carattaco, re dei Siluri in Britannia, preso e condotto a Roma, IV, 346-347, 368.

Y56.
 Carattaco, re dei Siluri in Britannia, preso e condotto a Roma, IV, 346-347, 368.
 Carbina, eitta della Messapia, distrut-ta dai Tarentni, I, 316-347.
 Carburanceli (grotta di), in Sicilia, II, 101

Carourancen (grotta di), in Sichia, II, 101

Carcassona, aiuta P. Crasso contro gli Iberi, III, 436.

Carcere preventiva, introd tta durante l'Impero, IV, 812.

Carrere Mamertino, I, 597, III, 386; vi muore Giugurta, 120.

Carestia, IV, 21, 703, 705, 775-776, 777, 801.

Caria, data in parte ai Rodiani, II, 452, unita alla previncia di Asia, 539.

Cariele, medico di Tiberio, IV, 316.

Carinate (C.), legato di Carbone, non viene a soccorrere il giovane Mario, III, 256; marcia contro Roma, 258; vinto è ucciso, 259.

Carine, contrada di Roma, III, 649, IV, 400.

Caristo, citta della Eubea, presa da Plaminio, II, 435. Carita (la) del genere umano, procla-mata da Cicerone, III, 737. Carh (Gim Rinaldo), sue opinioni sulle origini italiche, I, 199. Carmelo (monte), sacerdote promet-tente l'Impero a Vespasiano, IV,

402. Carmenta, profetessa, 1, 531. Carmentale (porta), 1, 807-808; ma-laugurata, 811. Carmi, — Vedi Canti. Carmi dei fratelli Arvali. -- Vedi Ar-

Carmi dei fratelli Arvali. -- Vedi Arvali.
Carmi bucolici, II, 102.
Carmi Saliari, IV, 718.
Carmi Tirreni, I, 403.
Carmione, acconciatrice delle chiome di Cleopatra, III, 674.
Carmeade, filosofo scettico, a Roma, II, 599-609.
Carneade, filosofo scettico, a Roma, II, 599-609.
Carnello, presso Arpino, III, 100.
Carnia, dea di Alba, I, 331.
Carnia (Ia), incorporata alla Gallia Cisalpina, II, 256.
Carnunto (Petronelle, in Pannon'a, IV, 222, 570, 637; Marco Amello vi serive in pane i saoi Recardi, 756; ruderi della sua prisca grandezza, 756.
Carnuti (Pays Chartraia), scendono in Italia, I, 834; solemni concili dei Galli, III, 426; si sollevano, 442; Cesare prende da loro ostaggi, 413, conguncano, 414; uccideno a Genabo i Romani, 441; vinti e dispersi col ferro e col furco, 452.
Caronda, legislatore di Catania e di altre citta, II, 128, 137-140; si uccide, 140.
Caronte, etrusco, I, 391-395, 513.
Carope, sue crudelta nell' Epiro, II. 487.
Carpari, monti, IV, 565.
Carpentoracte Iulia (Carpentras), co-

437.
Carpazi, monti, IV, 565.
Carpentoracte Iulia (Carpentras), co-lonia romana, IV, 53.
Carpetania, neda Spagna Tarracone-se, vittoria dei Romani sui Celti-beri, II, 455.
Carscoli (Civita Carcaza I), città de-gli Equi, I, 220; cotonia romana. II, 78, 267, 259; dichiara che non puo socrorrere Roma, 393, 394.
Carsule (Carsoli), citta degli l'ubri, I, 65.

Carsule (Carsoli), citta degli l'imbri, 1, 65.
Carta del mondo romano, IV, 50.
Carta del mondo romano, IV, 50.
Carta del mondo romano, IV, 50.
Cartagine, trattato di alleanza con Roma, 1, 726-724, 772; si rallegracon Roma delle vittorie sui Sammit, II, 42; sue lotte coi Greci in Sicilia, 133, 159; sconfitta da Gelone, 150; ritorna in Sicilia, 165; fa guerra a Dionisio di Siracusa e lo vince a Cronio, 166-167; vinta da Timoleone al Crimiso, 180; vince A gatocle al mome Ecnomo, 183; lo batte in Affrica e fa pace con lui, 186; in guerra con Pirro, 192-200; soccorre Taranto, 204; prima guerra punica, 208; aiutata dai Siracusani assedia Messina, 210; vinta da Appio Claudio, 210; e ad Agrigento, 211-212; a Lipari fa prigiomero Scipione Aslaa, 215; vinta nella battaglia di Mile, 215; e nelle acque di Timdari, 218; scomfitta nella hattaglia navale di Ecnomo, 219; assalita dai Romani in Affrica, 219-221; chiene invano la pace, 241-722; chiana da Sparta Santipo e vince e fa prigionero Attilio Regolo, 222; riporta la

guerra in Sicilla, 221; scoufitta n Panormo Invla Attilio Regolo n Roman per cliedere prec, 221-225; vince I Romani a Drepano, 231; manda in Sicilia Amileare Barca, 232, 242, 241; è scoufitta alle isole Egati, 2.55; fa pace con Roma, 236; messa a pericolo dai suoi necreemarii, 238, è obbligata a cedere a Roma la Sardegna, 234-239; trae la sua origine da Birsa fondata dai Fenicii, 324; colonic, commercii, truttati e conquiste, 325; ordichamenti politici, 326; ricchezze, alieati, sudditi, escreiti mercenari, 327; guerra coi mercenari, 328; alla conquista di Spagna, 329; Roma le vieta con un trattato di estendere la conquista, 330; seconda guerra pinnica, 333; riceve da Aminhale le notizie delle sue vittorie nell'Italia superiore e centrale, 330; luvia soccorsi in Sicilia, 379-385; sgombra l'isola, 386; continua la guerra in Italia, 359-102; e in Ispagna, 402-403; vince Siface, 403; ricupera le contrade al mezzogiorno dell' Ebro, 404; e cacciata di Spagna, 407-498; non osa impedire per mare l' arrivo di Scipione in Affrica, 413; gli eserciti di Asdrubale e Siface sono distrutti, 411; prega Siface a continuare la guerra, 414-115; è sconfitta ai Campi Magni, 415; chiede pace a Scipione, 417; stipulata ma tregua coi Romani, il popolo si ribella e la viola, 417; rethiamati Mazone e Aunibule, 418; sconfitta a Zama, 421; durissima pace, \*22-123; con cui termina la seconda guerra punica, 423-124; Perseo le invia una ambasceria, 468; Aminbale si impadronisce del governo e tenta muover guerra a Roma, 412, promette nitti ad Andrisco, 495; si lagna a Roma degli assalti di Massinissa, 501-502; terza guerra punica, 503 e seg., sconfitta da Massinissa, 501-502; terza guerra punica, 503 e seg., sconfitta da Massinissa, 501-502; terza guerra punica, 503 e seg., sconfitta da mercopoli, 501; trattative con Roma, 504-505; da ostaggi e consegna le armi, 505-506; si rifutta a distrugarere la citta, 506; si prepara a resistere, 507; assediata vince i consoli romani, 508-509; sua posizione e fortificazion, 510-507; sua popolarione, 515;

bera Drepano, II. 223; e la dvende, 228; batte a Panormo gii avanzi della fiotta romana, 232.
Cartalone, comandante la cavalleria di Annibale, II, 331; dopo la battaglia di Canne va a proporre a Roma il riscatto dei prigionieri, 392.
Cartia, nella Spagna Benca, strage dei Pompeiani, III, 532.
Cartisa, nella Spagna dei Briganti in Brittania, consegna ai Roman il re Carattaco, IV, 347.
Carvento, citta del Lazio, presa dai Romani, I, 865.
Carvilio Massimo (Spurio), console, assedia Cominio, II, 87; vince i Sanniti, 203, 285.
Carvilio Ruza (Spurio), da primo l'essenpio di ripudiare la moglie, I, 761, II, 303.
Casa aurea, di Nerone, IV, 402-103; adornata colle spoglie d'Iraha e dell'Impro, 404; Ottone ordina di compierla, 443; rovesciata, 515.
Casal Rotondo, sulla via Appia, reliquie del monumento di Messala Corvino, IV, 173.
Case dei Stondo, sulla via Appia, reliquie del monumento di Messala Corvino, IV, 173.
Case dei grandi, IV, 199, 191.
Case dei grandi, IV, 198, SIS, SIO.
Casilino (Capua Nuova), citta della Campania, I, 778, 281; respinge Annibale, II, 396; Ottavio vi tira a se i veterani, III, 589.
Casimo (Saa Germano), antica citta dei Volsci, I, 236; colonia romana, II, 68, 78, 267, 268; villa e necellicara di M. Terenzio Varrone, I, 226-237, III, I4, 15; antiteatro, 717.
Casio (monte), in Egitto, sepolero di Pompeo, III, 508.
Casvellamo, duce dei Brettoni, vinto da Cesare, III, 441.
Casmene (Scieli), colonia greca in Sicilia, II, 118; rovine, 127.
Casperio Eliano, prefetto dei pretoriani, gli cecita a chiedere il supplicio degli uccisori di Domiziano.

Casperiu (Aspira), fondata dai Sabini, I. 221.
Casperiu (Aspira), fondata dai Sabini, I. 221.
Casperio Eliano , prefetto dei pretoriani, gli cecita a chiedere il supplicio degli uccisori di Domiziano, IV, 519 ; punito da Traanao, 352.
Cassio (Djobel Ohrab), nontre presso Antiochia, IV, 681
Cassio (Avadio), principale legato nella gnierra Partica, IV, 728 ; suo crudele rigore, 730-731 , correrie e vittorie nell' interno dell'Asia, 731 ; governa la Siria, 745 ; va in Egitto a comprincere i Bucoli, 745; suoi audaci disegni, 746 ; giudicato da Lucio Vero e da Marco Aurelio, 745; si fa gridare imperatore, 746, è ucciso, 746; Commodo ne fa bruciar vivi i figliuoli, 775.
Cassio (Q.), tribuno, si oppone al decreto che dichiara Cesare nemico della patria, III, 481; cacciato dalla Curia, si ripara al campo di Cesare, 482.
Cassio, da Padova, esiliato da Augusto, IV, 107.
Cassio Parmense, poeta, congiura contro Cesare, III, 553; si midsee alle flotte di Murco e Ehobarbo, 631; ucciso da Ottavio, 637; suoi versi, 791.
Cassio Enima Lucio, suoi Annali, I, 638, II, 610, III, 764.

791.
Cassio Emina Lucio, suoi Annali, I, 638, II, 610, III, 761.
Cassio (Spurio), console, I, 772; sua proposta di dividere le terre pubbliche, 801-802; accusato di tradimento e decapitato impocente, 802-803, 805, 863.

Cassi) Longino (C.), carsore, p opone di fabbricave un teatro stabile, II. (26.

Cassio Longino (Lucio), pretore, conduce a Roma Giugurta, III, 108.
Cassio Longino (Lucio), è ucciso nel passe degli Allobrogi dai Tigurmi, III, 122-123.
Casao Longino (Lucio), propone che i senatori condamnati per infamna perdano il loro grado, III, 147.
Cassio (Lucio), pretore dell'Asia, III, 227; in guerra coa Mitridate, 228; tentt i ivano di resistere in Frigia, 228, ripura a Radi, 232; induce i Marsi a prendere le nuoi per Salla, 253.

Cassio Longino (C.), proconsole della Cisalpina, vinto da Spartaco, III, 307.

Cassio Longino (Lucio), congiura con

Cisajo Longino (C.), proconsole della Cisajona, vinto da Spartaco, III, 307.
Cassio Longino (Lucio), congiura con Catilina, III, 373.
Cassio Longino (C.), questore di Crasso, fa ripassare l'Eufrate all'esercito sconfitto dai Parti, e respinge i nemici, III, 466; dopo la sconfitta farsalica si arrende colle sue navi a Cesare, 507-508; clee in appresso lo fa suo legato, 548; indole e costunai; odia Cesare per sue particolari ragioni e congiura contro di lui, 548; aostinen che col bittatore si debbono uccidere anche Lepido e Antonio, 551; ferisce Cesare, 558; confermato al governo della Siria destinatagli da Cesare, 550; confermaz con M. Antonio, 571; toltagli la provincia e inenricato della provisione del grano, 573; toltagli la provincia e inenricato della provisione del grano, 574; toltagli la provincia e inenricato della provisione del grano, 575-579; convegno di Anzio, 539; minacca Antonio di difendersi colle armi, 581-52; inviato contro Dolabella, 596; è richianoato alla ditesa d'Italia, 693; accolto e onorato con Bruto in Atene, 61-918; occupa la Siria, 619; assedia Dolabella in Laoducca, e lo costringe a darsi la morte, 619; congresso con Bruto a Samirne, 620; sue crudelta a Rodi, 621; fa uccidere il re Ariobarzane, 621; impone un tributo all'Asia, 621; si riunisce con Bruto a Samirne, 620; sue crudelta a Rodi, 621; fa uccidere da un liberto, 625-627.
Cassio Longino (Lucio), marito di Drusila, sorella di Caligola, IV, 323; cassio Longino (C.), riureconsulto, deportato in Saradegna, IV, 411.
Casso Nevero, retore, IV, 185; sue accuse, IS6-IS7; esiliato, 187; t'aligola permette di pubblicare le sue opere, 318, 895.
Cassio Longino (C.), ribuno dei pretoriani, congiura per necider Caligola, IV, 334; e gli da il primo colpo, 33; ne fa uccidere anche la moglie e la figlia, 335; si studia di riaccendere l'amore di liberta, 336, 338; e fatto uccidere da Claudio, 338.
Castanea (Castellaneta), nella Peucasia, 1, 319.

395, 395; e fatto uccidere da Claudio, 333;
 Castanea (Castellaneta), nella Peucezia, 1, 319.
 Castel d'Asso, presso Viterbo, rovine etrusche, 1, 144; edidzii sepolerali, 423, 426.

423, 426. Castelli del Vallo di Adriano, IV, 616-

Castello di Sangro, antiche rovine, I.

Casto, d'ice della rivolfa con Sparta-co, III, 306; vinto e ucciso da M. Crasso, 300

Castore, cecuta Fanagoria alla ribelhone, III, 331.

(astore e l'olluce, tempio, II, 625, IV,
192, 535.

Castra Honaribalis, uella Magna
Grecin, I, 316.

Castra stativa del Vallo di Adrano,
IV, 614.

Castra Vetera (Nanton), vittoria di
Ceriale su Civile, IV, 178; rovine
478.

(astro di Minerva (Castro), protettrice dei Salentini, I, 339.

Castro-Nnova, nel Piceno, colonia romana, II, 90, 93, 269.

Castro o Campo Pretorio, IV, 283-284
e 471.

e 471. Castro Trnentino, nell'agro Palmense,

Castro o Campo Pretorio, IV, 283-284 o 471.
Castro Trmentino, nell'agro Palm nse, I, 226.
Pasmento (Basserto), dume nella Magna Grecia, I, 324.
Catafractari, soldati coperti di ferro, IV, 559, 591.
Catania, colonia greca, II, II8, II9; rovine dell'indica citta. 128-129; riceve leggi da Caronda, 137; se ne impadrionisce Dionisio, 165, nelle sue vicinanze i Cartagnesi di struggiono la dotta di Dionisio, 166; Timoleone la libera dai firanti, I80; accoglie Parro, 200, correrie di Amileare Barca, 233; senato, 271; colonia romina, IV, 69.
Catasto e censimento, d'origine cfruscia di Repubblica, 722, II, 19, III, 69; in tutto I Impero, commetiato da Fesare e compiuto da Augusto, IV, 16, 50-52, 76, 104, 245; censimento di Clandio, 352; utovo catasto di Vespasiano, 494.
Catalan. — Vedi Seggio Catalina.
Catillo, monte presso Tivoli, I, 661.
Cato (Firmio), senatore, accusa Scribonio Idbone, IV, 280.
Catone. — Vedi Porcio Catone.
Catti (Assio, vinti da Druso, IV, 109; correrie di Germanico nel loro paese, 247; nella guerra civile di Germania, 271; utili da Sulpicio Galba, 348; saecheggiati da Domiziano, 528; riromp no nella Rezia e in Germani, 721.
Cattualda, capo dei Gotom, vince Marododuo, IV, 721; muroe relegato a Foro Galio, 271.
Cattudo, Nessalno, delatore, IV, 539.
Catulo, Messalno, delatore, IV, 539.
Catulo, Messalno, delatore, IV, 539.
Catulo, monte presso di Valerio Catulo, Messalno, delatore, IV, 539.
Catulo, nonte presso di Valerio Catulo, monte in Seguio Catalo, a Ropo Galio, 271.

Catullo, poeta. — Vedi Valerio Catullo.
Caturigi, popoli delle Alpi Cozie, sottonessi da Augusto, IV, 96.
Cauca, in Spagim, si arreade ai Romani e gli abitat ri sono uccisi, II, 526.
Cauca, in Singim, si arreade ai Romani e gli abitat ri sono uccisi, II, 526.
Cauca (Oderahusq e Homorov), sottonessi da Tiberio, IV, 221: vinti da Galinio Secondo, 318: sono respinti dalla Gallia Belgica, 727.
Caudom, tribu sanninca, I, 241; loro sedi, 259.
Caudio (Avpaia), I, 259; sonnitra dei Romani, II, 60-62; i Sannov vi si fortricano, 65; e sono viuti dai Romani, fondata dagn Achei uclia Magna Grecia, I, 310, 311, 315, II, 118; caccia i Patagoriei, 152, 153; distrutta dal Irramo Donisio, 170-2013.
Causia, cannello barbarico, II, 487.
Causia, cannello barbarico, II. 487.

Causia, cappello barbarico, II, 487.

Cavilieri, Tarquino Pri se non pore animentarine il numero, 1, 6001; loro istituzione, 701-702; rassegiui anima. Il, 316; cnio Graceo di loro la pietesti giudiciaria, Ill. 75-76; lo alibandomno, 70; si uniscono ai senatori contro i demagoglii, 151; vogliono im posto distinto in teatro, 334; riforme introdotte da Augusto in quest'ordine, 1V, 16; futti necidere da Clandia, 362; Vitellio proibisce lore di dar spettacolo di se, 453; riforma di Vespasiano, 494. — Per cio che i cavalleri fecera come appaltatori delle rendire pubbliche. Vedi Pubblicani.

cani. Cavallo troiano (il), 111, 379

Cavallo troiano (il), Ill. 379.
Cavea, nel teatro anteo, Il. 627
Cecdio, plebo, riferisce di aver udito
ma voce amanziatrice dell'arrivo
der Galli, I. 890.
Cecilio, danzatore, Il. 633.
Cectilo, di Calacte, mara la guerra
servile di Sicilia, Ill. 13.
Cecilio, di Como, secutore di versi
a prosi, Ill. 810.
Cet dio Bucilano, senatore, e un sto
teatello del raedesime none, congiurano contro Cesare, Ill. 552.
Cecdio Cornuto, si da la morte, IV,

Cecdio Cornuto, si da la morte. IV,

280.

Peculio Meterlo (L.), pretore neciso dai Galli sotto Arezzo, II, 91.

Cecilio Metello (L.), console nel 503, vince Aderbale a l'anormo e trionta, II, 221-225; pontetice i sassano perde la vista per sulvare dalle hamoe il l'aliadio, 301.

Cecilio Metello Celere (Q.), legato di Pompeo nell'Asia, III, 346, 349, pretore i opedisce che sia condamnato Rubirio, 359; claiude il passo degli Appennini a Catilina, 388; combatte la legge agraria di Plavio, 401.

Appennia e de la compania di Flavio.

401.

Cechio Metello Macedonico (Quinto), prende e uccide Andrisco, II, 195; assume il soprantione di Macedonico, 495; ordina alla lega Achea di non far guerra a Sparta, 496; vince Critodno a Scarfea, 497; prende Tebe e Megara, 497 ta guerra ai Celtiberi, 528, 532; accusa Tiberio Gracco, III, 551; censore (624) e tomaccinto di morte dal tribuno Atimo Labrone, 60, prange la morte di Cornelio Sepione Fianliano quantinque suo nemico, 63; e stimato uno dei più virtiosi e felici intertali, 90; oratore, 693.
Ceciño Metello (Q.), figho del Macedonico, console (634), vince le sole Baleari ed e chiamato Lalesrico, II, 536, 555.
Cecilio Metello Caprario (C.), figlio del

donico, console (6 d), vince le isole Balearie de « chiamato Balearieo, II, 536, 555.
Cecilio Metello Caprario (C.), figlio del Macedonico, frica a (42) da barberi sordici, III, 48.
Cecilio Metelso Caivo (Lucio), con ole nel 635, triona dei Dalonar, ed e sopra mominato Dalonatico, III, 97; protettore di Mario, 190, 101.
Cecilio Metello Nungidica (Q.), console nel 615, mandato contro tsingunta, III, 10, suoi primi successi. 110-111, e costretta a levare l'assedio di Zama, III; cerca col tradimento di persuadere tsingunta ad arrendersi, III-112; sua mimicizia con Marro, II-111; pro de Tala, II<sup>1</sup>; abbandona Cirta e ritorna a Rema dove trionfa col soprannome di Numidico, II6; propone l'esputsime dal senato di Glancia e di Saturnino, 149, contrapposto a Mario per il cousolato, 150, si rifiuta di

giarare le leggi proposte da Saturnia de cripara a Rodi. 152-155; reclaimato dall'estido, 153; sua orazione sulla necessità di aumentare la prole, 692, IV. 37
Cecilio Motello Pio (Q.), figlio del Numidico, pretore, vince Hompedio Sibme a Teano, III. 194; richiamato dal Sannia a difender Roma, 213; fugge in Liguria, 215; si unisce a Silla, 251; occupa la Gallia i Isalpina, 257; andato contro Sertorio è costretto a fuggire di Lagsatasia, 294; chiede anati a Roma, 296; vince Irtuleio ad Italica e a Segovia, 297; impedisce la piena vittoria di Sertorio sul fiume Sucrone, 298; ferto, 298; si a chiamare Loopeontove eclebrare come eroc. 298; promette un premio a chi necede Sertorio, 293-293; vinto a Calagarri, 291, vecchio si abband am al lusso, 315
(ecdio Metello Cretico (Quinto), fa per tre anni (686-688) guerra ai pirati di Cretico, III, 331-332.
(celio Metello Cretico (Quinto), fa per tre anni (686-688) guerra ai pirati di Cretico, III, 331-332.
(celio Metello Cretico, Quinto), strumento di Cesare, III, 395; prepone di richiamare Pompeo, 305; va da Pompeo in Asia, 396
(celio Stazio (C.), di Milano, poeta comico, sue commedic. II, 638-639, incoraggia Terenzio, 65, -340.
(cecima fanaglia etrusca di Volterra, 1, 157, 484.
(ceim (Alieno), legato, eccita Vitellio a larsi imperatore, IV, 410; muove ulla volta dei monti Peunin, 441; fi strage degli Elvezii, 441-412; e giunge al Po, 412, 445; reapinto da Pinecuza e battuto presso Cremona, 445-446; governa asseme a Valente, 453; e mandato contro la parte tlaviana, 465; e sciolta va a impiorure merce da Antonio Princo, 466; il quale lo un anda a Vespasiano, 466; la congiura conclete bersoni del Rono, IV, 245.

del consolato, 468; congiura contro Vespasiano, 505; ed e puguerato, 506.

Cecna (Aulo), legato di Gerroane o impotente a donare la sollevazione delle legatoni del Reno, IV, 245, repressione feroce, 246-247; insegue Arminio, 248.

Cecna (Aulo), scrittore di prodigii, III, 745.

Cecna (Aulo), scrittore di prodigii, III, 745.

Cecna (Corace), fiume nella Magna Grecia, I, 315.

Cecno (Satviano), città nella Magna Grecia, I, 316.

Cecubo, sul confine della Campania, presso tracta, vino, IV, 823.

Cedro (Lucio), salva gli avanzi delle Legioni di Varo sconfitte, IV, 228.

Cedro (Lucio), salva gli avanzi delle Legioni di Varo sconfitte, IV, 228.

Cedro (Lucio), salva gli avanzi delle Legioni di Varo sconfitte, IV, 228.

Cedro (Lucio), salva gli avanzi delle Legioni di Ceralio, dimora dei Siculi, II, 106; pressa dai Romani, 223.

Cetalenia (Cefalonia), isola, sorionessa dai Romani, II, 450; denata da Adriano agli Atenissi, IV, 600.

Cetisso, fume pressot heronea, III, 240.

Ceionio Commodo Vero (L.). — Vedi Lino Cesare.

Cele Vibenna, disce degli Etruschi, a Roma, I, 602 digrato nelle pitture di Vulci, 602-603; chileatore,

### CELERE

# CENSURA

### CICOLANO

secondo il Niebuhr, ili Lucerum, 607.

secondo il Niebuhr, ili Lucerum, 667.
Celere, delatore, assalto da Musonio Rute, IV, 475.
Celere, ingegnere, riedidea Roma mocadida da Neroue, IV, 402.
Celere, ingegnere, riedidea Roma mocadida da Neroue, IV, 402.
Celere, guardie a cavallo, 1, 586; dapprinoa destinati a guardia dei re, poi formano la cavalleria delle legioni, 701-702.
Celestia, donata da Antono a Cleopatra, III, 662.
Cela (Ceglie di Ruce), mella Peneccia, 1, 319; sulla Via Tranum, IV, 667.
Celibi, leggi e ordini contro di loro, IV, 36-39.
Celio, colle di Roma, 1, 567, 590, 594, 596, 602, 667, IV, 27, 174, 253, 373, 100, 489, 498, 515, 717.
Celio (Ceglie) etta nella Messapia, 1, 347.
Celio Ant patro (L.), storico della guerra d'Annibale, III, 764.
Celio Rufo (M.), cascasto dalla pretura solleva la Campanna ed e ucciso a Baia, IV, 631.
Celso (congiura confro Adriadio ed e ucciso a Baia, IV, 631.
Celso (Mario), tenta mantener devoti a Galba i soldati, IV, 157; salvato da Ottone, 439; posto fra i capi della guerra, 412, 441, insultato dai soldati, 416; semisglia Ottone di dar giornata campale, 446; seomitto a Redriaco, 417; si salva, 451.
Celo scrittore. — Vedi (Cornelio Celso, Celto, — Vedi (confi.)

Celso scrittore. — Vedi Cornelio Celso. Celti. — Vedi Galli. Celti, e geh lberi formano i Celtiberi, 11, 453.

Pr.
Cemia, cirta del Lazio, abitata da Sacali e por dai Pelasga, 1, 75, 562, 577; presa da Romolo, 579.
Cemiso, montre, IV, 96.
Cemiso, montre, IV, 96.
Cemiso, montre, IV, 96.
Cemison, montre, Roma, e sono scondita, II, 457, si uniscono ni Romain, 457
Cenone, arsenale e porto dei Volsci, 1, 238-239; preso dai Romani, 820.
Censon, eletti tra i parriza e poi aache tra i plebei, 1, 857, II, 31; importanza dei loro poteri, 1, 859-861, disonesti, II, 534

Censura, custode degli antichi costu-ni, H. 304; abolita da Silla, H., 272; ristabilita da Pompeo, 325; e pei anche da Claudio, 19,331-352. Centenio, vinto da Amubale, H. 287. Centoripa (Centorbi), dimora dei Si-culi, H. 106; Agatocle ne uccide gii abitanti, 184; presa dai Roma-ni, 211; citta libera, 273; sonato, 274.

Centroni (presso Moustier), accolgono con festa Annibale e poi gli piombauo addosso, II, 338.
Centumcelle (Centimecchie), Traiano vi slede in tribunale, IV, 602; porto, 605-696, 783; ricordi dell'animo feroce di Comanado, 756.
Centurie, in Eturna, I, 365.
Centurie, in Eturna, I, 365.
Centurie, istituite da Servio Tullio, I, 605, 709-710. — Vedi Comizi delle centurie.
Cepara (M), di Terracina, congiura con Cafilina, III, 373; e strozzato, 386.

Cepione (Faanio), ucciso per trama e ntro la vita d'Augusto, IV, 107-

e ntro la vita d'Augusto, IV, 107108.
Ceprano, iscrizione ad Antonino, IV,
716.
Cera del Ponto, IV, 207
Cerberlo (Cerbove), fiune d'Ape Ca, I,
256, II, 350.
Cerbero, III, 801.
Cere, detta prima Agylla (prese) Corveteri, citta pelasgica, I, 79, 139;
una delle citta principali d'Etruria 123, 133; bassorii evo storico
ivi scoperto, 123-12); belle quere
d'arte, 139-149, 173; tombe, 140142-428-429; caecia il tirumo Mecanzo, 139; predata da Tarquinio
Praco, 509; vinta da Dionisio,
tiranno di Seracusa, 833; rifugio
alle Vestali nell'invasi one dei Galli,
802; in guerra con Roma, II, 37;
statua in onore di Claudio, I, 125,
IV, 807; Diorisio ne spoglia il
ter qi), II, 172; manicipio senza
suffragio, 264; soccerre Scipione
nella guerra d'Affrica, IIO; iscrizone della citta ad Antonino, IV,
716; t-iib, nilitiona populo, 788,
Ceresle (881), all'assedio di Gerusaleanne, IV, 482.
Cereate (tasa attri presso Arpino),
III, 100.
Cerere, Pelasgia, I, 88, 89, 96, 379;

Cercate (Cosa advi presso Arpino), III, 100. Cercre, Pelasgia, 1, 88, 89, 96, 379; nel Saaaio, 385, nel Lazio, 400; ini Sucha, II, 101-102; suo culto, 107; a Roma, 1, 750, 783-784, IV, 761; msteri la Grecia, 749. Cercre Elvina, suo tempio ad Aquino, IV, 891.

Cerere di Funa, rubata da Verre, III,

323.
Cerfennia (Collo-Armele), citta der Marsi, 1, 248, IV, 350.
Cerrilla (Cerrilla Vecchia) nel Bruzio, 1, 298.
Cerrinio Vazia (Marco), caadidato a Pompei, IV, 43, 47, 48.
Certia (Rowllet, nella Dacia, IV, 580.
Certosa di Bologna, recropoli etrusca, 1, 165. 1, 167

1. 165. cerva birnea (la) di Sertorio III., 295, 298. Cervidio Seevola (Q.). giurecoasulto, IV. 739. Cesare. — Vedi Giulio Cesare. tesare (Lucio), scrittore di prodigii. III. 2745.

Cesare (Lucio), zio d'Antonio, pro-scritto, III, 608, 610. Cesarea in Affrica, colonia romana, IV, 339. d'Autonio, pro-

Cesarea in Palestina, colonta di Vespasano, IV, 496 festa datavi da Tito, 488 ricordi di Adriano, 664; e di Antonico Pia, 701, Cestrione, figlio di Cesare e Cleopatra, III, 513; Antonico lo associa u Cleopatra, 670, e riconosciuto nel testamento d'Antonio qual figlio ed crede di Cesare, 673; ucciso da Ottavio, 686-687.
Cesaro, cape dei Lusitani, II, 526.
Cesconia, citta dei Saandi, presa dai Rosaani, II, 77.
Cescunic, legato, costretto da Velogresa a capitolare, IV, 399.
Cesco Citto poeta, III, 547.
Cesto attivo poeta, III, 541.
Cesto Gello, governatore di Siria, vinto dai Giudei, IV, 453-457.
tetego, — Vedi Cornelo Cetego, Tetra eliusca, I, 468.
Chat Ilon, in Val d'Aosta, antichita romane IV, 91.
Cher nero, in Beozia, vittorie romane.

319.
Cheronen, in Beozia, vittorie romane sui duci di Mitridate, III, 231, 240, patria di Pintareo, IV, 955 t'hersoneso (Pret sui Mar Nero), cit-(a, III, 225, 351.
Chersoneso d'Europa (Tracio), dati ad Euneae II di Pergamo, II, 452, 256.

ad Enmeae II di Pergamo, II, 452.
Chorsones e l'aurico (Urimea), III, 225-226.
Cheruschi, vinti da Druso, IV, 100-settomessi da Tiberio, 221; sollevati da Ar vinno, 225, 218; nella guerra civile di Germania, 270, 271, re data loro da Chaudio, 318.
Chiana (valle d'ella), proseingata dagli Etruschi, I. 131.
Chiave e Chavrissime, titoli dati alle magli dei senatori, IV, 15.
Chiavessa mo, tutolo introdette da Adriano, IV, 635.
Chimera d'Arezzo, 4, 153.
Chimera d'Arezzo, 4, 153.
Chimera d'Arezzo, 4, 153.
Chimesa e Chavrissime, libera, II, 453; crudelta di Miridate, III, 244; liberata da Lucuflo, 241. ottiene, per la sun fedetta privibigi da Robar, 248; margao, IV, 196.
Chioceode ingrassate, III, 14.
Chiodi, usati a contare, 1, 452.
Chiodo annale, I, 452.
Chiodo annale, I, 452.
Chiodo annale, I, 452.
Chiodo annale, I, 453; totabe e vasi trovati, 151-155; move scoperte 473 necesop II, 427; assalita dai Galli chiede aimo a Roma, 889; predata dai Galli, II, 251; soccorre Scipo e nella guerra di Africa, (Ib) difesa da Carbone entre Silla, III, 256, 256.
Choae (presso Cut one) vitta pelasgica, I 80, 319.
Ciacome (Alfonso), illustra la Colonna Tranana, IV, 534.
Chele, suo culto, II, 593-595; festa, IV, 775; saccardoti, II, 451, III, 18-19; tempio a Roma, II, 631; in Bitima, IV, 533. — Vedi Madre (grande) dei Nuni.
Cibyra (Horsono), citta dell'Asia Minore, IV, 251.
Cienco, colle a Brescia, IV, 500.
Cicolano, — Vedi Equi.

CIDNO

Cidno (Tersus Tchad), flume in Glicia, Ill. 634.
Cidona (Khania in Creta), espugnata, 332.
Cigno, rappresenta in Etruria il Genio del male, 1, 397.
Cilicia, nido dei pirati, Ill. 331; assalidi e vinti da Pompeo, 331; sottomessi dalle truppe di Mitridate, 336; provincia romana, 333, governata da Cicerone, 478: aiuta Antonio contro Ottavio, 675; suo commercio con Roma, IV, 207; turbamenti per la morte del re Fil-patore, 258: ridotta n provincia da Vespasiano, 495; parteggia per Avidio Cassio, 747.
Cilicia Trashea, provincia, IV, 782.
Cilidi, famiglia etrusca di Arezzo, 1, 484; n Roma, IV, Ill.
Clinio Mecenare (Caio), di origine etrusca, I, 181; la concluudere la pace di Brindisi, Ill. 643; induce Antonio a far il trattato di Taranto con Ottavio, 652; reprime i munulti scoppiati a Roma, 654; ha il governo d'Italia durante la guerra civile, 679, IV, 41; consiglia Augusto a tondure la monarchia, 9-11. scopre la trama di Lepido contro Augusto, 107; suoi antenati e vita, Ill-112; primo ministro d'Augusto, 112, suoi molli e singolari costuni, Il2-113; suoi scritti, Il3-114; in cerca di lodatori del principato, Il1-115; suoi spiardini e palazzo sull' Esquiino, 115, 402 906; pri senta Virgilio ad Angusto, 118. fa amici a se e nl principa i poeti Orazio e Properzio 13:-138. I53-154.
Cilore, capo dei sellevati a Crotone, Il. 51.
Cilurno (Chesters), stazione in Britannia, IV, 615; rovine, 631.

Cilore, capo dei sellevati a Crotone, Il. 151.
Cilore, capo dei sellevati a Crotone, Il. 151.
Cilore capo dei sellevati a Crotone, Il. 151.
Cimbri e Kinari, loro lotte coi Galli, 1, 881; scendono in Unita, 885; lore irruzione, Ill., 121-122; vincono i Romani a Noreia, 122; passano in Flvezia e invadono le Gallie, 122 vincono due consoli, 122-123; vanno in Spagna, 126; ritorrano in Elvezia e nel Norico, 128; Invadono P Italia, 131-132; distrutti a Vercelli, 133-121; loro avanzi in lla Gallia, 121.
Cime, nell'Asia Migore, rimane libera, Il., 473; rovanata da un terrespoto e soccorsa da Tiberio, IV, 251.
Cime in ell'Asia Migore, rimane libera, II, 473; rovanata da un terrespoto e soccorsa da Tiberio, IV, 251.
Cimelia (presso Nizza), sulla via Giulia Augusta, IV, 95.
Cimetra, citta dei Pentri, 1, 259
Ciminia (Mantagna di Vaterbo), selva, attraversata da Q. Fabio, II, 69, 70, 71.
Cimeria, penisola (Crinco), IV, 711.
Cimeria, penisola (Crinco), IV, 712.
Cimeria, penisola (Crinco), IV, 713.

(1911)
Conchiale, insegna militare dei Galli, III. 127, IV, 277.
Cinzilia, fortezza dei Vestini, I, 251; presa dai Romanl, II, 58.
Cingoli, occupata da Cesare, III, 485.
Concefati (colline dette I) (Teste del Ceae), vittoria di Flaminio sal re Pilippo, II, 436-137.
Cinzia celebrata da Properzio, IV, 156.

Cipro, donata da Antonio a Cleopa-tra, III, 692; stragi fattevi dai Giu-dei, IV, 618. dei, IV, 618. Cipsela (Ipsala), oitta di Tracia, IV,

Circe e i suoi incantesimi, 1, 96, 1V,

118.

Circe (monte di), anticamente circondato dal marc, I, 19.

Circeii, citta dei Vasci, sottomessa da Tarquinio il Superbo, colonia romna, 1, 612, 867 è a guerra a Roma in favore dei Tarquini, 631; ricordata nel trattato di Roma con Cartagine, 727; presa da Coriolano, 791; si rivolta contra Roma, 1, 11. dichiara di non poterla soccorrere, 393; vi è continato Lepido, III, 651; visitata da Tiberio, IV, 315.

Circeo (Monte Circello), promontorio, 1, 238.

Circio, divinità gallica, suo tempio,

Circio, divinità gallica, suo tempio, IV, 56. Circo. — Vedi Giuochi,

Circo. — Vedi Giuochi.
Circo Plaminio, IV, 100, 105, 111, 491.
Circo Massinao, I, 596, 600, 724 Ill,
529-530, 669, 687, IV, 105, 192, 400,
491, 604.
Circo Vaticano (giardini del), IV, 401.
Circoncisione victata. IV, 684, 708.
Circonica (fa), Ill, 157.
Cirno. — Vedi Corsica.
Circo (Kur), fiume nel Caucaso, Ill,
347.

347

347.

Girra (sacro campo di), 1V, 4P.

Cirra (Costantina), II, 415; assediata
da Giugarta, III, 105, si arrende,
106; difesa da Metello, 116; vittoria di Mario su Giugurta, 117-118;
colonia romana, 118, capitale della
Numidia, 519; e data a Sizzio, 526;
ricordi di Adriano, IV, 657.
Ciste prenestine, I, 554-556, II, 311.
Citerio, nel Bruzio, I, 306.
Citto (Thermin), isola greca, IV,
279.

Citta alleate e amiche di Roma, II,

543 Citta federate, 11, 270. Citta italiche, come costruite, 1, 501-

Gita daliche, come costruite, 1. 501-502.

Citta libere, Il, 270, 543.

Cittadinanza romana, diritto, Il, 260, 263. i sostenitori della legge agraria propongono di darla agli alleati d'Itala, Ill, 66-67, acquissant con vendite simulate dei diglicoli, 160 desiderata dagli Italici, 160-161: sindacato per caccinre da Roma chi non fosse cittadino legittimo, 163, data agli alleai rimasti fedeli, 186, 194, data parcamente da Augusto, IV, 29; Claudio punisce gli usurpatori di questo privilegio, 352, rstesa da Adriano, 671; allargata da Marco Aurelio, 740, e data a tutti da Caracalla, 291.

Cittadini, principali e primati, IV, 788, distinzioni richimnate a vita da Angusto, 40.

Civica Ceriale, proconsole d'Asia, uc-

distinzioni richiminate a vita da Angusto. 40.
Civica Ceriale, proconsole d'Asia, ucciso. IV. 524.
Civile Claudio, sua gioventu e indole. IV. 475. eccita i Batavi, i Germani e i Galli a rivolta, 475-176; batte le legioni sul Reno, 476: nou vitol giurare nell'impero dei Galh, 477; battnto più volte si rifira in Batavia e ta pace, 478.
Civilta asiatica in Grecia e in Itilia, I. 330-362.
Cicico (Bat-Kiz), metropoli dell'Ellesponto, saccheggiata, Ill. 245; assediata, 336-338; tempio nd Adria-

no, IV. 661; restaurata da Adria-no, 664.

Chunpezia. — Vedi Lampezia. Chunio (*Lagai*), fiume ia Campania, 1, 262.

207. Classi, istituite da Servio Tullio, 1, 605, 700-712. Classico, duce dei Treviri, si unisce a Civile, 1V, 476; nasale Ceriale,

a Civile, IV, 476; nssale Ceriale, 478.
Clastidio (Castrogto), nella Gallia Cisalpina, vittoria di Marcello sui Galli, II, 253-254; consegnata ad Anmbale, 340.
Claudia, diglia di Appio Gieco, sua feroce superbia, II, 303-304.
Claudia, diglia di Appio Gieco, sua feroce superbia, II, 303-304.
Claudia Pulcra, cugina di Agrippina, accusata di maesta e di adulterio, IV, 280.
Claudia Quinta, vestale, suo miracolo, I., 640-641.
Claudia Quinta, vestale, suo miracolo, I., 640-641.
Claudia (Gebel-Fattire), moate, cave di marmi, IV, 611, 666.
Claubi (la gente patrizia del), I, 816-817, IV, 240-241.
Claudii, patrizii.
Atta Claudio (Appio Claudio Sabino Regiltense), si stabilisce a Romo coi suci clienti (console nel 250), I. 630, 816; flero e astuto nemico del popolo, 803; sue crudelta contro i debitori, 776, 778, 779, 781.
App. Chaudio Sabino, figlio del precedente (console nel 282), si oppone alla legge Publilia, I, 813; fa guerra ni Volsci, decima i soldati che fugzono davanti ni nemico, e, citato dai tribuni in giudizio, si sottrae alla condanca con morte vodontaria, 815-817.
App. Claudio Crasso (console nel 303), eletto decemviro, I, 834; sua tirannia, 835-837; sollevazione per

citato dai tribumi in gindizio, si sottrae allin condinaca con morte volontaria, 813-517.

App. Clandio Crasso (console nel 303), chetto decemviro, 1, 834; sua tirannia, 835-837; sollevazione per le sue violenze n Virghnia; è irprigionato e si necicle, 838-839, 841-842, 851.

Clandio (M.), esiliato come complice del decemviro nell'attare di Virginia, 1, 838, 842.

App. Clandio (rosso, nipote del decemviro, si oppone alle leggi Lichine, 11, 21; creato dir Gore (362), vince gli Ernici, 31.

App. Clandio Cicco, censore (442), tiene di prepotenza l'ufficio per cinque anni contro alle leggi, pone nel senato alcuni digli di libertini e da la cittadinanza a più aberti, 11, 276-277, 286, sue opere pubbliche. Vin Appia, acquedotti, tempio a Bellonia, 1, 831, 11, 287-288, 234-291; console, combatte gli Etruschi, 80; vecchio e cieco cecita con forti parole a continuar la guerra contro Pirro, 197-198; dissero che accieco per avere oltraggiato la religione, 391.

App. Claudio Caudex, featello del Cieco, console (190), comincia la prima guerra punica, passa la Sicilia, batte il re Gerone, e i Cartaginesi, ed è respinto da Egesta, 11, 210-211, 239.

Claudio Pulcro (1°), figho del Cieco, (cousole nel 505), sprezza gli augini, getta i polli nel mare, ed è sconditto a Drepano, 11, 231, 300-301; nomina a dittatore un liberto ed è condannato a pagare un'ammenda, 232.

App. Claudio Centone, legato (584)

mella guerra contro Perseo à battuto in Illiria, II, 472.

App. Claudio Pedero (console nel 611), combaito i Salassi (Val d'Aosta), III, 97; suocero di Tib. Gracco, eletto commissario per l'escenzione della legge agraria, III, 48, 53.

App. Claudio Pulero, console (700), accusato di corruzione nelle elezioni, III, 460; augure e studioso di necromanzia, 745.

Appio Claudio, drado di Giulia, IV, 217.

Claudio. — Vedi Clodlo Pulero (P.), della patrizia gente dei Claudii. Claudii Marcelli, piebet.

Claudio Marcello (M.), console (553, 539, 510, 544, 546), vince gl' Insubri e sottomette la tiallia Cisalpina, II, 253; a Clastidio preude il re Viridommo, e ne porta in trionto le spoglie a Giove Peretrio, 254-255; dopo la sconfina di Came umada parto degli uomini della sua flotta a guardia di Roma, 359-360; e assume il cumando dell'esercito romano, 361, 363, 369; respingo Anmibale da Nola, 369; 372; inviato contro Siracusa, 375; nuta in blocco l'assedio, 377-379; e allarca la guerra, 379; batte lipporate, 379, tenta avere Siracusa per via di congiure, e di un assaito notturno, 380; e la prende per sorpresa e tradimento, 382; ritoria a Roma, 385; prende Sali-pia e Maronen, 385; prende Sali-pia e Maronen, 375; si scontra con Annibale a Nimistrose e a Canusio, 391; è ucciso in un aguato presso Petilia, 396.

Claudio Marcello (M.), figlio del precedente (console nel 588), vinto dai Boi riporta vittoria sopra gli Insubri, II, 457.

Claudio Marcello (M.), figlio di C. cumbatte (652) i Tentoni ad Acque Sestie, III, 130; nella guerra sociale, 178; fatto prigioniero dai Sanniti, ISI.

Claudio Marcello (M.), tiglio di C. cumbatte (652) i Tentoni ad Acque Sestie, III, 130; nella guerra sociale, 178; fatto prigioniero dai Sanniti, ISI.

Claudio Marcello (M.), tiglio di C. cumo di Cesare, III, 477.

Claudio Marcello (M.), tiglio di C. cumo di Capira, 481-482.

Claudio Marcello (M.), tiglio di C. cumo di Petavo prima del tempo agli onori e sposato a Guura di Poppo e celebrato dai poeti, IV, 213, III, 643, 644.

Claudio Mercello (al.

ro, o con esso vince il nemico e trionfa, 399-401. Claudio Nerone (Tiberio), console nel 552, va ni governo dell' Affrica dopo la battaglia di Zama, II, 421-122

Claudio Nerone (Tiherio), padre del-

mando la Campania e fugge per timore di Ottavio, III, 611, 611, marito di Livia Drusilla che gli e tolta da Ottavio, 10, 612, III, 611, marito di Livia Drusilla che gli e tolta da Ottavio, 650, IV, 211.

Claudio Nerone Tiberio, imperatore. — Vedi Tiberio.

Clandio, imperatore (Tiberio Clandio Nerone), sceno di mente, IV, 313; fatto imperatore dai preforiani, 336-338; sua infanzia e gioventu, 338-339; imperatore sciagurato, erudito e balordo, 339; misto di erudelta, di Bonta e di paura, 340; suoi giudizi senza autorita e senza decore, 341; in potere dei liberti, 312-341; guerra in Affrica, 344; spedizione in Britannia, 345; prende il nome di Britannia, 345; prende il nome di Britannia, 345; prende il nome di Britannia, 346; imprese in Germania e in triente, 348; governo delle province, 340; protegge i servi, 350; abolisce i Druidi, 350, sue pedanterie d'antiquario, 351, 897; ristabilisce la censura, 351-352; censimento, 372; editti in gran quantita, 352-353; provvedimenti contro la fame, 354, 356; movo porto di Ostia, 351-356; la aeque Claudia e Amiene Naeva, 357-358; emissario del lago Fucino, 358-359; sue mogli, 360; governato del Messalta, 330-331; congiura contro di lui, 361, è ripudiato da Messalta, 330-331; congiura contro di lui, 361, è ripudiato da Messalta, 362-363. Claudio torna e fa uccidere Silio e i complici, 361; necisione di Messaltina, 365; prende in moglie la sui diglia Ottavia, 370; e divinizzato, 373; sua storia d'Etruria, 1, 123, IV, 896-877; suo monumento a Cere, 1, 125, sur storia delle guerre civili, IV, 171-172; riformatore dell'alfabeto, 352, 353; frequentatore delle pubbliche letturia, 1, 1, 123, IV, 896-877; suo monumento a Cere, 1, 125, sur storia delle guerre civili, IV, 171-172; riformatore dell'alfabeto, 352, 353; frequentatore delle pubbliche letture, 907. Claudio (acquidotto di), ristorato da Vespasiano, IV, 498.
Claudio Tosco, suo dario metercologico, 1, 459.
Claudio Severo, peripatetico, maestro di Marco Aurelio, IV, 720, 724.
Claudio Venna, suo di proditto di Norone, IV, 320.

Claudio Unimano, sconfitto da Viria-10, 11, 528.
Glaudiopoli (bagno di), 1V, 763.
Clazomene (Vacla Scala), clita della Ionia, rimane libera, II, 453.
Cleandro, tiranno di Gela, II, 159.
Cleandro, di Frigia, favorito di Com-modo, IV, 775; succede a Perenne nell'ufficio di prefetto, 777; tumulto contro di lui, 777-778; ha tron-cata la testa, 778.
Clelia, suo eroismo, I, 627-628; Roma le inalza una statua equestre, 628.
Clefio (Graeco), guida gli Espi con-tro Roma, I, 825; sconfitto rimane prigioniero, 828.

Clemente, seltiavo di Agrippa Postu-mo, è spento da Tiberio, perchè si da pel suo padrone, IV, 252. Clemenza, raccomandata dagli stoici, IV, 852. Clemenza (tempio alla) e a Cesare, III, 533. Cleme di Ciliaio aggratati

IV, 892.
Clemenza (tempio alla) e a Cesare, III, 533.
Cleone, di Cilicia, capo degli schiavi sollevatis ad Agrigento, III, 40; muore a Enna, 42.
Cleonimo, di Sparta, chiamato dai Tarentini a difenderli, II, 189.
Cleopatra, figlia di Mitridate e moglie di Tigrane d'Arnacnia, III, 226.
Cleopatra, figlia di Tolomeo Aulete, caccinta d'Egitto, III, 505; Cesare la chiama ad Alessandria, 509; e da u lei e a suo fratello il governo dell'Egitto, 512; amori della regina e del gran capitano, 512-513; chiamata a Roma da Cesare, 560-561; impedita dai Repubblicani di soccorrere colle sue navi i triumviri, 620; amori con M. Antonio che le dona regni e province, 634-635, 662, 665; e la dichiara regina dei re, 670; si vanta regina dei sette colli 671; Roma le dichiara la guerra, 674; ella segue Antonio e lo consiglia a dar battaglia navale ad Azzio, 676, durante la pugna fugge colle sue navi in Egitto ove è seguita da Antonio, 678; e si apparecchia a difendersi, 680; ultime orgie, 680; offre segretamente ad Ottavio scettro e corona, 680-681; e gli consegna Pelusio, 681; è risoluta a morire, 682; Antonio spira nelle sue braccia, 682, è impedita di darsi la morte, 682; tenta invano di vincere Ottavio, 633; e si necide, 681-685; Ottavio la fa seppellire con Antonio, 684.
Cleopatra Sclene, figlia di M. Antonio e di Cleopatra, moglie di Giuba Scondo, IV, 82.
Cles, nel Trentino, editto di Claudio ivi scoperto, IV, 82.
Clesa, citta del Bruzio, I, 307.
Clienti, I, 693, 307; loro doveri verso i patroni, 690-700.
Clismo, fortezza sul golfo arabico, IV, 69.
Cliternia (Licchiano), città dei Frentani, I, 254.
Cliterno (Cipradosso), città degli

i patroni, 699-700.
Clismo, fortezza sul golfo arabico, IV, 69.
Cliton, fortezza sul golfo arabico, IV, 69.
Cliternia (Licchiano), città dei Frentani, I, 254.
Cliternia (Lognadosso), città degli Equi, I, 229.
Clito, familiare di Bruto, III, 628.
Clitono (Le Vene), piccolo flume dell'Umbria, II, 75-76, IV, 155-156; ruderi del tempio a lui sacro, 155-156.
Clivo Publicio, III, 81.
Cloaca Massima, I, 416-417, 726.
Cloache, I, 600, 613, 650, 724-726.
Cloache, I, 600, 613, 650, 724-726.
Cloacina (bea), tempio, II, 625.
Clodia, sorella di P. Clodio, III, 403.
Clodia, sorella di P. Clodio, III, 403.
Clodio, Clodio, poso la sconfitta di Filippi si unisce alle flotte di Murco e di Emobarbo, III, 631.
Clodio Licino, annalista, III, 764.
Clodio Macro (L.), legato in Affrica, tatto uccidere da Galba, IV, 432.
Clodio Pulcro (C.), pretore, vinto da Spartaco, III, 306.
Clodio Pulcro (P.) (della patrivia gente dei Claudii), militando in Asia (681) sotto il suo cognato L. Lucullo è mandato a chiedere a Tigrane di consegnar Mitridate, III, 430; scontento di Lucullo gli eccita a rivolta le truppe, 312; accusa Catilina delle sue rapine

CLODIO

di Affrica, 372; sue grandi infaiaie e amerergiamenti con la moglie di Cesare, e scandaloso processo, 302-104; è assoluto, 401;
suo tribunato, suoi furori, e sue
leggi, 416-418; accusa Crecrone
per la morte dei Catilinarii, e
gl'incendia e depreda la casa e
le ville, 418-419; sue enormezze,
421; vilipende Pompeo, 421; ta
assalire a sossate Cicerone tornato dall'esilio, 423; assoluto dai
tribunali, 461; accarezzato dai
buoni, 471; tenta impedire che Cicerone rifabbrichi la sua casa, 471;
accusato da Annio Milone, è assoluto, 472; e fatto edile, perseguita con accuse il menica, 472;
e ucciso da Milone a Boville, e
il sino cadavere portato a Roma
e causa di turaulti, di rapine, d'incendit e di straci, 472;
Clodio Settimio Albino (D.), governatore in Bitinia, arresta la defezione degli escerciti, 1V, 717;
reprime i moti dei Sarmaii, 769.
Clodio Sura (P.), mandato a hergamo e poi a Como in qualita di
curatore imperiale, IV, 671.
Cluenzio (L.), samite, duce degli
Italici rivoltati, III, 175, difende
Pompei, 191-192; e ucciso a Nola,
192.
Clunia città degli Arevaci uella Spa-

Chile Fosse (Sette Bosse), 1, 500, 592. Churia, citta degli Arevaci uella Spa-gna, Tarraconese, assediata, III, 299.

gna Tarraconese, assediata, III, 299.

(Tapea, detta anche Aspis, Iortezza di Affrica presa dai Romani, II. 219, 222.

(Tasium, — Vadi Chirs)

(Luverio, sua Italia antiqua, 1—187.

(Luvia, città degl'Irpini, 1, 263.

(Luvio Rufo (M.), storica, IV, 920.

(Luvio Rufo (M.), storica, IV, 920.

(Luvio Rufo (M.), storica, IV, 920.

(Luvio Rufo (M.), prepira la pace di Brindisi, III. 612.

(Loccio Nerva (M.), giurec insulto, accompagna Tiberio a Capri, IV, 291; innove di teme, 307.

(Loccio Nerva, imperatore, — Vedi Nerva (M. Cocceio).

(Coccio Nerva, imperatore, — Vedi Nerva (M. Cocceio).

(Coccio Nerva, imperatore, in Britannia, IV, 652.

(Locimo (Capo Stila), premonterio nella Magna Grecia, I, 315.

(Codende (Magna Grecia, I, 315.

(Codelide (Magna Grecia, I, 315.

(Codelide (Magna Grecia, I), 315.

(Colcide (Magna Grecia, I), 315.

(Colcide (Magna Grecia, I), 315.

226.
Collazia (presso Apricona), citta del-l'Apulia, I. 358.
Collazia, città del Lazio, 1-562, 563, sottomessa da Tarquinio Prisco, 529: formula con eni si arrese a Roma, 796.
Collegi sacerdotali in Faruria, 1, 409-412.

112.
Collegia. — Vedi Associazioni.
Collegio dei poeti, III, 789.
Collina, regione di R. ma, 1, 605.
Collina, regione di R. ma, 1, 605.
Collina (Porta), a Roma, vi sono vinti i Calli, II, 33; vittoria di Silla, III, 259.
Polotone, citta della Ionia (rovine presso n Tehilleh), presa da Aristonico, II, 538; si ribella a Mitridate, III, 244; liberana da L. Lacullo, 241; oracelo consultato vi da Gernamico, IV, 261.
Colonia Adriana, nel Norico, ricordata da una epigrafe interpolata, IV, 639.
Colonia Agrinnian (Colonia), cul Re-

Colonia Agrippina (Colonia), sul Re-

no, sua fondazione ed edificii, IV, 368-369; ara sacra al culto di Roma, 221; ponte, 218, parteggia per Vitellio, 411, admanza degli Uni, Tangel, Treviri e Lingom, 476; Petilio Ceriale perdona alle legueni ribellatesi, 477-418; Traiano vi riceve l'aumunzio della morte di Nerva, 552.
Coloma Caesarea Plici Augu, ta, nella Spagna Tarraconese, IV, 59.
Coloma Lilia Mursa (Eccep), nella Pamonia Inferiore, Condata di Adriano, IV, 639.
Colomi Trainea (presso Xantea, e secondo altri a Kellen o a Cleres), IV, 554.
Colomi Troiana, n'el Lazio, 4, 532-539.

Codonia Zernensinon, nella Dacia, IV

SS).

Colonic, origini e cause, 1, 50, 51, 221, groche in Italia, II, 96-132; hero ordinamento, 132-133, e lotte, 133; introdotte dagh antichi italiani, 261, per qual fine, 255; deduzione, 265-666; percola inagine di Rona, 266, avevano i diritti civili dei cittaduni ronami, 266; numero dei coloni, 267; poste come giogo sui vinti, servivano alla difesa di Roma, 268; e vevano trattate duramente se rivoltavansi, 269; pagavano un ceus, animula, 271; lotro contegno dopo la presa di Capua, 393; le colonie narritime ordinariamente esenti dal fornire militi, 398; Caio Gracco ne fonda di meace, III, 73, 78, militari, 266-267, fondate da Gesare, 537; flazelli a tutti gli abitatori, 635-639; da Augusto, 660; IV, 43, 60; nelle Spazae, 59-60; dei tempi di Clandio, 338-339; di Nerone, 375; di Vespasiano, 475; di Traiano nella Dreva, 580, e nelle due Mesie, 581; di Adriano, 663; di Marco Aurelio, 740, 74; Cilona Reggina (a Catona o a Catona Parisima, ricorda il trionfo sui Davi IV, 583, disegni e illustravi ni publi crette ri vari tempi, 584-588; sia altezza ed epigrate, 599, nella sua base lirona seppellite le caneri di Trana, 621; s. sto il rispetto dell'arte superio re a quella Anti nitra, 753, — Vedi anche, 783, 754.

Colonna Traiana, picorda il trionfo sui Davi IV, 583, disegni e illustravi ni publi crette ri vari tempi, 584-588; sia altezza ed epigrate, 599, nella sua base lirona seppellite le caneri di Trana, 621; s. sto il rispetto dell'arte superio re a quella Anti nitra, 753, — Vedi anche, 783, 754.

Colonna traiana del Etruschi, 1, 438-439, 1, 188-60, di Mennone, IV, 193; p seia trasforment, in Apollo, 555, 678; restumati da Settima Severo, 668.

— Vedi anche, 919.

Colosso di Mennone, IV, 193; p seia trasforment, in Apollo, 555, 678; restumati da Settima Severo, 668.

— Vedi anche, 919.

Colosso di Nerone, IV, 193; p seia trasforment, in Apollo, 555, 678; restumati da Settima Severo, 668.

— Vedi anche, 919.

Colosso di Nerone, IV, 193; p seia trasforment in Apollo, 555, 678; restumati da Settima Severo, 668.

— V

Cominio Cerito, città del Samiti Pentri, 1, 259; assediata e bru-ciata dai Romani, 11, 87; risorge ed è presa di miovo, 39. Cominio (Ponzio), sale al Campido-glio assediato per avere il decreto che nomina dituatore Cammillo, 1, 894

gno assectato per avere it accreto che nomina ditatore Cammillo, 1, 894

Comizi delle centurie (Cometia conturiata), 1, 710; loro adunanze nel Campo Marzio, 713-714; per la elezione dei consoli, 717; gindicano della vita dei cittadini, 847; liberati dal veto dei comizi curiati, 11, 30; ac pristano da Silla la potesta legislativa. III. 273.

Comizi delle curie (Constitu curiata), condamano a morto Mandio Capatolino, 11, 17; a tolta loro ogni potesta legislativa, 31.

Comizi delle curie (Constitu curiata), condamano a norto Mandio Capatolino, 11, 17; a tolta loro ogni potesta legislativa, 31.

Comizi delle tribu (Comitia tributa), composti unicamente di pleboi, 1, 814; supremo potere legislativo, 11, 289, perdono quasi ogni diritto sotto Silla, III, 572; ritormati da Augusto IV, 23; ridotti a vana cerimoma da Tiberio, 254.

Commagene (la), anuta Antemo contro Ottavio, III, 675, turbamenti per la morte del re Antioco, IV, 258, sottoposta a un pretore, 261-262; riunita da Vespasiano alla Gabazia, 495; provincia, 782.

Commedia, rappresenta i costumi ramani, II, 579-589.

Commedia, patliata, II, 645-646.

Commedia, evida Preloghi, Teatro, Commedia, scrittori romani, III, 789.

Commedia, scrittori romani, 111,

Gonna vic. ninfe, 1, 37). Conno, cieta degli Orobii, 1, 69-67, sollevata degli Insubri, 11, 457; patria dei dua Plinii, 1V, 921

910 contese tra essa e i monognell regolate da Clondio, 352; curatore imperiale, 671; benetacata e adormata da Plinio II Giovane, 806, 911, 944, 915
Complici, nome dei Cabiri in Etravia 1, 96-97, 388-489
Compsa (Consa), citta degli Irpini, 1, 264, presa dai Romae, 11, 72, ricordo d'Antonine, IV, 716, iscrizione alimentaria 807.
Compuleria, Cubutteria o Cupulteria, nel territorio di Alaga 20, citta dei Samiti Carlini, 1, 261; presa da Paho Massimo, II, 369; Cucchiglie dell'India, IV, 207, 208.
Conceditane, capo dei Galli Gesati, 11, 244, 8 fatto prigione al capidi Telamene, 272
Concordia, Det. IV, 761; tempio, 11, 24; votato da timeo Plavio, 278-279; innalazto da Cammillo, 297, — Vedi anche, III, 588 IV, 192, 163, 533.
Concordia Augusta, IV, 810.

Concordia Angusta, IV, 810.
Concordia Angusta, IV, 810.
Concordia Agone Capitolino. —
Veli Agone Capitolino. —
Veli Agone Capitolino. —
Concestable (Giam-Curlo), suoi studi
sulla necropoli di Orvieto, I, 171172. e sui monumenti etruschi e
romani di Perugia, 173-174.
Congestatio o Congoneziae, figlio
del re Bituito e condotto a Roma,
III, 94-95.
Congresso, d'arche logia preistorica,
tenuti a Bologea nel 1871, I, 49,
166.

166.
Coma (la), regione dell "alia meridionale, 1, 322.
Consenti, nome dato in Etruria ai Cabira, 1, 66, 388-389.
Consentia (Consenta (C

Pompeo, 642 Consigho di Stato, creat e da Augusto, IV, 29 rimpovate da Adriano, 633-631, 814.

6.33-731. 814.
Considuo, nel territorio di Caulonia 1 315.
Consolato, i tribuni chiedono che vi siano ammessi anche i plebei, i quali, dopo lunghe e fecissime lette. Pottengono, 1 855-857. Il 22-24, 26, 28, 30. 8 lla richiama in vigore gli ordini antichi, III, 273.
Consoli hanno a fara con la la consoli hanno a fara con la consoli della consoli della

consolir hanno preter regis, 1, 717-718. eletti nel cossimo delle entre e confermati in puello delle entre sia eletto nell'assemblea centuriata, 801 escuti di carica pissono essere citti dii tribum, 801; dapprima chamati pretori o capitani generali, 840, loro ullicio e autorita, 11, 281-283; Pompeo e autorita, 11, 1241; Strutta dai Romani, 11, 13.
Contribuzioni — Vedi Imposizioni, conviti, — Vedi Cene, Conviti pubblici, 111, 18, 357, 528, 534, 1V, 104
Coo, isola dell'Asia Minore, si ribella a Mitridate, 111, 244; vesti trasparenti, 1V, 296; feste di Pissone per la morte di Germanico, 265; Claudio le da immunita, 349.
Coorte preteria, 11, 544
Coorte preteria, 11, 544

t opo de, lago in Be z.a., 111, 213.
Copfild, conduttiero dei V dei Tectosagi, vinti da Silla, III-128.
Cop mii, famiglia etrusce, 1, 484.
Cora, città dei Volse', 1, 233;
c donia, dichiara che non puo dar sec erso a Roma, II, 363, 391, riddita a un borzo des dati, IV, 794.
Coracesso (Abrae), ferterza dei pirati in Cilicia, presa da Pompeo, III, 333.

Corazza etrusca, scoperta a Orvicio, I. 131

Coriara etrinoca, se perta a Orvicio, I. 131
Corbinati (Corbio ?) fanno guarra a Roma per i Tarquimi, I. 631.
Corbinate (Rocca Priora), etra degli Equi I. 229, 552; presa da Coroslano, 791.
Corcia (Nicola), sua opinione sulle origim etrusche, I. 204-205.
Corciar (Corfa), liberata dai pirati, II, 218; vi canta Nerone, IV, 418; visitata da Vespasimo, 488.
Cardo Macia, — Vedi Mucio Cordo.
Card va, in Spagna, respinge Varrone, III, 123 combattimento fra i Pamperani e Cesare, 531, strage, 532, patria di Anneo Lucano, IV, 877.
Corimio (Poatima), citta dei Peligni,

877.
(corinio (Peatima), citta dei Peligni, 1, 249. caspira canta a Renra, III, 170., prima capitale della lega italica, 1, 250. III, 172-174. riceve il reama di Italica, 1, 176. la Becta italica e trasicrata a Boviano, 190; si arrenda a Cesare, 489; tech. melituoa a populo, IV, 788.
Corinna, celebrata da Ovidio, IV, 160.

littua a populo. IV, 788.
Corinno, celebrata da Ovidro, IV, 180.
Corinno, celebrata da Ovidro, IV, 180.
Corinto, csulta all' acuunzio della vuttoria romana la Illicia. II, 218.
Vittoria degli Achei sui Macedom, 437. presidiata dai Romani, 428. e diebuartaa Ilbera. 448. totto il presidio, 441. visit da da Emilia Paslo, 482; vi si adu in Tassenablea degli Achei, 496. il 8 mato romana e cridicia clie si separi dalla lega achea. 196, la pibe uccido e cappres utanti Laced moin, 426, assediata e distrutta dai Romani. 197-199; ripe polata di una colonia di Cesare. III. 537; vittoria di Agruppa, 676. rad glia di Ottavia, IV, 332 is mo. 326, 420, 458. bagni e tont une. 637.
Corioli (a Monte Giove), citta dei Volsci. I. 232. fi gierra a Roma a Iavore dei Tarapunni, 631; assediata dai Romani, 788; ripre a da Certolmo, 791.
Cernelia, figlia del prima Alfricano e madre dei Gracchi, III. 45-45; edue ti isha 121. fil-67; creduta e inplice della inerte di Sapinone Emiliani. 62: induce sino figlio Ciio a ritrare la legge che probisse di rieleggere un magistrat dep sto dal pop do, 72, 84, soccorre il Ilglio Ciio nella bat agha dell'Aventino, 55, finisce la sua vira a Mecno, 85, le viene innalizata una statua, 85; franmenti di una sua lettera in Cornelia Nepote 7,788. Cornelia, figlia di Ciima, maglie di Guio Cesare. III. 264–326.
Cornelia, vestale, sotterrata viva, IV, 522.

Corneliano (presso Benevento), co-lonia dei Liguri Corneliani, 1, 265. Corneli Scipioni, loro grandigie e sepolero, 11, 305-304, III, 63. Cornelio (C.), già questore di Pom-

pco. tribuno nel 687, leggi da lui proposte. III, 355-356.
Cornelio (C.), e argunza con Catilina. III, 373.
Cornelio Arvina (P.), console, conduce le truppe nel Sannio, II, 76.
Cornelio Balbo (L.), di Gade, vince i Garananti, IV, 87; e il primo straniero onorato del trionfo, 87; suo teatro, 196.
Cornelio Cetego (A.), suoi libri sulla medicina e sulle arti, IV, 176-177.
Cornelio Cetego (C.), console, vince gli Insubri e trionfa, II, 457, Cornelio Cetego (C.), console, vince gli Insubri e trionfa, II, 457, Cornelio Cetego (C.), congiura con tutilina. III, 373; arrestato con armi nella sua casa, 381, 382; e strozzato, 386.
Cornelio Cetego (M.), oratore, III, 693.
Cornelio Cetego (Publio), gia caccinto da Roma, si umisce a Silla, III, 252.

da Roma, si umsee a Silla, III, 252
Cornelio Cinna (Lacio), eletto console, III. 207-208, chiquna in giudizio Silla, 208, propone che siano richiamati i bauditi da Silla, e rimesse in vigore le leggi Sulpicie, 208; cacciato da Roma solleva III-talia, 208-209; accoglie Mario, 212; muove contro Roma, 214; vi entra e la empie di strazi, 216-218; uccide gli scherri di Mario, 218; si crea console, 218; governa Roma, 220, raccoglie armi e denaro per impedire il ritorno di Silla, 251; cornelio Cinna (L.), figlio del precedinte, si unisce a Emilio Lepido, III, 288.
Cornelio Cinna (L.), pretore, loda gli uccisori di Cesare, III, 567; e messo in fuga a sassate, 570.
Cornelio Cinna (Gneo), congiura contro Augusto che gli perdona e lo fa censole, IV, 108.
Cornelio Cosso (A.), tribino militare, urcide Tolannio, re dei Venenti, I. 89.
Cornelio Cosso (A.), ditatore, vince i Volsei ai cenno Pontini, II, 13;

uccide Tolunnio, re dei Verenti, I. 869
Corneho Cosso (A.), dittatore, vince i Volsei ar cumpi Pontini, II, I3; cita Manlio Capitolino, 16.
Cornebo Cosso (A.), console, va a difendere capira, II, 39-41.
Cornelio Crisogono (L.), liberlo e favito di Silla, arricchisce coi beni dei proseritti, III, 263; assalito da Cicerone, 264.
Cornelio Dolabella (P.), vince i Senoni e probabilmente i Boi ul lago Vadunone, II, 91-92.
Coracho Dotabella (P.), tribuno , genero di Cicerone, capic Roma di sedizioni, Bl. 515; ingiuria la nocalic di M. Antonio, 515; ha in dono da Cesare le ville di Pompeo, 543; corteggia Bruto, 556; propone che gli di di marro sinno celebrati conceli natalizio della città, 577; frena i tumulti della piebe capita di barro di proportio di marro di projecci di contrali della piebe capita di di marro sinno cenero di posicio di contralizio della città, lebrati cone di initalizio della città, 507; frena i i unulti della plebe contro gli uccisori di Cesare, 576; csaltato da Giocome, 577; uccide a Smirne Trebonio, 595-596; Ottavio fa abobre la sua proscrizione, 604, assediato in Laodicea si uccide, 619.

Cornelio Dolabella (P), figlio del precedente, innamorato di Cleopatra, III, 683.

Cornelio Frontone, — Vedi Frontone.

cedente, mnamo.
III, 633.
Cornelio Frontone. — Vedi Frontone.
Cornelio Fusco, preferio dei pretoriam. partegcia per Vespasiano.
IV, 464; capo della florta a Raveina, 468; sconlitto ed ucciso dai Daci, 529. Daci, 529. Cornelio Gallo (C.), scrittore di ele-

gie, e poi governatore di Egitto, ove si uccide, IV. 62, 116; amico a Virgilio, 118, 119. Cornelio Lentulo (Luclo), console, combatte e viace i Saaniti, 11. 56, 57; va in Lucania contro Pirro,

201.
Cornelio Lentulo Lupo (L.), sostiene che la distruzione di Cartagine è dannosa a Roma, 11, 503.
Cocaelio Lentulo Crus (L.), console (705), ordina ai tribuni, amrei di Cesare di uscir dalla Curia, 111, 481, Cornelio Lentulo (P.), combatte tra i iluri contro i sollevati Italici, 111, 178; trucidato a Roma di Mario, 217.

178; trucidato a Roma da Mario, 217.
Cornelio Lentulo Clodiano (Gneo), console nella guerra dei gladiatori, Ill, 306; viato da Spartaco nell'Appenniuo e nel Piceno, 307.
Cornelio Lentulo tietulico (Gneo), proconsole in Germania, scrittore di storie e di versi erotici, ucciso da Caligola, IV, 334, 806, 918.
Cornelio Lentulo Spintere (P.), console, propone il richiamo di Cicerone, Ill. 421.
Cornelio Lentulo Spintere (P.), figlio del precedente, seguace di Bruto, 111, 506.
Cornelio Lentulo Sura (P.), pretore,

sole, propole it richiamo di Cicerone, III. 421.
Cornelio Lentulo Spintere (P.), figlio del precedente, seguace di Bruto, III, 559.
Cornelio Lentulo Sura (P.), pretore, già caeciato dal senato, congiura con Catilina, III, 572: attira nella congiura gli ambasciatori Allobrogi, 378, 379. arrestato, 381; confessa ed e degradato, 382; e strozzato, 383.
Cornelio Merula (L.), console, tenta satvare Roma da Mario, III, 213; e non riuscito, si svena, 217.
Cornelio Merula (L.), console, tenta satvare Roma da Mario, III, 213; e non riuscito, si svena, 217.
Cornelio Metello Scipione (Q.), suocero di Pompeo, III, 474; accusato di briga, 475; prepone di dichiarara Cesare nemico della patria. 481; a Larissa, 591; ha il comando dei l'ompeiani in Affrica, 517; preso dalle navi di Sizzio si uccide, 520.
Cornelio Nupote, lodatore eccessivo di Pomponio Attico, tII, 741; nontzie sulla sua vita, 781; storia universale, altri scritti e suo monumento a Ostiglia, 785; Vite degli eccellenti capitani, 785; Vite degli eccellenti capitani, 785; Vite degli eccellenti capitani, 785; Cornelio Scipione Calvo, cancinto dal senato, II, 304.
Cornelio Scipione Sarbato (L.), console, cacciato dal senato, II, 304.
Cornelio Scipione Barbato (L.), console (454), fatto prigiomero a Lipari, II, 215.
Cornelio Scipione Barbato (L.), console (454), cumbatte a Volterra, II, 79, vinto n'Camerino dai Galli, 81; vincitore del Sarbato (L.), console, sotomette la Gallia Cisalpina, 11, 71, vinto n'Camerino dai Galli, 81; vincitore del Cartaginesi alle foci dell'Ebro, 355; fa prizioniero Ananone, ricaccia i Cartaginesi alle foci dell'Ebro, 355; fa prizioniero Ananone, ricaccia i Cartaginesi alle foci dell'Ebro, 355; fa prizioniero anone, ricaccia i Cartaginesi alle foci dell'Ebro, 7: prende Sagunto, è disfatto e ucciso, 402-403.

Cornelio Scipione (P.), fratello del precedente, cousole, muove alla volta di Spagna e nira Annibnle, gia diretti alle Alpi, II, 331; non privato a tempo per o miontrerlo in Gallia viene a incontrario uella pinanura del Po, ed e battuto al Ticino e alla Trebbia e si ripara a Pincenza, 335, 340-342; raggiunge il fratello in Spagna, combatte felicenente dapprima e alla fine e con lui disfatto e uecicio, 462-403.

Cornelio Scipione (Publio), detto poi Affricano, tigllo del precedente, chiede il comando di Spagna per veudicare gli uccisi, 11, 401-405; sua intrepidezza a Canne, 405; sua intrepidezza a Canne, 405; otticne il comando di Spagna, 405; espugna Cartagena, 405-407; vince Asdrubale a Becula, 397, 407; caccia i Cartaginesi di Spagna e va in Affrica a stringere alleanza con Siface, 407-408, fonda Italica (presso Sciviptio) pei suoi veterani, 408; torna a Roma racco di cloria e di preda, e contro l'opinione dei vecchi propine di cacciare Annibale di Italia col portar la guerra a Cartagine, 409; eletto console col permesso di passare in Affrica senza dargli le forze necessarie alla inapresa, 409; eletto console col permesso di passare in Affrica senza dargli le forze necessarie alla inapresa, 409; eletto console col permesso di passare in Affrica senza dargli le forze necessarie alla inapresa, 409; eletto console col permesso di passare in Affrica senza dargli le forze necessarie alla inapresa, 409; eletto console col permesso di passare in Affrica senza dargli le forze necessarie alla inapresa, 401; accompanesse da l'Imanino, 411; parte dalla Sicilia per l'Alfrica, 411-413; sbarca presso Utica e la stringe d'associo, 413; incealia gli accumpamenti di Siface e di Assimbale, 414; e li mette in rotta ambedue ai Campi Magni, 415; nega la pace ilomandati da Annibale, 40; e ricon seriono di ricordando le sue grandi goto, e condane di ristima pace a Cartagine, 211-22; trionfa, ed ha il soprannome di Affricano, 421; accompagna il fratello dell'assenza e di popo para la censori, II, 56; se serios in greco ina storia, 6

Antioco, 553, 564. Cab ne lo cancella dalla lista dei cavaileri, 568; fa dipingere in Campidoglio la sua vittoria di Asia, 694.

Cornello Scipione Emiliano (P.), detto poi Affricano, protettore di Pobbio intercede per la liberazione degli Achel prigionieri, II, 473; s salva il Peloponeso da erudeli trattaneuti, 499 spetiatore della baltaglia di Oroscopa, 501; nil'assedio di Cartagine ripara all'incapacita dei consoli, 508, è nominato esecutore testamentario di Mussinissa, 308, eletto console priani dell'eta ritorna in Affrica, 509-510, salva Lurio Mancino, 510; delibera di affamare Cartagine ed catra in Megara, 515; costiniaca una diga per chindere l'uscata dei parti, 516; vince in mare le navi cartaginesi, 517; el impadronisce del porto esteriure, 517; viace il campo e prende la citta di Neferi, 518; assale Cartagine, 520; maanila i capolavori che Cartagine aveva rapiti alle citta grechi di Striia e ili talia, 520-522; riceve il nome di secondo Affricano e trionfa, 424; va in Spagaa, 534; ristora la disciplina, 534; devasta i dintorni di Numanzia, el l'assedia, 534-385; chinde il Douro, 536; ottiene ostaggi da Lutis e taglia loro le maai, 535; entra nelle rovine di Numanzia e triosfa solo di un nome, 535-536; lodato per la sua onesta, 520; elette agli Dei che sia conservatai la contuna rimana, III, 44; spasa una sorella dei Gracchi, 46; Impreca da lungi a Tiborio Gracco, 58-60, ritornato di Spagna combatte il tribuno Carbone, 60-92; il popolo tumultu contro di lin gennali celebrati da Tuberono el 1877; qualità del sno animo e della sua mente, 111, 63-65; eccito a più gennali seriomando al re Micpsa il vone ciugurta, 104; sua coquenza, 673, 671

Cornelio Scipione Asiatico (Lucio), nominato console (671), III., 251; tratta con Silla ed è ablandonato dalle sue truppe, 252-253; e lascinto vivere in esilio a Marsilia 267.
Cornelio Scipione Nasica Corculo (P.), nella guerra con Perseo prende le cime dell'Olimpo, II., 478; e combatte Andrisco, 494; serive sulla guerra di Perseo, 609; sostiene che la distruzione di Cartagine è dannosa a Roma, 503; si oppone alla costruzione di un teatro stabile, 626.
Cornelio Scipione Nasico (P.), sulla controlio Scipione (P.), sulla controlio S

626.
Cornelio Scipione Nasica (P.), figlio di Gneo Scipione Calvo, riceva a Ostia il simulacro di Cibele, II, 591; sua familiarita con Ennio, 615.
Cornelio Scipione Nasica Serapione (P.), sua resistenza alla legge agraria di Tiberio Gracco. III, 50, 54, capo degli uccisori di Ini, 57; e mandato in Asia, ove muore, 59.

THE RESIDENCE AND ADDRESS OF THE OWNER, THE PERSON NAMED IN

Cornelio Silln (L.), come questore di Mario prende parte ni combattiniento di Cirta, III. III; sua anturn e snoi studi, 118-119; induce Bocco a consegnargii Giugaria, 119; si gloria di nver tericinata la guerra mundica. 120; vince i Volci Teclosagi. 128; alia battaglia di Vercelli, 133-134. commista a Mario la gloria della guerra mundidica, 155; nella guerra sociale, 178; vince i Marrucia. 185; fatto pretore innove contro i Sanniti, 146-187; distrugge Stabia, 191; prende Pompei, 192; vince la Cinenzio a Noin. 192; sottamette la Campania. 192; incendia Edano, 192; totte a ferro e fianune il Sannio. 193; fatto console, 201; sono dio a Mario. 202-203; contrasta la votazione delle leggi Sulpo-ic 205-206; vai in Campania e ritoriato assala Roma. 203-207; siragi civiti. 207; chianoato in giudizio parte per l'Asia, 208, propretore in Cilicia, 226; arriva in carcin, assedia e prende Atene, 231-233; vince Archeño a Cherona, 230-260; celebra la vittoria. 211; vy contro Valerio Flacco e pol torna in Grecia, 242; vince Dorilao e Archeño a Orcomeno. 242-213; conchinade la pare con Mitridate, 216-247; cue letture inhacciosa al Senato, 219-250; approda a Brindisi, 251; si rantorza di aiuti e vince Norbimo al Voltirno, 251-258; in accorre a Roma e sotto le mura lo vince in grande battaglia, 253-270; fa necidere i prigioni nella Villa Pubblica, 260; proscrizioni, 261-262; arrichisce colle rapine, 263; fa grazia a Glulio Cesure, 264; riempie di stragi l'Italia, 264-267; si fa nominare bittatore, 263; fra grazia a Glulio Cesure, 264; riempie di stragi l'Italia, 264-267; si fa nominare bittatore, 263; fra grazia a Glulio Cesure, 264; riempie di stragi l'Italia, 264-267; si fa nominare pittatore, 263; fra grazia a Glulio cesure, 264; riempie di stragi l'Italia, 264-267; si fa nominare pittatore, 263; finera una celli inserti, 277; sua favola del villano e degli inserti, 277; sua favola del villano e degli inserti, 277; sua religione, 275; viore al Roma, especial de lordini da lui stabiliti, 278-279; nuore a l'ozzano del comina del

( ornelio Silla (Fausto), tiglio del Tit-tatore, è trucidato in Affrica, Ill, 550; battuto alla scuola da Cassio,

Cornelio Silla Pelice (Fausto), sacerdote Arvale e marito di Antonia, esillnto a Marsilia e ucciso, IV, 390.
Cornelio Silla (Publio), gli è tolto il consolato, Il1, 35%; congiura con Untilian, 35%, 372, 373; Cicerone lo fa nssolvere, 389.
Cornelio Silla (Servio), congiura con Untilian, Il1, 373.
Cornelio Sisenia (L.), orntore e storico, Il1, 767-768.
Cornelio Tacito. — Vedi Tacito.
Corni (Cornar'), fanno guerra a Roma per i Tarquini, I, 631.
Corniculo (Monticell'i), 1, 362; sottomesso Monticell'i), 1, 362; sottomesso Monticell'i, I, 362; sottomicio, amico di Catullo, scrittore di versi d'imnore, III, 790.
Cornificio (Lucio), si salva a Taormina con eroico valore, III, 655.
Corniscio (Q), governntore d'Affrica per la Repubblica, vinto da T. Sestio, III, 620; si unisce a Bruto con Cassio, 620.
Cornus (Corchinas), in Sardegni, an-

n Cassio, 620.

Cornus (*Corchinas*), in Sardegnn, antichi ricordi, II, 215.

Cornuto (Anneo). — Vedi Anneo Cor-

nuto.

Cornuto (M.). rnuto (M.), pretore, tenta difender Roma assalita da Ottavio, III, 603-

Corona aurea, IV, 82; castrense, val-

Roma assalita da Ottavio, III, 603-604.

Gorona aurea, IV, 82; castrense, vallare, murale, navale, civica, II, 318; graminea, 354, III, 152.

Corporazioni delle Arti e mestieri. — Vedi Associazioni.

Corectori, magistrati, IV, 42.

Corruzione romana, II, 571-577 e seg.: descritti nelle satiro di Lucilio. 654-655; cresce ai tempi della guerra innoidica. III, 103, durante l'impero IV, 818-821; il pensiero della cucina e dei ventre, 821; volutta delle mense, 822-821; le riochezze coccate per In via dei delitti, 824-826; le brutture vedute da Seneca a Roma, 824-827; sconcezze inaudite, 827; turpi matrone, turpi principi e turpi patrizi, 828-829; eccezioni di citta e persone lodate per severo costume, 829, 831; pitture delle brutture di Roma nelle Satire di Giovenale, 892-874.

Corsica, detta Cirno din Greci, isola, stazione navale etrusca, 1, 130; taglieggiata dai Siracusani, 881, correrie romane, II, 217; posseduti dagli Etruschi e poi dai Cartaginesi 237; ridotta a provincia, 239, 542; suoi abitatori, 240; considerata da Roma come paese straniero, 272; si ribella ed e sottomessa 490; l'ompeo in libera dai pirati, III, 333; esilio di Seneca, 1V, 369; parteggia per Ottone, 415.

Torssen (Guglielmo), suoi studi sul-Petrusco, 1, 482.

Corsula, città pelasgica nell'Agro Reatino, 1, 76, 78.

Corsula, città pelasgica nell'Agro Reatino, 1, 76, 78.

Cortigiame, II, 585-558, III, 18, 19, 1V, 253, 521, 828.

Cortona, detta na die Corito, cacciati gli Umbri e abitata dai Pelasgi, 1, 78-79, una delle citta principali di Etruria, 123, 133; sua antichita, 152; l'ampadario, 152, 519; chiede pace a Roma, 11, 70.

Coruncanio (Caio), ambasciatore con Lucio suo fratello in Illiria, fatto assassinare da Teuta, II, 247.

Corancanio (Tiberio), trionfa degli Etruschi, II, 92; torna n Roma nll'avvicinarsi di Pirro, 195, primo maestro pubblico di diritto, e pri-mo pontefice massimo tra i plebei,

287.
Corventani (?), famuo guerra a Roma per i Tarquinii, 1, 631.
Corvi, macchine mavali, 11, 214-215; non giovano alia battaglia di Drepano, 11, 231.
Cosa o Cossa (Ansedonia), città pelasgica occupata dagli Etruschi Vulcenti, 1, 130, 146, 160; nura ciclopiche, rovine e necropoli, 160; colonia romana, II, 91, 269, 427; Emilio Lepido vi è sconttio, 111, 280.

Cosa o cossa sulla costiera di Amalfi, abitata dai Picentini, 1, 278. Cosano, porto di Cosa (Port Ercole), I. 160.

Cosano, porto di Cosa (Port Ercole), 1, 100.
Cosano, permontorio (Montargentorio), 1, 160.
Cosconio (C.), pretore, sottomette l'Apulia, III. 190.
Cose futali (le sette), 1, 735-736.
Cosco, re dei Parti, mette sul trono d'Armenia Exedare, IV, 513; chiede n Traiano che vi nomini Partanasiri, 613; uesso in figa, 616; rimesso sul trono da Adriano, 628.
Cossa, — Vedi Cosa.
Cossa, — Vedi Cosa.
Cossa, citta della Magna Grecia (Cossano I), occupata dai Sibariti minisi ad ma colonin ateniese, I, 321.
Cossinio, legato, neciso nella guerra dei gladiatori, III, 306.
Cossura, Cossyra o Cosyra (Pantelleria), isola, III, 267.
Costituzione romano, cambiamenti veri e supposti dopo la caeciata dei decemviri, 1, 310-341; perfezionata, II, 277-289.
Costituzione Sillana, Pompeo si accige a distruggeria, III, 315-317.
Costoboci, popoli Sciti, assaltan l'Inepero, IV, 734.
Costumi romani, descritti nelle commedie plautine, II, 622-626; e nelle

Costuni romani, descritti nelle com-nedie plautine, II, 622-626; e nelle Satire Menippee di Varrone, III, 756-757.

orientale, fa allennza con Perseo, 11, 468, 481.

corientale, fa alfemiza con Perseo, II, 468, 481.

Cotini, pepoli Sarmati, assaltan l'Impero, IV, 734.

Cotisone, re dei Daci, si unisce con M. Antonio, IV, 567.

Cotone di Etiopia, portato n Roundalle navi di Egitto, IV. 206.

Cotone, porto interno di Cartagine, II, 514, 518.

Contegenay (piano di) (presso Poventavy), caupo di buttaglin fra Cesare e Ariovisto, III, 433.

Couramyeur, detto dni Romanl Avvi fottone, in Val d'Aosta, IV, 92-93.

Cozio (Marco Giulio), regio del precedente, la da Chadio il titolo di ve, IV, 97.

Crasto, città del Sicani, II, 104.

Cratade (Solano), fiune del Bruzio, 1, 207.

Crate, di Mallo in Cilicia, da lezione di lettere greche a Roma, II, 601.

Crate di Mallo in Cilicia, da lezione di lettere greche a Roma, II, 601.

Cratage di Napoli (Golfo di Napoli), 1, 277.

Crati, fiume di Sibari, I, 305, 320, 321, 322.

### CREAZIONE

# CRONIO

# DALMAZIA

Creazione del mondo, secondo gli Etruschi, I, 387-388.
Credito gratuito, stabilito da Tiberio, IV, 313.
Creditori, loro crudelta, I, 775-777. — Veli I'sure.
Creaera (Fosso di Formello), fiuntacello d'Etruria, I, 131-35, 897. fanoso per la disfatta dei Fabii, 899.
Cremona, colonia romana, II, 253, 267, 269; i Galli si sollevano contro coloni, 334; in potere dei Romani dopo la battaglia della Trebbia, 342; assediata dai Liguri e Galli Cisalpini, e liberata dai Romani, 457; colonia militare, III, 636; nelle sue vicinanze è battuto Cecina, IV, 446, 447; spettacoli di gladiatori in onope di Vitelliani, 465; e sono scontitti, 465-466; rubata e arsa dal Flaviani 466-467; Vespasiano la ainta, 467; sue stragi descritte da Vipstano Messala, 920.
Cremonesi, alla battaglia di Pidna, II, 479.
Cremuzio Cordo (A), libero storico delle guerre civili, cade vittima

II, 479.
Cremuzio Cordo (A), libero storico delle guerre civili, cade vittima della tirannia di Tiberio, e poi e rimesso in onore da Unligola, Ill, 626, IV, 188, 288, 318, 955, 918.
Crepercio Gallo, familiare di Agrip-pina, IV, 381.
Creta (isola), sottomessa, Ill, 353
Creuzer, sostiene che gli Etruschi frassero la loro civiltà dall'Asia, 1, 195.

1, 195.

Crimisa, citta della Magna Grecia, I,

1, 195.
Crimisa, citta della Magna Grecia, 1, 319.
Crimiso, in Sicilia, detto anche Senmandro e Sumenta (Firme Sem Betrolomeo), i Cartaginesi vi sono sconfitti da Timoleone, Il, 189.
Crimiso (punta dell'Alve), promentorio nella Magna Grecia, 1, 319.
Crismiso (punta dell'Alve), promentorio nella Magna Grecia, 1, 319.
Crismia, figlia di Brurio Presente, moglie di Commodo, IV, 749: rilegata n Capri e ivi necisa, 776.
Crispino, delatore e consigliere alla exerte di Domiziano, IV, 521, 539.
Crisso, diree con Spartaco nella rivolta dei gladiatori, III, 306; vinto e neciso al piedi del Gargano, 307, ai suoi funerali Spartaco fa combattere i prigionicci romani, 307.
Cristimesimo, come giudicato da Marco Aurelio, IV, 760; non mitigo lo stoicismo, 760.
Cristiani, accusati di aver incendiato Roma, IV, 401; e da Nerone crudelmente straziati ed uccust, 101-402; perseguitati da Domiziano, 541; come giudicati da Plinio in Bitinia, 564 e 944; perseguitati da Traiano, 623; insulati nella vittoria dei Romani sui Giudei, 686; lasciati tranquilli da Antonino Pro, 707-708; legione melitina, 744; uccisi dai ministri di Marco Aurelio, 760-761; considerarono Nerone per l'Anticristo, 427.
Cristo (Gesu), sua nascita, IV, 104; Adriano penso di porlo tra gli Dei, 633; sua imagne a Roma accanto a quelle dei buoni imperatori, 830.
Critoganto, sua fercce proposta al l'assedio di Alesia, III, 450.
Critolao, inflamma gli Achei contro i Romani, II, 495, 497; dichiara la guerra a Sparta e a Roma, 497; e vinto a Scarefor e scompare, 497.
Critolao, filosofo peripatetico, a Roma, II, 599.
Croce, supplizio degli schiavi, III. 30-31.

Croce, supplizio degli schiavi, III. 30-

Croco di Cilicia e di Licia, IV. 207

Cronio, in Sicilia, battaglia fra i Car-tagliesi e Dionisio di Siracusa, II,

Crouse, in Sicilia, battaglia fra i Cartaglia (Americale), 167.

Crouslogia etrusca, I. 458.
Crouslogia (Americale), fume nella Magna Grecia, I. 315.
Crouslogia (Coloro), nella Magna Grecia, I. 310; suo splendore e decadimento, 317-319; l'atagora ne riforma le legga, II. 410, 142, 149; distrugge Sibari, I. 321, II. 150; si solleva e concia via i Patagorici, 151, 158; che poi vi ritornano, 153; fondata dagli Achei, 118, sue colonia, 96; in guerra con Dionisio, tiranno di Siraensa, 170; è da lui assalita, 151-172; presa e saccheggiata da Aganoele, 187; ridotta a misero stata, 188; presidiata dai Romani, 189, 200, presa dai Bruzi, 396, colonia romana, 427.
Crotonitide (repubblica), I, 311, 316-319.
Crustumena o Crustumeria (a. Tor S. Efergana), cum del lario I.

Nomani, 18, 200, press um prusi, 395, colonia romana, 427.

Profonitide (repubblica), 1, 311, 316-319.

Crustumena o Crustumeria (a Tor S. Giovoom), cuta del Lazio, 1, 127, 562, 563, 577, presa da Romolo, 579.

Lessionte (Al Madaia), residenza invernate del re dei Parti, III, 464; presa da Traiamo, IV, 616; il quale ivi da ai Parti un re, 618; distrutta da Avidio Cassio, 731.

Cucullo, nel panese dei Marsi, incantatori, 1, 248-249.

Cucumella (la), tunado a Vulci, 1, 423.

Culto, primitivo dei popeli italici, 1, 412-413; in Etruria, 413-415.

Culto dei morti. - Vedi funerali.

Cuma, città, la piu antica colonia greca in Italia, 1, 270; Iondata dai Calcidesis, 310, II, 96, 118, 119; assediata dagli Etruschi Campani, 1, 883; riceve la cittadinanza romana senza voto, II, 51; conserva i suoi istutui nazionali, 271; resta fedele a Roma dopo la battagla di Canne, 364; assalita da Annibale, 369; colonia militare, IV, 43; seavi, mondo mulichre, 199.

Cumano (golfo), vi sono sconfitti gli Etruschi Campani, 1, 883; e la flotta d'Ottavio, III, 651.

Cupra Den etrusca, tempio nel Piceno, 1V, 136.

Cupra Den etrusca, tempio nel Piceno, 1V, 637.

Cupra Den etrusca, tempio nel Piceno, 1V, 136.

Cupra Den etrusca, tempio nel Piceno, 1V, 637.

Cupra Den etrusca, tempio nel Piceno, 1V, 637.

Cupra Den etrusca, tempio nel Piceno, 1V, 637.

Curatori imperiali, IV, 671 e 789.

Curatori delle grandi vic, II, 306.

Cure (Correse), fondata dai Sabini e loro capitale, 1, 221-223.

Curia Giulia, I, 409, III, 541.

Curia di Pompeo, I, 409, III, 541.

Curia, Senato dei Municipii, II, 274;

G04.
Curia di Pompeo, I, 400, Ill, 555, 558.
Curia, — Vedi Senato.
Curia, Senato dei Municipii, Il, 274;
suoi poteri, IV, 783; vi sono ammessi gli spurii purche facoltosi
ed onesti, 790.
Curiazii e Orazii, loro hattaglie, 1,
590-592; loro supposto sepolero ad
Albano, 422, 593; leggenda composta sulle tradizion greche, I, 645.

DAMASCO

Curie, in Etrania, 1, 365.
Gurie a Roma, 1, 366, 667 — Yedi
Comizi della Curie.
Curio (Q.), congiura con Catillia, Ill.
373; svela a Fulvia, sur amfea, le
trame, 376, 375.
Curio Dentalo (Manlo), console, Yince
e costringe 1 Samulti a chieder
pace, II, 89; sottomette i Sabini,
30; console la seconda volta, vinça
l'irro a Benevento e trionfa, 201202; sue severe virtu, 285; acquedotto da lui costruito, 201; ta
sboccare il Velino nella Nera, 291;
sua villo, 538.
Curios, IV, 70.
Curzio (Rago), I, 580, II, 625.
Curio (M.), romano, la leg genda della
voragine è composta selle tradiziom greche, I, 645.
Curzio Attico, accompagna Tiberto a
Capri, IV, 201.
Curzio Rufo (Q.), scrittore delle imprese di Alessandro Magno, IV,
552-953.
Cutilia (lago II), detto ora Prozeo di
Retigipagno o Latigmano 1, 77-78

952-953. Cutilia (lago ill), detto ora Pozco di Ratignano o Latignano, 1, 77-78,

379.
Cutilia, citta pelasgica, nella Sabha,
1, 74, 75, 77, 78; occupeta dai Sabini, 219; vi nuore Vespasiano,
1V, 507; e Tito, 518
Cutini (Cristella Casagona), fortezza
dei Vestini, 1, 251; presa dai Romani, 11, 58.

D

Daci, detti anche Geti, solcorrono Amtonio contro Ottavio, III. 675; bespinti oltre il Danubio, IV. 85; ercitati ad assalire i Romain, 292; invadono la Mesia, 529, 558, vincono Cornelio Fusco, 529; sono sconditti a Tape, 529; loro costumi, 565-566; insegne, 536; scorrerie, 566; trofei, 536; ferocla di loro donne, 567; sotto il re Getisone, 567; vinti da Crasso, 567; sotto il re Berebista, 567-378; lusulti ai Romani sotto il re Decebalo, 568; prima guerra con Tra ano, 570-571; vinti da lui a Tape, 572; sottomessi, 573-514; seconda guerra dacica, e definitiva vittoria, 578-577, 581; le guerre dac che nella Colonna Tralana, 581-598; ordinati a difesa dell' Impero, 768; loro moti repressi, 769
lacia, memorie di Traiano sulle sue guerre daciche, IV, 559; confini, 565, 568; divisioni dopo morto Berebista, 568; ridotta a provincia e divisa dapprina in due parti, 579-581; ripopolata da Traiano, 580; resa florida di nuova cultura e di nuovi commercii, 580-581; scoperte archeologiche, 581; ricordi di Traiano, 582; sopertes archeologiche, 581; ricordi di T

Dafoc, pressa Antiochia, goggiorno estivo di Lucio Vero, IV, 729. Dafai, pastore Siculo, 11, 102. Dalmazia conquistata dai Romani, II,

541. Ill 97; vinta da Ottavio, 697; guardata da due legioni. IV, 78, 784; si rilodia ed è vinta 93; suo commercio con. Roma, 202; solle-vazione repressa da Tibecio. 222, 223, vana rivolta delle legioni con-tro Claudio, 331, rimangono fedeli a Ottone, 442; ricordi di Antonino, 715.

Damasco, al confine della Palestina, IV, 601.

Damocrito, eletto stratego dagli Achei move guerra ai Lacedemonl, II, 405-496.

Damofile, di Enna, neciso dagli schiavi, III, 39.

Haunla, castello in Gulazia, III, 344.

Damerigi, popeli Sarmati, assaltuno e l'Impero, IV, 734.

Damibio, timare, II, 541, IV, 68, 79, 84, 85, 93, 98, 480, 729, 554, 565, 577, 568, 571, 635, 715, 734, 741, 751, 782.

Dambio (ponte sul), fatto costruire

St. 183, 98, 480, 529, 554, 565, 565, 568, 571, 635, 715, 731, 741, 751, 782.

Dambio (ponte sul), fatto costruire da Traiano, IV, 556-577; inaugorazione, 594-596; rovinato da Adriano, 628.

Dambio, Dio del flume, propizio ai Romani, scolpito nella Colomna Traiana, IV, 585.

Daiza, presso gli Etruschi, 1, 592-504, presso i Romani, II, 316, 602, Panze agli Elisi, figurate nelle tombe etrusche, 1, 544, 515.

Dardani, vinti da Perseo, II, 472.
Dardani, vinti da Perseo, II, 472.
Dardano, citta della Misin, rimane libera dopo la scoullita di Anlioco, II, 453.

Dardano, scudiere di Bruco, III, 628.
Dattilioteca di Mitridate, III, 399.
Daunia, I, 335, 347, 350-357.

Dauno, principe d'Illiria, I, 331

Datali, — Vedi Imposizioni
Dea Augusta (Die), nella Gallia Narbonese, IV, 55.
Dea-Dia, proteltrice dei campi, I, 379.
Den Siria (la grande), IV, 652.

Debiti, causa di fore contese fra patrici e plebei II, 19-20; provvedinenti ai mali che ne derivano, 29-30; annullate le crudeli disposizioni della XII Tavole, 31-32; condonati da Marco Anrelio dopo aver quietato l'Oriente, IV, 749. — Vedi Usore.

Debitori insolventi, in Etruria, I, 372; loro condizione, 775-777; crudeta delle leggi delle XII Tavole contro di così 823-851, ges-1-27.

Usure.

Debitori in solventi, in Etruria, 1, 372; loro condirione, 775-777; crudelta delle leggi delle NII Tavole contro di essi, 842-851, 852-853.

Decebolo, capo del Daci, vince i Romani, IV. 529, 568; stringe pare con Dominano facendosi pagare un ributo, 530, 568. Trai mo vuol cameellare la pace atta, 565, insulta l'Imparo romano, 578; invia ambassiatori a Traiano, 571, 572-573; vane trattative di pace, 573; vinto si sottonette e ottiene la pace, 573-574; i orrioni sulle terre degli annei di Roma, 578; prende a trailimento Longuno, 578; vinto si necide, 579, 595; li sen testa è mandata a Roma, 559.

Decetavira, humo la loro mano tulta l'anderda defle Stato mentre conquinto le move beggi, 1, 833, le pubblicano e sono approvate, 834, ne sono eletti del movi per nagging er altre leggi, 834-85; loro firamide, 835-86; cacciati da una sollevazione del popolo, 838-819.

Decemviri per le liti, 11, 307.

Decidio Saya, secupa i monti presso Ffilippi, 111, 629.

Decima, — Vedi Imposizioni.

Decio More (P.), tribuao militare, salva l'esercito romano nei dificili passi dell'Appennino, II, 10-12, console, mnove contro i Latini, 45-46, si sacraine adia batta-ha del Vesuvio, 47.

Decio Mure (P.), figlio del precedente, prode legalo di Papirio Carsore contro i Samuiti, II, 71-75; console con Fabio Rulliano, 75, censore, e p.l sostenitore della legge ogninia, 279, 280; si sacrifica per le salute dell'esercito alla battaglia di Sentino, 79, 80-32

Decio Mure (P.), figlio del precedente, console, inutando il pudre e l'avo, si sperifica alla battaglia di Ascoli, II, 198-199.

Declamazione. — Vedi Rettorica.

Declamazione. — Vedi Rettorica. Declama, divinita di Velletri, 1, 382. Decurie, divisione delle tribu a Ro-ma, 1 697.

ma, 1–697.
Decurioni, capi delle decurie delle tribu n Roma, 1, 697.
Decurioni (o Senatori) nei municipii, 11–264; loro consiglio, IV, 788; da ultimo presi solo tra 1 nobili e mearicati di risenotere le tasse, 790.
Decusse, dice i a si. 11, 309.
Dedalo, 1, 87; in Sicilia, 11, 103; in Sardegua, 244.
Dec Madri, nel Vallo d'Adriano, IV, 446.

616. Degetasius, ungistrato di Nola, I,

Degeterius, magistrato di Nola, 1, 365. Dei dei campi, fuumi, Ingli, 1, 379-380; particolari dei p quali italici, 381-385; degli Etruschi, 385-400; nazionati, 415; provinciali, 415; custodi della purta trionfale, IV, 191; involuti, 1, 407; novensiti, 741-742; sotterraner, adorati nel Sannio, 385; vecchi e nuovi, IV, 651; del vildaggio, 652. — Vedl Genio

Deiotaro, tetrarca dei Galati, vince le truppe di Mitridate, III. 336; Pempeo gli ingrandisco il regno,

le truppe di Muridue, III. 335;
Pempeo gli ingrandisce il regao;
3°3.

belatori a Roma, III, IS; Cicerone se me serve per escoprice la conginra di Catilma, 379; loro infamie sotto Tiberio, IV, 279, 288, 306-307; sotto Vespasiano, 475. fatti vendere e bandire da Tito, 510; puniti da Domiziano al principio del suo impero, 521; poi ministri delle sue crindelta, 539; alcum sono puniti da Nerva, 548; puniti e rilegati da Trniano, 559; Antonino Pio abolisce II premio del quarto, 700; Marco Aurelio non tiene conto delle loro accuse, 739; loro crudeli infamie durante l'Impero, 814-815.

belfo (Kasteri), citta della Furide, oraclo consultato dal Romani, 1, 615, 616; II, 330; visitato da Paolo Emilio, 82; spoglinto per adornare la Casa aurea di Nerone, 404, 419; Traiano, fa resitture al tempio di Apollo la regione con acratta, 411.

belfico (Mele hiorre), sue opinioni sulle origine itali he, 1, 191-192.

belia, minta da Tibullo, IV, 157.

belo (Dhales), una delle isole Gicladi, cupperio di schiavi, III, 25; distrutta da Mitridue, 232.

beliantino, divinita di Cassino, 1, 382.

bemetriado, citta di Lessastia, presiduat dai Romani, I, 438, è tollo il presidia. 441; presa dagli Ftoli. 443; vittoria di Bruzao Sura sopra Archelao e Aristione, III, 231; Bruto si inpadraniste delle arrii raccoltevi da Cesare, 619.

Demetrio, liberto di Cesare, III, 542.
Lemetrio, filosofo cinico, bandito da
Roma, IV, 504; assiste Peto Trasea condamato a morte, 415, 831,
842, amico di Seneca, 842; suo
dottrine, 842.
Demetrio di Fare, vinto dai Romani,
II, 248; i quali poi ordiname a Filippo di Macedonia di cacciarlo da
se, 355.
Demetrio, della di 1905.

Sc. 355.
Demetrio, figlio di Filippo re di Maccedonia, dato in ostaggio ai Romani, II, 437; restitu to al padre, 448; i Romani gli promettono di riconoscerlo per successore al trono paterno, 495; arrestato, muore di veleno, 495.
Demetrio Sotere, re di Sirla, consegna Andrisco ai Romani II, 494, Domingo, Dio neussimo degli Etruschii, I, 387.
Democree, liberto di Sesto Pompo, vince nel seno di Cuma la fiolta

Schr, I. 387
Democrace, liberto di Sesto Pompeo, vince nel seno di Cuma la flolta d'Ottavio, (11, 651); si fa inicontro ad Ottavio, 652; vinto da Agrippa a Mile. 651; vince Ottavio, 655; preso alla battaglia di Nanloco si necide, 656.
Demostene, craore, III, 695, 696, 697.
Demostene, craore, III, 699, 310, IV, 14.
Demarciotores, IV, 26.
Demarciotores, IV, 26.
Demarciotores, IV, 26.
Destuna (Tortona), colonia militure, IV, 43
Designatore al teatro, II, 629.
Develto (Zooporo), in Tracia, colonia Flavia, IV, 495.
Diale (szecrobete), IV, 537.
Inaletti greci in Italia, I, 477, 485; italici, — Vedi Lingne italiche.
Dani, feste, I, 442.
Diana (promentorio di), sulla costa orientale della Spagna Tarraconese, II, 295.
Diana, dea, I, 741, IV, 56, 651.
Diana, tempio sull'Aventino, I, 604, II, 603, III, 81; incendiato, IV, 400.
Diana di Aricia, tempio, I, 535.
Diana Efesina, sua statua e tempio, III, 230-231.
Diana Lucifera, IV, 764.
Diana Tifatina, III, 275.
Dicearchia, — Vedi Putcoli.
Didio (Ti.), nella guerra sociale, III, 178; prende Ercolano e vi è uero, 191
Dilone, regima, adorata qual Dea a Cartagine, III, 512; nell'Encide, IV, 196, 191
Dion, nerove guerra ai Lacedemoni, II, 475, 496; cecuta la plaba di Corinto ad uccidere i boro rappresentanti, 196; dichiara la guerra a Sparta e a Rona, 497; succede a Critolao, e si rinchinde ia Corinto, 197; secondito a Leucoperla Ingge a Megulo di Putco de Putco de

Diluvio di Denealione, I. 22. Dinarco, profetto in Egitto, ucciso dai sollevati, IV. 710. Di), dottrine di Cicerone, III, 733.

DIO

Dio Conso, 1, 577.

Dio Malo. — Vedi Vedio.
Dio Termine, 1, 371, 613.
Dio, citta. — Vedi Dium.

Diocle, legislatore a Siracatsa, si uccide, II, 140, 161-165.

Diodoro, neclde il Senato di Adramitto, III, 244.

Diofane di Mrillene, retore, masstro dei Gracchi, III, 46: tatto norire in un vaso ripieno di vipere, 58.

Diogene, illosofo stoico, a Roma, II, 590.

Diogene, cinico, III, 733-751.

599.

599.

Diogene, cinico, III, 753-751.

Diogene, di Babilonia, stolco, III, 736.

Diogene, lilosofo, fatto battere converghe da Vespasiano, IV, 504.

Diogene, comandinate del campa cartaginese di Neteri, II, 517; assalito e vinto, 518.

Diogneto, filosofo e pittore, maestro di Marco Aurelio, IV, 721.

Diomede, argivo, sue leggende nella Dannia, I, 351-331.

Diomedee (isole) (Tremiti), I, 351.—Vedi Tremero.

Dione di Alesa, in Sicilia, salva il suo

Vedi Tremero.

Dione di Alesa, in Sicilia, salva il suo patrimonio pagambo Verre, III, 319.

Dione di Siracusa, chiamu Platone per accendere la virtu nel cuore di Dionistio il Giovane, ed e esiluto, II, 176; rende la liberta a Siracusa, 178; e ucciso, 179.

Dione Cassio Coccio, suoi uffici, IV, 958; sua storia generale di Roma, 359-960.

Dione Crisostomo, sufista que esilto.

Dione Cassio Cocceio, suoi uffici, IV, 958; sua storia generale di Roma, 959-960.

Dione Crisostomo, sofista, suo esilio da Roma e sua vita errante. IV, 846; quieta le legioni che rifuttavano il giuramento u Nerva, 846; torna a Roma alla corte di Nerva e di Traiano, 846-847; va in Greca, in Asia e in Egitto, 847; rampogua gli Alessandriul degli immodesti spettazoli, 847-848; per la sun cloquenza e detto Crisostomo, 848, Plinio lo chiama Dione Coccelmo, 848; atsale la prostituzione, 857.

Dionigi Candidi (Marianna), studia i menumenti pelasgici, 1, 101.

Diomisio it Vecchio, tiranno di Siraccusa, sue scorrerie in Etruria, 1, 881-833; generale antocrate a Siracusa, 11, 165; si ta tiranno, e per conquistar la Sicilia nunove guerra ai Carraginesi, 169-167; hi vinco a Cabala ed è distatto a Cronio, 167; si volge all' Italia, 168; fa guerra a Reggio e a Turio, 188-170; si vincitare a Faulonia e lascia in liborta i prigionici, 170; è ferito a Reggio, e usa Gerocamente della vittoria, 171; distrugge Caulonia e Ipponio, 171-172; suoi grandi disegni e ruborie, 172; feroce ancho nella cultura delle lettere, 173-175; muore aborrito da tutti, 175.

Dionisio il Giovane, figlio del procadente, tiranno di Siracusa, II, 175-176; si esconoceze e crubelta, 177, e cacciato via da Dione e si ripara a Loczi, 178-179; rutorna a Siracusa, 180.

Dionisio d'Alicarnanso, suo opinioni sui Tirreta, 180.

Dionisio d'Alicarnanso, suo opinioni sui Tirreta, 180.

Dionisio d'Alicarnanso, suo opinioni sui Tirreta, 190.

Dionisio mentica retore, 191, 730.

Dionisio mentica retore, 191, 730.

Dionisio il sinone con contente delle bete della cultura della lettura del l'otto l'ancontente della vitto delle benetiche dottrue dei llosofi, IV, 853.

Diritto agrario, ha la sua base nelle leggi Liginie, II, 21.
Diritto d'asilo. — Vedi Asili.
Diritto della cittadinanza romana. — Vedi Cittadinanza romana. — Vedi Cittadinanza romana. — Vedi Cittadinanza romana. — Siritto civile delle XII Tavole, I, 845; diducipità e oscurita, III, 729; corretto e supplito dagli editti dei pretori, IV, 29.
Diritto feciale, proprio delle genti inaliche, I, 371; Roma le prise dagli Equicoli, 374.
Diritto di grazia, IV, 39.
Diritto del Lazio, II, 260-261, III, 539, IV, 52 e 638.
Diritto naturale, accolto dai giureconsulli, come ragione del ginsto e

Diritto naturale, accollo dai giurecon-sulti come ragione del giusto e dell'inguasto, IV, 863. Diritto onorario, IV, 662. Diritto patrizio, 1, 719. Diritto privato presso i popoli italici, 1, 372; dei Romani, 822; nelle XII Tavole, 846, 845. Diritto pubblico nelle XII Tavole, 1, 845, 845.

845, 846.
Biritto sucro nelle XII Tavole, I, 846.
Biritto sucro nelle XII Tavole, I, 846.
Birracchio (Diorazzo), nell'Epiro, detta dapprima Epidamno, liberata dai pirati, II, 218;
Poupeo divisa di svernarvi, III, 496;
Bioccato da Cesare, 498-499;
acquidotti di Adriano, IV, 664.
Dispotisino degli Imperatori, IV, 785.
Dittatore municipale, II, 261.
Bittatori, due a un tempo;
mno in citta, l'altro in campo, II, 368.
Bittatura, i patrizi se ne servono per governare le elezioni, II, 27-28.
Dinn, citta di Macedonia, II, 471, 475, 475.

Divinazione in Etruria, l. 400-401, 401, 459; combattuta da Cicerone, III, 733.

Divinità etrusche a Roma, 1, 741; gal-

Divinità etrusche a Roma, I, 741; galliche, IV, 55; greche, II, 595; sabme, I, 711; romane, II, 596.
Diviziaco, eduo, chiade soccorso al Senato romano, III, 430.
Divozino (Metz), nella Gallia Belgica, strage fattuvi da Valente, IV, 441.
Divorzio presso i Romani, I, 761; pernesso dalle XII Tavole, 817, frequente anche per lovi exgioni da parte dei mariti. II, 203, 581, 582; reso più difficile dalle leggi d'Angusto, IV, 37.
Dodona (oracolo di), nell'Epiro, 1, 93, 96.

96,
1bodwell , studi sui monumenti pelasgici, 1, 102, 101
1bilabella — Vedi Cornelio Dolabella,
Dominio quirintrio, 1, 698,
Dominio da, 1, 795,
Domit lia, cristiana e noeglie di Flavio
Clemente, esiliata, IV, 541
Domit Lepida, madro di Mossalina,
IV, 365; accoglie il nipote Nerone
orfano del padre, 367; mecisa, 353370.

Domizia, sorella di Domizia Lepida, zia di Nerone, sun urama contro Agrippina, IV, 381; fatta ucendere da Nerone, 389.

Domizia Ila ugina, diglia di Corbulene, rapita da Domiziuno al marito, IV, 520; adultera, 522, 521

Dimizia Lucilla, e non Calvilla, madre di Marco Aurelio, IV, 717-718.

Domizia, neglie di Domiziano, destinata alla morte congiura contro di lui, IV, 514.

Itomiziano, figlio di Vespasinao, IV, 462; ripara in Campilloglio e fugge travestito, 470; salutato Cesare,

473; oltiene la prelura con autorilà consolare, 474; interende pei delatori, 475; vuol recursi a reprimere i Galli, 477; arrivato a Lione e impedito di accostursi al-lesercito, 478-480; va a Brindisi ad incontrure Vespasiana, 489; assiste al trionfo sui Gudei, 492; Tito gii perdona le ingiune a le insidice e lo tiene a parte di sun potenza, 510, sale al trono, 519, 520; son triste imbole, 520; accusate di aver affrettata la morte ni Tito, 520; opere pubbliche, 520; provvedimenti, leggi e ritorne, 521; principe ferese, astuto e ipecrita, 522; uccissoni di uoquini e ilone, 523; tiene faulia, figlia di Tito, per sun concubina e la fa menire, 521-525; guerre, 525; richiana Guilo Agricola dalla Britannia, 527; impresa sui Catti, 528; pende il teme di Germanico e trionfa di bugirrele vittorie, 528; va alla guerra contro i Dacl, 529; e rittorna a Resun, 529; e sountito dai Mar contame e dia Sarquati, 520; conchude obbrobrissa pace con Daci pagando un tributo, 530; quende il tome di Dacinco, 530, quende il mone di Dacinco, 530, quende il mone di Dacinco, 530, quende il vittoria si un sun consiglieri, 530; conchude obbrobrissa pace con Daci pagando un tributo, 530; quende il vittoria si un sun consiglieri, 535; villa Albann, 536; concenti dell'Agon-283; largating feste e crudelta, 533; dedatori, passassini e ladroni sun consiglieri, 539; tiene a vile il Senato, 640; persecuzioni a uonami virtuosi, mome della, 512; odiato da una unifice, 54; sconcinamente adulato da Marziale, 905; e da Suzio, 699-910

910.
Domizio (Lucio), già console, ucciso nelle stragi di Marro, III, 255.
Domizio Afro, oratore, si libera dalla utorte Engendosi virto dall'eloquenza di Caligela, IV, 325.
Domizio Calvino (Gueo), vince i Boi al lago Vadimone, II, 91-92.
Domizio Calvino (Gueo), suo heighe per le clezioni, III, 459; Casare lo ioette al governo dell'Asia Muore, 508; vinto a Nicopoli da Farrace, 513.
Domizio Corbulone (Gu.), sottometto

508; vinto a Nicopeli da Farrace, 513.
Domizio Corbulone (Gin.), softomette i Prisoni e scava un canale tra la Mosa eni il Reno. IV. 318; risperende l'Armenia e sottomette i Parti, 398-399; si uccida per ordine di Nerone, 419; storia delle sua imprese d'Asia, 919.
Domizio Lindbarbo (Gineo), consolo nel 634. Intina agli Allobregi di consegnargh il re Teutomatio, III, 935 e li vince a Vindaho, 30, vince gli Arver i, 93; preside a tradimento il re Bitunto, 93, postenise la via Lonizia, 95-97; trioria, 97; motto dell'ocatore L. Grasso contro di Iu. IV, 378.
Romizio Enobarbo (Gineo) i figlio del precedente, tribuno nul 650, colla legne Domizia fa nominare i saccerdoti dalle tribi, III, 147, censore (662), col suo collega L. trasso

decreta contro le scuole dei retori latiai, 695. Domizio Engharbo (Gueo), proscritto da Silla e ucciso (673) da Pompeo, III, 267.

da Silla e ucciso (673) da l'ompoo, III, 267.

Domizio Emobarbo (Lucio), proconsolo in Spagna (671), è vinto ed ucciso da Irtuleio, legato di Sertorio, III, 291.

Domizio Emobarbo (L.), battuto (699) insleme con Catone nel Fóro da Pompeo e da Crasso, III, 463; console (700), accusato di brogli per le elezioni dei consoli, 460; rinchinso in Corfinio, e non soccorso, si mronde a Cesare, 489

Domizio Emobarbo (Gueo), figlio del precedente, comandante la flotta repubblicana, III, 617; distrugge nel mar lonio due lezioni triumvirall, 627; preda i fidi dell'Adriatico, 631; i impedisce l'arrivo del grano a Rouna, 637; si unisce ad Antonio, 641; e gli facilita lo sbarco, 462; è messo, a torto o a ragione, fra gli uccisori di Cesare, 642; difende Antonio dalle accuse di Ottavio e parte da Roma, 673; abbandona Antonio, 676.

Domizio Emobarbo (Lucio), figlio del comandante della llotti repubblicania, IV, 102-103.

Domizio Emobarbo (Gneo), marito di Agrippina e padre di Nerome, IV, 367, 358.

Donna delle età, presso gli Etruschi, 1, 367.

Donna Fetia, futa siciliana, II, 110. Donnas, nella valle d'Aosta, avanzi unommentali della via romana, IV,

Donnas, nella valle d'Aosta, avanzi
mommentali della via romana, IV,
91, 92.

Donne, loro condizione in Etruria, I,
373; numesse alle mense, 195; rilassatezza dei loro costum, 197491; nel Sannio, 493; loro condizlone nella fannglin romana, 637636; casuita, 761; occupazioni, 7621763; virra, II, 302-903; la donn
natica, 590; la moglie, 581-582; riccamente dotata, 582-583; turnulto
delle doane contro la legge (tppia,
584-585; nelle commedie di Plauto,
632; loro ferocia con le schiave,
III, 34-36; oratrici, 706; loro lusso, IV, 208; dichiarate schiave
quelle che si prostituiscono ai servi, 593; l'ideale della dona nelle
speculazioni dei filosofi e negli
ekompi della storia, 555, 857; gli
stolci le voglicuo compagne non
serve ai mariti, 858; le donne nelle
Satire di ciovende, 894-895; provedimenti di Marco Aurelio per
riformare i costuni delle matrone,
739, (urputudmi, 828, e vitu, 831;
la matrone romane dilese da Orregolo delle Alpi Cogie, IV, 93;
Donnas, piecola isola nei mari di concia, luoga d'esilio, IV, 279

Doride (Ia), regione presso la Caria,
fa parte della provincia di Asia,
II, 539.

Dorde, sposa di Dionlsio di Siracusa,
II, 168, 175.

II. 559. Dovide, sposa di Dionisio di Siracusa, II, 168, 175. Dovidao, duce di Mitridate, III. 228: porta soccorsi ad Archelao, 242, e scondito a Orcomeno, 242-213, Bosseso, umschera nelle Mellane, II.

647. Dote (Ia), II, 582. Dottrina dell'utile, II, 550, 552. Dramni, presso i Romani, II, 316; rottl da quelli greci, 611. — Vedi Commedia.

aci dicti Pribuit dicti di call'a, 854.
Darlio (Marco), tribuno, sua legge sul frutto dei capitali, II, 29, 36.
Dani (Emanuele), applica le dottrine del Vico alla storia e al diritto romano, 1, 638-659.
Dupondio, due assi, II, 309.
Durandi (Iacopo), 'sue opinioni sulle origini isiliche, 1, 189.
Durean de la Malle, suoi calcoli sulla popolazione di Roma, IV, 25.
Duria (Pora Ballea), fiume della Valle d'Aosta, III, 97.
Dugio (Duero e Doneo), fiume di Spagna, II, 532; chiuso da Cornelio Scipione Emiliano, 535.
Durocortoro (Reims), citta della Gal-

lia Belgica, capitale dei Remi, III,

444.
Duronia, città dei Pentri, I, 259.
Duronia, moglie di T, Sempronio Rutilo, II, 590.
Duronio (M.), tribuno, combatte le leggi repressive della gola, II, 577.
Durostoro (Silistria), uella Mesia Infectore, IV, 570.
Dumviri, in luogo di consoll, nei mumerpi, II, 264; amministratori della giustizia, IV, 45, 61, 787, 788.
Dumviri navali, creati dalba plebe, II, 32 e 212.

# E

Ebano, portato a Roma dall'India, IV, 201, 207.
Ebrieta, celebrata, IV, 823.
Eluta Liberalitas Julin (Evora), in Lusitania, IV, 60.
Eboraco (York), sede principale del gaverno romano in Britannia, IV, 639.
Ebro- — Vedi Ibero.
Ebroduno (Forberna), città della Gallia Narbonese sotto le Alpi Cozie, IV, 96.
Eburi (Ebod), in Campania nella regione dei Picentui, rovine, I, 277-278.
Eburioni (Paese di Liegi), nella Gal-

Elaroni (*Paese di Liegi*), nella Gat-lia Belgica, si sollevano, III, 442; incendiati e saccheggiati da Cesa-

Elmoni (Puese di Elegit), bene conlia Belgaca, si solievano, III, 442;
incendiati e saceleggiati da Cesare, 443.
Ebuzio, rifluta di essere iniziato ai
bacennati, II, 590-501.
Ebazio (Tito), comandante della cavalleria, unore ulla battuglia del
lago Regillo, I, 632.
Eca (Teola), vittà nella Dumia, I, 356.
Ecatone, stoico, III, 736.
Ecetra, citta dei Volsci, I, 232; fa
parte della lega Istim, 611; unhacciato dai Romani, 867.
Echetha (presso Grecamichele), dimora dei Siculi, II, 106; assediata
dai Romani, 210.
Eclano (Grotte presso Micabella),
citta degli Irpini, I, 263-261; incendiata da Silla, III, 192; colla
via Appia, IV, 607; ricordo di
Adriano, 637; i iscriziono alimentaria, 807; il favolista Babrio, I, 263;
iscrizione di Bassalo traduttore di
Menandro, IV, 917.
Ecleto, cubiculario di Commodo, congiura contro di Iul, IV, 779.
Ecnono (Poogio da Sant'Aspelo), in
Sicilia, i Cartaginesi vi battono
Agatocle, II, 133; e più tardi i Romani vincono in battagin navale
i Cartaginesi, 219.
Edessa, di Mesopotamia, incendiata,
IV, 618.
Edilità, causa di spese incredibii, III,
357.
Edili plehei, loro origine ed ufficio,
1 783-781; detti dalle triba picheci.

Edillta, causa di spose pueremma, m., 357.
Edili plebei, loro origine ed ufficio, 1, 783-781; eletti dalle tribu plebee, 813; custodiscono i decreti del Senato, 840.
Edili municipali, IV, 45, 787.
Editto perpetuo, fatto compilare da Adriano, IV, 672.
Educazione dei giovani presso gli antichi popoli lunici, I, 494; educazione dala greca in Roma, II, 6012; inscinta lu mano dei servi, 577-578, IV, 859.
Edui (Saone-et-Loire e Nièvre), in-

# EDULIA

### EISACH

### **EMILIO**

vadono l'Italia, I, 884; alleati di vadono l'Italia, I, 884; alleati di Roma, Ill, 92; ottengono il primato nelle Gallie, 95, 429; battuti da Ariovisto, 429; uniti al Sequani sona da lui vinti, 429-430; nel loro paese prendeno stanza i Boi, 432; si uniscono a Vercingetorige, 445, 447; amniessi nel Senato romano, IV, 333; chiamati a ribellione da Guilio Sacroviro, 277-277. Edulia, lassa sui commestibili, IV, 81.

Ratica, lassa sui countestioni. IV, 81.
Efesti, sconfiggono Aristonico, II, 538,
Efesto, citta di Lidia nell'Asia Minore,
data ad Eumeoc II, di Perramo,
II, 452; emperio di schiavi, III, 25;
vi è ucciao Zenobio. governatore
di Mitridate, 244; Mitridate vi ordina l'esterminio dei Romani e Italiani, 230-231; tempio di Diana,
230; rovinata da un terremoto, IV,
251; bagni pubblici costrunti da
Antonino Pio, 701.
Egati (isole) di contro a Lilibeo, vittoria dei Romani sui Cartaginesi,
II, 235.
Ege, città dell'Asia Minore, rovinala
da un terremoto, IV, 251.
Egeria, ninfa ispiratrice di Nuna, 1,
585-586.
Egesta (presso Calatafon), città di

da un terremoto, IV, 251.

Egeria, ninfa ispiratrice di Numa, 1, 585-586.

Egosta (presso Calatafoni), citta di Sicilia, sua parentela con Roma, 1, 534; edificata da Enca, II, 111-112; in guerra con Schumnte, fe4, 165; chimma in suo ainto i Cartaginesi, 165; estorsioni di Agatocle, 186; respinge Appio Clandio, 210; presa dai Romani, 211; liberata da Caio Builio, 216; noutata dai Romani in Segesta, citta libera, 273; Senato, 274.

Eginio (Stagus), città di Tessuglia, saccheggiata dal Romani dopo la vittoria di Pidma, II, 485.

Egitto, visitato dai connecreianti etruschi, 1, 130; invusa dagli Etruschi, 881; diviso da Popilio in due parti, II, 492-493; sotto la tutela di Roma, 541; indipendente solo di noute, III, 354; pretesa credita di Roma, 588; ridotto a provincia, 686; ordinato in modo eccelonale da Angusto, IV, 62-64; vi stanziano due legioni e un'armata navale, 78, 783; visitato da Germanico, 262; resta fedele a Ottone, 442; ai tempi di Trainao è soccerso di grano da Roma, 558; rivolta dei Giudei, 619; sedizioni delle citta per necogliere il Bue Api, 666; visitato da Adriuno, 656; sollevazione repressa da Antonini Pio, 719; ricordi di Ini, 715; mati repressi, 744; parteggia per Avidio Cassin, 717; perdono di Marco Aurelio, 749.

Egnavii (i due), padre e figlio, prosestiti dai ficiunivici si necidare.

presso Fessano), nella Peucezia, rovine, I. 318; sulla via Traiana, IV. 607-608.

Egnazii (i due), padre e figlio, proseritti dai triunviri, si uccidono, III, 609-610.

Eguazio, suo poema della matura delle cose, III, 795

Eguazio (Mario), sannite, duce degli Italici rivollati, III, 175; prende Venafro, 181; vince I., tiulio Cesare, 185; seoniitto ed neciso, 140.

Egnazio Rufo (Marco), congura contro Augusto, IV, 108.

Egoistoo romano, IV, 939.

Egualità naturale, morale e civile degli uomini, IV, 352, 855; riconosciuta dai giureconsulti, 863.

Eichelstein (Pietro della quercia),

creduta avanzo del monumento di liruso a Magonza, IV, 102
Eisach, Unuc nel Trentino, via ai Cimbri in Italia, III, 131.
Elba, liune, — Vedi Albi.
Elba, isola del Mar Tirreno, detta Iliva dai Latini, ed Etalla dai Greci, stazione navale etrusca, I, 130; occupata dai Siracusani, 881.
Elea, — Vedi Velia.
Elefanti, usati da Pirro nella battaglia di Eraclea, II, 191-195; condutti in trionfo a Roma, 202; nelle monete della gente Cecilia a ricordo della vittoria di Palerian, 225; usati nela guerra d'Affrea, III, 518, 519, 520; con candelabri sulle spalle rischiarano la via a Cesare, 530; portati dall' Egitto a Roma, IV, 206; (unamboli, 431.
Elefantina o Elefantine, in Egitto, isola del Nilo e citta, termine dell'Impero romano, IV, 87, 262.
Elezia (Hodjoh), in Armenia occupata da Traiano, IV, 613; e da Severiano, 727; presa dai Parti, 728.
Elei, si uniscono ad Antioco di Siria contro Roma, II, 444.

Severtino, 727, press dai Parti, 728.
Elei, si uniscono ad Antioco di Siria contro Roma, II, 444.
Eleusini (materi), IV, 418, 657, 681
Eleusini (materi), IV, 418, 657, 681
Elezioni, fatte a Roma coll'oro e colle arrai, III, 159-450.
Elezioni matucipali, IV, 45, 787-788; a Pompei, 45-47. — Vedi auche Pompei.
Elia — Ve li Scupi.
Elia Petina, moglie di Clausko, ripudiata, IV, 350, 38;
Elicone, servo e buffone di Caligola, IV, 322.
Elicone (selve), di Grecia, IV, 663.
Elie, più città così dette in onore di Adramo, IV, 661
Elimi, vengono dell'Asia in Sicilia, II, III-113; loro lotte coi Creci, 133.
Elio, municipio a Carnunto (Petso-

133. Elio, nunicipio a Carnunto (Petso-aell), presso Himburg sul Danu-bio, nella Pannonia Superiore, IV, 639

actly, presso Hitabucy sul Bangholo, nella Pannonia Superiore, IV, 639

Elio, liberte, governa Roma nell' assenza di Nerone, IV, 119-12).

Elio Cesare (L.), detto gia Celonio Commodo Vero, favorito di Mriano, e da hii adottato a successore, IV, 689, 741; sua gioventa, molevze e brulture, 689-690; altara per la sua salute a Magna in Britaonia, 619; morte, e statue e templi in suo onore, 690.

Elio Geldo, sua vana limpresa contro l'Arabia, IV, 87.

Elio Plauzio Lamia (L.), homiziano gli rapisce la moglie, IV, 720; e lo necide, 523.

Elio Preo onino Stilone (L.), di Lannavia, cavaliere romano, dottasamo grammatico e cratico, moico del poeta Lincilio, II, 622; mestro di Varrone, III, 713, 749.

Elio Tuberone (L.), statico, III, 770.

— Vedi anche, I, 638.

Elio Tuberone (Q.), nei finaerali di Scipnone Emiliano, II, 577; eratore, III, 694

Elio Tuberone (Q.), nei finaerali di Scipnone Emiliano, II, 577; eratore, III, 694

Elio Tuberone (Q.), nei finaerali di Scipnone Emiliano, II, 577; eratore, III, 694

Elio Tubero (Q.), nei finaerali di Scipnone Emiliano, II, 577; eratore, III, 694

Elio Tubero (Q.), nei finaerali di Scipnone Emiliano, II, 577; eratore, III, 694

Elio Tubero (Q.), nei finaerali di Scipnone Emiliano, II, 577; eratore, III, 694

Elio Tubero (Q.), nei finaerali di Scipnone Emiliano, II, 578; eratore, III, 694

Elio Tubero (Q.), nei finaerali di Scipnone Emiliano, II, 578; eratore, III, 698.

Elisi, — Vedi Campi I, Iiv.

Eliovoto, capo dei Calli, I, 881.

Elleppeo o Eloro (Calli, Q.), fune incla Magna Grecia, I, 315.

Elesponto (Stretto dei Dardonelli), fortificato da Antioco, II, 412.

EMILLIO

Floquenza (F), a Ronaa, III, 591-692;
definizione dell'oratore data da Calone, II, 599, IV, 872; trecento oratori, III, 692; studio priocipale di ogni cittadino cupido di potenza, 693; coltivata come arte, 694, eseveriri oratoril del giovani, 695; studi alle scuole d'Atene e delle citta greche dell'Asia, 696; traduzioni dal greco e declamazioni, 697; accuse, 697-698; la parola sostegno a tutte le ambizioni e passioni, 1998-699; importanza dello studio della eloquenza romana, 768-701, feste oralorie, 704; donne oratrici, 768; cure per accrescere il préstricio della parola, 706; didensori onesti e nelvagi, 700; cavilli e bentture, 707; artifezi arvocateschi 708; grande liberia di'parola, 708-710; facondia canina, invettive e faccie, 710; il truto di Clearone, storia dell'sloquenza romana, 721; more e lla liberta, IV, 185; corrotta nei primi tempi dell'impero, e succeduta dalla retorica, 809; ai tempi di Adriano, 833-874; necisa nei tribunali dagli applausi pagati, 907 — Vedi Rettorica
Elori, siracusano, salva Reggio, II, 168-169; e vinto e nuore a Caulonia, 170.

Ionia, 170.
Eloro (Abisso), finme di Slottia, il, 100.

HOS.

Floro (presso Siracusa), duaera dei Siculi, II, 196; colonis geccu, 118, soggetta a Gerone II, 208; presa da Marcello, 179.

Elvezia, invasa dal Cimbrio dal Tentoni, III, 122; colonie ill Vespasiano, IV, 195; ricordi di Autonia, 715.

715.
Fivezit, emigrano nelle Gallie, III, 433; impediti sul Rodano da Cesare passano il Giura, 430-431; traversano il paese dei Sequani, 431, vinti a Bibracte da Cesare, e rimandati al loro paese, 431-432, uccisi e pre lati da Cecina, IV, 441-442 410

442
Elvidio Prisco, stoico, esiliato alla morte di Trusca suo succero, IV, 415; contrachee Vitellio, 421; sua indole, 474; assale Eprio Marcello accusatore di Trasca, 474, 455; pretore, commeia la riediteazione del Campidoglio, 407; rimandato in esilio e neciso da Vespasiano 301, sua vite scritta da Eremnio Senecore, 510.
Elvidos dictio di Elvidio Prisco, mesono del accio di Elvido Prisco, mesono del concesta del Elvidos Regio di Elvidos Prisco, mesono del concesta del concessa del

silio e néciso da Vespasiano 701, sur vila scritta da Eremio Senecioce, 540.
El vidro, figlio di El vidro Prisco, usciso, 1V, 540; vendicato da Plinlo,
cito, 1V, 540; vendicato da Plinlo,
cito, 1V, 540; vendicato da Plinlo,
cito, 1V, 540; vendicato da Plinlo,
El vii (Vicorna), popofi della Gallia
Narbonese, III, 95; proscritti da
Pompeo, 296.
Elvino (Viborna), fiume nell' Agro
Preturiano, 1, 225, 226.
Elvio, divinita del Saurio, 1, 383.
Elvio Ciana (C.), scrittore di versi,
III, 700, 297; va in Intinla e di preture Memodo, 80; todato di Catullo, 810.
Ilvio Sabino, chiesto edde a Pompei,
IV, 43.
Emilia, regione, riunita colla Lignria solto un solo giuridina, IV, 733.
Emilia l'epida, tradisce di unriti Brusi figlio di Cernamico, IV, 299.
Emilia Lapida, impote d'Augusto, moghe di Clandia, IV, 380.
Emilio Barbula (L.), delle del precedente, marcia dal Sannio confro
Taranto, II, 191; ed e costrelto a

riticarsi in Apula, 193, proconsole contro i Samut, 193.

Panin Lepido Porema (Marco), e richiamato per la sua imperiori dal l'assezho di l'alianzia, in Spagna, e condantato a pagare qua quilta. II, 528; cratore, III, 693.

Indie Lepido (M.), dominato coosole, III, 285, sua indo, e disegui, 284-287 i sue promosos agli oppressi dagli ordina menti di Silia, 288; muove guerra alla parte dominatte, 288-289; vinto ripara in Etruria, 289; e battuto a Cisa e matore in Sardegua, 284-290; suo figlio Scipiore ucciso ad Alba in Leguria. 289; soa splendede ensa, IV, 196.

Emilio Lepido (Marco), figlio del precelente, inscato da tiesare al governo di Roma, III, 491; propone che sia data a Cesare la dittatura. 494; console coo Cesare, 515; Cassio propone si congiurati di neciderlo, 554, ucciso il Dettatore, si prepara a veudicarlo, 568-569; e tratta di pace coi liberatori, 560; governotore della Narbonese, 592; tradisce la Repubblica e raflorra Antonio saomitto, 598-599; nuove con lui contro Roma, 605; la parte del triumvirato con Antonio e Ottavio, 606; edito di proscrizione, 607-610; insulta e rapine, 615-617; resta al governo di Roma, 617; da Antonio e da Uttavio e messo da parte, 633, gli è lasciata l'Affrica, 641; invade la Sicilia, 653, 654; alla battaglia di Nondoco, 655; preside Messina, 658; intinna a Ottavio di sgonibrare la Sicilia la basilica Battaglia di Nondoco, 655; preside Messina, 658; intinna a Ottavio di sgonibrare la Sicilia la basilica Battaglia, di Nondoco, 655; preside Messina, 658; intinna contro vidicola e de uccise, IV, 334.

Emilio Lepido (M.), consilera contro talizola ed e uccise, IV, 337.

Emilio Lepido (M.), console, depreca do Sannio, II, 481.

Emilio Paolo (Lucio), console, depreca do Sannio, II, 481.

Emilio Paolo (Lucio), figlio del precadente, proconsele, figato dai luciatari, it vince i Fidenati e i Veienti, I, 570; nella seconda ditatura restringe da cimque anni a 18 mesi Inticio dei censori, I, 861.

Emilio Paolo (Lucio), console, deprecadente, proconsele, figato dai luciatari, it vince

educare i shahard at lie discipline greche, 601; nei sid funciali Te-

greche, 601; noi su d'unerait Te-coarro fa cappresentare gli Adel-pha, 640.

Innih Papo (Lucio), console, fa fronte-ai Gull ad Ariolno, II. 251; so-corre l'esercino romano sconfitto in Etpuria, 251; e vince i Italii al Capo Telamone, 252; cutra nella i dlia Cisalpian e trionta, 252-253.

Evallo Probo, e queta, supposto au-tore delle Vite di Cornello Nepote, III. 588

c apo Teignone, 232; cafea nella G dila Cisalpian e trionia, 72-253.

Emilio Probo, e spista, supposto autre delle Vile di Cornelio Nepote, III, 788.

Emilio Regillo (Iatrio), distrugge le navi di Antico, re di Siria, presso il pronomororo di Monneso, II, 417; tcionfa, 459.

Emilio Scauro (M.), trionfa dei Carni e dei Taurisci, III, 97; principe del Senato inviato in Nunndia por gundicare fungurta, 106; va alla guerra e si lascia corrompere da Gargerta e si lascia corrompere da Gargerta, 107-108; si fa dare l'incarero di giudicare gii accusati di corruzione, 109; si aruna contro i denagoghi, 151, si salva dalla rezione dei grandi, 166; accusato di audito da Rattilio, 608; sua antobiogratia, 770; costruisce la via Emilia, IV, 66

Emilio Scauro (M.), delio del precedente, legato di Pompeo in Siria, Palestina e Fencis III, 349; assale Arcta re degli Arabi Natare, 349; sio spien lulo teatro, IV, 196-197.

Emporiacia di Agrigento, di II, 57; sua pocuna sulla autuca della Tracia, II, 465, IV, 581.

Empodecla di Agrigento, di II, 57; sua pocuna sulla autuca delle case, III, 795-795.

Emporia, in Affrica sulle rive della Preca la Sirte, il suo territorio e pecso da Massinissa, II, 501.

Emporia, in Affrica sulle rive della Preca la Sirte, il suo territorio e pecso da Massinissa, II, 501.

Emporia, in Affrica sulle rive della Preca la Sirte, il suo territorio e pecso da Massinissa, II, 301.

Emporia, in Affrica sulle rive della Preca la Sirte, il suo territorio e pecso da Massinissa, II, 301.

Emporia, in Affrica sulle rive della Preca la Sirte, il suo territorio e pecso da Massinissa, II, 301.

Emporia, in Affrica sulle rive della Preca la Sirte, il suo territorio e pecso da Massinissa, II, 301.

n, IV, 91
Engio (presso Georgi), dimora dei Siculi, II. 103.
Eniochi, nel Ponto Eussino, rendono omaggio a Traiano, IV, 615.
Emipeo (Fersalist), llume in Tessaglia, III. 501
Enna (Casteogiovasari), dinora dei Siculi, II, 105, 107; colonia dei Siculi, II, 203, di Siculi, III, 203, di Siculi, III, 30, 40; e poi dai Romani, 218; sacchegginta ed empita di sangue, 379, insurrezione degli schiavi, III, 30, 40; e poi da P. Rupilio, 42.
Ennia Nevia, moglie di Macrone, inmamora Caligola, IV, 315; ed è uccisa da Iui, 321-325
Ennio (Lucio), accusato, IV, 282.
Ennio (Q.), poeta di Rudia (Rugge presso Lecce), I, 342-343; è condotto a Roma da Catone e non fa guerra alle anove idee, II, 615; va alla guerra alle anove idee, II, 615; va alla guerra m Poolia, 615; sua fa-

ndilarita Logil Systani, 615; suci Annali in versi, 616, 617-618; eelebra c m un poema Scipione Africano, 615-616, muore povero, 616; sue commedie e trazidle, 616; tenduce in latino i libri di Evecuero, 598, 616; Interpreta ai glovimi le opere gruche, 681; forse noestro di Cacilio Stazio, 538; scrittore di satire, 616, 650.
Paro Lon), flunte della Rezini è del Norico, 1V, 93.
Fino, citta di Tracia, saccheggiata dai Romani, 11, 455.

Romaul, II, 485. Enobarbo. — Vedi Domizio Edobar-

bo.
 bo.
 bo.
 con Spariazo della rivoltà dei chadiatori, Ill, 1906.
 Enotria, I, 72-74.
 Enotridi (isole), I, 72-74, 292-293.
 Enotro, condottiero del Pelasgi, I, 72-74.

Entella (presso Rocca d'Entella), in Sicilia, sede degli Elimi, II, 112-

Sicilia, sede degli Elimi, II, 112-113
Eolide, fa parte della provincia di Asia, II, 5:39
Folie (Isole di Lipare), gruppo di isole vulcanche al settentrione della Sicilia, 1, 22-23, III, 634. Epatrodito, ainta Nerone ad uccidersi, IV, 426 ucciso da Domiziano, 543. Epaminonda, sepolero cestaurato da Adriano, IV, 657. Epeur (il fanciullo), in specchio etru-sco, 1, 391.

Adriano, IV, 657.

Epeur (il fanciullo), in specchio etrusco, I, 391.

Epicari, fiberta, consapevole della congiura contro Nerone, IV, 406; sopporta rauta e imperterrita la tortura e si appicca, 407-408.

Epicarno, poeta comico siciliano, divulga le dottrine pitagoriche, II, 157, alla corte di Gerone, Ibl.

Epicaleo, affricano, induce Geronimo di Siracusa ad unirsi ad Anuibăle, II, 374 alla testa di Siracusa, 376; sventa le congiure ordite per dar la citta ai Romani, 380; andato ad Agrigente non torna più a Siracusa, 382.

Epicuro, III, 740.

Epicarei, conabattuti da Ciceróne, III, 735; sparsi per tutta Italia, 740.—Vedi Filosolia.

Epidauno, — Vedi Dirraccino.

Epidauro (Pidarro), nell'Argolide, Esculapio fatto venire di la a undicare i Romani, II, 295; visitata da Emilio Paolo, 482.

Epigrafi in versi, III, 791.

Epipoli, quartiere di Siracusa, II, 376, 380.

Epiro si dà ai Romani, II, 434; si misce a Persec, 473; stragi di

380.

Epiro si dà ai Romani, II, 434; si unisce a Persecc. 473; stragl di Paolo Emilio, 487; provincia romana, 542; vi sbarca Cesare, III, 497; villa di Pomponio Attico, 744; vi sbarca Agrippa, 675; strade, IV, 68.

68.
Epitetto, tilosofo stoico, le sue dottrine accolle e portate da M. Aurelio sul trono, IV, 723, 756; sua
uascita e vita, IV, 843; suo Manuale, 841.
Epona, dea dei cavalli e dei muli,
IV, 651.

IV, 651.

Ep nina, moglie di Giulio Sabino, sue grandi prove di cornegio e di affetto al marito, IV, 504-505; uccisa da Vespasiano, 508.

Eporedia (Irrea), colonia Romana, III. 97, IV, 89; parteggia per Vitellio, 442.

Eprio, Marcello (C.), delatore, accusaTrasca e Sorano, IV, 414, e preinfinto, 415; assalito da Elvidio
Prisco, 471, 475; coagiura contro
Vespasiano, è condamanto e si necide, 305, 506.
Equa (Vicor Epinense), in Campania,
rovine, 1, 275-276.
Equi, discesi dagli tisci e Sabini, I,
217; loro sedi, 228 e serg.; detti
anche Equicoli ed Equicolani, d'onde forse il nome moderno di Cicolano dato a gran parte del loro
paese, 229; confinuno col Lazia,
527; fanno parte della lega latina, 535, 611; sì collegano coi
Volsci, 773; in guerra coi Romani, 773, 779; loro correrie per
le campagne latine, 820-221; premdono la rocca di Tuscolo, 825;
caeciati tornano a minaccime Rona, 825; seonttiti da Chicimato,
828; nuove rolnace, 836; e guerre,
856-877; e lusurrezioni contro Rona, II, 12; vinti da Camanillo, 13;
quasi distrutti, 36; aiutano i Sanniti, 75; sono sottomessi, 77-78.
Equiti, a guardia della persona degli
imperatori, IV, 816.
Equitico, schiavo, supposto figlio di
Tiberio Gracco, nomanto tribuno,
III, 153.
Epotittico (Sant Eleuterio presso
Artano), citta degli Irpini, I, 264;
fondata da Dionede, 351; sulla
via Traiana, IV, 60.
Era degli Spagnoli, IV, 60.
Era degli Spagnoli, IV, 60.
Era clea, in Grecia, difesa dagli Etoli,
II, 447.
Eraclea, in Macedonia, ucciso il presiclio romano, III, 98
Eraclea dell'Octa, cilta, il Senato romano ordina che esca dalla lega
Achea, II, 496.
Eraclea del Ponto (Erekli), ninta Roma nella guerra sociale, III, 178;
assediata da Lucunllo, 339
Eraclea dell' Sicilia, detta prima Makara e poi Minoa, patria di Zeusi,
I, 324; riceve il sion none da Ervolta degli schiavi, III, 138-139.
Eraclea della Sicilia, detta prima Makara e poi Minoa, patria di Zeusi,
I, 324; riceve il sion none da Ervolta degli schiavi, III, 138-139.
Eraclea della Sicilia, detta prima Makara e poi Minoa, patria di Zeusi,
I, 324; riceve il sion none da Ervolta degli schiavi, III, 138-139.
Eraclea della Sicilia, detta prima Makara e poi Minoa, patria di Zeusi,
I, 324; riceve il sion none

Histrate dal Mazzocchi, I. 323-321. Uv. 789.
Eracleotide, regione, I. 311, 322-324. Eraclide di Siracusa, accusu Dione di audiure alla tiruanide, II, 179. Eraclide, figlio di Agatocle, neciso in Africa, II, 186.
Eraclio di Sirucusa, perde il suo patrinonio perche rifuta di venir a patti con Verre, III, 319.
Erate, filosofo, fatto uccidere da Vespasiano, IV, 504.
Erario, florido durante la guerra sociale, III, 178; ricco sotto Truiano, IV, 559; e alla morte di Aatonino Pio, 715.
Erario militare, Istituito da Augusto, IV, 80-82.
Erbesso (presso Girgenti), città dei Sicani, II, 104, 106.
Erbesso (prosso a Siracusa), dimora

doi-Similia II, Infi press de Clau-

doi Sieuli, II, 106 presa da Chaudio Marcello, 379.
Erbita (presa Nicosia), vilmora del Slenii, II, 100.
Ercinin (selva), IV, 100, 222.
Ercolano, citta di origine elensen, I.
128; rovine, 275; presa dal Samditi, 883; a dagli Italici, III, 181; ripresa da Tita Didio, 191; tempio alla Madre degli Dui, IV, 492; terremot, 510; seppelita dali Vestuvio, 511; seavi, 511; onori a principi buoni e cattivi, 793; stame opuestri dei Balli, 799, 800.
Ercole, adorato nel Sannio, I, 385; e a Cere, 389; di bronza armato di clava, 549; protettore della proprieta, 729; in Sacilia, II, 102-103; smulacro inalzatogli sul Canquidoglio, 297; tradizioni mitiche, III, 292.
Lircole, culto nel Vallo d'Adriano, IV,

Urcole, culto nel Vallo d'Adriano, IV, 646.

646.
Ercole, tempio nel Föro Boario, diputo da Marco Paenvio, Il, 601.
Ercole, suo tempio ad Agrigento, derubato da Verre, Ill, 322.
Ercole, edicola a Roma, incendiata, IV, 400.
Ercole, tempio a Roma, IV, 535.
Ercole, tempio a Tiburi, I. 559.
Ercole, tempio a Tiburi, I. 559.
Ercole Ravitto, alture nel Vallo d'Adriano, IV, 651.
Ercole Musagete, tempio, Il, 603.
Ercole Tirio, IV, 651. 653; suo tempio a Gade, Il, 333.
Ercole Vincitore, I. 528-530.
Ercole (porto d') (le Formicole), nel Bruzio, I. 300.
Ercole (porto d') (le Formicole), nel Bruzio, I. 300.
Ercole (Monte Pellegrono), presso Palermo, Amilcare Barca vi si pone a campo, Il, 233.
Erculeo (Capo di Spartivento), promontorio, I. 305, 312.
Erculei, si dissero i giorni in cni Commodo prese i titoli di Cesare e di Gernanico, IV, 772.
Erdonea e Erdonia (Ordona), nell'Appilia Dannia, rovine, I. 335-356.
dopo la battaglia di Canne si unisse ad Amibble, Il, 363, il quale ivi batte il pretore Gneo Fulvio, 387, e poscia la brucia, 391; sulla via Traiana, IV, 607.
Erdonio (Appio), sabino, assale il Campidoclio, I., 824.
Ercdita, tolte ai celibi e date all'erario, IV, 38-39. — Vedi Imposizioni. Erci (Monti), in Sicilia, Il, 102.
Erennio, padre di Ponzio Telesino, consigli dati il aglio dopo la battaglia di Caudio, Il, 62.
Erennio Senecione, Incriso per avere seruta la vita di Elvidio Prisco, vinto da Pompeo, Ill, 297, e poi da Metello a Valenza, 298.
Erenno, centurione, scopre Cicerque fuggiasco, Ill, 612.
Erennio Senecione, Incriso per avere seruta la vita di Elvidio Prisco, IV, 510, i suoi libri arsi, 540, 925.
Lireto fa Grotte Maroczog, citta dei Sabini di origine pelasgica, I, 221; al condue del Lazio, 527, 876; vitoria di Tarquinio Prisco sugli Etruschi, 599; Tarquinio il Superbo vi scontigge i Sabini, 611.
Eretria, citta dell'Isala Eubea, presa da Flaninio, II, 435.
Ergozio, dimora del Siculi, II, 109, Ergizio, dimora del Siculi, II, 109, Ergizio, dimora del Siculi, II, 109, Ergizio, dimora del Siculi, II, 109, 109, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000,

arrende a Dionisio, 167; empresa dai Cartaginesio, 167; presa da, Pirra, 200 e dai Cartaginesia, 217; occipata da Romani, 232; ripresa da Pirra, 200 e dai Cartaginesia, 217; occipata da Romani, 232; ripresa da Ramani, 232; ripresa da Ramani, 232; ripresa dei Siculi, II, 106.
Erimia, divinita dei Marsi, I, 382.
Erimo, nel Bruzio, I, 303.
Erimo, divinità dei Marsi, I, 382.
Erisane, in Lusitania, Virinto la fibera dall'assedio, II, 529.
Entire (Ritel), città della Ionia, romane libera, II, 453.
Eritreo (Mer Rosso), III, 340, 18, 87, 696, 782; confine della Palestina, 001; unito al Nilo con un canale, 010.
Ermensul (tebdo di), riferilo ad Arminio, IV, 274.
Erinco (Copo Roa), pronontorio in Affrica, II, 219, 510; la flotta romana volge ivi in fuga quella cartagiaese, 223.
Ermeo, duce di Mitridate, batluto da Lucullo, III, 338
Ermenio, compagno di Orazio Coclite, 1, 626.

Ermmio, compagno di Orazio Coclite, 1. 626.

Ermmio, compagno di Orazio Coclite, 1, 626.
Ermmio (Tito), legato, muore alla battaglia del lazo Regillo, I, 632.
Ermocate, duce di Mitridate III, 336.
Ermocate, duce di Mitridate III, 336.
Ermodoro, efesio, traduce in lutino le leggi greche per compliare quelle delle XII Tavole, 1, 814; sua statua nel Foro, II, 300.
Ermogene di Tarso, starico, neciso da Domiriano, IV. 524.
Ermondori, grossa tribu germarico al nord della Boccaio, cacciano il loro re Catualda, IV, 271, assaltan l'Impreo, 731.
Ernici, discesi dagli Osci e Sabini, 1, 217; loro sedi, 230-231; al condine del Lazio, 527; fan parte della lega latma, 611; trattato con Roma, 773; le loro terre sono discriate dagli Equi, 870; soccorrona Roma contro gli Equi e I Volsci, 856; aintano i Romani nil'assedio di Veio, 875; aintana gli Equi contro Roma, II, 12; vinti e sottomessi dai Romani, 34; aintano l'Sauniti, 75; scondui ud Allife si assoggettano, 76.
Erode, in Giudea, IV, 180.
Erode Agrippi, giodeo, consiglia Clandro ad accettare l'imperio, IV, 388.
Erode Attico, famoso retore sofista

338
Ende Attico, famoso retore sofista
IV, 658; aldeelisce la maya Ateor,
659; inalizato al consolato, 703;
nonestro di Marco Aurelio, 720, 721;
e di Aulo Gellio, 919.
Erodoto, suo racconto sulla origiae
d edl Etruschi, I, II4-II6; fa parte
della colonia ateniese fondatrice di
Turio, 321; superiore a Tito Livio
per lo spirito investigatore, IV,
167.
Erote, schiavo di Antonio, si uccide.

167.

Erote, schiavo di Antonio, si uccide, III, 682.

Ersilia, concilia Romoto e Tazio, I, 581; fatta divina riesve il nome di Gra, 581.

Erucio Clare, legato di Traiano, incendia Selencia, IV, 618.

Esaro, finne della Magna Grecia, I, 316, 317.

Eschilo, poeta, alla corte di Gerone, II, 161.

Eschilo, poeta, alla corte di Gerone, III, 161.

The same beautiful transport of the same of

II. 161.

Ilschine, o oralore, III. 695, 697.

Esculano (bio), II, 310.

Esculapio (bio), fatto veniro da Epidanro a Roma, II, 295; suo tempo nell'isola Tiberina, adoranto di pidure greche e di voti, 295, 2%; suo

### ESEPO

### ETRUSCHI

templo ad Agrigento derubato da Verre, III, 322; altare e statua nel Vallo d'Adriano, IV, 651, 653. — yedi Esmuh.
Esepo (Bakton), fiume della Misia in Asia, III, 338.
Esercito. — Vedi Milizie.
Esercito mebano, istitutto da Servio Tullio, I, 712.
Eserciti tunnituari, II, 459.
Eserciti (Isernia), costruita dai Sanniti, I, 255; rovine, 258. colonia romana, II, 265; gli Esernini alla ballaglia di Pidna, 179; nella guerra, sociale cade in poter dei Sanniti, III, 181; vi è trasferita la Dieta italica, 192-193; devastata da Silla, 266.
Esi (Fimaccino), fiume del Piceno, I, 225.

Esti (Fronceino), ilume del Piceno, 1, 225.

Esmun (Esculaçio), suo tempio n Cartagine, II, 511-512. — Vedi Esculaçio, II, 511-512. — Vedi Esculaçio, III, 425.

Esculaçio, III, 200, ricerdo di Autonino, IV, 710.

Esculario, III, 425.

Esculario, III, 425.

Esquilie (Esquilino), colle, 1, 567, 605, 722, III, 207, IV, III, 400, 492, 514.

casa di Virgilio, 4182, orti e palitzo di Meccanate, III5; terme di Tito, 515, 603, terme di Traiano, 603, secul recentu, II5, 770.

Esquilina, regione, I, 605.

Esta del ferro, I, 40-49.

Eta del ferro, I, 40-49.

Eta del ferro, I, 40-49.

Eta del ferro, I, 40-19.

Eta della pietra, I, 35-49; in Sicilia, II, 104.

Eternita, dea, IV, 744.

Etico Istro, cosmografo del medio evo, IV, 50.

Etiopia, alleata di Roma, IV, 69, 87, niura, avorio e cotone d'Etopia.

IV, 50.
Etiopia, alleata di Roma, IV, 69, 87, mura, avorio e cotone d'Etiopia porfati a Roma dalle navi d'Egitto, 208.

nura, avorio e cotone d'Euspia purtati a Roma dalle navi d'Egitto, 206.
Etna, nutichità di questo vulcano, 1, 22-23; eruzione, 874; vi sali Adriano, IV. 681.
Etoli, barbari e feroci, Il. 429; allenti di Roma contro Filippo re di Macedonia, 431; si mantengono fedeli, 433; combattono ai Cinocefati, 437; scontenti che Filippo non fosse distrutto, 437-438, 440; prendono Demetriade, e necidono Nabide, 443; nominano Antroco, re di Siria, Ioro capitano generale, 444; vinti al passo delle Termopiti, 445-46; chiadono tregua, 447; si difendono in Ambracia e sono costretti a chieder pace, 450; in guerra coi Tessall; 463; ostaggi presi dai Romani, 499; ingjustizio di Paolo Emilio con essi, 485-486; soccorrono Silla, II, 231.
Etoha, non fa parte della provincia d'Acana, Il, 499.
Etriculo (Lattacico), nel Bruzio, 1, 306.
Etruria propriamente detta, vulcani speuti, 1, 33; confini, citta, porti, potenza, sepoleri e splendide opered'arta, 123, 129-161, 165-173; confina col Lazio, 527; una delle undiel regioni dell'Italia d'Augusto, 1V, 42; fa parte di una delle quattro regioni sotto Adriano, 633; non ha giurndico, 738.
Etruria circumpadana e adrianca, 1, 126-127; necropoli, 162-167.

Etruschi, loro provenienza, 1, 113, 174; opinioni degli antichi, 114-117; studi nooderni, 187-203; confermata la loro origine asindica, 117-120; non provata la loro origine retica, 120-122; si estendono per gran parte d'Italia, 122; perche chiamnit Tusci, 122; le loro storie sono perite, 123; il centro di loro potenza fu nell'Etruvia di mezzo, 123; comquiste sugli Umbri, 125; occupano la pianura del Po, 126; possedimenti nel Lazio, 127; assoggettano il paese dei Volsci, 128; si estendono nella Campania, 128; sostengono farti battaglie coi Liguri, 128; citta da essi occupate sul Tirreno, 130; navigazione e commerci, 130-131; opere idrauliche, 131-132; opere d'arte, 132; citta e rovine etrusche, 131-174; loro modo di seppellire, 168; civilta e grandezza, 175; ordinamenti politici e militori e sistema tederativo, 175-179; fortificazioni delle citta, 179-180; conquiste, colonic e governo dei vinti, 180-182; dontrino del popolo, 367-366; costituzione del popolo, 367-366; costituzione del popolo, 367-366; costituzione del popolo, 367-366; costituzione del popolo, 367-366; divinita, 388-400 oracoli, 401-406; auguri e aruspici, 406, 408, 469; dottrina dei fulmini, 406-409, 400; sacerdoti, 409-412; culto, 413-415; arti, 416-412; arte ceramica, 443-449; la scienza privilegio dei sacerdoti, 151; astronomia, 453-454; divisione del tempo, 451; sistena di munerazione, 451-157; cronologia, 458; metereologia, 459; anatomia, 469; cocquizioni mediche, 401; libri sacri, anuali e opere scenche, 462; musica, 464-468; lingua, 478-481; artini, 491-192; costumi e usi, 497-96; donne, 497-192; vesti, 492-500, abitazioni, 501-502; feste, 502; danza, 502-504; culto dei morti e riti funebri, 504-521; aiutano Romolo contro i Sabini, 579; in guerra con Anco Marzio, con Tarquinio Prisco e Servio Tullio, 595, 599, 604; soccorreno Tarquinio il Superbo contro Roma, 691-693; negano autoa il vienti, 870-871; vinti dai Romani, 800; loro decadenza, 830; conmerci e invissione tentata nella valle del Nilo, 881; disfatti presso Mend, 881; piu anni di p

### EXEDARE

251; patti ottenutidai Romani, 259; artisti, 311; ai sacrifizi umani in onore dei morti sostitulscono i combattimen'i, 314; devastati dalla invasiane d'Annibale, 344; rimangono fedeli a Roma dopo la battaglia di Caune, 363; sospetti di moti a favore d'Annibale, 372, 376-397; aintano Sciplone alla guerra d'Africa, 410; invasione del Liguri, 458; uderiscono ulla loga italica, 111, 172; Roma reprime i loro moti a favore degli Italici, 185-187; si uniscono ulla parte democratica romana, 270; rapine e stragi di Siln, 265-263; tunulit contro i suoi veterani, 283-289; infestali dai pirali, 331; eccitati alla rivolta dagli emissarii di Catilina, 375; accolgono on festa Cosare, 488.
Etruschi, stanziati sul Po, enceiati e vinti dai Galli, 1, 883-85; cercano rifugio sulle Alpi Retiche, 886, Ettore, motto di Tiberio agli anilas sciatori di Ilio, IV, 286.
Ettore, colonia greca in Sicilia, 11, 119, 128.
Eubea, (solu d') (oggi Nemoponte), presa da Flannino, 11, 485; dichia-

Eubea, colonia greca in Sicilia, II, 119, 128.

Eubea (isolu d') (oggi Negroponte), presa da Flaninio, II, 435; dichiarata libera, 438; presa da Anticco, re di Siria, 444; occupata da Mitridate, III, 232; visitata da Emilio Paolo, II, 482; e da Germanico, IV, 260.

Eufrate, tunne, II, 542, III, 461, 493, IV, 63, 78, 79, 34, 312, 399, 405, 551, 554, 613, 615, 616, 618, 627, 715, 728, 729, 731, 745, 782.

Eufrate, filosofo, familiare di Plinio il Giovane, IV, 941.

Euganei, loro origine e redi, I, 67; loro lingua, 477.

Euganei (colli), I, 31, 67.

Eumachia (edificio di), a l'ompei, IV, 45-46.

Euganei (colin), 1, 31, 67.

Eumachia (edificio di), a Pompei, IV, 45-46.

Eumene II, re di Pergamo, riceve dai Romani la piu parte delle spoglie di Antioco re di Siria, II, 452; demunzia ai Romani l'ingrandirri di Persco, e questi tenla farlo assassinare a Belfo, 468; unalcontento dei Romani, 476; sbarcato a Brindisi riceve l'ordine di lascinr l'Italia, 191; i Romani gli vottano contro suo fratello Attalo, 491; fa fabbricare la carta pergamena, 538.

Euno, schiavo di Siria, eccuta a rivolta gli schiavi di Sicilia, III, 33-39; proclamato re col nome di Antioco, 39-41; sua morte, 42.

Eurialo, castello di Siracusa, II, 376; celuto a tradimento ai Romani, 380.

Eussino (Ponto) (Mer Nero), III, 225,

ceduto a tradimento ai Roman, 380.

Eussino (Ponto) (Mar Nero), III, 225, 1V, 79; via conducente da esso alle Gallie, 610; le popolazioni si dichiarano pronte ad obbedire a Traciano, 615; visitato da Adriano, 662; periplo di Arriano, 662.

Evandro, re d'Areadia, leggenda della sua venuta nel Lazio, I, 528, 531, 566, IV, 701.

Evenero, i suoi libri tradotti in latino da Ennio, II, 598, 616

Evento. — Vedi Buono Evento, dio. Evirazionio, probibia con minacce di morte da Adriano, IV, 673.

Evodo, liberto di Claudio, capo degli uccisori di Messalina, IV, 365.

Exedare, posto sul trono d'Armenia da Cosroe, IV, 613.

Fabari o Farfaro (Farfa), tinme dei Sabini, 1, 220. Fabbroni (Giovanni), sue opinioni sulle origini italiche, 1, 190. Faberio, gla segretario di Cesare, fal-sifica le sue disposizioni, III, 575-576.

sittea le sue disposizioni, HL 575-576.

Fabia, moglie di Licinio Stolone, II, 20-21.
Fabiano (Papirio), filosofo, IV, 835.
Fabii (la gente patrizia dei), celebre per suoi consolati e prodezze, I, 805; studia di rinnire plebe e patrizi, 806; non riuscita nell'intento, va a fur da se sola la guerra ai Veienti, 807-808; uccisi al Cremera, 809-810; onori alla loro virtu, 811.
Fabii (i tre fratelli), inviati ai Galli a Chlusi, I, 889.
Fabio Cesone, console tre volte, I, 805; nella guerra etrusca e abbumdonato dai soldati, 806; insiste perche sia eseguita la legge agraria, 806.
Fabio (Marco), console due volte, I, 805; vince gli Etruschi e ricusa il trionfo, 806.
Fabio (Quinto), console due volte, I, 805; muore al campo, 806.
Fabio Dorsone (C.), esce dal Campidoglio assedinto e traversa il cumpo dei Galli per fure un sacritizio, 1, 804.

doglio asseduato e traversa il cumpo dei Galli per fure un sacridzio, I, 894
Fabio Ambusto (M.), suocero di Licimio Stelone, II, 20.
Pabio Ambusto (M.), suocero di Licimio Stelone, II, 20.
Pabio Ambusto (M.), sonsole la seconda volta, battuto dagli Etruschi a Tarquinin, II, 36.
Fabio (Quinte) Massimo Rullinno, vince i Sanniti, II, 58; si rifugia n Roma per sottrarsi alla vendetta di Papirio Cursore, 59; prende Luceria, 60; scontito a Lautule, 67; vince i Sanniti, 67; vince eli Etruschi a Sutri, 69; passa la selva Ciminia, 70; vince gli Etruschi e Unabri n Perugia, 70; nominato proconsole vince muovamente gli Etruschi e gli Unabri, 71; nomina ditutore Papirio Cursore, 74; trionfa per aver domata l'Etruria o va nel Sannio, 75; vince gli Unabri a Mevania, 75-76; vince i Sanniti ad Allife, 76; prende parte come console alla terza guerra sannitica, 79, 80-81; vince n Sentino e trionfa, 81-83; censore riceve il nome di Massimo, 279, 284.
Fabio Gurgite (Q.), figlio di Q. Fabio Massimo Rulliano, console, è scontitto dai Sanniti, e aintato dal padre accurso, come suo legato, al riparo, II, 88; detto Gurgite (ghiottone) per gli scialacqui della sua gioventa, 575.
Fabio Buteone (M.), dittatore per rifare i senatori uccisi da Aunibale a Canne, II, 368.
Fabno Massimo (Q.) Temporeggiatore, console, vince i Liguri, II, 247; dichiara la guerra ai Cartaginesi, 333; alopo la rotta del Trusimeno eletto prodittatore per combattere Annibale studia di evitine le grandio da Annibale e disapprovato da Roca, 253; col tenaporeggiare impedisce la rovvina d'Italia, ed è onorato della corona graminea, 254;

richiamato al comando dopo la rotta di Canne, 399; prende stanza a Tenno coutro Annibale e diserta le terre sannitiche, 399; prende Manduria e Taranto, 395; si oppone al partito di portare la guerra in Affrica, 409; accusa Schpione del mal governo di Locri, 411; geloso è menico di Iul vincitore con modi diversi dai suoi, 551, 559. Fubio Massimo (cost detto per causa di adozione) Emiliano, figlio di Emilio Paolo vincitore di Persco, combatte col padre nella guerra di Macedoniu, II, 478; frena Viriato in Lusitania, 528.
Fabio Massimo Faniiano Allobrogico, figlio del precedente, vince gli Arverni, celebra la vittoria con un monumento, prende il soprannome di Allobrogico, e inalza a Roma l'arco Fabiumo, III, 93-94.
Fabio Massimo Serviliano (Q.), proconsole, sconditto da Viriato, II, 528; indotto agli estremi fa pace con lui, 529.
Fabio Pittore (C.), dipinge il tempio della Salute, II, 295, 311, 608.
Fabio Pittore (Q.), senatore, presente alla guerra contro i Gali e contro Amubale, II, 270; e mandato allorancolo di Delfo dopo la rotta di Canne, 360; serive in greco gli Amubil di Roma, el e il padre della storia romana, 607-608. — Vedi anche, I, 638-639.
Fabio Adriano (M.), legato di Lucullo, vince Mitridate a Cabira, III, 339; e poi e vinto a Zela da lui, 342.
Fabio Rustico, storico, IV, 919.
Fabio Rustico, storico, IV, 919.
Fabrateria mova (Fabratera), citta dei Volsci, I, 232-233; rovine, III, 183.
Fabrateria vecchia (Ceccano), citta dei Volsci, I, 232-233; rovine, III, 183.

Fabrateria mova (Fabratera), citta dei Volsci, I, 232-233; rovine, III, 183.
Fabrateria vecchia (Ceccano), citta dei Volsci, 232-233.
Fabretti (Ariodante), suo Glossario italico, I, 474-475, 484; crede che i dialetti italici derivino dalle lingua ariane, 482.
Fabretti (Rafbele), sua illustrazione della Coloma Traiana, IV, 584.
Fabriano. — Vedi Sentino.
Fabriano Luseino (C.), console, batte i Lucani e i Bruzi, e libera Turio, II, 189; sua famosa ambasceria a Pirro, 196-197; n cui denunzia il medico traditore, 199; censore, caccia dal senato Cornelio Rufino, 304; per le sue virtù la tomba dentro le nura di Roma, 285.
Fubrizio Veientone, sorzo consigliere di Pomiziano, IV, 539.
Facondia canna, III, 710.
Fadilla, sorella di Commodo, IV, 778.
Falacrica (nella Valle di Fallacrine), fondata dai Sabini, I, 221; patria di Vespasiano, IV, 454.
Falacro, divinita dei Sabini, I, 283.
Falaride, tiramno di Agrigento, II, 158-159; il suo toro di bronzo trasportato a Cartagine, 522.
Falerii o Faleria e Fulisca (Civitavassellana e Santa Moria di Fulleri), città abitata dai Siculi e poi dai Pelasgi, I, 75; tempro di Giunone, 75; una delle città principali di Etruria, 123; rovine, 136-138; ri-

cordo di Adriano, IV, 637 i serizione alimentarla, 807. / Falerno (agrio), I, 207. / 265 or si rifugiano i Galli, II, 33. deventato dai Samiri, 77, vino, IV, 823. Falisci (i), 100 sedi, I, 135; vinti dai Rotunil, 138; soccorrino Veio assediata, 871-872, 876, vinti da Cammillo, 896; ricevomo si diritto di cittadinanza, II, 12; di movo in guerra con Roma, 37; cincilono l'alleanza Romana, 42; guerra di sei giorni, 237. Falleri. — Vedi Falerii.
Falterona, offerte votive ivi trovute, I, 413.

Falterona, offerte votive Ivl trovute, I. 413,
Fame. — Vedi Carestin.
Famiglia (In), in Etruria, I, 3737 nomi di famiglia relle epignad etrische, 484; ordinamento dispotico della famiglia romana, 695-697; potesta assoluta del martio e del padre, 696, 760-761, 843, 847, II, 582, IV, 859; matrimonlo e suoi modi diversi, I, 761-762, II, 582, vietato e poi concesso tra patrizi e plebei, I, 832-855; ordini di Augusto contro il celibuto, IV, 37; mogli e mariti, II, 581-582; tranmele della moglie ricamento docuta, 582-883; profusdi disordini combattati dal Illosoft, IV, 855, 857; reclami contro il marito dissoluto che punisce in moglie infedele, 858.
Fanagoria, città sul Bosforo Chumerio, III, 225; si ribella, 351; epigrati greche, IV, 662.
Fu dulli poveri. — Vedi Aliacuti problici.
Fancti (Perdinando), di Sarteano, sua collezione di vetri ciruschi, I, 434.
Famia, figlia di Trasen, vedova di Elvidio Prisco, esillata per la ter-

431.
Fannia, figlia di Trasen, vedova di Elvidio Prisco, esiliata per la terza volta da Donuzlano, IV, 541
Fannio (C.), console, genero di Caio Lelio, storico, III, 764.
Fannio (L.), coneblude il trattato tra Mitridate e Sertorio, III, 390; inviato come consigliere al re, 335; chiede pnee a Lucullo, e la ottiene, 340.

viato come consignere al re. 55; chiede puce a Lucullo, e la otticne, 340.

Famio Strabone (Caio), console, abbandonn Caio Gracco, III, 79.

Fanum Fortmae (Famo), città degli L'mbri, I, 65; occupata da Cesare, III, 485; opere pubbliche fatte ivi da Augusto, IV, 41.

Faonte, liberto, offre rifugio à Nerone cercato a morte, IV, 425.

Farasmane, re degli lheri, eccita alla rivolta gli Alani, IV, 663; viene a Roma, 663.

Farasmane, re del Parti, rende omaggio in Roma ad Antonino, IV, 711.

Farina (capo), in Affrien, II, 540.

Farnacc, Ilglio di Mitridate, si mette alla testa del ribelli, III, 351, consegna il endavere del padre a Pompeo, 353; Il quale gli da Il regno del Bosforo, 353; vince Domzio Calvino a Nicopoli, 513; e vinto da Cesare a Zela, 513; e perseguitato fino al Bosforo, 513.

Faro (detta ora Hear dagli Slavi e Lésina dagli Italianl), isola peeso le coste dell'Illirleo, patrin del traditore Demetrio, II, 243, 355.

Farsalia o Farsalo (Fersalo), città di "Pessaglia sulla riva sinlstra dell'Esnipeo, III, 501; vittoria di Cesare su Pompeo, 502-508.

Fasti etruschi, I, 461-462; dvile Fessiti etruschi, II, 461-462; dvile Fes

rie Latine, 548; di Verrio Flacco, 554; Vespasiano fa correggere quelli bruttati dall'adulazione, IV; 920-921.

120-921.
Fati, Ioro nitare nel Vallo di Adriano, IV, 652
Fatua, battuta a morte per aver bevuto vino, I, 403.
Fauna, divinatrice, moglie di Fauno,
I, 401.
Fatini artichi b.

Fauni, antichi Dei e poeti, I, 530-531.
Fauno, mitico istitutore dei popoli, I, 33; re, e vate dei Prischi Latiai, 528, 740; suo ernoolo sulla via Ardentina, 542.
Fausta, aglia di Silla, moglie di T. Milone, amoreggiata da Sallustio, III, 777.
Faustiniane, fanciulle, IV, 763; in bassorifievo della villa Albani, 898-899. — Vedi Alimenti pubblici.
Faustina Maggiore (Aunia Galeria), moglie di Antonino Pio, IV, 699, 704; in suo aone chiamate Faustiniane le fancinlle alimentate, 703, 898; di Iroppo facile e libera vita, 704; deutcata e adorata in un tempio, 704, 705, 713, 714.
Faustina Mimore, figlia di Antonino Pio, moglie di Marco Aurelio, IV, 704, 725; falsamente accusata di 2) see fatto morire Lucio Vero, 737; detta Mattre dei Campi, 744; acconapagna Marco Aurelio uclia spedizione contro Avidio Cassio, 747; e lo esorta ad interna contro i ribelli, 748; suoi senadali, 761-763; esame delle accuso fatto da E. Renan, 761-762; sua morte, 763; apoteosi, statue e tempio, 763-765; madre di Commodo, 764-765; move Faustiniane in sno morre, 808, 809.
Faustinopoli, in Cappadocia, fondata da M. Aurelio in omore di Faustina Minore, IV, 763.
Favenzia (Faenza), sconfitta di Papirio Carbone, III, 257.
Favole postiche, aella storia, IV, 167.
Fivonio (Marco), non vuole congiurare caniro Cesare, III, 253; accompagna Marco Beuto al Foro, 366; al convegno d'Anzio, 579.
Faverino, di Arli, sotista, suo disaccordo con Adriauo, IV, 676; scrittore encielopedico, 845, 845; ricorda alle undri il sacro dovere di allattare i figliuoli, 857; maestro di Ando Gello, 949.
Fazania (Faszan), regione nell'interno dell'Affrica, aperta da Cornelio Balbo, IV, 87.
Feacii (condotti), ad Agrigento, II, 122.
Febbrano, da che deriva questo nome, I, 415.

245. Peciali, sacerdoti, I, 374, 411, 585; Pito feciale, 374-375; istituzione attribuita ad Anco Marzio, 589. Pede, divinità, I, 741, suo culto, 767-768.

768.
Fede puniex. II. 524.
Fede puniex. II. 524.
Fede romana, monumento innalzatole
dai Locresi, II, 411.
Pederazioni degli autichi popoli itadioi, I., 365.
Fedro, sue Favole, IV, 875.
Fedro, sue Favole, IV, 875.
Felior, liberto, si arricchisce nel governo della Ginden, IV, 342, 456.
Felsina, poi Banonia (Bologna), una
della citta principali degli Etruschi, I, 126; scoperte etrusche nei
suoi diulorni, 162-167; e nella
citta, 167; occupata dai Bei che le

danao il nome di Boaoala, 885; colona romana. Il, 267, 268, 450; saccheggiata dai B i, 478; presa da Irao e da Ottavio, IlI, 597; soccorsa da Nerone dopo un incendio, IV, 370-371; da spettacolo di gladiatori a Vitello, 452.
Fenestella (Locio), sue storie, IV, 181. Fenice, portata a Rona, IV, 867.
Fenici, loro sedi e commerci in Sicilia, II, 113-117; loro presenza in Sardegna, II, 212.
Fenicia, visitata dai commercianti etrugchi, I, 130; percorsa da Pompeo, III, 349; proxincia romana, 353; donata da Antonio a Cleopatra, 662.

173, 30 annua da Antonio a Creoparira, 662.

Fenio Rufo, prefetto dei preteriani, IV, 389; congiura contro Nerone 406; crudele coi complici scoperti, 407; conterna l'ordine di uccidere Seneca, 407.

Fere (Velestino), città di Tessaglia, II, 436.

Ferentina (selva e valle) presso Marrino, Inogo delle admanare della lega latina, I, 535, 542, II, 43.

Ferentino (Ferentino), città degli Erucio, 1, 231; iavasa dai Volsei, e dai Romani rimessa in potere degli Eruci, 866; presa più volte dai Romani, II, 34; con erva l'indipendenza atunicipale, 79; scena alle commedie romane, 646.

Ferentino, citta degli Irpini, 1, 266; presa dai Romani, II, 79.

Ferentino o Fereato (presso Vilectho), roviae ctrusche e romane, 1, 150, IV, 448-449.

Ferentino o Forento, città nell'Apulia Paunia, rovine, 1, 295, 296; occupata dai Romani, II, 66.

Ferie Latine, sul monte Albano, 1, 535, 547-549, 641.

Ferono. — Vedi Firmo.

Feroaatte, Ilierto di Clandio, IV, 342.

Feronata, suo tempio ai pic del monte Soratte, 1, 138-139; Deu protettrice della liberta e dell'agricoltura adocata da piu popoli italici, 189, 383-384, 741.

Ferrari (Guido), crede gli Umbri di origine celtica, 1, 189.

Ferra del Ponto, IV, 207.

Ferrucci (Michele), epigrafe pel colosso d'Armiaio, IV, 272.

Fescennia (Guidese e), abitata dai Siculi e poi dai Pelasgi, 1, 75; citta etrusca, IS, 433.

Fescennini (versl), 1, 138, II, 610, 650.

Feste, religiose dei primitivi italiani, 1, 412-413; in Etruria, 415, 502; religiose e civill a Roma, 755, 756, II, 316, IV, 104. — Vedi Giuochi.

Feste del Dio Termine, 1, 587.

Feste Luperculi, 1, 412, 572, 729, 730.

Feste di Pale o Palihe, 1, 412, 730.

Feste di Pale, o Palihe, 1, 412, 730.

Feste di Pale o Palihe, 1, 412, 730.

Feste di Pale, 1, 542.

Ficoroni (Francesco), eista preuestina, da Iui scoperta e illustrata, 1, 535.

555. Froulca o Fieulnea (sui colli della Ce-sarina), abitata dai Siculi e poi dai Pelasgi, 1, 75°, nel Lazio, 562-563°; sottomessa da Tarquinio Prisco, 5'9°, iscrizioac alimentaria, IV, 807. Fidene, acl Lazio, presa dagli Etru-

schi, 1, 127; coloaia latiaa, 563; viata e riunita a Roma, 582; messa a sacco da Anco Mario, 593; Tarquinio il Supelbo vi sconfigge i Sabiui, 611, sue guerre con Roma 89-870, II, 30; rovian dell'anfiteatro, IV, 296.
Fidio, divinta sabina, I, 385.
Fiesole, citta etrusca, 1, 125; vovine, 153; fortidozaioni, 179; culto di Ancaria, 381; vittoria del Galli contro i Romani, II, 251; si solleva contro i veterani di Silla, III, 283; catapo dei Catilinarii, 379.
Figh. — Veli Faniglin.
Fila, fortezza di confine in Macedonia, II, 475.
Filadelfeia, citta della Lldia, rovinata da un terremoto, IV, 251.
Filadelfeia, citta della Lldia, rovinata da un terremoto, IV, 251.
Filadelfeia, citta della Lldia, rovinata di Palestina nel distretto della Perea, afforzata si templ di Trainno, e poscia diveanta florida e popolosa, IV, 601.
Filantropia, raccomandata dagli Stoici, IV, 859-860.
Filetero, emuco, foadatore della potenza dei re di Pergano, II, 452.
Filippi, citta di Macedonia, suo sito e rovine, III, 622-627; 631
Filippo, V, re di Macedonia, obbligato dai Romani a cacciar Deroctrio di Faro, II, 355; fa alleenza con Anibale, 370; move in suo aiuto ed e sconfitto ad Apollonia, 373; richiesto di soccorso da Siracusa, 380; tenta sottomettere la Grecia, 470; sue erudelta e perfedie, 431; vinto dai Romani nell'Epiro quando si apparecchia a soccorrere Annibale, 431; in guerra cou Roma, 431; è costretto alla pace, 432; unuda a Zama aiuti ad Aanibale, 431; in guerra cou Roma, 431; è costretto alla pace, 432; unuda a Zama aiuti ad Aanibale, 431; in guerra cou Roma, 431; è costretto alla pace, 432; assedia Abido, 433; va contro i Romani na Apollonia, 433; vinto da Flaminio, si ritira in Tessaglia, 444; perde Fallenanza dei Greci ed e scontitto da Flaminio ai Ciaocefali, 433-437; è costretto a dura pace, 437; insultato da Antioco, re di Siria, resta fedele ai Romani della suorerra, 464-465; i Romani destano odio mortale fra i suoi figli, 465; muo-

mortale fra i suoi figli, 465; muore, 466
Filistine (fosse), fatte dagli Etroschi
nel delta del Po, I, 131.
Filisto, storico, estilato da Dionisio
il Vecchio, tiranno di Siracusa, II,
175; è richiaanato da Dionisio il
Giovane, 176; ucciso, 178.
Filocari, capopopolo, eccila i Tarentini a sommergere le navi romane,
11, 190.

tini a sommergere le navi romane, II, 190.

Pilodemo, argivo, cede ai Romaai Enrialo, castello di Siracusa, II, 380.

Pilolao da Crotone, disceptol di Pitagora, II, 154.

Pilologo o Filogono, liberto, scopre ai sicarii Cicerone, III, 612.

Filoae, Giudeo d'Alessandria, IV, 180; capo dell'ambusciatta spedita dai Giudei a Caligoja, 333-334.

Filone, retore, suo panegirico di Adriano, IV, 634-665.

Filonide, buffone, insulta nell'assemblea di Tarnuto gli ambasciatori romani, II, 191.

Filopatore, re di Cilicia, sua morte, IV, 258.

# FILOPEMENE

FILOPEMENE

Filopemene, chiamato l'ultimo de' Greci, II, 429-430; sua morte, 463-461; e sua siatua, 542.
Filosofia (la) dei Romani negli scritti di Cicerone, III, 738-739; filosofi greci a Roma, II, 529; rimandati al loro paese, 601; messi in burla da Plauto, 634; filosofi baaditi da Nerone, IV, 411; da Vespasiano, 504; e da Domiziano, 541; i segnaci di Epicuro, III, 735, 740-741, 795 e seggz; clarlatani che si spacciano per maestri di sapienza, IV, 832; uobili filosofi confortatori nelle sciagure, 833-831; massinae fondamentali degli stoici accolte da Cicerone che ne confuta le pretendenze soverchie, III, 736; essi sono i cittadini piu virtuosi, 730; satireggiati da Orazio, IV, 142-143; enstodi dell'umanna dignita, 850 e seggz; influenza delle loro dottrine sul diritto, 863; lo stoicismo e il cristianesimo, 760; la filosotia morale e civile in ticeroue, III, 723-733; in M. Aurelio, IV, 756-761; e lu Seneca, 839 e segg.
Filosseno, poeta, impricionato da Dionisio, tiranno di Siracusa, II, 173. Filostrato, sua vita di Apollonio Tianeo, IV, 819-80.
Filotera, porto e città di Egitto sul Gólfo Arabico, IV, 611.
Firmani, nlla battaglia di Pidana, II, 479.
Firmo (Fermo), nel Piceno, 1, 225; estatia romaga II, 93, 269; fibe-

470.

Firmo (Fermo), nel Piceno, 1, 225; colonia romana, II, 93, 269; liberata dall'assedio dei Socii Italici, III, 185; colonia militare, IV, 43; opere pubbliche fatte ivi da Augusto, 44.

Fiscello, moate dei Sabini nell'Appeanino, 1, 220.

Fisco (avvocato del), creato da Adriano, IV, 634.

Finme Tolomeo, canale tra il Nilo e il Mar Rosso, chiamato poscia, flume Traiano, IV, 610.

Fiume Traiano, — Vedi Finme Tolomeo.

me Traiano, IV, 610.
Fiume Traiano. — Vedi Fiume Tolonico.
Flacco, pretore di Numidia, battuto
dai Nasmaoni e poi vincitore di
essi, IV, 532.
Flacco, poeta di Padova, IV, 913.
Flacco, poeta di Padova, IV, 913.
Flacco, poeta di Padova, IV, 913.
Flacco, III, 346.
Flamini, saccadoti, I, 586.
Flaminio, saccadoti, I, 586.
Flaminio (Caio), tribuno, propoae di
dividere f.a i poveri le terre dei
Scaoai, II, 219; console vince gli
Insubri e trionfa, 253; da il suo
uome alla via da Roma ad Arimino, 289; muove ad Arczzo contro
Amibale, 343; e cade sconfito alla
battaglia del Trasimeno, 315-317.
Flavia (gente), tempio inalzato ad essa
da Domiziano, IV, 532.
Flavia Domitilla, moglie di Vespasiano, IV, 503.
Flavia Neopolis, in Palestina, IV,
476.
Flavia Puccasia, colonia in Tracia,

4º6.
Flavia Paceasis, eolonia in Tracia, IV, 495.
Flavia Sirmiatium, colonia a Sirmia in Pannonia, IV, 495.
Flaviali (sneerdoti), IV, 537.
Flavio ((inco), liberto e scrivano, svela al popolo le fornule giudiziarie, II, 277; e pubblica il Calendario colle indicazioni dei dies fasti, 278; eleuo tribuao ed edde enrule, 278; vota un tempio alla Concordia, 278-279.

Flavio (L.), tribuno, sua legge agra-ria, 111, 401,

FLAVIO

Flavio (M.), ainta Cesare nella riforma del Caleadario, III, 539.

Plavio Clemente, cristiano e cugino di Domiziano, estilato, IV, 541.

Flavio Firabria (C.), uccide il poutefice Q. Muzio Scevola, III, 219; legato di Valerio Flacco in Grecia. 242; si ribella contro di Ini, lo mecide e vince Miridate, 245; chiede invano aiuti a Lucullo, 245; riprende gran parte dell'Asia, 246; non riesce ad indurre i soldati a combattere contro Silla, 247-248; va a Pergamo e si uccide, 248

Flavio Flacco, senatore, amico di Tiberio Gracco, III. 56.

Plavio Sabino, nominato dai soldam prefetto di Roma, IV, 439; si ficapo dei Flaviani, 439; c battuto, 470; si salva in Campidogho, 470; sua morte, 470.

Flavio Sabino, ucciso da Domiziano suo cugino, IV, 523, 525.

Flavio Subro, tribuno di una coorte, congiura contro Nerone, IV, 405; e impedito da Femio Rufo di necidere Nerone, 407; sua intrepida morte, 409-110.

Flaviobriga (probabilmente a Portugalete), sulle coste della Spagna Tarraconese, IV, 495.

Flaviopoli di Bitnia, detta anche Cratcia, IV, 496.

Flaviopoli di Clicia (Ushak), IV, 496.

Flova, Iago) (Zuadersee), IV, 99, 100.

Flevo (lago) (Zuidersee), IV, 99, 100.

Flora, Ia dea, I, 383, 385, 490, 741.
Flora, nome di Roma, I, 574.
Flora, babreviatore, da alcuni creditio una stessa persona con P. Annio Floro, retore è poeta, IV, 952; suo compendio della storia romana, 952.
Floro (Gessio), procuratore in Giudea, IV, 456; manda truppe a Gerusalemme, 456.
Floro (Giulio), Ireviro, sua rivolta, IV, 275; si necide, 275, 277.
Flotta romana, quando costruita, II, 212-214; prima grande vittoria, 215-216; luoghi dove stanziava sotto I'Impero, IV, 53, 79, 783; Uomaodiana, 772; affricama, 773, 409.
Flotta di Miseno, si ribella a Vitelio, IV, 469.
Flocensi, dichiacati fiberi, II, 438.
Fondi (monti di), IV, 296. — Vedi Fundi.

Fundi.

Funda.

Fontana di Mario (presso A£c), in Provenza, III, 130.

Fontana (Domenico), architetto, snoi restauri alla Colonna Traiana, IV, 584.

589.
Fonteio Capitone (L.), fatto necidere da Galba, IV, 432.
Fonto, genio delle sorgenti, I, 380.
Forche Caudine. – Vedi Caudio.
Fornia (presso Mola da Gaeta), citta degli Ausoni, I, 210, 211; riceve la cittadinanza romana senza voto, II, 51; iscrizioni ad Antonino, IV, 716.

Formiana, vilta di Cicerone, 1, 213, III, 12, 612.
Formule giudiziarie, II, 277.
Formai, la loro associazione è rispettata da Traiano, IV, 551.
Foro romano, adornato di colonne e di statte, II, 297-300; sepettura di uomni vivi dopo la disfatta di Canne, 352; allargato da Cesare, III, 468; statua di lui, 333; teatro della grande eloquenza, 704; arso nell'incendio di Nyrone, IV, 400.
Foro d'Adriano (Aventaburg (I) presso l'Aic), in Batavia, IV, 639.

Fóro d'Angusto, IV, 33, 187, 192-194; restaurato da Adriano, 679.
Fóro Boario, I, 528, 607, 608, II, 249, 601.
Fóro Casslo (Velvollo), in Fluuria, rovine etrusche, I, 141.
Fóro Cornello (Lmola), III, 597.
Fóro dei Galli (Castelfranco), sconfitta di Antonio, III, 597.
Fóro dei Galli (Castelfranco), sconfitta di Antonio, III, 597.
Fóro Giulio (Fregus), nella Gallia Narbonese, III, 598; colonia ronana, IV, 52, 54; stazione d'un grande armamento navale, 58, 79; patria di Guilio Agricola, 525, 927, 928.
Fóro Pilladio e Transitorio, detto anche Fóro di Nerva, IV, 535, 536, 548, 63.
Fóro Popilio, in Campania, colonia

548. 603.
Foro Popilio, in Campania, colonia militare, IV, 495.
Foro Traiano, ridotto come è oggi, IV, 586; sua edificazione sul disegno di Apollodoro, 5°8-900, 604; suoi monumenti, 600-901; autori che ne trattano, 611; arco decretato a Traiano dal Senato, 617-618, iscrizioni e statue ai duci più prodi, 711. — Vedi anche, IV, 631-632 e 711.
Foro Traiano, in Sardegna. — Vedi Hypsa.

Foro Traiano, m Saruegas.

Hypsa.

Foro Voconzio, nella Gallia Narbonese, III, 599.

Fortinei (!), fanuo guerra a Roma per i Tarquinii, I, 631.

Fortuna, dea protettrice di Arne nell'Unbria, I, 389.

Fortuna, suo oracolo ad Anzio, I, 401.

Fortuna, a Breneste, oracolo, I, 401;
Fortuna, a Preneste, oracolo, I, 401;
rovine del tempio, 553, 559; adornato da Silla, III, 269, 275; risponde in versl, 791.
Fortuna, altare nel Vallo di Adriano, IV, 651.
Fortuna, s'atua d' oro nella camera degli imperatori, IV, 713.
Fortuna, — Vedi Notzia.
Fortuna Augusta, nitare nel Vallo d'Adriano, IV, 649; a Pompei, 810.
Fortuna Equestre, tempio, II, 603.
Fortuna (la Forte), 1, 741; suo tempio, II, 291.
Fortuna Mulliebre, IV, 764, tempio, 1, 792.

Fortana del Popolo Romano, nel Vallo d'Adriano, IV, 651. Fortana Reduce, nel Vallo d'Adriano, IV, 651.

IV, 651.
Fortuna Salute, adorata a Ferentiao, 1, 389.
Fortuna Vergine, tempio nel Foro Boario, 1, 607-608.
Fortuna Virile, tempio in Roma, 1, 607-608.

Fortuna Virile, tetapio in Roma, 1, 607-603.

Fortunate (isole), III, 292.
Foruli (Civita Tomanasa), fondata dar Sabini, 1, 221.
Fosco, neciso da Adriano, IV, 683.
Franta, citta capitale dei Parti, assedinta da Antonio, III, 663-664.
Franto, re dei Parti, III, 349; in guerra con Antonio, 633; fa pace con lui e non la mantieue, 634.
Frascati, sepolero di Laculto, III, 769.
Fratellanza (idea della), IV, 852.
Fregelle, citta dei Volsci, rovina (presso Ceprano), 1, 234; colonia romana, II, 53, 57, 78, 293; strage fattavi dai Sannuti, 65-66; presa dai Romani, 68; presa da Pirro, 196, distrutta da L. Opinnio, III, 67, 161.
Fregene (Maccarese), nel Lazio, città pelasgica, 1, 79; occupata dagli

11 - 1 - 171 - - 1 11

# FRENTANI

# FULVIA

# GALAZIA

Elruschi, 134; colonia romana, II, 93, 269.

Frentuni, discessi dagli Osci, I, 217, loro sedi, 212-244, 252-254; suttomessi a Roma, II, 78; a cui restano fedeli dopo la lattaglia di Canne, 364; fanno parte della lega italica, III, 171, e di una regione d'Italia, IV, 42.

Frentone (Fortore), finne, I, 218, 242, 252, 317; suo porto, 254.

Frèret, sue opinioni sulle origini italiche, I, 189; sostiene la certezza dell'autica storia romana, 646.

Fresilia, citta dei Marsi, I, 248.

Freya, sorella e moglie di Odino, divenuta poi Diana Arduina, III, 414.

Frigia, in Asia, II, 451; suoi marmi, IV, 206.

Frigin Maggiore, data al Eumene II, di Pergamo, II, 452; folla a Mitrilate, III, 225.

Frigia Minore, data ad Eumene II, di Pergamo, II, 452; fa parte della provincia di Asia, 59.

Frigii, alta battaglia di Cheronea, III, 239.

Frisio o Frisoni (Olandesi), vinti da Deutsi IV 100; si sollavano sotto

Prisii o Frisoni (Olandesi), vinti da Drugo, IV, 100; si sollevano sotto Tiberlo, 277; vinti da Corbulone, 242

Arterio, 277, vinti da Coronne, 348.

Frochner (W.), illustra splendidamente la Colonna Traiana, IV, 586
Frondone Alerio, all'assedio di Gerusalemme, IV, 182.

Proutone Cornelio (Marco), numida, retore, maistro di Marco Aurello e suo cartezgio con Im, IV, 719, 720, 720, 723-724, 874; celebra L. Vero come prode guerriero, 731; da primcipio a una nuova scuola, 874; suoi pregi e difetti, 875; elegio di Antonine, 604; fatto console, 703, maestro di Aulo Gellio, 949.

Frosinone, citta dei Velsci, I, 232.

Frugalita degli antichi popoli italici, I, 483.

I. 493.
 I. Frugi (Tittio), all'assello di Gerusalemme, IV, 482.
 Francatardi, militi, IV, 50, 846.
 Ftia, madre di Pirro, re d'Epiro, II.
 191.

Fita, madre di Purro, re d'Epiro, II.

101.

Fuemo, Inga (Lago di Colemo). 1. 230,
215; vitteria di Pompedio Silone
sul console Pore o Catone, III, 190;
emissario fatto da Claudio, IV, 358359; provvedimenti di Traiano,
609; nuovi lavori di Adriano, 637;
prosciugamento di A. Tortonia, 359.
Fufidio (Lacio), pretore, vinto da Sertorio sul Iseti, III, 294.

Fufio Caleno (Q), pretore (695), III,
195; le sue navi sono distrutte da
Bibulo, 497; rargiunge Cesare nel1 Epiro. 498. salva la vita a Varrome, 718; prepone che Marco
Bruto sia costretto u lasciar I' esercito, 595, vuot mandare Cicerone a Modena, 596; nella guerra
di Lucio Antonio contro Ottavio,
638-639; sua morte, 641.

Fulcinio Triono (L), delatore, parteggia per Selano, IV, 301.

Fulgino (Foligno), città degli Umbri,
I, 65; assediata da Agrippu, III,
639.

639.
Fulguratori, sucerdoti, I, 411.
Fulmini (dottrium dei), in Etruria, I, 405-499, 409.
Fulguia (Montefusco), città degli Irpini, I, 266.
Fulvia, amica di Q. Curio, svela a Cicerone le trame di Catilitia, III, 376, 377.

Fulvia, dapprima moglie di Clodio e

poscia d'Antonio, ambiziosa e ferroce cecita Antonio alle rapine, III, 576, 538, 607; crulella contro i proscritti, 610, insulta la testa di Cicerona, 613-614, respinze Ortenisia e le matrone romana, 616; dissegna di rovesciare Ottavio, 636-637; va con Lucio Antonio a Proneste, 137; assediata in Perugia, 639; va a Brindisi e in Greena, 641; incontro col marito, 641-642, muore, 612, 643; mathe di Giulio Antonio, IV, 247.
Fulvia Sisemia, madre di Persio Flacco, IV, 886.
Fulvio (Gneo), console, vince nel Sannio, II, 79; fratello di un censore degradato, 568.
Fulvio Centumalo (Gneo), console, vince gli Illiri, II, 247-248.
Fulvio Centumalo (Gneo), console, vince gli Illiri, II, 247-248.
Fulvio Centumalo (Gneo), pretore, sconfitto da Annibale a Erdonea, II, 391.
Fulvio Flacco (Marco), amico dei Gracchi, triumviro per l'esceuzione della legge agraria, III, 59; sospettuto complice della morte di Scipione Emiliano, 62; console, propone di dare la cittalinanza agli allesti, 67; vince i Sallivii e i Voconzii, 67, 91-92; a sostegno della parte di C. Gracco Chiana gli schiavi a libertà, si afforza sull'Aventino ed è ucciso coi figli, 81.
Fulvio Flacco (Q.), console, assedia Capua, II, 387; accorre alla difesa di Roma minacciata da Annibale, 388, prende Capua e la tratta ferocemente, 390-391; attiva a se gli lepini e molti Lucanu, 394.
Fulvio Placco (Quinto), avvelena C. Calpurnio Pisone, per ottenere il consolato, II, 554.
Fulvio Placco (M.), console, vince cli Fioli e trioni, II, 450, sue rapine nelle ferre di Ambracia, 553; meno seco Emino alla gnerra, 615.
Fulvio Roma minacciata da Annibale, 11, 760.
Fundanio, proghe di Terenzio Varrone, III, 760.
Fundanio (Caio), rifuta ad Annideare la tratta ne segnone il trenuo en seponello di Carlina, III, 760.

Fundanio, Incite tempo romano, IV, 539.
 Fundanio, Linghe di Terenzio Varrone, III, 760
 Fundanio (Caio), rifinta ad Amilcare Barca la tregna per seppellure i norrii, II, 231
 Fundanio (Caio), poeta comico, IV, 152.

Fundanio (Caio), poeta comico, IV, 152.

Fundano (lago), presso Franti, I, 211 funccali, riti functri presso gli Etruschi, I, 504-52; presso i Romani, 756-758, II, 316-317; le XII Tavole ne vietano la soverchia pompa, I, 845.

Fundi (Fondi), città degli Ausoni, I, 210, 211; riceve la cittadinanza romana senza voto, II, 51; si ribella e si arrende ai Romani, 51; monumento nlla Felicita, IV, 300; iscrizione alimentaria, 897.

Furcomo (Fireta di Bagno), città dei Vestini, I, 251.

Furie, I, 394, III, 891; bosco sacro ad esse, 38.

Furlan, den, I, 382

Furio, console, assedinto nel suo campo dagli Equ., I, 820.

Funo, legato del prette P, Varinio Glabro, ucciso ne la guerra dei gladiatora, III, 399.

Furio (Aulo), di Anzio, scrive in versi la storia della guerra Gallica, III, 792.

Furio Eibaculo (M.), eremonese, suoi epigrammi contro Cesare, Hf, 791, 792

epigrammi contro Cesare, III, 794, 792
Furio Camillo (Marco), dittatore, prende Veio, I, 875-873; suo trionfo, 879; va in esifio, 830; coi cittadini di Ardea respinge le scorrevie dei Galli, 893; è fatto dittatore, 894; saiva Roma, 895-897; vince i Volsci, gli Equi, gli Etruschi, ecc., e torna a Roma in trionfo, II, 12-14; creato dittatore per rimpedire l'approvazione delle leggi Licinie, 23; creato dittatore per rifutare l'imperio al console plebeo, 21; vota un tempio alla Concordia, 24; vince i Galli presso Alba, 33.
Furio Camillo (Lucio), sua statua equestre mel Fòro, II, 300.
Furio Camillo (Lucio), sua statua equestre mel Fòro, II, 300.
Furio Camillo Arrunzio Scriboniano (M.), sua rivolta contro Claudio, IV, 361; si inceide a Lissa, 361.
Furio Filo (Lucio), console, alla guerra di Spagna, II, 33.
Furio Purpureone (L.), pretore, libera Cremona e vince i Liguri e i Galli Cisalpini, II, 447.
Furio Saturnino, nella guerra Partica, IV, 728.
Furlo (traforo del), — Vedi Intercisa,

Furlo (traforo del). — Vedi Intercisa, Furlo (traforo del). — Vedi Intercisa, Furlo, pene stabilite dalle leggi delle XII Tavole, 1, 849. Futri, divinita del Sannio, 1, 385.

# G

Gabii (Pantano, Castiglione), città del Lazio, monumenti e rovine, 1, 563-564; resiste sette mmi a Tarquinio di Superbo, 612; ed e vinta col tradimento, 612-613; acceglie Tarquinio cacciato da Roma, 620; e combatte per lui, 631, invasa dagli Equi e dai Volsci, 821; resta tedele a Roma, 11, 11; ricordo di Adriano, 1V, 637; ridotta a un borgo desolato, 791.
Gabinio (Anto), tribuno, propone di dare a Pompeo autorita illunitata, 111, 330, 332; legato di Pompeo in Saria, 349; eletto console, 412; comperato da Clodio, 418; assoluto delfaccusa di maesta per la protezione dei triumviri, 461; ii comfammato per concussione e briga, 461; scontitto nell'Illirico dai menici di Cessine, 497.

per concussione e briga, 461; scontito nell'Illirico dai nemici di Cissare, 497.

Gabimo Capitone o Cimbro (P.), congiura con Catilina, Ill, 373; e arrestato, 381; e strozzato, 386.

Gabino Geondo (P.), vince i Canci,
IV, 318

Gabino (Lago), I, 563.

Gabio (Tovri), nella Sabina, I, 223

Gadara (Ons-Keiss), citta di Siria,
tenuta dai Giudei, patria di Menippo, Ill, 752; incendiata da Vespasiano, IV, 458.

Gade (Cadice), nella Spagna Betica,
pressa dai Romani, II, 407; alleata
di Roma, 543; riceve leggi da G.
Cesare, Ill, 405; respinge Varrote,
F3; detta Augusta norts Julia,
Gudintma, IV, 60; da ressa muove
in via per Tarragona, 68.

Gaeta, — Vedi Caleta
Galarina (Gapliano), dimora dei Siculi, II, 105.

Galati, loro origine, II, 451; seonfiti
e sottomessi dai Romuni, 451; rombattono a Cheronea, Ill, 239; rippolano la Dacia, IV, 580.

Galazia, in Asia, II, 451; crudeltà di
Mitridate, Ill, 244; soccorre Anlo-

nlo contro Ottavio, 675; unita da Vespaslano alla Comangene, IV, 495; forma con la Licaonia una provincia, 782;
Gatba imperatore (Servio Sulpicio), respinge i Germuni invadenti la Gallia, IV, 928; vince i Catti, 348; governatore di Spagna, ecciuto da Giulio Vindice a liberar il mondo da Nerone, 423; eletto imperatore, 429, 431; ufficii sostenuti nella sua gioventu, 431; si reca lentamente a Roma, 431; crudi e sanguinosi principii, 431-432; governo del favoriti e brutture di corte, 432; debole e incapara a reggere Pimpero, 433; odiato dal soldati per la sua avarizia, 431; elegge a successore Culpurnio Pisone, 435; nuovi odii, 435-436; congiura di Ottone contro di lui, 436-437; e neciso nel Fòro, 438.
Galeno, chiamato a soccorrere colfarte sua contro la pestilenza, IV, 736.
Galeria, moglie di Vitellio, sua modestin, IV, 453.

Galeria, moglie di Vitellio , sua modestin, IV, 453.
Galeso, fiume presso Taranto, I, 328.
Isalgaco, capo dei Caledomi, scondito al monte Grampio, IV, 527.
Galli, loro origine, I, 838-884; cacciati dai Kimri invadono l'Italia, e vincono gli Etruschi stanzinti sul Po, 884; loro ferocia, armi, usi di guerra e vapine, 886-887; soorrevie nella Magna Grecia, 887; passano in Etruria, 887-889; assediano Chiusi, 889; marciano alla volta di Roma, 890; vincono i Romani sull'Allia, 890-891; entrano in Romani e la incendiano, 891-893; assaltano il Campidoglio, 893; loro scorrerie nel Lazio e in Apulia, 893; respinti da Cammillo, 893; tentano soprendere il Campidoglio, 894-895; costringono i Romani a venire a patti, 895; sono messi in fuga da Cammillo, 895-896; cause del loro ritro, 896-897; minacciano nuovamente Roma e di nuovo son vinti, II, 33; altre scorrerie contro Roma, 33-34; un'orda di casi si unisce agli Etruschi, 80-81; e sono sconditti a Sentino, 81-83; s'accordano con Dionisio di Simensa e discrtano il Lazio, 168; Annibale chiede loro aiuto, 333; e coll'oro e colla forza li fa suoi nuici, 331; Perse trascura di valersi del loro niuto, 476; niutano Roma nella guerra sociale, III, 178; Cesare muove alla loro conquista, 421; soccorrono Vercingetorige assediato in Alesia, 450-451; sono sconfitti e sottomessi da Cesare, 451-453; si ribellano sotto Tiberio, 1V, 275; si sollevano contro Nerone, 421-423; sono disfatti a Vesonzio, 441; parteggiano per Vitellio, 441, 412; cecitati a rivolta da Civile, 475; proclamano l'impero dei Galli, 476; loro gare per la capitale del l'Impero, 477; ausiliari alla prima gaerra dacica, 550; figurati nella Colouna Traiana, 537.
Galli Cenamano l'impero dei Galli, 476; loro gare per la capitale del l'Impero, 477; ausiliari alla prima gaerra dacica, 550; figurati nella Colouna Traiana, 537.
Galli Cenamano l'impero dei Galli, 476; loro gare per la capitale del l'Impero, 477; ausiliari alla prima gaerra dacica, 540; sono disfatti al capo di Telamone, 251; e sono disfatti al capo di Telamone,

si sollevano contro i coloni di Piacenza e Cremona, 334; promettono aiuto ad Annibate, 335-336; dopo il combattimento al Ticino gli
imgrossano l'esercito, 340; necidono il pretore Postumio, 350; aiutono Astrubale, 358; alla battaglia del Metauro, 400-401; in guerra
con Roma, 457-458; minacciano di
sollevarsi durante la guerra italica, III, 186; vecitati alla rivolta
dagli emissarii di Catilina, 375; aiutuno Cesare nei suoi disegni, 484.
Gallin Belgica, vinta da Cesare, III,
435; si solleva contro le legioni postevi a guardia, 441; assalita dai
Cauci, IV, 727.
Gallia Celtica, diminuita e chiamata
Lugdunese, IV, 53.
Gallia Chiomata o Comata, provincia
romana, III, 454; censo ordinato
da Augusto, IV, 52; inutarioni introdottevi, 53; dedica ad Augusto
e a Roma un'ara, 71-73; i suoi cittadini annuessi al Senato romano,
352-353.
Gallia Cisalpina, considerna da Roma come passo straviera 11, 552.

332-353.
Gallia Cisalpina, considernta da Roma come paese straniero, II, 272; dopo la battaglia della Trebbia cade in potere di Annibale, 312; provincia romana, 542; occupata da Cecilio Metello Pio, III, 257; riceve da Cesare la cittadianiza romana, 495; cessa di essere provincia, 633

mana, 433, Gesta di essere pro-vincia, 633. Gallia Cispadana, una delle undici regioni d'Italia, 1V, 12. Gallia Lugdunese, stanza di una le-gione, 1V, 582. — Vedi Gallia gione, Celtica

Gallia Lurdunese, stanza di una legione, IV, 782. — Vedi Gallia Celtica.

Gallia Narbonese, eccitata alla rivolta da Q Sectorio, III, 295; ripresa da Pompeo Magno, 296; le truppe romane vi svernano, 299; lascata da Augusto nei limiti antichi, IV, 53; ara a lui posta a Narbona, 71-72; cittadinanza data da Adriano a molte citta, 638.

Gallia Togata, 1, 56; comprendeva la provincia gallica cisalpina e la transpadana, II, 256.

Gallia Transalpina, invasa da Asdrubale, II, 398; e dai Cimbri e Teutoni, III, 122; suoi confini, 423; divisa in tre parti da Cesare, 423-424; suoi mbitatori e costumi, 424; religione, 425; governi e istutuzoni delle tribu, 426-427; mancanza di unita politica, 428; gare interne e invasioni straniere, 428-429; vinta e piena di rovine e di sangue, 452-453; modi usati per assicurare la conquista, 453-434; monumenti della civiltà romana, 445; riordinata da Augusto, IV, 20, 52-57; strade, 68; rapine e estorsioni, 77; commercio con Roma, 202; censo fattovi da Gerunnico, 245; derubata da Caligola, 329; Claudio abolisce il culto dei Druidi, 350; sotto l'impero di Galba, 43; unita con una via al Ponto Eussino, 610; visitata da Adriano che da a pacitta il diritto del Lazio, 639, 638; ricordi di Antonino, 715; invasione dei barbari. 741; noti repressi, 745; sollevazioni sotto Marco Anrelio, 727; pestilenza, 738.

Gallia Transpadana, una delle regioni d'Italin, IV, 42, riunita colla Venezia sotto un solo giuridico, 738.

Gallie, — Vedi Gallia Transalpina.

Galline, fratello di Seneca, suo motto per l'apoteosi di Claudio, IV, 373.

Gallo (il), simbolo dei discendenti dei Celti, III, 428. Gallo-Grecia — Vedi. Galazia. Gallonio Gurgite, II, 575. Galvati (tiiovanni), metodo da tenere nello studio dei diatetti italici, I, 483-484. Gamala, città di Galilea, assediata da Vespasiano, si arrende, IV, 438-459.

tamaia, città di Galilea, assediata da Vespasiano, si arrende, IV, 458-459.

Gannico, duce della rivolta con Spartaco, III, 306; vinto e ucalso da Crasso, 309.

Garamanti, nell'interno dell'Attrica, chiedono alleanza ad Augusto, IV, 62; vinti da Balbo, 87.

Gard (ponte del), IV, 57, 58.

Gargano, promontorio, nell'Apulio Daunia, 1, 350, 351, 357, III, 307.

Gargano, città, fondata da Diomede, 1, 351

Garcanio, città, fondata da Diomede, 1, 351

Garcanio, città, fondata da Diomede, 1, 361

Garcanio, città, fondata da Diomede, 1, 361

Garcanio (Rafinele), illustrazione della dotta innsenate, IV, 783.

Garumna (Garonna), dune della Galia meridionale, III, 424.

Garcanio (G. B.), sno libro sulle condizioni d'Italia sotto gli imperatori, IV, 781.

Gassendi, detto il Lucrezio in prosa del secolo decimosettimo in Francia, II, 117.

Gassendi, detto il Lucrezio in prosa del secolo decimosettimo in Francia, II, 117.

Gauro (monte), in Campania, presso ai laghi Averno e Lucrino, vittoria dei Romani sui Sanaiti, II, 33-40.

Gaurini (monti), I, 267.

Gara (Azzalo, una delle più antichecittà di l'alestina, ricordi di Adrimo nelle monete, IV, 634; vendun ivi i prigionici Giudei, 638.

Gela (Finme di Terranova), in Sicilia, II, 127.

Gela (presso Terranova), colonia greca, II, 118; rovine, 126; retta da termi I 20 antichi si in prigionici Giudei, 638.

ivi i prizionieri Giudei, 638.
Gela (Friune di Terranova), in Sicilia, II, 127.
Gela (presso Terranova), colonia greca, II, 118; rovine, 126; retta da tiranni, 179; aiuta Siracusa a fursi libera, 161; soccorre Bionisio contro lonnisio il Giovane, 178; si solleva contro Agntocle, 185.
tiell (William), studi sui monumenti pelasgici, I, 102.
Gellio (Aulo), storico, I, 638, III, 764
Gellio (Aulo), le sue Notti Attiche, IV, 949-951.
Gellio (Gineo), storico, III, 764.
Gellio (Gineo), storico, III, 764.
Gellio (Lucio), console, nella guerra contro i gladiatori, III, 305; vinto da Spartaco nell'Appenumo e nel Pireno, 307.
Gellio (Stazio), duce sannite, rimasto prigioniero, II, 77.
Gelone, tiranno di Gela, spegne la liberta a Siracusa e soccorro Spirta e Atene contro i Persiani, II, 159; vince i Cartaginesi alla giornata d'Imera e poi muora celebrato per le sue opere di guerra e di pace, 160.
Gemme, nmate afranatamento u Roma, IV, 199-200; tratte con grande spesa dalle coste affricane, dall'Armbia e dall'India, 201, 207.
Gemme invise, etrusche, I, 432.
Gemonie, IV, 293, 304, 317.
Genabo (Orléans), emporto dei Carnuti sulla Loira, nolla Gallia Lugdunese, III, 444; distrutta da Cesare, 445-446.
Geneta, divinita del Sannot I, 385.

Genetiva (colonia), dedotta da Cesare ad Ursone (Osmua), nella Spagna Betica, IV, 789.7 Genii del hene è del male, in Etruria, 1, 395-398; domestici, I, 733. Genio di Augusto, culto, IV, 33, 659. Genio degli accampamenti, altare nel Vallo di Adriano, IV, 652, 653. Genio delle cnorti, altare nel Vallo di Adriano, IV, 652. Genio dell'Imporatore e delle insegue, altare nel Vallo di Adriano, IV, 652.

del loco, altare nel Vallo di

Adriano, IV, 652.
Genio del popolo romano, divinita,
III, 197-200.

III, 197-200. Genio delle possessioni, adorato nel Sannio, I, 335. Genio del Peteorio, attare nel Vallo di Adriano, IV, 631, 652. Genio del Senato, II, 282. Genio del Vallo di Adriano, IV, 642-643.

643.

tiennarelli (Achille), ristampa le opere di Emanuela Duni, I, 658.

tienti preistoriche, I, 40-49.

tienti o casate a Roma, loro origine secondo il Niebuhr, I, 667, 697-698.

tienua (Genova), citta primarin della Liguria, nel Seno Lingustico (Galfo di Genova), consciunto de Marcon.

di Genova), rovinata da Magone, II, 418. tenucio (C.), console, vince a Regio la legione Campana ribelle, II, 201.

Genucio (Gneo), tribuno, neciso per nver chiesto l'esecuzione della leg-ge aggaria, l. 812. Genucio (L.), console plebea vinto dagli Ernici, II, 31. tienusio (Ginosa), nella Pencezia, l.

Genzio, re degli Illiri, sue trattative ena Perseo, II, 498; lo soccorre, 473; imprigiona gli ambasciatori Romani, 476; e vinto, 478; con-dotto a Roma, 477; menato in trionfo e tenuto prigioniero a Ign-

vio, 490. Geomori, proprietari delle terre in Sicilia, encciati e spodestati, II, 158

158.

Gerasa (Djerdsch), citta di Palestinn, sul confine orientale della Perea, la afforzata, IV, 601; rovinc, 601.

Geravota (presso Clermont-Ferrand), Ill. 445; vittoria di Vereinzetorige su Cesare, 447; Augusto le toglie il grado di capitale degli Avveni, IV, 54.

Germani, chiamati, dai Nagusai congressi congres

Il grado di capitale degli Arverni, 1V, 54.
Germani, chiamati dai Sequani contro gli Edui, III, 429, 439; sconfitti da Cesare sulla sinistra del Reno, 43°; riparano nelle loro foreste e Cesare Il cerca invano, 443°, in guerra con Invuso, IV, 98-100; resi tributari da Tiberio, 103; tentano invadere le Gallie e sono respirit, 328; harriera imalzata a impedire che si avvicinassero al Reno, 5518-555; musiliari alla prima cuerra dacica, 570; figurati nella Colonna Trainan, 577; assoltono l'impero, 731; aluti germanici comprati contro i Germani, 741; M. Aurelio II vince e fa pace con loro, 744; moti repressi, 769.
ttermania, ferocie proconsolari, IV, 78; conmercio con Roma, 202; scorreris di Tiberio, 229; sollevarione delle legioni, 244, 245-247; correris di tiermanico, 247-248; battaglia d'Idistaviso, 249; guerra civile, 270-271; moti sotto l'impero di Nerone, 398; eccitata a rivolta

dn Givila, 475; rivolta militare contro Domiziano, 542; Tramno comprume le sedizioni, 551; e vi rafforza l'Impero, 552; visitata da Adriano, 636; che le da un re, 638; moti guerrescli roprassi sotto Antonimo Pio, 708; irruzione dei Catti, 727; sollevazione sotto Marco Aurelio, 727; pestulenza, 733; divisa in due province, 782; visitanziano sette legioni, 782; e un'armata navalo, 783.

Germanico, figlio di Druso, adottuto da Tiberio, IV, 220, sue prodezze in Italmazia, 223; conduce muove legioni sul Reno, 229; tri onfa dei Dalmati, 229-230; console, 230; sposa Agrippina e va in Germania, 230-231; occupato nel fare il censo delle Gallie, 215; accorre a reprimere la sedizione delle legioni del Reno, 245; che vogliono dargli limpero, 245-246; tenta neciderzi, 246; pensa a mettere in salvo la moglie e il figlio, 246, lamenta la repressione farco, 246-247; correrie in Germania, 247; libera Segeste assediato dal impote Armanio, 248; insegue Arminio, 248; lo vince a Idistaviso e vendica Varo, 249; e richiamato a Roma, 249; odiato da Tiberio e da Livia, 256; trionfa dei vinti Germani, 257; destinato a ricomporre l' Oriente, 258-259; parte sotto la sorvegianza di Greco l'isone, 259; visita Druso, 259; suoi studi, 259; accoplenze ad Atene, 259-260; escursioni in Grecia e in Asia, 260-261; incontra l'isone a Rodi, 261; da un re al-l'Armenia, 261; va in Cappadocia, 261; tratta coi Parti, 262; riordinamento delle province, 261-262; disordini ed odio di Pisone, 262; viaggio in Egitto, 262; rimproverato da Tiberio e per essere entrato in Alessandria, 262-263; ritorna in Siria, 263; disdice l'annicia di Pisone, 263; muore per male arti e affatturamenti di esso, 263-264; lutto e lodi dei popoli; 264-265; lutto pubblico a Roma e in Italia al giunger dell'urna funebre, 266, 268.

al giunger dell'urna funebre, 266, 268.

Germisara (presso Csikonò), nella Dacia, IV, 580.

Gerone I, tranno di Siracusa, II, 161.

Gerone II, re di Siracusa, II, 208; vince i Mamertun, 209; e battuto da Appio Claudio, 210; si arrende ed e riconoscinto re di Siracusa, 211; anta i Romani contro Camarina, 218; soccorre le navi romane scampare dalle tempeste, 23; assiste ni giuochi del Circo Massimo a Roma, 312; aluta il console Tiberio Sempronio Longo contro i Carretaginesi, 341; aiuta Roma contro Annibale e le manda in dono una Vittoria e le manda in dono una Vittoria e le manda in dono una Vittoria d'oro, 355; muore dopo 54 anni di regno, 373-374.

Gerone, di Cibira, artista greco ni servizio di Verre, III, 320.

Geroni no, tiranno di Siracusa, parteggia per Annibalo e dichara la guerra a Roma, II, 374; ucciso da un soldato, 375.

Geronio (presso Latrino), nell'agro Frenlano, I, 254; vi prende stanza Annibale, II, 333.

Gerusalemme, presa a viva forza da Pompeo, III, 349; il suo tempio e derubato da Cassio, III, 464; tu-

multi e assembles per l'indipendenza nazionale, IV, 455; si ribella e uccide i soldati romani, 456; sono afforzate le mura, 457; vi riparano i sopravvissuti alle prime battaglie, 459; resiste a Vaspasano, 450; in preda alla amarchia, alla pestilenza e alla fame, 480; sue fortificazioni, 481-482; assediata e presa da Tito, 482-487; il quale vi pone un presidio, 483; ricordi di Adriano nelle monete, 664; detta Elia Capitolina, 644; tempio posto da Adriano a Giove dove sorgeva quello del Dio dei Giudei, 684. — Vedi Sion.

Gesati, dalle rive del Rodano passano in Italia per aintave i Boi cootro i Romani, II, 249.

Gessoriaco (Bondogne), torre di Caligola, IV, 329, 330. — Vetti anche, 68 e 345.

Geti (Bulgaria e Romelia), i Daci erano di loro stirpe, IV, 565. — Vedi Daci.

Vedi Daci.

Uctuli, popoli dell'Affrica occidentale
fra la catonu dell'Atfante e il grande hacino del fiume Nigor, alleati
di Giugurta, III, 116; vinti da Mario, 117; si ribellano e si volgono a Cesare, 519.

Getulia, la sua porpora portata a
Roma dalle navi di Egitto, IV,

Getulia, la sua porpora portata a Roma dalle navi di Egitto, IV, 206.

Ghiande missili, III, 39, 40, 142, 168, 188, 639, 640.

thiri, ingrassati, III, 14.

Gatta, citta di Galdea, strage nella guerra di Vespasiano, IV, 458; il padre di Traiano combatte da prode all'assedio, 550.

Giani, archi di transito, I, 745.

tianicolo, colle, I, 528, 588, 596, 605, 626, III, 214, IV, 193, 601.

Giano, deifleato, I, 53, 96; da alcuni serittori confaso con Noe, 186-187; il pin antico Dio nazionale, 378-379, 528; adorato a Paleria, a Telamone c a Volterra, I, 389; a Ini sono attribuite le istituzioni pin antiche, 530; i miti narrano che fabbrico una citta dove è Roma, 569; Dio degli hei, 744; suo culto a Roma, 745; detto Gemino, Bi-forme, Bifronte, Padre Matutino, Quadrifronte, 76; feste in suo onore, 745, IV, 779.

tiano, sno tempio, chiuso sotto Numa, 587; chiuso tre volte sotto Angusto, III, 688, IV, 103-104; rifatto da Domiziano, 535.

tiapidi, popoli d'Illiria. — Vedi Lapodi.

Giard (Itora), una delle isole Cicladi, triste scoglio destinato ad esilio sotto I'mpero, IV, 279, 705.

tinnasio Adrianeo, ad Atene, IV, 660.

Giora Simone, anima e capo della resistenza dei Giudei ai Romani, IV, 481; difende il tempio di Gerusalemme, 481; e Sion, 436; serbato al trionfo, 487, 492; ucciso, 492.

Giordano, dume, IV, 450; la sua innaghue e portata in trionfo a Roma, presso di Etzuschi I, 433.

Giorni, notati con pietre, 1, 453.

Giorni, notati con pietre, 1, 453.

492.

Giorno, civile, quanda incominciava presso gli Etruschi, I, 434.

Giotapata, città di Gaillea, vinta per trudimento da Vespasiano, IV, 458.

Giovanelli (Benedetto), sue opinioni sull'origine degli Etruschi, I, 203.

Giovanni di Giscala, ripara in Geru-

salemme coi Giudel sopravvissuti alle prime battaglie, IV, 459; mama e capo della resistenza ai Romani, 481; difende la fortezza Antonia, 483-484; e il tempio, 444; e i baluardi di Sion, 485; condamate a perpetua prigione, 487.
Giovanni (San), rileguto da Domiziano a Patmos, IV, 541.
Giove II padrel, I, 490; culto aatichissinio a Roma, 729; sculto da Pidia, II, 482, IV, 847; allicione nila sua morte, II, 598; fulminante i Daci aella Colonna Traiana, IV, 587, 588; statua sul monte Calvario, 685.

685.

Good Axuro, 1, 381. Giove Axuro, 1, 381. Giove Appenaino, I, 384, IV, 92 Giove Arcano, 1, 381. Giove Cacuno, adorato dai Sabini, I, 383.

Giove Pacamo, adorato dai Sabini, I, 383.

(ilove Capitofino, IV, 530, 537, 663; tempio, I, 409, 600, 613, 614-615, 724, II, 296-297, IV, 388, 488, 492, 498, 749; arso più volte, è riediticato da Silla, III, 275-276; da Vespasiano, IV, 498; e da homiziano, 470, 534; statua colossale sul culmine, II, 88, 297.

Giove Custode, tempio, IV, 534.
Giove Dodoneo, IV, 660.
Giove Dolicheno, IV, 651.
Giove Eleuterio (Liberatore), statua a Siracusa liberato dai tiranno Trasibulo, II, 161, 162; ad Atene, 429; tempio sull'Aventino, IV, 192.
Giove Eferciio, I, 742.
Giove d'Eliopoli, IV, 651; tempio, 701.
Giove Fornaio, tempio, I, 896.
Giove Indigete, III, 333.
Giove Indigete, — Vedi Enca.
Giove Indigete, — Vedi Enca.
Giove Indigete, — Vedi Enca.
Giove Laucaide o Laziare, I, 331; tetapio sul monte Albano, I, 535, 547-549, 611. — Vedi Latino.
Giove Liberatore, — Vedi Giove Eleuterio.
Giove Liberatore, — Vedi Giove Eleuterio.

Giove Lucezio, 1, 380. Giove Olimpico, tempio ad Atene, 1V, 74, 659.

74, 659.

Giove Omario, tempio nella Magua Grecia, II, 153.

Giove Ottimo Massimo, I, 742, IV, 651.

tiove Panellenio, tempio nd Atene, IV, 660.

Giove Pico, I, 96.

Giove Pico, I, 96.

Giove Piuvio, a Caausio, I, 355; e nella Colonna Antonina, IV, 743, 744.

nella Colonna Antonina, IV, 743, 744.

Giove padre del giorno (Diespiter), I, 389, 385.

Giove Predatore, II, 294.

Giove Statore, I, 742; suo tempio, II, 294, 378; incendiato, IV, 409.

Giove Statore, I, 742; suo tempio, II, 294, 378; incendiato, IV, 409.

Giove Statore, I, 742; suo tempio, II, 294, 378; incendiato, IV, 409.

Giove signore delle tempeste divine, adorato dai presidi romann di Africa, IV, 638.

Giove Terribule, I, 784.

Giove Grandiato, IV, 36, 533; tempio, 36, 192.

Giove Trebulano, nome dato ad Adriano, IV, 637.

Giove Vindice, IV, 410.

Giove Vindice, IV, 410.

Giove Vittore, II, 204.

Giove — Vedi Zeus,

Giove (villa di), a Capri, IV, 293-291, 295, 309.

Giovenale Giunio (D.), nato ad Aqui-no. 1, 234; scarse notizio della sua vita, 1V, 880-891; esilio, 891; sa-tire, 892; pitture delle brutture di Roma, 892-893; nobili e donne, 893-305, conforti alla virtin, 895; amore del buono e del bello, 896; si burla dei recitatori, 908. Gioventu, dea, 1, 708; tempio, 1V, 192.

192.
Giuba I, re di Numidia, con Azio Varo scoufigge Curione, III. 492, unisce le sne alle truppe dei Pompeiani, 517-518; distrugge le citta sospette di favorire il nemico. 519; dopo la disfatta di Tapso, 519-520; uccide duellando Petreio, e poi si ta uccidere da un servo, 526.
Giuba II, re di Manritania, figlio del precedente, condotto prigioniero a Roma, e poi rimesso sul trono paterno, III, 527, IV, 61; scrittore di pu opere in graco e latino, 182.
Giuballi, ra ci manica, capunao, rimprovera al console Fulvio le sue crudelta e si uccide, II, 390.
Giodacilio (C.), di Ascoli, duce degli Italici rivoltati, III, 175; corre vittorioso la Lucania e l'Apulia, 181; mette in rotta Pompeo. 183; penetra ia Ascoli, uccide gli amici di Roma e si avvelena, 189-190.
Giuden e Palestum, corsa da Pompeo, III, 349; donata in parte da Antonio a Cleopatra, 652; soccorre Antomo contro Ottavio, 675; derubata dai proconsoli IV, 77; insanguinati da Quintilio Varo, 224; chiede allieviamento dei tributi, 258; spogliata dal liberto Felice, 362; vinta da Vespasiano, 458 e segg.; a da Tito, 480 e segg.; resta fedele a Ottone, 442; infestata dagli Arabi , 601; governata da Lusio Quicto, 620; sollevazione sotto Adriano, 627; visitata da lusio Quicto, 620; sollevazione sotto Adriano, 627; visitata da lusio quicto, 620; sollevazione di Antonio, III, 662; rifiutano di adorare Caligola, IV, 333; tumolto in Alessandria, 333-334; prigionici al taglio dell'istuno di Corinto, 420; cause della loro sollevazione, 453-456; vincono i soldati romani a Gerusalemme, 482-486; d spersi nel arondo, 487; e obbligati a pagare un tributo anno, al tempio di Giove Capitolino, 488; loro odio a Trio, 519; persegnitari da Domiriano, 541; foro ribellioni e disfatte nella Cirenaica, a Cipro, in fegi 10, e Mesoponania, 619-620; probita da Adriano la cirenneisione, des di piangere una volta I aaao sulle rovine di torusaleame, 663; Antonino Pio mantiene le pene contro la cirenceisione degli estranci, 708; meteggiano per Avidio Cassio, 747; ritenuti da Marco Aurelio pegg

maao assedia Aderbale iu Cirta, 105; compra i romani andati a giudicarlo, 103; fa uccidere Aderbale, 103; conchinde la pace con Calpurnio Bestia, 107; viene a Roma, 108; ritorna in Adrica, 108-109; vince i Romani e fin la pace con Postumio Albimo, 109; tenta inutiliacante di corrompere Q. Metello, 110; è da lui vinto, 110; libera Zama assedata, 111; indotto da Romalicare domanda pace, ma pol vicusa di arrendersi, 111-112; ridotto agli estremi, 116; si unisce ai Getali e ai Mauri, 116-117; vinto n Cirta, 117; tradito dal suocero Rocco è consegnato ai Romani, 119; condotto a Roma in tri afo more nel carcere Tulliamo, 120. Giulia, moghe di Caio Mario e zia di Cesare, 111, 114. Giulia, figlia di Cesare, moglie di Pompeo, 111, 407, 476. Giulia, madre di Marco Antonto, si rifugia presso Sesto Pompeo, 111, 611. Giulia, iggila di Augusto, IV, 211; spossa il giovinetto Claudio Marcello, 213; vedova, sposa Agrippa, 214; a poi Tiberio, 215, cure di Augusto per la sua educazione, 215; sue orgie, 216-217; relegata all'isola Pandataria, 217, con mata a Reggio vi nutore, 218, 278. Giulia, liglia della precedente e di Agrippina, IV, 260. Giulia, nocche di Neroae tiglio di Germanico, IV, 297. Giulia, sorella di Caligola, esiliata, IV, 232, 334, 357; fatta uccidere da Messalian, 360. Giulia, tiglia di Druso figliuolo di Tiberio, fatta uccidere da Messalian, 1V, 390. Giulia, tiglia di Tita, disoaestata da Domiziano, 524; concubina di Domiziano, 525; che la fa norire, 525.

Flavio Sanio, 521; concludita in Domiziano, 525; che la fa norire, 525.

Giulia Aurunculcia, celebrata in un inno di Catollo, III, 807.

Giulia Domna, moglie dell'imperatore Settimio Severo, fa scrivere a Filostrato la vita di Apollonio Tianeo, IV, 850.

Giulia Salaina, iglia di Matidia, sposa Adriano, IV, 626; balata dal numeripo di Gabii, 637; consacrata con Adriano a Efeso, 661; visita it colosso di Memmone, 667-568, vicordata sull'obelisco del Pinclo, 670, adlitta da Adriano con trattamenti servili, 687; sua fine, 653; figurata sotto le sembianze di Venere, 689.

Fiuliano (Didio), poscia imperatore, respinge dalla Galtia Belgica; Cauci, IV, 727.

Giulio (porto), presso Baia, III, 653.

Ginlio Agricola (Gaeo), sua giovent, IV, 525; Tacito ae narra la vita, 525, 927; governatore in Britanala, 526; reprine gli Ordovici e assale la Caledonna, 526; e vine al monte Grampio, 527; prende le Oreadi, 527; richianato a Rema la gli onori trionifal, 527; riname incerto come finisse la vita, 327; gli e attribuita la edificazioae del Vallo, 647; linghi da lul afforzati in Caledonia, 710.

Gintio Cesare (Cais), fratelio di Lucio, neciso nelle stragi di Mario, III, 217.

Gintio Cesare (Cais), fratelio di Lucio, neciso nelle stragi di Mario, III, 217.

Gintio Cesare (Ca), non ripudia la moglie, e per intercessione delle Vestali è risparmiato da Silla, III, 261; non si associa a Emilio Lepido, 288; sue prine prove, urgenno e disegni, 725-328, ainta Pompeo a rendere ai tribuni l'antico polere, 328; e ad ottenere autorità illimitata contro i pirat, 332; sostiene la legge Maniia, 313; congiura contro il Senato, 359; eletto edile, sua magnificenza e suoi debit, 357; rialza i trefri di Mario, 357-358; presiede il tribunale incaricato di punire i sicaru, 358; conda una il senatore Rabrio, 359-360; nomunato Pontedea Massimo o pretore, 340; contrario alla elezione di Cleerone al consolato, 367; sospettato di cosparazione con Catilina, 375; Cicerone impedisce che si pronunzia contro il a pena di morte ai congiurati e propone l'esilio e la confiscariene dei beni, 383; ninaccinto nella vita, 384-385; sua complicità con Catilina, 389, 390; propone con Cecilio Metello di richiannare l'ompeo Magno dall'asia, 396; deposto dalla pretura, 396; è runesso nella sua carica e va in Spagna, 397; trona vittorioso di Spagna, 495; unisce a se Crasso e l'ompeo e forma il pri no trumvirato, 405; runuzia al trionfo di Spagna e si fa eleggere console, 407; da sua tiglia a l'oppeo, 407; sua legge agrania, 408-410; altre leggi a favore del popolo e delle province, 411; cletto al governo delle Gallie, 412; studia di trurre alla sua parte Cicerone, 416; favorisce l'elezione di Colio al tribunato, 417; muove alla conquista delle Gallie narrata nei suoi Commendatoria, 423; va a Ginevra e impedisce il passo agli Elvezii, 418-431; vince a Bibracia gli Elvezii e i Boi, 431-432; intima ad Ariovisto di non chiamare piu goate doi Otre Reno, e di reunana, 414; abbandona la Britanna, 417; abbandona la Britanna, 418; abbandona la Britanna, 419; abbandona la Britanna, 419; abbandona la Britanna, 419; abbandona la Britanna, 419; abbandona la Br

415-416; prende Novioduno, 416; assedia e prende Avarico, 416; e vinto da Vercingetorige, 447; si unisce a Azlo Lableno, 417; si volse von tutte le sue forze a Vesonione, 417; incontra Vercingetorige, lo vince e lo caccia ad Alesia, 448; stringe la entra con opere diofica de diesa, 448-419; e assaltio da Vercingetorige e dai Galli ventiin di lui soccorso, 450-451; riporta su tutti splendida vittoria, 451; fa incatenare Vercingetorige datosi nelle sue mani, 451; vince i Carnuti, i Bituregi e i Bellovaci, 452; a Esselloduno fa tagliare le mani ai nemici arresi, 153; modi usati per assicurare la conquista, 453-451; vitorie e prodigio di forza e d'ingegno, 456; sue arti coi soldati, 457; tiene a Lucca una conferenza cogii altri triumviri, 463; gli e prorogato ll governo delle Gallie, 464; compra i ettadmi con doni, 466-467; abbazha il popolo con la dirina liberalità. 468; è lodato e sostenuto da Cicerone, 462-470, suo odio a Pompeo, 475; motivi e pretesti alla guerra civile, 475-477; chiede, assente, il consolato, 478; e sostenuto dal consolato, 479, accoglie, i tribuni fuggiti da Roma, e move contro di essa, 482; sua ambizione triamine, 481, marcia al a volta di Arimino, 484, passa il Rubicone, 485; cocupa vare citti e ordina leve nel Piccuo, 485; sioi fautori in Roma, 486; imperia di di consola di consol

tone, 524; rlordina l'Affrica e no da il governo a Sallustio, 526; nel ritorno pmisce di gravi multe i Sardi fantori dei Repubblicani, 520; onori e trionfi a Roma, 527; largizioni e feste d'ogni maniera, 528-530; accorre in Spagna a combattere i Pompeiani, 531; battaglia e vittoria di Munda, 531-532; proclamalo dittatore perpetuo, Paten patruae e Dio, 533; trionfa, 533-534; studi per muntenere la unova potenza, 531; volge a neo monarchico de istituzioni della Repubblica, 533-553; distribuzioni di terre, e colome, 337; giustizia, leggi sul lusso e per le province, 538; riforma del calendario, 539-510; abbellimenti di Roma, 510-541; altri grandi disegui, 541; sua clemenza, 542; brutture dei suoi faulori, 543; suoi nemici, 545-546; la corona di re e la congiura contro di lui, 547-551; sospetti, 551; gli dii di marzo, 535-556, alla Curia di Pompeo, 558; e ucciso, 558-509; lodi e censure, 560, la sua dominazione, 561; gludizio di N Machiavelli, 552; suo testamento, 571-572; suo finnerali 572-574; apoteosi, 571-575; sue cure re in educazione di Ottavio, 582; oratore, 702-703; fa restituire la villa a Terenzio Varrone, 748; grande negli scritti come nei fatti, 772-773; sue poesie, 773; l'Anticatone, 773; scritti grammaticali e lettere, 773-774; Commentorii delle guerre gallica e civile, 771-775; grande semplicità ed eleganza di stele, 776-777; mette in voga i mini, 789; forza il cavaliere Laberio a rappresentarii sulla scena, 789; inizia il censimento di tutto il mondo romano, 50, riforme da lui introdotte nelle Galle, 52; ha il pensiero di frenare le invasioni dei Daci, 567; schiavo fatto uccidere per aver imbandito al convitati pane differente dal suo, III, 31; suo tempio, IV, 192.
Giulio Cesare (Lucio), console, durante la guerra sociale, III, 178; studia di penetrare dalla Campania nel Sannio, 179; è battuto e costretto a ritrarsi a Teano, 182; libera Acerra assediata da Sanniti e Lucani, 185; propone che si adata la cittadinanza agli allenti rimasti tedeli, 186; trucidato nelle stragi di Mario, 217.

mensura e degli Acquedotti, 351952.
Giulio Geminio Mareiano (P.), nella guerra Partica, IV, 728.
Giulio Grecino, senatore, patire di Agricota, nuciso da Caligola per avere riflutati di accusare M. Silano, IV, 321, 525; filosofo e scrittore di agricoltura, 866.
Giulio Igino (C.), liberto d'Augusto, suoi scritti, IV, 187-183; è rimosso dalla direzione della Biblioteca d'Apollo, 188.
Giulio Retico (C.), centurione in Britannia, IV, 651.
Giulio Sabino Lingone, bastardo di G. Cesare, si unisce a Civile, IV.
476; battuto seompare, 477; scoperto e condotto a Roma è ucciso,

## GIULIO

## GIUNIO

# GIUSTIZIA

55: suo figlio e necolto da l'Iutareo, 505.

(guis Secondo, oratore estorico, IV, 92)

(Suho Severino, tribuno militare in Irrtannia, IV, 651.

(Siulio Severo, chiamato dalla Britanma a reprimere la sollevazione dei (iudei, IV, 684; sue vittore, 685.

(Siulio Vestino (Lucio), preside delle biblioteche di R ma, messo da Adriano a capo del Museo d'Aleasa dria, IV, 669.

Grulio Vindice (C.), vicepretore, solleva le Gallie contro Nerone, IV, 421-422; ed esorta (falba a liberar il mondo da Nerone, 423; suo abboccamento con Virginio Rufo, 424; si uccide, 424.

Giunta Calvina, esiliata da Agrippina, IV, 359.

Giunía Calvina, esiliata da Agrippina, IV, 399.

(nunia Sdana, s. a traina contro Acrippina, IV, 381.

(nunia Sdana, s. a traina contro Acrippina, IV, 381.

(nunia Bruto (L.), lenne da della sua origine e della sua inita stupidia, I, 615-616; e invato a Deri, 615-616; vendica Lucrezia, 617-619; promo e nsole della Repubblica, 619; accolte come liberatore dai suldati. 619-620; n. n. viole che si rendano i beni ai Tarquinii. 620; i suoi fingi e nei urano a favire dei Tarquinii. 621; ii condanna a morte, 621; va contro i Tarquiniesi e Venenti, 623; si batte con Arunte Tarquinio, resta ucciso sul campo ed e onorato di pubblico lutto, 623-624; suo ritratto, 625.

Giunio Bruto (Lucio), conduce la plebe sul Moute Sacre, I, 789, tribuno, 782.

(Innio Bruto (Lucio), conduce la plebe sul Moute Sacre, I, 789, tribuno, 782.

(Innio Bruto (Decima), sott lette la Lusitania, II, 531; ba il sopranome di Callaico o Gallecio, per aver vint i Callaico o Gallecio, per aver vint i Callaico o Gallecio, per aver vint i Callaico o Gallecio, per aver vinti i Callaico de la Gallia Cisalpina, 549; per re urbano, 549; soppa e all'uccisione, 559; si per le ragi ini dell'uccisione, 558; toria di percano della Macedonia,

il s o mal genio, 622; sue forze,

ill seo mal genio. 622; sue forze, 622, ultrano collequio con Cassio, 624-625; alle battaghe di Filippi. 625-627, albandonaio dai soldati si uccide, 628; suoi ritratti, 624-639, ottavio fa troncare la testa al suo cadavere, e Antonio manda a sin madre le ceneri, 631; oratore, 733; scrisse sulla virtu, 738; strico, 739.

Giunio Bruto Albino (Decime), fegato di Cesare nelle (vallie, vince co. a fiotta i Veneti, Ill, 435; espugna Marsilia, 491; conciurato contro Cesare, 551; lo induce a recarsi alla Curia, 536; trattene M. Antonio fur in della porta, 558; ferisce Cesare, 553; ofermato nel 2 verno della Cisalpina datogli dal Dittatore, 550, adottato per figlio nel testamento di Cesare, in mancanza di Ottavio, 571; nella C salpina si appareccia a fire com sforzo per salvare la Repubblica, 578, assediato in Modena da Antonio, 592 respinge gli assalti, 596; socci so, vince Antonio, 598; onori a lui decretati, 600, 602; preso ad Aquileia, al ritorno di Antonio, gli e troncata la testa, 605.

Giunio Bruto Damasippo (Lucio), pretore, per ordine del giovane Marno uccide in Roma i fautori di Silla, Ill. 255; con l'onzio Telesino marcia contro Roma, 258; ucciso sotto le mura, 259.

Giuno Bubulco (C), console, duce dei cavalieri sorto l'aprio Cursore, Il, 4.

Gunio Graccano (C), suo trattato della potesta e del diritto dei ma della della

cavalieri soto l'apurio Cursore, II, 74.

(ounio Graccano (C.), suo trattato della potesta e del diritto dei magistrati, III, 764, 765.

(siunio (f.) Norbano (Caie), nominato e usole, III, 251; vinto da Silla al Volt rno, si ritira a Capua, 272; f gre a Rodi e si ucide, 257, 257.

(siunio Perno (M.), tribuno, propone di cacciare da Roma tutti i non e tadini, III, 67.

(sunio Pera (M.), creato dittat re depo la battaclia di (anne, si accampa a Teano, II, 53.

G mio Pullo (L.), cons le, perde per una tempesta le sue navi, occupa Frice e si ucide, II, 232.

(siuni Rustico (L.), sti ico, maestro di Marco Aurelio, IV, 720, 722-723.

G 4 (1) Cretico Silano, g vernat re

(i at ?) Cretico Silano, g vernat re di Siria, IV. 259.
(inuio Silano (M.), propret re, va o n Scipi ne iu Ispagna, II. 46, 477; e vi rimane al comando 488.
(diunio Silano (D.), designato console, III. 376; chiede che i congiurati catilinari stato punti coll estremo supplizio, 383.
(diunio Silano (Marc.), console, scontitto nelle (tal. e dai Cimbri e dai Teut ni, III. 122.
(diunio Silano (C.), suo processo, IV. 812.
(diunio Silano (M.), uco so da Cal gola.

Silano (M.), ucoso da Calcola. IV, 321.
Giuno Silano (M.), coscretto da Agrippina ad uccidersi, IV, 369, 378.
Giuno Silano (M.), fratello del precedente, proconsole d'Asia, fatto merire di ve eno da Agrippina, IV, 373.
Giuno Silano Torquato (D.), ucciso da Nerone, IV, 411.
Giuno Silano Terquato (L.), nipote del precedente, ususo da Nerone, IV, 411.
Giunone, nella tricita Capitolina, I.
742, genio femminino, 743.

GIUSTIZFA

Gin e, tempio a R ma restaurato da Domiziano, IV, 533.
Giunoue, tempio ad Ardea, dipinto da na greco, II, 503.
Giunoue, tempio ad Ardea, dipinto da na greco, II, 503.
Giunone, tempio ad Ardea, IV, 690.
Giunone, tempio in Argo, IV, 657.
Giunone Cupra, adorata in Etruria, 1, 381, 381.
Giunone Cupra, adorata in Etruria, 1, 381, 383.
Giunone Cupra, adorata in Etruria, 1, 381, 383.
Giunone Gabina, tempio, I, 563-564.
Giunone Lacinia, tempio, I, 563-564.
Giunone Lacinia, tempio, II, 419.
Giunone Lanuvina, I, 386.
Giun ne Lanuvina, I, 386.
Giun ne Lanuvina, I, 386.
Giun ne Lurina, tesoro, I, 708.
Giunone Pupluna o Populona o Naziouale, adorata a Populonia, I, 389. e a Teano dei Sidicini, 412.
Giunone Regina, protettrice di Veio, I, 836. trasportata a Roma, 878, sagrafzi delle matrone, II, 397; tempio a Roma, 603, IV, 192.
Giuschi, nelle feste dogli Etruschi, I, 592; in oucre dei m rit, 711; giuochi circensi di Cesare, 611e, III, 357; per la i augurazi ne del teatro di Pompes, 476° in onore di Cesare, 599-50; in onore di Cesare, 590-50; in onore di Cesare, 590-50; in onore di Cesare, 510-60; di Giucola di Circo frenata da M. Au elia, 739.
Giucola dal Circo frenata da M. Au elia, 739.
Giucola di Circo frenata da M. Au elia, 739.
Giucola filmini, IV, 631.
Giucola propionali di N. cone, IV, 388.
Girchi istanci, II, 449, IV, 657
Giucola propionali di N. cone, IV, 388.
Girchi istanci, II, 419.
Giucola propiuco, 545.
Giucola propius, celebrati da Augusto, IV, 33; da Claudio, 537; da Domiziano, 537; da Claudi

703.

Giura i monte, passato dago Elvezii, Giura i monte, passato dago Elvezii, Giuridici, posti da Adriano e da M. Aurelio al giverno d'Italia, IV, 636, 788.

Auruno al giserno in traini, 11, 49, 78.

tiuseppe Flavi, narratore della sollerazione dei Guddi, IV, 477. tradisce i suoi e ai ita la conquista romana, 459; mandato da Tito a consgliare la resa di ferusalemme, 482-483, es eta nuovamente ad arrenders, 484; sua descrizione del trionfo sui titudel, 490; suoi libri della Guerra (iniducta e delle Antichità Giudalche, 982-954)

Giustino, compendiatore di Trogo Pompeo, IV, 181.

Giustino, titos de greco, difende la nuova filosofia del Cristianesimo, IV, 78.

Giustina, presso i primitivi popoli Ita-

nuova filos-fila del Cristanesimo, IV, 78.

Gustizia, presso i primifivi poposi Italici, I. 372, 374; a Roma disprima amministrata dai Re, 791; e poi dai consoli. 718; il padre giudico della fatunglia romana, 606; procedura stabilita dalle XII Tavole, 847; magistrati preposti alla gustizia, II, 26, 307; le formule ziodiriarie svelate al pipolo da Gueo Plavio, 277; commissioni permanenti (putestiones perpetuare) di giudici, 534, III, 271, legge Cassia sul voto segreto dei giudicia popolari, 66, potesta giudiciaria nelle XII Tavole, I, 847, tolta ai sena-

tori e data ai cavalieri da C. Gracco, Ill. 73-75. legge Servilla giudiciaria per restituirla al senatori, 115: resa da Salla al Senato. 271: divisa tra i senatori e i cavalieri da Cesare, 538. riforme di Silla, 274; e di Pompeo, 317: fondamento assoluto della giustizia inicato da Cicerone, 730; la giustizia nei due primi secoli dell'Impero Fonsano, IV, 31-32, 278-282, 296 e segg., 341-342, 349, 350, 353, 376, 495, 504-506, 508, 509, 521, 540, 547, 559, 575, 602, 623, 672-674, 629, 707, 738-739, 812-814, la giustizia dilatia adidata neinque giuridici, 738. — Vedi anche Legge. Pretori e Tribunali.
Gioturna, dea, 1, 380. Giuvenzano, fiume del Lazio, 1, 527, Giuvenzio, poeta comico, II, 645. minvenzio, poeta comico, II, 645. minvenzio Laterense (M.), legato di Lepido, si uccide, III, 529-500. (anvenzio Talna, pretore, ucciso in Tesasglia, II, 495. Gladiatori, combattimenti di sangue per divertire i banchettanti, 1, 281; per onorare i morti, II, 314-316, IV, 726; per rallegrare i triond e totte le pubbliche feste, III, 529-530, IV, 105, 318, 416, 451, 516-517, 535, 538, 537; loro rivolta sotto la condutta di Spurtaco, vittorie e sconditta, III, 303-310, scuola e quartiere a Pompei, IV, 706-707; Adriano vieta di vendere uomini per questo mestiere, 673; i feroci spettacoli riprovati dai filosofi, 862; un gladiatore sul trono del mendo, 768, 770, 771, 779.
Glareano, suoi dubbi sulle asserzioni degli storici antichi, I, 643. Gione, medico, accusato di aver avvelenata la ferita di Pansa, III, 631. Glota (Clyde), goffo, in Britannia, IV, 526, 710.
Giunzia, — Vedi Egnazia.
Goda (vizio della), leggi repressive, II, 576.
Goletta, In Africa, II, 512, tiont (Episkopi), citta di Tessaglia, II, 470; si da a Flaminlo senza re-

da Metello, III, 332.

Gola (vizio della), leggi repressive, II, 576.

Gola (vizio della), leggi repressive, II, 576.

Gletta, In Affrica, II, 512.

tiondi (Episkopi), citta di Tessaglia, II, 470; si da a Flaminio senza resistenza, 435.

Gorgone, divinita infernale, I, 392.

Gori (Ant. Fr.), suoi stodi sull'Etrnita, I, 187-188; illustrazione della Colonna Traiana, IV, 585.

Gotoni (i), tribu germanica, IV, 271.

Governatori delle province imperiali, IV, 48-49.

Gozzadini (Giovanni), sue scoperte archeologiche a Villusova, I, 163, e a Marzabotto nella villa di Giuseppe Aria, 164-165.

Gracoo, scrittore di tragedie ai tempi di Augusto, IV, 138

Grachi, – Vedi Sempronio tracco.

Graham's Dyke, rovine del Vallo di Antonino, IV, 710.

Grampio (Grampians), monte, sconfitta del Caledoni, IV, 527.

Granio (Khoistha-sou), imme nell'Assia Minore, III, 388.

Granio, capo della colonia di Pozzu di, strangolato per ordine di Silla, III, 280.

Granio Liefiniano, annalista romano, scoperto dai Pertz, III, 768

Gravisca (presso Corneto), città di origine pelasgica, 1, 79; occupata dagli Etruschi, 130, 141; colonia

romana, II, 267; colonia militare, IV, 43.

Greci in Italia, I, 307; loro memorie e reliquie di erol, 307; loro memorie e reliquie di erol, 307; 310; colonie, 310; nella Magna Grecia, 311-32; in Italia e in Sicilia, II, 96-192; lotte coi Siculi, eagh Elimi, e oi Cartaginesi e coi primitivi abitatori d'Italia, I33; legislatori, 134-156; maestri di nuovi amori e di corruzione ai Romani, 559-557, 574, 585; di nuove credenze, 544-596; di-filosotia, di lettere, d'arti, di storia, di poemi e di drammi, 598-648.

Grecia, sue antiche relazioni con Roma, 1, 752; in guerra con essa, II, 387, decaduta e corrotta, 428-429; fa coi Romani guerra a Filippo di Maredonia, 434-437; con un decreto di Roma è dichiarata libera, 438; ma resta soggetta, 428-441; nella guerra di Antioco sta contro i Romani, 441-447; impotente e discorde, 463-464; spera che l'erseo la liberi, 468; mali trattament dei Ramani, 472; sue sciagure, 493, perde il suo nome e diviene provincia romana col nome di Acaia, 499-500, 542; cause della sua caduta, 500, conserva alcune delle legzi e consuctudini antiche, 543, invasa di Mitridate, III, 232-233; colloni d'Angusto, IV, 60; odio contro i Giudei, 333; viaggio di Nerone e immunita concesse du lii, 418-420; Vespasiano le ritoglie la libertà, 495; visitata e favorita da Adriano, 657-661; opere pubbliche di Antonino Pio, 701, 715, moti guerreschi repressi, 708.

Grecia (Magna), 1, 311-329; agricoltura e industrie, 331; commercio, prosperità, civilta e liberta, 332; scorrerie dei Gali, 887; dopo la guerra di Annibale il suo nome scompare, II, 426.

Grecia Minore, 1, 311.

279; restaurata da Antouino Pio, 1V, 701 Gregorio (San), secondo la leggenda i uploro la salvazione di Traiano, 1V, 623.

rapioro la saivazione di Tranno, IV, 692.
Gregorevius (F.), suri vita di Adriano IV, 692.
Gracioni (cantone dei), nel pac e dei Reti, ricordi re mani IV, 94
Grotefend, sue opunoni sulle origine italiche, 1, 201-202.
Grotta del Diavolo al Capo di Leuca, stazione preistorera I. 339, 34).
Grotte, usate per abitazione in Sicilia, II, 103-105; nella rape in Val d'Ispica, 105-105.
Grumento (Saponaro), città della Lucania, creduta di origine pelasgica I, 80; rovine, 294; Annibale e vinto ivi da Claudio Nerone, II, 399; presa dagli Italici, III, 181.
Grumo, città nella Peucezia, I, 340.
Guarini (Raimondo), suo dizionario osco-latino, I, 485.

Guarnacci (Mario), crede che gli E-truschi fossero maestri di civilta anche ai Greci, I. 189. Guerra, la grande arte di Roma, I, 764-765.

old-765.

Guizniaut, sue opinioni sulle origini italiche, 1, 201, 207.

Guiznsa, firliuolo di Massinissa, combatte pei Romani contro Cartagine, 11, 508, 509; con Scipione Emitiano prende il campo di Neferi, 518. 518.

Gurguri, monti nell'Agro di Rieti, 1,

220.
Guruli Vecchia (Indexia), in Sardegua, ricordi delle antiche genti stanziate nell'isola, Il, 245.
Gutta, di Campania, uno dei duci dei rivoltati Italici, Ill, 175; venuto in soccorso del giovane Mario, 257, nuore combattendo sotto le mura di Roma, 250. Roma, 259,

# Н

Habitaneum o Habitaneium (Risin-gham), in Britannia, IV, 648, 651. Hadriani (presso Beidjik), in Bituna, IV, 663. Halm, subi versi in lode di Arminio, IV, 274 Hami (gil) di Siria, nel Vallo di Adriano in Britannia, IV, 652. Hellex, torrente in Val d'Aosta, IV, 91

Henzen (Guglielmo), suoi dotti studii sulle epigradi latine, I, 681-682. Herodion, fortezza in Giudea, IV,

459, 488,

459, 488,
Hieraso (Printh), flume della Dacia,
IV, 565,
Horta, dea, adorata a Ocricoli e a
Sutri, 1, 389,
Hypsa (Fordungianus), in Sardegna,
prende il nome di Poro Traiano,
IV, 669,

Hyrcanum (mare) (Mar Caspio), IV,

Iampoli (presso Vogdhání), nella Pocide, abbellita da Adriano, IV, 657.
Iamiale (porta). I., 745.
Iapige. nglio di Licaone d'Arcadia,
da il suo nome alla Iapigia. I., 834.
Iapigia (Terra d'Otranto, Terra di
Burt, Implia, ecc.), vecchie lesgende. I., 334-335.
Iapigii, tribu pelasgica, I., 72; alleati
di Agatocle. II, 187.
Iapigii, i tre promontorii (Capo delle
Costella, Capo Rizzato, Capo
delli Cimitò, I., 315-316.
Iapigio o Salentino, promontorio,
(Capo di Leuca), I., 316, 338. leggenda, 339.
Iapedi, o Iapidi, Giapidi, popolo d'Illiria, al settentrione della Dalmazia, II, 541; vinti da Ottavio, III,
667.
Iatro (Iantra), fiume della Mesia, tri-

latro (Lontra), finme della Mesia, tri-lutario del Danubio, IV, 581. lavoleno Prisco, giureconsulto, IV, 700.

700.

lazigi, popoli nomadi di stirpe sarmatica, in purte sottomessi da Decebalo, IV 578, assaltano l'Impero, 731 741; protetti dalla pace
di Conmodo coi barbari, 768

lberi d'Aquitania, III, 421; vinti da
P. Crasso, 437.

## IBERI

## ILISSO

# INTERPROMIO

Iberi del Caucaso, vinti da Pompeo, III. 317; soggiogati da Canidio, 662; chiedono l'amicizia di Roma, IV. 84; accettano l'alleanza di Traiano, 615.
Iberi di Spagna, coi Celti formano i Celtiberi, II. 433; soccorrono gli Iberi di Aquitania contro i Romani, III, 436.
Ibero (Ebro), uno dei più grandi flumi di Spagna, vittoria dei Romani sui Celtiberi, II. 435.
Ibla Maggiore (presso a Paternò), dimora dei Siculi, II, 106.
Ibonio. — Vedi Vibino.
Ibrea, orntore, prega Antonio di alleviare le sorti dell'Asia, III, 633.
Icana (presso il promontorio Pacchtno), dimora dei Siculi, II, 106.
Icana (presso Carini), in Scilia, II, 104.
Icelo, liberto, annunzia a Galba che è gletto, all'impere IV. 430-61.

lecara (presso Carini), in Sicilia, II, 104.

leelo, liberto, annunzia a Galba che è eletto all'impero, IV, 430-431; ha il nome di Marziano, 432; osteggin l'adozione di Ottone, 435; giustiziato, 439.

leni (Norfolk e Suffolk), tribu indigena della Britannia, si sollevano contro Nerone, IV, 396.

leilio (L.), tribuno, ottene per legge che le terre dell'Aventino sian date gratuitamente ai plebei (lezz de Aventino publicando), I, 830; pronesso sposo a Virginia, fa sollevare i soldati contro i decemviri. 838-839; rieletto tribuno, 840; si appella al popelo perche sia concesso il trionfo ai consoli Orazio e Valerio, 854.

leilio Ruga (Caio), uno dei primi tribuni della plebe, I, 782.

leusa. — Vedi Sardegna.

Idea (la gran Madre), altera la religione romana, II, 302.

Ideo (antro), in Frigia, II, 593.

Idi, divisione del mese in due parti, I, 444

Idi di marzo, famosì per la necisione di Cesare, III, 555-559, 567.

I, 454
Idi di marzo, famosi per la necisione di Cesare, III, 555-559, 567.
Idistaviso, sulla destra del Visurgi (Weser), vittoria di Germanico sopra Arminio, IV, 249.
Idomeneo Cretese, occupa i Campi Salentini, I, 335, 338, 339.
Idro, fiumicello presso Otranto, I, 344.
Idrunto (Otranto), città della Mes-

data (Obranto), città della Mes-sapia, 1, 343-314. Idunei, vinti da Pompeo, 111, 349. legio, duce degli Italici sollevati, III, 175.

175. Iempsale, figlio di Micipsa, III, 103-104; fatto uccidere da Giugurta,

105.

105.
lempsate, re di Numidia, III, 21I.
lerapuli (rovine a Pambuk-Kalessi),
m Frigia, kai flumi Lico e Meandro, patria di Epitteto, IV, 843.
lerocesarea, citta dell'Asia, IV, 251.
lezia o leta (Iato), citta dei Sucani,
II. 104.

lezia o leta (Iato), citta dei Sicani, II, 104.
Iguvio (Agobbio e Grobbio), città degli l'imbri, I, 65; Genzio, re d'Ilbiria, vi sta in prigione, II, 490; occupnta da Cesme, III, 485.—
Ilerda (Lerida), nella Spagna Tarraconese, III, 294, 491, 492.
Ilia (Calonato), tume della Magna Grecia, I, 316, 319.
Ilia.— Vedi Rea Silvia.
Ilio, distrutta da Fimbria, III, 245; privileginta per la sua fedelta, II, 453, III, 245; cuna di Rona, IV, 261; suoi nmbasciatori a Tiberio per condolersi della morte di Dru-

so, 285; liberata di ogni gravezza da Claudio, 318-349; e da Nerone, 370.

llisso, flume ad Atene, IV, 658.

lliria e llirico, il legato Appio Claudio vi e battuto, II, 472; Perseo ne prende parecchie citta, 472; dichiarata libera dai Romani e disvisa in tre parti, 484; stragi e distruzioni, 487; provincia romana, 542; invasa dai barbari, III, 121; si oppone al passaggio dei Cesariani, 497; sottomessa dai legati di Cesare, 544; soggiogata da Ottavio, 637; colonie di Augusto, IV, 60; commercio con Roma, 202; infestata dai Daci, 568; difesa da M. Aurelio, 735.

Elirici, loro scorrerie in Italia, I. 216, e piraterie, II, 247.

Illitia-Leucotea, adorata a Cere, I, 389.

389.

Illiturgi (presso Andwjav), città di Spagna sul Beti, presa e incendiata dai Romani, II, 407.

Ilva. — Vedi Elba.
Imachara (Troina), dimora dei Siculi, 106; Senato, 274.

Imagni, dei membri delle grandi famiglie romane raccotte religiosamente negli atrii delle case, II, 316-317; degli uomini illustri greci e latini conservate da Terenzio Varvone, III, 751.

Imcla (Inactle), fiume dei Sabini, I, 220.

Imera, colonia greca in Sicilia, II,

Imella (Imelle), fiume dei Sabini, I, 220.

Imera, colonia greca in Sicilia, II, 118; origine e vicende, 131-132, retta dal tiranno Terillu, 159; vittoria di Gerone sui Cartaginesi, 160, aiuta Siracusa a farsi libera, 161; presa dai Cartaginesi, 167, ainta Dionisio contro i Uartaginesi, 166; sua statua trovata a Cartagine, 520.

Imera. — Vedi Terne Imerensi.
Imetto (marmo del monte), nell'Attica, IV, 196

Imilcone, cartaginese, viene in Sicilia a combattere Bionisio di Siracusa, II, 167.

Imilcone, cartaginese, difende Lilibeo assediata dai Romani, II, 228.

Imilcone, cartaginese, rinfora Eraclea e prende Agrigento, II, 379; muore di pestilenza a Siracusa, Imilcone Pamea, capo della cavalleria

lmilcone Famea, capo della cavalleria

Imilcone Pamea, capo della cavalleria cartaginese, si unisce ai Romani, Il, 508.
Imperatore, titylo indicante Punturita suprema, IV, 12, 16-17, 82.
Imperatori, pongono statue a se stessi e a loro donne, IV, 810-811; padrovi di tutto, 811-814, loro influenza sugli studi, 853-868.
Imperio, dominio assoluto nelle prevince, Il, 275.
Imperio, titolo di potere supremo, III, 535.
Impero Romano, sua fondazione, IV,

Ill, 535.
Impero Romano, sua fondazione, IV,
7-8; contini assegnati da Augusto, 84, ridotto ai suoi antichi
confini da Adriano. (27; il quale
studia di renderlo pin unito con
l'egualità delle leggi, 633, 672; sua
estensione nel secondo scolo dell'era volgane, 781-782, numero delle province, 782; confini, 782.
Imposizioni, balizelli, dazii, dogune,
tributi, tasse: tributi ai tempi di
Servio Tullio, I, 708-709; pagati a
Roma dai Comuni italici e dalle
province, II, 271-272; decime sulle

raccolte pagata in Sicilia, 272; tassa graduata sulla preprietà per la guerra di Annibale, 371; balzelli straordinarii sulle province, 345; imposta prediale, 345; imposta prediale, 345; imposta stabilite da C. Gracco, III, 75; tasse per la guerra contro i Repubblicani, 617; sulle porte, sulla finestre, sui cammini, sui tegoli, sulle eredita, sulle meretrici, ecc., IV, 39-40; gravissime sotto Augusto, 75-76, o intribuzione fondiaria. 76; imposta sulle eredita a favore dell'erario militare, 81; tasse di Caligola, 227, imposte e dogane sotto Nerone, 375; di Vespissimo sulle latrine e sui ladri pubblici, ecc., 496-497; diritto della ventesima sulle eredita mitigato da Nerva e Triano, 558-59, 81; gravani senza nunero, 733.

Inarime (isola d'Isolad) gia unita all'isola di Procida, 1, 26, — Vedi Euaria.

Enaria. Incenso d'Arabia, IV, 207-298. Incitato, cavallo di Caligola, IV, 325-

Incitato, cavallo di Caligola, IV, 325-333
Incredulità, II, 598.
Indara, città dei Sicani, II, 104.
India, commercio e relazioni con Roma, IV, 201, 207, 209.
Indiani, chiedono di essere alleati di Augusto, IV, 61, 84; e sudditi di Antonino Pio, 712.
Indibilo, capo di tribu in Spagna, si unisce ai Romani, II, 407.
Indo (Sindia o Sindhu), tiune, via delle merci dell'Asia, IV, 207.
Indo (Giulio), treviro, nemico di Giulio Pioro, lo combatto a favore di Roma, IV, 275.
Indovini, cacciati d'Italia da Vitellio, IV, 453.
Induciomaro, treviro, duce dei Belgi, III, 442; neciso da Labieno, 443.
Industria (Casale?), citta dei laguri, secrizione alimentaria, IV, 807.
Inessa (presso Licodia), dimora dei Sicati II 106.

Industria (Casale ?), eitta dei Liguri, iscrizione alimentaria, IV, 807. Inessa (presso Licodia), dimora dei Siculi, II, 106. Inguiomero, 210 d'Arminio, vinto ad Idistaviso, IV, 249; geloso del nipote, discrta, 270. Inico, citta dei Sicuni, II, 104. Insubri, si uniscono ai tralli, I, 881-885; alleati dei Hoi contro i Romani, II, 249; vinti sull'Adda e forzati a rimettersi alla discrezione del Sennto, 253; dauno auto ad Annibale, 336, 340, insorgono contro Roma e sono vinti, 477; sollevano il territorio di Como, 4578 sconditti pri sso Milano, 458. Insubria, dapprina chiamata Isombria dappirina chiamata Isombria, dappirina chiamata Isombri, 1, 65, creduta patria delli storico Tacito, IV, 925. Interanna del Liri (presso Cissino), città dei Volcci, rovine, 4, 237; colonia romana, 11, 65, 78, 297, 263; saccheggiata dai Samiti, 84; dichiara che non puo soccorrere Roma, 393, 394. Interannia nel Bruzio (presso Attomonte), I, 306. Interannia Pretuana (Tormoli), 1, 254. Interannia Pretuana (Tormol), rovine, I, 227.

e-i. Interannia Pretuzia (*Teramo*), ro-vine, I, 227. Intereisa, traforo, detto ora *Passo del Furlo*, nella via Flaminia, II, 200. Interocrea (*Antrodo*co), tra Rieti e Anterno, fondata dai Sabinl, I, 221.

Interpromio (presso San Valentino), città dei Marrucini, I, 252.

Interregio, dopo la morte di Ro-interregio, dopo la morte di Ro-inolo, 1, 585. Interstita, divinità del Sannio, 1, 385. Ioi, silla costa settentrionale dell'Af-frica, detta poi Cesarea in coore di Augusto, colonia di Claudio, 1 V,

frica, detta poi Cesarea in onore di Augusto, colonia di Claudio, IV, 359.

Iolao, conduce una colonia in Sardegna, II, 244.

Ionia, regione dell'Asia Minore, abitata dai Greca loni, data ad Eumene II di Pergamo, II, 452; fi parte della provincia d'Asia, 539; opere pubbliche di Antonino Pio, IV, 701.

Ioppe, in Giudea, presa da Vespasiano, IV, 458.

Ippocrate, tiranno di Gela, II, 159.
Ippocrate, tiranno di Gela, II, 159.
Ippocrate, tiranno di Gela, II, 159.
Ippocrate, affricano, induce Geronimo di Siracusa ad unirsi ad Annibale, II, 374; solleva Leontini contro i Romani, 375; alla tosta di Siracusa, 376; è battuto da Clandio Marcello, 379; muore di pestilenza a Siracusa, 382.

Ippona (Bona), in Affrica, colonia fenicia, allenta di Cartazine, II, 377; nel suo golfo si uccide Q Metello Scipione vinto a Tapso, III, 520.

Ipponio, detta poi Vibona Valenzia (Montelcone), nel Bruzio, rovine, I, 299; colonia dei Locresi, II, 93; distrutta da Dionisio di Siracusa, 171; presa da Agatocle, 187; e dia Bruzi, 188; colonia romana, chiamata Vibona Valenzia, 205, 267, 268, 427, le sue terre promesse dai triumviri ai soldati della guerra civile, III, 607.

Ipsa (Drago), dume in Sicilia presso Agrigento, II, 121.

Ipsa (Bedice), fiume in Sicilia presso Schimite, II, 1671.

Schmunte, II, 121.

Ipsicrazia, concubina di Mitridate, III, 345.

Ira. acconciatrice delle chiome di Cleopatra, III, 651.

Irea, citta degli Ireani, IV, 251.

Ireani (presso il Mar Caspio), chiedono ad Antonino di divenire suoi sudditt, IV, 712.

Ireano, contende il trono giudaico ad Aristobalo, III, 319.

Irpi, schiatta sacendotale sul monte Soratte, I, 410, 411.

Irpini, discesi dagli Osci, I, 217; loro sedi, 242, 243-241, 232-266; si uniscono a Fulvio Flacco, II, 391; entrano nella lega Italica, III, 171; parte diuna regione d'Italia, IV, 42.

Irrio, noto per i suoi vivai di pesci, III, 291; vince e uccide L. Domizio Enobarbo, 291; vinto a Itilica, 297; sconfitto e ucciso a Segovia, 297.

Irrio (Anto), console, III, 592, muove contro Antonio un aiuto di Modena, 596; prende 130logna, 597; vince Antonio a Fòro dei Gatti, 597; muore sotto Modena, 598; sespetto che fosse ucciso da Ottavio, 601; storico, 776.

Isara (Isere), fiume della Gallia Narbonese, III, 600.

Isaura, citta dell'Asia alle fulle del Tauro, vittoria di Servilio Varia sui pirati, III, 331; sottomessa dalle truppe di Mitridate, 336.

Ischia. — Vedi Enaria e Inarime.

Iscin, isola presso le coste della Lucania I, 292-293.

Iscizioni etuganee, I, 477.

Iscizioni etuganee, I, 477.

ISCRIZIONI

Iscrizioni osche, I, 485-486.
Iside di Solunto, II, 116.
Iside, tempno a Rome, IV, 490; distrutto da un incendio, 510, orgie notturne di donno, 894.
Iscorate, oratore, III, 722.
Isola Tiberina, leggenda sulla sua fornazione, I, 622.
Isonofria, — Vedi Insubria.
Ispala Fecenia, cortigiana, rivela il segreto delle turpitudini dei Baccanali, II, 788, 590, 591
Ispala (Sceiglia), nella Spagna Betica, strage dei Pomperani, III, 532.
Ispello (Spello), citta degli Umbri, I, 65; colonia militare, IV, 495.
Ispella (Lissa), isola presso la spiazgoa Illirea, abitata dai Pelasga, I, 76, 78, liberata dai pirati, II, 218, vi si uccide Camalilo Seriboniano, IV, 351.
Istinto di Corrispondenza archeologica in Roma, Annali e Bullettino, raccolta di dotte ricerche sui monumenti pelasgici, I, 102, e su tutta l'antichita greca e romana, 679, 681.
Istinto (Vasto), citta dei Frentani, I, 254; elezioni numicipali, IV, 788; iscrizione al facciulto pocta, 915.
Istrua, si rivolta ed è sottomessa, II, 450, fa parte d'um regione d'Italia, IV, 42, commercio con Roma, 202.

stria, si rivolta dei e sottomesa. In. 430. fa parte d'una regione d'Italia, IV, 42. commercio con Roma, 202.

Istrioni, I, 462; eneciati di Roma da Tiberio, IV, 252; richiamuti da Caligola, 322; potenti sotto Traitana, 622.

Itacese (Brace, Prace e Turncella), isole presso le coste del Bruzio, in facca a Vibona. I, 300.

Italia, rivoluzioni fisiche del suolo, I, 17; invasi un del mare, IS-22; villcani, 22-34; scoperte preistoriche, 35-49; prime trace dell'inomo, 47-19; diffusione delle prime genti, 50-52; nomi diversi dati alla penusola, 54-56, 210. Aborigeni, 57; diversita delle prime genti, 50-52; nomi diversi dati alla penusola, 54-56, 210. Aborigeni, 57; diversita delle prime genti, 66; Euganei, 67; Veneti, 67-68; Pelaszi, 60-112; religiom pelasgiehe etudiche, 94-98, Etruschi, 113-183; principali opinioni sulle origini italiche e specialmente etrusche, IS-208; Osci, 209, 215-216; Ausoni, 200-213; Aurunci, 201-210, 211-215; Sabini, 218-225. Esqui, 223-230; Ernici, 231-231, Volsci, 231-231; Sanniti, 212-214, 255, 262, 236; Marsi, 215-248, Peligm, 249-250; Vestini, 250-251; Marrucini, 251-252; Frentani, 252-254; Sanniti Poutri, 257-259, Sanniti Caudini, 259-262; Irpai, 262-236; Sanniti Caudini, 259-262; Irpai, 262-236; Magna Grecia e colonie greche in altre regioni italiche, 307-332, II, 96, 117, 118, 12-156; Salentini, I, 33-310; Messapi, 341-347; Percezia, 318-347; Percezia, 318-347; Percezia, 318-319; religione e ordinamenti civili degli antichi popoli italici, 331-116, le arti m Etruria, 416-119; le sciente di Roma dall'Alpi allo Stretto Siculo, II, 236; sue condizioni do-

po la conquista romana, 257-258; ordini e gravanni diversi, 271-272; divisa in quautro regioni, 30%; invasa da Anmbole, 336 e segga; resta fedele a Roma dopo la battaglia del Trassinaeno, 335; offre aiudi a Scipione per la guerra d'Affrica, 409-110; dopo la guerra d'Affrica, 409-110; dopo la guerra d'Affrica, 409-110; dopo la guerra di Annibale, 425-427; rovinata dai latifondi, Ill, 12, 16; invasa dai Cimbri, 131-135; sue tristi sotto Roma, 157-159; figurata sulle monete, 176; piena di stragi, 264-269; in potere di Cesare, 400-491, travagliata da sedizioni per opera dei Cesariani, 514; terroro all'arrivo d'Ontavio, 635; ruberie dei suoi soldati, 635; fanae e tumulti, 637; des lata dalla carestia e dalla peste, IV, 21; sue sorti uelle guerre civili, 41; estesa dallo Stretto di Sicilia lino al piede delle Alpi, 41; scompartita da Augusto in undici regioni, 41-12; governo delle regioni, 42; tributi, 42-13, spogliata dai coloni imperali, 43; la sua forma dipinta nel tempio della Dea Tellure, 50; vie, 64-67; nei primi anni del governo di Tiberio 252; rapine di Caligola, 327, strazzata da Ottone e da Vitellio, 450; tranquillità ristabilita da Vespasanno, 499, pestrienza sotto l'impero di Tito, 510; Adriano le rimette i debiti arretrati, 631; divisa da lui rra quattro consolari, 633; opere pubbliche di Adriano, 637; e di Antonito Pio, 701; pestilenza, 733; minacciata dai barbari nordici, 734, difesa da Marco Anrelio, 735, alla giustizia nelle sue regionn pressedono cinque giuridici, 738; le condizioni italiche sotto l'Impero narrate da G. B. Garzetti, 781; sf ggio di monnatenti e di iniseria, 791; pestilenze, 890-891; mal governo, caresta e spopolamento, 801; pubblici alimenti ai fanciulli, 801-810; corvuzione, 821-830.

Italia meridionale, si solleva in favore di Anmbole dopo la battaglia di Canne, Il, 250; dia di Canne, Il, 250.

Italia settentrionale, risponde in parte all' appello di Canna e di Carbone, III, 250.

Italica, citta dei Peligui. — Vedi Corfinio.
Italica (presso Siviglia), colonia fondata da Scipione Affricano, II, 498; vittoria di Metello sopra Irtuleio, III, 297) respinge Terenzio Varrone, 493 putria di Traiano, IV, 549; rovine nel borgo di Santiponee, 540-550; patria di Adriano, 624; colmata di deni da Ini, 655; che vi ha l'infucio di quinquenna le, 671.
Italica, ingrossano la plebe di Roma, III, 17; vien loro offeria la cittadinanza romana invece della distribuziono delle terre, 66-67, 77; loro triste sorti, 157-159; studi per avere la cittadinanza romana, 160-161; oppositori nila legge agraria, 161, cacciati da Roma, 163, cospirano e si armano, 168; scoppio della rivoluzione, 170; lega italica, IT-172; assediano Alba sul Ingo Fuenno, 180, e l'ima, 181; loro vittorie e sconfitte, 181-186; chiedono aiuto a Mitridate, 187; sconlitti nd Ascoli, 187-190;

vinti i Piceni, Vestini, Peligni, Marrucini, Marsi, 190; nella Cam-pania e nel Sannio, 191-192; scon-fitti a Teano si sottomettono, 193-194; si uniscono a Cinua, 209-216; e poi a Emilio Lepido, 288. Italico, nipote di Arminio, dato da Claudio per re ai Cheruschi, IV, 348.

Claudio per re ai Cheruschi, IV, 348.
Italioti, tribu pelasgica, I, 72.
Italiot, re o duce mitico degli antichissimi Itali, I, 55-56.
Itucci, Virtus Iulia (presso Valeazuela), colonia nella Spagna Betica, IV, 60.
Iturci, abitalori di un distretto di Palestina, vinti da Pompeo, III, 319; condotti da Traiano a ripopolare la Dacia, IV, 580.
Iulia Augusti Apallinarium Retorum (Riez nel dipartimento delle Basse Alpi), colonia, IV, 55.
Iulia Valentia (Valence), nella Galla Narbonese, colonia romana, IV, 53.
Iulian sidus, simbolo dei Cesariani, III, 619.

111, 619.

Invavo (Salisburgo), nel Norico, IV, 638.

oss. detta Ebuso in antico, isola presso le coste orientali della Spagua Tarraconese, III, 205. Ixia o Asia nel Bruzio (Carolei), 1, 306. Ixio (porto d') (a Boulogne e secondo altri a Wissaut), III, 439, 410.

# Κ

Kabbala, attribuita ad Akiba, IV, 684. Karnak. — Vedi Tebe. Roch, sue opinioni sulle origini etru-schi, I, 204. Kolumbacz (nella Servia), vestigii della via Traiana, IV, 568. Kimri. — Vedi Cimbri.

Labeone. — Vedi Antistio Labeone e Atinio Labeone. Laberio (D.), cavaliere, scrittore di mimi, Ill, 789; forzuto da Cesare a rappresentari; sulle scene, 530, 789-790. Laberio Massino (Manio), governa-tore nella Mesia, alla prima guer-ra dacica, IV, 571; fa prigioniera la sorella di Decebalo, 573; pre-minto, 575.

la sorella di Decebalo, 573; prelabico e Lavici, e Lavico, (alla Colonna o a Monte Compatri), città
del Lazio, 1, 552-53; fa guerra a
Roma n favore dei Tarquini, 631;
presa da Coriolano, 791; colonia
romana, 854, 866, Il, 267; nella
guerra dei Volsci resta fedele a
Roma, 14.

Labieno, — Vedi Azio Labieno.

Labieno (Tito), retore, IV, 185; chianato Rubicno pel suo dire rabbioso, 186; suoi scritti arxi, 186,
187; si seppellisce vivo, 186; rimesso in onore da Caligola, colla
licenza di pubblicare le sue opere,
318, 865; sua Storia delle guerre
civiti, 918.

Lacedemoni, premiati da Augusto per

civili, 918.
Lacedemoni, premiati da Augusto per le accoglicaze fatte a Livia, IV, 61. — Vedi anche Spartani. Lacero, ingegnere, costruisce il gran ponte sul Tago, IV, 610.

Lacinio (Capa delle Colonne), promontorio nella Magna Grecia presso Crotone, 1, 315.

Lacone (Cornelio), favorito di Galba, suo governo, 1V, 432; osteggiu l'adozione di Ottone, 435; esiliato e ucciso, 439.

Lacone Grecino, prefetto delle guardie notturne, IV, 302.

Lafrenio (T.). duce degli Italici rivoltati, 111, 175; mette in rotta Pompeo Strabone, 183; ucciso a Fermo in battaglia, 185.

Lagaria (a Nogara o a Castrovillari), citta della Magna Grecia, 1, 322.

322. Laguna di Venezia, sua estensione in

322.
Laguna di Venezia, sua estensione in antico, 1, 21.
Lamaco, nella spedizione degli Ateniesi contro Siracusa, II, 161.
Lambaesa o Lambaese (Lambessa nella provincia di Costantian), città della Numidia, iscrizioni, pretorio, acquidotti e altre rovine romane. IV. 655-656; opere pubbliche di Antonino Pio, 701
Lameto (Lamato), fiume nel Bruzio, 1, 297, 298.
Lamezia (Sinuta Eufemia), nel Bruzio, 1, 298.
Lamia (Zatani I), in Tessaglia, difesa dagli Etoli, 11, 447.
Lamie (tre), altare nel Vallo di Adriano, IV. 652.
Lampete (Capo Lamantia), premontorio nel Bruzio, 1, 298.
Lampezia o Clampezia, nel Bruzio, 1, 298.
Lamponio (M.), lucano, duce degli

Lampezia o Clampezia, nel Bruzio, 1, 298.
Lamponio (M.), lucano, duce degli Italici rivoltati, 111, 175; corre vittorioso la Lucania e l'Apulia, 181; tenta di soccorrece il giovine Mario a Preneste, 257.
Lanassa, figlia di Agntocle e sposa di l'irro, 11, 187, 199.
Lancellotti (don Secondo), dimostra l'incertezza della antica storia Romana, I, 650-651.
Lanc, appule, cuemnee, iberiche e asiatiche, IV, 205.
Langobardi, tribu germanica sulle sponde dell'Elba, sottomessi da Tiberio, IV, 221.
Langobriga (alle foci del Tago), città di Lasstania, assediata e liberata da Sertorio, III, 291.
Lanuvio (rietta Laviaria), nel Lazio, si disse fondata da Dionede, 1, 351; rovine, 543; fa guerra a Roma a favore dei Tarquinii, 631, Caumillo vi vince i Volsei, II, 13; si rivolta contro Roma, 14, riceve la cittadinanza senza volo nelle assemblee, 50; nunicipio con suttragio, 264; pitture, 311; uccisione di Clodio, II, 472; culto di Antimo, IV, 670; patria di Antomo Pio, 693; sua villa, 704; templi, 701.
Lanzi (Laigl), suoi studi sulla lingua etrusca, 1, 479-480.
Lao (Letino), fiume in Lucania, 1, 288, 293.

293.
Lao (Scalea), città della Lucania, I, 293; colonia di Sibari, II, 96, 118; i Turii vi sono sconfitti dai Lucani, 169.
Laodicea di Frigia (Eski Hissor), sul tiume Lico, III, 228; consegna Quinto Oppio a Mitridate, 229; autiteatro inaugurato dal padre di Traiano, IV, 550.
Laodicea di Siria (Ladihich), assediata e presa da Cassio, III, 619; Foro e terme di Antonino Pio, IV,

701: residenza invernale di 1. Vero, 729.
Larcher, risponde al Levesque sulle questioni dell'origine di Roma, I, 648.
Larenzía (Acca), moglie di Paustolo, 1, 571, 572.
Largizioni pubbliche, cougiarii, donativi, ai tempi della Repubblica, III, 18, 72, 75, 101, 528, 537; sotto l'Impero, IV, 17, 106, 253, 558, 575, 581, 592, 697-698, 703, 726, 749, 785, 802.

Lari e Penati, 1, 398-400, 738-740; sa-cerdoti dei Lari, IV, 25; culto ri-naesso in onore da Augusto, 33; tempio, 192.

Transmarini (tempio dei), 11, Lari 1 603.

Larino, città dei Frentani, rovine, 1, 254.

Larissa, più clità e fortezze pelasgi-che con questo nome, 1, 71, 80,

Larissa, più clità e fortezze pelasgiche con questo nome, 1, 71, 80, 198.

Larissa (Campo delle pietce), nella Campania, 1, 79; detta dai Romani Fòrum Popilii, 269.

Larissa, nella Tessaglia, vittoria di Perseo su Licinio Crasso, II, 470.

Larunda, madre dei Lari, 1, 381, 741.

Larve, in Etruria, I, 400.

Larzio, compagno di Orazio Cockite, 1, 626.

Laterano (Planzio), console designato, conginra contro Nerone, IV, 406; scoperto, 407; sua morte, 409.

Latifondi, rovina d'Italia, I, 797, III, 10, 12, 16.

Latine (ferle), sul monte Albano, 1, 413, 533, 547-548.

Latini, discendono dagli Osci, I, 217; col nome di Aborigeni, e di Casci, e di Prisci Latini prendono stanza sulle rive del Tevere, 527-528, loro confederazioni, 535; si adunavano nella selva di Ferentino, 542, 599; sconfitti da Anco Marzio, 595; c da Tarquinio il Superbo, 611; sl accordano per rimetterlo in trono, 630-631; e sono sconfitti al lago Regillo, 630-633; coi Saluni ed Etruschi damno origine a Roma, 699; trattato con Roma, 772-773; soccorrono Roma minacciata dagli Equi e dai Volsci, 866; e l'antano all'assedio di Veio, 875; aiutano il Volsci contro i Romani II, 12-14; alla battaglia di Pidna, 479; loro arti e sforzi per ottenere la cittadinanza romana, III, 160; fedeli a Roma durante la guerra sociale, 178; privilegiati del diritto dei Quiriti da Claudio, IV, 276-377.

guerra santa, del dudio, 1V, 356-357.
Latinio Laziare, senatore, sue insidie contro Tizio Sabino, IV, 297.
Latino (d re), scompare dopo fina battaglia, I, 582; de poscia deificato col nome di Giove Laziale, 528; suo tempio, 535, 517, 518.
Latomic, carceri senvate nelle rupi a Sirneusa, II, 173-174.
Latrine pubbliche a Roma, IV, 496, Latringi, popoli Sarmati, assaltano Timpero, IV, 731.
Laurento (paudi di), III, 207.
Laurento (presso il casale di Capocotta), città del Lazio, 1, 526-537; spopolata e riunita a Lavinio, 510, cutta vicine ad essa, 542; sede dei primi re del Lazio, 565; fa guerra a Roma in favore dei Tarquini, 631; ricordata nel trattato di Roma con Cartagine, 727; dopo la scon-

- fitta della lega lathra non è punita, ll. 50, colonia militare, lV, 43; isorlzione ad Antonino ampliatore i della vecchia citta, 716; villa laurentina di Plinio il Giovane, 943. Lauro-Lavinio, comune formato da Lavinio e da Laurento, 1, 540. Laurone (probabilmente Laury), città della Spagna Tarraconese, espuguata e incendiata da Sertorio, III, 297. Laurule (presso Terracina), i Roma-

Lautitle (presso Terracina), i Roma-ni vi sono sconfitti dai Sanniti, II, 67.

67.
Lavinio (Pratica). città del Lazio, tempio per le feste latine ivi presso, 1, 535, metropoli religiosa dei Latini, 538-540; spopolata e riunita a Laurento, 540; sede degli Dei del Lazio, 555; fa guerra n Roma per i Tarquimii, 631; presa da Coriolano, 791; resiste ai Romani, II. 48; ricordi di Adriano, IV, 637.
Lavino, flume presso Bologna, 111, 606.

605.
Lazi, tribh della popolazione indigena abitatrice dei dintorul del Caucaso, hamos un re da Antonino, IV, 711.
Lazio, vulcani spenti, I, 29; suoi consum, 525-526; primi abitatori, 527; tradizioni mitche, 528-531; Sieulia, Aborigeni, Osci e Pelasgi, 531; eolonia Troiana condotta da Enea, 532-534; confederazioni latine, 535; topografia, 539-566; predato dai Sabini, 866; rinnova la sua alleanza con Roma, II, 39; studia di sottrarsi al gioge di essa, 42-43; lega latina, 43-44; vinta al Vesuvio, 47; a Trifano, 45; c al dume Astura, 49; c sottomesso e scholta la lega, 49-52; disertato dai Galli, 163; dopo la battaglia di Canne rimane fedele a Roma, 363; Mario gli chiede aiuti contro fingurta, III, 115; forma colla Camponia una regione d'Italia, IV, 42; non ha giuridico, 738; miseria e desolazione, 794
Legati romani, prepotenti e feroci anche coi socii Italici, III, 158; abuso di questo titolo per viaggiare a spese pubbliche combattuto da Cicerone, 158, 370.
Legati nelle province, IV, 48.
Legazioni libere, III, 158.
Legione, propria anche degli Itali antichi, I, 492; legione linteata dei Sanniti, II, 85-87; legioni romane; Fulminata, IV, 744; Italica, 455, Melitina, 744; Rapace, 465; si solievano in Pannonia, 241-245; e in Germania 245-246; feroce repressione, 247; ridotte a 25 da Augusto, 783; province dove stanziavno, 783; danno I' impero a Vitellio, 440; iu anarchia, 476; battute a Bonna, a Mazouza, a Novesio, 476. Ceriale perdona a quelle ribeliatesi, 477-478.
Legge agarria. — Vedi Leggi agrariaria.

Legge Appuleia, maiestatis, di lesa muesta della Repubblica, III, 146.

Legge Aternia, de multa, sulle mul-te, 830.

Legge Aurelia, iudiciaria, riforma-ta da Augusto, IV, 3I. Legge (la prima), contro le brighe putrizie nelle elezioni, I, 864. Legge Calpurnia, de repetundis, sulle concussioni dei magistrati, II, 554

concussion
554.
Legge Canulcia, sui connubil tra patrizi e plebei, 1, 851-855.
Legge Cassia, tabellaria, sul voto segreto nei giudizi populari, 111, 59, 66.

Legge Cassia, tabellaria, sul voto segreto nei giudizi popolari, III, 52, 66.

Legge Cincia, de donis et muneribus, victante ogni sorte di rimunerazione ai patrocinatori delle cause, II, 558.

Legge Didia, sumtuaria, estesa a tutta l'Italia, II, 576.

Legge Didia, contro chi lasci Ia plebe senza tribuni, e tolga di mezzo l'appello al popolo, I, 840.

Legge Fannia, sumtuaria, per fremare le spese soverchie dei conviti a Roma, II, 576.

Legge Gabinia, sumtuaria, dei voti scritti su tavolette per la elezione dei mazistrati, III 59.

Legge Geronica, del re Gerone di Siracusa, II, 373.

Legge Giulia, de civitate sociorum, sulla cittadinanza agli Italici alleati rimasti fedell, III, 186, 194.

Legge Giulia, de maritandis ordinibato, IV, 36.

Legge Giulia, de maritandis ordinibato, IV, 36.

Legge Giulia, de Aventuo publicando, I, 830.

Legge di maestà, sotto la Repubblica, III, 146, 273, IV, 278; di Cesare, III, 538, sotto Augusto, IV, 21, 184; sotto Tiberio, 278; abolita da Tito. 509, e da Traiano, 559.

Legge Menia, contro il veto delle curic patrizie nelle elezioni, II, 31, 280.

Legge municipale di Malaga, IV, 786-

Legge municipale di Malaga, IV, 786-787.

Legge municipale di Malaga, IV, 786-787.
Legge municipale di Salpensa, IV, 786-787.
Legge Ogulnia, per la elezione dei plebei al pontificato e all'augurato, II, 280.
Legge Oppia, sumbuaria, a limitazione del lusso mulichre, II, 371; abolita, 583-585.
Legge Orchia, sontuaria, per lunitare il lusso delle mense, e il numero dei convitati, II, 576.
Legge Papiria e poppea, contro i celdi, IV, 36-38, I40, 356.
Legge Papiria e gius civile Papiriano, e un'impostura, 1, 720.
Legge Pedia, contro gli uccisori di Cesare, III, 604.
Legge Petella, de ambito, contro i plebei concorrenti al consolato, II, 28.
Legge Petenia, a protezione degli schiavi, IV, 376.
Legge Plauzia, de vi, contro chi turbi con armi Pordine pubblico, III, 201.
Legge Publilia (del tribuno Publilio Volerone), per la elezione dei tribuni e degli edili plebei nell'as-Legge Publilia (del tribuno Publino Volerone), per In elezione dei tribuni e degli edili plebei nell'assemblea delle tribu, I, 787, 812-814 Legge regia, de imperio principis, tenuta come titolo legale del potere assoluto, IV, 23-24. — Conf. IV, 473, 474 in nota.

Legge Scantinia, contro le libidini mfami, IV, 521.

Legge Sempronia, de capite civium, (di C. Sempronio Gracco), violata colla condanna dei seguaci di Ca-tilina, III, 335.

Legge Servilia, tudicioria, (di Ser-vilio Cepione), III, 145.

Legge Terentilla, chiedente leggi scritte e uguali per tutti, I, 822, 824, 830-831.

Legge Toria, sull'agro pubblico, III, 102.

824, 830-831.

Legge Toria, sull'agro pubblico, III, 102.

Legge Trebonia, chiude le porte del tribunato ai patrizi. 1, 854.

Legge Valeria (di L. Valerio Flacco), sui debiti, III, 221.

Legge Voconia, sull'eredità delle donne, intesa a impedire che in loro mano si necumulassero molte ricchezze, II, 581, 582.

Leggi, a Roma crano ignote ai plebei e non ugnali per tutti, I, 822; esposte nel Fòro le antiche ritrovate dopo l'incendio dei Galli, II, 11-12; commentate da Cicerone, 11-12; commentate da Cicerone, 111, 731.

vate dopo l'incondio dei Galli, II, 11-12; commentate da Cicerone, 111. 731.

Loggi agrarie, loro indole, I, 798-800; Spurio Cassio ucciso per esse, I, 802; vane promesse del Senato, 803; vane e pericolose domande di altri, 806, 812; divisione dell' Aventino, 830; contrasti violenti, 864; linitazioni al possesso dele Pagro pubblico, II, 22-24, 29; legge di Tiberio Gracco, III, 49-52; ottenuta colla violenza, 53; ostacoli all'esecuzione, 54; eseguita con mirabili effetti, 60; contrastata dai soci Italici e lasciata sospesa, 61, 66-67; riconfermata da Caio Gracco, 72; distrutta dalla reazione dei nobili, 102; riacessa in campo dal tribuno L. Filippo, 147, legge agraria proposta da Rullo, 367-369; e da Flavio, 404; legge agraria di Gesare, 408-III, 465.

Leggi Cornelle (di Silla), maiestatis, III, 273, 461; sulle elezioni dei pontalei, 273, 360; de indicits, de iniurits, numavin, de repetundis, de sicaritis, testamentoria o de falsis, de veneficiis, 271-274.

Leggi delle XII Tavole I, 369, 653, 654, 833-836; loro origine greca o romana, 842-844; principio e fondamento a futta la civile giurisprudenza, 845-853; non pare che puissero le lugiurie dette in giudivio, III, 799.

Leggi di Caio Gracco, III, 71-72.

Leggi di Caio Gracco, III, 71-72.

Leggi di Caio Gracco, 111, 71-72.

Leggi Manilie, per dare pieni poteri a Pompeo, e per la confusione dei

e 43.

Leggi Manilie, per dare pieni poteri
a Pompeo, e per la confusione dei
suffragii nelle elezioni, de confusione suffragiorum o de libertinorum suffragios, III, 343, 355.

Leggi Orazie Valerie, 1, 840.

Leggi Ortensie, a conferma di tutti
i diritti conquistati dal popolo,
11, 280.

Leggi Porcie, de capite civium, vietaati di battere e di uccidere i
cittadini romaai, II, 557-558; violate nella condanna del Catilinarii,
111, 385

late nella condanna del Catilinarii, 111, 3851 e (di Q Publitio Filone), sui plebisciti, e sul 2v4o dei comizi curiati, 11, 30, 280, 111, 272, 281 leggi regie, I, 719-720. Leggi rodiane, — Vedi Leggi d'Au-gusto.

LEGGI

Leggi sacre di Anco Marzio, 1, 595, Leggl Sulpicie, III. 204-206; abolite, 207, Cinna propone che siano ri-messe in vlgore, 208. Legzi suntuario, II, 371, 576, 583-585, III, 103.

Leggi a tutela della vita e della liberta, II, 30.

Leggi di Cesare, III, 408-411, 494-405, 533 e segg.
Leggi di Adriano, IV, 671-673.

Leggi di Adriano, IV, 671-673.

Leggi di Adriano, IV, 29-30; sulla propeletà territoriale, 51; per l'ordiano e delle principato, IV, 29-30; sulla propeletà territoriale, 51; per l'ordiane sul commercio rese comuni a tutto l'Impero, 209.

Leggi di Marco Aurelio, IV, 733, 737-740.

Leggi di Nerone, IV, 373-376.

Leggi di Nerone, IV, 373-376.

Leggi di Nerone, IV, 548.

Leggi di Tiberio, IV, 233, 278.

Leggi di Traiano, IV, 558, 559, 562.

Leggi di Traiano, IV, 558, 559, 562.

Leggi di Traiano, IV, 558, 559, 562.

Leggi di Vespassiano, per la riforma dei costumi, IV, 503.

Leginami da costruzione nel Ponto, IV, 207.

Leida, — Vedi Lugduno dei Batavi.

Lelino Ponzio, IV, 712.

Lelio (Caio), legato e amico di P. Scipione, comanda in Ispagua la flotta, II, 406, alla espugnazione di Cartagena, 406-407, porta n Roma le novelle della vittoria, 407; ritorna di Spagna a Roma con Scipione, 408; va con lui alla guerra di Affrica, 413.

Lelio (Caio), detto il Sapiente, figlio del precedente, nella terza guerra punca combatte alla presa del campo e della città di Neferi, II, 518; entra nel Cotone, 518; familiarissimo di Sciplone Emiliano, 651, 652; nedito di riparare al soverchio crescer dei servi, III, 44; arguto oratore, 693-694.

Lemano (Lago di Gionerva), III, 92, 95, 123.

Lemno (Lago di Gionerva), III, 92, 95, 123.

Lennon, II, 596, IV, 673.

Lenonni, IV, 200.

Lenoni, portati n Roma dalle navi d'Egitto, IV, 206.

Lenoni, portati n Roma dalle navi d'Egitto, IV, 206.

Leontini (Lentiva), sede dei Siculi, II, 107; colonia geeca, 118, 119, 128; sotto il tranno l'anerio, 158; assalita dai Siracusani chiede aiuto agli Ateniesi, 163-164; Dionisio ne trasporta gli abitatori a Siracusa, 166; Timolesne la libera dai tirasporta gli abitatori a Siracusa, 166; Timolesne la libera dai tirasporta di Cartagine, II, 327

SI2, 813; il suo vero nomo era Clodin, 806.

Lesbo (detta poi Mitilene o Metalino dal nome della citta principale), isola del mare Egeo, presso la costa della Misia, IV, 260.

Letizia, dea, IV, 764.

Leto, prefetto dei pretoriani, destinato a morte, congiura contro Commodo, IV, 779.

Letorio, tribuno, forte aiutatore alla legge di Publilio Volerone, I, 813.

Letorio (P.), amico di Caio Gracco, sua morte, III, 83.

Lettira, IV, 820, 821.

Lettine, fratello di Dionisio tiranno di Siracusa, accoglie i Turii scontitti, II, 170.

Leuca (Santa Movia di Leuca), nei Campi Salentini, I, 338, 339.

Leucale (Santa Movia di Leuca), nei Campi Salentini, I, 338, 339.

Leucale (Santa Movia di Leuca), nei Campi Salentini, I, 437; presa da Agrippa prima della battaglia di Azzio, III, 676.

Leuco, etta presso Smirue, II, 538: assediata, 538-539.

Leucoperta, all'entrata dell'Istmo di Corinto, L. Munmio vince ivi Dieo, II, 497-498.

Leucoperta, all'entrata dell'Istmo di Corinto, L. Munmio vince ivi Dieo, II, 477-498.

Leucoperta, all'entrata dell'assanto), promontorio del Bruzio, I, 305, III, 556.

Leucoste di Lucania, all'estremita meditatica del Callo del Santa del Piano), presso le coste di Lucania, all'estremita meditatica del Desira I, 291-

ne sin (Isola Piana), presso le coste di Lucania, all'estromita me-ridionale del Golfo di Pesto, I, 291-Leucosia

Leucotea, dea protettrice di Pyrgi, I, 389.

I, 389.
Leutarnia (Aldibona?), città della Magna Grecia, I, 321.
Leuternia (presso il Capo di Leuca), spiaggia, I, 330.
Levesque (Pietro Carlo), sostiene l'incertezza dell'origine di Roma come è narrata dagli storici antichi, I 648. I, 648

I, 648.
Levio, scrittore di versi, III, 790.
Libano, monte di Siria, III, 349. IV, 373; iscrizioni di Adriano, IV, 665.
Liberali (soleanita), in onore di Libero o Bacco, III, 531.
Libero Padre, I, 512.
Liberta, tempio, III, 44, 419, 533.
Liberta pubblica, monumenti, IV, 304-305.
Liberta di narola, sotto Tiberio, IV.

Liberta di parola, sotto Tiberio, IV, 255-256.

Liberta di parola, sotto Tiberio, IV, 255-256.
Liberti, figlinstri d'Italia, III, 17; potenti sotto Claudio, IV, 342-341, 349; provvedimenti di Nerone, 376.
Libia, abbandona Agatocle, II, 184; respinge Sertorio, III, 392; aiuta Antonio contro Ottavio, III, 675; vi approda Antonio, 679; marmi, IV, 206.
Libia Cirenaica, stragi fattevi dai Gindei, IV, 618.
Libico (mare), Pompeo lo libera dai pirati, III, 333.
Libisosa, detta Foronugustana (presso Cuença), nella Spagna Tarraconese, IV, 59.
Libitia (tesoro di), 1, 708.
Libri acherontici, degli Etruschi, I, 403, 510.
Libri aruspiclai, 1, 403.
Libri fulgurali, I, 403.
Libri intiali, I, 403.

Libri sibillini a Roma, I, 615, 749, 752;

si decreta che sinno custoditi da dicel persone, la inetà delle quali plebea, II, 24; consultati al momento della sollevazione del Galli, 249; Loro responsi in altre occasioni, 295, 431, 594, III, 547; conservati da Augusto nel tempio d'Apollo, IV, 32.
Libri tagetici, I, 403.
Liburni, tribit dell'Illirico settentrionale, loro scorrerie la Italia, I, 216; vinti da Ottavio, III, 667.
Liburno (le Serre), monte dei Frentani, I, 254.
Licaonia, provincia dell'Asia Minore, data ad Eumene II di Pergamo, II, 452; con la Galazia forma una provincia, IV, 582.
Licia, sulle coste meridionall dell'Asia Minore, una parte è data ad Eumene II di Pergamo, I'altra al Rodiani, II, 452; che poi debbono riturarne i presidit, 492; ottiene privilegii per la sua redelta a Roma, III, 248, sattomessa da Bruto, 621; spoglinta della liberta da Claudio, IV, 348; e da Vespaianno, 495; visitata da Traiano, 613; provincia con la Panfilia, 782; inanda a Roma II suo craco, 207
Licinia, meglie di Galo Gracco, spogliata della sua dote, III, 84
Licinio, procuratore e ladro della Gallia, assoluto da Augusto, IV, 77.
Licinio (Caio), tribuno della plebe,

io (Caio), tribuno della plebe,

Gallia, assoluto da Auguste. 1, 782.

Licinio (Caio), tribuno della plebe, 1, 782.

Licinio Calvo (C.), poeta c oratore, amico di Catullo e nemleo di Cesare, 111, 543, 702, 703, 810-811; suoi epigrammi contro Cesare, 812; sua morte, 813.

Licinio Crasso (C.), console, annunzia la vittoria di Pidna al popolo affollato nel Circo, II, 489.

Licinio Crasso (Lucio), oratore, amico del poeta Lucilio, II, 632; acensa C. Papirio Carbone, III, 84; sostiene la legge Servilia intesa a rendere al Senato la potesta giudiziaria, 145; console, ordina un sindacato sulla cittadinanza, 163; censore, combatte l'iasegnamento dei retori, 695; sommo oratore, lodato da Cicerone, 699-700; sostenitore e combattiore delle medesime cose, 707; invettive e sarcasmi, sever ta e urbanità, 710; sua splendida casa sul Palatino, IV. 196; suo motto contro Gr. Enobarbo, 378.

Licinio Crasso (M.), triunviro, sue grandi ricchezze, III, 11-12, si unisce a Silla, 251; e combatte contro i Mariani sotto le mura di Roma, 259; la sua grande fortuna comincina col beni dei proscritti da Silla, 263; pretore, comanda nella guerra contro Spartaco, e lo vince e lo uccide, 303-810; fa crocifiggere seimita gladiatori, 310; nominato console, 310; triunviro, sua Indole, 315-216; cospira per uccidere il Senato e i consoli, 356; contrasta all'elezione di Cicerone al consolato, 366; nominato tra i complici di Cutilina, 375; avvisa Cicerone che la sua vita corre pericolo, 378; cie erone impedisce che si proceda contro di lui per la conglura, 383; sua completta con Catilina, 389-390; e uno dei buoni di Roma, 393; da malloveria ai creditori di Cesare, 379; si allontana da Roma.

temendo l'arrivo di Pompeo, 397; si fa sostenitore di Clodio, 401; primo triumvirato con Cosare e l'ompeo, 405-406; va alle conferenzo di Lucca, 463; tatto console, 463; prende per sua provincia la Siria, 464; va alla guerra dei Parti, 464; va sconitto e ucciso, 465-166. Licinio Crasso (M.), vince la Mesia, IV, 85; trionfa dei Daci, 567. Licinio Crasso (Publio), console, e vinto da Perseo a Larissa e rifuta la pice, II, 470-471; deruba le città di Beozia, 472, 552. Licinio Crasso (P.), nella guerra sociale, III, 178, vinto da Lamponio a Grumento, 181; trucidata nella proscrizione di Mario e di Cinna, 217.

217.

Licinio Crasso (P.), figlio del triumvivo, legato di Cesare nelle Gallie, sottomette l'Armorica, III. 435; vince e sottomette gli iberi d'Aquitania, 436; vinto dai Parti si fa uccidere, 464.

Licinio Crasso Muciano (P.), ponte-flee massimo, fautore di Tiberio Gracco, III. 48; triumvivo per l'esecuzione della legge agraria, 59; console (623), va contro Aristonico, e vinto e caduto prigione si fa uccidere, II, 538-539; ricco, eloquente, dotto di leggi, 539.

Lichnio Imbrice, poeta comico, II, 645.
Licinio Lucullo (L.), avo del vincitore di Mitridate, console (603), va in spagna, fa guerra senza decreto del Senato ai Vaccei, e da vero ladrone, coutro i patti, uccide gli abitatori di Canca, II, 255-26, 555.

Liumio Lucullo (L.), figlio del feroce ladrone di Spagna, pretore, prende Minucio re degli schiava in Campana, III, 137; mandato in Sicilia vince gli schiavi a Scirlea, III-12; non riesce a prender Triocala, Precia la Sicilia, el e conbannato a una multa, 142.

Licinio Lucullo (Lucia), legato e ammiraglio di Silla, è spedito di Grecia a Rodi e in Egito a pro-acciare una flotta, III, 239, 244; vince le uavi di Mitridate, 244; rifinta dia, 245; passa con Silla in Asia, 247; dopo la pace e incaricato di riscuotere in Asia la tassa di guerra, 248; fa mandare a Pompro i chiesti soccorsi, 390; suo ingegno e studi elegano, 316; console, è mandato contro Mitridate, 336, libera Calcedonia assediata, 335; vince e fuga Mitridate a finice nel lusso che divento proverbiale, 335; magnificenze di conviti, di giarrafium e di ville, 14, 16, 315, 316, 345, 333, 1474, 322; ripassa I Emfrate, 312; rivolta nel suo campo, 344; ottiene a fatica il trionfo, 341; abbandona gli affari e finisce nel lusso che divento proverbiale, 315; magnificenze di conviti, di giarrafium e di ville, 14, 16, 315, 316, 345, 333, liberafita, raccolte di libri e di opere d'arra, 769; suo sepolero, 769.

Lemo Lucullo (M.), fratello di Lucio, st unisce a Silla, III, 251; vince i Mariani a Piacenza, 257.

Licinio Macro (C.), tribuno, eccita il popolo a richiedere gli antichi diritti, Ill, 317; serittore della storita di Roma I, 638, Ill, 767.
Licinio Muciano (C.), uomo molle e forte a seconda dei casi, IV, 461; eccita Vespasiano a prender l'impero, 462; parlamenta alle turbe in Antiochia, 462; viene in Italia contro Vitellio, 463-464; ha le insegne trionfali, 471; reca ogni faccenda in sua mano, 474; sue arti, 475; fa cader in disgrazia Antonio Primo, 475; manda a reprinere i Galli sollevati, 477; arriva a Lione e impedisce a homiziano di accostarsi all'esercito, 478-479; va a Brindisi ad Incontrare Vespasiano, 489; vende la giustizia, 496; turpemente vizioso, 503; modi arroganti con Vespasiano, 504; descrizione del suo viaggio in Oriente, 221; fa compilare per le biblioteche un estratto degli atti pubblici, 921.
Licinio Murena (Lucio), legato di Silla, vince Archelao ad Atene, Ill, 236; combatte intrepidamente

bort, 921.
Licinio Murena (Lucio), legato di Silla, vince Archelao ad Atene, III, 235; combatte intrepidamente a Cheronea, 240, lasciato da Silla al governo dell'Asia romana, 248; assale Mitridate, 335, 339.
Licinio Murena (L.), figlio del precedente, console (692), III, 376; salva Catone dalla folla inturiata ai conizzi, 396.
Licinio Murena (A.)

Catone dalla folla inturiata ai comizii, 396.
Licinio Murena (A.), detto Terenzio Varrone Murena per causa di adozione, sottomette i Salassi (Valdicia), IV, 89; neciso per trama contro la vita di Augusto, 107.
Licinio Nerva (Public), pretore, rimette in liberta molti schiavi in Sicilia, III. 138; vince Oario capo di essi, 138, vinti al monte Capriano, 138-139, e a Morganzia, 139.

di essi, 13%, vinti al monte Capriano, 138-139. e a Morganzia, 139.
Licinio Proculo, prefetto dei pretoriani, muove alla guerra contro Vitellio, IV, 444; fomenta la gelesia fra i capi, 416; vuol dar giornata campale ai Vitelliani, 447; si salva sostenendo di aver tradito Ottone, 451.
Licinio Stolone (Caio), tribuno, II, 20; propone le leggi sui debiti, sui bemi dello Stato e sulla elezione dei plebei al consolato, 21-25; e punito per aver violata la legge che limitava il possesso, 29.
Licinio Sura (L.), anireo di Traiano, IV, 557; alla guerra Dacica, 570, inviato a Decebalo, 573; premiato, 575; sua statua, 603; fa sposare Giulia Sabina con Adriano, 626.
Licinoforo (presso Erba), città degli Orobli, I, 66-67.
Licisco, capo degli Etoli partiglani di Roma, II, 485.
Lico (Tchoronch Sou), dume di Frigia, IV, 551.
Licotta, amico di Filopemene, II, 464, padre dello Storico Polibio, 665.
Licio, una delle pin notevoli città dell'Isia di Creta, espugnata, III, 332.
Lidia, regione nella parte occidentale dell'Asia Mmore, sede primitiva degli Etruschi, I, 114-119; fa parte della provincia d'Asia, II, 539.
Ligario (Q.), pompeiano, esiliato da Cesare e difeso da Cicerone, III,

Ligario (Q.), pompciano, esiliato da Cesare e difeso da Cicerone, III, 553, congiura contro Cesare, 553.

Ligdo, eunuco, porze il veleno a Druso figlio di Tiberio, IV, 286.
 Ligeri (Loire), flume della Gallia Lugdunese, III, 435.

Liguria, considerata da Roma come paese straniero. Il, 272; Magone vi si trattiene due anni per muovere contro Roma, 418; ma delle regioni d'Italia sotto Augusto, IV, 42, disertata dalla flotta di Ottene, 445, 450; riunita coll'Emilia sotto un solo giuridico, 738.
Ligori, loro origine e terre da essi occupate. I, 59-62; respiniti al di la della Magra dagli Etruschi, 128; loro lingua, 477-478; vinti da Fabio Massimo, Il, 247; Roma cliede loro ragione dell'aiuto dato ad Aunihale, 355; prestano aiuto ad Asdrubale, 398; alla battaglia del Metauro, 400-401; in guerra con Roma, 457; vanno a Piaconza, invadono l' Etruria e assedimo Pisa, 458; loro prodigiosa resistenza, 459-460; alla battaglia di Pidna, 479; sulle rive del Rodano e sulle coste di Provenza, 424.
Liguri Apuani, trasportati nel Sanio, 1, 265; loro cedonia nel Saumio, Il, 460, IV, 803.
Liguri Oxibii e Decenti, assediano Nicea e Antipoli, II, 91; vinti dai Romani, 91.

Nicea e Antipoli, III, 9I; vinti dai Romani, 91.

Romani, 91.
Liguri Taurini, IV, 96.
Ligustino, della tribu Crustuminia, sua poverta, III, 10.
Lilibeo (Mersala), resiste a Pirro, II, 200: sede dei Cartaginesi, 217; e assediata e bloccata dai Romani, 228-235: assediata da Atenione re degli schiavi, III, 140; vi sbarca Lepido, 654.
Limosano (tra Campobasso e Tresconto), iscrizione ad Antonino, IV, 716.

Limite transrenano, barriera in Ger-mania inalzata da Traiano, IV, 554-555.

infa, divinità, I, 400.

554-555.
Linfa, divinità, I, 400.
Lingoni, si stanzinno sul Po, I, 885;
non si uniscono a Vercingetorige,
III, 415; parteggiano per Vitelio,
IV, 411; si dichiarono liberi, 476.
Lingua etrusca, I, 475, 478-484.
Lingua degli Euganei, I, 477.
Lingua latina, I, 472-174; deriva in
gran parte dall'osco, 480-483, 521;
e dalle altre lingue italiene, 489;
collo studio del greco diviene più
culta ed elegante, II, 605.
Lingua dei Liguri, I, 477-478.
Lingua dei Messapii, I, 311, 478.
Lingua dei Messapii, I, 311, 478.
Lingua dei Pelasgi, I, 475.
Lingua dei Sabini, I, 487-488.
Lingua dei Sabini, I, 487-478.
Lingua dei Sabini, I, 487-471.
Lingua degli Umbri, II, 476-477, appartiene agli idioni di famiglia
osca, 485.
Lingua dei Veneti, 477.
Lingua volsca, I, 485.
Lingua dei Veneti, 477.
Lingua indo-enropee, I, 469-470, 485;
ad esse vien riferito l'etrusco, I,
482.
Liugue italiche, I, 468, 471-475, 483489.

Liugue italiche, 1, 468, 471-475, 483-489.

489.
Lino, portato a Roma dalle navi d'Egitto, IV, 206.
Lione. — Vedi Lugduno.
Lipari, isola, Cornelio Scipioue vuol
sorprenderla ed e fatto prigioniero. II, 215, scontro navale dei Romani coi Cartaginasi, 217; presa
dai Romani, 223, 224. — Vedi Folie,
isole.

isole. Lipsio (Giusto), suoi studi sull'anti-ca storia romana, I, 643.

Liri (Gartgliano), flume, 1, 213-214, 232, 268, 111, 210, 727, 728, IV, 358; vittoria degli Italici su l. Rutilio Lupo, III, 182.
Liside, discepolo di Pitagora, antere dei Varsa aveci, II, 147-113, ednegli edi Pitagora, antere dei Varsa aveci, II, 147-113, ednegli edi Pitagora, antere di Epanninonda, 153.
Lisimachia (Papadhates), città d'Etolia, data ad Eumene II di Pergano, II, 452.
Lisistrate, liberta, concubina di Antoniao Pio, IV, 705.
Lisso (Alessao o Lesch), città d'Illiria nille Foci del brilo (Drin), II, 248.
Lisso, in Affrica, colonia romana, IV, 369.
Lista, nel paese dei Sabini, metropoli dei Pelasgi Aborigeni, I, 77, 78.
Listaa (selva), sul Po, II, 330.
Literna (palude) (Lago di Patria), in Campania, I, 269.
Literna (Patria), nella Campania, I, 269; colonia romana, II, 267, 427; Sempronio Gracco vi pone il conpo, 339; vi muore in volontario esilo Scipione Affricano, 562, presa dagli Italici, III, 181; colonia militare, IV, 43.
Lattori, d'origine etrusca, I, 693; armati di fasci, 835.
Liverogue, m Val d'Aosta, ruderi di mi ponte romano, IV, 91.
Livin Drusilla, moglie di Tiperio Claudio Nerone, tugge col marito, III, 641; sposata da Ottavio vivente il primo marito, 650, IV, 211; adorna i templi di Roma, 33, vienna innalva a lei ed a Augusto un tempio, 72-73; consiglia Augusto alla salunta nella storia anedotica del principe, 183-184; sua ambizione, 211-212; scaltrissima a dissimulare, governa a sua voglia Augusto di Ramana della morte di Claudio Marcello, 213-214; sone pettata di aver fatto morire Caio e Lucie, 219; la rilegare Agrippa l'ostumo alla Pianosa, 221; fa morire il senatore Pabo Massimo, 231; sacerdotessa di lui deileato, 237; odia Germanico e Agrippina, 256, 287; interecede per Mimazia Plancina, 270; aborrta e abbandonata dai figlio Tiberio, 291.
Livia Medallina, moglie di Claudio, 117, 200

Livia Medullina, moglie di Claudio, IV, 300.
Liviano (Claudio), prefetto, alla prima gnerra dacien, IV, 570; inviato a becchalo, 573.
Livilla, moglie di Druso figlio di Tiberio e sorella di Germanico, corrotta da Sciano, consente di dar la morte al marito, IV, 287, 313; à chiesta in moglie da Sciano, 288-289; denunzia il suo genero Nerone 297; è fatta morire di fame, 305.
Livio (Tito), afferma che i Reti trassero la loro origine dagli Etruschi, I. 120; riferisce, senza voler confutarle, le favole poetiche sui principi di Roma, 635-637; criticato e corretto da Lorenzo Vulla, 643, sue storie, IV, 165-165; fonti alle quali attinse, I, 683, IV, 166-167; e supernto da Erodoto per lo spirito investigatore, 167; narratore impareggiabile, 167-168; rapreso di patawinito, 168; considera le cose dal solo lato della grandezza di Roma, 169; ha altissima fama nache in vita, 170; libri e frammenti

rimasti, 170, sno giudizio sulla morte di Cicerone, 170-171; conforta Claudio a scrivere storie, 171, 339; Caligola volle distruggene le opere, 324, 865.
Livio Andronico, greco di Taranto, suoi dramui, 11, 316; snoi inni, 307; interpreta ai giovani le opere greche, 601; traduce l'Odissea e le tragedie greche, 60-611.
Livio Dentre (M.), pontefice, ronsacra becio alla battaglia di Sentino, 11, 82.

Decio alla battaglia di Scutino, II, 82.
Livio Druso (M.), tribuno, fa mostra, per conto del Scuato, di vincere in liberalita Caio Grucco, III, 78-79; console, ricaccia gli Scordisci al di la del Danubio, e trionfa, 98.
Livio Druso (M.), Iglio del precedente, campione degli Italici, III, 163-165; sue leggi, 166; è assassinato, e le sue leggi sono abolite dai nobili, 167.
Livio Druso Claudiano (Lucio), padre di Livia Drusilla, dopo la rotta di Filippi si uccide, IV, 211-212 Lavio Salinatore (Caio), batte le navi di Siria, II, 447.
Livio Salinatore (Marco), nominato console, II, 397; va nella Gallia Cisalpina contro Asdrubale, 398; con Claudio Nerone lo vince al Metauro, 400-401; e trionfa, 401.
Locriesi, in Grecia, dichiarati liberi, II, 438.
Locri (Gerace), detta Epizefirii, sulla

11, 438.
Locai (Gerace), detta Epizefirii, sulla costa a meizogiorno-levante della penisola Bruzm, 1, 310; suo splendore e rovine, 312-314; fondata dai Gerei, II, 91, 118; suc colonie, 118; famiglie privilegiate, 132-133; vince i Crotomiati al fume Sagra, 1, 312, II, 133; riceve leggi da Zalenco, 134; carcia i Pitagoriei, 152; il suo tempio di Proscepina spogliato dal firmmo Dionisio, 172; caduta in misero sutto, 183; presidiata dai Romani, 189; si da a Pitro, 195; governata da Alessandro figlio di Pirro, 203; presa dai Romani, 200; e ripresa da Pirro, 201; obbligata a fornir navi da guerra, 270; si da spontaneamente ad Annibale, 306; vani storri dei Romani per sogziogarla, 396; presa da Scipione, 410, liberata dal forcoc governo di Pleminio, 410-411; nra Locrese, 411-412; iscrizione alimentaria, IV, 807.
Locaide, repubblica, 1, 311; territorio, 312-315; danneggiata da Amilenre Barcu, II, 233.
Locusta, avvelenntrice, prepara un veleno a Claudio imperatore, IV, 372; avvelena Britannico, 380-381; prepara il veleno a Nerone, 425; ricordata nelle satire di Turno, 897.
Locaio, dio, 1, 890.
Loca, creduta di origine gallica, I, ll, 438. Locri (*Gerace*), detta Epizefirii, sulla

Locazio, dio, 1, 890. Lodi, creduta di origine gallica, I, 866.

Sig.
Lollia Paolina, carica di gennue, frutto delle Indronerie del marito, IV, 77; Chligola la rapisce al marito, 24; proposta per moglie a Clandio, 366; esiliata e fatta uscidere da Agrippina, 362.
Lollio, samite, tenta di ridestare la guerra nel Sannio, II, 203-204.
Lollio (L.), legato di Pompeo nella guerra contro Mitridate, III, 349.
Lollio (M.), sue estorsioni in Oriente, IV, 77; viace i Germani, ed è battuto da essi, 98.
Lollio Urbico (Quinto), nella guerra giudaica, IV, 685; legato imperia-

le, reprime la sollavazione in Britannia, 709; costruisce il Vallo di Antoniao, 710.

Longano (Londra), IV, 307.

Longano (Etione di Sunta Lucia o Fiume di Castroccate P, la Sicilla, uon lungi da Mile, vittoria di Gerone II, sui Marmertini, II, 209.

Longino, comandante di una legione, peso a tradimento da Decebalo, si uccide, IV, 578.

Longula (Inuoa Riposa), città dei Volsci, I, 237; presa dai Romani, 788; ripresa da Coriolano, 791; vittorin dei Romani sui Samiti, II, 74-75.

Lorarti, servi destinati a battere gli altri, III, 31-32.

Lorio o Laurio (Castel Guido), sulla via Aurelia a 12 miglia da Roma, villa di Antonino Pio, IV, 693, 701; che vi mori, 713.

Luca (Lucca), città d'Elruria, colonia, II, 460; conferenza dei triumviri, III, 463; vi accorrono i cittadini Romani a fare la corte a Cestre, 466.

Lucuni, soccorrono Roma nella seconda gnerra samitica, II, 57, si miscono al bionisso di Siracusa contro i Groci, 163-199; invadano I territorio di Turio e vincono a Lac. 169-170; si impadraniscono di Pesto, 188 ; lin guerra con Taranto, 183; e con Turio, 189, niutano Taranto contro I Romani, 191; si miscono a l'irro, 195; vinti dai Romani, 200, e sottomessi, 203; dopo la battaglia d'Canne si uniscono al l'antico, 189; in uniscono alla lega italica, III, 172; o n Cima, 209; e alla parte democratica romana, 250.

Lucania, regions dell' Italia meridionale, I, 284, 286-296; invasa dai Sumiti, II, 72; se parte di una delle quattro sotto Adriano, 636; ha coi Bruzi un giuridico, 738.

Lucano (M. Anneo), poeta, c angurra contro Nerone, IV, 406; scoperto denunzia la nadre, 407, sua morte ceraggiosa, 409; sta vita, 877; enormi lodi date a Nerone, 878; encomi e censure nella sun Farsadia, 11, 72; con miscono al di di lui consolato, III, 322; competitore di Cesare al consolato, 407; narratore alla liberta calla giustizia, 835-886.

Luccrio, (Luccra), ia Apulia, rovine, 1, 355; presa dai Romani, II, 60; ripresa dai Samiti, 66; e asseciata e si era rende, 63; ci sonle von comporte la storia del poema, 830-881; presi dai Ro

poeta satirico, II, 650; prende parte alla guerra di Numanzia, 651; familiare di Sciptone Emilia-no, 651, sua vita e sue satire, 652 7

16. 611, sua vita e sue sattre, 0527, 656. Lucilio Balbo (Q), stoico, 111, 739. Lucilio Balso, capo della flotta di Ravenna, IV, 455. Lucilia, figlia di Marco Aureho, sposa Lucio Vero. IV, 723; lo raggange a Efeso, 729; cd e guasta dai costumi di lui, 729; falsamente accusața di aver fatto morire il martio, 731; moglie di Cl. Pompeiano, 741; stuprato da Commodo, 769; cospira contro di lui, 776; esiliata a Capar vi minere, 776. Lucio, figlio dl Giulia e di Agrippa, IV, 214; adottato da Augusto, 211; va netle Gallie e nelle Spagne, 219; muore improvvisamente a Marsilia, 219.

miore improvvisamente lia, 219.
Lucrelile (Monte Gennaro), monte nel passe dei Sabini al di sopra di Tivofi, I, 527, 561.
Lucrezia, moglie di Lucio Tarquinio Collatino, oltraggiata si uccide, I, 616-617, 623, 632.
Lucrezio, padre di Lucrezia, la vendica, I, 617; consiglia Collatino a dimettersi dall'uthero di console, I, 622.

Lucrezio (C.), pretore, sue crudelta a Calcide, ad Aliarto e a Tebe, R, 472, 552-553.

Lucrezio (C.), pretore, sue crudelta a Caleide, ad Aliarto e a Tehe, II, 472, 552-553.

Lucrezio Curo (Tito), sua vita, III, 791, seguace d'Epicuro, 795, 799; il suo poema Della natura delle cose, 785-803, 813.

Lucrezio Gella (Quinto), si unisce a Silla, III, 231; assedia Preneste, 255; fatto necidere da Silla, 277.

Lucrino (lago) (il Maricello), tra Porzuoli e Baia, I, 272, III, 653, 721, IV, 385.

Lucrino, porto, IV, 783.

Lucro, dio, II, 310.

Lucus Angitiae (a Luco villaggio sulla conse, magistrato supremo degli Etruschi, I, 174, 366-369.

Lucus Angitiae (a Luco villaggio sulla costa occidentale del lago Fucino), antiche rovine, I, 247.

Lucus Angitiae (a Luco), nel passe dei Voconzii nella Gallia Narbonese, 174, 55.

Ludi Megalensi, II, 591.

Ludi romani, II, 311.

Ludi secanci, II, 311, 316.

Ludi — Vedi Giuochi.

Lucrno o Lucrio, ricchissimo re degli Arverni, III, 92.

Lugdunes (Liones), provincia, i presidii parteggiano per Vitello, IV, 441.

Lugduno (Lione), nel territorio dei Segusiani, fondata dal proconsole

IV, 411. Lugdano ( iV, 411.

Lugdino (Lione), nel trritorio dei Segusiani, Sudata dal proconsole Planco, IV, 53; colonia militare, 53; sede dei governatori delle tre Gallie, 54; sus splendore, 54; capo della via delle Alpi Graie, 68, 91; ara di Roma e d'Augusto, 71-73; presidio militare, 78; giuochi celebrati vi da Caligola, 329; luogo natale di Claudio imperatore, 353; accoglie Valente, 411; vi arriva Miciano con Domiziano, 479.

Luzduno dei Batavi (Letda), IV, 68, 99.

Jugardia dei Radunati (Seint-Ber-Lend de Comminges), in Aquita-nea nel law settentrionale dei Pi-renei, fondata da Púmpeo, III, 303, Luca. adorata dri Sabini, I, 283; e a Luci, 389, culto, 741.

Luni, citta e porto, emporio principale degli Etruschi, rovine, I, 128-130; sulla via Emilia, IV, 66. lapa romana, II, 311; coi genelli posta nel Foro, ora in Campidoglio, 297-299; sforzi degli Italici perche il toro sabellico schiacci la lapa romana, III, 177, 183, 258. Lupazia (Altanara), nella Peucezia, I, 319.

Lupercali. — Vedi Feste Lupercali. Lupia (*Lecce*), detta Licia e prima Sibari, citta della Messapia, I, 342, al suo porto sbarca Ottavio, 1II, 583.

Lupo, governatore romano in Egitto vinto dai Giudei, IV, 619.
 Luppia (*Lippe*), flume di Germania, tributario del Reno, IV, 101, 221,

tributario del Reno, IV, 101, 221, 226.

Lusio Quieto (Q), condottiero dei Mauri alla prima guerra dacica, IV, 570, premiato, 575; nella guerra dall'entre riprende Nisibi e incendia Edessa, 618; in Mesopotamia fa macello dei Giudei, 620; va legato augustale in Palestina, 620; conginra coutro Adriano, 631; ed à uceiso, 631.

Lusitani (Portoghesi), vincono i Romani e poscia sono sconfitti, II, 455; si sollevano contro i Romani, 526; uccidono il pretore Calpurnio, 526; costretti alla pace da Sulpicio Galba sono divisi e uccisi, 526, continuano la guerra erpitanati da Viriato, 528-529; colla monte del quale perdono l'indipendenza, 531; sono sottonessi, e trasportati sulle rive del Mediterraneo fondano Valenza, 531; chiajurano a loro capo Q. Sertorio, III, 292-293; vinif da Cesare, 495.

Lusitania (Portogallo), una delle tre province delle Spagne, IV, 58; si silleva contro Nerom, 124; ponte sul Tago costruito col concorso dei municipii, 610; strade di Adriano, 655.

no, 655.
Lusso, in Etruria, I, 496-591; a Roma victato nei funerali dalle XII Tavole, 757, 846; lusso delle vesti, delle mense, dei cocchi, ccc., frenato vanamente colle multe dal censore Catone, II, 556; e da altri, 371, 576, III, 274, 538, IV, 253, 503; incredibili eccessi al cominciare dell'impero, 198-199, 818-819.

ciare dell'impero, 198-199, 818-819.
Lutazio Catulo (Caio), console, si impadrante di lirepatra, Il, 235, e vince i Cartaginesi alle isole Egati, 235, 285.
Lutazio Catulo (Quinto), collega di Mario nel consolato, abbandona ai Cimbri la valle dell'Adige, Ill, 131; e ragginnto da Mario, 133; combatte a Vercelli, 133-134; e teionia con Mario, 135; vittima dei furori di Mario, 217, 285; oratore dotto e sonve, 600, narratore elegante dei fatti del suo consolato, 770, serittore di versi, 770.
Lutazio Catulo (Q.), console e capo della parte Sillana, Ill, 285; edirica sul Campidoglio ii grande Archivio, 285, vince sotto Roma Endire che si dia autorita illimitata a Pompeo, 332; combatte la legge Manila, 313; dedica il tempio di Giove Capitolino, 275; catto di lettere, pariatore purissimo, integro e sapiente nel governo civile, 286, 315.

Lutazio Cercone (Q.), fratello del con-sole, vinctore dei Cartaginesi, fissa gli ordinamenti della Sicilia dive-nuta provincia, Il, 236-237. Lutezia (Parigi), vittoria di Azio La-bieno sui Pariaii, III, 447. Luria, citta degli Arevaci nella Spagna Citerlore o Tarraconese, dà ostaggi a Scipione l'antitano, Il, 535. Lutorio Prisco, neciso in carcere pei suoi versi in una malattia di Dru-so, IV, 281.

# M

Maarbale, comandante della cavalle-ria di Annibale, II, 334, dopo la battaglia di Canne consiglia Ami-bale a piombare su Roma, 358-359. Maculla. — Vedi Petelia. Macure, re del Bosforo e figlio di Mi-tridate, chiede l'amicria di Roma, III, 310; si necide, 350. Mecco, maschera delle Atellane, II, 647.

Macco, maschera delle Atellane, II, 647

Macedonia, e spodestata da Flamino, II, 440; regno, confini e popoli, 473; percorsa dalle legioni romane, 455; si arrende, 480; dichiarata libera dai Romani e dlvisa in quattro confederazioni, 483-484; crudelta dei vincitori, 485; in potere di Andrisco e poi di un altro Pseudofilippo, 494-495; ridotta a provucia, 495, 542; invasa dagli Scordisci, III, 98, PI; e da Mitridate, 234; contrasti fra C. Antonio e M. Bruto, 595; colonie d'Angusto, IV, 60; strade, 68; disegni dei Pannoni e Dalmati sopra di essa, 222, intestata dai Droi, 568.

Macella, in Sicilia, presa d'assalto da Caio Duilio, II, 216; afforzata da Atenione re degli schiavi, III, 143.

143.
Macheronte, fortezza in Gueda, resiste a Vespasiano, IV, 459, 488.
Machiavelli (Niccolo), accetta la marrazione di Livio sulle cose antiche di Roma, I, 610-642; suo giudizi su Cesare, III, 552
Macrina (Celia), suo fascito per almentare i fanciulli di Terracina, IV, 306.
Macrino, — Vedi Matrino.

IV, 896.
Macrino, — Vedi Matrino.
Macrino Vindice, alla guerra contro i barbari. IV, 741; ucciso, 743.
Mactorio, dimora dei Sieuli, II, 196.
Madaura o Medaura, citta della Nu-

Mactorio, dimora dei Sieuli, II, 106.
Madaura o Medaura, citra della Numidia, colonia romana, patria di Apuleio, IV, 500.
Madre (la grande) dei Numi, nome dato a Cibele, II, 594; monumenti del sno culta, 595; suo tempio a Roma, IV, 192; e ad Ercolano, 499.
Madri, dee, nel Vallo di Adriano, IV, 652; madri campestri, domestiche, tramarine, di tutte le genti, 652.
Maestro della cavalleria, e mannesso a questo núicio un plebeo, II, 31.
Matfel (Scipione), suoi studi sulle origini italiche ed etrusche, I, 183; sostiene che Roma è più nuttea di quello che dicono le storie, 642-650; crede che i Veneti si sottomettessero a Roma con volontaria dedizione, II, 255.
Magaba (Kurph Darph), monte nel centro della Galazia a levante di Ancira, II, 451.
Maghi sabini, I, 382-383.
Magia Polla, madre di Virgilio, IV, 117.
Magio (L.), emigento romano, nego-

Magio (L.), emigrato romano, nego-

zia il traltato fra Sertorio e Mi-tridate, III, 300; mandalo da Ser-torio come consigliere al re, 335, chiede e ottiene pace da Lucullo,

Magistrati degli antichi popoli itali-

Magistrati degli antichi popoli Mali-ci, I, 366-369.
Magistrati romani, venali e rapaci, II, 551; avviliti da Cesare, III, 578. Magistri vicorum, IV., 26-27.
Magna (Carvoran), stazione nel Vallo di Adriano, altare alla Fortuna Augusta, IV, 649; e alla grando Dea Siria, 652.
Magna Grecia. — Vedi Grecia (Ma-gna).

Magna Grecia. — Vedi Grecia (Magna).
Magna-la del Sipilo (Mantssa), in Lidia, vittoria dei Romani sopra Antioco re di Siria, Il, 448-449; rimane libera, 453; tigurata nel bassorilievo di Pozzuoli, IV, 251.
Magnesii, abitatori di Magnesia del Mesadro (Inch-Basar), nella lonia, premiati e onorati da Sila per la loro fedeltà a Roma, Ill, 248.
Magnea, in Tessagha, dichiarati liberi, Il, 438.
Magone, cartaginese, viene la Sicilia a comballere Dionisio di Siracusa, II, 167.

II, 167.

Magone, cartaginese, suoi libri sull'agrieoltura tradotti in latino, II, 325.

Magone, fratello d'Annihale, II, 334;
alla battaglia della Trebbia, 342;
passa con Annihale in Rivuria, 344;
dopo la vittoria di Canne va a
Cartagine a chiedere ainti, 365;
in Ispagna, 405; datle Baleari viene in Italia, si terma in Liguria,
e, sconlitto e ferito, muore in mare
mentre va a soccorrer Cartagine,
418, 457.

Magone, schiavo di Mezio Pomnosiano.

nientre va & soccorrer Cartagine,
418, 457.

Magone, schiavo di Mezio Pomposiano,
ucciso, IV, 524.

Magone, schiavo di Mezio Pomposiano,
ucciso, IV, 524.

Majora. — Vedi Mogouziaco.

Mai (Angelo), scopre e pubblica i
franmenti di Cornelio Frontone,
IV, 874.

Maiella, monte, fra i Peligui, Marrucini, Frentani e Sannti, 1, 242.

Maio, diu protettore di Tuscolo, I, 381.

Malaca (Malaya), sulle coste della
Spagna Retica, numicipilo, IV, 61;
tavole della legge municipale recentemonte scoperte, 785.

Malanio o Melanio, nel Bruzio, I, 337.

Malarme (campo di), nella montagna
Pistolese, supposto campo della
battaglin di Curilina, III, 389.

Malchino, Iu creduto che setto questo none Orazio lurlasse Mecenate,
IV, 136.

sto nome Orazio lurlasse Meccuate, IV, 186,
Malcoto, re dei Pelaszi, 1, 79,
Malcoto, re dei Pelaszi, 1, 79,
Malcoto, re dei Pelaszi, 1, 79,
Mallo (C.), comanda la rivolta dei
Catitinarii in Etruria, III, 376; ha
il suo campo sotto Piesole, 379,
Mallo, importante città di Cilicia, patria del grammalico Crate, II, 601;
ripopolata da Pompeo coi pirati,
II, 333,
Mamerci, famiglia romana che vanta-

Mameroi, famiglia romana che vanta-vasi discesa da Numa, 1, 588. Mameroo Scauno, scrittore di trage-die, fatto uccidere da Tiberio, IV, 865.

Mainers. - Vedi Marto.

Manners. — Vedi Marto.
Mamertini, fleri ladroni, emigrati dal Sannio e accolti a Messina, necidono gli ospiti e s'impadroniscono della citta, 1, 384, II, 204, 209; aiutano Reggio, 201; vinti da Gerone Secondo di Stracusa, 209; aiutata dai Romani, 209-210; il lore territorio messo a guasto da Ateniune re degli schiavi, Ill, 113.

Mamerzio, Mamerzia o Mamerta (Op-pisto), città dei Bruzi, I, 300, 384. Mamilio (Ottavio), dittatore di Tu-sculo, I, 610; muove contro Ro-ma in aiuto di Porsena, 626; ec-città i Latini a favore di Tarquinio il Superbo, 630; ucciso alla batta-glia del lago Regillo, 632. Mamilio Limetano (C.), tribuno, fa gaudicare coloro che avevanu con-chiusa la pace con Giugurta, III, 109.

109.

Mamurra, di Formia, favorito di Ce-sare, sua casa fatta splendida colle spoglie dei Galli, IV, 197. Manastabale, figliuolo di Massinissa,

II, 508.
Mancin (Elvio), di Formia, rimprovera
a Ponipeo Magno le sue crudelta,
III, 313.

III, 313.

Mancipium, 1, 797.

Mandonio, capo di tribu in Spagna, si musee ai Romani, II, 407.

Mandubni (Cote d' Or), popolo della (allia Lugdunese, III, 448.

Manduco, muschera nelle Atellane, 11, 647.

Manduria, nel ferritorio dei Salenti-ni, rovine, I, 335, presa da Fabio Massimo, II, 395. Mani, I, 400, 740, IV, 652. Mania, dea, madre dei Lari, I, 376, 741

741
Manina (mare della), III. 439
Manilio, poeta degli astri, IV, 153.
Manilio (C.), tribuno, propone che
Pompeo sia mandato centro Mitridate, III, 343; sun legge sulle eleroni, 354, 355.
Manilio (Manio), console, parte per
Patirica, II, 505; battulo dui Cartaginesi assediati, 508; salvatu da
Scipione Emiliano, 508.
Manio, eccitatore di Fulvia alla guerra, fatto uccidere da Antonio, III,
G43.
Manlio (Gueo), prelore, vinto da Suar-

Adalio (Gneo), prefore, vinto da Spartaco, III, 397.

Manlio (Marco), cognominalo Capitolino, respinge i Galli dal Campidogliu, I, 895; soccorre i poveri, e fa radunate in sua casa, II, 15-16; come agitalore della plebe carcerato e poi riposto in liberta, 16; e da ultimo precipitato dalla rupe Tarpela, 17-19.

Manlio (Publio), dittatore, favorevole alla plebe, II, 23.

Manlio (Tito), prefore di Sardegna, vince i Sardi e i Cartaginesi, II. 370.

Manlio Acidino (L.), vince i Celtiberi e ne riporta ricca preda , Il , 455, 456,

Maulio Massingo (Gueo), console, sua

436.

Manlio Massimo (Gneo), console, sua inimisizia von Q Serviho Cepione, 111, 123-125; sconfitto ad Arausio, 125; processalo ed esilato, 125.

Manlio Torquato (A.), immortalato con affettuosi versi da Catullo, III, SD7.

Manlio Torquato (L.), console, parla in favore di Catilma accusato di rapine nell'Affrica, III, 372.

Manlio Torquato (L.), questore del console Pansa, III, 601.

Manlio Torquato Imperioso (Lucio), caccin il tiglio di casa perche non faccado, III, 625.

Manliu Torquato Imperioso (Tucio), console, parde un tallo gigante, II, 33-34; prende Priverno, 35, si oppone alle donande della lega latua, 45; condanna a norte suo tiglio per aver combattuto contro i suoi

ordini, 46; vince i Latini al Vesuvio, 47; e a Trutano, 48; durezza det stroi comandi, 281; Manlio Vulsone (G.), consolo, inviato nell'Asia Minore, Il, 450-451; percorre la Pantifia, la Pisidia e la Frigia, 451; vince i Galati, 451; trionfa, 452; dopo aver fatto la guerra senza decreto del Senato, 555.

guerra senza decreto del Senato, 555.

Mantio Vulsone (Lucio), console, vince i Cartaginesi a Ecnomo, 11, 219, richiamato d'Affrica, 220.

Mantinea (Paleopoli), una delle piu antiche e potenti città di Arcadia, abbellita da Adviano, IV, 657.

Manto, divinita etrusca, produttrice di Mantova, itta etrusca, 1, 126; fondata da Tarconte, 127, popolazione mista di razze diverse, 181; resiste ai Galli, 885. ai Galli, 885

ai Galli, 885.

Manumissione dei servi, III, 36-38.

Maria del Popolo (chiesa di santa),
editicata per cacciar via lo spettro
di Nerone, IV, 427-428.

Mariana, in Corsica, colonia Romana, H, 544.

Mircelliam (Francesco), di Orbetello,
suoi scavi a Succosa, I, 160.

Marcello. — Vedi Claudio Marcello.

Marcia, concubina di Commedo, IV,
778; destinata a morte, congiura
contro di lui, 779; e lo avvelena,
780.

Marciana, sorella di Traiano, spe virtu, IV, 561. Marciano (Elio), proconsole della Be-tica, IV, 707.

Marciano (Elio), proconsole della Betica, IV, 707.

Marcianopoli (Pranuady), nella Mesia Interiore, IV, 561.

Marcina (Vielvi), città cirusca nell'Ithia meridionale, I, 128, 278.

Marcio (Ango). — Vedi Ango Marzio.

Marcio, raccoglie gli eserciti dei due Scipioni sconditi in Ispagna, II, 403; porta a Roma lo scudo di Assirubale, 401.

Marcio (Quinto), pretore di Cilicia, III, 343.

Marcio Censorino (C.), legato di Car-

Marcio Censorino (C.), legato di Carbone, non riesce a eccorrere il giovane Mario, III, 256; muove contro Roma, 258; vinto, e ucciso,

Marcio Censorino (Lucio), console, parte per l'Attrica, II, 505; chiede la distruzione di Cartagine, 506; hattuto dai Cartaginesi assidiati,

battuto dai Cartaginesi assoliati, 508.

Marcio Filippo (L.), tribuno, rimette in campo la legge agraria, III, 117; console, messo in prigione da Livio Druso, 169-167; abolisce le leggi di Druso, 169-167; abolisce le leggi di Druso, 169-167; abolisce le leggi di Druso, 169-167; si unisce a S.Ha, 251; ditende Pompoo in tribumale, 252; persuada di resistere a Lepido, 289; accusada da L. Crasso, 699; cratore, 700; fa nomluare Pompeo proconsole in Spagna, 295.

Marcio Filippo (L.), senatore, dilio del precedente, patrigno di Ottaviu, gli raccomanda di non vendicare la mente di Gesure, HI, 583; spedito ambasciatore ad Antonio a Modena, 598.

Marcio Filippo (Quinto), console, è vinto dai Idguri Apuani, II, 459, spedito con altri ocamissario in Macedonia, per acquistar tempo tratta di pace con Persto e si vanta di averlo ingarmato, 470; console di nuovo vince Perseo al monte Olimpo, 473, 474; e corre la Marcio Rutilo (Caio), primo dittatore

plebeo, vendica i prigioni remani immolati a Tarquinia, Il, 37.

Marcio Rutllo (C.), console, ferito nella guerra contro i Sanutti. Il. 74.

Marcio Tremulo (Q.), vince gli Ernicl. Il, 76; sua statua equestro nel Pòro, 300.

Marcomani, sotto Murobodno formano un geosso reame in Bornua, 1V, 222; diminuto possia per più diserzioni causate dal tradimento del despota dopo la scoulitta di Varo, e s'assciato da Catualda re dei Gotoni, 270-271, battono Domiziano, 530; confinano coi Burii, 571; assaltano ripetutamente l'Impero, 734, 741; M. Aurelio medita di ridurre il paese a proviucia, 745; fanno puce con Commodo, 768.

Mardione, eunuco di Cleopatra, III,

Mardione, eunneo di Cleopatra, III,

674.

Marecchia (ponte sulla), cominciato da Augusto e compiuto da Tiberio, IV, 66. Il flume in antreo chiamavasi Arimino, e dette il suo nome alla citta.

Marenma toscana, opere idenuliche fattevi dagli Etruschi, I, 131-132; popolata al loro tempo da molte e tierenti citta, 159.

Mares fondatori degli Ansoni, I, 212.

Maresca, flumicello sulla montagna Pistoiese, vittoria su Catilina (!), 111, 330.

III, 289. Mariane (fesse), alle foci del Rodano,

Mariane (fosse), alle foci del Rodano, III, 128.

Marica, minfi, on pata a Miuturna, 1, 212, 381.

Marica, minfi, on pata a Miuturna, 1, 212, 381.

Mario (Caio), sua nascita e origine, 1, 235, III, 92-100; suoi principii e natura, 100; fatto tribuno urta nobili e plab; 100-101, va propretore in Ispagna, 102; legato di Metello mella guerra contro Gingurta, 110; si distingue all'assedio di Zama, 111; respinge Gingurta da Sicca, 112; sue virtu militari, 113.

chiede a Metello di ritornare a Roma, 113; sua timiciza con lui, 113-114, va a Roma ed e eletto console per comandare la guerra lu Affrica, 114; suoi discorsi contro i nobili, e appareechi di guerra, 114-115; torna in Affrica, prende Capta, e vince Giugurta a Cirta, 116-118; manda Sila al re Bocco per Indurlo a consegnargli Gingurta, 119; trionfa, 120; rieletto console parte per la Gallia, 126; aggnerisce i soldati, 127-128; distrugge i Teutoni e gli Ambrom alla Acque Seste, 128-130; e fatto console per la quinta volta, 131; ritorna in Italia, per far fronte ai Cimbri, 133, a li distrugge a Vercelli, 133-134; trionfa, 135; celebrato come salvatore della patria, 136; inetto e tristo uomo di Stato, 147-148; per essere nomiaato console la sesta volta si misce con Glaucia e con Saturnino, 148-150, giura le leggi proposte da Saturnino, 152-153; vince i suoi amici demagoghi, 154; odiato da tutti parte per l'Asia, 155; a suo ritorno trova Silla piu grande, 155; sue promesse agli Italica, 162; nella guerra sociale, 178; sconsiglia Rottito Lupo di dur battaglia ai Marsi, 182; evita di battersi con gli Italici, 184-185; uccide Erio Asimo, 185; suo adio verso Silla, 202-206; si oppone à lui che assate Rona, e fagge, 205-207; di-Marica, mnf1, on grata a Minturna, 1, 212, 381.

chlarato nemico pubblico, 207; sna fuza e avventure, i. 212; III, 209-211; ritorna in Italia, 212; fatto proconsole da Ginna, 212; muove contro Roma. 214; vi entra e commette orribuli stragi, 216-218; si crea console per la settima volta, 218; suoi terrori e sun morte, 218-220; le sue reliquie gettate nell'A-uio, 262; 281; suoi trofei rialzati da Cosare, 357.

Mario (C.), figlio del precedente, III, 211; segnace del padre nell'esilio, 212; nominato consule, 253; afforza Preneste ed è viuto da Silla a Sacriporto, 254-255; ordina a Bruto Damasippo di uccidere i tautori di Silla, 255; dopo la resa di Preneste si fa uccidere, 259

Mario (Marco), seuatore, è mandato come comandante da Sertorio a Mitridate, III, 335; battuto da Lucullo, 338; e da lui fatto necidere, 339.

Mario Gratidiano (M.), ucciso orribitmente pelle proscripioni di Sil-

337.

Mario Gratidiano (M.), ucciso occibilmente relle proscrizioni di Silla, III, 251-262.

Marionette nei templi, muoventisi per

iuteressi sacerdotali e politici,

interessi sacerdotali e politici, I, 609.

Marmi preziosi (lusso di), a Roma, IV, 195, 197, 295, 296.

Marmo augusteo, IV, 193

Marmo tiberiano, IV, 193

Marmo tiberiano, IV, 193

Marmore (eascata delle), presso Ternii, II, 291-293.

Maroboduo, capo dei Marcomani, fonda un potente reame (in Boemia), IV, 222; tratta a giusti patti con Tiberio, 222; Arminio gli manda la tronca testa di Varo per eccitarlo a' evarsi in armi, 228; egli invece la manda ad Augusto, 228; uno dei capi della guerra civile in tiermania, 270; vinto da Arminio, 270; chiede aiuto a Tiberio, 270-271; vinto da Canualda, 271; ottene asilo a Raveana, 271

Maronea (nella nontagna di Montafalcone t), citta dei Pentri, rovibe, 1, 259; presa da Claudio Marcello, 11, 394.

Maroni, magistrati degli Umbri, I, 369.

II, 394, presi da Cadodo Marcello, II, 394.
Maroni, magistrati degli Umbri, I, 369.
Marrubio o Marruvio (San Benedetto), sulla riva orientale del lago Fucino, capitale dei Marsi, I, 247; iscrizione alimentaria, IV, 807.
Marrucini, discesi dagli Osci, I, 217; loro sedi, 242-244, 251-252; sottomessi a Roma, II, 78; rimanzono fedeli dopo la battaglia di Came, 363; antano Scipione per la guerra di Adbrica, 410; combattono a Pidna, 179, entrano nella lega Italica, III, 171; vinti da Mario e da Sdla, 185; sottomessi, 190; fanno parte di una regione d'Italia, IV, 12; non hanno giuridico proprio, 738.
Marruvio, citta pelasgica nella Sabi-

738.

Marruvio, citta pelasgica nella Sabina, 1, 77, 78.

Marsi, discesi dagli Osci, I, 217; loro
sedi, 242-244, guerrieri e incantatori, 246-247; citta, 247-248; aiutauo i Samiti, II, 75; sottomessi
a Rema, 78; rimangono fedeli a
Roma dopo la battaglia di Came,
233 secontrono, Scinione per la 983, soccorrono Scipione per la guerra d'Atfrica, 410, famo parte della lega italica, 111, 171, la loro confederazione parteggia per Sil-la, 250; preadono le armi per lui, 253; parte di una regione d'Italia, 1V, 42; loro semplicita celebrata anche nella corruzione dell'Impe-ro, 829. Marsi, in Germani e, 1V, 226; corre-rie di Germanico nel loro puese, (Westfedia), 247.

Marsi, in Germanico, IV, 226; correrie di Germanico nel loro puese, (Westfalia), 247.

Marsica (guerra). — Vedi Italici.
Marta, maga di Siria, accompagna Marto nelle sue spodizioni, III, III
Marte, dio, I, 386-387; nese a lui sacro, 387; oracolo nella Sabina, 401; protettore di Roma, 740; culto, 729; II, II, 600, IV, 31, 81, 744; Marte dei Galli, 56; adorato dai Sabelli col nome di Manaers, I, 381; Marte Guerino, I, 381; Marte Guerino, I, 381; Marte Guerino, I, 384, 741; Silvano, 740; I'tore o Vendicatore, IV, 33, 34, 84, 192, 744; Mittare, nel Vallo di Adriano, IV, 651; Marte Quirino, I, 384, 741; Silvano, 740; I'tore o Vendicatore, IV, 33, 34, 84, 192, 744; Ja sun asta vibrata da M. Aurello, 751.

Martelli (Felice), suoi studi sugli matichi Siculi, I, 192.
Marzila Epidio (C.), tribuno, levato d'ufficio da Cesare, III, 547.

Marziazbotto, necropoli etrusca, ricca di belle opere d'arte illustrate da G. Gozzadini, I, 161-167, 434, 467.

Marzia, noglie del senatore Fabio Massimo, IV, 231.

Marzia, figlia di Cremuzio Cordo, occulta gli seritti del padre, IV, 288.

Marzia (M. Valerio), suoi Epigranani cercati, recitati e Iodati, IV, 203-204; sua poverta, 904; sconce adulazioni a Douniziano, 905-906; nifici e onori avuti, 906; si in bette dei recitatori nolestissimi, 908.

Marzio Coriolano (Canio, nil'assedio di mezzo i tribuni e affamare la plebe, 789; condannato dai voti delle tribu, fuezo tra i Volsci, I, 790; fa guerra alla patrin e si accampa alle Fosse Chulic, 791; cede alle preci materne, 792; è uconso dai Volsci, 792.

Marzio Turbone, legato, schiaccia in Egitto la rivolta dei Giudei, IV, 619-620; legato di Alviano al governo della Dacia e della Pannonia, 631, 638; persegnitato, 675.

Marzio Vero, nella guerra Partica, IV, 728; vince in Armenia, 731.

Masschere, nelle Girse Atellane, II, 647

Massada, fortezza in Gindea, resiste a Vespasiano, IV, 459, 488.

Massada, fortezza in Gindea, resiste a Vespasiano, IV, 459, 488. Massico, monte in Campania, I, 267,

Massico, monte in Campania, I. 267, 269.

Massilia (Marsilia), detta Massalia dai Greci, nella tiallla Narbonese, autoliussuma amica di Roma, II, 541; fondata da una colonia greca, III, 90-91; sue colonie, 91, sua potenza e cultura, 91; sua alleanza con Roma, 91; chiede soccorso a Roma contro i Liguri e i salluvii, 91-92; Pompeo le accresce il territorio, 296; vi e confinato Milone, 474; assediata dai legati di Cesare, 491, 492, si arrende, 493-491; scemata di potenzi da Augusto, IV, 53; termine della via di Agrippa lingo le rive del Rodano, 63; vi muore Lucio (esare, 219; vi è ucciso Fausto Silla, 370).

Massimssa, numida, aluta Cartagine contro Siface, II, 403; in Spagna, 406; tratta segretamente coi Roman, 408; cacciato dal trono da Siface e della Numidia, 415; fa sua spesa Sofiansba, 415-447; vinto da Amibale, 420; e da lui ferito alla battaglia di Zama, 421;

### MEDICINA

è restituito nel suo regno, 422, 423; invia soccorsi per la guerra contro Filippo re di Macedonia, 433; gli e vietato di venir a Roma, 491; sue rapine a daano dei Curtaginesi, 501-502; assedia Oroscopa e vince i Cartaginesi, 503-501; norendo nomina Scipione Emiliano suo esecutore testamentario, 508. Massiva, nipote di Massinissa, fatto assassinare da Giugurta, III, 103. Mastarna. — Vedi Servio Tulllo. Mateola (Mattera), nella Peucezia, I, 319.

319,
Maternità, IV, 857.
Maternità, IV, 857.
Maternità, coagiura contro Commodo,
IV, 778; ed è neciso, 779.
Matidia, diglia di Marciana, pia e benefica, IV, 561; accompagna a
Roma le ceneri di Traiano, 621;
nadre di tinità Sabina, 626.
Matiene, una volta detta Tiora, città
pelasgica nella Sabina, I, 77.
Matino, città della Daunia, I, 357.
Matrai, nel Trentino, anticaglie etrusche scoperto in questo villaggio,
1, 120.

1, 120.

1, 120.
Matrona (Murna), flume della Gallia Lugdunese, III, 421.
Matrona. — Vedi Donne.
Matrino o Macrino (Piomba), flume del Piceno, 1, 225, 227-228.
Matrino, emporio degli Adriani, I,

Matrino, emporio degli Adriani, I, 227.

Matuno, diviuità nel Vallo di Adriano, IV, 652.

Matuta (tempio di), nel porto di Pirgi, predato da Dionisio, tiranno di Siracusa, I, 883; tempio a Roma, III, 68.

Mauri, alleati di Giugurta contro i Romani, III, 16-117; passano con Sertorio in Lusitania, 293; seguono Taclarinata, IV, 271; alla prima guerra dacica, 570; sollevazione sotto Adriano, 627; moti guerreschi compressi da Adriano, 655; e sotto Antonino, 708; invadono la Spagna, 727; moti repressi sotto Comnodo, 769.

Maurico, fratello di Arulcano Rustico, esiliato, IV, 541.

Mauritania, divisa in due province romane, IV, 782; strade, 69.

Mauritania Cesariana, 345.

Mauritania Tingitana, 345.

Mausoleo d'Adriano. — Vedi Adriano (Mausoleo).

Mausoleo d'Augusto — Vedi Augusto (Mausoleo).

Mausoleo I. Augusto. — Vedi Adriano (Mausoleo).

Mausoleo d'Augusto. — Vedi Augusto (Mausoleo).

Mazio (Guco), scrittore di mimi, III, 789; e traduttore dell'llinde, 792.

Mazzoccii (Alessio Simmaco), suoi studi sulle origini etrusche, I, 188; illustrazione delle Tavole di Eraclea, 324, IV, 786.

Mazzoldi (Angelo), vuole che gli Etruschi abbiano dato la civilta al mendo antico, I, 189.

Mecenate. — Vedi Cilnio Mecenate.

Medama. — Vedi Medma.

Meddax Toticies, magistrato supreno degli Osci, I, 363, 369.

Medi, chiedono anticizia a Roma, IV, 84.

Media, soccorre Antonio contro Ot-

84.
Media, soccorre Antonio contro Ottavio, III, 675.
Median (Ad) (Mchadia), nella Dacia, IV, 580.
Medici, un tempo tenuti a Roma in pochissimo conto, III, 715; por omorati e largamente pagati, IV, 176-177; medici di corte, 177; privilegiati di fimanuità da Adriano, 676; e da Antonno Pio, 703; loro servizio negli eserciti, 736-737.

Medicina, studiala dai sacerdoti etru-schi, I. 461.

Mediolano (Milano), fondata dagli Umbri, capitale dell'Insubria, I. 65; origini di essa secondo il Mo-rigia, 186; secondo altri ebbe ori-gine dai Galli, 886; presh dai Ro-mani, II, 233; ouora ili una statua Bruto governatore della Gallia Ci-salpina, III, 549; vi studia Virgilio, IV, 117; parteggia per Vitellio, 412.

Medilterranco (March, nor L'apertura

412.

Méditerraneo (Mare), per l'apertura violenta del Bosforo invade le terre, 1, 22; infestato dai pirati, III, 30-331; liberato da Pompeo, 331. Medina, detta anche Mediama e Mesma (Rosarno), citta dei Bruzi, 1, 300-301; di origine greca, 310; colonia dei Locresi, II, 96.
Medullia (S. Angelo in Capoccio), citta del Lazio, rovine, 1, 552; vinta da Anco Marzio, 596; e da Tarquinio Prisco, 599.
Mefite, dea, 1, 389.
Mefite, dea, 1, 389.
Mefitia, citta pelasgica nella Sabina, 1, 76.
Megallide, di Enna, uccisa dalle schia-

Aserda, Gris perasgica tena saoma, 1, 76.
Megallide, di Enna, uccisa dalle schiave, III, 39.
Megalopoli (Sinonn), capitale della confederazione d'Arcadia, vi si uccide Dico, II, 498.
Megara, così chiamata la parte muova di Cartagine, II, 512; occupata da Schione Emiliano, 515.
Megara, sede dei Siculi, II, 107; colonia greca, 118, 127; sotto Gerone Secondo, 208; presa a forza di Marcello, 379.
Megara di Gracia, presa da Cecilio Metello, II, 497.
Mele, citta dei Sanniti Caudini, 1, 262.
Melio (Spurio), speato dai patrizi, 1, 863.

Melio (Spurio), speato dai patrizi, 1, 863.

Melia (Multa), isola, colonia fenicia, II, 116-117: vinta col presidio Cartaginese da Tiberio Sempronio Longo, 341.

Melita (Multa), isola, colonia fenicia, II, 116-117: vinta col presidio Cartaginese da Tiberio Sempronio Longo, 341.

Melitea, citta della Tessaglia, sulla sanstra del finne Enipeo, III, 242.

Melpi (Melfi), finna dei Volsci, I, 232, 231.

Melpi, fitume di Lucania, I, 288, 293.

Melpo, città ctrusca nella panara del Po, I, 126; distrutta dai Senioni, 127.

Memnio (Caio), tribuno, forza il Senioni, 127.

Memnio (Caio), tribuno, forza il Senito a dell'arara guerra a Giugurta, III, 107; combatte la pace conchiusa con esso, 107-108; intima a Giugurta di svelare coloro che si lasciarono comperare da lui, 198; assassinato, 153-154; cratore, 698-699.

Memnio (Lucio), ucciso alla hattaglia del Turia in Spagna, III, 298.

Memnio Genello (C.), sue brighe per le elezioni, III, 452; pretore in Bitiaia, ove lo accompagno Catullo, 805; seritore di versi, 790; amico di Lucrezio che gli dedico il sno poema, 805.

Memnio Regolo, console, IV, 392.

Memnio Regolo, console, IV, 392.

Memnio e, Vedi Colosso di Memnione.

Memniohe, storico di Francea, III, 178.

none.

Menmone, storico di Eraclea, III, 178.

Menn (abbreviazione di Menodoro), liberto di Sesto Pompeo, III, 617; gli
propone di impadronirsi di Antonio
e di Ottavio andati sulla sua nave,
649; tradisco Pompeo ed è farito
nel golfo di Cuna, 650-651; muove
in soccorso di Ottavio, 652; ripassa a Sesto Pompeo e batte la
dotta di Ottavio, 654; fuladinato
nel versi di Orazio, IV, 636.

Menandra, poela comico greco, II, 643-645.

Menapii (tra il Reno e la Schetla), sottomessi da Cesare, III, 443.

Mendicanti a Roma, III, 17-18.

Mene (Mineo), detta dapprima Nee, dimora dei Siculi, II, 100; trasterita al piano da Ducezio, 162.

Menecina, nel Bruzio, I, 303.

Menecrate, liberto di Sesto Pompeo, III, 647; alla battaglia navate di Cuma si uccide, 651.

Menenio (Lucio), tribuno, sua legge sul frutto dei capitali, II, 29, 30.

Menenio (T.), console, accusato di aver tradito i Fabii si lascia morire di fame, I, 311.

Menenio Agrippa, senatore, pacifica con promesse la piche rifugiatasi sul Monte Sacro, I, 781-782; suoi funerali, 784.

Menio (C.), console, sbaraglia i Volsci, e i Latini al flume Astura, II, 40; statua equestre in suo onore nel Fòro, 300.

Menio Agrippa Camerinate (M.), prefetto della dotta Britanica nella guerra coi Caledoni, IV, 640; ricordato nel Vallo di Adriano, 619.

Menio, con el Vallo di Adriano, 619.

Menio, capitano delle navi di Mileto, aiuta Roma nella guerra contro gli Italici, III, 1782.

Menio, capitano delle navi di Mileto, aiuta Roma nella guerra contro gli Italici, III, 178.

Meno, fume in Germania, IV, 221, 551.

Meno, fume in Germania, IV, 221, 551.

Meno, cume in Germania, IV, 221, 551.

Meno, cume in Germania, IV, 221, 551.

Meno, cume in Germania, IV, 221, 551.

Mense, — Vedi Ceae.

Mercenari, — Vedi Milizie mercenarie.

Mercenio, in specchio ctriusco, I, 391.

in Gallia, IV, 56; culto e simulacro nel Vallo di Adriano, 646, 653.

Merico, spagnuolo, tradisce Siracusa, II, 382.

Merico, spagnuolo, tradisce Siracusa, 11, 382.

653.
Merico, spagnuolo, tradisce Siracusa, 11, 382.
Merino, citta della Daunia, 1, 357.
Merula, fa venire Noe in Italia, 1, 186.
Mesagne, fra i Messapii, liberalità di Traumo, IV. 609.
Mesi, varieta della loro durata, 1, 454; rilotti a dodici da Numa, 587.
Mesia (selva), presso Roma, 1, 595.
Mesia (Rulgaria e Servia), vinta du M. Crasso e guardata da due legioni, IV. 78. 85; conquistata e fatta tributaria sotto Tiberio, 312; resta fedele a Ott me, 442; invasa dai Sarmati e Daei, 480, 529, 568; sedi delle legioni sotto Tralamo, 570–571; colomie di Tralamo nella Mesia Saperiore e nell'Inferiore, 581; guerra di Adriano ai Sarmato, 631; ricordi di Antonino Pio, 715, provincia, 782; stanza di tre legioni e di un'armata navale, 781.
Mesona. — Vedi Medma.
Mesonotamia, Crasso vinto nei desecti di essa, III, 464; percorsa o Itata tributaria da Traimo, IV, 615, 616, 1616, macello dei Giudel ivi stanziati, 629; abbandonata da Adriano, 627; corsa da Avilia Cassio, 731; cedata dai Parti ai Romani, 731; provincia, 782.
Messala o Messalla. — Vedi Veleria Messala (1) incisa, 361-362; ripudia Chaddo e sposa Calo Milo suo amante, 302-363; orgie di nozze, 391; necisa, 395; encomiata da Seneca, 337.
Messana o Messene (Messana), detta

prima Zancle, II, 29. sede dei Siculi, 107; colonia grece, 118, 119; sue origini, 129; retta dal firsumo Scile, 159; distrutta dai Cartaginesi, 167; battaglia di questo nome fra i Gartaginesi e Dionisio di Siracewa, 167; Tunoleone la libera dai Gartaginesi e Dionisio di Siracewa, 167; Tunoleone la libera dai Gartaginesi, 201; e liberata dai Gartaginesi, 210; e liberata dai Cartaginesi, 210; e liberata dai Cartaginesi, 210; e liberata dai Cartaginesi, 210; e liberata dai Appio Clandio, 210-211; citta federata, 273; Scanto, 274; assediata dagli schiavi. III, 40; minacciata da Atenione. 113; preda dei vincitori e dei vutti nella guerra civile, 658.
Messapia, delta poscia dai Romani Calabria, I, 311-317; dialetti e usi greci di questa regione, 313. fa parte di una delle undici regioni d'Italia sotto Augusto e di una delle quattro sotto Adrimo, 1V, 42, 636; veterani mandativi da yvspasiano, 495; retta colla Appilia da un giuridico, 338.
Messapii, o Calabri, I, 335, Loro sedi, 341-347; lingua, 311, 178; combattuti da Diomede ia vaso pugliese, 352-333; in guerra con Taranto, 11, 188; alla quale poi danno auto contro Roma, 191; sottomessi dai Romani, 205.
Meta sudanle dell'Aufiteatro Flivio, 1V, 515.
Metalo, tiranno dei Privernati, I, 339
Metapontina, repubblica, 1, 311, resgione, 324-326; suo origini greche, 326, 11, 151.
Metaponto (Porce di Merce), detta anche Albia, nella Magna Grecia, 1, 311, prosperita, splendori e rovine, 324-326; suo origini greche, 326, 11, 151.
Metaponto (porto di) (Lago di Sonta Pelagina), 1, 326.
Metauro (fiora), 1, 277, 301.
Metaluro (diora), citta del Bruzio, 1, 301.

301.

Metella, moglie di Silla, arricchisce coi beni dei proscritti, III, 262; suoi funerali, 274.

Metello, — Vedi Cecilio Metello, Metercologin etrusca, I, 459-160

Met alo (Mottling o Mottliko), capitale dei Giapidi sulla frontiera della Panuonia, presa da Ottavio, III, 677.

Geragno, città dell'Um-bria, I, 65; gli Umbri sconfitti ivi da Fabio, II, 75; celebrata da Properzio, IV, 155. Mezenzio, tiranno di Cere, I, 130, aog.

Mezio Caro, consigliere di Domiziano,

Mezio Caro, consigliere di Domiz ano, IV, 539.
Mezio l'aufferio, dittatore degli Albani, f. 590; tradisce i Romani, 593; e squartato, 594
Mezio Poraposiano, fatto console da Vespasiano, IV, 501; e fatto uccidere da Domiziano, 523.
Mezio Tarpa, critico letterario alla corte di Angusto, IV, 153.
Micali (Giusappe), sue opere sull'Italia antica, I, 14-15; sue opluloni sulle causes della civilta etrusca, 175-182; e suffe origini italiche, 190.

Micipsa, figliuolo di Massinissa, II,

508; re di Numidia, in grazia di Caio Gracco offre di mandar grano ai soldati romani in Sardegnu, Ill. 70; morendo lascia il regno 'ai soni figli e al nipote Giugurta, 103-101. Miele di Grecia e del Pento, portato a Rome IV 2 15, 207.

Miele di Grecia e del Pento, portato a Rome, IV, 255, 207. Milano. — Vedi Mediotano. Mile (Milazzo), colonia greca in Si-cilia, II, 119, 129; vittoria navyle dei Romani sui Cartaginesi, 215; e di Agrippa su Democare, III, 654, 655.

654, 655.

Miliade, montuosa regione dell'Asia

Minore al settentrione della Licia,
data ad Eumene II di Pergamo,
II, 452; nen fa parte della provincia di Asia, 539.

Milliario aureo, nel Foro romano, IV,

vincia di Asia, 539.

Milliario aureo, nel Foro romano, IV, 67.

Milonia, citta dei Marsi, I, 218.

A Roma sotto Servio Tullio, 712; i soldati ottengono il diritto alla paga, 865, 871; provvedimenti militari del console Emilio Paolo, II, 477-478; eta dell'arrinolamento stabilita da C. Gracco, III, 73; le legioni aperte da Mario anche ai poveri, 115-116; stipendio raddoppiato da Casare ai soldati, 457; ai quali fa regali e distribuzioni di terre, 528, 536; milizie stanziali, IV, 78; cone distribuzio da Augusto, 78-79; loro forza, 79, allettate con privilegi e frenate con severa disciplina, 79-80, durata dei servizio, 80; stipendio e ricampense, 80; riordinate sotto Claudio, 314; loro corruzione ai tempi di Domiziano, 729; che ne acoresce lo stipendio di un terzo, 542; riordinamento di Adriano, 629-630; guaste dalla lunga pace sotto Antonno Pro, 712. La mutzia mestiere di lucro durante l' napero, 816-817. — Vedi Legione.

Milzie mercenarie, in Grecia, II, 430.

Milzie mercenarie in Grecia, II, 430.

Milzie mercenarie in Grecia, II, 430.

Milzie mercenarie, in Grecia, II, 430.

Milzie mercenarie, in Grecia, II, 430.

Milzie mercenarie in Grecia, II, 430.

Milzie descaia, moglie di Caligola, ucusa, IV, 335.

Milonia (Sesonia, moglie di Caligola, ucusa, IV, 335.

de dagli l'atruschi a Fileria, 380; protettrice degli oliveti, 490; dea

7.89.
Minerva, adornta dai Sabini, 1, 383; c dagli litruschi a Feleria, 389; protettrice degli oliveti, 400; dea della mente; 1, 742-714; templi a Roma, III, 398; IV, 192, 535; ad Alba, 535; templo a Siracusa derubato da Verre, III, 322-223; Minerva Belisana, divinita dei Galfi, IV, 56; Etrusca, I, 383; lliese, III, 338; protettrice di Adrene, II, 482, 483; Minerva Santa, altare e simulaero nel Vall di Adriano, IV, 651, 653, 654; Minerva dipinta da Anullo, 403.
Minervio, promontorio. — Vedi Ateneo, promontorio.
Minico Natale, premiano dopo la prima guerra dacica, IV, 555.

Minoa, in Sicilia, detta prima Makara. — Vedl Eraclea di Sicilia. Mintorna (presso il Livi), citta degli Ausoni, I, 210; rovine, 212; ribellata e ripresa a tradimento dui Romani, II, 67; colonia romana, 81, 268; ricovero di Mario, III, 200-210; colonia militare, IV, 43; acquidotto, 49; Adriano vi halluffeio di diumviro, 671.
Minucio Basilo (L.), legato di Cesare, nelle Gallie, III, 551; congiura contro di Iui, 551.
Minucio Esquilino Augurino (L.), console, e bloccato nel suo campo dagli Equi, I, 825, 828.
Minucio Rufo (M.), connandante della cavalleria di Fabio Massimo ditatore, II, 351; riceve l'ordine di non nventuraris a battaglia, 353; gli è data autorità eguale a quella del Dittatore, 353; è salvato da Fabio Massimo, 351; nuore a Cauping, 378.

Pabio Massimo, 351; muore a cam-ne, 358.
Minario Ruf) (M), trionfu dei bar-lari nordici, III, 98.
Minario Terno (Q), console, non osa assalire i Ligari che nssediano Pisa, II, 458.
Mionneso (Hypsilibounos), promon-torio sulla costa della lonia, fri-meso per la vittoria navale di L. Emilio Regillo sopra Antioco, II, 447.

torio sunta costa della folita, 'Banosso per la vittoria navale di L.
Emilio Regillo sopra Antioco, II,
447.

Mirone, liberto di Claudio, IV, 342.
Mirra dell'Ezitto, dell'Arabia e dell'Oronte, IV, 206, 207, 208.

Mischera, citta dei Sicani, II, 101.
Mischera, citta dei Sicani, II, 407.

Mista, 31 pace tra Sesto Pompeo,
c Ottavio, e Antonio, 647-619; vi
stanzia un' armata navale, IV, 79,
783; vi muore Tiberio, 315.
Misia, nell'Asia Minore, data ad Ennene II di Pergano, II, 452; fa
parte della provincia di Asia, 539;
colonie di Adriano, IV, 663.
Mistia, sul territorio di Caulonia nella
Magna Grecia, I, 315.
Misura geografica del mondo Romano, IV, 50.
Miti del mondo antico sui vasi fittit,
I, 444.
Miti poetici del secolo d'oro, I, 53.
Mitilene (Mitulon e Castro), città
principale dell'isona di Lesbo, nril'Asia Minore, fatta libera da Pompeo, III, 397; il quale vinto a Farsalia si riunisce ivi alla moglio
Cornelia, 504.
Mitra, dio, altare nel Vallo di Adriano, IV, 651.
Mitridate Evergete, re del Ponto, alleato di Roma, ucciso a Sinope,
III, 222.
Mitridate VI, Eupatore, re del Ponto,
tiglio del precedente, si prepara :

leato di Roma, ucciso a Sinope, III, 222.

Mitradate VI, Eupatore, re del Ponto, tiglio del precedente, si prepara a lottare con Roma, IU, 181; gia Italici gli chiedono ainto, 187; sue avventure, forza e prodezze, 222-223; febroce di animo e studioso di veleni, 224; odio ai Romani e apparecchi alla guerra, 225; sue conquiste e delitti, 225-226; vani reclami di Roma, 227; trattative e minacce, 227; mnove guerra a Roma, 227; sue vittorie, 228; necolto come salvatore nell'Asia, 220; a Efeso ordina l'esterminio dei Romani e Italiani dell'Asia, 220; 32; sue crudella nell'Asia, 244; vinto da Fimbria ripara a Pitane, 245; fa pace con Silla, 246-247, 335; suo trattato con Scritorio, 300, 335; assa-

nto da Murena resiste, 335; irrompe in Buinia e Pathaeonia, 396; vince a Calcedonia, 336; assedia Cizico ed è vinto da Luculla, 339-338; cacciato, è battuto all'Esepo e al Granico, 338; vinto a Cabira si rifugia In Armenia, 339-340; aluta e consiglia Tigrane, 341; passa nel Ponto, 342; è vinto da Pompeo a Nicopoli, 345; forgre a Sinorna, 345; va la Armema, 345-346; fingge a Dioscuriade, 346; cerca asilo nel Bostoro, 346; chiede pace, 350; disegna di passare in Italia, 351; suoi tiriordi a Panticapea, 352; è seppellito a Sinope, 353.

Mitridate di Pergamo, soccorre Cesare nella guerra Alessandrina, III, 511; ed e da lui nominato re del Bostoro, 460; aver vinto Farnace, 513.

Mitridatide, figlia di Mitridate VI, re del Ponto, III, 371.

Mittistrato, sul diame Aleso in Sicilia, presa dai Romani, II, 248

Maestere, pantomino, IV, 322; annato da Messalina, 362; neciso, 364.

Modena. — Vedi Paniglia.

Mogeoninco (Magonzo), capo della via del monte Pennino, IV, 91; coninciata probabilmente du uno dei castelli di bruso, 78; il quale vi ebbe un sepolero onorario, 101; spada di Tiberio ivi trovata, 211-242; sconfitta delle legioni romane, 476; ponte sul Reno, 555.

Molini antichi, II, 620, III, 34.

Monmsen (Teodoro), suoi studi sulla lingua messapira, I, 478, sull'osco, 486-487, sua Storia romana, 680-681; illustrazione dell' edito aquario di Augusto, IV, 152.

Mona (Anglesce), isola in Britannia, vinta da Svetonio Paolino, IV, 305-306; lasciata dopo la prima conquista, e ripresa da Aggicola, 526.

Monarchia universale, IV, 89.

Mondo miliebre, I, 555-556; sue delicateze, IV, 199.

Monte Giorio, sorto dalle rovine del Teatro di Tamo, IV, 196; ruderi della colonna di Antonino Pio, 715.

Monte Giorio, vi si ripara l'oppressa piebe romana e vi ottiene con un tratato le prime sue libertà, 1, 780-786, nuova ritirata cola, dopo la uecisione di Virginia, 839.

Monte Summano o Monsummano, 1, 443.

413.

Montreelli (presso San Germano), villa di M. Tercuzlo Varrone, III, 747.

Monumenti storici scritti, I, 285-686.

Morale, dottrina di Ciccrone, III, 735;
principii degli scrittori dei prini
due secoli dell'Impero, IV, 851-

852.
Morell (Andrea), suoi disegni della Coloma Traiana, IV, 585.
Merganzia. — Vedi Murganzin.
Morgeti, tribu pelasgica dell'Italia meridionale, 1, 72.
Moria, collina in Gerusalemme, IV, 181.

Morigia, sue opinioni sull'origine di Milano, I, 186. Morini, popolo della Gallia Belgica, 1Y, 85.

Morte (la pena di), combattuta da Giulio Cesare, III, 383. Morte (amore della), IV, 831-832, 833-

Morte (amore della), IV, 831-832, 833-334.

Mosa (Mense), flume della Gallia Belgica, IV, 348.

Mosella (Moselle), flume della Gallia Belgica, IV, 275.

Mostene, città della Lidia. rovinata da nu terremoto, IV, 251.

Motica (Modica), dimora dei Siculi, II, 106.

Mozia (San Pantaleo), isola e città in Sicilia, sede dei Fenicii, II, II3-114. II4; assediata da Iucezio, 163; assediata e vutta da Dionisio il Vecchio, 166-167; ripresa dai Cartaghesi, I67.

Mucia, madre di Sesto Pompeo, va a pregarlo di pace da parte di Oltuvio, III, 641, 647, 648.

Mucio Cordo, edile del popolo, III, 195.

Mucio o Muzio Scevola (C.), tenta di

Mucio Cordo, edile del popolo, III, 195.

Mucio o Mnzio Scevola (C.), tenta di necidere il re Porsena, 1, 627-628; leggenda composta sulle tradizioni greche, 6t5.

Mucio Seevola (Publio), console e ginreconsulto, amico di Tiberio Gracco, III, 48, rifluta di fargli violenza contro le leggi, 56-57; poi approva i snoi uccisori, 58.

Mucio Scevola (Quinto), detto l' Augure, si arma contro Satemino, III, 151; difende Magio dichiarato nemico pubblico, 297; stoico, 739.

Mucio Scevola (Quinto), console, Pontefice Massimo, uno dei più valente integri cittadini di Roma, ordina con L. Crasso un sindacato sulla cittadinanza, III, 163; ferito da Fimbria nel funerale di Mario, 219; trucidato nella proscrizione del giovane Mario, 255; oratore e dotto giurista, 700, 728.

Mucio Scevola (Q.), scrittore di versi, III, 790.

Müller (Odefredo), sue opinioni sulle origini etrusche, 1, 195, 197.

Multa, ammenda, 1, 372.

Mununio, scrittore di Acellane, III, 789.

Murmio, legato di M. Crasso e viuto da Spartneo, III, 308.

Munuaio, scrittore di Atellane, III, 789.

Munuaio, scrittore di Atellane, III, 789.

Munuaio, legato di M. Crasso e viuto da Spartaco, III, 308.

Munuaio (Lacio), cousole, assedia Corinto e vince Dico presso Leucopetra all'entrata dell'Istmo, II, 497-498; distrugge Cormto, 498-499; sua ignoranza nello stimare le opere d'arte, 499; trionfu col sopranmeme di Acaico, 499; vinto e vincitore in Lusitania, 526.

Munaza Plancina, moglie di Calpurnio Pusone, IV, 259, mizza i soldati contro Agrippina e Germanico, 261; incolpata della morte di Germanico, 263, separa la sua causa du quella del marito, 270; finisce di propria mano, 270.

Munazio Planca (L.), governatore della Gallia, III, 592, 598; si muove per soccorrere Decimo Bruto, 599; passa I Isara, 600; si unisce ad Antonio e a Lepido, 605; all'assedio di Perugia, 639. Agrippa gli teglie I' esercito, 641, diserta da Antonio e si reca a Rema, 673; gla butione alla corte di Cleopatra, 673, amico d'Orazio, 673-674, propone che ad Ottavio sia dato il tome di Angusto, IV, I8; fondatore di Lugdino e di Augusta del Rauraci, 53

Munda (tra Malaga e Ronda), nella

Rauraci, 53 Munda (tra Maloga e Ronda), nella Spagna Betica, victoria di Cesare

sui Pompeiani, III, 531-532; espugnata, 532.

Municipii, varie sorti, II, 262; privilegii, 263; magistrati, 261; ordinamenti di Cesare, III, 538, loro governo sotto Augusto, IV, 45; elezioni, 45-17; loro reglme sotto gli imperatori, 785-787; magistrati, 788-789; assoggettati all'arbitrio Imperiale, 788-781. Vedi Assemblee municipali.

Mura ciclopiche, I, 83-81, scoperte e studiate dal Pelit-Itadel e da altri, 101-102; dispute sulla loro antichita, 104; noti delle principali costruzioni riprodotte nel Museo Pelasgico di Parigi, 104-110.

Murano, città della Lucania, 1, 293.

Murcia (Valle), I, 596.

Murganza (Santa Maria a Morgana della Salvio re degli schiavi, II, 139.

Mursana, abitatori di Elia Mursa nella Pannonia Inferiere IV, 639.

Musa (Antonio), medico di Augusto, onorato di statua, IV, 177-178.

Musana (presso Viterolo), I, 162

Museo pelasgico di Parigi, I, 104-110.

Museo crusco a Firenze, colezione di vetri, I, 434

Museo pelasgico di Parigi, I, 104-110.

Musono Rufo (C), filosofi stoico, esiliato, IV, 411; costretto a lavorare al taglio dell'affica, IV, 274

Mutina (Moderan), edificata sopra una cole di simo di Coritto, 843, sua data sopra una cole di simo di Coritto, 475; assiste Rubellio Plauto, 834, sua detrine, 843.

475; assiste Rubellio Plauto, 834, sua nascita e vita, 843; sue dottrine, 843.

Musulani tribit dell'Affrica, IV, 274

Mutina (Modera), edificata sopra nna palude, 1, 21; citta etrusca, 126; colonia romana, II, 267, 460; in potere dei R manl dopo la battaglia della Trebbia, 342; sconditta dei Hoi, 458; presa dai Liguri, 460, vittoria di Pompeo su M. Giunio Bruto, III, 289 vittoria di Spartaco su Casso Longine, 307; assediata da Antonio, 592, 596; liberata, 598

Mutue, inviato di Annibale, solleva la Sicilia, II, 385; consegna an R mani-Arrigento, 385-386; è fatto cittadino romano, 386.

Mutul, finne di Numilia, vittoria di Metello su Giugurta, III, IIO.

Muziano (cirolame), suoi disegnidella Colonia Traina, IV, 207

Myrian, città dell'Asia, sulla costa occidentale della Misia, figurata sol bassorilevo di Pozzuoll, IV, 251.

# N

Nabatei, numeroso e importante po-polo dell'Arabia Petrea, IV, 601 Nabade, turanno di Sparta, tradisce Frippo di Macedonu, II, 435; reso tributario di Roma, 440; ucciso degli Etoli, 413. Natia (lago di), in Sicilia, II, 109-110.

Napizia (il Pizzo), nel Bruzio, I, 299.

Napoca (Kolszar o Klaunsenburg), pella baca, IV, 581

Napilcone I, 800 giudino di Annibale, 13, 331

Nar (Neru), flume dell'Tabria, I, 220,
II, 78, 291-293, IV, 44

Narbona (Narbonae), detta Narbo
Mortus dai Latini, e minerciante
coi paesi lontani, III, 95; colonia
romana, splendala capitale della
Galha Narbonese, e massimo emporin di Roma in quei luoghi, II,
544, III, 95; mata P. Crasso conlro gl'iberi, 436; colonia militare,
IV, 52; Augusto vi tiena l'assemblea degli stati, 72, ara a lui posta, 71-72.

Narb mese (provincia), III, 95. — Vedi
Galia Narbonese.

Narciao, alleta, strangola Commodo,
IV, 790

Narriso, a atleta, strangola Commodo,

Galha Nichonese.
Narcisto, alleta, strangola Commodo, IV, 759.
Narcisto, liberto e segretario di Claudio, IV, 312, 315; presiede ai lavori dell'o insario del lago Ficiao, 353; scopre a Claudio che Messafina ha spositio solio, 333-234; for incidere Messafina ba spositio solio, 333-234; for uccidere Messafina ba spositio solio, 333-234; for uccidere Messafina, 335; riceve le insegne di questore, 366; viol che Chudio riprendi in inoglie Eari Petina, 266; sostiene apertamente Britamino, 371; e fatti morire in prigione da Agrappina, 378.
Nardo delle talbe e d'Assiria, partateo a Roma, IV, 202, 207.
Narisol, genannea talun delli svevi, assafiano I Impero, IV, 731.
Narnia (Aurar), citta degli Umbri, detta dapprio a Negumo, I. 65; sotto la protezione del dio Visidano, 331 presa e cabanzata dai Romani, II, 78, sua importanza come colonia, 269, dichiana che non pino s corriere Roma, 333, 391; pone di Augusto, IV, 41; socupita dai Flaviani, 471; patria dell'imperatore Nerva, 546.
Nasamom, una delle piu potenti tribu nomadi dell'Allrea, si ribel ma peratore Nerva, 546.
Nasamom, una delle piu potenti tribu nomadi dell'Allrea, si ribel mo e sono Mati, IV, 532.
Nasoni, loro sepolera, IV, 163, 161.
Nasso (presso Tucorativa), sole dei Sienii, II, 107; colonia greca, 118, 119; presa da Diomisio il Vecchio, 166.
Natale (Antonio), cavaliere, denuazia Cainurnio, Frome, a Sanco.

Natale (Antonio), cavaliere, denuazia Calpurnio Pisone e Seneca, IV, 407.

Caipurnio Pisone a Seneca, IV, 407.

Natale (Vincenzo), suoi studi sui Pelasgi, I, 192.

Natio, den dei parti nd Ardea, I, 381.

Nauloco (Bagni tra Milazzo e Messica), sulla costa settentronale della Sicilia, celebre per la viitoria di Agrippa sopra Sesto Pompeo, III, 65.

Naupatto (Lepanto), citta e porto silla costa seste tri mule di Corinto, diresa dagli Etoli, II, 447.

Naupatto (Olori Eul') icili, sul piecolo tume del medesimo nome nella Pannonia Siperiore, IV, 222.

Avvi antiche, etrusche, I, 882; le prime mavi da guerra romane, II, 213-144; figurate nella Colonna Traia ia, IV, 585, 781; loro nomi, 785. — Vodi Piota di Postuoli, 21, 222; e.di Ostra, IV, 204 portatire di titte le merci e delizie del mondo, 201-202, privilegi accordi.

dati da t laudio ai costruttori, 356, 357.

Navi per gli spassi e per le follie di Caligola, 326.

Navi per gli spissi e per le follie di Calicola, 326.
Navio, aug tre, statua in suo onoro nel Foro, II, 300.
Naziolo (Giorcauszos I), nell'Apulia Perezia, I, 319.
Napoli (Mapol), situata fra tre crateri spenii, I, 21, detta Palepoli e Partenope, 273-275, II, 74, Palepoli (Mapol), situata fra tre crateri spenii, I, 21, detta Palepoli e Partenope, 273-275, II, 74, Palepoli (Padata di Calcidesi, I, 310, II, 26, sepolero di Virgilio, I, 275, IV, I31; eccitata dai Samiti a fare scorrerie per l'agro Cumpano e Falerno, II, 51-55; bloccata e presa dai Romini fa allanza con loro, 53-57, citta greca, II9, Pirro tenta vamanisite di prenderla, 196, la il d'into di asilo, 263, olbligata a farnir navi di guerra, 270; con creva i suoi istituti nazionali, 271; ainta Roma contro Annibide, 355, rumme fedele dopo la bartagha di Came, 364; respinge due vale Annibale, 363; sta con Roma contro la lega Italica, III, 172, vi sindia Virgilio, IV, II7; Nerone vi canta in teatro, 34, flagellata da un terremoto, 510; Adriano de pareo della citta, 671; purl) con pani da gerra, 783; iscrizione alimentariu, 807.

Neapoli (Polopiano), citta nell'Apu-lia Pencezia, 1, 318. Neapoli Santa Meria di Nabut), in Sar legna, artichi ricordi, 11, 245. Neapoli, quartiere di Siracusa, 3,6, 384.

orto, 384.
Necromazza, III, 715.
Necromazza, III, 715.
Necropoli annihe dei colli Al ani, del lago Maggiore, e di Villanova nel Bologuese, l. 47.
Nec, — Vedi Mene
Necto, franchico Maggiore.

Nee, — Vedi Meile Neeto, fu ne deda Magna Grecia, I. 316.

Necto (Noto), dimora dei Siculi, II, 106; colonia greca, IIS, setto Ge-rone Secondo, 208; citta federata,

Neferi, cit à d'Affrica e campo dei Cartagmesi, all'estremita del lago di Timisi, presa dai Romani, II,

Cartarmesi, all'estremita del lago di Timisi, presa dai Romani, II, 508, 518.
Nemauso (Nimes), privilegiata da Cesarce del dirato del Lavio, IV, 52; colonia romana, 53, detta Augnstonemaus), 55; ruderi della porta d'Augusto, 55, acquidatto, 57, sulla strada di Agrippa conducente a Narbona, 68, ca ho lodatissimo, 592, tempio inalizato da Adriano a Plotini, 638, luego organizio della famiglia di Antonno Pio, 693, Antiteatro e tempio (Masson va vvel, 701, 702.
Neme: - Veli Gimochi Nemei.
Nemesi, amata da Tibullo, IV, 177.
Nemesi etrusca, I, 131.
Nemi (al di di di Giardiao), I, 513-515.
Nemorense (re), sacerd de, I, 545.
Nemorense (re), sacerd de, I, 545.

543-515.

Neutrolemo, duce di Mitridate, III, 227; vince Nicomede, 228.

Nepesini, I, 135.

Nepte (Nepri, città etrusca, I, 155-136; settonessa dai Ramani, 880, II, 13, coloniar amana, 19, 269, dichirra che non può soccorrere ricora, 598, 391, iscrizione alimentaria, 19, 807

Nequino — Vedi Narnia, Nera, linna. — Vedi Narnia.

Nerrene, dea del Sal, un. I. 383; moghe di Marte. 381, der della Forza, 711

Nertho o Neret) (Nordo), città dei Salentini, I. 335, 337.

Nerone, dello di Germandeo, affidato da Tib rio al Senuto, IV, 285; mal anno di Tiberio contro di lui, 285; gelosie contro il fratello Druso, 277; accusato da Tiberio, 299; Calig da. suo fratello, no raccoglie le cene di 317.

Nerone (Claudio Cesare Augusto Germunico), chiamat ppi na Domlzio, sun nascita, IV, 337, crede di Crispo Passimo, suo patrigno, 338; testinacin c. ntro la zia Domizia Lepida che lo educo, 299, 230; è adottato da Claulio, 370; che gli da min glie la bgila Ottavia, 370; colnato di onore, 370; hrigizioni fatte per sua intercessione, 370-371; proclamato inperatore, 372; r. eta l'erazione functore in onore di Claudio, 372-373, primi anni dei suo governo, 314-378; discordia cela modre, 370; suoi amoni, 379, fri avvelenare Ibratamico, 380; allontana da se la madre Agrippina, 381, c. la fa esammare come rea di cospirazione, 381; proclamato di pappara de la madre, 373, sua prima da sela matrelada, 387; sua prima eluctrione, 387; citaredo, 184; fullito Fannezamento li ad perare il ferro, 387; discordia cela modre, 373; el risolve miografia, 381; fullito Fannezamento li ad perare il ferro, 387; citaredo, 184; fullito Fannezamento li ad perare il ferro, 387; citaredo, 184; fullito Fannezamento li ad perare il ferro, 387; citaredo, 184; fullito Fannezamento li ad perare il ferro, 387; citaredo, 184; fullito Fannezamento li ad perare il ferro, 387; citaredo, 184; fullito Fannezamento li ad perare il ferro, 387; citaredo, 184; fullito Fannezamento li ad perare il ferro, 387; citaredo, 184; fullito Fannezamento li adicio uccidere la ra Domizia, 389, e avvelenare Hurro, 380; e Connelho Silla Felice 391, ripudia Ottavia e Sposa l'oppea, 370; e le dedea un tempio, 381; infuni nozze con sporo, 391; innunarrabili orgie, 391; canta a Napoli, a Benevento e nedita un viaggio in Grecia, 394; guerra in Britarnia, 395-60; sollevazione della regna Baodicea, 393; of tenedia de l'all

129

poeta faoatico , 867: suo poema sui fatti di Roma, 868: sue perse-cuzioni ai severi cultori della scieneazon ai severi cultori della scienza, 868; nelle tragedie di Seneca, 876; enormi lodi dategli da Lucano, 877-858; legge el o furiosamente appiandi o nelle pubblicho recitazioni, 907; suoi poemi epici, 911-912.

::11=242. Neronė (filso), IV, 946. Neroni (filsi), IV, 439. Nerolo (*Rotonda*), citta della Luca-nia, 1, 293; presa dai Romani, II,

Nernio (Rotonda), citta della Lucania, 1, 293; presa dai Romani, 11, 166.

Nerva (M. Cocceio), gridato imperatore, IV, 516; sua indole, 516-517; buoni provvedimenti, 547-548; debolezze, 548-519. fa uccidere gli necisori di Domizmo, 547, adozione di Traiano, 549; muore, 549; chiese a Traiano che vendicasse l'insulto futegli dai pretoriani, 552; prese il nome di Germanico, 572; tempio imbatatogli da Traiano, 603; estese il beneficio dei pubblici alimenti ai fanciulti, 802.

Nervii (Brabante, Homanut e Findra orientale), sconfitti e distrutti da Cesare alla Sabi (Sambra), III, 344; si sollevano, 412; Cesare diserta le lori terre, 413.

Nessi, 1, 755.

Nestore, filosofo di Tarso, educatore del giovimento Marcello, IV, 110.

Netuno, portico, editicato da Agrippa, IV, 176; il tempio di Roma distrutto da un ince dio, 510; bastica restaurata da Adriano, 679; sino edisso a Civitavecchia, 605; altare e simulaero nel Vallo di Adriuno, 614, 653, tempio a Mantinea riedificato da Adriano, 657.

Nevio, poeta, la sua commedia Chastidum ha per argomento la vittoria di questo nome, II, 253; sua cronaca in versi delle guerre punche, 611-612; suoi draomi, 612-614; carcerato e poi esihato, 614, sio epitalho, 614-615.

Neto (Torra Ci Nezia), nella Peurezia, 1, 319.

Nidoy (Antonio), suoi studii sulla topografia e sulle antichita di Roma e del Lazio, 1, 677; suoi calcoli sulla popolazione di Roma, IV, 25

Nemore, figlio di Arco, filosofo d'Alessandra, nuestro d'Augusto, IV, 109.

Nicoa (Vezza), colonia fondata dai Marsiliesi, II, 711; assediata dai Marsiliesi, II, 711; assediata dai

lessandra, imaestro d'Augusto, IV, 109.

Nicea (Nizza), colonia fondata dai Marsiliesi, II, 141; assediata dai Liguri, III, 91; capo della via Giulia Augusta, IV, 95.

Nicea (Isack), splendida citta di Bitinia, teatro, IV, 563; discordie popolari quictate da Dione Crisostomo, 817; restaurata da Adriano, 661; medagha in onore di Domizia Lucilla, 718; patria dello storico Dione Cassio, 958.

Nicea in Corsica, fondata dagh Etruschi, II, 249.

Nicea in Corsica, fondata dagh Etruschi, II, 249.

Nicia, nella spedizione degli Atenicsi contro Siracusa, II, 164.

Nicolao Damasceno, storico parziale e adulatore d'Augusto, IV, 180.

Niceanede II, re di Bitima, ritinta di dare il cam gente richiesto a Mario perche deculato dei suoi sudoni dai pubblicani, III, 138.

Niceanede III, re di Bitima, cacciato via da Matridate, III 226-227, riciacso sul trono da Manio Aquillio, assale il Ponto, 227; ainta i Romani contro Mitridate, 228;

sconfitto si rifugia in Italia, 228; sue sporcizie con Cesare, 523. Nicomedia (Isnikmid o Isnid), città

Nicomedia (Isnikmid o Ismid), città capitale della Bitinia, saccheggiata da Pimbria, III, 245; guasta dal fuoco, IV, 563; patria di Arriano, storico di Alessandro Magno, 662; restaurata da Adriano, 64; bagni costruiti da Antonno Pio, 701; discordie quielate dall'eloquenza di Dione Crisostono, 847.
Nicopoli (Derriki), in Cappalocia o Armenia Minore, fondata da Pompo a ricordo della sua vittoria su Mitridate, III, 315; vittoria di Farnace su Domizio Calvino, 513.
Nicopoli (a tre miglia da Prepesa, sorta dalle rovine di essa), nell'Epiro, fondata da Ottavio a ricordo della vittoria di Azzio, III, 679.
Nicopoli (Nikop), nella Mesia Inferiore, edificata da Traiano, IV, 581.
Nicopoli, cortigiana, lascia suo erede Silla III 119.

della vittoria di Azzio, III, 679.
Nicopoli (N-kop), nella Mesia Inferiore, edificata da Traiano, IV, 581.
Nicopoli, cortigiana, lascia suo erede
Silla, III, 119.
Nidda, finme, in Germania, IV, 551.
Nicopoli, (Bertoldo Giorgio), sue opinioni sulle origini indiche, 1, 193195; sulla origine dei Sabini e degli Osci, 217; rifa la storia dei
primi tempi di Roma, 690-962; conobbe gli scritti del Vico, 662;
crede che l'antica storia non sia
che la racolta di canti p-polari,
663-665; sue opinioni sugli elementi di Roma e sulla sua origine, 669-658; pregi della sua storia, 669-670.
Nigidio Pigulo (P.), senatore, amico
di Cicerone e suo aiutatore a scoprire la congiura di Catilina, caeciato d'Italia da Cesare, III, 741;
poligrafo con fama di mago e col
nome di Pataporico, 741.
Nigrino, congiura contro Adriano ed
è ucciso a Pavenzia, IV, 631.
Nigro Turranio, Varrome gli dedica i
libri dell'Agricoltura, III, 760.
Nilo, fiune, vittoria di Cesare sa ToIomeo Dionisio, III, 511; Cesare
medito di cercarne le fonti, 513;
vinto dal Tevere, sua invagine a
Roma, IV, 62-63; le sue cateratte
confine dell' Impero, 81, percorso
da Germanico, 262; canale tra esso
e il Mar Rosso, 610; Nerone munda
a cercarne le fonti, 417, navigato
da Adriano che vi perde il sno Antino, 335, 666, 669.
Ninea, nel Bruzo, 1, 306.
Ninfe delle fontane, adorate nel Sannio, 1, 385; dei ruscelle dei fonti
nel Vallo di Adriano, IV, 652, 653.
Ninfoo (Ninfo), fiune dei Volsei, 1,
232.
Ninfidio Sabino, liberto, prefetto del
Pretetrio sotto Nerone, IV, 402.

Niafeo (Ninfa), fiume dei Volsei, I, 232.

Ninthilo Sabino, liberto, prefetto del Pretorio satto Nerone, IV, 410; brae i pretoriani alle partu di Galba, 425, cospira per farsi imperatore ed e trucidato, 431.

Nino (prof. Antonio de), sue notizie sugli incantitori di Cucullo, I, 218, sui ruderi di Corfimo, III, 172-171, e sulla villa d'Ovidio presso a Sulmona, IV, 159.

Nisbi (Nistion), capitale della Migdonia, espignata da Lucullo, III, 311, presa da Traiano, IV, 615-516; e da Lusio Quieto, 618.

Nisda (isola), presso il promontorio di Postipo, detta Nesta da Greci e dai Latini, III, 579-580.

Nissa, figha di Mitridate, III, 351.

Niziobrigi (presa dei) (Agenors), in Aquitania, sulla Garonna, III, 123.

Nobili plebei, in lotta colla plebe, III, 9; loro smisurata ricchezza, 10;

NORZIA

si oppongono alla logge agraria di Tiberio Gracco. 49-50; i nobili e la nobilia nelle Sattre di Giove-nale, IV. 893-894 — Yedi Patrizi. Nobilia, Adriano divulga l'uso di dar titoli di ufficii non sostenuti, IV,

Noe, confuso dagli semtlori con Giano, 1. 186-187; e fatto venire in Italia,

Noe, confuso dagli scritlori con Giano,
1. 186-187; e fatto ventre in Italia,
187.
Noël des Vergers, sne opinioni sulle
origini etrusche, 1, 204.
Nola, citta dli origine etrusca, I, 128;
presa dai Sanniti, 833; mna delle
più popolate e florenti citta della
l'ampania, 278, 282; vasi fittili, 414;
ripresa dai Romani, II, 63; respiù
ge più volte Annibale, 366, 369,
372, sta con Roma contro la lega
italica, III, 172; presa dai socii ilalei, 181; l'esercito di Clucuzio
distrutto ivi da Silla, 192; assediata
resiste lungamente ai Romani, 194,
203, 209; e poi cade, 265; presa
dai gladiatori, 300; tempio ad Angusto ivi morte, IV, 232, 233, 237,
290; colonia maltare, 495; ricordo
di Adriano, 637; iserizione alimentaria, 807.
Nolem, accorrono alla difesa di Napoli, II, 55.
Nomentani, famo guerra a Roma per
i Tarquinii, I, 631.
Nomento (Menticol), citta del Lazio
sul confine dei Sabini, I, 562; sottomessa da Tarquino Prisco, 590; riceve la cittadinanza senza suffragio, II, 50, numeipo con suffraro,
234; iscrizione alimentaria, 837;
fondo di Marziale, 906.
Nomotilaci, magistrati custodi delle
leggi, II, 133.
None o Nundine, I, 454
Nonio, ucciso nel Foro dai soldati di
Mario, IV, 199.
Nonio Balbo (M.), sur stalna eques're
e sua famiglia a Ersolano, IV,

Nonio Batho (M.), sun statua equestre e sua famiglia a Ercolmo, IV, 799-800.

e sua faunglia a Errolano, IV. 799-800.

Nora in Sardegua, antichi ricardi. II. 245.

Norba (presso Conversuao), neda Pencezia, I, 319.

Norba (Norma), città dei Vossi. I, 233; mura ciclopiche, 83, Iui, 10; assediata e presa per tradimento da Silla, i cittadim incendian lecuse, III, 263.

Norbam, famo guerra a Roma per Traquini I, 631.

Norbam, famo guerra a Roma per Trippi, III. 623; e costretto a ritirarsi, 622.

Norchia, presso viterbo, chilzi sepileruia dei Conventa (Normarkt nella Stiria), enpitale del Norceo, vitteria dei Cinstiria sui Romant, III. 122.

Norcia, tra il Danubio e la Alpi, IV. 93.

Norico (comprendente l'Alta, e Bassa

93.
Norico (comprendente l'Alta e Bavor Austria, la plu parte della Stria e della Coranzia, alcuni tratti de la Carandia, Baviera e Tirigla, e il territorio di Salixburgo), invaso da (imbri e dui Teutoni, Il. 191; commercio con Roma, IV, 202; ricordo di Antonno, 715, provincia, 733.

cia, 782. Norzia o Fortinia, dea in Etruria. 1 381; protettrice di Volsinia, 389.

Novara, origine di essa attribuita ai Galli, I, 266; patrin del declamatore Alburlo Silo, IV, 185; parteggia per Vitellio, 442.

Novato (Gimio), multato per ingiurie da Augusto, IV, 107.

Novensidi o Novensili, divinita Sabine, I, 383.

Novesio (Menes), vi sono sconfitte le legioni del Reno, IV, 476.

Novio, scrittore di Atellane, II, 646, III, 789.

Novioduno (Sancerre), oppido dei Biturizi, preso da Cesare, III, 446.

Novioduno (Neuera), oppido degli Edui sul Eume lalgeri (Loure), incendiato da loro stessi, III, 447.

Novioduno (Novisons), capitale dei Suessioni, ha il nome di Augusta, IV, 549.

Nuberis (Vessas di Cesare, III, 666.)

Nubia, visitata da Adriano, IV, 696. Nuceria (*Nucera*), citta degli Umbri. 1, 65

Nuceria (Nocera), città degli Umori.

1, 65
Nuceria Alfuterna (Nocera dei Pagarr), presso il Sarno in Campania, tennta dagli Etruschi, 1, 128, fondata dai Pelasgi, 282-283; pressa dai Sanniti, 883; riveltata contro Roma, II., 67; sottomessa da Q. Fabio, 75; presa e incendiata da Annibate, 366; quasi distrutta nei travagli della guerra di Capua, 391; rivolta degli schiavi, III, 137, sta con Roma contro la legaliatina, 172; presa e incendiata nai gladiatori, 306; promessa dai tranniviri in premio ai soldati, 667; colonia militare di Augusto, 1V, 43, riaforzata sotto perone, 375; terremuto ai ten ji di Tiro, 510; sanguinosa rassa dei suoi cittadun con Pompeiani, 797.
Numa (la reggia di), incendiata, IV, 400.

Numa (la reggia di), incendiam, IV, 400.

Numa Pompilio, eletto re, 1, 585; istituzioni religiose da lui introdotte in Roma, 586-587, pace universale, 587; sua morte, 588.

Numanzia (presso Norna), nella Spagna Tarraconese, capitale degli Arevaci, II, 532; assediata respinge i Romani, 532; fa pace con Q. Pompeio, 532; respinge il console M. Popilio Lenate, 532; costringe C. Ostilio Mancino a capitolare, 533; assediata da Sepione Emiliano, 535-536; sua eroca fine, 536.

Numeri etruschi, I, 452-455; sistemi di numerazione, 456; numeri misteriosi, 456-457; numero perfetto, 457.

steriosi, 456-457; numero perfetto, 457.

Numerlo, uno dei duci degli Italici rivoltati, III, 175.

Numerio Attico, premiato per aver veduto l'anima di Augusto volare ul cielo, IV. 236-237.

Numi. - Vedi Dei.

Numi imperiali, IV, 671

Numcio (Rio Torto), fiume nel Lazio, I, 379, 527, 536, 540; sue acque sacre, 539.

Numidi, alleati dei R mani contro Cartugine, II, 221.

Numidia (corrispondente in gran parte al paese ora chiamato Algerii sulla costa settentrionale dell'Affrica), sua esteusione, III, 103; in guerra con Roma, 107-120; murnii, IV, 206; strada da Cartagine a Teveste, 655; provincia, 782.

Numisio di Circeii, ambasciatore a Roma, II, 44-45; chi-de aiuto alle genti latine contro i Romani, 47-45.

Numistrone (Morro), in Lacania I, 295; scoutto di Annibale con Claudio Marcello, II, 234.

Numitore, 1, 538. Numitorio (C.), trucida to nulle stragi di Mario, III, 217. Numinio Costante (C.), nella guerra

Numino Costante (t.), acia guerra giudaica, IV, 685. Nuraghi di Sardegna, illustrati da G. Spano, II, 240-211. Nurse (Nescer), citta degli Equi, 1, 229, 239.

Nurse (Nesce 1), citta degli Equi, 1, 229, 239.
Nursia (Norcia, nella parte superiore della valle della Nora, a 1 pie dei Monti della Subila), occupata dui Sabini, 1, 221, 223; diviene prefettura, II, 90; patria di Q. Sertorio, III, 290; straziata nella guerra tra Lucio Antonio, e Ottavio, 638; ricordo di Adriano, IV, 637; patria di Vespasia Polla, madre di Vespasiano, 454.

0

Oario, capo degli schiavi Siculi. dal pretore Licinio Nerva, III, 134 Obelischi, I, 390, IV, 192; eliopolitani, portati a Rema, III, 688; obelisco del Pincio, IV, 670. Olifico, duce dei Frentani, I, 251-255 Occhio, manua, subdata di Osista.

Occhio umano, sambolo di Osiride e di Bacco, IV, 205. Ocello Lucano, discepolo di Pitagora,

Oche (le) sacre a Giunone, salvano il Campidoglio, 1, 894; onori loro resi, 895.

resi, 895.
Oche, ingrassate, III, 14, 394.
Ocmaro. — Vedi Sabato.
Ocineno (Otricolo), citta degli l'imbri
sulla via Flammia, 1, 65, occupata
dai Flaviani, IV, 451
Octoduro (Martigny nel Vallese),
sulla riva sinistra del Rodaro, vittoria di Sulpicio tralba sugli alpigiani, III, 425, IV, 91.
Odeo, inalvato da Domiziano, IV, 532;
di Traiano, 604.
Oea (Tripoli), città d'Affrica nel distretto dole Sirti, IV, 900.
Oesco (Gicen), nella Mesia Inferiore,
colonia, IV, 581.
Oeta, giogaia di monti in Tessaglia.

Oeta, giogaia di monti in Tessaglia,

II, 445. Ofella, principe di Cirene, aiuta Aga-tocle, e questi lo fa uccidere, II,

Oleha, principe di Oriene, auta Agatole, e questi lo fa uccidere, II. 184
Offerte votive degli antichi Italici, I, 413-414
Offlio (Anlo), famil'arissimo di Cesare, gunreconsuito, strumento di Augusto, IV, 39.
Ogradina, villaggio, epigrafe che ricorda la via Traiana lungo il bambio, IV, 568.
Ogulnii (Gneo e Quinto), tribuni, danno alla plebe il diritto dei sacerdozii, II, 280, 286; edid. oriano la citta e ponzono nel Foro il gruppo della Lapa e dei genelli, 286, 297; Qunnto, ambascintor in Egitto e ad Epidauro, 286, 295.
Olbia (Terramora), in Sardegna, rovine e ani ichi ricordi, II, 213, 243.
Olbia, citta greca della Sarmazia europea, aggiurta da Matridate al suo regno del Ponto, III, 225.
Oleno Caleno, augure etrisco, I, 611
Olevano, nel distretto di Tivoli, trib. milatum a populo, IV, 788.
Oligarchia, causa della decadenza romana, III, 8-10.
Olimpia (Ullaggio di San Giovonat), nell'Elide, visitata da Emilio Paolo,

II. 482. spognata da Ner ne per adornare la Casa aurea, IV. 401 Oimpiero. — Vedi Giove Ol'mpico, tempio ad Atene.

tempia ad Atene.
Omepa. — Vedi 6 mochi Olimpii.
Olimpa di Misra (Keschish Digh),
nell'Asa Misore, monte, II, 451;
selva, IV, 653.
Olimpa, monte della Tessaglia, II,
473, 474, 478.
Olio, Adriano ne reg la il commercio in Grecia, IV, 660.
Olio cedrino, 206.
Olispo Fehentas Julia (Lisbona), ia
Lasitania sutla riva destra del Tago, IV, 60, 68.
Olionico o Salondico, eccita i Celtiberi alla rivolta ed e ucciso, II,
525.

525.
Oltace, re det Calchi, condotto in tronfo da Ponopoo, III, 389
Olimbria, nome delle regioni occupate dagli Umbri tra gli Appennini e il mar Firreno, I, 65
Omeristi, specie di comici, IV, 894
Omero, Caligola vuol distruggerne i poemi, IV, 324, 845.
Omommi di paesi e di popoli in Spagna e iu Italia, I, III-II2.
Omphace, città dei Sicani, II, 104
Onem, dodicesnan parte dell'asse, II, 309.
Onomasto, liberto, congiura con di

309. Onomasto, liberto, congiura con Ot-tone contro Galba, 435. Onore e Virtu, tempio, II, 295, 597, 603; riedificato da Vespasiano. IV,

Onorio (Giulio), cosmografo del medio

Onorio (Giulio), cosmografo del medio evo, IV, 50.

Opere scemelie etrusche, I, 462.

Opira, — Vedi O.ci, I, 200.

Opimio Lucie), distrugge Pregelle, III, 67, 161; console, 80; accusa Caio Gracco, 80; dittatore, 80-81; sur crudeltà contro i segnaci di Caio Gracco, 83; fileso da Papirio Carbone, 81; fi un tempio alla Concordia, 84, va in Numidia e si lascia corrompere da Giugurta, 105; è esiliato, 109, e muore in esilio, 85.

85.

Opinatores, IV. 70.

Opitergio (Oderzo), città della Venezin tra i finni Plavis (Piave) e Liquenta (Lirenza), parteggia per Vespasiano, IV. 464

Oppido, nella Lucama, 1, 295.

Oppio, salva suo padre proscritto, Ill,

Oppio (C.), suo libro per negare che Cesarione fosse algho di Cesare, Ill, 687; storico, 756.
Oppio (Quinto), in guerra con Mitridate, Ill, 2.8; luscia la Paufilia e ripara in Laodicea di Frigia, 228; consegnato a Mitridi te e condotto per disprecisi in 211 per l'Asia e poi ripisto in libertà, 229.
Oppio (Spirio), de errorro, 1, 837; si uccide, 812.
Oppio Sabino, ucci o dai Daci, IV, 529.
Ops. Opi, dea della Terra, I, 215; mo-

529.

Ops, Opi, dea della Terra, I, 215; moglie di Saturno, 378; e ad rata insemo con esso, 730; culto portato a Rema dagi agmostori sabim, 741; teson animassai da Cesare nel tempio di lei, III, 375.

Ora. — Vedi Frsilia.
Oracoli italici, I, 401.
Oratori. — Vedi Eloquenza.
Orazii, leggenda composta sulle tradizioni greche, I, 645. — Vedi Curizzii.

Orazio Barbato (M.), 1, 836; sestiena

ORAZIO

la causa del a l'acrà contro i patrizi, ST), eletto console, S4), vaca gli Fapi e i Saban e trior in, S31.
Ocarò Cochte, arresta sal pode Sableco il nen ex, 1, 02 - 927, R. malo ricompe sa e 1 : en ora di ona statua di bre o m. 110.0, 28-29, R. 30.
Ocarò Chine, (Quinto), suo giudizio sa Luculto, II, 653, a meo di Munazio Planca, III 673-674; celebra la selemnita secolare, IV, 33; sua mascia e molde corte gana, 113-134; primi studi, 134-135; s dato di Bento e tribuno di una legione a Filippi, III, 619, IV, 135; primi versi satirica, 13:-136; ha na posto di seriba nel pubblico crario. 136; suo passaggio dall'opposizione alla corte, 13; pres nutto a Meccuate, IV, 137; riceve in dono la villa Sabina, 137-138; loli a Meccuate, 18-137, inni al Augusto, 139; sua corroione, 110; sua religione, 140-112; matto in relicela gli stoie; 142-143; arestro di m. 9lezza e di volutta, 143-144; una stero di m. 9lezza e di volutta, 143-144; mai scen, lodi ai felici, lettera ad Augusto, 141; potta linco, 145-146; poesie satarche, 16; Epistole ruche di dettrine morali, 147-148; poesia sapiente, squista e inarrivabile, 119; contraddizioni, 149-140; satreggia i poetastri cupidi dei favori del principe, 151-152; invita Tibulo a vivere lictamente fra gli umini, 157, si duole della e tracia di voluta, (astello di Ducenta), città dei Samuti Caudini, 1, 262.
Orcadi (Orkney e Shetland Islandera, prese da Gruho Arreola, IV, 527.
Orconeno (Kolpúka), amira citta d'Arcadia, il Senato romao ordi.

Orchestra, net teatri antichi, 11, 627, Orcomeno (Kalpiki), anti a citta d'Arcadia, il Senato romano ordi-na che esta dalla lega Achea, II, 496.

496.
Orconeno, in Bezia, vitteria di Silia su Docilao e Archelao duci di Mitridats, III., 242-243.
Ordeonio Flucco, posto da Galba a capo delle legioni di Germania, IV, 431, 431; e in putente a frenarle, 432; spento dai soldati, 476.
Ordine equestre. — Ve li Cava icri, Ordine toscano, inventato dagli E ruschii, 1, 447.

ordine equestre. — Velt Cava leri.
Ordine toscano, inventato dugli E ruschi, 1, 417.
Ordavici (nel paese di Galles, ecc.),
popolo sufa costi occidentale della
Brica nia R mana, repressi da
Giufio Agricola, IV. 526.
Orecchio di Dionsia, II, 173-174.
Oreflesrie etrusche, 1, 434-135.
Oreste (perto d') (porto Racagoso),
nel Bruzio, 1, 201.
Orestilla (Aurella), meglie di Caolina,
III, 370-371
Orestilla (Livia), rapita da Calizola
al marito, e poi estiata, IV, 324
Orfee, sua inagine a Rober, IV, 850.
Orge rema e, II, 576, 590-592.
Oria. — Velt Uria Messapica.
Orleo (E 7) ho), nel Epiro, si da a Cesare, III (197.
Oriente (province d'), crilinate da Augusto IV, 22, stanza di quattro
legioni, 78; parte dell'Asia com-

presa dar Ramai sotto questo nome. 745 Origeri itali h.s. l. 12, st. ch. anticla e mod. at. 12-14, espan an. de pri puls scritt ri. 185-2.3 Origin di Ramai siretti de ...), II,

Ore 1 m or 1 mil 18 rate i 10 m/s or 17 m/s or 17 mil 18 rate i 10 mil 18 rate i 11 mil 18 rate i 11 mil 18 rate i 11 mil 18 rate i 18 mil 1

Orta o Orta o (Orte), c'ita etrusia, 1, 125.
Ortani, I, 135.
Ortonia, figlia de l'oratore Ortania, chaquents diffadirect de le matrice dulle rapine dei trianviri, ill., 616, 705.
Ortensio (Lucio), comandante la flotta nella guerra control Persec, II, 172, sue crudelta e necisionia d'Abd. 25.55.

Ortensia | Quinto), dittatore plebes, II,

Ortensia Quinto), dittature plebea, II, 283.

Ortensio Ortala Quinto), diferele Pimpea in tribu arte III, 252, caralatte la legge Manilia, 3412 difende Rabirio e il Sanato, 359; grande orao re, 701; difende Verre e auro Cicerone, 702, 707, praci e difetti della sua eloquenza, 702, 703, sua acconciatura, 704 scriti re oi storie, 770, e di versi, 720; addonesticatore di pesce, di cervi, caprioli e cinchiali, 394; sua grandi pescine, 16; la sua casu si l'alattia abstata da Angusta, IV, 37

Ortensio Ortalo (Q), figlio del precede te, u cisa da Mantonia a vundetta da l'eatello Caio fatto uccidere da 14; III, 631.

Orti di Asinio Polhone, IV, 471

Orti di Lucula). — Vedi Licina li cullo (L).

Orti di Micerute. — Vedi Chnia Micerate.

Orti Sallos iaci, IV, 471. Ortigia (isola), quartiere di Sirabasa, II, 376, 382

11, 376, 382 Ortona, citta dei Frentani, 1,

Ortona, citta dei Frentani, 1, 253.
Orvicto, neurop di ctrus 5, 1, 169-172.
Orvinium, citta pelas cia nella Sabina, 1, 76, 78.
Osca (Huesca), nella Spagna Tarraccon 88, Sertorio vi fonda una scuola, 111-291-295, 300.
Osci, 1, 200; foro 801i, 215-216; si ditendono dagli I firici, 216; licro lingua, 217, popoli discesi da essi, 217.
Osci, nel Lazio, 1, 501.

Osci, nel Lazio, I, 531. Osci, Inel Lazio, I, 531. Oscillum, giuoco bes hereccio, I, 413. Ospitalita, I, 491, 495.

Ospitalita, I. 491, 495.
Ossa (*Kissaro*), monte della Tessagha.
II, 470.
Ottia, fondata da Anco Marzio alle fore del Tevere, I. 595-506. (os a per l'arrivo di I simulare di Chece, II, 591, preli ti di putati.
III, 331; preo il ridio, 354-533; e ingica dito da Traino, 606, pregetti di Nicone e dei sun ingegneri, 402, colonia militare, 475;

terme ric struit. In Antonno Pio, 701, iscratione almentaria, 807. O. figlia, puo da citta della Gallacc. surpius suas riva sunistra del Poca da a patria di Cornelio Nepote, III., 781, vi si acsumpt Cecina, IV. 465.

Ostilia Quarta), avvelena il suo mantio Pis me, Il, 551.
Ostilio, Muncino (Aula), console, in Macelonia alla guerra di Perseo, Il, 472
Osulio Mancino (Caio), console, abbandona Passedio di Numanzia e cato alle insidie e costretto al necetare la pace, Il, 532-533; il Senato non riconosce la pace e lo console mon lo voglono, 533.
Ostilio Mancino (Luco), preposto alla flottu, giverna male la guerra contre Ca (agine, Il, 549, liberno da Sepione Emiliano, e ranandato n Roma, 51)
Ostio scrive in versi la guerra del l'Istria, Ill, 741-72.
Ostino Sabino, ascola Trasca e Siran, IV, 411; e previato, 415.
Ostirio Scapula IVA, console, ascissato sotto Necone si a cide, IV, 412.
Ostorio Scapula IVA, console, ascisto sotto Necone si a cide, IV, 316; viace Cantinaca, 347.
Ottavia, sirella di Ottavio, vedova di Cano Claulio Marce lo, sposa Antonio, III, 643; e lo induce a fure e mottavio il trattato di Taranno, 672 si militrattata dal murito, 668, e ripudiata, 674.
Ottavia, sissella la Ostavio, vedova di Cano Claulio Marce lo, sposa Antonio, III, 643-68.
Ottavia, figlia di Claulio e di Messalina, IV, 330; moglie di Nerone, 390; futta accusare da Poppea 390-391; casciata in Campana e pri richiamata a Bona, 391; fatta necesare di adulterio e uccisa, 392.
Ottavia (Porteo d'), costruito da Ottavio (Cae, d, pretore nella guerra contro Perseo, assule e la filta in fil di Maceloma, II, 417, trionta, 487, 490.
Ottavia (Porteo d'), costruito da Nerone, 390; futta accusare da Poppea 390-391; casciata in Campana e pri richiamata a Bona, 391; fatta necesare di Alla (alla del pera, 288, tenta salvare Rum, 213, c messo, 217.
Ottavio (Murco), tuburo, pone il velo silla legge agraria proposti da l'accutro Galla, 136; sua indoie, 439; cenciuri contro Galla, 136; sua indoie, 439;

### OTRICOLI

### PALINURO

## PAPIRIO

di Ott ar imperal ce, posto al governo di Roma e di ll'Imper, IV, 415, futto crp) supremi dell'ecercito, 415; vuol dar guerrata ca apale ai Vitelliani, 145; e salvo per la sua dapp engemi, 451
Orricoli — Veli Gericolo.
Ordio Nas ui (Publio), sua vita e suoi stadi, IV, 158-17), l'Arte di amirio o de five diluo roce, 161, 162; la Medica 10, le Eroide, 160-161; le Medica 10, le Eroide, 160-161; le Medica 10, le Eroide, 162; la more in esilio, 163; suo rittrata nel sepolero del Nasoni, 164; le suo opere bandile dalle biblioteche, 187; grande amistore delle pubbliche recitazioni, 906-907.
Ovino (Q int.), senatore commo, sopraintendenle al Imifeio di Cleipatra, neciso da Ottavio, III, 687
Ovino Paccio, sacerdote simunite, II, S4-85.

Ovi) Paceto, sacerude samue, 17, 84-85. Oxinta, ligho di Gingurta, preso da Papio Mutito e rivestito delle in-segne regie, 111, 181-182.

Pace, tempio innizato da Vespasiano, IV. 199; incenderto, 775.
Pacoro, úglio di Orole re dei Parti, III, 465, vinto e necis) da Ventadio legato di M. Antono, 661
Pacquio Procolo, candidato a Pompei, IV. 65.
Pacuvio (Marco), di Brindisi, pitture e poeta traggico, I. 315; dipurge il tempio di Eccole a Rosmy, II. 694; sue traggede, 617; scrittore di sattire, 650.
Pacuvio (Sesto), tribuno, e nsacra se

tire, 653.
Pacavio (Sesto), tribuno, o asacra se stesso ad Angusto, IV, 19-20.
Padova, detta Patavium dui Remani, principale citra dei Veneti, I, 68; parteggia per Vespasiano, IV, 461; I idata per severo costume, 829.
Padra, Angl. C.

Padre. — Vedi Famigha Padre Patrato, cap) dei Fecculi, I.

Pa lri de'le genti minori, 1, 705. Padusa, ramo meridi male del Po, 1,

Padusa, ramo meridi mals del Po, 1, 885.

Padag m'a, regi ne dell'Asia Mimore, ridotta in sua potesta da Matedate, III. 22 i; provincia romana, 353; aiuta Vatomo centro ottavio, 655.

Pado (Kirk'a o Kostakher), c.tta dell'issala di Cipre, santuario di Venere Padia, IV, 460.

Palatina, colle, 1, 528, 533, 559, 572, 573, 600, 621, 666, III, 419, IV, 17, 35, 35, 188, 192, 196, P77, 290, 325, 400, 402.

Palatina, città pelasgica nella Sabina, 1, 73, 78.

Palazza n Roma, loro splendore, IV, 197, - Vedi Casa dei grandi.

Palazzo del principo, Adriano ne ordina gli infleia IV, 1831.

Pala den dei pastori e dei greggi, 1, 379, 730; suo feste celebrate nel di battairio di Roma, 575.

Palepoli, — Vedi Giuder Palestana, — Vedi Giuder Palestana, — Vedi Giuder Palestana, saa me lugha, III, 704.

Palice, antica città di Sicilia, editicata da Ducerio a onore dei Palici, 11, 162-163.

Palici (i due fratelli), numi dei Sicu-

Palici (i due fratelli), numi dei Sicu-

li, loro cullo, 11 107-110 , santua-ria, 111, 138, 140. Paliauro (appali), sulle costa della Lucinia, I, 203.

Pallaho (il sacro), custodito nel tem-pio di Vesta 1, 586; trasportato da Troia, 735-737, salvato da Me-tello in un incendio, il, 341; di-stratto nell'incend'o di Nerone, IV,

strutto nell mend o di Nerone, IV, 400.

Pallana, fortezza dei Frestani, rovine, 1, 253.

Pallante, liberlo e ragioniere di Claudio, IV, 342, onori decretatigli dal Senato, 313-341; induce Claudio a spasare la nipote Agrappiaa, stata sua daula, 363, 357; ta adottore Nerone da Claudio, 379; vostiene Agrappiaa contro Seneca e Burro, 378, gli e todto il maneggio della finanze, 379.

Palsanzia (Palencia), nella Spagna Tarraconese, capitale dei Vaccci, asse hata, II, 533, III, 299.

Pallanzia (Presso Makha, sulla via da Trippolataa a Leondiar), antichissuna catta di Arcadia, riceve immunta da Antonino Pio, IV, 701.

Palaria, catta della Agro Pallanese, 1, 223.

22).

Palmaria (Palmarola). piccola isola dei Volsci ml Mar In eno, l, 238.

Palmaria (1970), l, 225, 226

Palmaria (1970), ritta della Siria, lV, 207.

Palmirem, ripopolano la Dacia, lV, 580

Pallido Capres a Rema, 1, 582. Pallido Mestido (Mire d'Azone), a settentrione del Mir Nico, III,

Palu li Galliche, tra Raven ca, Altino e Aquileia, I, 21. Paludi Pontine — Vedi Pontine (Pa-

ludi).
Panerate, acimesso al Museo d'Alessandria, IV, 679.
Pandataria (Ventotene), isola dei Volsci ael Mur Toren), poi infime per le atroita imperia i, 1, 238, IV, 217, 218, 298, 392.
Pan loan dei Bruri (Men licino), persso Cosuza, citta pelasaca, 1, 72, 80; vi muore Alessandro Molosso, 395-306; colonia di Cret de, 11, 96.

Pandosia, nella Magna Grecia, al di-s opra di Eraclea (in vicunanza di Anglona), 4, 306, 322. Panelleno. – Vedi Guochi Panellenii.

Panezio, tiranno di Leontoni in Sicisia, II, 158.

Panezio, tiranno di Leonton in Sicilia, II, 158.

Panezio, stonco , nega l'immortalità dell'anima, 509; familiare di Scipione Engliano, 651; dette a Cicerone l'argomento al libro degli Ufizii, III, 731.

Pantilia regione sulla costa meridionale dell'Asia Minore, II, 451; alleata di Roma, 453; abbandonata da Oppio, III 228; provincia romana, 353, IV, 782.

Pangeo (Pièniari), monte di Macedonia, III, 622.

Pannoni, cibellati e vinii, IV, 93.

Pannoni, cest ssa imago il Danubio da Vindobona (Vicinta) a Singilano (Belgiardo) e comprendente le parti orientali de l'Assiria, Civinzia e Consulta dell'Ungheria e Stavinia, e parte della Croazia e della Bosniai, seggiogata in parle da Ottavio, III, 667; sollevazioni represse da Tiberio, IV, 222; sedizione delle

le groni 241-245, rimane fe lele a Ottone, 412, e donie di Vespasiane, 405, e di Tranaco, 551, escursioni dei Daes, 567; sedi delle legioni poste ivi a presidio, 570; governata da Marzio Turb ne, 631, 638; ricordi di Antonino Pio, 715; invasa dai barbari, 731, 741; M. Aurelio vi rimane più nnni, 711; partita in due province, Superiore e Inferiore, 782

in due province, Superiore e Inferice, 782
Panormo (Palarano), sede dei Fenicii in Sicilia, II, 113, 115; presa
dai Romani, 223; vittoria di Gecilio Metello contro Aderbale, 221;
città libera, 273; Senato, 274.
Pantagia (Itauca), fiume in Sicilia,
II, 128.
Pantelleria. — Vedi Cossura.
Panteon d'Agrippa, IV, 195, 195; incendinto, 510; restnurato da Adriano, 679.
Panticapea (Kertela), importante città
greca nel Chers ancisco Taurico,
presa di Mitridate, III, 225; che
alla line disperato finisce ivi violentemente la vita, 350, 351; ricordi di Ini, 332; epigrafi del re
Tibario Giullo Sauromate, IV, 662.
Pantomini, a Roma, II, 316; cacciati
e por richamati da Trainno, IV,
622.
Panvinio (Onofrio), suoi studi sulle-

Panvinio (Onofrio), suoi studi sulle origini dei popoli dell'alta Italia, I, 185,

I, 183. Paolino (Svetonio). — Vedi Svetonio

Paolino (Svetonio). — Vedi Svetonio Paolino. — Vedi Emilio. Paolo (Lucro), congiura contro Au-gusto, IV, 108. Paolo (San), supposte relazioni con Seneca, IV, 84, 812. Paoni, loro allevamento e costo, III, 13.

Paoni, loro allevamento e costo, III, 13,
Papii, famiglia etruscu, I, 484.
Papinio, tribuno dei pretoriumi, congurura contro Calicola, IV, 334-335.
Papinio Stazio (Publio), poeta, sua descrizione della villa di Manlio Vopisco a Tiberi, I, 559-560; sue poesie intitolate le Selve, IV, 900; adulaziona a Donaziano, 900-910; poemi epici, 910; la Tebailo, 910-911.

911.
Papio (C.), tribuno, fa cacciare di Roma eli strameri, III, 355.
Papio Mutilo (C.), samite, nominato console dagli Italiai rivoltur, III, 174, 179; assedia Acerra e prende Nela, Salerno, Stabia, Literno, Errokano e Pompei, 181; fa prigione Oxinta, 181-192, vinto da Silla, 192; e poi proscritto, 192; e respinto dalla moglie si uccide, 193.
Panio Mutilo (M.)

pio Mutilo (M.), console, che col collega Q. Poppeo Secondo dette il nome alta legga Papia Poppea, IV, 38.

Papirio (Chio), console, sottomette i Corsi, II, 239.
Papirio (Lucio), usuraio, sua crudeltă e libidini, II, 31-32.
Papirio (Marco), e insullato da un tallo ed ucciso, I, 803.
Papirio Carbone (C.), tribuno, nnico e poi traditore dei Gracchi, sua leggi liberali, III, 50; cembattuto da Scipione Emiliano, 60-31; s credut e implice della norre di lui, 62. d'Iensore del console Opimuo, 81; valente cardore e tristo cittadino, 691.
Papirio Carbone Arvha (C.), figlio del precedente, da la ciltadinanza alla citta federate, III, 194; ucciso per

ordine di Mario da Damasippo,

Papirio Carbone (Gneo), console, scon-fitto dai Cimbri a Norcia, III, 121-

Papirio Carbone (tineo), console, sconfitto dai Cimbri a Noreia, III, 121-122.

Papirio Carbone (Gneo), tre volte console, duce della parte Mariana, muove coutro Roma, III, 211; governa la citta con Cinaa, 220; raccoglie armi e denaro per impedire il ritorno di Silla, 250; resta solo al governo, 251; impedisce che sia tolto il patrimonio a Pompeo, 252; fa leve nella Gallia Cisalpina e in Etruria, 253; rieletto console, 253; battuto piu volte, si ripara a Chiusi, 253-254; e la difende contro Silla, 256; rotto a Favenzia, 257; si ripara in Affrica, 257; ove, presa, e fatto uccidere da Pompeo, 267.

Papirio Cursore (Lucio), erce della prima guerra del Sannio, dittatore, muove contro i nemici e poi torna a Roma a prender meglio gli auspicii, II, 58; derissimo con Q Fabio che contro i suoi ordini combatte i nemici, 58-59; odiato dai soldati per la sua durezza, 59; vince i Sanniti e trionfa, 59; chiamato con Q Publillo Filone a riparare l'ontri delle Forche Caudine, 63, 285; corre l'Apulia e prende Luceria, 66; dittatore, vince i Sanniti at Longula e ne mena un grande trionfa, 71-75.

Papirio Cursore (Lucio), figlio del precedente, console, vince i Sanniti ad Aquilonia e trionfa, II, 87-88; console di nuovo con Sp. Carvollo, vince i Sanniti ad Aquilonia e trionfa, II, 87-88; console di nuovo con Sp. Carvollo, vince i Sanniti ad Aquilonia e trionfa, II, 87-86; console di nuovo con Sp. Carvollo, vince i Sanniti ad Aquilonia e trionfa, II, 87-86; console di nuovo con Sp. Carvollo, vince i Sanniti ad Aquilonia e trionfa, II, 87-86; console di nuovo con Sp. Carvollo, vince i Sanniti ad Aquilonia e trionfa, II, 87-86; console di nuovo con Sp. Carvollo, vince i Sanniti ad Aquilonia e trionfa, II, 87-86; console di nuovo con Sp. Carvollo, vince i Sanniti ad Aquilonia e trionfa, II, 87-86; console di nuovo con Sp. Carvollo, vince i Sanniti ad Aquilonia e trionfa, II, 87-86; console di nuovo con Sp. Carvollo, vince i Sanniti ad Cartonia di Dominio con Curio Dentato, II, 291

Papiro Cursore (Lucio), censore con Curio Dentato, I

Papiro, hadrone de la Compario del Compario de la Compario del Compario de la Compario del Compario del Compario de la Compario del Compario del Compario de la Compario del Compario de la Compario del Compario de la Compario del Compario de la Compario del Compari

417.

Parma, città etrusca, I. 126; colonia romana, H. 267, 268, 460. Parmende, legislatore di Elea, II.,

Parmende, legislatore di Elea, II, 153.
Parojo (Collesano), dimora dei Siculi, II, 106.
Partamasiri, Coscoe chiede a Traciano che sia posto sul trono d'Armenia, IV, 613; Traiano gli intima di presentarsi a lui, 613-614, si reca al campo romano ed e incciso, 611; ricordato da una medaglia, 611, 615.
Partamaspate, nominato re dei Parti da Traiano, IV, 618.
Partenope, — Vedi Neapoli.
Partenope (Sin Metano), piecola isola dei Volsel nel Mar Tirreno 1, 238.
Parti, prima loro ambasceria a Roma, III, 153; Pompeo non osa di apertamente combatterli, 349; vincono el uccidono Crasso, 461-466; diaegni di Cesare contro di essi, 541; invadono l'Asia Minore, 635; yinti da Ventidio, 660-961; vincitori

di M. Antonio, 662-665, resutoiscono ad Augusto le insegne di
Crasso, IV, 88; enec ano il re Vonone ed eleggono Ariabano, 258;
chiedono di rimovare l'amicivia
con Roma, 262; rlehimanti da Tiberio al rispetto di Roma, 312;
chiedono ameizia a Caligola, 319;
Claudio da loro un re, 348; sottomessi da Corbulore, 398-399; offrono aiuti a Vespasiano, 480; vinti in
nna battaglia dal padre di Traiano, 550. Becebalo congiura con
essi contro i Romani, 578; foro
pretensioni sull'Armenia, 613; invasione di Traiano, 615-916; insorgono, 618 l'imperatore da loro
un re, 618-119; Adriano rinette
in trono Cosroc, 628, e li tiene a
se amici, 662; Antonino Pio li fa
desistere dall'assalire l'Armenia,
711; tentativi per riconquistare
l'Armenia, 727; prendono Elegia,
727-728; vinti da Avidio Cassio,
731; mandano amhasciate n M.
Anrelio, 748.
Partici (spettacoli), in onore di Traiano, 1V, 621.
Partini, popolo dell'Illirico nelle vicinanze di Epidaumo, parteggiano coi Romam contro gli Illira, II,
248.
Pascoli, limitati dalla legge Licinia,

218

248
Pascoli, limitati dalla legge Licinia,
III., 49; Cesare ordina che alla
custodia dei greggi si occupi un
terzo di uomini liberi, 537.
Passaeno (Crispo), oratore, istituisce
sno crede Nerone ed è fatto morire dalla moglie Agrippina, IV,
368

Patana Fidia, adorata nel Sannio, I,

Patavissa. — Vedi Potaissa

Pataua Fidia, adorata nel Sannio, 1, 385.

Patavissa. — Vedi Potaissa.
Paterno, prefetto di Commodo, fatto uccidere du Perenne, IV, 756.
Pataos, una delle isole Sporadi nel Mare Egeo, IV, 541.
Pateres conscripti, 1, 716.
Patria di divitto e patria naturale, II, 263.

Patricii o Patrizii, in Etruria e a Rona, 1, 378, 697; loro diritti e doveri sotto la costituzione di Servio Tullio, 708-712; loro prevalenza, 713-714; la cacciata dei Tarquinii e tauta nel loro interesse, 716-718. l'antorita rimane nelle loro nani, 719; e oppringono coll'usura i plebei, 774-780; si servono delle imposture religiose per conservare l'autorita, 779-752; trattato coi plebei ritiratisi sul Monte Sacro, 781, si appropriano i beni pubblici, 797; promettono la divisione delle terre, 801-803; e continuano nella loro sizalta, 804; fanno assassinare i tribuni, 812; non vogliono che le leggi sieno egnali per tutti, 822-823, loro violenze, 829; sono costretti ad approvare la legge Terentilla, 831; sostengono di aver diritto a compilare le mave leggi, 833 favoriscono 1 secondi decenturi, 8'9; rifintano il trionfo ai consoli Valerto e Orazio, 854, vegliono a se stessi riserbata la dignata consolare, 856; latituiscono i tribuni militari, i questeri e 1 censori, 856-839; loro violenze e asturic per conservare il potere, 861-864; cercano di trar profitto dalla presa di Veio, 879; aspettano assisi nel Foro i Galli e son trucidati, 892, 893; si oppongono alla

proposta di abbasidonare Roma arsa dai Galli, Il. 8; nuovi storri per toglicre ai pleba i loro diritti, 15; si oppongono alle leggi proposte da Lienio Stolone, 22-24; diminuiscono l'autorita conselare, creano la pretura ed accrescono i poteri degli edili curult, 26-28; cercano auto fra gli artigiani e abertini contro i plebei, 256-27; la loro resistenza e vana, 278; alla fine del sesto sec slo delle primitive famiglie rimangono circa cinquanta, III, 9; combattono cuccidono C. Gracco, 78 e seg.; fagellati dai discorsì di Mario, 114-115; nuove famiglie patrizie create da Augusto, IV, 16; da Claudio, 352; e da Vespasiano, 491.

Patrono, suoi doveri verso il cliente, I, 690-700.

I, 633-709.
Panna, citta degli Irpini, I, 266.
Pavia. — Vedi Ticino.
Paxangusta (Beja o Badajos), IV, 60
Pecuna, divinizzata, II, 310.
Pedana (regione), cioe territorio di
Pedo (Gallicono), I, 553.
Pedani, fanno guerra a Roma per i
Tarquini, I, 631.
Pedanio Secondo, prefetto di Roma,
trovato spento in sua casa, IV,
376.

Pedanio Serondo, prefetto di Roma, trovato spento in sua casa, IV. 376.

Pedicoli, popolo della Apulia Peucezia, I, 348.

Pedio Quinto), nipote di Ottavio, sua legge contro i nemici di Casare, III. 604. fa abolire il decreto che dichiarava Antonio e Lopido nemici pubblici, 605.

Pedo (Gallicano), città del Lazio, I, 553; presa da Coriotano, 721; vittoria sui Galli, II. 33; presa da Carmillo, 49; animessa alla cittadinanza senza suffragio nelle assemblee, 50; privilegiata del sulfragio, 264.

Pedone Albinovano, poeta, IV, 152

Pedagonia, creata, dopo la conquista romana, capitale di ma delle quattri confederazioni della Macedonia, II. 483.

Pelasci, loro diffusione in Asia e in Europa, 1, 69-70; lor venuta in Italia, 71-74, guerre coi Siculi ed Umbri, 75; citta pelasgiche nel centro d'Italia, 75-79; occupate dai Sabini, 221; somighanza dei nomi delle critta pelasgiche soli centro d'Italia, 111-112; monunenti pelasgici, 80-81, 101, religione, 84-87, 88, 89, 90-98; industric e arti, 87; agricoltura, 88-89; haniglia, società e civilia, 88-90; sono percossi da inauditi flagelli, 98; loro dispersione, 99, 190, 215; opinioni degli scrittori sulla loro origine, 192, 194, 195, 193-208, 205, loro cutto alle forze della untara, 376; langua, 141, 475; loro rucordi nel Lazio, 531.

Pelasgia, nome dato alla Grecia, 1, 70. Pelasgia, nome dato alla Grecia, 1, 70. Pelasgia, nome dato alla Grecia, 1, 217; loro sedi, 24, 244, 249-250; auptano i Samuti, II, 75; sottomessa a Roma, 78, assattano i Samuti reduci dalla sconfitta di Senuno, 83; rimangono fedeli dopo la rotta di Canne, 363; anitano Scipione per la guerra di Affrica, 410; alla battaglia di Pidna, 459, 480; en-

trano nella lega italica, III, 171; sottomessi, 190; parte di una regione d'Italia, IV, 42; non hauno un giuridico proprio, 735; Pelina, dei dei Perigni, I, 382. Pela ireliquie a Neichtora), capitale della Maccolinia, ultir so ritiggio di Perseo; II, 180; tatta capitale di una delle quattro confederazioni, 483.

483.

Pelli portate d'Oriente, IV, 207.

Pellice di Scizia, IV, 202.

Peloponnesa, salvato da crudeli trattamenti per gli uffini dello storico Polibio, II, 429

Peloro (capa), I, 304.

Petu delle Amazoni, IV, 770.

Pelui o (Cruta Auxidanna presso Prata), cutta dei Vestini, I, 251, isorizione ali mentaria, IV, 807.

Pelusio (Truch presso Dametta), cutta sul rumo più crientale del Nilo, Tolomea Dionisio vi raccoglie le sue navi, 505, chiave dell' Egatto, sue navi, 505, chiave dell' Egitto, 681.

sue have, soo, charte dea Egito, 681.
Penati (b. 1, 97, 58, 539-51), 586, 615, 733, 737-738; Ioro tempio, IV, 192; arsi nell'incendro di Nerone, 400. — Vedi Lari.
Pene uguali perdibuguali delitti nelle XII Tavole, 1, 848.
Peneo (Salambaro), fume principale della Tessagita, II, 440.
Penmno (monte) (Gono San Bernasido), 1, 381, IV, 91, 92, 411.
Pentri, tribu sanniica, 1, 244, 1 rosedi, 257-259; rimangono fedeli a Roma dopo la rotta di Canne, II, 364.

Perdono, r. IV, 8/2. raccomundato dagli stoici,

Perea, parte della costa di Caria, non fa parte della provincia di Asia, 11, 539.

fa purte della provincia di Asia, II, 539.

Perceptias, militi, IV, S16.
Percenia prefetta dei pretoriam, eccite tommodo alle turpitudini, IV, 769. tavorito dill'imperatore, 775; congiura contro di lui, 776, mira all'impero, 776-777; ha troncato il capo, 777.

Perfettissono, tit lo intradotto da Adriano, IV, 635
Pergamo nella Misia (regno di), II, 537, ricchezze e spiendori della citta, 537; royme e ricordi dei tempi gresi e romani, 533-549, esternaino dei Romani per ordine di Mitridate, III, 231; ribelhone della citta contro il despota, 244.

Perpacenta, II, 602.

Perinto (Eski Eregli), catta di Tracia, sulla Propontade, IV, 63, 260.

Perpolo (Limmana), nella Magna Grecia, forezza dei Locresi, I, 314-315.

Perizonio, esamina le contradizioni dei verchi racconti, I, 443-544.

Greena, Infezza dei Borrest, 1, 314-315.
Perizonio, esamina le contradizioni dei vecchi racconti, 1, 643-644.
Peri, a unte furiosamente a Roma, 1V, 194-200, 207.
Perpenna (è) legano del console Luponella guerra sociale, III, 178.
Perpenna (Marco), console, vince Aristonico, II, 539, introre prima di ratornare in Italia, 539.
Perpenna Ventone (Marco), seguace della parte Mariana, pretore in Sichia, vinto da Pampeo, III, 257; si unisce a M. Fandio Lepulo, 288; va in Ispagnia, 200, si unisce a Sectorio, 297; e vinto da Pompeo, 297, 228, urrita gli Spagnioh, 301; tralisce Sectorio, 301-32; battato, fatto prigiomero ed ucciso. 392

Perrebi, abitatori della Tessaglia, tra l'Olimpo e il Peaco, dicharati liberi da Fiaminio, Il, 448.
Perseo, figno di una concubina di Filippo V re di Macedonia, Il, 465; sue traine contro al fratello Demetrio, 495; sale al trono, sua indole e suo odio ai Romani, 467, si apparecchia alla guerra e struge alleanze, 468, è accusato di avervoluto far assassinare Emacne di Pergamo, 468, in guerra con Roma, 479, abbandinato dagli alleati, 460, tratta di pae, 470; vince Lucino Cresso a Larissa e domanda pare, 471; ritorna con successo alle arimi, 471; rita le alleanze e caccai i Romani dalla Micedonia, 472-473; e ne munisce i passi, 473-474, vinto al monte Olimpo, lascia senza presidio la valle di Tempe, 471-475; si ritira a Polna diwe e sconfilto, 478-489; si ripara a Pelle, poi va ad Antipoli e di la in Samotracia, 480; tratta di pace con Emilio Paolo, e poi si da al vincitore, 481, condicta a Roma e menato in trionto, 487-488; imore in prigione ad Alba Fuccise, 490 487-488; muore in prignone ad Alba Fucense, 400 Persia, 300 commercio coll'Occidente, 1V. 207

Persia, 30 commercio coll Occidente, IV, 207
Persico (golfo), IV, 616.
Persico Flacco (Aulo), satrico, sua vita, IV, 88-887; pieta degli strici, 887-80; si burla dei patrizu plaudenti ai poetastri, 903.
Pertimace, poi Imperatore, alla guerra contro i burbari, IV, 741; mandato in Siria contro Avidio Cassio, 747, non si lascia ingannare da un falso Quantito, 774-775.
Perugia, una delle citta principali di Etruria, I, 123, 133, monumenti etruschi soperti, 156-152, 173-174; statua dell'Arringatore, 151, tombe, 429, vi sono scont'iti gli Etruschi, II, 70, occupata di una guarnigione romana, 72, mova vitterii dei Romani sugli Etruschi, 33, soccorre Scipione per la guerra

nigione romana, 72, mova vittorii dei Romani sugli Etruschi, 83, soccorre Scipione per la gierra di Affrica, 410; assedinta da Ottavio, affini ti, ilissangomata e incondata, Ill 632-61), e Lona mintere, IV, 43, iscrizione ad Antonino Pio, 716.

Pesaro. — Vedi Pisauro.

Pesaro. — Vedi Pisauro.

Pesaro in Nigro (C.), reprime i moti dei barbari set catricuali i IV, 769; sotto Commodo e prefetto per sei ore, 775.

Pesci, mantenuti in vivai, Ill, 14

Pessinunte, citta principale dei Tolist boto nella Giazana, i sacerdoti di Cibele a nome di essa vaticipano le vittorie romane, Il, 451, 821, 833, 855-833, Il, 26, 295, Ill, 221, V. 21, 428, 510, 511, 733, 735, 735, 711, 775-801-801

Pesto, citti di Lucania, detta Posidonia in antica, grandi rovine di tempi, 1, 233-29; tondata dai Greci, 311, colonia di siberi, Il, 93-118, in potere dei Lucania, 183, colonia romana, 235; obbli gata a fornice navi da guerra, 270, si ofte prouta a soccorrere Roma contro Aumalee, 355.

Peteia o Petilia Lucana, 1, 291; nei suoi monti si ripara Spartaco Ill, 309.

suoi monti si ripara Spartaco III,

della o l'etilia (Strongoli), detta auche Macalla, citta della Magua Grecia forto per nat'ira e per arte,

I, 291, 319; sun eroica resistenza ad Annibale, II, 367-348.
Peteria Libone (M), console col collega Sulpir Longo, vince i Sanniti presso Caudio, II, 68.
Petinio Ceriale (Q), respinto e rotto presso Roma dat Vitelliani, IV, 471, e mandato a reprimere i Galti, 477, perd na alle legioni ribellatesi, 477-478; stomette Civile, 478; impedisce a Domiziano di aceostarsi all'esercito, 499.
Petit-Radel, suoi studi sui Pelasgi, I, 84, 102-101, 192; nescopre le costruzioni in Italia, 101; fonda a Parigi il Museo pelasgico, 194-110; suoi confronti fra i nomi delle citta e popoli di Spagna con quelli di Italia, 111-112.
Peto Cecina, si uccide eccitato da Arria sua moglie, IV, 362.
Peto Trasca. — Vedi Trasca.
Petavione (Pettro), nella Pannonia Superiore, solla Drava, colonia di Traiano, IV, 551; stanza di una legione, 570.
Petra, Petrino o Petrea (Petralia), dunora dei Sucili, II, 103; pressi

Superiore, 550t. Stauza di una legione, 570.
Petra, Petrino o Petrea (Petralia), dunora dei Sicili, II, 103; presa dai Romani, 223.
Petra (Wiali-Musa), capitale del redegli Aralu Nabatei, III, 349; afforzata, IV, 601; rovine, 601; ricordi di Adrana, 656.
Petreio (Gueo), di Afina, centurione, salva una legione nella Valle dell'Adige, III, 132, 152.
Petreio (Marco), mee Catilina nell'agro pistoiese, III, 388-389; comanda cen Afranio in Spagna, 487; si arrende a Cesare, el el asciato libero, 491-493, combatte contro Cesare in Affrica, 518; singolare sua fine dopo la sconfitta di Tapso, 519-720.
Petromo, conziura contro Cesare el la la Contro de la Para de la Valendia.

Petromo, congiuca contro Ce are ed e ucciso ad Freso da M. Antonio, 111, 553.

l'etronio (Caio), governatore d'Egitto,

Petronio (Caio), governatore d'Egitto, vince s'h Ettopi, IV, 87.
Petr nio (Caio), accusato sotto Nerone di essere stato ani co a Secvino, IV, 412; sua morte singolarissuna. 412-113.
Petronio (Ith), governatore di Siria, temporeggia nel far eseguire ai Giudei l'ordine di adorare Caligola, IV, 333.
Petronio Arbitro, autore del Saffrica.

Petronio Arbitro, autore del Saffrico, IV, 808-900 Petronio Frbico (Quinto), di Brescia, prefetto di coorte in Britannia, IV, 651

Peurezia (nella Terra di Buri), 1, 72, 347, 348-350.
Peucezia, 1, 335, 318-350.
Peucezia, condottiero dei Pelasgi, 1, 72.
Peucia, popoli Sciti, abatatori dell'isola Peuce nella Mesia Inferiore, assaltano l'Impero, IV, 731
Phabo, culto, 1, 91-95
Philae, in Egatto sopra la cateratta di Siene, ricordo di Marco Aurelio, IV, 749.
Piacenza. — Vedi Placenzia.

IV, 749.
Piacenza. — Vedi Placenzia.
Pra'na, feste in onore di Antonino Pio,
IV, 692.
Piano di Giove, sul Gran S. Bernardo, IV, 92.
Pianosa. — Vedi Planasia.
Piastre di piombo, usate a scrivere
il nome dei nemici consacpati ai
Numi infernali, IV, 263-264.
Picchio, uccello profetico, 1, 96.
Piccioni, loro allevamento e prezzo.
III, 13.

Process, descei dagli Osci, 1, 217; fanno parte deva lega italica, Ill, 171, sottomossi, 190.
Piceno, regione dell' Italia centrale sull'Admatico, colonia sabina, 1, 225, sottomesso n Roma, Il, 205, parteggia per Silla, Ill, 250, selievato da Pompeo, 252; rimane fedele a Roma dopo la rotta di Canine, 363; eccitato a rivolta dai Catinaarii, 375, una delle undiciregioni d'Italia, IV, 42; desare vi ordina leve e vi e accolto con festa, 485, 488; le marine occupnte da Fusco, 468, parte di una regione sotto Adriano, 636; ha coll'Insubria un guaridico, 738.
Picentini, trasportati dal Piceno nella Campania, 1, 278; contederati con Rema, Il, 78.
Picco, vate dei Prischi Latini, I, 53, 528, 710.
Pidna, citta di Macedonia, butaglia di questo neme, Il, 479-180, Andrisco vi e preso e ucciss, 475.
Pierio, ne nie nei confim della Mace-

475.
Pierio, mente nei confine del a Macedonia e della Tessaglia, ove nacque Fedro, IV, 875.
Pieta, concetto che ne avevnno i Romani, 1, 765. IV, 860; dea onoma di tempio, III, 446, 603, IV, 764.

764.
Piet a Roia (m. ntagna d.), parte del Matese, l. 18.
Pietre preriose — Vedi Gemme.
Pela Horatia. 1, 592.
Pilade, e mmediante ai tempi d'Augusto, IV, 105.
Pilade, puntonimo, amato da Traiano, IV, 622.
Pilato, governatore della Giudea, IV, 455.

no, IV, 622.
Pilato, governatore della Giudea, IV, 455.
Pinarii, sebintta sacerdatale nel Lario, I, 411; che vantavasi discesa du Numa, 580.
Pinlaro, sue odi in onore del tiranno Gerone, II, 161.
Pinete, duce in Panaonia, IV, 222.
Pinua (Givida & Penne), capitale dei Vestoni, I, 251; assediata dagli Itatici riv Itati, III, 181.
Pinnio (Q I, Varrone gli dedica i libri dell'Agricoltura, III, 760.
Piperno — Vedi Priverno.
Pirati, di Clicia, infestatori delle acque e dei Indi del Mediterranco,
III, 380-331; inefacaci gli sforzi dei Rommi contro di essi, 331;
Pompeo li vince, e li trasporta ad abitare luochi spepolati, 333, alleati di Mitudate, 335, 336.
Pre, citta degli Ausoni presso al Liri, I, 210, 212.
Pireo, distrutto da Silla, III, 234;
trofa di Pempeo, III, 302.
Pireo, distrutto da Silla, III, 234.
Pirel (Santa Severa), citta pelasgica, sulla e sata di Etruria a 34 niglia da Roma, I, 79; occupata dagi Etruschi, 130; il suo porto preso da Dienislo di Simeusa, 853; connia romana, II, 93.
Pirro, re d'Epiro, chiia and dai Tarentini in loro dinee contro i Romani, II, 191-193; vince Levino a Praclea, 194-125; correria alla volla di Roma, I, 753, II, 196; ritorna
a Farro to, 196; accoche Embriria uni sviatore e manda Cinea a Roma, 196-128, vince alla battaglia d'Ascoli e fa tregua con Roma,

193 va in Sicilla per l'orrarla dai Garta line i, 193-203, vorrebbe recars in Affaica ed e ossi etto a l'ascare la Sicilia, 237, favring a Tarnoto, 201; e se ou to a l'enevento, 201-22, 2, lass a l'1t ha e nutere ad Arge, 202-203.

Pisa, citta pelasgica, 1, 79, etrusca, 173, asse inta dai l'igori, Il 453; colonia romana, 400, til mi della plebe, IV, 788

Pisa un (Pesarro), citta degli Urbra, 1, 65; e doi la romana, It, 267-28, 461; ecupata da Cesare, Ill. 485; iscrizione alimentaria, IV, 847.

Piscine dei ricchi Romani, Ill, 11-15, 374

Piseme dei riecht Romant, III, 14-15, 374
Pisidia, provinc a. d. l'Asia. M'nore, II. 451
Pisidia, provinc a. d. l'Asia. M'nore, II. 451
Pisidia, settornessi dalle trappe di Mitridate, III, 535.
Pis strato, surà l'avori al ten più di Giove Olimpico nd Atene IV, 659.
Pisone. — Vedi Ca'ppurita Pisone.
Pistolesi (Erasan), illustra la Colonna Traima, IV, 581, 585
Pitagora, riformatore a. Crotone, II. 144; unti, vinggi e studi, 142, sue dottrine religiose, morali e. politiche, 143 riforma dei costimo, III4; istituto putagoriso, III-116; meter ti inorali e. civili, 11-118, sua antorita a. Crotone e. suri nemici, 119; uffino asilo e. marte a. Metaponto ove la sua casa fu canvertata in un tempio, I, 126, 328, II, 151; rimane venerato nel modo, 152, sua statua nel Fero r. n. ano, 330.
Pi agorici, II, 10-116, IIS-149; uce si

Pi agorici, II, 145-115, 118-149; uec Pi agorici, II, IU-116, 118-149; uccisi nella sollevazione di Cr † ne, 151; e altrove, 152; si riparano in Grecia, 153; e poi ettenzione di ritorimie in Italia dove si retidono illustri, 153-158.
Pitane (San Ierli), città sulla e sta dell'Fonde nell'Assa Minure, vi si rifugia Mitridute, III, 215.
Pitecusa (Ischia), is la. — Vedi Enaria e Inarane.
Piuno (presso Anulu), città dei Sallino (presso Anulu), città dei Sallino (presso Anulu), città dei Sallino (presso Anulu).

rifugia Mitridute, III, 215.
Priecusa (Ischio), is la. — Vedi Enaria e Inarone.
Pitino (presso Appila), c't'à dei Sabiai, 1, 223.
Pito, difensore di Reggio, e fatto uecidere da Dion so tiranno di Siracusa, II, 171.
Piture, etrasche sui vasi fittili e nelle tombe di Chiust, di Cere, di Tarquima, di Veii, di Vula, di Orvieto, di Marcabatto, ecs., l, 151-156, 163-167, 437-447, 165, 7-2-518, 692-603, II, 8-9, greche a Pompei, 1, 275; n Capua, 281, a N da, 282; a Pesto, 283; in Apulia, 3-3, 352, 353; in Sielha, II, 119, 124, 125-127, 129, 132, a Faranto, 395; ad Arden e a Lamuvo, 311, 693, a Renar, P.5, 311, 603-601, IV, 101-135; pittura della festa della laberazione degli schait e inbattita in a Benavento posta da Tiberio tracco nel tempo della la berta, III, 41.
Pixinite, (Capo degl' Infrasc'i), promentorio in laucauia, 1, 293.
Placentini (Piace Lui), alla battaglia di Pidna, II, 479.
Placen al (Pracca, et al), alla battaglia di Pidna, II, 479.
Placen al (Pracca, et al), alla battaglia di Pidna, II, 479.
Placen al (Pracca, et al), alla battaglia di Pidna, II, 479.
Sacolae, giata dagli 11 ubia c Censulum, 457, correcte e assuli dei Leguir, 158, vittoria di M. Luculo siu Mariani, III, 257, sollevazione

della n un legione e n id Crente, 491; C e nu assalla in città ed a respinto, 416; l'Andicatro distrit-to, 45; Placido (Ginlio), tributo di coorte, proprio Missilo, di butto di coorte,

471; C. c. na assaua in città et e respint. 416; l'Anfleatro districto, 43).
Placido (Biblio), tributto di corte, scopre Vitellio risseosto, IV, 472
Planasia (Pra osto), piccola ivola del Mar Ture no, poro lungi da l'Pha. Agrippa Postuno vi è rilegati da Augusto, e deciso pol da Tiberio, IV, 221, 241, 243.
Plancio (Can d. questore, necoglie (recerone esule, III, 419.
Platine visita la certe di Diomsio il Vec hio tiranno di Stracusa, e vi corre periodo, II, 173; torna alla corte di Diomsio il Giovane, e a gri i pena riesse a salvaral, 176.
Platino N. pote (Aulo), proprel re in Bitanna, uella guerra coi Caledoni, IV, 619; ric citat nel Vallo di Adrico. 6, 619.
Platti, p. 61 e macò, di Sarsina nel-l'Unbria, I, 66; sua vita, II, 620-622, numero delle sue e nume he, 621; ti se dal grace gi intre ci quoi il molifica, 622; dipung indovi la vita e maca, 623-82; personaggi delle sue e commente, 633-635, sona arte derammetea, 633, sona e monte arguit, 636-37, sua l'ingua, 637, confrontato e in Ferenzo, 641.
Pla avi franicha delle, loro sep loro, IV, 331, 332.

Platzio (Aul) o, governatore delle Gal-l'e, sua spedizione in Britanna ove resta al governo dei vinti, 1V,

ove resta al governo dei chiti, IV, 315.
Plauzio (Cnio), pretore, vinto due volte du Viriato, II, 528.
Plauzio Novio, artellee della cista scoperta dul Ficoroni, II, 311.
Plauzio Proculo (C), console, sottomette gli Erniet, II, 34.
Plauzio Proculo (C), console, sottomette gli Erniet, II, 34.
Plauzio Rufo, e spiritore contro Augusto, IV, 18.
Plauzio Salvano (M), tribuno, propue col suo collega Carbone la ettallianza agli ascritti file città fiderate, III. 191
Plauzio Salva o Pliano (Ti), poninfice, pone la prium pietra per la riedi mizione del Campi Ligho, IV, 497.
Plebe e plebei di R. ma, dapprima

neel, joine la preim pierra per la riedi "azione del Campi I glio, IV. 497.

Piene e plebei di R ma, dapprima non hauno parte aiema nelle pubbliche fue code, I. 701, 701; huro orizine dai vinti delle citta Intine, 705; tatu cittadini dal re Servi, 706-712; in lottu contin me coi patrizi per la conquista dell'eguanti dei d'inti, 718, 719, 771, 777-778, oppressi dai cred turi e tradili mi ogni promessa si rittrana sul Montes stero ove ottengono col trib mi le prime loro l'berta e Il modo di conseguire le iltre, 778-788; condamino all'estato Coriolano loro fiero menico, 791; contese violenti per aver parte able tare pubbliche usurpate dai pairizi. 729-894; ottengono che mos dei consoli si eletto nelle assembles ce Infine, 834, cleg coto liberamente I bero in gistenti nell' assembles de l'entita, 814, vino il tattativo decirano seppre si dei diritti con essis il Mente S cro. 811; divini ce delle terre dell' ventuo, 830; la piebe vuole leggi ugnili per tatti. 822-823, 829, 831, la rivoluzione con-

THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN

tro la tirannia dei decenviri conferma i diritti plebei, 839, 840; i plebisciti resi obbligatorii per tutti, 810, 11, 33-31; egnalita civile concessa daile XII Tavole, I, 852; tolto via il divieto dei comubili tra plebe e patrizi, 854-855; diritto di elezione al Iribunato militare con potesta consolare, 855-856; contesse per le magistrature supreme, 863-855; divisione delle terre di Veii, 870; miserie portate dalla Invasione dei tialli, II, 15; distribuzione delle terre dell'agro Pontino, 19, conquista del consolato, 22-28; e delle altre magistrature e della piena eguaglianza politica, 30-41, 279, 286; lotta coi nobili movi, III, 9; estrema miscria della plebe che forma la maggior parte della popolazione di Roma, 10, 16-17; sua vita, 18-19; nuove lotte, 147, distribuzioni di terre fatte da Cesare alla plebe, 537; che si fa devota a lui e al dispotissmo, 567.

Plemimo, neciso nelle proscrizioni di Silla, III, 262.

Plemimo (Q.), teroce governatore di Locri, II, 410, 411.

Plemim (Pianella), citta dei Vestini, 1, 231.

era (Gravina), nella Peucezia, I, 349.

Plera (Gravina), nella Peucezia, l. 349.

349.

Plestina (Pescusseroli?), città dei Marsi, l. 248.

Pleurone (presso Missolingi), città dell' Etolia, il Senato Romano ordina che esca dalla lega Achea, ll. 496.

Plinio Cecilio Secondo (C.), detto il Giovane, sua patria, IV, 921-923, mpote e figlio adottivo di Plimo il Vecchio, 940; grande unico di Tacto, 900; ufficii pubblici e studi, 941; Panegirico a Traiano, 569-562, 621-322, 872, 942, 944; governatore in Bitinia, e carteggio con Traiano, 563, 564; sua epigrafe testamentaria nelle Terme di Como de lui edificate, 941; Orazioni e versi, 942; Epistole, 942-944, ville, 943; gran promotore delle pubbliche recitazioni, 907-908, eccessivo amor della bode, 948-944; onesto, umano e Inrgamente benefico ni privati e al pubblico, 806, 905, 944-946.

Plinio Secondo (Caio), il Vecchio, di toma IV, 921-922, seritti sulla

946.
Plinio Secondo (Caio), il Vecchio, di tomo, IV, 921-922; scritti sulla granmatica e sulla eloquenza, 868, 872; storia delle Guerre germaniche e delle cose di Roma, 923; vita operosissima tra i pubblici ufici e gli studi, 923; sua storia nuturale, 924-925; sua morte nell'imeendio del Vesuvio, 511, 513, 923, 925.

923, 925.

Pistia o Plistica, città dei Caudini, 1, 262; amica dei Romani, assediata e presa dai Sanniti, Il, 67.

Piotina, moglie di Trainno, sua virtu e suo ritratto, IV, 555, 556, 561; mette iu guardia l'imperatore contro i procuratori imperiali, 562; trasporta a Roma le ceneri di Trainno, 621; fa eleggere imperatore Adriano, 626-627; tempio di lei a Nemauso, 633.

Piozio (L.), candidato a Pompei, IV, 46.

46. Plezio (Lucio), poeta, III. 793, Plezio Tucca, poeta, eletto a correg-gere e pubblicare l'Encide, IV, 152.

l'lutarco, di Cheronea, non crede alle

meravigliose origini di Roma, I, 639; accoglie lu sua casa il figlio di Giulio Sabino neciso da Vespasiano, IV, 505; suoi scritti di etica, 815; maestro di filosoda na Roma, 955; sue Vite parallele, 955-956; questioni romane e opere morali, 957.
Plutone, regnatore dei morti, I, 514
Po (flume), lavori idraulici fattivi dagli Etruschi, I, 131.
Poemi storici, epici, didattici, III, 792.
Poesia (la) a Roma negli ultimi tempi della Repubblica, III, 788-814.
Poeti, ai tempi d'Augusto, IV, 115-164; grande moltutuline nei primi due secoli dell'Impero, 915-917.
Poggio Gaiella (presso Chiust), sepoleri etruschi, I, 154, 427
Polemone, sofista, IV, 658; annico di Adriano, celebra con sua orazione I Olimpicio di Atene inaugurato dall'imperatore, 659; sue relazioni con Autonino Pio, 706-707.
Polibio, storico, trasportato in Italia ottiene cogli altri Achei il permesso di ripatriare, II, 493; salva il Peloponneso dai mali trattamenti, 199; nelle lotte della Grecia partezza per gli ansisterati, 500; testimone dell'assedio e della rovina di Cartagine, 513, 520; salva il Greci le statue di Arato e di Filopemene, 512; rende meno tristi le sorti della Grecia, 533; sue opinioni religiose, 599; condotto a Roma in ostaggio trova favore in casa degli Scipponi, 605; narra la conquista della sua patria, 605-606; maestro e familiare di Scipione Emiliano, 606, 651.
Polibio, liberto e maestro di Claudio, 1V, 312; fatto necidere da Messalina, 392; celebratoda Seneca, 837.
Polietes, misura le parti 'meridonali del mondo Romano, 1V, 50.
Policteto, iberto, manduto in Britannia a ricomporre le discordie fra i duci romani, 1II, 744-762.
Polimaryio (Bonarzo), citta etrusca, 1, 133; necropoli, 429.

99-101

99-101

Poligrafi romani, Ill, 744-762.

Poligrafi romani, Ill, 744-762.

Polimario (Bomario), citta etrusca,
1, 133; necropoli, 429.

Poliorecte (Demetrio), tenta il taglio
dell'istmo di Corinto, IV, 420.

Polistefane. — Vedi Preneste.

Polistefane, — Vedi Preneste.

Polistefane, aiuta Roma nella guerra
italica, Ill, 178.

Politica dei Romani, 1, 769-770.

Politorio (alla Torretta presso il ensale di Decino, città dei Lazio,
1, 542; distrutta da Anco Marzio,
1, 542; distrutta da Anco Marzio,
1, 542; distrutta dei Liguri, presso la Pollenzia,

595.
Pollenzia, città dei Liguri, presso la confluenza del Tanaro e della Sturra, rissa intestina, IV, 794.
Pollione (Vedno), getta i servi in pasto alle nurene, III, 32.
Pollizzo, citta dei Marrucini, 1. 252.
Pollusca (Casad della Mondria), citta dei Volsci, I, 237; presa dai Romani, 788; ripresa da Coriolano, 791.

Polluzia o Pollitta, vedova di Rubel-Polittia o Politta, vedova di Rubel-ho Plauto, si svena, IV, 411-412 Pomerio, allargato da Chudio, IV, 316; e da Traiano, 603; Adrinno ne fa ristabilire i termini, 679. Pommereul, generale francese, penso di trasportare a Parigi la Colonna Traiana, IV, 588.

Pompea Paolina, moglie di Seneca, si svena per morire con lui, IV, 408.

408.
Pompedio, senatore, congiura contro Caligola, IV, 334-335.
Pompedio Silone (Q.), capo dei Marsi, forma il disegno di fare un colpo su Roma, III, 165-166; agriatore degli Italiel, 168; nominato da essi console. 174, 179; inganna e vince Q. Servilio Cepione, 184, provoca inutilmente Mario, 184-185; vince il console Lucio l'orcio Catone, 190; vinto, si ripara nel Sannio, 191; riprende Boviano, 193; è vinto a Teano, 194.

iliconsole Lucio l'orcio Catone, 190; vinto, si ripara mel Sannio, 191; riprende Boviano, 193; è vinto a Teano, 194.

Pompei a Pompeia, in Campania, città di origine etrusca, 1, 128; rovine, 275; presa dui Sannti, 883; e poi dagli Italici, Ill, 181; difesa da L. Chenzio 191; e presa da Silla, 192; villa di Cicerone, 12; album, 1V, 45-16; elezioni numicipali, 46-47, e 787; 1 facchini di Pompei e Augusto, 52; Vespasiano restituisce al pubblico i beni invasi dai privati, 500; terrenoto, 510; la citta seppellita dal Vesuvio, 511; scavi e rovine, 511-513; tribiot, milit. a popudo, 788; quarritere dei gladiatori, 796; sanguinosa rissa nell'anfiteatro coi Nocerini, 794, 796-798; ha per dice anni il divieto di dare spettacoli nell'anfiteatro, 797; onori a principi buoni e cattivi, 798-799; onori resi ai cittadini, 799; tempio d'Angusto, 810, 811; Venere Fisica, 830.

Pompeiano (Cl.), marito di Lucilla, alla guerra contro i barbari, 741. Pompeioliti, di Cilcin, Ill, 312.

Pompeiopoli (Mezetlu), in Cilicia, fondata dagli Achei e dai Rodiotti col nome di Soli, Ill, 334; spopolata cd abbellita da Pompeo, da cni prese il nome, 334; vi e confinato Vonone, 1V, 252.

Pompeo, sematore, accusa Tiberio Gracco di voler farsi tranno, Ill, 55.

Gracco di voler farsi tiranno, Ill.

55.

Pompeo, consigliere di Domiziano e calunniatore, IV, 539.

Pompeo (Gneo) detto Magno, salva suo padre dall' odio dei soldati, Ill. 214; citato in tribunale per togliergli il patrimonio, 252; solleva il Piceno, 252; si unisce con tre legioni a Silla, 253; vince l'esercito d'Etruria, 254; vince l'enilla Spagna Citeriore, 296; riprende la Gallia Narbonese, 296; e battuto da Sertorio a Laurono, 297; vince l'eripora de Erennio, 297; vince l'eripora del Erennio, 297; battuto e ferilo sul finme Sucrone, 298; e nel piano del Turia, 298; Sertorio gli la levane l'assedio di Pallanzia e lo vince a Calagurri, 299; scrive al Senato che se non manda pronti aiuti porta la guerra in Italia, 300; vince Perperna e fonda Lagduno dei Radunati, 302-303; ritorna in Italia, 303; vince una banda di gladiatori e si da il vanto di aver schiantata la ribellione, 310; nominato console, trionfa, 310; gode il favore del popolo, 310; suoi ritratti, 311; sua indole e studi, 312; Silla gli da il nome di Magno, 312-313;

1034

fatti della sua gioventu, 313; sue crudeltà, 313; prima sostenitore di Silla, poi suo nemico, 313-314; si accinga a demolire la costituzione Sillana, 315; sue riforme nel tribunato e nei tribunato e nei tribunato a 125; sua ambizione, 329-330, investito di autorita illimitata contro i pirati, 330, 332; dni quali presto libera i uari, 333; bonda di movo ed abbellisce Pompeiopoli, 334; nominato al governo dell'asia, 343-344; suo incontro a Danala con Lacullo, 314; vinco Miridate a Nicopoli, 345; impone am tributo a Tigrane, re di Armenia, 346; e arresta ii di mi tigrio ribelle, 346; vittorie sugli Albani elberi del Caucaso, 347; prende Gerusalemtno e fa prigioniero Aristolulo, 349; costringe alla pace Areta, re degli Arabi Nabatei, 349-350, suoi ordinamenti nell'Asia, 333; sua amicizia per Ciceroue. 362; da la liberta ni cittadini di Mitilene, 397; sbarca a Brindisi clicenzia Pesercito, 398; trionfa, 398-401; sua decadenza, 401; freddezza con Cicerone, 402; e chiamato Sampsicerano, 407; freddezza con Cicerone allo controle della figlia di Cesare, 407; risponde della investive di Bibulo, 410; favorisce Pelezione di Cesare al governo delle Gallie, 411; favorisce Padozione di Codio, 417; abbandona codardamente Cicerone acsusato, 419; favorisce il suo ritorno, 421-422; e fatto padrone della lerra e del mare, 462; va alle conferenzo di Lucca, 463; fatto sousole, 433; prende per se l'Affrica e la Spagna, 464; sontiene T. Annio Millone, 472; fatto console senza collega, 473; nonina a collega suo suocero. 474; sue leggi, 474-475; suo odio a Cesare, 475; testro da hi edificata, 475-476; motivi e pretesti alla guerra civile, 475-479; dichiarn a purole di essere pronto a lassiare il comando, 480; si prepara a passare nell'Epiro, 488, 489; parte segge-tamente di Italia, 490; sue forze, 495-496; e bloccato da Cesare, 504-505; e vi trova la morte, 504; suo sepolero ad visuo beni Egitto, 504-505; e vi trova la

669.
Pompeo (fineo), figlio maggiore del Magno, ripara in Spagna, III, 520; ed ha il comando supremo dei Pompeiani, 530; sua grande chergia e ferocia, 531; sconitto a Munda, 531-532; ferito, innore, 532.

l'ompeo (Q.), console, assedia Nu-

manzia e Germania, ed a respiuto, Il 1832/ Tr pace coi Numeriali en Roma nega di averla conchiusa, 532.

Pompeo (Sesto), nella guerra sociale si abbocca con P. Verio Scatone, duce dei Marca, Ill., 187.

Ponapeo (Sesto), nella guerra sociale si abbocca con P. Verio Scatone, duce dei Marca, Ill., 187.

Ponapeo (Sesto), nella guerra sociale si abbocca con P. Verio Scatone, duce dei Marca, Ill., 187.

Ponapeo (Sesto), nella guerra sociale di Africa si salva fra i Gettiheri, 521; M. Autonio propoce rhe sia richiamalo dal brando, 577; il Senato gli da il comando dei mari, (02; signore di Sicilia e dei mari respinge Q. Salvidieno Rufo, 617; e rattorzato dalle navi di Murco, 631; impelissee l' mrivo del grand a Roma, 637; assedia Turio e Cosenza, 642; sum studi e sua vita, 645, vantasi diglio di Nettuno, 646; generiado da servi e liberti, 647; vani accordi e pace con Antonio e Ottavio al Capa Miseno, 647-649; vitorna in Sicilia, 649; la sua dotta vince Ottavio a Cuma, 650-651; sta a Messina a Ear sacriliza a Nettuno, 654; sconitito da Agrippa a Nanloco, 654; sconitito da Agrippa a Nanloco, 656; ripara a Messina, 657; fiage nell'Asia Minore, 657; e ucciso a Mileto, 657; sta indole, 657-58.

Pompeo Falcone, premiato dopo la prima guerra daciea, 119, 575.

Pompeo Planta, storico della guerra tra Ottone e Vitellio, IV, 920.

Pon peo Rufo (Q.), fatto console con Sulla, Ill., 201; riesce a finggire dal tomullo del Fòro, 205; poi neciso, 208.

Sulla, III, 201; riesce a fuggire dal tumullo del Fore, 205; por neciso, 208.

Pompeo Strabone (Gueo), nelsa guerra sociale, III, 178; rotto nel Piceno, 183; nuove contro Ascoli, 185; eletto console, va nel Piceno, 186; vince Vezio Scatone, 187, assedia, prende Ascoli e trionfa, 188, 189; fa uccidere Pompeo Ruto, 208; richiannato dal Piceno a difendere Roma, 213; suo figho, Pompeo Magno, bo salva dall'odio dei soldati, 214; anuore, 214-215.

Pomponia Gratilla, moglie di Arulenno Rusteo, esibata, 18, 541.

Pomponii, famiglia etrusca, 1, 481.

Pomponii, famiglia romana, 1, 588.

Pomponio (L.), du Bologna, scruttore di Atellane, II, 646, III, 789.

Pomponio (M.), annico di Caio Gracco, sua morte, III, 83.

Pomponio (Sesto), legato di Tiberio Sempronio Longo in Sicilia, II, 341.

Pomponio Attico (Tito), studia di essere annico di tutti, III, 333; dopo la vittoria di Dorazzo i Pompeini vorhono dividersi i suoi heni, 500; epicnrea, 741; sua indole e costuni, 741-742, lua il sopramone di Attico, 742, antico de chilore degli scritti di Cicerone, 742-743; suo Annade, 743, ricerche sulle origine delle grandi famighe romane, 713-744; epigrafi agli nomini illustri, 744; narratore in graco del consolato di Cicerone, 743, 771.

Pomponio Bassulo (M), commediografio, e nagisfinto a Ecinno, 1, 264; traduttore c imitalore di Menadro, 18, 917.

Pomponio Marcello (M.), linguisti, 18, 89.

Pomponio Malone (Manio), console, vince i Sardi, II, 239.

Pomponio Melu, sua Gosmografia, 18, 918-919.

1

Pempenio Secondo (P.) Ferritore di tragedia, IV. 333.

Poate Elio (Poate Sont Angelo), in e Roma, IV. 680.

Poate Elio (Poate Sont Angelo), in get Poate Elio (Poate Sont Angelo), in Britannia, IV. 644. (849-646, 649.) \*\* 0 \*\* 1!

Ponte Milvio (Panta Modle), aul Tever presso a Roma, H. 289, 290.1

Pontelica Massimo, scrive negli Annali giorno per giorno la storia odiciale, II, 601.

Pontelica (April 1902).

Pontelica (

Pontine (Paude), I. 19, 231, 257, IV, 607.

Pontini (Campi), vittoria di Gognatio Cosso sui Volser, II, I3.
Pontino (Agro), distribuito ai plabei romani, II, 19; vi sono vinti i Galli, 31.
Ponto (regno del), III, 225-226; provincia romana, 75, IV, 375, 782; soccorre M. Antono e entre Ottavio, III, 675, alimenti dati da questa regione al commercio, IV, 207; invasione dei Davi, 367.
Ponto Eussino. — Vedi Eussino (Uvato).
Ponzia, una delle isole Enotridi, presso a Velin in Lucania, I, 292-293.
Ponzia (Ponza), isola, appartenente

Ponzia, una delle isole Enotridi, presso a Velin in Lucania, 1, 272-293.
Ponzia (Ponzia), isola, appartenenle ai Volsci, nel mar Tirreno, 1, 237, 238; colonia romana, II, 68, 267; vi muore Nerone, dglio di Germanico, di fame e di terro, IV, 279.
Ponzie, isole, (Svetonio, Calig., 15, Dione, LIX, 22), piene di esilii chi sangue sotto Tiberio e Caligola, IV, 279, 367.
Ponzie Aquila, tribuno, conginera contro tesare, III, 552, unacre alla gnerra di Modena, 553.
Ponzio Erenmo, Sannite, I, 487.
Ponzio Erenmo, Sannite, I, 58; vince a Romani alle Forche t'andine, 58-62; luscia liberia vinti purche passino sotto il gioga, 62-63, ricusa di ricevere i cuusoli consegnatigli da Roma per rompere il trattato di Caudio, 65; dicesi vinto dai Romani e fatto passare sotto il gioga a Luceria, 66; vince di nuovo i Romani, poi e vinto dai essi, e decapitato a Roma, 88-89.
Ponzio Telesino, Samite, duce degli lindici rivoltati, III, 175; si unisca a Cuna figgitivo da Roma, 209; conducci Samite contro Silla, 253; tenta di soccorrere il giovane Mario in Prenesle, 257; impedito, marcia arditamente contro Roma, 257; c finisca all'erojca battaglia della Porta Collina, 259.
Ponzio Telesino, Samite, fratello del precedente, duello cel giovang Mario, 259.
Ponzio Telesino, Samite, fratello del precededite, duello cel giovang Mario, 259.
Populio Lennie (Caio), infima ad Antice od i riunnizare alla conquista

259. Popilito Lennte (Caio), intima ad An-tinco di rinunziare alla conquista dell'Egitto, II, 492. - 1 25

## POPILLIO

#### PORCIO

## POTINO

Popillio Lenate (Caio), è costrelto dai Tigurini nd arrenderzi, III, 123. Popillio Lenate (Caio), tribuno mili-tare, uccide Cicerone, III, 612. Popillio Lenate (Marco), consule, mno-re camtro Numauzia ed è ributtato,

H. 532

Popilio Lenate (Marco), console, amore contro Numauzia ed è ributtato, il, 532.

Popilio Lenate (Marco), fa la guerra in Liguria senza ilecreto del Senata, il, 555.

Popilio Lenate (P.), console, feroce persecutore degli amiei di Tiberio Gracco, ill, 58, 72, 89.

Popilio Lenate, senatore, avverte Bruno e Cassio che la trana mon poteva pin tenersi celata, ill, 556; iutrattiene Cesare a colloquio prima che venga ucciso, 558.

Popolazione, i cittadini romani diniquiti di un sesto durante la prima guerra punica, il, 237; popolazione di Roma al tempi di Augusto, IV, 24-25; dell'Impero nel secondo secolo, 782; causa della sua dininuzione, 791; M. Aurelio conduce harbari in Italia per supplire allo spopolamento, 191, — Vedi Censimento, 191, — Vedi Censimento, 191, and 191,

566, 625.

Porcia, moglie di Marco Giunio Bruto, III, 555, 558, 579, sua dine, 630,

Porcio Catone (C.), console, sconfitto
dagli Scordisci, III, 98

Porcio Catone (Lacio), eletto console
va contro i Marsi, III, 189; battuto da Pompedio Silone ed neciso,
190-191.

va contro 1 Marsi, III, 189; battleto da Pompedio Silone ed neciso,
190-191.

Porcio Catone Censorio (M.), nato a
Tuscolo (520), II, 577; agraeditore
e avvocato, 558; viene a Roma, e
stringe ameizia con Fabio Massino, 558-579, utilei pubblici e militari e elvili, 559; soldato nella
guerra d'Atmibale, 559; soldato nella
guerra d'Atmibale, 559; questore,
(570) di Scipione in Africa, 413,
pretore (555), amministra severainente in Sardogua, 559; console (359), sostiene la legge Oppia
contro le donne, combatte valorosomente in Spagna, governa austero, vince e trionfa, 455, 551, 559;
tribuno militare (563) nella guerra
contro le Antioco fa bella predezza
uffe Termopili, e porta n Roma la
notizia della vittoria, 415-440; censore (570), frema lleramente il lusnotizia della vittoria, 415-446; censore (570), ĉena lieramente il Iusso e i mali costuni ed è onorato di una statua dal popolo, 575-567; diliten la basilica Porcia, 591; uscito d'ufficio, continua la censura con motti argui e coll'eloquenza, 567; fino ai suoi giorni estre-

mi continuamente accusatore e accusato, 588-569; guerra agti Scipion de nBe nuove eleganze, 553, 560, 563-561; difesu del Rodiani, 492, 563; intercessione per In libertà degli Acheli prigioneri, 493; fa cacciare da Roma i diosof Greci, 600-601; mandato arbitro a Cartagine sastiene necessaria la distritzione di essa, 502-503; suo giudizio su Scipione Emiliano, 509; sun forte natura, 569 grande oratore e primo scrittore di precetti oratorii, 569-570, III, 672, 693, 700; suoi studi greci e sun originalita, II, 570, scritti di agricoltura, di guerra, di morale, di educazione, 571, III, 760; il libro perduto delle origini romane e itaiche, II, 572, 609, condusse Ennio a Roma sperandone aiuto nella battagha contro le move idee, 615; in vecchiezza senti l'influso dell'èra nuova, 572-573; dato al lucro preferi i prati ai campi coltivati, III, 12, suo vontegno coi servi, 30.

Porcio Catone l'ticense (M.), pronipote dell'antico Censore, da fanciullo nega a Pompedio Silone di intercedere a favore degli Italici, III, 167; e poi protesta contro la tiramide di Silla, 261; sua natura, 363-364; sostiene e ottiene la pena di morte pei seguaci di Catilina, 394 tribuno del popolo, 394-395; si oppone tieramente al richirmo di Pompeo dall'As a 395-396; combatte la legge agraria di Flavio, 404; predice nali estreni del primo triumivirato, 406; combatte la legge agraria di ciulio l'esare, 408; combatte nuovamente la legge agraria di Giulio l'esare, 408; combatte nuovamente la legge agraria de Giulio l'esare, 403; contrasta l'elezione di Cesare, 463; contra di Durazzo consiglia Penerodita di Dirazzo a guardi del sama opposizione a Cesare, 463; contra di Tapso provvede allo scanipo di temporegiare 501; è lascuata a Durazzo a guardi del procedent

Porcio Leca (M), congiura con Cati-lina, III, 373, 378. Porcio Licino, scrittore di versi, III, 790, 793 Porcio Licino (Lucio), pretore, II, 398; alla battaglia del Metauro, 400-

Porco, tipo posto a dispregio dei riti gudaici rimpetto alla grotta di Betelem e sopra le monete, IV. 686.

Porobissum (Mofgrad); nella Dacia, IV, 780.

Porpora, portata a Roma dall'Asia e dall'Affrica, IV, 201, 205, 206.

Porrioni, divinatrice italica, I, 401.

Porsenn, lucumone di Chiusi, muove contro Roma e la assedia, I, 626-628; abbondona la causa dei Tarreprinit e si fa amico m'Romani, 629; suo sepoleto a Chiusi, 154, 416-422, 592.

Porta infernale, figurata in sepolero etrusco. I, 514.

Porta di Ferro, sul Danublo, epigrafe che ricorda la via Traiana, IV, 568-569.

Porto, città presso Ostia, IV, 356.

Posto, eittà presso Ostia, IV, 356. Porto di Claudio e Traidno a Ostia, IV, 355, 606. Poside, cunuco, liberto di Claudio, IV, 342. Posldonia. — Vedi l'esto.

IV, 342. Pesidonia. — Vedi Festo. Posidoniate (seno) (Golfo di Salerno),

Postadoniate (seno) (trotp at Saterno), 1, 277.

Posidonio di Apamea, filosofo stoico, maestro di Cicerone, suo ritratto, III, 361-362, 736.

Postilpo (colli di), 1, 273.

Possessi (grandi). — Vedi Latifondi.

Possessio, 1, 797.

Possesso (il) del suolo. — Vedl Proprietà della terra.

Poste, ordinamento introdotto ila Augusto, 1V, 70; riordinate da Traino, 609; e da Adriano, 671.

Postumio (L.), ambasciatore romano a Taranto, II, 190-191.

Postumio (Marco), di Pirgi, pubblicano bandito per le sue frodi, II, 546.

Postumio (Q.), senatore, fotto ucci-

546
Postumio (Q.), senatore, fatto uccidere da Antonio, III, 655
Postumio Albino (A.), scrive in greco
gli Americi il Roma, II, 607
Postumio Albino (A.), sconfitto da
Linggirto, conchiude una pace intame III, 109

tame III, 109
Postumi i Abino (A.), nella guerra sociale reca soccorsi a Silla, III.
191 ; e neciso dalle truppe lumultuanti, 192.
Postumio Albino (L.), console, vince gli Illiri, II, 247-248 ; pretore, è trucidato dai Galli presso il Po, 359.
Postumio Albino (L.), console, impone ai Premstim di preparargli l'alloggio, III, 178.
Postumio Albino (Spurio), console, sconfitto alle Forche Uaudine, II, 60-69

sconfitto alle Forche t'audine, II, 66-62
Postumio Albino (Spurio), denunzia al Senato le turpitudini dei baccanali, II, 591-592.
Postumio Albino (Spurio), console, fa la guerra a tingunta, e si lascia comprare e ingainare da lui el e condannato, III, 109.
Postumio Albo Regilense (Aulo), dittatore (258), e vincitora dei Latini alla battuglia del lago Regillo, I, 682.
Postumio Megello (Lucio), condannato

1. 632.
Postumia Megella (Lucia), condannata a grassissima ammenda per averoccupato i soldati a coltivar le sue terre, II, 304.
Postumio Modesto (P.), chiesto quinquiennale a Pompei, IV, 46.
Posterta, divinatrice, I, 401.
Potaissa o Patavissa (Thorda), nella Dacia, IV, 580.
Potenzia (Potenza), nella Lucania, I 294-295.
Potenzia (Potenza), nel Piceno, colonia romana, II, 460.
Potino, eunuco, potente alla corte di Egitto, III, 674

l'otizi, schiatta sacerdotale nel Lazio,

Potizi, schiatta sacerdotale nel Lazio, 1, 411.

Poully, dimostra l'incertezza dell'antica storia romana composta sulle tradizioni greele, 1, 645.

Poseri, anmessi nelle legioni da Marrio, III, 115-116. — Vedi Pichel.

Pozzo, prigione degli schiavi, III, 30.

Pozzuoli. — Vedi Putcoli.

Prasutago, ra degli iceni, suo festanento, IV, 396.

Prefetto degli alimenti, IV, 808-810.

Prefetto dell'annona, IV, 29.

Prefetto del pretorio, sotto Adriano si ingerisce nelle cose civill, IV, Prefetto urbano, ai tempi di Augu-

si ingerisce nelle cose civill, IV, 634.

Prefetto urbano, ai tempi di Augusto, IV, 25.

Prefetto dei vigili, IV, 27.

Prefettura dei costumi, IV, 22, 31.

Prefettura, II, 269.

Preneste (Palesteina), città del Lazio, chiamata dapprima Polistefane, necropoli, I. 127; rovine e oggetti d'arte scavati, 553-556; invasa dagli Equi e dai Volsci, 821; presa dai Romani, II, I4; in tregna con Roana, 34; privata di parte del sno territorio, 50; ha il privilegio di dare asilo, 263; attorrata dal giovane Mario, III, 254; assediata da Lucrezio Ofella, 255; si arrende ed e saccheggiata, 259, 261-265; tempio della Fortuna, 269-270; Uatilina disegna di sorprenderla, 378; occupata da Lucio Antonio, 637; iserzione alimentaria, IV, 317; villa di Finio il Giovane, 943.

Prenestina (arce) (Castet S. Pietro), 1, 553.

Prenestine (sorti), I, 553, II, 301.

villa di Pinno il Giovane, 943.
Prenestina (avee) (Castet S. Pietro),
1, 553.
Prenestina (sorti), I, 553, II, 301.
Prenestini, I, 527; fanno guerra a
Roma per i Truvinini, 631; minacciano Roma e sono sconfitti sullandia, II, 14; cesistono ai Romani, 48; sconfitti a Pedo, 49.
Presenteio (Publio), duce degli Italici rivoltati, III, 175; vince P Rutifio Lupo, 181.
Presidi, posti al governo delle faceende civili nelle province, IV, 49.
Presidii militari, IV, 78.
Pretore, ministro della giustizia e
capo della città in più lueghi, anche tra i popoli Italici, I, 372, It,
264; creato per anuninistrar la
giustiva a Roma (prector nebra
nus), ore dapprima è preso solo
tra i patizi, 26; e poi anche tra i
pelebi, 31.
Pretore peccyptino, giudice dei forestieri, II, 306-307.
Pretori namicipali, II, 264, IV, 26, 45.
Pretori al governo delle province, con
suppeno potera civile e militare,
II, 273, 307, 51f-545; accrescinti
lino a otto da Silla (e poi fino a
sedigi da Cesare), III, 274; obbligati a pubblicare le regole di loro
amministrazione, 355; suppliscono
e correzgono coi loro editti il diritto civile, IV, 29.
Pretoriani, a presidio della citta, IV,
27; privilegiati, 80; hanno in loro
mano l'Impero, 82; raccelli in un
campo fortificato (Castro pretorio), 283-284; parteggiano per Seiano, 301, 303; fanno Imperatore
Claudio, 336-338; chiedono a Nerva
la morte degli uccisori di Domiziano, 549; puniti da Traiano, 558;
causa di terrore a tutti, 816, 817.
Pretuziani, tribú del Piceno, loro sedi, 1, 225, 227.
Pretuziano (agro), I, 225, 227.

PRIFERNO

Priferno (presso Assects) / citité dei Vestini, 1, 251.

Prigionleri, come traitati dai Romani, II, 400.

Prillo (Ingo) (padule di Castiglione), in Etruria, 1, 159.

Primavert sacra, 1, 51, 224, II, 351.

Primo (Antonio), soprannominato Becco, tribuno, sua Indole, IV, 461; parteggia per Vespariano, 464; invade l'Italia e ferma la sede di guerra ni Verona, 464; vince i Vitelliani a Bedriaco e a Cremona, 465-469; calpesta l'Italia, 468; offre patti a Vitellio, 469; occupa Roma, 471; ha la suprenna potenza, 473; e le insegne consoluri, 474; cade in disgrazia e sparisee, 475.

Principi dei municipi, IV, 783.

Principi dei municipi, IV, 783.

Prisci Latini. – Vedi Latini.

Priverno (monte di), bagnato dal narre, 1, 19.

Priverno (monte di), bagnato dal narre, 1, 19.

Priverno (monte di), totta dei Volsci, I, 231; presa dai Romani, II, 35; privata di parte del suo territorio, 50; colonia romana, 51; si ribella, e sottomessa, e legata a Roma col beneficio della cittadinanza, 51.

Proca, re di Alba, I, 568.

Processioni funebri, tignrate nei sepoleri etruschi, I, 509-510.

Procida (isola di), detta Prochyta dagli antichi, gia unita ul continuete, I, 26.

Procilio, storico, III, 770.

Proconsoli, cominciano con Q Publilio Filone, II, 56-57; governatori e ladroni delle province sotto la Repubblica, 544-515; e sotto l'Impero, IV, 252, 789, 791-792; potesta proconsolare di Augusto, 20-21.

— Vedi Province.

Proculei (C.), ufficiale di Ottavio impelisce a Cleopatra di uccidersi, III, 682.

Proculo, initatore di Callimaco, IV, 153.

Procuratori, o ragionieri, destinati a

Proculo, imitatore di Callimaco, IV, 153.

Programatori, o ragionieri, destinati a riscuotere le rendite delle province, IV, 49.
 Procuratori degli alimenti, IV, 808.
 Procui degli antichi scrittori, III, 780.

Province, come tratfate da Roma, II, 272-273; apparenze di Ilberta e

servitu dappertutto, 274; ordinamenti, 543; governatori, 544-545; pubbliche grayeze, 545-547; provvedimenti di Caio Gracco, III, 77, 78; leggi di Silla, 273; e di Cesare, III, 538; province senatorinți e imperiali sotto Augusto, 4V, 48; seperiali sotto Augusto, 4V; seperiali sotto Caudiq, 349; buon governo stot Traiana, 62; 263; cure di Adriano chele visita tutte, 631, 635 e seg.; ŝoriscono per opera di Antonino Pio, 704; ioro numero nel secondo secolo dell'Impero, 782; loro governo, 791; rapine d'imperatori a proconsoli, 791-793; gravezze senza numero, 793.

consoli, 791-793; gravezze senza numero, 793.

Prosa (Brussa), città di Bitinia, IV, 563; patria di Dione Crasostano, che colla sua eloquenza vi calina le popolari discordie, 846, 847.

Prusia, re di Bitinia, accomsente a consegnare Amibale ai Romani, II, 461; prende in moglie una sorcella di Perseo, 463; e stringe piu viva alleanza con esso, 476; sue bassezze, 191.

Psendo Pilippo, — Vedi Andrisco, Psendo Pilippo, tenta occupare la Macedonia ed è neciso, II, 495.

Psendo Nerone, — Vedi Andrisco, Psendo Nerone, — Vedi Nerone (falso).

Publicani, fingello delle province, II, 545-517; si burlano degli bai e delle inimunita, 559; portano via come echiavi i sudditi del re Nicomede di Brimia, III, 133; loro societa ed estorsioni in Asna, 35, 340, 312-343; rovina delle province, 392-383; frenati da Lucullo, 340; perseguitat da Catone, 394; compagnie di cavalieri riscuotitori delle pubbliche rendite, IV, 250; loro tariffe fatte pubblicar da Nerone, 375.

Publicio Certo, senatore, fa da sgher-

delle pubbliche rendite, IV, 250; Ioro tariffe fatte pubblicar da Nerone, 375.
Pubblicio Certo, senatore, fa da sgherro, IV, 540.
Pubblicio Certo, senatore, fa da sgherro, IV, 540.
Pubblio Filone (Q.), dittatore, leggi da hi proposte, I, 787, II, 30, 280, 284. III, 272, 284; è il primo rivestito della dignita ili proconsole, II, 515-7; prende Palepoli e Neapula, 57; è chiamato a riparare l'onta patita alle Forche Caudine, 63; va nel Sannio e in Apulia, 69.
Pubblito Volcrone, tribuno, chiede che i tribuni e gli editi sieno eletti dalle tribu plebes, I, 812-814.
Pubblo (Gaio), sfugge alla libidine dell'usuraio Lucio Papirio, II, 31.
Podicicia, dea, IV, 764; due templi a Roma, II 303.
Punici, boro venuta in Slellla, II, 117.
— Vedi Cartagine.
Punico, capo dei Lusitam, II, 526.
Puteoli (Poznoli), detta in amico Dicescolio, deate adictici in amico

Puteoli (Pozzaceli), detta in antico Dicearchia, (undata dai Calcidesi, 1, 272-273, 310; colonia romana, 11, 267, 427; villa di Silla, III, 279; avanzi della villa di Cicerone, 724; colonia militare, IV, 43, 495; col cognome di Nerone, 375; monumento a Tiberio, 2504 sepolero e tempio ad Adrlano, 691; tempio e iscrizioni ad Antonino Piò, 713, 716; tumnito di plebe, 794, 716; onori pubblici a una matrona per la sun castità, 829-830.

7

24 500 1-, 1, 1 547 p.o. Q

Quadi (Moravia), in guerra coi Ro-mani, IV, 530; confinanti coi Bu-rii, 571; Antonino da Ioro un re, 1711; assaltano l'Impero, 734, 741; combattuti da M. Aurolio e dispersi da Giove Pluvio, 743, fanno pace con Commodo, 768.

Quadrante, quarta parte dell'asse, II,

Quadriremi, navi da guerra, 11, 213. Quaestimos perpeluae. — Vedi (in-stata.

styla.
Quatuorviri municipali, IV, 45.
Quercin (la) sacra di Dodona, 1, 93.
Querquetulani, nel Lazzo, fanno guerra a Roma per i Tarquinii, I, 631.
Questorl, I, 857, 864; su ne nominano quattro, due dei quali plebei, 865; portati da otto a venti da Silla.
Questori degli alimenti pubblici, IV, 808.
Questori raunicipali, IV, 787.

Questori municipali, IV. 787. Questori preposti alle regioni d'Italia, II, 396; e a quelle di Ronn, IV.

Questori per le spiagge murittime, 1V, 42,

Questors per le spiagge marittime, 1V, 42. Quinario, moneta d'argento del valore di cinque assi, II, 309, 310. Quincusse, cinque assi, II, 309. Qu'impratria, feste di Minerva, IV, 535.

Quimpennali, censori nel Municipii, 1V, 45, 288. Quimquereqii, navi da guerra, II, 213. Quintile, clot il mese di luglio, chia-nato Gintio in onore di Cesare, III, 583.

Quintilia, amica di Liculo Calvo, III,

Quintlia, amic v di Licunlo Calvo, III, SII.

Quintliano (M. Fabio), maestro d'eloquenza, IV, 871, sua Istituzione
oratoria, 871; sue dottrine, 872;
esalta bruttamente Domiziano, 872;
mnestro di Plinio il Giovane, 911;
che gli dota la figlia, 945.

Quintlii, loro villa, IV, 773, 777.

Quintlii, loro villa, IV, 773, 777.

Quintlii (Condino o Condiano), sua
vita ed ufficii, IV, 773-774; neciso
da Commodo, 774.

Quintliio (Massimo), sua vila ed ufficili, IV, 773-774; urciso da Cominodo, 774; padre di Sesto, 774.

Quintliio (Massimo), sua vila ed ufficili IV, 773-774; urciso da Cominodo, 774; padre di Sesto, 774.

Quintliio (Sesto), diglio di Massimo,
suoi casi singolari, IV, 774-775.

Quintiio Varo (I<sup>2</sup>), spoglia la Siria,
IV, 77, 224; insanguina la findea,
224; proconsole in Germania, 224225; cospirazione e sollevazione di
Arminio, 225; sconfitto nella selva
di Teuroburgo, 226-227; si da la
morte, 227; la sua testa e manilata a Maroboduo, 228; u da questo ad Augusto, 223; sono ricuperate le sue aquile, 258.

Quinzialo Afranio, senatore, coningiara contro Nerone, IV, 406;
scoperlo, 407; sun morte, 409.

Quinzia (L.), legato di Crasso, vinto
da Spartaco, III, 309.

Quinzio Atta (Tilo), poeta comico; II,
1546.

Quintlo Attloo (C.), console, si salva

Quarto Attloo (C.), console, si salva dai Vitelliani col dire di aver in-cendiato il tempio di Giove, IV,

470.

Quinzio Capitolino (T.), escluso dal secondo decemvirato, I, 835.

Quinzio Capitolino Burbato (T.), console, trionfa dei Volsci, I, 820.

Quinzio Cincinnato (Lucio), consule, 1, 824; dittatore, 825, 833; salva -mala: patria e torna al suo campicel-lo, 827-828, per le arti di Appio Chandio non e eletto decenviro, 834-835.

Quinzio (Cesone), figlio di Cincinnato, citato avanti l'assemblea delle tri-bu, fugge in Etruria, 1, 823-824, 817.

Quinzio Ciucinnato (T.), vince i Pre-nestini, H. 14. Quinzio Crispino (L.), pretore, scon-titto dai Celtiberi e Lusitani, H.

quinzio Crispino (L.), pretore, scontitto dai Celtiberi e Lusitani, II, 455.

Quinzio Flaminlo (Lucio), fratello del seguente, prende d'assalto Leucade, II, 437; tolto dalla lista dei Senatori con nola di crudele libidine, 595-596.

Quinzio Flaminio (Tito), console, va contro Filippo di Macedonia, II, 433-431; lo vince ed occupa l'Epiro, 431; si impadronisce di quasi tutta la Grecia, 431-435; vince Filippo ai Cinocefali, 436-437; con un decreto fi dichiarare liberi i Greci, 431; el dichiarare liberi i Greci, 439; ed e con gran festa salutato liberatore da tutti, 438-439, e vi resta per ordinarne lo Sotto, 440, va n Roma e trionfa, 4t1; ritorna in Grecia, 443; intercede perche sia accordata tregna agli Etol, 447; minaccia Prusia, re di Bitinia, per aver dato nsilo ad Annibale, 441.

Quinzio Penno Capitolino Crispino (T.), console, neceso nella guerra di Annibale, II, 335.

Quirinde, colle, 1, 722, 715, III, 601, 779, IV, 400, 533, 599.

Quirino, suo censimento, IV, 104

Quirno, divinità, culto, 1, 729, 741, e tempio, II, 294, IV, 192, — Vedi Romolo.

Quirio, cutta dei Quiriti sul colle Agonale secondo il Niebuhr, 1, 666-967.

Quirio, cuta dei Quiriti sul colle Ago-nale secondo il Niebuhr, 1, 696-967. Quiriti, 1, 582.

# R

Rabirio, poeta epico della battaglia di Azzio, IV, 152-153.
Rabirio (C.), senatore, porta in trionto la testa di Saturnino, III, 154-155; accusato da Lubieno di quella uccisione, 359-359.
Racilia, moglie di Lucio Quinzio Cincinnato, I, 827.
Ragusa, II, 541.
Rame liviano, così detto dal nome di Livia, moglie d'Augusto, IV, 193.
Rammensi, una delle tre primitive tribu di Roma, I, 657.
Raoul Rochette, sua opinione sull'origine degli Etruschi, I, 116.
Rascupoli, capo dei Traci, III, 622.
Rasem, non e provato che da essi discendano gli Etruschi, I, 120-121; opinioni sul none, 122; e sulla origine di essi, 199-200.
Ratiaria o Retiaria (Acer), sul Danubio, nella Mesia Superiore, colonia, IV, 531.
Rationarium o Berviarium totirs imperiori, di Augusto, IV, 75

1V, 581.

Rationarium o Breviarium toline imperit di Augusto, IV, 75.

Raudio (finmpo), o Campi Raudii, nella cialla Cisalpina, presso Vercelli, ove Mario distrusse i Cimpleri, III, 133.

Rauraci, tribu elvetica (nel cantone di Basilea), emigrano nelle Gallie, III, 430.

Ravenna, occupata dagli Umbri, 1, 65; credesi fondata dal Pelasgi, 79, ivi si riparano presso Gesare i tribuni caccinti da Roma, 111, 481, 484; stazione di un'armata navale, IV, 79, 783.

Re di Roma, suoi poteri, I, 701; veniva proposto dal Senato ed eletto dalle Curic, 702-703.

Rea Silvia o Ilia, 1, 568-569, 571.

Reate (Ricti), sede dei Pelasgi, 1, 74; occupata dai Sabini, 219, 221, 223; diviene prefettura, 14, 90; patria di M. Tercuzio Varrone, III, 716; colonia militare, IV, 495; la dissero fondata da un compagno di Ercole, 503.

Reatina (pianura), 1, 220.

Recitazioni pubblielle, n Roma, IV, 906-907.

Reatina (pianura), 1, 220.
Recitazioni pubbliche, a Roma, IV, 206-207.
Redicolo (il Dio), detto anche Tutano, e tenuto salvatore di Roma, II, 330; suo tempio, 389.
Reggini, del Bruzio, vincono i Greci al flume Sagra, II, 133.
Reggino (promontorio) (Capa Pittaro o la Punta de Culamitzzi secondo altri), 1, 305.
Reggino (Aspromonte), vertice e salto, nel Bruzio, 1, 285, 304.
Reggio, (atta del Bruzio, 1, 286, 304.
Reggio, citta del Bruzio (Calabrio), fondata dai Greci, famosa di studi e di belli cilitzi, 1, 304, 310, II, 95, 118, 119; riceve leggi da Caronda, 137, retta dal tiranno Anassila, 159; in guerra col tiranno Dionisio, 168; salvata da Elori, 169; saccheggiata e insanguinata da Dionisio, 171; ridotta a misero stato, 183; strazata da una legione Campana, 193, 195-196; in potere dei Romani, 201; obbligata a fornir navi da guerra, 270; conserva i suoi Istituti nazionali, 271; fedele a Roma contro Annibale, 352-267; e contro la lega italica, III, 178; promessa dai triunaviri in prenno ai soldati della guerra civile, 607; confino di Giulia d'Augusto, IV, 218; stazione per le navi frumentarie comuciata ivi da Caligola, 325.
Regillo (lago) (Tenuta di Pantano), battiglia, 1, 631-63; Livio non conosce l'anno in cui fu ilata, I, 637-20;

Regioni d'Italia, II, 306, IV, 41-42, 733.

734.
Regioni d' Roma, nell'ordinamento
di Servio Tullio, 1, 706-707; ai
tempi d'Augusto, IV, 26.
Regolo. — Vedi Afilio Regolo.
Regolo (M.), iniquissimo delatore e
consigliere di Domiziano, IV, 475,

consiglière di Domiziano, IV, 475, 539.
Religione, degli antichi popoli italici.
I. 304, 318-385; degli Etruschi, 387-415; culto dei morti in Etruschi, 387-415; culto dei morti in Etruschi e a Roma, 505-520; ordinamenti religiosi di Numa, 583, 594; la religione romana ispirata dall'unite, 728-729; Dei dei pastori e degli agricoltori, 730-732; Vesta, 733-734; l'alladio, Penati, Luri, Trimita Capitolina, Marte, Giano, 735-761; oraccili, religione e politica, 750-752; Numi stranieri, 533; llecadenza, II, 309-301; riti stranieri, 302; incredulita, 595; riforme d'Augusto, IV, 32-34.
Religione dei Druidi. — Vedi Druidisno, Reni (Reins), popoli della Gallia Belgica, tra la Matrona (Marna) e la Mosa, si uniscono ai Homani, III, 431, 445; rivolta, IV, 477.

# REMO

## RODIANI

#### ROMA

Remo, sua leggenda. 1, 569-573.
Remoria, luogo sull'Aventino ove Remo prese gll augurii, I, 572.
Remoria, villaggio sul Tevere, secondo il Niebuhr, 1, 666.
Renau (Ernesto), suoi studi sulle canse della sollevazione giudaica, IV, 457-453; esame delle accuse coutro Paussina Minore, 361-762.
Rendite pubbl'che sotto Augusto, IV, 75; accresciute da Adriano, 634.
Reno, finme della Gallia Cispadana, celebre pel convegno dei triunviri, avvenuto in una isoletta di esso vicino a Bologna, III, 606.
Reno, dume, confine tra Galli e Germani, III, 423, 424; ponti e passagci di Cesare, 437-438, 443; vi stanziano otto legioni e una llotta, IV, 78, 79; confine dell'Impero, 84; ricacciati al di la Svevi e Germani, 85; spedizione di Caligola, 328; cannile tra esso e la Mosa fatto da Corbulone, 348; ponte di Traiano presso a Magonza, 555; provvedimenti di Adriano perche non sia passato dan Barbara, 638.
Repubbliche aristocratiche dei popoli italici, I, 355-366.
Refi o Rezii, loro sedi e costani, IV, 93; vinti da Drusa, 93, 94; assaltano gli Elvezii, 441. — Vedi Rasent e Rezia.
Reliaria. — Vedi Ratiaria.
Retori, screditati e combattuti, III, 695; refori e declamatori ai tempi d'Augusto, IV, 185-187; preminti da immunità da Adriano, 076; loros aringhe raccolte da Seneca, 870.
Rettorica, i primi tempi dell'Impero cono il suo secolo d'oro, IV, 669-

Rettorica, i primi tempi dell'Impero sono il suo scrola d'ora, IV, \$69-870.

sono il suo serola d'oro, IV, 69-8-70.
Refa (Grigiani e Tiralo), e alcune parli setrentrionali della Lombardio), provincia romana, IV, 94, 782, rommercio con Roma, 202; digurata sulla spada di Tiberio, 242; marleggia per Vitellio, 441; ricordi di Antonino, 715; invasa dai Catti, 727.
Rezii. — Veda Reti.
Riccherre, cercate a Roma per la via dei delitti, IV, 824-825.
Ricci (Nemesio), studii sulle origmi dei Pelasgi, 1, 192.
Rigodulo (Riol), sulla Mosella, vi sono batturi I Treviri, IV, 477.
Riumin. — Vedi Armimo.
Rimdaco (Mobalidsch), flume dell'Asia Minore nella provincia dell'Ellesponta, vittoria di Lucullo su Mitridate, III, 338.
Riudaco (valle del), IV, 663.
Riti funebri, presso gli Etrusch, 1, 505-521; presso i Romani, 756-757; citratti dei morti, 519-520.
Rola (Rosas), città preca sulla costa della Spagna Tarraconese, ricorre a Roma contro i Cartaginesi, II, 329.
Reditono, flume, passaggio d'Annibale, II, 235; difesa de Castare contro.

a Rona contro i Cartaguesi, II, 329.
Rodino, flume, passaggio d'Annibale, II, 335; difeso da Gesare contro gli Elivezli, III, 431; i barenioli grati ad Adriano, 638.
Rodi, chiede soccorso a Rona contro l'itippo di Macedoniu, II, 432, 433, non la parte della provincia d'Assia, 539; Colosso, 541; accoglici Romani scampati all'esternamo ordinato da Miridate, III, 231-232; respinge Mitridate, 232; vinta e strazinta da Cassio, 621; frequentata dai giovani Romani per lo studio dell'eloquenza, 696; visita-

ta da Vespasiano, IV, 488; a poi privata della libertà, 495; Adriano fa rialzare il Colosso, 664.

Rodiani, ricevono da Roma una parle della Licia e della Caria, il, 452; minacciati di guerra dai Romani, 491-492; difesi da Catone, 598; premiati di privilegi per la loro fedeltà, III, 248; fatti liberi da Nerone, IV, 371.

Roma e gli Italiani, I, 16, 17; tradizioni sulla sua origine, 566, nome, 547-568; nome volgare, sacerdolale e arcano, 574, III, 791; la leggenda di Romodo e Remo, I, 567-573; fondata da Romodo, 571; Roma quadrata, 574; Yalentia, 574; il di natalizio, 574-576; primi abitatori, 576-577; mancanza di donne e ratto delle Sabine, 577-579; assalita dai Sabini, 580-581; fa la pace e si unisce con loro, 581; soggioga Cameria, Fidene e Veio, 582; morte di Romodo, 583-584; interregno, 585, Numa, 583-588; Tulho Ostilio, 588; distruzione di Alba, 594; guerra ai Sabini, 591; Anco Marzio, 595-598; guerre contro i Latini, Volsci, Sabini ed Etruschi, 599; Servio Tullio, 601-608; guerra cogfi Etruschi, 604; Roma metropoli della lega latina, 604; move mura e altargamento della citta, 605; divisa in 4 regioni, 605; traquimo il Superbo, 609; lega pin stretta coi Latini, 611; guerre ai Sabini, Volsci e ai Gabini, 611-613; la cloache compinte, 613; tempio di Giove Capitolino e presagio sulla fortuna di Roma, 613-615; assedio di Arden, 616; morte della casta Lucrezia, vendicata colla cacciata dei re, 617-618; congiuna contro la liberta, 621; vittoria alla selva Arsia, contro i Tarquiniosi e Venenti fantori di Tarquinio il Superbo, 624; assediata da Porsena, 626-628; conchinde con lui un trattato, 621; vittoria alla selva Arsia, contro i Tarquiniosi e Venenti fantori di Tarquinio il Superbo, 624; assediata da Porsena, 626-628; conchina con la Grecia, 752; imitamlo rimane originale, 752; imitamlo rimane originale, 752; imitamlo rimane originale, 754; semplicita primitiva, 758-769; reverenza alle istituzioni e alle leggi, 760; coshimi primitivi, 760-768; politica, 760-770, respecto dalle correre dei Sabin, dei Videria da

sci., 865-867; contese coi Fidenati e Veienti. 869-870; assedia Veio, 871-873, fa guerra agli Etraschi, 880, sconditta dai Galli sull'Allia, 890-891; presa e incendanti da essi e liberata da Canunillo, 291-897; ricchiceta, II. 8-10; e afloratta da mova cerchia di mura, 11, 15; vince i vioini tusorti e ristaldisce gli antichi confal, 12-14; pestilenza e inondazione, 26; vince ripetutamente i Galli, 33-34; costringe ad arrendersi i Tilurtini, 34; sottomette gli Ernici, 34; a in guerra coi Volsci, 35; cresce di territorio e di forza, 35-36; guerra contro Tarquiniesi, Facisci e Certi, 36-37; prima guerra nel Sannio, 38-41; accorda la pace, 42; sue prepotenze cogli alleati, 42-43; guerra contro la lega latina, 44-49; sottomette il Lazio, e i Volsci, gli ausoni, Aurunci, Sidicimi e Campanti, 49-52; alleanza con Alessandro Molosso re di Epizo, 53; doma Priverno e Fondi, 54; seconda guerra sannitica, 54-59; fa tregna coi Sanniti, poi li sconligge, 50-60; 6 vinta alle Forche Canulne, 60-63; rompeli trattato di Caudio, 63-63; continua la guerra, 65-68; anche contro gli Etraschi collegati ni Sanniti, 64; sottomette gli Esqui, il Marsi, i Marrucini, i Peligai i Franci, 76; sottomette gli Esqui, i Marsi, i Marrucini, i Peligai i Franci, 77-78; neconda mera guerra sannitica, 78-80; vince a Sentino, 81-83; e ad Aquilonia, 87; fine della terra guenra sannitica, 78-80; vince a Sentino, 81-83; e ad Aquilonia, 87; fine della terra guenra sannitica, 78-9; manda Fabrizio ad diandere Turio, 189; provoca Tarnuto, e le sue navi venzono somuene, 190; chiede riparazione nell' oltra ggio, chiede riparazione nell' oltra guerra con suma de continuare la guerra. 197-193; unita alla battag is d'Ascoli manda fue secciti contro Priro sen cardia coli Fit

sta dan Cartaginesis 227; assedia Lithless, 228-231. sconfitta a Dregono, 231; acerra con Antileare Haren, 232, 234; viave alle Jsole Pgatit, 235; pace coi Cartaginesis and Gella prima guerra punica. 236; breva guerra con Falcina. 237; bilve sulla Corsicer è stilla Sardegun, 237; bilve sulla Corsicer è stilla Sardegun, 237; bilve sulla Corsicer è stilla Sardegun, 237; bilve sulla Corsicer è stilla la cittadinanza amenica, 218; guerra co conquista della Gulla Cisalpina, 248-254, guerra cogli Insubri, 255; impora anche sui Veneti, 255-256; tien soggetta Platifa colla varieta dei diritti e degli ordini e dei gravami, 257-271; sorti delle province, 272-273; apparenze di liberta è servini duppertatto, 274; porfaziona la sua costituzione, 275-280; via dirconomicazione con tatta Platifa, 287-290; acquedotti, 231; abbellimenti della citta, 293; tempita, 291-297; Foro, 297-300; denadenza dalla religione e riti strauieri, 300-302; austeri costumi e virtà delle donne, 302-303; movi onegistrati, 301-307; opere d'arte, 400-411; giuochi pubblici, 311-316; deste, 316; funerali, 316-317; prenoi inditari, 318; preparata alla comquista del anomdo, 317; vieta con un trattato ar Cartaginesi di settadersi in Sparia, 330; mandera di Sagunto, 333; seconda guerra in trattato ar Cartaginesi di settadersi in Sparia, 330; inami providenti, 331-343; paparento e nuovi provvedimenti, 331-360; rifiuta il riscatto dei prigionieri, 362; continua la guerra in 1413; in Isparina e sulle coste di Grecia, 387; vanamente minacciata da Annibale, 383-383; prende Capina, 890-391; rovinata, fa miovi sforzi per continuare la guerra, 182-385; continua la guerra in della di Ramibale, 426-47; daum patiti nella seconda guerra punica, 417-423; si vendica degli talbani tautori di Annibale, 426-47; daum patiti nella seconda guerra punica, 417-423; si vendica degli talbani tautori di Annibale, 426-47; daum patiti nella seconda guerra punica, 437-438; contigre più carra di Spagna, 401-408; porta, per megli dell'Atta, 431-431; occupa di Sili, 443-431; occupa di Si

Sardegnal 466; lģukmil di Perseo, 468-478; lo vince a Pidna, 472-480 inyia legal in Magedonia e neili filiria per riordinarie, 181-481 chiele cieca obbedieuza di attil 491; uniaccia di guecra i Rodjani, 491-492; impedisce ad Anticeo Ppifane la conquista dell'Egilto, 492-493; vince Andristo in Macedonia, 491-495; guerra agli Achei, 495-499; tince Andristo in Macedonia, 491-495; guerra punica, finita cella distruzione di Cartagine, 503-522; guerre di Spagna e di Lustiania, 521-537; riceve in eredita il regno di Perganio, 538; vince Aristonico, 538-539; passi soggetti alla sua dominazione al principio del settimo secolo, 539-542; come ordinati. 543-517; invasione delle delicatezze stranicro, 573-571, negli studi enella educazione inita la Grecia, 599-502; accoglic con meravigha le opere dell'arte greca, 603; si abhellisce di muori editicii, 603, stato politico e sociale al principio del VII secolo, III, 7-8; i possidenti non gungono a duenula, 12; elementi e vua della sua popolazione, 16-19, numero degli schiasvi, 24, 26-27; prima guerra servile in Sicilia, 40-12; battaglia civile sull'Aventuo, 81-33; soccorre Massilia e vince i Liguri, 90-91; e i Salluvii, 91-92; principii della conquista della Gallia, 92-57; si impadronisce dei passi delle Alpi, 97, prime guerre contro i barbari nordici, 98 guerra contro Giugurta, 170-194, cominen il regno della (170-194, cominen il regno della (170-194; sedicone dei demagogni, vinta, 151-155; secondite e vittoric nella guerra sociale degli Italici, 170-194, cominen il regno della (170-194; sedicone dei demagogni, vinta, 151-155; secondite e vittoric nella guerra con Silla, 231-277; guerra con mi giardi che contro di Silla, 271-277; guerra contro Emilio Lepido, 289-290; e escennino de Ro contro Q Sectorio in Spagna, 293, 202; in guerra coi gladiatori, 303-302; in guerra coi gladiatori, 303-310; guerra ai pirati che folgono a Roma le communicazioni colle province, 330-331; mova guerra di Mitridate, 331-310; vittorie di Lompeo su Mitridate e Tigrane o nel Cancuso, 315-317; le armi romane in Siria, in ciuden e in Arabia, 349-350, fine di Mitridate, 331; condini del dominio di Roma, 353-354; congiura di Catilina, 375-389; trionto di Pompeo 398-401, l'estre la Spagna, 405; primoteiumvirate, 405; tribunato di Clodia, 417-421; conquista delle Gellie e feste per le vitt-ric, 423-154; marchia, 458-462; dianstrosa guerra coi Parti, 461-465; furori dei Clodiani, 472; Pompeo console senza collega, 473; guerra civile è vittoria di Cesare, 475 e segg , frionti e feste dei vincitore, 527-528; muovi abbellimenti della citta, 510-511 confusione, spavento e anarchia dopo J meisione di Cesare, 565-577; guerra civile, 592-599; feste per la vittoria di Modena, 600-501; rosternazione all'avvicinarsi di Ottavio, 633; poscrizione e stragi dei trimmvirl, 607 e segga; ultime buttaglie della liberta, 622-627; lamo e tumulti, 637, 644; abbellimenti di Agrippa. 669; guerra civile, 674-679; leste per le vittorie di Ottavio, 687; popolazione ai tempi di Aigusto, IV, 21-25; partita da Augusto in quattordici regioni, 26; vici, 26, aggli è pri toriani a guardia della citta, 27; difesa dalle inondazioni del Fevere, 27-28; acquidotti a Aequa Vergine, 28-29; presidi-militari, 78; feste per le vittorie di Augusto, 194-105; latta più adorna da lin, 189-197; trattati commerciali, 209; atterità da Caligola, 331; congiura contro Claudio, 361-362; incendiata da Nerone, 399-401; riedificata più regolare, 401-402; allerrezze per la morte di Nerone, 470; in tumulto per la congiura contro Gialboa, 437; in preda alla tiramide e alla licenza sotto Ottone, 443-244, continuelle a Ottone morte e plausi a Vitellio, 412-413; occupata dai Flaviani, 421; stragi e rapune, 433; solemi accoglienze a Vespasiano, 189; tranquilhtà ristabilità da lui, 499; grande trionfo sui vinti Giudei, 482-123; rimendio sotto l'impero di Tito, 510; in lutto per la morte di esso, 519; pomizano toglie gli ingombri alle strade, 520; edilizi costruiti da lui, 532-531; l'rimessa in calma da Trainno dopo la norte di Nerva, 522, acceglienze a Vespasiano, 189; tranquilhtà ristabilità da lui, 499; grande trionfo sui vinti Giudei, 872-183; rimessa in calma da Trainno dopo la norte di Nerva, 552, acceglienze a vespasiano della financione, 793; spavento per la coltro di Nerva, 552; acceglienze a commodo, 763; pestidenza, incendii carestia, 747-765, Roma Commodiana, 772.

Vedi anche Venere e Roma, tempio
Roma Eterna, comumento di Locri .
II. 411-412; e altare nel Vallo di Adriano, IV, 652.
Roma in statua, IV, 677; e in bassorilievo della villa Albani, I, 698.
Romagnosi (Giovandomenico), fa venire la civilta italica dalla Mauritania, I, 190-191.
Romainia, linguaggio dei Valachi, IV, 582-583.
Romechio (Romechi e), nella Magna

582-583.
Romechio (Romechi's), nella Magna (reca, 1, 315.
Romolo 1, 569-573; fonda Roma, 579-571; e vi apre un asilo, 576; eletto re, 577, ratto delle Sabine, 577-579; trionfa del Ceniuesi, Antenmati e Crustumerii, 579; fa la pace coi Sabini, 581; e regua con

### ROMULEA

### RUTILIO

### SALLUVII

ROMULEA

Tana Syl-Ne, vance de camera. F. et Vesan. 589

Corna NS ser sa Syl
moderne e san orienne
etta croche d

Romana.

Tess da Roman.

Resa J. L. L.
Resa J. L.
Resa J.
Resa J. L.
Resa J.
Resa

R T C F A P T A

R T C F A P T A

R T C F A P T A

R T C F A P T A

R T C F A P T A

R T C F A P T A

R T C F A P T A

R T C F A P T A

R T C F A P T A

R T C F A P T A

R T C F A P T A

R T C F A P T A

R T C F A P T A

R T C F A P T A

R T C F A P T A

R T C F A P T A

R T C F A P T A

R T C F A P T A

R T C F A P T A

R T C F A P T A

R T C F A P T A

R T C F A P T A

R T C F A P T A

R T C F A P T A

R T C F A P T A

R T C F A P T A

R T C F A P T A

R T C F A P T A

R T C F A P T A

R T C F A P T A

R T C F A P T A

R T C F A P T A

R T C F A P T A

R T C F A P T A

R T C F A P T A

R T C F A P T A

R T C F A P T A

R T C F A P T A

R T C F A P T A

R T C F A P T A

R T C F A P T A

R T C F A P T A

R T C F A P T A

R T C F A P T A

R T C F A P T A

R T C F A P T A

R T C F A P T A

R T C F A P T A

R T C F A P T A

R T C F A P T A

R T C F A P T A

R T C F A P T A

R T C F A

R T C F A

R T C F A

R T C F A

R T C F A

R T C F A

R T C F A

R T C F A

R T C F A

R T C F A

R T C F A

R T C F A

R T C F A

R T C F A

R T C F A

R T C F A

R T C F A

R T C F A

R T C F A

R T C F A

R T C F A

R T C F A

R T C F A

R T C F A

R T C F A

R T C F A

R T C F A

R T C F A

R T C F A

R T C F A

R T C F A

R T C F A

R T C F A

R T C F A

R T C F A

R T C F A

R T C F A

R T C F A

R T C F A

R T C F A

R T C F A

R T C F A

R T C F A

R T C F A

R T C F A

R T C F A

R T C F A

R T C F A

R T C F A

R T C F A

R T C F A

R T C F A

R T C F A

R T C F A

R T C F A

R T C F A

R T C F A

R T C F A

R T C F A

R T C F A

R T C F A

R T C F A

R T C F A

R T C F A

R T C F A

R T C F A

R T C F A

R T C F A

R T C F A

R T C F A

R T C F A

R T C F A

R T C F A

R T C F A

R T C F A

R T C F A

R T C F A

R T C F A

R T C F A

R T C F A

R T C F A

R T C F A

R T C F A

R T C F A

R T C F A

R T C F A

R T C F A

R T C F A

R T C F A

R T C F A

R T C F A

R T C F A

R T C F A

R T C F A

R T C F A

R T C F A

R T C F A

R T C F A

R T C F A

R T C F A

R T C F A

R T C F A

R T C F A

R T C F A

R T C F A

R T C F

Rods -

La pers Law.
Lat. - Fo-

Residence of the second of the

seuvein, 181 vinno e ucciso da Vezzo Sontone sul Let., 182. Rutalio Rinto (P.), guerronasa: fo-miliare di Supsone F II, 65.1 legato di Meteslo nella guerra ca. III. 11a, 116 console of legals in Meteodo nella poerra

al III. Ha, llé console
1948 obbliga i gosvana a
1955 oranore nostero e soccio e
di ogna ari fino per
1950 pro ario e
1950 pro tribunale, 8, 78
1950 pro tribunale, 8

# S

Lotter Lo o La l'Err
r e 2 R
rece e R
rece per aper
a R
re

do victimo umano presso e i antichi popi in Eurina. 10 e a Roma, II. 10 a absilia i per canto consulta. 1, 201 ranova-n nelle forte pei trionfo di Cesare.

SALLDOVIII

50; aboliu nelle (va. da i ... st. IV, J.; e da ( ... ste. st. IV, J.; e da ( ... st. I

Ap I S

NAMES OF CHAIN

Saltustio Luvullo legato il Bryan-nia, uocidere da Dianasano 1V 50

Saltuvu, dutti anche Salis, sella 1126-

# SALOVA

## SANTA MARIA

## SATURNO;

| SALONA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| To be the control of  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Name of the Owner  |
| D 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| n ≥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 17 147                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2 8 " = 2 Be-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| a rest of the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 17 46 - a B-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| D m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sea de la la IV I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sea do a a V II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 70.75 M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| North Control of the  |
| IV 24.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Δ Δ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| And the second s |
| A series a s |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1 147                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1 10. A = 10-162                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| s. 1\ *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| TV de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 17' -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| No. of the last of |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Salar Control of the Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| A ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 0,42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Committee of the last own party.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| I Section of the sect |
| The same of the sa |
| A Limited Market Control of the Cont |
| - I I Ar-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1/ 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5 - 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7 - 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - 7 - 1 - 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| F = V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 10 10 10 10 10 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 201                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE  |
| ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| and the same of th |
| n 1 11 1 7 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ) - )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| * Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| The state of the s |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Section 18 months                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| S. Della Company of the Company of t |
| 1 976                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7 H 1 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| " H 1 11"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| The second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

SANTA MARIA

The reserve and Rame, Mariano France to Case 4, sole example to the control of the

the services of the services o

vera 11 se a 1 se a Mater ate, ...44 ; itaare Fes. II. . si.

Mes L L L IV

741; sua morte, 11, 598; tempio a Roma, 1, 730, III, 490; destinato a custodia del pubblico erario, II, 297,

Saturno, re, I, 528, 520, 565. Saulry (de), sua opera sugli ultimi giorni di Gerusalemme, IV, 487-

488.
Sauromati. — Vedi Sarmati.
Sava, flume della Paunonia, detto Saras dai Latini, III, 667, IV, 68, 223.
Scaligeri (gii), loro dubbi sulle asserzioni degli storici antichi, I, 643.
Scanandro. — Vedi Crimso.
Scaptiensi o Scaptini, abitatori di Scaptini (Passevano) nel Lazio, fanno guerra a Roma per i Tarquinii, I, 631.
Scadeonio (Bernardino), fa popolare la Venezia dalle colonie condotte dal tigli di Noe, I, 186.
Scarfea, città della Locride orientale, vittoria di Cecilio Metello su Critolao, II, 497.
Scauro. — Vedi Emilio Scauro.
Scauro, sua tomba a Pompei, IV, 797.
Scavino (Plavo), senatore, congiura contro Nerone, IV, 406; imprigionato, denunzia i complici, 406-407; sua morte, 409.
Scevola. — Vedi Mucio Scevola.
Schera, città dei Sicani, II, 104.
Schiavi, disposizioni a loro riguardo contenute nelle XII Tavole, I, 843; destinati alla coltivazione dei campii, III, 19-20; e ad altri uthei, 20-23; loro munero, 24; e commercio, 24; eloro munero, 24; e commercio, 24; loro mercato a Roma, 25; loro prezzi, 27-26; mani trattamenti, 27; servi comici, 27-29; tenuti come cose, 28, 30; gastighi e supplizi, 30-36; manumissione, 33-38; loro cospirazioni e tunulti, 38; prima guerra servile in Sicilia, 137; rivolte di Naceria, di Capua e delle mimere dell'Attica, 137; seconda guerra servile in Sicilia, 137; rivolte di Naceria, di Capua e delle mimere dell'Attica, 137; seconda guerra servile in Sicilia, 137; rivolte di Spartaco, 305-310; senatoconsulto Silauŝano confernato dei servi, rovolta di spartaco, 305-310; senatoconsulto Silauŝano confernato dei servi, 673; e di Antonine Po, 707; assegno pel vitto e vestito, S07-806; trattamenti feroci, 853-854, leggi a 1 iro difesa, 851-855.
Schavitti, sua origine, III, 23; sostenuta da legislatori e titosof, 23-24; niuno osa e mbatterla apertamente, 36; pericoli, 44, la necessitu della schavitu combattuta da Cicerone, 757; proteste dei filosol posteriori, 852, 83.
Schlegel (Augusto Gugilelmo), sue opunion sulle origini italiche, 1, 195.

195.
Scidro (Supri), città della Lucania,
1, 293; colonia di Sibari, II, 96, 118.
Scienze occulte, III, 744-745.
Scilaceo (seno) (golfo di Squallace),
1, 315.
Scilacio o Sillezio (Squilla e), colonia greca, I, 310, 316, II, 119; iscrazione ad Antonino, IV, 716.
Scilla, mostro marmo, I, 301-303.
Scilla (stretto di), III, 650-652,

Scilleo (scoglio), I, 301, 303. Scilletica, repubblica, I, 311, 315-316. Sciluro, re degli Sciti, III, 225. Scipuone. — Vedi Cornelio Scipione Scirtea (presso Sambuca), citta dei Sicani, II, 104; vittoria di I.. Lu-cullo sugli schiavi ribelli, III, 141-142.

Scite, tiranno di Messina, II, 159.
Scite, illa battaglia di Cheronea, III,
239; si miscono a Mitridate, 350,
351; chiedono allennza ad Augusto, IV, 62, 81; foro commercio
con Roma, 292; antonino gli mette
d'accordo coi Greci della Penisola
Cinmeria, 711.
Sciti Tauri, Lidroni del Chersoneso
Taurico (Cramea), III, 225.
Scola, nel Portico d'Ottavio, destinata a geniali convegni, III, 657.
Scordisci, sconfiggono i Romani e
pussano in Macedonia e Tessaglia, III, 98; sono ricacciati al di
la del Danubio, 98.
Scotussa (Supli), in Tessaglia, II,
436. Scite, tiranno di Messina, II, 159.

secursa (Suph), in Tessaglia, II, 436.
Scribonia, sorella di L. Scribonio Libone, moglie di Angusto, III, 650.
Libone, moglie di Angusto, III, 650.
accompagna la figlia Giulia nel-Pesilio dell'isola Pandataria, 217.
Scribonio Curione (C.), pretore (633), oratore, III, 659.
Scribonio Curione (C.), figlio del precedente, oratore, III, 701, proconsole di Macedonia, fa prova d'invadere la Dacia, IV, 579.
Scribonio Curione Mmore (C.), figlio del precedente, tribuno (704), sostiene Cesare nella sua domanda del consolato, III, 479-480; propone che anche Pompeo abdichi, 480; casciato da Roma va a Ravenna da Cesare, 481; disfatto e ucciso in Affrica, 492; oratore, 703.
Scribonio Druso Libone (L.), accusato

703, Scribonio Druso Libone (L.), accusato di cosnirazione sotto Tiberio, si

cribonio Druso Libone (L.), accusato di cospirazione sotto Tiberio, si da la morte, IV, 280.

Scribonio Libone (L.), suocero di Sesto Pompeo, Ill, 641, IV, 211; lo induce a far la pare del Capo Miseno, Ill, 648, scrittore di Amali, 770.

Scribonio Procubo, proconsole, fatto uccidere da Nerone, IV, 419.

Scribonio Procubo, proconsole, fratello del precedente, fatto uccidere da Nerone, IV, 419.

Scribita, destinati a riporvi gli atti e i decreti del principe, IV, 634.

Scrittori servili, e spiriti indipendenti durante l'Impero, IV, 868.

Scrittura, nota ai soli sacerdoti, 1, 452, portata in Italia dai Pelasgi, 461.

461.

Scrubes, trabocchetti, III, 449.

Scrubes di Minerva, piatto imbandito
a Vitellio, IV, 454.

Scribtra ctrusca, 1, 417, 429, 430-432.

Scriba antica (la), II, 578.

Scrupi di Virgilio, IV, 132.

Scupi (Vvkūb), nella Mesia Superiore,
prende il nome di Elia, colonia
Romana, IV, 639.

Scritari (Scoderi), capitale degli Illiri.

Scutari (Scodea), capitale degli Illiri, II, 217.

Sebeto, tiume, detto Seperthus in antico, I, 274. Secolare (solennita), celebrata da An-

Secolar (solemna), ceratria Angusto e cantata da Orazio, IV, 33, celebrata da Antonino Pio Γanno 900 di Roma, 703.
Secolo Commodano, IV, 772, 776.
Secolo ctrusco, 1, 455, 458-459.

SEMPRONIO

Segeda, città di Spagna, II, 525.
Segesta. — Vedi Egasta.
Segeste, zio d'Arminio, denunzia a Quintifio Varo la cospirazione dei Germani. IV, 225; capo dei seguaci delle armi stramere, 217; chiede aiuto a Germanico coatro Arminio, 247.
Segovia, nella Spagna Tarraconese, vittoria di Q. Metello sopra Irtuleio, III, 297.
Segusime (Susso), a pie delle Alpi Cozte, IV, 96, arco in onore di Augusto, 96, 97.
Seimo Elio, acquista ua euauco per 50 milioni, IV, 209; mandato in Pannonia a reprimere la sollevazione delle legioni, 245, sua vita, 283, primo ministro di Tiberio, 283-281, trame contro la famiglia imperiale, 284, ripuda la meglie, 283; corrompe la moglia di Druso e lo avvelena, 283; congiura contro la casa di Germanico, 287; chiede a Tiberio in mogle Livilla, 288-289, lo eccita ad allontanarsi di Roma, 296; fe avvisare Agrippina di guardirsi da Tiberio, 280-290, accompagna Tiberio a Capo, 290; lo salva da mai rovima in Campania, 296, ritorna a Roma, 296; eccita gelose e odii Ira Nerone e Druso, 297. liberato dagli emuli è palrone di ogni cosa, 300; sua congiura contro Tiberio, 301-303, condamato e ucciso, 301; uccisi gli amne e parenti di lui, 305
Seleucia, cutta di Siria, IV, 263.
Seneuca, sul Tigri, III, 464; mendiata dai legati di Trinano, IV, 618; e da avido casso, 731.
Seleucia (utta di Siria, IV, 263.

Selencidi (la monarchia dei), II, 428,

Selencide (la monarchia dei), II, 428, 429.

Selino (Midmon), figure in Sicilia presso Selinunte, II, 121, 126.

Selinunte, in Sicilia, coloma greca, II, 118, 119, 128, su i splendori, suoi templi e sua distruziono, 124-125; rovine recentenente illustrate, 126; anuta Siracosa a liberarsi dalla tirannide, 161, in guerra con Egesta, 164, 155, presa dii Cartaginesi, 165, in ti contro di essi il firanno Dionisio, 166; 2di abitatori trasportati a Lilibeo dii Cartaginesi, 288, vidita delle rovine, 22.

Selinunte (Selinute), in chicia, vi imore Traiano, IV, 621, e7.

Samooria, ventiquattresima parte del-Tasse, II, 309.

Sempronia, moglio di Scipiote Emiliano, sospetta complice della di lii uccisione, III, 62; sorella dei Gracchi, 153.

Sempronia, cortigiana, amica di Cattlina, III, 373.

tracchi, 153.
Semproma, cortigiana, amica di Cathina, Ill. 373.
Semproma (Basilica), eduicata da Tiberio Simpromo Graeco, padro dei triboni, Ill. 45.
Sempromo Aselhone (P.), tribuno mibiare a Numanza, I, 635; sua storia, Ill, 764-765.
Sempromo tracco (Caio), parenti, educazione, maestri, studi, eloquenza, Ill., 4447, nominato commissario per escuire la legge agraria, 53; sospetta o complice della necisione di Scipione Emiliano, 62; si oppone ami proposta di caccurre da Roma i non entadim, 67; si prepara a vendi-

care il fentello., 67; è nominato questore in Surdegna, 68, ritorna a Roma e si di ende dulle accuse dei nolili, 70-71, sua eloquenza, 71-71; eletto tribimo, 71 assa e i carnettei del frat dio Tiberio, 71, soc riforme per salvare la Repubblica, 72, propone che si ribassi il prezzo del framonto e si costruiscano pubblici granai, 72, ultri bavori pubblici, 72-73; nuove colome, 73; provvedimenti per la netizia, 73; largizioni al popolo, 75; imposte, 75, da la potesta gui l'anava si cava evi, 75-76; legge per gli alberti fialici, 76-77, eniduce una coloma a Cartagine, 78; abbandonato dalla plebe non e cicletto tribu 10, 79, accusato per la coonia di Cartagine, 89, si disende sull'Avenino, 80-81; si fa necidere dal servo rimastogli fedelulto all'estremo, 83; onerato di statue dal popolo, 85; vituperato col fratello Tiberio dai nobili, 83; e con lui vendicato dalla critica storica, 87-88; ovatore, 691 empronio Gracco (Tocero), commentane della cavalleria (538), poco depò la rotta di Caune, 11, 3-3; consolo 539), poco depò la rotta di Caune, 11, 3-3; consolo 539, pone il caupo a Laterno e respinge Annibale da tima. 30; butte presso a Benevento lura, 30; butte presso a Benevento lura quella battagia, III, 41; finisce presso a un aguaro e ucciso da Cartaguesi in Lacanie, II, 387. empeonio Gracco (Tiberio), pudre dei due tribuni, tribuno (567).

nière priso a un aguato è ucciso da Cartaguisi in Lacania. Il, 387.

Sempeonio Grace.) (Tiberio), padre dei due tribuni, tribuno (567), vieta chi Sepione Africano sia condamato assente, Il, 592; e che il suo fratello († Asiatico) sia carcerato. 564 pretore, vince i celliberi, si porge imano ai vinti e studia di unriè a Roma con bione leggi, 446, 524; due volte console (577, 591), severo censore, vinc tore dei Sardi e due volte triontanie, Ill. 45, office a Giove l'imagine della sardegna coi simutacri delle pogne ivi da lui conbuttute, IV, 59.

Sempronio Graceo (Tiberio), parenti, educazione, nacestri, studi, eloquenza, Ill. 44, 47; sur vita militare; sale il primo di tutti sullinara di Cartagine. 47 questore in Ispagna giura la pace coi Nimantini, Il, 533, Ill. 47, eletto tribuno, 48, richiama in vigore la legge agraria, 48-50; la sostiene con eloquenza, 50-51; triva resistenza nel tribino Ottavio, 51; e ne propone alte degiti propio altre leggi, 54-51, e accusato dai grandi, 53, si presenta per essere rieletto tribuno, 56; è assassuato e gettato nel Tevere, 57; onorato dal popolo e vituperati dai nobili, 83, 83; oratore, 694 semprono (craceo, drudo di Giula, IV, 217.

Sempronio Batilo (Tiberlo), vuole inf-ziare il figliastro ai Baccanall, II, 530.

Sempronio Sofo (P), plebeo, atver-sario di Appio, II, 295. Sempronio Tuditano (C), proconsole, sconfitto ed ucciso in Spagna, II,

Sempronio Tuditano (C.), console (625), incaricato di giudicare le contese per la ripartizione della terre, III, 61, vincitore degli Ili-rii, 765; scrittore di storie, 761,

Senaro, filosofo Peripatetico, onorato da Augusto, IV, 175.
Senato, I, 701; proponeva alle Curie
il re, 703; suoi diritti, 701; rimane
quasi lo stesso anche sotto la Repubblica, 716; i suoi decreti conservati nel tempio di Cerere, 810;
stabilisce di distribuire le terre
dell'agro Pontino, II, 19; privato
del ceto, 280; suoi poteri, 281283; sua fermezza e provvedimenti all'aumunzio della sconfita del
Trasimeno, 350-351, 355; approva
le crudeltà di Fulvio a Capua, 391;
dichara liberi i Greci, 483; riduce la Macedonia a provincia,
495; ordina che Sparta ed altre
citta siano separate dalla lega
Achea, 496; disapprova gli atti di
ferocia e perfidia quando sono di
ostacolo alla vittoria, 553; non
riconosce la capitolizione del console Ostilio Mancino e lo rimanda
ni Numantini, 533; vuole che i
Celtiberi si arrendano a discrezione, 525; proscrive le feste di
Bacco, 592; per le lunghe guerre
esercita come una dittatura perpetua, III, 8; respinge l' offerta
del re Micipsa di mandar grano
in Sardegna, 70; spogliato della
potesta giudiciaria da C. Gracco,
75; si lascia corrompere da Giugurta, 105; dichiara la guerra a
Giugurta, 105; dichiara la guerra a
Giugurta, 107; vieta di ritenere
in servitu gli uomini liberi nei
paesi alleati, 138; Servilio Cepione
propone che gli sia restituita la
potesta giudiciaria, 145; Appuleio
Saturnino gli impone di giurare
le leggi cinque giorni dopo il votò del popolo, 151; si arma contro
i demazogli, 151; spaventaro dalle lettere nunacciose di Silla, 249250; nomma L. Valerio Flacco
intere, 267; nomina Silla dittatore, 263, rimovato da Silla riacquista la potesta giudiciaria, 271;
privato di questo perivlegio esclusivo, 317-318, 325; congiura a suo
danno, 356; decreta pubbliche grazie a Cicerone, 382; ricusa di distribuire le terre ai veterani di
Pompeo, 402; pubblicazione dei
suoi atti ordinata da tessare, 411;
fugge a Capita con Pompeo, 486;
decreta 40 giorni di feste per le
vittorie di Cesare io esalta con
onori divini, 527; altri decreti servili in

rende omaggio a Ottavio dopo la battaglia di Azzio, 679; e lo celebra per la vittoria d'Egitto, 687; da ad Ottavio il nome di imperatore, IV, 12; riformato da Ottavio 12-15, 29, da ad esso il nome di Angusto, 18, fi opposizione ad Augusto per la crenzione dell'erario militare, 81; Augusto vieta la pubblicazione dei suoi atti, 195; ordina i finerali d'Augusto, 235-236; in mano di Tiberio, 254; sua vittà 281-283; celebra l'urcistone di Sciano, 304; ucciso Catigola si oppone alla proclamazione di Claudio imperature, 336-338; accetta l'elezione, 338; decreta onori al liberto l'allante, 313-314; inforza l'imperature, 336-338; accetta l'elezione, 338; decreta onori al liberto l'allante, 313-314; inforza l'imperature eindebolisce si stesso, 319; Claudio vi atomette i provinciali, 352-352; fa togliere da ogni loggo le elligue di Messallina, 365-366; liberta dalegli da Nerone nei primi anni del suo governo, 374; ringrazia Nerone perche ha uccisola madre, 387; e per altre uecisioni, 390; decreta grazia agli Dei per aver salvado Nerone, 410; decreta onori a Nerone pei buoni successi d'Oriente, 417; comlanna a norte Nerone, 425; allegrezza per la uccisione di Galba e per la proclamazione di Ottone, 439; onori a Vitellio, 450; proclama imperatore Vespasiano, 473; rifornato da Vespasiano, 471; plaude alle bugiarde vittorie di Domiziano, 539; vile ministro ai furori di Domiziano, 539-510; e appena ueciso gli fa abbattere le statue, 545; accoglie con entusiasmo l'adozione di Traiano fatta da Nerva, 552; Traiano gli lascia piena liberta, 557; approva la pace con Decebalo, 571; e poscia lo dichiara nenico di Roma, 578; decretta a Traiano l'arco di Benevento e un altro nel Fóro Tralano, 617; conferma la proclamazione di Adriano, 627; Adriano promette di mon uccidere, senza ordine del Senato, alcun senatore, 631; decade sotto Adriano, 633; vuol condannare la memoria di Adriano ed è impedito da Antonino, 691; defica Faustina da Marco Aurelio, 739; pone fuori della legge Avidio Cassio, 747; decreta onori divini a Marco Aurelio, 752;

in appalto, 672; senatori uccisi da lui, 688

Ini, 638

Seneca, retore, padre del filosofo, IV, 835; sterico e crituco dei declamitari, 870; narratore delle guerre civili, 918.

Seneca Anneo (Lucio), filosofo, sun mascita, IV, 385; sotto Caligola corre pericolo di morte, 325, 865; fatto esiliare iu Corsica da Messalina, 360; maestro di Nerony, 370, compone l'orazione funchre recitata da Nerone in oncre di Claudio, 373-374; governatore di Nerone, 371-378; sona guerra ad Agrippina, 378-379; lan parte dei beni di Britannico, 381; difende Burro dall'accusa di cospirazione con Agrappina, 381-382, e chiamato da Nerone per consigliario sul monio di uccider Agrapina, 385; ta l'apologia del matricada, 386; costretto a bodar Nerone citaredo, 338; sue rechezze, 383; cade in disgrazza, 389-370, la sua avarizia posta tra le cause della rivolta dei Britana i, 395; denunzato di congunrare contro Nerone, 477; morte incontrata con animo forte e sereno, 408, 836; sepolero attributo a lu, 404-409; clafcontato come filosofo con Marco Aurelio, 756; brutture da lui vedute a Roma, 826-827; riprova la universale libidine di morire, 832; uffici sostenuti, 835-836; suo immori, ricchezze e lusso, 836-837; accuse contro di lui, 837; riprova la universale libidine di norire, 832; uffici sostenuti, 835-836, suo immori, ricchezze e lusso, 836-837; accuse contro di lui, 837; coliato, encomia l'olibio, Messalina e Claudio, 837; morto Claudio inveixe contro di lui, 837; sua filosofia e morale, 834-811; suo monlo di scrivere, 841; supposte relazioni con Saa Pado, 812; compone a Nerone le orazioni, 857; accagionato di di vere contro di lui, 837; sua filosofia e morale, 834-811; suo monlo di scrivere, 841; supposte relazioni con Saa Pado, 812; compone a Nerone le orazioni, 857; accagionato dell' cloquenza, 871; sue tragedie piene di declamazioni, di gonlezze e di anno filosofio, di console, proro di di l'anno persona la la Romani, 11, 63, 886, colonia romana, 11, 93, 218, 269, 398.

Senofonte e i suo Diecimini, 1, 66; grande vittoria dei Romani, 11, 812; (cesare prende da loro ostaggi, III, 4

Sepolero d'Augusto. — Vedi Augusto (Mausoleo d').
Sepolero di Nerone, IV. 227, 428
Sepoltura (vart modi di) presso gli Elruschi, I. 516-517.
Sepolture, leggi di Marco Aurelio, IV, 733.

Septem Aquice, città pelasgien nella Sabiaa, 1, 77, 78 Septi (r., restaurati da Adriauo, IV, 679.

679.
Sequana (Senna), uno dei più grandi
flumi della (vallia, III, 421, 435.
Sequani (Franca Contea), chiamano
i Germani contro gli Edui, III, 429;
Ariovisto prende due terzi de le
loro terre, 429; uniti agli Edui
sono da lui vinti, 429-430, perdictiono agli Elvarii di passare pel
loro paese, 431.
Serapeo, in Alessandria d'Egitto, IV,
64.

Serapės, in Alessandria d'Egitto, IV, 64.

Serapide (Grande), IV, 646.
Serapide (Grande), IV, 646.
Serapide, tempio ad Alessandria, IV, 480; a Roma, 510, 5%.
Serapione, consegna Taormina ai Romani, III, 42.
Serapione, consegna Taormina ai Romani, III, 42.
Sergio Catilina (Lucio), ministro dei furori di Silla, III, 262; sua prima congiura per uccidere il Senato, 356, assoluto come sicario da G. Cesare, 359, sua perversa natura, 370-371; uffici da lui sostenuti o ambiti, 372; suoi compagai e strumenti al male, 373, coavegni e riti atroci dei congiurati, 374, preparativi per la rivolta, 375; chiede invano il consolato, 376; solleva l'Etruria e stabilisce la rivolta in Roma, 376-377; assalito dalla eloquenza di Cicerone, 378; (lugge tra i sollevati in Etruria, 379; vinto e ucciso nell'agro Pistoiese, 388-389; studi sulla coagiura, 370.
Seri, abitatori della Serica (posta, come generalmente si crede, nell'angolo borcale occidentale della Chriaa), ai tempi di Augusto chiedono amicizia a Roma, IV,

l'angolo boreate occidentale dentale chinal), al tempi di Augusto chiedono amicizia a Roma, IV, 81, 210; commercio con Roma, 201, 207; ambasceria romana ad essi sotto l'impero di M. Aurelio, 731

Seria Fama Iulia, citta della Spagna

Betjen, IV. 60 Serifo (Serpho), isola del Mar Egeo, IV. 187

N. 187 Serpente del D'o Esculapio, II, 295. Serpente di smisurata grandezza, in-contrato dalle legioni in Affrica, II, 220.

contrato dalle legioni in Afra a, Il, 220.

Serpenti, insegae dei Davi, IV, 566.
Serra, monte negli Irpiai, I, IS.
Sert rio (Quinto), si sivia dalla scontitta di Arausio, III, 125; non e lieto dell'arrivo di Mario, 212; muove, contro Roma, 214; uecide ghi spaerri Maruani, 218, va al governo di Saggina, 250, 201; consiglia Scipione a non trattare con Silla, 253; e cacciato di Spagna, 250, 292; si anascita e gioventu, 290-291; tribino militare e poi questore nella Gallia Cisalpina, 291; sue prodezze, e umana e nobile indole, 291; prime avventure nelle Spagne e nell'Affrica, 291-292, chimmato dii Lusitani si fi loro capo, 292-293, sue vittorie sui duei rontani, 294; suoi intenti civili e politici, 294-295, è rafforzato da Marco Perperna, 297, assedia Laurone e vunce Pompeo, 297; battaglie del Suerone e ael piano del Turia, 298, sue guerriglie, 299, suo trattato col re Mi-

tridate, 300, 335; vorrebbe deporro le armi per ripatriare, 301; vinde e uccide i giovani la educazione a Osca, 301; è tradito da Perperia el uccide i giovani la educazione a Osca, 301; è tradito da Perperia el uccide, 301; è tradito da Perperia di Tiberio del comando dei pretoriam, IV, 302; consegna la lettera di Tiberio che condamna Sciano, 302-303; succeduto a Secano cecita Tiberio in Campana, 313; protegge Catigola, 315; fa affograre Tiberio, 316; si uccide per ordine di Caligola, 321-322.

Servi. — Vedi Schi avi.
Serviano, e gunato di Adriamo, da Lu ucciso, IV, 688.

Servilia, madre di Marco Bruto, al cavegno di Azio III, 579; gennua regulante da Cesare IV, 199.

Servina, Iglia di Serano Barsa, accusata col padre, IV, 453.

Servilio (Calo), pretore, na ultito in Sicilia courro che sunato con suo edito la plebe, I, 778.

Servilio (P.), console, calma con suo edito la plebe, I, 778.

Servilio (Q.), praconsole, va ad Ascoli, e con sue mge rie e nomaco provoca lo scoppio della rivoluzione inalica, III, 179.

Servilio Casca (Caio), congiura contro Cesare, III, 552

Servilio Casca (P.), senatore, congiura contro Cesare, III, 552

Servilio Casca (P.), senatore, congiura contro Cesare, III, 552

Servilio Casca (Caio), congiura contro Cesare, III, 552, fa assassmare viriato, 527-531; non ha onore dalla vittoria, 531.

Servilio Caponae (Quinto), fulio del precedente, console, prepone di rendera a senata ri la p testa giudiciaria, III, 145, andato ne la Callia Northonese, prende a tradimento Tolosa e ruba il tesoro del tempo di Apollo, 123, 145, sua munic zia con Gioco Ma. Alo Massa no, 123-125; scont to ad Arausio, 125, proc

Servil o Cepione (Q.), nella guerra so-ciale, Ili, 173, vinto e ucciso, 183-184.

184.
Servillo Gemino (tines), mandato all
Arimmo e utro Am bale, II, 313.
la sua cavalleria e s'omitti rell'Umbria, 347; unisce il suo overcito a quello di Fabii Mussimo,
331; muore alla battagha di Canni,

Sorvillo Cane a (C), trist d unaging di cami a storatica, tribuno, autore della legge di concussione, III, 147; sua matura, 149; si unisce a Mario ed e elvito pretore, 150; aspira al consolato e uecide t' Memmo suo empetibre, 13-154 Servillo Isanrico (P), creato console con Giulio Cosare, III, 495. Servillo Nomano (M), Iodato storie, e oratore, IV, 918 Servillo Rullo (P), trib mo, a itore di una legge a rarri combattuta da Cirerone, III, 37-389.
Servillo Vazla (Publio), proconsole, vince i pirati e prende il soprannome di Isaurico, III, 331.

Servio Sulpicio, libera Pompeo chiuso in Ferro J. III, 185. Servio Tullio, carectre da lui costruito, I, 507 : racconti diversa sulla sua origine, 601-602 : dagli Etarschi e chiamato Mastarna, 602 ; eletto re, 603-604 ; fa gnerra agli Furuschi, 601 : fortulea ed amplia R ma. 6.5 ; sue riforme politiche, 604-607 : e ucoso, 608-609 , costituzi me da loi data al gaverao di R ma. 706-715; altri ordanamenti, 715 ; care di unra la cuta, 722. Sestarta si meta d'argento del valore e di e assi e nezzo. II, 309, 310 ; ridazione al valore della nostra minera, III, 451; suo valore nei due primi secoli dell'Impero, IV, 14, 805. Sestia, su cera di Vetere, si svena, IV, 412. Sestile, anese, riceve il nome d'Augusto, IV, 20. Sestia, madre di Aulo Vitellio, IV, 403. Sestia, madre di Aulo Vitellio, IV, 404. Sestia, nadre di Aulo Vitellio, IV, 20. Sestia, madre di Aulo Vitellio, IV, 20. Sestia, su cera di Ventra, iscrizione ali-

860, IV, 29.
88th in, madre di Aulo Vitelito, IV,
440.
88thno, nell' Umbria, iscrizione aliimentaria, IV, 897.
88tho (Luclo), conso e, IV, 20
88tho (P), triluno, si adopera pel
richlamo di Ciccome, III, 421
88tho (L), ligato di ottavio, vince
Q, Com ano, III, 620.
88th «Cilvino (Cino), console, vince
i Sillini, III, 92, di il suo nome
sid A ar Service, 96.
88tho I, terano (I.), tribimo, collega
di Idennio 86done, II, 20-24, procla anto console, 24.
88tho Nero (Q), e un sno figliuolo,
filosoi IV, 831.
88to di Cheronea, sbico, nipote di
Pittirco, il estro di Marco Aurelo, IV, 720, 723.
88ta del a Chroa a Roma, IV, 210
88thin, abitatori di Sezia (8ezze), nei
V Isci, fami gierra a Roma per
i Iar otti, I, 631.
88thogna, Dea, adorata nel Vallo di
Adriano, IV, 632.
88ttimo e di termono IV, 542
88ttimo e di termono IV, 543
88ttimo necide, III, 105-553.
88ttimo severo, imperatore, detto
a torto e dific tore del Vallo di
Adriano, IV, 647; restaura il Cobesso di Mero ne, 668.
88ttimulato, di Anagir, empie di
piombo il cranio di Caio Gracco,
III, 83.
8everia to, legato di Cappadocia, occoma Elegaa, IV, 727, è urciso,

HI, 88. Severia lo, legato di Cappadoria, oc-coma Elegia, IV., 727., è u ciso, 728.

728.
Severe (n'i monti d'Cintalice), monte in Sa ina 1, 220.
Severo, îngeguere, riedi ca Roma i ceudi ita da Nerone, IV, 402.
Sexio, nel Bruzio, 1, 306.
Sezio (8727), citta dei Volsci, 1, 233; colonia romana, II, 19; dichiara che non p.) soccorrere Roma, 3, 3, 94, citta latina, 645, presa da Silla, III, 254.
Seza (monte di), bagnato dal mare, 1, 19.
Seco, nata come sigillo da Ottavio, III, 654.

1, 19.

No se, nanta come sigillo da Ottavio, III, 686.
Siberi (Coscile), fume della Magna Gree 1, 1, 32), 322.
Siberi, nella Messapia. — Vedi Lupia de ta Licar e anche Sibari.
Sibari, citti della Magna Grecia, fondata du Greci, 1, 310; II, 96, II8; opulenza e potenza, 1, 320; sue

mollezze e rovine, 321; sue oblonie, II., 96; accoglie le leggi di Zaleuco, 137; sua insauria, 140-141, il popolo si solleva contro l'aristocrazia, 149-150, 158; è distrutta dai Grotoniati, 150, Sibaratide, repubblica, 1, 311; territorio, 319-321.
Sibereaa (Santa Secerina), nella Magna Grecia, 1, 319.
Sibilla di Cuma, 1, 401.
Sibilla di Cuma, 1, 401; tempio di essa, 550.
Sibilla di Tiburi, 1, 401; tempio di essa, 550.
Sibille (le tre), una delle piu antiche opere dell'arte romana, II, 299.
Sicambri, dapprima sulla ripa destra del Reno, uno veduti da Gesare, III, 435, 443; vinti da Agrippa, 1V, 98; trattati peridamente da Tiberio e trasportati sulla riva smistra del Reno, 103.
Sicani, loro origine e dimore, I, 62; primi abitatori della Sicilia, II. 101; accolgono amorevolmente gli Elimi, 111.

104; accolgono amorevolmente gli Elimi, 111.
Sicca (Keff), citta dell' Affrica nella Namidia, Mario respinge da essa Giugurta, II, 412.
Sichem, in l'alestina, IV, 403.
Sicilia, staccata dal continente italiano, 1, 17-18, 303; chimnata dapprima Trimacria e Trumetra, 62, II, 96 e segg., e poi Sicilia, dai Siculi qui venuti dal Lazio, I, 62, 75; dopo la battagha delle isole Egati, passa sosto la dominazione di Roma, II, 236; prima provincia romana, 237; cone ordinata, 272-274, 542, 543, amministrata da un pretire, 307; dopo la caduta di Siracusa, continua la guerra ai Roma di, 385; i quali la sottometiono, 386; da vettovagha per la guerra contro l'ilippo di Macedonia, 433; le sua terre in mano a pochissimi, III, II, travagliata da due guerre servili, 38-43, 13-143; saccheggiata da Verre, 319-321; l'ompeo la libera dai pirati, 433; colome di Augusto, IV, 60.
Sicinio (L.), tribuno, ucciso per aver voluto rendere ai tribuni l'antica potenza, III, 316.

voluto rendere ai tribuni l'antica potenza, III, 316. Sicimo Belluto (L.), conduce la pl-be sul Monte Sacro, I, 780,; tribuno, 782.

sul Monte Saero, I, 780; tribuno, 782.

Sicinio o Siccio Dentato (L.), detto l' Achille romano, e'etto tribuno, fu approvare la legge Terentilla, I, 831; va contro i Sabini ed e assassinato, 837-838, 844.

Sicione (Vasilikal), citta del Peloponneso, visitata da Emilio Paolo, II, 482; vi muore Fulvia, moglie di M. Antonio, III, 642.

Sicobati, popsil Sciti, assaltano l'Impero, IV, 734

Sicori (Segre), fiume della Spagna Tarracouese, III, 491.

Sicioli, loro ocigime e dim re, I, 62-63; carciati dai Pelasgi, abbandonano il Lazio e passano nell' isola che da essi si chiama Sicilia, 75, 527, 531; loro sedi, II, 104-107; carciati di Siracusa, II9; loro lotte e i Greci in Sicilia, 133, 162; in gran parte sottomessi dai Siracusani, 163; prendono parte alla imasione dell' Egitto, tentata dai popoli del Mediterraneo, 240.

Sidic (Esky Adviad), citta sulle coste della Pantilia, emporio di schiavi, III, 25.

Sidicini, in Campania, ricordi di loro

111, 25

Sidicini, in Campania, ricordi di loro

SINOPE

nutonomia e grandigie, 1, 283; vincono gli Anrunci, 215; chiedono soccorso ni Campani contro i Sanniti, 11, 38; si uniscono ai Latini, 42, 44; vinti da Valerio Corvo, 52. Siene (Assouan), all'estremità meridionale dell'Egitto, IV, 68; termine dell'Impero romano, 262. Siface, capo di una parte della Nunidia, fa guerra a Carlagine ed e vinto, II, 403, stringe alleanza coi Romani, 408, prende in moglie Sofonisba e difende Cartagine, 413; il suo campo è inceudinto, 414; è sonfitto ai Campi Magmi e poi fatto prigioniero, 415; si vendica di Sofonisba, 415-416; nuore prigioniero a Roma, 417. Sifare, neciso da Mitridate suo padre, III, 351.
Sifo (presso Castrovillari), città dei Bruzi, 1, 306.
Sifiliuo (Giovanni), compendiatore di Dione Cassio, IV, 371.
Sigma (Segni), grandi mura ciclopiche, 1, 83; citta dei Volsci, 233; sottomessa da Tarquinoi il Superbo e atforzata da una colonia, 612.
Sigonio, contribuisce a scharire le origini italiche, 1, 186; suoi dubbi sulle asserzioni degli storici antichi, 613.
Sigus, in Affrica, ricordo di Adriano, IV, 657.

origim italicie, I. 186; suoi dibbi sulle asserzioni degli storici antichi, 613.

Sigus, in Affrica, ricordo di Adriano, IV, 657.

Sigus, in Affrica, ricordo di Adriano, IV, 657.

Sikler, impugna la teoria dei monumenti ciclopici, I., 104.

Sila, nel Bruzio, I., 285-287.

Silaro (Sete), funne tra la Campania e la Lucania, I., 268, 278, 287.

Silaro (Sete), funne tra la Campania e la Lucania, I., 268, 278, 287.

Sileno, storico greco, scrittore delle guerre di Amnibale, II, 419.

Silio (C.), vince Sacroviro, IV, 276; tratto a morte da Seiano pel suo affetto a Germanico, 288.

Silio (C.), figlio dei precedente, è il giovane piu bello di Roma, IV, 362; amato e sposato solemnemente da Messalina, moglie di Claudio, e ucciso, 362-364.

Silio (C.), sua vita, IV, 913; il suo pocena sulla Guerra Punica, 913-914.

Silla — Vedi Cornelio Silla.

Siluri, tribu della Britannia, nel paese di Galles, e nella contea di Monmouth, IV, 316.

Silvano, adorato ad Alsio, I, 389; bosco a lui sacro, 413; sacril zi, 730; culto nel vallo di Adriano, IV, 645; Silvano Invitto, 632.

Silvio (Gamenone, nell'Apulia Peucezia, I, 319.

Simboli orientali, che si riscontrano presso gli Etruschi, I, IIS-119.

Simboli orientali, che si riscontrano presso gli Etruschi, I, IIS-119.

Simboli orientali, che si riscontrano presso gli Etruschi, I, IIS-119.

Simboli orientali, che si riscontrano presso gli Etruschi, I, IIS-119.

a Turio, II, 133
Simeto (Giavretta), fiume di Sicilia,
II, 108.
Simone (L. G. de), su a scavi a Rudia presso Lecce, 1, 343.
Simonide, alla corte di Gerone, II,

161.
Singara, in Mesopotamia, presa da Traiano, IV, 615.
Singiduno (Beligrado), nella Mesia Superiore, IV, 68, 570.
Sinronia (Zannone), isola dei Volsci, 1, 238
Sinope, — Vedi Sinuessa.
Sinope (Konub), nella Pallagonia sulle coste dell'Eussino, reggia di Mitridate, III, 222, 224, 225; assediata da Lucullo, 339; Pompeo vi

fa seppellire Mitridate, 353; acquidatto, 563.
Siaoria, castello sul confine dell'Armenia Miaore e Maggiore, rifagio di Mitridate, III, 345.
Siauessa, detta dai Greu Siaope (Mondragone), nella Campania, I, 268; bagni, vi si uccide l'igelline, IV, 443; a capo dalla via Domiziana, 520.
Sion. alta città di Gerusalemae, IV, 431; presa da Tito, 486.
Sipouto (da cui sorse poi Manfredonia), nell'Apulia Dauaia, creduta città pelasgica, I, 80; si disse Ioudata da Diomede, 331, 336, 337; colonia romana, II, 427; presa du M. Antonin, III, 642; ricordo di Antonino Pio, IV, 716; iserizione alimentaria, 807.
Siracusa, sede dei Siculi, II, 107, cofonia greca, 118-119; In piu grande delle citta greche in Sicula, splendida di monumenti, 119-120; centro dei Pitagorici, 457; sconvolta della rivoluzione sociale, 158; occupata dal tiranno ticlone, 179-160; e poi da Gerone e da Trasibulo, 161; il quale è caccato, 161; inolaza una statua a Ginve Eleuterio, 161; a tiomette molte citta dei Siculi, 163, si rivolge contro Leontini, 163; sure gli Ateniesi accorsi in aiuto, 164; sua potenza, e leggi di Diocle, 164; assediata dai Cartaginesi, 167; sotto il tiranno Dicuisio il Vecchio, 165-175; e sotto Dionisio il Giovane, 176-178, 180; Dione la restituisce a Therta, 178, travagliata dall'amercha e da oscuri tiranni, è liberata da Timoleone, 179-181; suo teatro, 181-182; sotto il tiranno Agatocle, 183 e segg.; accoghe Pirro con festa, 200; sotto Gerone secondo, 208, 211, siuta i Cartaginesi aell' assedio dei Romani, 373-374; sotto Geroniuo che stringe alleanza con Aunibale, 37; suo quartieri e porti, 376; difesa da Archimede aell' assedio dei Romani, 372; crudeltà della Magna Grecia, fondata dai Greci, sul fiume del medesino nome, combattuta e devastata dai Tarentini e dai Turni, 1, 30, 32; tradita cade in poter dei Romani, 382; crudeltà della Magna Grecia, fondata dai Greci, sul fiume del medesino nome, combattuta e devastata dai Tarentini e dai Turni, 1, 310, 322, II; vitta da Quintitio Varo, IV, 77, 224; chiede le siano allevari i tributi

a presidio, 461, 462; geveraata da Adriano, e poscia visitata e celoniz-zata da lui imperatore, 621, 636, 663, 664; opere pubbliche e ri-cordi di Antoniro Pio, 701, 715; invasa dai Parll, 728; respinti dai Romani, 731, retta da Andio Cas-sio, 745; legioni stanziatevi, 78, 783.

Siritide, repubblica, I, 311; territorio,

372-324.
Sirmio (Mitrovitz), nella Panaonia Inferiore, IV, 223; colonia Piavet, 495; fu deto che vi mori M. Aurelio, 752.

Sirmione, penisola nel lago di Garda, III, 803, 804 Siro (Publio), scrittore di m'mi, III, 780-700.

III, 803, 804

Siro (Publio), scrittore di m'mi, III, 780-790.

Sirpio, città dei Pentri, I, 259, Siscu (Szeszek), nella Pannonia Superiore, IV, 496.

Sisio, III, 801.

Sizio (P), di Nuceria, nella guerra d'Adrica, III, 519-520.

Smindiride, cittadimo di Sibari, I, 321.

Smirne, citta di Ladia, rimane libera dopo la scondita di Antioco, II, 453; si ribella a Mitridate, III, 214; congresso dei Repubblican, 620; acquidolto, 550; Ginnasio, 664; restaurata da M. Aurelio, 748.

Sociale (guerra). — Vedi Italici.

Socii di Roma, II, 261.

Socrate, vilipeso da Catone, II, 601.

Socrate, vilipeso da Satone, II, 403; be certa alia guerra contro i Romani, 415; vinto da Scipione il marito, spesa Massinissa, 415; e per aon cadere in mano ai nemici prende il velena, 416.

Soldati. — Vedi Piliosofia.

Solonis Mariano, IV, 651.

Sole, Apollo, Sole Invitto, altari nel Vallo di Adriano, IV, 651.

Soli. — Vedi Pompeiopoli.

Soli. — Vedi Pompeiopoli.

Soli, sede dei Penicii, II, 113, 114-115, 116; presa dai Romani, 223.

Sontia (Saaza), cuta della Lucama, 1, 291.

Sora, sul Liri, citta dei Volsci, 1, 244. nresa dai Romani, 23.

Sora, sul Liri, citta dei Volsci, 1, 244. nresa dai Romani, 23.

Sontia (Sanza), c.tta della Lucann, 1, 291.
Sora (Isola di), 111, 727, 728.
Sora, sul Liri, citta dei Volsci, 1, 254; presa dai Romani, II, 35, 38; si rivolta ed e ripresa col tradimento, 67; il presidio remano ucciso dai Samini, 76; ritorna ia potere dei Romani, 77; colonia romana, 78, 267, 268; colonia militare, 'V., 43.
Sorato, Dio, 1, 381.
Sorato (Monte Sant' Oveste), monte di Etruria tra Falcrii e il Tevere, forse lu un tempo circondato dal mare, 1, 20, 381.
Sord (Roussallon), popola della Gullia Narbonese, III, 95.
Sorrento, citta della Campunia, teauta dagli Etruschi, 1, 128; ebbe Il none da una Surena, 273, 276; ricordo di Adramo, IV, 637; porto con armata aavale, 783.
Sorti prenestine. — Vedi Prenes'ine (sorti).

(sorti).
Surti Virgiliaae, IV, 625.
Sosia, moghe di P. Silio, esiliata per
l'amore che le portava Agrippina,
IV 288.

Sosibi, popoli Scitl, assaltan l'Impero, IV, 731.

Sosin, pepon Schi, assaida i Impero, IV, 731.
 Sosilo, storico greĉo, scrittore delle guerre di Annibale, II, 419.
 Sosio (Caio), legato di Aatonio, enmbatle contro i Gludei, III, 662; difende Antonio contro le accuse di Ottavio e lascia Rogas, 673.
 Sosigene Alessaadriao, a'uta Cesare nella riforma del Calendario, III, 539.

sosigene Alessandriao, a'un Cesare nella riforma del Calendario, III, 539, 530a d'Alessandria, filosofo, maestro di Soneca, IV, 831, 835.

Spagne, cioe Citerlore (Betea e Lusitania), IV, 58; sforzi dei Castaginesi per r durle totte in Loro potere II, 322-331; guerra tra essa e i Remaio, 397, 402-408; i Cartaginesi caccinti, 408, guerra tra essa e i Remaio, 397, 402-408; i Cartaginesi caccinti, 408, guerra continue degli Spagnatoli contro i moov podro, 453 e segge, 524-337; rapine dei pretori e processoli, 456; Spagna Eiteriore e Spagna Ulterlore, proviace, 542; Mario mette freno ai ladroni, III, 102; invasione dei Calendoni, III, 102; invasione dei povernatori, 78, commercio con R sna, 202-203; silevazioni contro Nerone, 422-423; colone di Autoa'no Pro, 715; invasione dei Mauri, 727; autovi coloni mandattivi di M. Aurello, 710; moti repressi, 745; vi stanzia o tre legioni, 783.

Spagnioli, 21a battaglia del Matauro, II, 400.

Spano (Giovanai), Illustratore dei Nigridi di Sardegna, II, 211

spacemon, arb battagna del Metauro, II, 400.

Spano (Giovanai), Illustratore dei Nurghi di Sardegna, II, 211

Sparta, aiuta Siracusa assedlata dui Cartaginesi, II, 167; nell' anarchia e pon nelle mani di un tirauno, 429, chiede di uscre dall'i lega Achea, 4%, in guerra e gli Achei, 47; acco. lie Mitridete, III, 232; non visetata da Nerone per paura di Licurgo, IV, 418.

Spartaco, si fa capo dei gladiatori rivoltati, III, 301, sue vittorie, 18-308, tratta e a purati per passare in Sicilia, 308, e in tiluente rinchiuso ne la penesola di Reggio, 309, è vinto e ucciso da Crasso, 309, è vinto e ucciso da Crasso, Spartaco, ricorda le coatradicioni

301°, è vinto è deceso da Crasso, 303°-310.

Sparziano, ricorda le coafradizioni del carattere di Adriano, IV, 674

Specchi mistici, nei sepelleri etruschi, I, 517.

Speculatores, IV, 70.

Speranza, suo te npio, II, 294.

Spese pubbliche, at tenpi di Augusto e di Vespasano, IV, 75.

Spettacoli, del Circo e dell'Anficatro, I, 600. II, 311-316; per le viltorie di Sulla, III, 268, e di Cesare, 529-530, 543; sotto l'Impero, IV, 104-105, 346–358-359, 447-449, 546, 535-738, 581-582, 631, 703, 770-771, a l'omp e, 707-798, gli spettacedi im odesti e sang inarii vitiperati dai flosol, 848, 872. — Vedi Giucchi, Tentro.

Spettacoli Partei. — Veli Partei, Spezia (2016 della), porto di Lum, I, 199

Spettacoli Partici. — Veli Partici, Spezia (golfo della), porto di Lum, I, 129

Spezierie dell'India, portate a Roma, IV, 207.

Spie — Vedi Delatori.
Spina, città pelasgica alle foci del Po, 1, 74, 79, 351.

Spoleto, città degli Umbri, 1, 65; coloria romana, Il, 23, 269; resiste ad Amibade, 34\*-319; rotta della parte. Mariana, III, 257; arco in onore di Germanico e Druso, IV, 266, 267.

Sporo, cumuco, sue turni norza con

onore di Germanico e Druso, IV, 206, 267.

Sporo, cummo, sue turpi nozze con Nerone, IV, 394, assiste alla morte, di lai, 426.

Spormina (Vestricio), va contro Cerma, IV, 445; e lo respinge da Pia carza, 445.

Spurio (M), pin sciano, congiura contro Cesare, III, 552.

Stabia (presso Castellamave), I, 275; presa dagal Italici, III, ISI; distrutta da Silla, 191; pittura del mercito degli amori, IV, 290; vi mu re Plinio neciso dall'incendio del Vesuvio, 511.

Stadio (Piazza Narona), fatto a Roma da Bonazia, o, IV, 532.

Statilia Messalina, spe sa Nerone che le ha ucciso il marito, IV, 334.

Statilo (L.), congiura con Catilina, III, 373; è arrestato, 381, e strozzato, 383.

Statilo Tauro (M), revinato dalle sue molte riccherze desiderate da Agrippina, IV, 339.

Statilo Tauro (T.), mnove con una flatta centre la Sichia, III, 653-654, spettatore del 1 battaglia di Azzio, 676, suo amiticatro, IV, 196.

Statio Civile, provvedimenti di Marco Aurebo per la iscrizione dei neo-

Stationartí, IV, 70.

Stata Civile, provvedimenti di Marco Aurelio per la iscrizione dei neonati, IV, 739-740.

Stato Civile, provvedimenti di Marco Aurelio per la iscrizione dei neonati, IV, 739-740.

Statomi (Castro), nel territorio di Volsinio, rovine etrusche, I, 150.

Statiania etrusca, I, 439-431.

Statue inalzate nel Foro, IV, 82-84; nelle case dai grandi, 197; agli imperatori, 810-811.

Statue in Juli, nei templi, I, 609.

Stazio (Cecilo), poeta comico. — Vedi techio Stazio.

Stazio - Vedi Pupimo Stazio (Publio), pieta.

Stazio - Wapio, Samite proserito, incendia la sua casa e muore nell'incendio, III, 639

Stazio - Wapio, Samite proserito, incendia la sua casa e muore nell'incendio, III, 639

Stazio - Wapio, Samite proserito, incendia la sua casa e muore nell'incendio, III, 639

Stazio - Prisco (I.), comaudante la flotta repubblicana, III, 647; si unisce alle navi di Nesto Propeo, 631; da cui e neciso, 647.

Stazio - Prisco Iic mo Italico (M.), chiesto imperatore dalle legioni di Britannia, IV, 727, posto al governo di Cappadocia, 728; vince in Armenia, 731

Stecali (Hycres), isole dei Marsigliesi, presso le coste della Gallia Narbonese, l'abio V. dente vi e fatto prigiomero, IV, 4-85

Stefano, liberto, uccale Domiziano, IV, 543-455

Stelate (1900) — Vedi, Campi Stelliti.

Stertinlo (Quinto), medico, IV, 177

Manicare, medica sua norgalica medica.

1vii.
Sterlinlo (Quinto), medico, 1V, 177.
Sterlinlo (Quinto), medico, 1V, 177.
Stesicero, poeta, suo magnifico monumento a Catamia dovemori, Il, 128;
st. or. ad Intern., 131; trovata a

Cartaguie, 520. Steub (Lodovie), sue opinioni sul-l'origine degli Etruschi, 1, 202-203.

Stickel, suoi studi sulla liugua etrusca, l. 480-481. Stile Asiatico nell'eloquen a, III, 696. Stile toscanico, 1, 440-442. Stiarene, detto a torto edificalore del Vallo di Adriano, IV, 647. Stinfalo, lago in Arcadia, IV, 657. Sipendii. — Vedi, Avvocati, Medici, Midzia, Salarii.

Miùza, Salarii
Stoeni, popolo delle Alpi, vinti dai
Romani, III, 97.
Stofle di Coo portate a Roma, IV, 205.
Stofle di Coo portate a Roma, IV, 205.
Storici e Amalisti dei tempi pur anticla, II, 607-611, degli ultimi tempi della Repubblica, III, 763-788, sotto
l'Impero, IV, 165-175, 178, 180-184,
917-918, studi storici promossi da
Vespasiano e da Muciano, (20.021,
Storie romane, verita e falista degli
antichi racconti, I, 686-688.
Storione, detto cibo degno degli Dei
e dei Cesari, IV, 823.
Strabone, geografo, suoi scritti, IV,
179-180.
Strade. — Vedi Vic.

179-180. Strade, — Vedi Vic. Stramert, II, 261; cacciati per legge da Roma, III, 355. Strategi, nelle colome greche di Si-cilm, II, 133.

Strategi, nelle colome greche di Sicilin, II, 133.

Stratone, maestro di rettorica, aiuta Bruto nd meciders', III, 624

Stratonica, madre di Sifare, III, 351.

Stratonica, madre di Sifare, III, 351.

Stratonicen di Caria (Eski-H-ssar), vitoria dei Romani sopra Aristonico, II, 539.

Streume del capo d'anno, I, 743-748.

Strimene (Stroma), tonne di Macedona, II, 48). III, 623.

Struzzo, simbolo del Genio del male in Etrura, I, 397.

Surni, città nella Messapia, I, 347.

Suana (Novana), citta etrus a, rovine di sepoleri, I, 150, 161, 425-426.

Sublan eo (Subaco), citta degli E pii, I, 228, villa di Nerone, IV, 423.

Sublicio (ponte), edificato da Anco-Marzo, I, 596-597; difeso da Orazio Coente, 626; restaurato da Antonino Pio, IV, 701.

Subui, — Vest Tibicini, Suburrana, una delle quattro regioni in cui Roma fu divisa da Servio, I, 605.

Succosa (preso Orbetello), scavi, I, 169.

1, 605.
Succosa (presso Orbetello), scavi,
1, 160.
Succosa (Xucar), fun e nella Spagna
Tarraconese, vetteria di Sertorio
su Pompeo, III, 298.
Suellio, chiesto giudice a Pompei,
1V, 46.
Suassa Augusto (Control orbeta)

Suelio , chiesto giudice a Pompei , IV. 46.

Suessa Aurunca (Sessa) , citta principale degli Aurunci, 1, 214-215; colonia romana , 11, 68 , 78, 267, 268, 393, patria del saturico C. Luchio , 651; mumcipio , IV , 637; elezioni municipali , e decreti di plebe, 788.
Suessa Pomezia, capitale dei Volsci, 1, 237; vinta e perduta da Tarquinio il Superbo, 611-612.
Suession (Sossons), nella Gallia Belgica, vinti da Cesare, III, 434.
Suessula (Sessola) , citta della Compania , 1, 279, 281, vittoria dei Romani sui Sanatu, II, 41; riceve la cittad manza romina senza suffragio, 51, iscrizione alimentaria, 1V, 837.
Suffeno, cattivo poeta, III, 811.
Suffeti , o giudici , magistrati cartaginesi, II, 326.
Suffriga invinti a Roma per via di selhede sigillate , IV, 23, 45 , il suffrigai mivinti a Roma per via di selhede sigillate , IV, 23, 45 , il suffrigai di Minerva, 31-32.
Sulci (Sant'Antioco) , in Sardegna,

autichi ricordi, II., 245; multata da G. Cesare, III. 227.

Sulga (Sorya). imme della Gallia Narbanese, III. 93.

Sulmona, citta dei Peligni, 1, 219; patria di Ovidio, 250, IV, 153, 159.

Sulmona (Sermoneta), citta dei Volsari, I, 233.

Sulpicin, moglie di Caleno, autrice di satire, IV. 89i-897.

Sulpicio (Servio), scrittore di versi, III, 790.

Sulpicio Bitto, autore di storie, III, 770.

Sulpicio Galba (C.), pontefice, condiminto per essersi lasciato vinere dall'oro di Giugurta, III. 199.

Sulpicio Galba (C.), pontefice, condiminto per essersi lasciato vinere dall'oro di Giugurta, III. 199.

Sulpicio Galba (Servio), console, induce il popolo ad approvare la guerra contro Phippo re di Maccelonia, II, 432-133.

Sulpicio Galba (Servio), console (610), costringe alla pace i Luxitani, Ii trasterisce ii tre contro di hverse, e fi uccide, II, 526, accusato anche da Catone, si salva col farsi abietto alla presenza del popolo, 553, 569, oratore, III, 693.

Sulpicio tatlba (Servio), console la terza volta (440), vince i Sanniti a Caudio, II, 68.

Sulpicio Massimo (Q.), console la terza volta (440), vince i Sanniti a Caudio, II, 68.

Sulpicio Massimo (Q.), funciulio improvosatore, suo sepolero a Porta Salaria, IV, 915-917.

Sulpicio Rufo (Publio), tribuno (660), grande oratore, III, 293, sua indole, 203-294, stramento delle passioni di Mario, 204, leggi da lui preposte, 204-205, ucciso dopo la vittoria di Silla, 207, 700, 701.

Sulpicio Saverrione (P.), console, contro Pirro n'la battaglia d' A-

Superio Saverrione (P.), console, contro Pirro n'lla battaglia d'Asserli, II, 198-19.

Summano, divinitri dei Sabini e degli Firuschi, I, 383, autore dei fulmini notturni, 741.

Suna, citta pelasgica nella Sabina, 1, 76, 78.

Sunio (Capo Koloanes), promontorio sulle coste meridionali dell'Attica, preso dai servi, III, 137.

Suoveturdin, IV, 596.

Superbo, gladiatore a Pompei, IV, 796, 797.

Superequo (Castelvevchia Suberno).

Superbo, gladatore a Pomper, IV, 796, 797.

Superequo (Castelwecchin Subequo), etta dei Peligui, I, 249.

Superstiziont dei popoli Italici, I, 490; superst zioni e incredulita a Roma, II, 5-8, superstizioni egizume bandite da Augusto, IV, 32.

Susa, mella Partua, IV, 616.

Sutri, citta fondata dai Pelasgi e occupata dagli Etruschi, II, 135-136; suo ambicatro, 133; protetta dalla Dea Norzia, 381 yinta dai Romani, 880; Caumillo vince ivi due volte gli Etruschi, II, I3, colonia romana, 19, 269, 393, assediata dagli Piruschi che vi sono sconfitti da l'abio, 68-69.

Sutrini (i), I, 135.

Svetonio Paolino (C), reprime i moti dei Mauri, IV, 344-345; e la sollevazione dei Britanni e dei Druidi, IV, 395-397; muove contro Vitellio, 441; vince Cecma, 446; insultato dai soldati, 446; sconsiglia Ottone dal dar geornata campale, 446; sconfitto a Eedriaco, 417, si salva sostenendo di aver tradito Ottone, 451; suoi ricordi dell'Africa e del monte Atlante, 619.

Svetonio Tranquillo (C.), segretario di Adriano, allontanato dalla corte, IV, 688; scarse notizie della sua vita, 965-917; mol'opicio opere, 917; le Vite dei dodici Gesari, 917-918; vita di Lucano a lui attribuita, 857.

Sveti, vanno nelle Gallie con Ario-

buita, 877
Sveri, vanno neile Gallie con Ariovisto, III., 429; e sono vinti da
Cesare, 433; che poscia gli cerca
hivano oltre il Reno, 438, ricacciati oltre il Reno ai tempi d'Augusto, IV, 85; setto Marobodno,
270.

Taberne (le vecchie), del Foro, II,

Taberne (le vecchie), del Fòro, II, 625.

Tabor, monte di Galilea, IV, 459.

Tabor, monte di Galilea, IV, 459.

Taborlario, grande archivio delle leggi, edificato da Catulo sul Campidoglio, III, 286; prospetto del portico verso il Foro, 287; dopo l'incendio dei Vitelliani, restaurato da Vespasiano e rifornito dei documenti distrutti, IV, 497, 921.

Taburno, monte presso S. Agata dei Gotti, nel paese dei Sanniti Caudini, 1, 242, 243, 262.

Tacche, fatte nel legno per contare, 1, 432.

Laclarinata, numida, sua sollevazione

Tacche, fatte nel legno per contare, 1, 452.

Taclarinata, numida, sna sollevazione e morte, IV, 274-275.

Tacita, madre dei Lari, I, 741.

Tacito (l'. Cornelio), stonco, console sotto Nerva, IV, 548, sna patria e uffeii, 226, sno elogio funebre, di L. Virginio Ruto, 225, Vita di Agricola, 525, 927-928; La Germanna, 28x-930; gli Annali; e le Storice, 930-931; gindice impurzialmente severo, 231; fonti alle quali attinse, 932; moralita dello storico, 933, il Dialogo sugli Oratori, 934; lo stile e la lingua, 935; descrizioni e quadri luguba, 936-237; ultimo dei grandi scrittori romani, 937; speculazioni politiche, 937-938; amori aristocratici ed egoismo romano, 238-239; temperati e umani pensieri, 940; sua aaltizia con Plinio il Giovane, 940.

Tagete, il prodigioso funciullo etru-

antena con Panio il Giovane, 200.

Tagete, il prodigioso fanciullo etrusco, 1, 26; sun nascita, 401-402, 403-101; sue dottrine, 492-401.

Tago, fiume di Spagna, vittoria dei Romant sui Celtuberi, II, 455, magnifico ponte costruitovi da Laoro, ingegnere di Traiano, IV, 610.

Tala, importante citta di Nunndia, presa da Q. Cecino Metello, III, 116.

Tamagni (Cesare), dimostra che il Bialogo sugli Oratori è di Tactio, IV, 934.

Tamaro, fiune del Sammo tributario del Calere, 1, 212, 268.

Tamesa e Tamesi (Tamigi), III, 441, IV, 315.

Tanagro (Netro), fiume della Lucanie, 1, 287-288.

Tanai (Don), flume, limite tra l'Asia e l' Europa, Ill, 226. Tanai, città alle foci del finne del medesimo nome, emporio di schia-vi, Ill, 25. Tanaquilla, sue predizioni, 1, 373; moglie di Tarquinio Prisco, 598; ainta Servio Tullio a farsi re, 603-604.

C03-604.

Tanusio Gemlino, snoi Annali in brutti versi, Ill. 292, 811.

Tape, i Daci vi seno sconfitti da Terzio Giuhano, IV, 529; e poscia da Traiano, 572.

Tappeti babilonesi e pers'ani, IV, 201, 207.

Tappeti babilonesi e pers'ani, IV, 201, 207.

Tappeti babilonesi e pers'ani, IV, 201, 207.

Tapso, colonia greca, in Sicilia, II, 118, 128.

Tapso (Demass), città marittima dell'Affrica Propria, nella Bizacena, II, 507; famosa per la vittoria di Cesare sui l'ompiciani, III, 519-520; multata fortemente dal vincitore, 526.

Tarani, divinità dei Galli, IV, 56.

Tarante, figlinolo di Nettuno, da il suo nome a Taranto, I, 327.

Taranto, detta anche Erculea, fondata dai Greci, I, 311, II, 96, 118, sue origini, I, 327; sito, monnmenti, ricchezze e delizie, 328; potenza e caduta, 329-331; eccita Napoli alla guerra contro Roma, II, 55; e gli Etruschi e Umbri a vendicarsi della disfatta di Seutino, 90-91; fonda Eraclea, 96; caccia i Pitagorici, 152; sua prosperità e mollezza, 188; in guerra coi Messapi, Lucani, Bruzi e Sanniti, 188-189, si oppone ai progressi di Roma, 189, sommerge alcuae navi romane e sacchegga Turno, 190; insulta gli ambasciatori romani, 190-191; chiama a suo duce contro i Romani il re Pirro, 191-199; il quale, battuto, parto lasciando a Taranto un presidio, 201-202; la citta chiede ainto ai Cartaginesi e cade in potere dei Romani, 201; obbligata a fornire navi da guerra, 270; conserva i suoi istituti paricali 321. cade in potere dei Romani, 201; obbligata a fornire navi da guerra, 270; conserva i suoi istituti nazionali, 271, presa da Annibale, 387; ripresa coll'arte di Fabio Massimo, 395, C. Gracco pensa di ripopolarla, III, 77-78; trattato tra Ottavio e Antonio, 652; colonia raiforzata da Nercue, IV, 375; sulla via Appaa, 607.
Taras, flumicello vicino a Taranto, 1, 327.
Tarconte, 1, 199; dà principio a Tarquinia e fonda Mantova, 127, 401; eroe principale della mitologia etrusca, 143, 402.
Tarentina, repubblica, 1, 311; regio-

Tarentina, repubblica, 1, 311; regio-ne, 326.

Tarentina, repubblica, I, 311; regione, 326.

Targina (Treina), diume della Magna Gracia, I, 315, 316.

Tarichea, citta di Galilea, vinta da Vespasiano, IV, 458, 550.

Taro, diume della Gallia tiispadana, traversante la via Emilia a ponente di Parma, I, 885.

Tarpeia, suo tradimento, I, 580.

Tarpeia, suo tradimento, I, 580.

Tarpeia, Colle, I, 566, 597, 600, 613.

Tarquinii, Tarquinia (presso Corneto), fondata dai Pelasgi, I, 79; una delle citta principali d'Eturia, 123, 133; figurata in un basso rinevo, 123-123; fondata da Tarconte, 127; tombe, 143-141, nuove scoperte, 173, necropoli, 426, 428, 429; danze mistiche della grotta Mavzi, 503-501, Camera detta del Morto, 507; manda ambasciatori

a Roma in favore di Tarquinto il Superbo, 620; muove guerra a Roma, 623; ed è vinta, 623-624; scorrerie di bande Tarquintiedi per fir diversione all'assedio di Veti, 872; in guerra con Rema, II, 36-37; soccorre Scipione per la guerra d'Adrica, 411.
Tarquimi, loro tomba a Cerc, 1, 142.
Tarquimi (Arumb), featello del Sneperbo, neciso da questo e dalla moglie, 1, 638.
Tarquinto (Arumb), figlio di Tarqui-

Tarquinno (Arunte), fratello del Superbo, ucciso da questo e dalla moglie, 1, 638.

Tarquinio (Arunte), figlio di Tarquimo il Superbo, spedito al Belfo en Bruto, 1, 615, 615; si batte con L. t. dumo Bruto e restano en rambi neces a, 623; Fl. ro attr bulsce a lui l'inguria fatta a Lucrezia, 623.

Tarquinio (Lucia) Colatino, marito di Lucrezia, 1, 616, la vendica, 617-619; nominato console, 619, consiglia di restinire i beni al Tarquinio (Lucia) Colatino, marito di Lucrezia, 1, 616, la vendica, 617-619; nominato console, 619, consiglia di restinire i beni al Tarquini, 6:0 si oppone alla sentenza contro gli Aquilli, 622; si ritra a Lavinio, 622

Tarquinio (Lucia) Prisco, eletto re, 1, 598-599; sue vittorie sui Latini, Sabini ed Etrinschi, 550; sue opero civili, 600 è ucciso, 660.

Tarquinio (Lucro) il Superbo, uccide il re Servio Tullio, 1, 103 sua tiranmide, 609-610, cerca autti al di fueri, 610; fa morite Turno Brdonio, 610-611, capo della iera latina, 611; fi zuerra ai Sabim, ai Volsci e ai Galonii, 611-613; opere civili, 613, 615; presang di senigure, 615-616; assedia Ardea, 616; e caeciato da Roma, 619, cerca autti, 620; fa chiedere di poter tornare a Roma e domanda la restituzione dei suoi bem, 692; chiede anuto agli Etruschi, 622; che sono sconfitti, 621; e negata la restituzione dei suoi bem, 692; chiede anuto agli Etruschi, 622; che sono sconfitti, 621; e negata la restituzione, 626; il quale por lo abbandona, 629; in uove cospirazioni, 630; e i Latini sconfitti al lago Regillo, 630-632; dove egli e ferito, 632; muore a Cuma, 631; abolisce la costituzione di Servio Tullio, 715; il ibri Sibuli ni da ul posti sul tampidoglio, 752.

Tarquino (Fito), figlio di Tarquimo (Sesto), figlio di Tarquimo (Sosto), f

ucciso alla battaglia del lago Regillo, 632.

Tarquino (Incio), maestro della cavalleria, I. 827.

Tarracona (Tarragona), nella Spagna Citeriore, Il. 403, 405, 407; Augusto vi cade animalio, IV, 20, capitale della Spagna l'arraconese, che ebbe il mome da essa, e generale metro poli delle altre province, 55; palazzo di Augusto, 50; runita con una gra de strada a Lisbona, 68; Adrama vi passa un inverno, 665.

Tarraconese (provincia), IV, 58; provved menti di Adramo, 655.

Tarso, citta principile della Chicia, caricata di enorma gravezzo da Cassio, Ill. 619; menuro di Cleopatra e di vinonio, 634. Linone crisostomo vi queta le discorde popolari, IV, 847.

Tartaro (paludi del), tra l'Adage e il Po presso Ostoplus, IV, 465.

#### TARTARUGHE

#### TEATRO

### TERENZIO

Tartarughe delle cosle africane por-tate a Roma, IV, 201, 207 Taruzio (L.), Firmano (da Permo), astrologo, III, 745. Tasse, — Vedi Imposizioni. Tassile, duce di Mitridate, III, 336. Ta-thins (cioè grandi Chinese), none dato dai Chinesi ai Romoni, IV, 210.

Taurasia (Tuerasi), citta degli Irpini, l. 285. Tauriana. — Vedi Tauroeato. Taurica (Ia penisola) (Crimea), III, 225.

Taurica (Ia penisola) (Crimea), III.
225.
Taurini (Torino), la loro opulentissima città espugnata da Annibale,
II. 240.
Taurisci, vinti dai Romani, III., 97;
il loro paese, detto poi Norico, invaso dal Cimbri e dai Teutoni,
I21; e disertato dai Duci, IV. 768.
Taurio, una delle piu grandi catene
di monti dell'Asia Minore, occupato dai pirati, II, 333, Rona fi
sentire fino ad esso la sua dominazione, 541; trionfato da Ventidio, IV. 763; tempio in onore di
Faustina, posto da M. Aurelio
alle sue falde, 763.
Tauroento o Tauriana (Traviano),
nel Bruzio, rovine, I, 301.
Tauromeaio (Taorinina), sede dei
Siculi, II, 107; rovine dell' antici
beatro, 129, 130; stragi di Azatocle, 183, sharco di Pirro, 200; sotto
tierone secondo, 208; città federata, 273; occupata dagli schiavi,
III, 41-12; colonia di Augusto,
IV, 60.
Tauruno (Semino di faccia a Belgrado), nella l'annoma Inferiore.

Tauruno (Semtino di faccia a Bel-grado), nella l'annonia Inferiore, IV 68.

IV 68. F w la di Banzia, -Vedi Bantia Tavola alimentaria Bebiana, 1, 265-

Tavola alimentaria Bebiana, 1, 265-266.
Tavola Iliaca, 1, 543, 731.
Tavole (Dodici). — Vedi Leggi delle dodici Tavole.
Tavole (Englishine e loro interpreti, 1, 476-477, 183.
Tavole di Eraclea, 1, 323-324.
Taziensi, una delle prime tribu di Roma, 1, 667.
Tazlo (Tito), duce dei Sabini, 1, 579-580; fa la pare coi Romani e regna con Romolo, 581-582; muore assassinato, 582.
Teano o Teate Appulo (Coppe di Civitate), 1, 358-359; occupata dai Romani, 11, 66; vi è vinto Pompedio Silone, III, 194.
Teano Sidicino o dei Sidicini (Teano), in Campanin, 1, 283, 358; vittona dei Saanti sut Sidicini e Campani, II, 38; colonia romana, 78; 268; quartier generale del dittatore Giunio Pera, 3.3; campo di Fabio Massino, 369; Silla vi inzanna e disarma L. Scipone, III, 252. colonia militare, IV, 43; ricordo di Adrano, 637; tribuni della plebe, 788.
Teate (Cheeti), cutta dei Marruciai, 1, 251-252.
Teste Appulo — Vedi Teano.

Teate Appulo — Vedi Teano. Teatro. — Vedi Opere sceniche etru-

sche.
Teatro romano, sua costruzione provvisoria e stabile, 11, 626; sua forma, 627; posti distinti pei Senatori e pei cavalieri, 627, 111, 334;
tessere e usi teatrali, 628-529; prologhi, 630; burle e allusioni satiriche, 631; Commedia palliata, 645,
togata, 646; Atellane, 646-647;
Minu, 646; Tragedie, 647-649; per-

che il teatro romano non pro-grodi, 618; licenza tearrale sotto Nerone, IV, 382. — Vedi Atel-Lane, Commedic, Dranmi, Minii, Pantominoi. Teatro di Marcello, IV, 492, 193 Teatro di Pompeo, IV, 416-417, 510 Teatro di Traiano, distrutto da Adria-no, IV, 601

Teaurous Tranno, distrutto da Adriant, IV, 601

Tebe di Beovia, presa con inganuo
de Planimo, II, 435; venduti come
schiavi i seguaci di Persco, 472;
presa da Metello, 497; trattata
reculelmente dai Romani, 499, 552.

Tebe di Egitto (Korenak), iscrizione
recentemente idustrata, I, 881; rovine visitate da Germanico, IV,
262; soggiorno di Adriano, 666;
colosso di Memaone, 666; ricordo
di Antonino Pto, 710.

Tectosagi, — Vedi Volci Tectosagi.
Tegiano (Diano), città della Lucania,
1, 291.

Telamone (capo di), disfatta dei

Telamone (capo di), disfatta dei Galli, II, 252.
Telamone, sulla costa d'Etruria, tra il monte Argentario e la fore del fiune Ombrone, occupata dagli Etruschi, I, 130; città e porto, 159; vi sbarca Mario, III, 212.
Telehini, I, 87, 91.
Telesia (Telesc), nel Sannio, nome creduto pelasgico, I, 80; foadata da una colonia Sabina, 252; cutta dei Saaniti Candini, 252; presa da Aanibale, II, 352; presa dai Romani, 372; devastata da Silla, III, 259.
Teli, capo della sollevazione di Sibani

Teli, cap) della sollevazione di Sibari, II, 450

Teli, capo della sollevazione di Sibari, II, 150
Tellene (alla Giost a), citta del Lazio, abitata dai Sienli e poi dai Pelasgi, 1, 75, 512, distrutta da Anco Marzio, 595.
Tellenii, fanno guerra a Ronaa per i Tarquiaii, 1, 631
Tellure, Dea, 1, 490, 1V, 50, tempio, III, 570.
Teluisso (rovine a Myes o Meis), in Lacia, data ad Eumene II di Pergamo, II, 452.
Temesa. — Vedi Tempsa.
Temnos, citta dell' Folide, nell' Asia Minore, danneggiata da nu terremoto, IV, 251.
Tempe (valle di), in Tessaglia, II, 137, 474; e abbandonata da Perseo, 475.
Tempeste, tempio, II, 295, III, 306; tempeste divine, IV, 656.
Tempi augurale, I, 107-109.
Tempio didecato a Traiano da Adriano, IV, 679.
Tempio di Gerusalemme, IV, 481, difeso da Sianone Giora, 484; incendiato, 485, ruderi, 487; le sue spoglie portate a Roma, 491-492, 499.
Teapli ciruschi, loro forma, 1, 409, 418.

Teapli ctruschi, loro forma, 1, 409, 418.

Teaipli ciruschi, loro forma, 1, 402, 418.
Templi a Roma, II, 279, 293-295; restaurati e malzati da Augusto, IV, 32-33, 192, edificati in onore di lui nelle province, 72-74; templi riedificati da Vespasiano, 498-499; da Domiriano, 534-535; da Adriano, 657, 659, 660, 661, 666, 670, 677-679, 692; da Antoaiao Pio, 691, 701, 701-706.
Tempo, come diviso presso gli antichi popoli itallei, I. 451.
Tempsa o Tenesa (Trive del Piano del Casale), nel Emiro, 1, 298; presa dii Bruzii, II, 188.
Tenaro (Capo Malupan), promontorio nella Laconia, III, 678.

Tenedo, aell Asia Mi ore all'ingresso dell'Ellesponto, vittoria di Valerio Triano sulla flotta di Mitridate, 111, 310.

310.
Tenteri, tribh Germanica sulle rive del Basso Reno, sconfitti da Cesare, III, 437; vinti da Agrippa, IV, 98.
Tentyra (Denderah), in Egitto, nella sua pianura è rie rdato il nome di Antonino Pio, IV, 710.
Teocrazia in Oriente, I, 362, in Etruria, 363, 387; in Roma moderna, 526.
Teocrato, posto IV, 116.

Teodro, poeta, IV, 119.
Teodoro Gadareo, masstro di rettoriea di Tiberio, IV, 213.
Teodosia (Kaffa), sulla costa del Chersoneso Taurico, III, 225; si rivolta contro Mitridate, 351.
Teodosio, detto erroncamente edificatore del Vallo di Adriano, IV, 647
Teodoto, pittore greco, propone che sia ucciso l'ompeo Magno, III, 505.
Teodoto, nel censo d'Angusto, misura le regioni settentrionali dell' Impero, IV, 50.
Teognide, poeta, II, 128.
Teranno. — Vedi Interamnia.
Terenzia, moglie di Ciccrone, III, 382.
Terenzia, moglie di Ciccrone, III, 382.
Terenzia, moglie di Mecenate, amorcegiati da Augusto, IV, 35, II2, lodita da Orazio, 139.
Terenzia, moglie di Mecenate, amorcegiati da Augusto, IV, 35, II2, lodita da Orazio, 139.
Terenzio (Publio), cartagiaese, poeta conico, incoraggiato da Cecilio Stazio, II, 639-640; sue commedie, 640; visita la Grecia e vi muore, 640; confrontato con Plauto, 641; si inspiro alle grazie greche, 641-642; le sue commedie non piacevado al popolo, 642-645; familiare di Scipione Emiliano, 651.
Terenzio Arsa (C.), detto Terentillo, tribuno, propone che le leggi siano eguali per tutti, I, 822.
Terenzio Lucano (Publio), senatore, adotta per figlio Publio Terenzio, poeta comico, II, 640.
Tereazio Varrone (C.), figlio di unbeccaio, cousole, suoi coatrasti col console L.Emilio Paolo, II, 335-336; da battaglia ad Annibale n Canae, è sconfitto e si salva a Canusio, 356-353; ritorna a Roaa per sottomettersi al giudizio del Senato, 361, ha poscia altri onorevoli uffici, 361; guarda con due legioni Tettruria, 398.
Tereazio Varrone (Marco), sua villa presso Casino, I, 236-237; e sua uccelliera, III, 14; comanda due legioni pi pi decente, per condicio e si salva a Canusio, 361, per colitore, 491; abbandoada da una si arrende a Cesare coll'altra, 493; sue poesie, 751-752, 790; le Sature Monippee, 752-758, i libri della Lingua latina, 758-760; trattato del L'Agricoltura, 760-761; scopo morale e stile dei snoi scritti, 761-762 celebrato cone prodigioso erudito. 762-763; poligrafo per eccellenza, 745; sua vita, 74

Terenzio Varrone (P.), detto Atacino, suot versi, III, 792.
Tergeste (Trieste), elezioni muricipali, IV, 737.
Terillo, tiranno di Imera in Sicilia, II, 159.
Terina (Nocera), nel Bruzio, I, 298; d'origine greca, 310; colonia di Crotone, II, 96; presa dai Benzi, 133. 188.

Terinea o Ligen (Pietra della Nave

Terinea o Ligea (Pietra della Nave o scoglio Caputo), Isoletta presso a Terina nel Bruzin, I. 298.
Termanzia, città degli Arevaci nella Spagna Tarraconese, II, 532; assediata respinge i Romani. 532.
Terme di Agrippa, III, 669. IV, 195; incendiate ai tempi di Tito. 510; restaurate da Adriano, 679.
Terme di Tenevento, IV, 261.
Terme di Teniano in Roma (presso la chiesa di S. Martino), IV, 603.
Terme linerensi (Termini), origine, II, 182; quartromila Romani ivi uccisi, 217; presa dai Romani, 224; Senato, 274; colonia, IV, 60.
Termopili (passo delle), vittoria dei Romani sopra Ant.oco re di Siria, II, 445.

Romani sopra Ant.oco re di Siria, Il, 415.
Terone, tiranno di Agrigento, II, 159; aiuta Gelone a vincere i Cartaginesi, 160.
Terracina, detta Anavar nella lingua del Volsci, I, 238; Giove Anxuro, hio del lunzo, il quale forse le die il nome, 381; rovine attestanti l'antico aplendore, 239-241; ricordata nel trattato di Roma con Cartagine, 727; presa dai Romani, 877, 872; colonia romana, Il, 54, 267, 268; vie ucciso Cornelio Palma, IV, 631; porto ricostruito da Antonino Pio, 701; alimenti ai fanciulli, 896.
Terre dei vinti, confiscnte e alienate,

fanciulli, 806.

Terre dei vinti, confiscnte e alienate, Il, 545; terre distribuite da Cesare alle milizie e alla plebe, Ill, 356, 357; loro prezzo accresciuto sotto Traiano, IV, 562-553; cadono nelle muni dei grandi, 801. — Vedi Proprieta della terra.

Terremorare (le), ricordi dei tempi preistorici, I, 40, 46.

Terremoti ia Italia e in Sicilia, I, 874-875; nell'Asia, IV, 250-251; sotto Nerone, 510.

Tertulla o Terzia, sorella di Marco Bruto e moghe di Cassio, al convegno d'Anzio, Ill, 579.

Terzio Giuliano, vince i Daci a Tape, IV, 529.

vegno d'Anzio, III, 559.
Tezio d'iuliano, vince i Daci a Tape, IV, 529.
Tesco, suo nbbandono di Ariannu celebrato da Catullo e figurato dall'arte, III, 808-810.
Tesmoforie. — Vedi Feste Tesmoforie.
Tesoretto etrusco, I, 436.
Tespia iu Beozia, spogiiata da Nerone per adornare la Casa Aurea.
IV, 494; epigrafo in lode del caeciatore Adriano, 663.
Tessaglia, dichiarata libera da Flaminio, II, 438; in guerra cogli Etoli, 463; i Romani vi prendono ostaggi, 469; riunita alla Macedouia, 495; provincia romana, 542; invasa dagli Scordisci, III, 98; soccorre Silla, 239; le citta prese lvi da Anticco sono riprese dai Romani, 444; visi ripara Cesare, 199; nuu fa parte della provincia d'Acaia, 499.
Tessalonica (Salonicco), creata capitale di ura della guarte confedente.

caia, 433. Tessalonica (Salonicco), creata capi-tale di una delle quattro confede-razioni della Macedonia, 14, 483;

arco la onore dei vincitori di Bruto e di Cassio, III, 632; sulla via Egnazia, IV, 68.
Tassere teatrali, II, 623-629.
Testameuti, non piu sicuri sotto Domiziano, IV, 599; rasi Ilbari da Trainao 5.59.
Tesfatico, II, 545. — Vedi Imposizioni.
Testrina (presso Amiterno nel territorio di Viglimo). I, 219; fondata dai Sabini, 221.
Teti, sue nozze con Peleo, cantate da Catollo e figurate dall'arte, III, 807-808.
Tetrico (Termine'lo ?), munte del-

807-808.
Tetrico (Termine'lo?), mate del-l'Appennino m Sabina, 1, 220.
Teuta, regina d'Illiria, in guerra con Roma, 11, 247; e resa tributaria,

Teuta, regma d'Illura, in guerra con Roma, Il, 247; e resa tributaria, 248.

Teutate, divinita dei Galli, IV, 56.

Teutobodo, duce dei Teutoni, Ill, 121; condotto da Mario in trionfo a Roma, 135.

Teutoburgo (selva di), nella Germania occidentale, ove Arminio distrusse le legioni di Varo, IV, 225-227, 238, 271-272.

Teutomailo, re dei Salluvii, vinto da C. Sestio Calvino, si salva fra gli Allobrogi, Ill, 92.

Teutoni, loro irruzione, Ill, 121-122; vincono i Romani a Noreia, 122; passano in Elvecia e invadono le Gallie, 122; vincono due consoli, 122-123; vanno in Ispagna, 126; muovono verso l'Italia, 128; vinti da Mario ad Acque Sestie, 128-130.

Tevere, Thybris, Tybris, Tibris, 1, 526, 563, 566; allagamenti, 569; salvatore di Romolo e Remo, 569-571; Anco Marzio ne difende la navigazione coll'afforzare il Gianicolo, 593; alvo allargato e purgato da Augusto, IV, 28; stravipamento con strage di nomini e case, 443; mova via al mare apertagli da Traiano, 605.

Temer, sue scoperte nell'Asia Minore, 1, 110.

Tharos, nel golfo di Ocastano in Sardegna, antichi ricordi, Il, 245.

Thenae (Thaini o Teny), città marittima della Bizacena nell'Affrica Propria, colonia di Adriano, IV, 655.

Thenas, carro sacro simbolo dell'apoteni IV, 561.

Propria, colonia di Adriano, IV, 655.
Thensa, carro sacro simbolo dell'apoteosi, IV, 561.
Theveste (Tebessa), in Numidia, ricordi di Adriano, IV, 655, 657.
Thiersch (Pederico), sostiene che gli Riruschi traessero la loro civilia dall'Asia, I, 195.
Tiana (Kit. Hissar), in Cappadocia, patria di Apollomo Tianeo, IV, 848.
Tiatira, importante citta della Lida, presa da Aristonico, II, 538; campo di Fimbria, III, 247.
Tiberiade (lago di), IV, 458.
Tiberiade, citta primaria di Galilea, presa da Vespasiano, IV, 458; Gudei necisi nel circo, 458; ricordi di Adriano nelle monete, 664, da il segnale della rivolta dei Giudei contro Adriano, 684.
Tiberina (isola), sele di Esculapio, II, 295, 296, esposizione dei servi malati; IV, 35). — Vedi Isola Tiberio, imperatore ITilerio, Cimudio

berina.
Tiberio imperatore (Ti erio Cinudio Nerone), figlio di Livia Drusilla e figliastro d'Angusto, Itl, 611, IV, 93; fanciullo, va ramitigo col suoi, 212; con Druso' vince i Rett e Vindelici, 23; yittorie in Pannonia e Dalmazia, 98; assista in Germania Druso merenta, e lic accomi

pagna il cadavere a Roma. 100; rende, tributari i Germani e.tratta perfidamente i Sicambri. 103; ripudia. Vipsania., e sposa Gidia liglia d'Augusto, 215, si rifira a Rodi, 219; dopo la morte di Caio e Lucio riborua a Roma. 210; e ndottato da Augusto, 215; il quale la obbiga ad adottare Germanico. 220; preso par compagno all'impero ila Augusto. 221; sue imprese in Germania. 221; divisa di assatire Maroboduo ed è costretto a frattare a giusti putti. 222; sue vittorie in Pannoma e Dalmazia, 223; comduce nuove legioni sul Reno, 229; attende a restaurare la disciplina, 229; trionfo sui Pannoni e sui Dalmati, 229-230; colleza di Augusto nel potere supremo, 231; parte per l'Illifia ed richiamato per la morte di Atquisto, 232; orazione funebre in lode di Augusta, 235; elevato al trono, 241; sua vita, 241; sua spuda, 241-242, indole, studi e costumi del nuovo principe, 242-243; chlamato daisoldari Biberio Caldio Merona. 243; fia assassinare Agrippa Petuno, 243; rifa la commedia de non volere l'impero, 214, non va fi Germania a reprimero le legnom ribellate, 250; suo governo nel priminani, 250; soccorsi allectità rovinade da terremoti, 250-251; provtedimeni per le province e per l'Italia, 252; temperanza nel denaro, 252; soccorsi al poetri. 272-253; freni al lusso e ai costumi, 253; comizi e ciustizia, 234; la impicare un cittalino chiedente la sua parte dei lastiti di Augusto, 253-256; paure, estianze, odi e tristije, 256; manda Druso, suo figlio, in Illiria e Germanico per essere eutrato in Alessandria, 262-263; ordina che siano resi gli ultimi nuori a Germanico per essere eutrato in Alessandria, 262-263; ordina che siano resi gli ultimi nuori ce Prisi, 277; tentativo di guerra servile, 277; tentativo di guerra servile

gli offre il nome di Padre della Patria, 301; fu uccidere gli amici e pareuti di Sciano, 305; immeaso macello ili uonini, 306, gli cresce la sete del sangue, 307; sua paura e tormeuti, 308-309; turpitudini estreme, 311-312; liberale della pecunia rapita, 312-313; sua malattia e morte, 315-316; onori funciori a Roma, 317; lodato da Caligola, 323; disegna di fare la via strategica lungo il Danubio, 503, scrittoro purista, 803-804; premii e persecuzioni agli scrittori, 864-berto Alessandro, giudeo rinnegato.

scrittore purista, 863-864; premii e persecuzioni agli scrittori, 864-865.
Tiberto Alessandro, giudeo rinnegato, governatore di Eguto fa proclamare Vespasiano imperatore dalle legioni, IV, 462; ufficiale di Tito all'assedio di Gerusalemme, 482.
Tibero Genello, nato da Druso figlio di Tiberio, IV, 313-315; obbligato du Caligola a uccidersi, 321
Tiberio Giulio Sauromate, re dei re di tutto il Bosforo, IV, 662.
Tibiculo o Subui il hetruria, 1, 465-167.
Tibisco (Theiss), l'une tributario del Danubio bella Dacia, IV, 565, 578.
Tibiscom (presso Karintzebes), citta nella Dacia, IV, 580
Tibulio (Albio), unico nel non piegarsi ai potenti, IV, 137; sue Elegie, 157-158.
Tiburi (Terota), città del Lazio, 1, 526, 533; origine, monumenti e ville, 536-561; vittoria del Romani sui Galli, II, 33; privata di parte del suo territorio, 50; ha il privilegio di asilo, 263; iscrizione alimentaria, IV, 407; villa di Pfinio il Giovane, 913.
Tiburtini, fanno guerra a Roma per i Tarquinii, 1, 631; alleati dei Galli si arrendono a Roma, II, 31; resistono ai Romani, 48; scontitri n Pedo, 40.
Tiburto o Tiburno, croe fondatore di Tiburi, 1, 559.
Tiche, quartiere di Siracusa, II, 376, 380.
Ticda, scrittore di versi, III, 790.

1820. Tieda, scrittore di versi, III, 700. Ticino, dume presso Pav a, Annibate vince ivi i Romani, II, 340. Ticino (Pavia), fondata dai Liguri, I, 60, IV, 90; altri attribuirono la sua origiue ai Galli, I, 895. Tifata (monte di San Niccola), monte o serie di monti o e dli presso Capua, I, 268, 281; campo di Annibale, II, 369, vittoria di Silla sopra Norbano, III, 252. Tiferno (Buferno), fiume del Sannio, I, 242, 252. Tifarno (parte del Matese), moute, I, 242.

Tiferno (parte del Matese), moute, 1, 242.

Tiferno, città dei Pentri, 1, 259; scontitte dei Sanniti, II. 77, 79.

Tiferno (Città di Castello), uell'I'mbria, 1, 65; villa di Pinno il Giovane, IV, 943, tempio tatto costruite da lui, 914.

Tifoni, animali chimerici, figurati nelle tombe etrusche, 1, 137.

Tigelino (Sofonio), nominato da Neroae capo dei pretoriani, IV, 389; fa uccidere Rubellio Planto, 380; riufacciato da una ancella di Ottavia, 291; banchetto da lui preparato a Nerone, 394; accusa C. Petronio, 412; morto Nerone è messo da parle, 439; risparmiato da Galba, 424; fatto morire di Ottavia, 433.

Tigellia, canlore e familiare di Ottavio, assahto dai versi di Orazio, IV, I ii.

Tigrane il Vecchio, re di Armenia, alleato e genero di Mitridate, III, 226; lo tiene quasi prigioniero, 340; rifuita di consegnario ai Rumain, 340; e vinto da Lucio Luculto, 310; accetta i consigli di Mitridate, 311; vinto di nuovo da Luculto, 315; si presenta a Pompeo. 316; il quale lo destina n re della Sofene, 316; poi lo arresta, 315; e da ultimo lo conduce in trionfo, 398.
Tigrane, di Cappadocia, amico di Roma, fatto re d'Armenia da Corbulone, IV, 399; è cacciato dai Parti, 399.

ione, (V., 58%) e cacciato dai l'arti,
309.

Tigranocerta, capitale dell'Armenia,
presa da Lucio Lucullo, Ill., 341;
si arrende a Corbulone, IV, 398.

Tigri, fiume dell'Asia, IV, 554, 616,
618, 627, 782.

Tigurmi, popolo elvetico, si uniscono
al Cimbri e ai Teutoni, Ill., 122; nel
paese degli Allobrogi vincono i
Romani, 122-123; emigrano nelle
Gallie, 439; distrutti da Cesare
sull'Arari, 431.

Tillio Cimbro (L.), congiura contro
Cesare, Ill., 552; finge di supplicarlo
in favore di suo fratello e da il
segnale della uccisione 558; confernato al governo della Bitmia,
570, 578.

Timagene, greco maledico, scrittore

Timagene, greco maledico, scrittore di storie, cacciato dalla corte da Augusto e accolto da Asinio Pollicue IV, 175.

Timagene, greco maledico, scrittore di storie, cacciato dalla corte da Augusto e accolto da Asinio Pollicue IV, 175.

Timaco da Locri, discepolo di Pitagora, II, 159-154.

Timoleone, di Corinto, rende la liberta alla Sicilia, II, 180; vince i Cartaguesi al Crimiso, 189; muore onoma siracusa, 181.

Timdari (press) Patth, in Sicilia, colonia greca, rovine, II, 129, 131; battagha navale, 218; presa dai Roman, 223; Senato, 274; presa da Augusto, IV, 60.

Timgentera (forse Algesira o Terrifa), nella Spagna Betica, patria di Roman,

da Agriphi, III., 60.

Tingentera (forse Algesiva o Twifa), nella Spagna Betica, patria di Pomponio Mela, IV, 918

Tingi (Tanger), nella Mauritania Tingitana, visitata da Q Sertorio, III., 292; sulla via conducente a Cartagine, IV, 69.

Tinia e Tina. — Vedi Giove, detto Tinia dagli Etruschi.

Tinmo o l'i neo Ruto, governatore della Giudea, sconfitto da Barcocheba, IV, 634

Tiora, citta pelasgica nella Sabina, I, 77, 78.

Tiranni, idee degli antichi sulla loro uccisione, III, 563-561; loro imagini, 617, 618.

Tiridate, tratello di Vologeso, caeciato d'Armenia, IV, 338; si sottomette a Corbinlone, 399; si obbliga di venire a riprendere la corono dalle mani di Nerone, 399; grandi accoglienze a Rona, 417-417; sua morte, 613.

Tirio, fondana Cartagine, II, 324.

Tirio, o Turio dei Ernzi (Tirvolo), I, 307; vi fu trovato il testo del Senato-consulto contro i Baccanali, II, 592.

Tiro (Sur), famosissima città di Fe-

nicia, suo porto, II, 513; merci portate di la n Roma, IV, 207. Tirone (Sabino), scrittore di orticul-tura, IV, 115. Tirreni, opinioni degli scrittori sulle loro origuii, I, 196, 201, 205. — Vedi Etruschi.

Tirreni, opinioni degli scrittori sulle loro origuii, 1, 195, 201, 205. — Vedi Etruschi.

Tirrenia, nome dato all' Italia occidentale, 1, 58, 57, 122.

Tirreno (mare), Pompeo lo libera dai pirali, III, 373.

Tirteo, poeta eccliatore alle prigne, ammirato da Orazio, IV, 149.

Tisca, regione d'Affrica, tolta da Massinissa ai Cartavinesi, II, 502.

Tisia, nel Bruzio, 1, 307.

Tisia, nel Bruzio, 1, 307.

Tisia, nel Bruzio, 1, 307.

Tisia, office capo dei partigiani di Roma in Etolia, II, 485.

Tisto, figlio di Vespasiano, va col padre contro I Giudei, IV, 457; sua prodezza a Gamala e a Tarichea, 452, 550; viaggi in cerca di buone venture, 400-461; amato da Berenice, 462; ha il governo della Giudea, 464; fatto console, 473; è mandato ad espugnar Gerusalemme, 480; la assedia e fa strazio dei prigionieri, 482-483; prende la fortezza Antonia, 484; uncendia Il tempio, 486, occupa Sion, 483-437; feste per la vittoria a Bertio e a Cesarea, 488; ritorna a Roma, 488; accolto lictamente dal padre e messo a parte di tutti gli uffici della potenza imperiale, 489; trionfa sui vinti Giudei, 489-492; futto censore col padre, 494, 503; mercanteggia sulle cose pubbliche, 497; fa pugnalare Cecina, 506; succede al padre nel-1' Impero, 506; csua gioventu e suoi studi. 507; non buono prima di essere imperutore, 508; delizia del genere umano sul trono, 509; perdona a Domziano le insidae e lo tiene a parte di sua potenza, 510, grandi calanota pubbliche soccorse de la 101. ma di essere imperatore, 508; delipia del genere umano sul tromo, 509;
perdona a Domiziano le insidie e lo
tiene a parte di sua potenza, 510,
grandi calannta pubbliche soccorse
da lui, 510; benefica i danneggiati
dal Vesuvio, 513-514; monmenti,
514; terme, 514, 515; dedica l'antiteatro Flavio, 517-516; malattia e
morte, 518-519, 520; companto da
tutti, 519; meno che dai Gindei,
519; leggenda di Tito presso di
questi, 519.
Titoh, introdotti da Adriano, IV, 635.
Titti, tribu dei Cettiberi, II, 532.
Titti, tribu dei Cettiberi, II, 532.
Titti, tribu dei Cettiberi, II, 532.
Titti, fratelli, incancati della cura
del culto sabino, I, 729.
Tizo, divorato dagli avvoltoi, III,
801.
Tizio, inficiale di Antonio, uccide
Sesto Pompeo, III, 637.
Tizio (M.), diserta da Antonio e si
reca a Roma, III, 673.
Tizio (P.), tribuno, fa approvare l'usurpazione dei triumviri, III, 607.
Tizio Sabino, cavaliere romano, ucciso perche anico alla famiglia di
Germanico, IV, 297.
Tizzoro (campo di), sonfitta di Catilina, III, 389.
Tiepolemo, artista greco al servizio
di Verre, III, 320.
Tmolo, citta di Lidas sul monte del
medesimo nome, IV, 251.
Toante d' Etolia, Antioco re di Siria
pa tuisce di consegnarlo ai Rotonia, II, 449.
Toga ricamata d'oro, IV, 82.
Tolemaide di Fenicia (S. Gioranni

d'Acrè), colonia romana, IV, 369; Vespasiano vi raduna le truppe destinate contro i Giudei, 457; ricordi di Adriano nelle monete,

Toleno (Turano), detto per falsa lezione anche Telonio e Telone, flume tributario del Velino, III, 183.
Toleria, città del Lazio (a Valmontone o a Zagavolo), I, 527, 553; fa guerra a Roma per i Tarquinii, 631.
Tolero. — Vedi Trero.
Tolfa (presso Chritavecchia), sepoleri etruschi, I, 172.
Tolomei di Egitto, alleati di Roma, II, 428.
Tolomeo Apione, re della Cirenaica, lassia erde Roma, III, 157.
Tolomeo Aulete, re d'Egitto, cacciato dai sudditi e rimesso in trono du Gabinio, III, 461, 511; suo testamento, 505.
Tolomeo Uionisio, re d'Egitto e fratello di Cleopatra, III, 505; vinto da Cesare, muore affogato nel Nilo, 511.
Tolomeo Filadelfo, fondatore della biblioteca di Alessandria, III, 511.
Tolomeo Filadelfo, fondatore della biblioteca di Alessandria, III, 511.
Tolomeo Neotero, fratello e marito di Cleopatra, messo con lei al governo dell' Egitto da t'esare, III, 512; ucciso da Antonio, 635.
Tolosa, citta dei Volei Tectosagi, si ribella ed è presa e derubata da Q. Servilio Cepione, III, 123; aninta P. Classo contro gli Iberi, 436.
Tolmano, re dei Veienti, ucciso, 1, 882, 871.
Tombe puniche, II, 522, 523.
Tomi (Köstendje), nella Scizia romana del Ponto, IV, 68; esilio di Uvidio, 162, 163; epigrafe in onore di Adriano, 662-663.
Toranio (C.), tutore di Ottavio, proscritto, III, 608.
Torio, legato di Cecilio Metello in Spagna, è sconfitto e ucciso sul-Tana, nella somoita delle Alpi Marritume, trotei di Augusto, IV, 95.
Torio, tribuno, consacra con legge le usurpazioni dei ricchi, III, 102.
Torio, legato di Cecilio Metello in Spagna, è sconfitto e ucciso sul-Tana, unila estataglia di Pidana, II, 467.
Torrania (Alessandro), suoi grandi lavori all'emissario del Lago Fucino, IV, 337; sotto l'Imperò diviene taodo di prova ordinaria con servi e padroni. 812.
Tougeni, Elvezii tra i laghi di Zurrigo e di Costanza, si uniscono ai Cimbri e al Teutoni, III, 122.
Trabea, poeta comico, II, 645.
Traci, nell'estremita meridionale orientale dell'estremita meridionale orientale dell'estremita meridionale orientale dell'estremita mer

Traento (Trionto), fiume della Magna Grecia, 1, 319; battaglia tra Crotoniati e Sibariti, 321.
Tragedia latina, II, 612, 616, 647-649, III, 791, IV, 116, 160, 174, 875-876.
Trainan (colonna). — Vedi Colonna Traina

Tragedia latina, II. 612, 614, 647-649, III. 791, IV, 116, 160, 174, 875-876.

Traiana (colonna). — Vedi Colonna Traiana.

Traiana, fortezza sul Meno, IV, 554

Traiana (fossa dal Tevere al mare, IV, 606.

Traiano (Clipio), padre dell' imperatore, ufici militari e civili, e onorificenze, IV, 550-551; deificato dal figlio, 551.

Traiano (M. Ulpio), adottato da Nerva gli succede all' impero, IV, 549, 552; trocinio e primi governi, 531; comprime le sedizioni dell' Alta Germania, 551; veudica Nerva, 552; patforza l'impero in Germania, 552, 554; searse e non chiare notizie dei fatti suoi, 553; colonic e fortezze sul Danubio e sul Reno, 554-555; dopo due anni ritorna a Roma ed e accolto con festa, 555; modello del principe cittadino, 555-56; non sospettoso, ne fastoso, ne ambizioso, 557; suo benefici e provido governo, 558, ginstizia e deuaro pubblico, 550; ha il titolo di Ottono, 539, 623; sue memorie sulle guerre di Dacia, 559, 553; il Panegirico di Plinio, 560-562; governo delle provinec, 562; treni alle brighe, 562; suo carteggio con Plinio governatore in Birinia, 563; sua genude operosita, 563-564; persecuzione al Cristiani e alle Associazioni, 564; vuol ridurre la Dacia a provincia, 565, 568; via Traiana lunga il Danubio, 568-570, forre inste contro Decebalo, 570; prima guerra coi Daci, 570-571; riecve gli ambasciatori dei Burii, 371-572, vunce i Dacia a Tape, 572; prende Sarmizegetusa, 578, riprende Sarmizegetusa, 578, riprende Sarmizegetusa, 578-579; ridue la Dacia a provincia, 578; riprende Sarmizegetusa, 578-579; ridue la Dacia a provincia, 578; riprende Sarmizegetusa, 578-579; ridue la Dacia a provincia, 578; riprende Sarmizegetusa, 578-579; ridue la Dacia a provincia, 582-583; sue goste figurate nella colonna Traiana, 583-583; foro Traiano, 588-600; vittoria suggii Arabi, 601; governa a cinictivia suggii Arabi, 601; 580; prede e trionfo sui Duci. 581-583; me geste figurate nella colonna Traiana, 583-598; Fòro Traiano, 588-600; vittoria sugli Arabi, 601; governo e giustizia, 602; chuamato architetto del mondo, 602; chifai cretti o restamrati, 603-604; circo Massimo, 601; Condotto dell' Acqua Traiana, 604; porti di Ancona e di tivitavecchia, 605; porto di Ostia, 603; vic restaurate e costruite di muovo, 607-609; riordian le poste, 609. Fivo Traiano a Hypsa ui Sardegna, 609; ii ponte sul Tago e di canale del Nilo, 610; provedimenti presi pel tempio di Apollo a Pelfo, 611; spedizione in Oriente, 611-613; dichiara che l'Armenia dipende da lui, 613; riceve ad Atene gli ambasciatori di Cosroe, 613; ristora in Antiochia la disciplina delle legioni, 613; si reca in Armenia, 613; intima a Partamasiri di presentarsi a lui, 613; fo sentire la sua potenza a tutte le genti dal Caucaso fino al Mar Caspio, 615; si salva dal terremoto di Antiochia, 615: invasione della Partia, 615-616; salutato Partico, 616; riduce a provincia l'Assiria e assale Ctesifonte, 616; rivolte dei popoli iu Asia e in Africa, 618, da un nuovo re ai Parti, 618, 619; sua ritirata, 620; vinto ad Alra, 620-621; ritorna ad Antiochia, 621; muore a Selimunte, sulla costa occidentale della Cilicia, 621; le sue ceneri aono seppellite nella base della Colonna Traiana, 621; dell'aoto e celebrato con spettacoli Partici, 621; qualta dell'uomo e del principe, 622; consacrazione della sua virti nel medio evo, 623-621; ordaa e ingrandisce il beneficio dei publici alimenti ai fancialli poveri. 802-806; sua eloquenza, 873; ristora colla liberta tutti gli atudi, 873; suo teropio, 600.

806; sna eloquenza, 873; ristora colla libertà tutti gli atudi, 873; suo tempio, 600.

Tralle ((inzel Hussar), città della t'aria nell'Asia Minore, data ad Eunene II di Pergamo, 11, 452; si ribella a Mitridate, III, 244

Transitoria, casa costrutta da Nerone, bruciata, IV, 402.

Trapezunte (Trebisonda), città del Ponto, IV, 63; porto costruitu da Adriano, 662.

Trasca Peto (P.), abbandona il Senato quando esso ringrazia Nerone di aver uccisa la madre, IV, 387; accusato, 413-414; sua morte, 415; sua vita scritta da Aruleno Rustico, 540; assistito acgli estreni momenti dal tilosofo Demetrio, 834, parente e amico di Persio, 886.

Trasibilo, tiranno, e cacciato da Siracusa, II, 161.

Trasilio, astrologo di Tiberlo, IV, 309, 310.

Trasimeno (lago), battaglia di questo come persente come persone del 2015.

Trasillo, astrologo di Tiberlo, IV, 309, 310.
Trasimeno (lago), battaglia di questo nome presso Tuoro, II, 345-347.
Treba o Trebia (Trevi), città degli Equi, sulla destra dell'Anneae, I, 229-230; presa da Coriolano, 791.
Trebellio (L.), si oppone a Dolabella, III, 515.
Trebia (Trevi), città dell'Umbria, tra Folipno e Spoleto, I, 65.
Trebia (Trebbia), imme-ella Gallia Cisalpina, IV, 626; famoso per la vittoria di Annibale sui Romani, II, 341-342.
Trebono (Caio), legato di Uesare nelle Gallie, espugna Marsiba, III, 491, governatore di Spagna, 551, fatto console da Lesare, conguira contro di bii, 552; trattiene M. Antonia mentre i congunta uccidono Cesare, 558; confermato al governo dell'Asia, 570-571, ucciso a Siorine da Dolabella, 595-566; nutore di versi satirici, 791.
Trebonio (Lucio), tribuno, esclude dal tribunato i patrizi, I, 854.
Trebula (Tregule), cuttà della Campania e in origine probabilmente del Samnio, I, 278; riceve la cittadunanza rumana, II, 78; presa da Fabio Massino, 309. Adriano diviene il suo gemo tutelare, IV, 637.
Trebula, città pelasglea, in Sabina,

Trebula, città pelasglea, in Sabina, 1, 75-78.
Trebula Mutasca o Mutuesca (Monteleone), città dei Sabini, 1, 78.
Trebula dei Saffenati (Monterio), città dei Sabini, 1, 78.
Trenecitio Scrofa, questore di Crasso, vinto da Spartaco, III, 309.
Trenellio Scrofa (Lucio), questore, prende e uccide il secondo l'acudetilippo, II, 495.

Tremero, una dello isole Diomedee, pretso le coste d'Apulia, dette ora di Premiti, brogo d'esilio della seconda Guilia, I, 331, IV, 219.
Trero o Tolero (sacca), confusa col Toleno o Telonio, fiume dei Volsci, tributario del Liri, I, 232, 234, III, 183; vittoria degli Italici rivoltati sul console P. Rutilio Lupo, 182, 183.
Trevento (Primento), città dei Parte.

183 ( vittoria degli Palici rivoltati sul console P. Rutilio Lupo , 182, 183.

Trevento ( Privento), città dei Pentri, 1, 259.

Trevir ( fontana di), IV. 29

Treviri ( Treves), nella Gallin Belgica.

III, 437; vinti da Labieno, 413, non si uniscono a Vereingetorige, 445; repressi ai tanpi di Augusto, IV, 85; riugio di Agrippina nella rivolta delle legioni del Reno, 246; ardenti (autori di Vitellio, 441; eccitati a rivolta da Civite si dichiarano liberi, 476; batutti n Bingo e a Rigodulo, 477; vincifori di Ceriale, e poi scontitti da lui, 478.

Trezue ( pharmala), nell'Argolide, suo vino excluto impedimento al generare, IV, 202

Triania, moglie di Lucio, fratello di Vitello, sua ferrocia, IV, 473.

Tribu in Eturria, 1, 265, a Rouna, 605; loro origine secondo il Niebular, 667; genarchia, 668, Lora nomi etruschi 634, 697; tribu urbane e rinstiche di Servio, 706, 707, aumentate fino a trentacinque dopo la conquista d' Italia, II, 12, 36, 30, 78, 257, 263; i nuovi ciutadini eschusi da esse, e rilegati in otto e deci tribu a parte, III, 197.

Tribuni dell' cravio, III, 317-318

Tribuni inditari con potesta consolare, 1, 855-856, 864, II, 22

Tribuni militari con potesta consolare, 1, 855-856, 864, II, 22

Tribuni militari con potesta consolare, 1, 875-876, 864, III, 27

Tribuni della plebe, 107 origine, numero e utilicio, 1, 782-783; vi-

32; bribant militum a populo, 1V, 783.

Tribuni della plebe, lor porlgine, numero e utlicio, 1, 782-783; viccade e rambiamenti del tribunato, 786-788; cined no l'estilo perpetto di toriclana, 790; propougono le leggi agrarie, 794-804; acquistano il diritto di citare i consolo, 811; etetti dulle tribu plebee, 813; loro diritto di convocare il Senato e di parlarvi, 830; cacciati i decenviri, sono nuovamente creati, 810; da questo utlicio sono esclusi i patrizi, 834; chiedono che sia tolto il divleto ai comutbii e che i plebei pessano diventare consoli, 854-855, loro contese coi patrizi per render accessibile ai plebei le supreme magnistrature, 8-3; chiedono la divisione delle terre di Veio, 879, autorita e ufficii, 11, 280-283; 1 ropotesta oftesa dalla destituzione di Ottavio, 111, 53; distrutti quasi da Silla, 272; rimessi nell'antica dignita da Pompeo, 316-317; potesta iribinirira degli insperatori, IV, 21; intercessione seppressa, 812.

Tribuni della plebe nei municipii, IV, 788.

Tribuni della plebe nei municipii, IV, 783.
Tribuni di regione in Roma, IV, 26.
Tributi. — Vedi Imposizioni.
Trica (presso Arpa): nell'Apulia Daunia, citta proverbiale per la sua plocolezza, 1, 353.
Triclinio, mensa romana, lusso e volusta di esso, IV, 822-823.
Tricrini (J. Etuno zuerra a Roma per i Tarquini), I, 631.
Tridento (Treuto), invano difesa da Q. Lutado Calinio contro i Cimbri, III, 131; Clandio Jascia il possesso della cittadmanza romana gile po-

polazioni soggette a quel municipio, IV, 252.

Triente, terza parte dell'asse, II, 302.
Trifuto, presso Siquessa vittoria di Romani sui Latini, II, 18.
Trimalcione, nel Sativico di Petromo Arbitro, IV, 802.
Trimachia, dimora dei Siculi, II, 106; distrutta dai Sircensani, Dil.
Trimo (Trigno), flume dei Sanniti e Frentani, I, 212, 252.
Trimita (la), del Campidoglio, I, 742-743; altari presso Lambessa, IV, 656.

717; attart presso Lambessa, IV. 656.
Trinobanti (Hertford e Esser), tribu dei Bretton. IV, 315; si ribellano a Nerone, 396.
Trinocala (presso Caltabellotta), in Sicilia. II. 104; capitale dei servi ribellati, III. 104-141. assediata. 142.
Trionfi etruschi, I. 691. 693.
Trinofo a Roma nei tempi imperiati, Augusto non concede quest' onore che ai suor parenti o amies, IV, 82; ornamenti trioufali, 82, tri onfo sui Giudei, 489-493.
Triopee (isserizioni), IV, 764
Tripode etrusco, scoperto a Vulei, I, 432.
Tripondio, tre assi, II, 309.

Tripode etrusco, scoperto a Vulci, 1, 432.
Tripondio, tre assi, II, 309.
Triquetra. — Vedi S cilta
Tratolemo, inventere dell'aratro, I, 88, IV. 260.
Trimwirato di Pompeo, di Cesare e di Urasso, III, 406.
Trimwirato di Pompeo, di Cesare e di Urasso, III, 406.
Trimmiri capitali, II, 306.
Trumviri notturiu, II, 307.
Trumviri notturiu, II, 307.
Trimico (presso Aramo), nel paese degli Irpini, 1, 264.
Troade, acquidotti di Adriano, IV, 664.
Trofei di Mario, III, 137-136.
Trofino, fonda a Roma il Caliegio dei devoti Amontais bratagram, IV, 489.
Tregib, porto di Siracusa, II, 376.

Trogilo, porto di Siracusa, II, 376,

489.
Trogil), porto di Siracusa. Il. 376, 380
Trogo Pompeo, sue storie. IV. ISI.
Troga, sua colonia nel Lazio. 1, 532-533; credenze dei Romami di disseendere da essa, 533-534.
Trojanovgent, in Servia. IV, 583.
Irombe tirreniche, 1, 464
Trojanovgent, in Servia. IV, 583.
Irombe tirreniche, 1, 464
Trojanovgent, in Servia. IV, 583.
Irombe tirreniche, 1, 464
Trojanovgent, in Servia. IV, 583.
Irombe tirreniche, 1, 464
Trojanovgent, in Servia. IV, 583.
Irombe tirreniche, 1, 370.
Trodilo (castello di), fondato dai Dori in Sicilia, Il, 128
Trocatelli, allevati dal comune in Esturia. I, 374
Truento (Pronto), fonne, 1, 225-226.
Truento (Cirita), citta dell'Agro Palmense, rovine, 1, 220-227.
Truppe — Vedi Mizie
Tuberone. — Vedi Fio Tuberone.
Trice detta Augusta Gomelli (Mortos), nella Spagna Betica. IV, 60.
Tucidide, storico, faparte della colonia Ateniese fondatrice di Turio. I 321.
Tuderte (Tod), citta degli Umbri, 1, 65; stata detta uel Guerriero ivi trovata, 64, 44.
Tuffeo, nell'Trobrei, elezioni municipali, IV, 787.
Tule (Maintana o Islanda?), isolu dell'Oceano sett utrionale, veduta da Giulio Agricola, IV, 727
Tullia, figlia di Servio Tuflio, passa col carro sopra il cadavere del padre, 1, 608-600
Tutlio Cicerone (Marco), nato ad

Arpino, I, 235; prende parte alla guerri contro gl'Italici sotto Ascola, III, 187, difende coraggiosamente le vittime della ferocia di Silla, 253-264; accusa Verre e i nebili suoi fautori, 224, sostene, cone pretore, la legge Manilia, 343-341, difende le legrei proposta da C. Cornelio, 355; difende Rabirio e il Senato, 355; difende Rabirio e il Senato, 359; suo poema su Mario, 250; primi suggi ornatorii, 361; suoi studn in Grecia e in Asia, 361; primi dittoi pubblici, 362; sua amiozia per Ponpeo, 362; sua midole, 332-333, inteso a mine fiberta e umanità, 364 si studia conciliare le parti contrarie, 365; nominato console, 306; suo cravioni contro II legge agraria di Rollo, 367-299, orazioni consolari e politiche, 360; solo si oppone alle trame di Catilina, 375; da Fulvia, amica di Q. Curno, consore i disegni dei congiucati, 376; titie le autorita dittatoria, 376; impediace che Uatilina sia eletto console, 376; suoi provvedimenti e sua strategia coi cospiratori, 377; ininacciato nella vita, 378; prima tratilinaria, 378-379; seconda Catilinaria, 379; arresta i congiurati, 381, il Senato gi decreta pubbliche grazie, 332, aduna il Senato per undannare icongurati, 383, quarta Catilinaria, 383-381; la esegnire la condauna di morte, 335-386; suoi vanti e sua vana politica, 391-393; impediato di parlare all'inscire dil consolato, 295; suoi giudizii su l'onipe, 401; e sua fredezza con eso, 402; fil testimonianza contro Clodio, 403, e si trova compromesso, 401; sostiene la legge agraria di Flavio, 404; chiama cospirazione di tirami il prino triumviri, 116; accusato per innorte dei Catilinarii, 418; fugge el condauna di Gesare, 416, vitupera i triumviri, 416; accusato per innorte dei Catilinarii, 418; fugge el condauna di Gesare, 416, vitupera i triumviri, 416; accusato per innorte dei Catilinarii, 418; rigui di dicisamo lodatore di Cesare, 450; catilia sun conditi de sua casa, 422; e fatto assalire a si ssate da Clodio (23; sstiene la proposta che sua data a Pompeo autorità ill'antiata, 462; caldissimo lodatore di Gesare,

a Cinoa da Ottavio, 583-584; vuol partire per la tirecia e ritorna a R. ma, 595-587; cominciala guerra delle Edippiche contro Antonio 7 587-588; si studia di trarre Ottavio a sua princ, 509; move Filippiche, 591-593, 595, 596, 600; grande energia nei suoi giorni estremi, 594-595; fa decretar feste per la vittoria di Modeana, 100; eccita Bruto e Cassio a tornare in Italia, 620; suo ambigue parole estremi, 594-595; fa decretar feste per la vittoria di Nedean, 190; eccita Bruto e Cassio a tornare in lunia, 620; sue ambigue parole contro Ottavio, 692; tenta difendere Roma assalita da lul, 600; fugge, 604; i triumviri deliberano che sia trucidalo, 607; sua uccisione, 611-613; martire nobilissimo della Repubblica, 614; la sua uccisione giudicata da Tito Livio, IV, 170; Oratore, sue traduzioni di Denostene e di Eschine, III, 697; lodi di Antonio e di Urasso oratori, 699-700; emulo di Ortensio, 702; si gloria di aver difeso Valerio Flacco in modo che non si vedesse il vero, 707; suoi motti, 710; pieghevolezza dell' anlina sua, 711; suoi grandi studii delle dottrine e dell' arte, 711-712; massimo degli avvocati, 712-713; la Miloniana, 714; la Morrelliona, 714: la Catilinaria e le Filippiche, 715; affetto, dialettica e splendore di stile, 715; è il piu perfetto degli oratori romani, 716-17; sue opere didattiche sull'estoqueuza, 717-718; il ibri Dell'oratore, 718-721; il Bruto, 721-722; studioso di Isocrate, 722-723; se un perla dell'astropi de

versi, III, 790; traduttore dei Penomenie dei Prmostici di Arato, 792; poema in lode di Cesare, 793; storia dei poeti in versi, 793; ritrovò il sepolero di Archimede a Siraccusa, II, 385; suo gindizio sui Gracchi, III, 47, 86; sue ville a Fornaia, I, 213; nd Anzio, a Pompei, eec., III, 12; a Tuscolo, I, 550, III, 414, 15, 418; a Cunca, 724; ad Arpino, 728.

Tulio Cicerone (M.), il Giovane, figlio dell' Oratore, fa prizioniero Caio Antonio, III, 619; si unisce alle flotte di Murco e di Enobarho, 631; grande tracamantare di vino, 404, 673.

Tulio Cicerone (Quinto), tratello dell' Oratore, si unisce a Cesare nel combattere la pena di morte ai candinarii, III, 383; corre pericolo di cessre nelle Gallie, si trova a pericolo estremo da cui lo Ilbera l'arrivo di Cesare, 442-443; costumi elettorali da bii descritti, 459; proscritto e ucciso, 611; nelle Gallie seriase quattro tragedie in sedici giorni, 791; e descrisse in versi la spedizione nella Britannia, 793.

Tulio Senecione, negiao, per la conzunza contro Nerone, IV, 407, 409.

Tulio Ostilio, eletto re, 1, 583; guerra

contro Alba, 500; guerre ai Sabini, 591; muore fulminato, 595.

Tumelico, figlio di Arminio e di Tusanelda, condotto in frionfo da Germanico, IV, 257.

Tumelto, eserciti tumultuari, II, 458, 459, III, 593.

459, III., 593.
Tunes (Trinsa), Attilio Regolo vi pone
sita sede, II. 221; suo lago, 514-515,
Tungri (Tongres), nella Gallia Belgica, si gridauo liberi, IV. 476.
Tureno (Trani), città nella Peucezia,
I. 349.

Tureno (Trani), città nella Peucezia, 1, 349.

Turia (Gundalavior), flume della Spagna Tarriconese, vittoria di Sertorio, III, 298.

Turio (Torrana?), nella Magna Grecia, fondata da una colonia Atemicse e dai cittadini di Sibari, 1, 310, 321-322, II, 95, 118, 151; accoglie le leggi di Caronda, 137; in guerri coi Lucani e sconfitta n Lao, 169-170; una tempesta la saiva da Dionisio tiranno di Sinacusa, 172; chiede anuto ai Romani contro i Lucani e Bruzi, el e liberata, 189; saccheggiata dai Tarentui, 190; colonia romana, 267-268, 427; presa da Annibale, 337; e dai gladiatori, III, 306; sollevata da Rufio e Milone, 514; assediata da Sesto Pompeo, 642.

Turno, sua reggia in Ardea, 1, 540; nell'Eneide di Virgilio, IV, 129.

Turno Erdonio, di Aricia, fatto morire da Tarquinio il Superbo, I, 610-611.

Turoni (Touraine), nella Gallia Lug-

Turno Erdonio, di Aricia, fatto morire da Tarquinio il Superbo, I, 610-611.

Turoni (Touraine), nella Gallia Lugdunese, IV, 275.

Turpilio, prefetto, decapitato da Metello III, 160.

Turullio (P.), senatore, congiura contro Cesare, ed e fatto uccidere a Coo, III, 553, 631.

Turcania (Toscanella), città di Etruria sul finne Marta, I, 133; necropoli, 144, 429.

Tusci. – Vedi Etruschi.

Tuscolo (nel monte sopra Frascati), protetta dal Dio Maio, I, 381; rovine delle mura, del teatro e di altri monumenti, 549-552; fa guerra a Roma per i Tarquinii, 631; invasa dagli Equi e dai Volsci, 821; presa dagli Equi e dai Volsci, 821; presa dagli Equi e dai Volsci, 821; presa dagli Equi a M. Porcio Catone, 555, 559; villa di Cicerone, 111, 2414-415; e di Plinio il Giovane, IV, 943

Tusnelda, figha di Segeste, rapita da Armunio, IV, 225, 247; prigioniera di Germanico, 248, 272; menata ul trionfo, 257.

Tutano (Dio). — Vedi Redicolo.

Tuttere, duce dei Treviri, si unisce a Civile, IV, 476; battuto a Bingio, 477; assale Cerdale a Treviri, 488.

Tutulo, berretta delle matrone etrusche, I, 381.

u

Cessa, città dei Sicani, II, 104, 8 Uffugo (Montalto), nel Bruzio, I, 306. Upia (Ladenburg), città fondata da Traiana, IV, 554. Upia Traiana, coloula a Peloxione, (Pettan) uella Pannonia Superiore, IV, 554. Ulpio Marcello, vince i Britanni, IV, 769.

Ulpio Marcello (L.), giureconsulto, IV.

769.
Ulpio Marcello (L.), giureconsulto, IV. 700.
Ulubra, città latina, II, 646.
Ulubrano (P.), attira nella c'urgiura di Cattilina gli ambasciatori Allobrogi, III, 380.
I'mbri, loro origine e sedi in Italia, I, 63-66, guerra coi Pelasgi, 75, vinti dagli Etrucchi, 125; loro lingua, 476-477, cacciati dai lidi dell'Adriatico, 853; untili agli Etruschi, sono vinti dai Romanl a Perugia, II, 70, 71; sconditti a Mevania, 75-76; siutauo gli Etruschi, 80; e sono sconditti a Sentino, 81-83; tentano inutilmente di insorgere, 90-91; sottomessi dai Romania, 92; alleati di Roma coniro i Galli, 250, 251; soccorrano Scipione per la guerra di Affrica, III, 172.
Umbria, I, 65-66; fedele a Roma dopo la rotta di Canpe, II, 383; eccitata a rivolta dagli emissaril di Catilina, III, 375; una delle undici regioni d'Italia sotto Augusto, IV, 42; occupata da Cornelio Fuscó, 468; fa parta di una delle quattro regioni sotto Adriano, 636; ha col Piceno un guridico, 738.
Unimidia Quadratilla, matrona, costruì a Casino un anniteatro e in tempto, III, 747.
I'minidio Vero, giureconsulto, IV, 700.
Unelli (nella penisola di Cattatila in Accanada), vinti de O Tilmi.

Unchi (nella penisola di Cateatia in Normandia), vinti da Q. Tituria Sabino, III, 436.
Unguenti, — Vedi Profund.
Loro del serpente, talismano druidico, IV, 370.
Urbano, nell'Umbria, vi è ucelso Fabio Valente, IV, 463; iscrizione alimentaria, 397.
Urea o Orra Locrese (Padazzi o Condorana), nella Magna Grecia, 1, 315.

dotana), nella Magna trecia, 1, 315.

Frgulania, chramata in giuduio da
L. Calpurnio Pisone, IV, 25°.

Urgulanilla (Plauzia), moglio di Claudio, ripudiata, IV, 360.

Uria (Seno), a poneote del Gargaco, 1, 358.

Uria, telia, o Irio, o Ureia marittima, città dell'Apulia, 1, 358.,

Uria, detta Yria e poi Orra (Ocio), sede dei ro di Messapia, 1, 341-342, 358; sulla via Appia, IV, 607.

Franc cinerarie etrusche, I, 516, 519.

Ursono (Orso Marso o Contarsi), in Lucania, 1, 293.

Ursone (Ossana), nella Spagna Betica, colonia, IV, 785; statujo municipale conservato nei hronzi, 786.

Uschold, sua opunione sulla origini intilehe, 1, 201.

pale conservato nei bronzi, 786.
Uschold, sun opunione sulla origini
italiche, l. 204.
Usipeti, tribu germanica, sonaliti da
Cesare, III, 437; vinti da Agrippa,
IV, 98.
Uscelloduno (Papa d'Issalu), citta dei
Cadurci (Cahors) nell' Aquitania,
Cesare la tagliara le mani a tutti
i nenoni arresi, III, 432, - 17.
Ustica, nella Subina, villa al Orazio,
IV, 137, 138.
Usura unciaria, l. 774-775.

Usurai, loro crudeltă. II, 15-16; gindicafi da Plauto, III, II; Claudio vieta forci di prestare ai figliuoti di famiglia, IV, 353; perseguliati da Vespasiano, 503.
Usure, I, 764; frenate datte frégrédelle XII Tavole, 852; abolite, II, 30, provvedimenti di Tiberio, IV, 312.
Leus, I, 797.

Usus, 1, 797. Uldate o Uti (Montone), firme della

Vidate o Uti (Wintone), firme della Gallia Gisalpina, 1, 885.

Utica, nellà costa setteatrionale della Paffrica, presa da Agatocie tiranno di Siracusa, II, 184, colonia fenicia alleata di Cartagine, 327; assendata da Scipione, 413 e segg. 3 id au Romani, 505, 507; porto, 513; capitale della provincia di Affrica, 523; difesa da Catone, III, 517; Giuba la vuol distruggere, 519; presa da Cesare, 524; imposizione al suoi traflicaati, 526; colonia di Adriano, IV, 635.

Usania (Osma), nella Spagna Tarraconcese, sua disperata resistenza al Romani, III, 302.

Usento (Uppetro), città dei Salentini, 1, 337.

Usento (Uppetro), città dei Salentini, 1, 337.

V

Vacca a Vaga (Bayjah), emperio d'Africa nella Nunidia, occupata da U. Cochio Metello, III, 110.
Vacca, grammatico, se cittore della Vida di Lucano, V., 877.
Vaccal, tribui della Spagna Tarraconese, vinti da L. Lidmio Lucullo, II, 526.
Vacona, Dea dei Sabini, I, 383.
Vada Sabatia o Sabata (Vado), iu Liguria, III, 528, IV, 65
Pamilia, II, 282, IV, 65
Vadimone (detto Lago di Bassano), lago, sconfitta degli Etruschi, II, 71-72; vittoria dei Romani sui Boi, 91.

71-72; vittoria dei Romani sui Boi, 91.
Var victis, 1, 805, 893.
Vaioni, presso Pistoia, t. mnto il luogo della sconfitta di Catilina, Ill., 383.
Valente [Pabio], legato, grida imperatore Vitellio, IV, 440-441; mnove per la via delle Gallie verso le Alpl Cozie, 441; l'esercito si rivolta contro di lui e poi lo porta in trionfo, 446; governa insieme con Cechia, 453; è mandato contro la parte Plaviana, 465; nou soccorre i suoi, si imbarca, è preso ed ucciso in prigione a Urbino, 457-668.
Malentia, nome di Roma, I, 574.

467-468.
Valentia, nome di Roma, I, 574.
Valentino, duce del Treviri, battuto

a Rigodulo, IV, 477.
Valenza (Valencia), nella Spagna
Tarraconese, fondata dai Lusitani,

II, 531; presa dai Romani e distrutta, IR, 298, 299.
Valenzia o Balezia (presso Sam Pietro Vernotiro I), nella Messapia,

I, 346.

177 Vi

1, 346.
Valerii, necisi alla battaglia del lago Regilló, 1, 632
Valerio, pedra conico, II, 645
Valerio (Lo), tribuno, combatte la legge Oppia, II, 581.
Valerio (Quinto), di Sora, serire in versi di cosè religiose e arcane, III, 791; punite di morte per avere rivelato il nome occulto di Ròma 791; ma 701,

Valerio Anzinte, scrittore prolisso della storia di Roma, I, 638, III,

Valerlo Anzinte, scrittore prolisso della storia di Roma, 1, 638, III, 765-77.

Valerla Asiatico (P.), conziuca contro Cafigoli, IV, 334, 335, 331; patto yecidere da Messalina, 332.

Valerlo Catone (P. !), scrittore di versi d'amore, III, 790; gli sono di attribuite le Dirac, 790.

Valerio Catulla (Caio), epigrammi contro Cesare, III, 515-545; sua vita, 803-805; sue poesie; 805-811; politica di epigranmi, 812; sua morte, 812; pittore dei costumi del tempo suo, 813-814

Valerio Corvo o Corvino (M.), console, uccide un Gallo gigrante, II, 34; vince i Volsci Anziati, 33; muove contro i Sanniti, 30; li vince al monte Gauro, 40; e a Suessula, 41-42; vince i Sidmini e gli Ansoni di Cale, 52, legato di L. Papirio Cursore contro i Sanniti, 74-75; riconfermi la legge dell'appello al pepolo, 280; eroico guerriero, ed esempio di ogni pubblica e privata virtu, 284.

Valerio Edituo, scrittore di versi, III, 790.

Valero Flacco (C), suo poema sugli Arromauti, IV, 912.

790.

Valerio Flacco (C'), suo poema sugli Argonauti, IV, 912.

Valerio Flacco (Lucis) chiama M. Porcio Catone a Roma, II, 558; nominato console con esso, 565.

Valerio Flacco (Lucio), eletto console con Mario, III, 150; console con Cinna, 220, sua legge sui debiti, 221; va in Grecia e m Asia per togliere a Silla il comando, 242; e neciso da Fimbria, 245.

Valerio Flacco (Lucio), nominato interre per crear Silla Dittatore, III, 267.

Valerio Flavco (Lucio), difeso da Ci-

Valerio Flavco (Lucio), difeso da Ciccerone, e., quantumque reo, fatto assolvere, Ill., 707.
Valerlo Levino (M.), pretore, libera Apollonia dall'assedio e costringe Flippo di Macedonia a fuggire, Il, 373; va iu Sicilia, 385; console, dopo la presa di Capua propone ai senatori di offrire l'oro e l'argento alla patria per continuare la guerra, 393.
Valerio Levino (P.), console, e mandato in Lucania contro l'irro, Il, 193-194; e sconfitto a Eraclea e si riugia in Apulia, 194-194; impediace a Pirro di prendere Capua e Napoli, 195; minacca di assaire alle spalle Pirro vicino a Roma, 196. Valerio Massimo (Manio), dittatore, I, 779; si attribuisce a lui di aver riconciliata la plebe ritiratasi sul Monte Sacro, 781.
Valerio Massimo (M.), censore (447); fa costruire piu strade tra le quali credesi anche la Valeria, Il, 289. Valerio Messala, nella guerra sociale, Ill. 178.
Valerio Messala, nella guerra sociale, Ill. 178.

III, 178. Valerio Messala Barbato (M.), padre

Valerio Messala Barbato (M.), padre di Messalina, IV. 3.0
Valerio Messalia o Messalla Corvino (M.), alla battaglia di Filippi, Ill, 625; si arrende ai vincitori e poscia combat@ per essi, 630-631; salva Ottavio, 655, doma i Salassi, 667; console e augure e scrittore di prodigil, 745; trionfa degli Aquinani, IV, 85; celcbrato da Tibullo, 157; amico d'Ovidio, 160; quando vede spenta la liberta, si ritrae dai pubblici ufficii e si da

tutto agli studi, 172; grammaticali e poetici. IV, 172-173, 790; suo sepolero, 173.
Valerio Messalia Voleso (L.), proconsole d'Asia al tempo d'Augusto, sua atrocita. IV, 762.
Valerio Messaliao, figlio dell'oratore Messaliao, ina trocita. IV, 762.
Valerio Messaliao, figlio dell'oratore Messaliao, ina tello del precedente, adottato nella gente Aurelia, insegna ad arrostire le paline dei nicid delle oche, IV, 173; credesi cho compinsse il sepolero del padre sulla via Appia, 173.
Valerio Potito (L.), sostiene la causa della libertà contro la tirannia dei decenviri, 1, 835, 839; eletto console, 810; vince con M. Orazio Birribato gli Equi e I Sabini e trionfa a malgrado dei grandi, 834
Valerio Publicola (Publio), vendici Lucrezia, I, 617; nominato console, 619; via alla guerra contro gli Etruschi, 623; e li vince, 624; fabbrica una casa sulla Velia e poi la atterra, 624; riceve il nome dl Publicola, 624.
Valerio Publicola (P.), figlio del precedente, console (291), promette che la legge Terentilla sara approvata, libera il Campidoglio occupato da Erdonio e muore nella bataglia, 1, 824.
Valerio Pudente (L.), fanciullo coronato tra i poeti, IV, 915.
Valerio Triario (Caio), legato di Linculto nella guerra mitridatica, III, 339; vince a Tenedo l'utiman fotta di Mitridate, 340; poi è disfatto a Zela da Mitridate, 312.
Valzo Rufo (Gaio), console e poeta, IV, 152.

Valgio Rufo (Caio), console e poeta,
IV, 152.
Valla (Lorenzo), sue critiche ai racconti di Livio, 1, 643.
Vallo di Adriano. — Vedi Adriano (Vallo).
Vallo di Antonino, in Caledonia, IV, 709, 710.
Vallo di Trajano val Reno probabili.

Vallo di Traiano sul Reno, prohabil-mente prolungato da Adriano, IV,

Vanaunti, divinita nel Vallo di Adria-

vanaunti, divinita nel Vallo di Adria-no, IV, 652. Vandali, protetti dinla pace di Com-niodo coi Barbari, IV, 768. Varguuteio (L.), kenniore, congiura con Catilina, III, 373. Varia (*Vicoveno*), citta degli Equi, I, 229; limite del territorio latino, 527.

229; limite del territorio banno, 527.
Varinio Glabro (P.), pretore, nella guerra contro Spartaco, III, 306. Vario (Quinto), tribuno, fa dichiarare traditore chi avesse favorito i disegni degli Italici, III. 167.
Vario Rufo (Lucio), poeta epico e tragico, IV, 116; eletto a correggere e a pubblicare i Encide, 152. Varo. — Vedi Azio Varo.
Varo. — Vedi Azio Varo.
Varone — Vedi Terenzio Varrone.
Vasi cinerarii, nelle tombe etrusche, 1, 516, 519.
Vasi fittili, dipinti, 1, 428-430, 442-444; etruschi, 446; greci, 446, II, 127, IV, 205; italo greci, 1, 446, 418; diversata di stih, di forme e d'usi, 417-449; loro nomi diversi, 440-451; di Arezzo, 152, 144; di Canusio, 354; di Cere, 155, 444; trovati alla Certosa di Bologna, 168, 169; di Chiusi, 155, 444; di Marzabotto, 164-168; di Nola, 414.

di Orvieto, 171; di Ruy). 350, di Tarquinit, 411, di Veio, 444; di Villanova, 163; di Volterra, 411; di Vule, 119, 444, 418. Vasio (Vasson), citta dei Voconzii nella Gallia Narbonese, detta In-lia Augusta Vocontiorum, IV, 55. Vaso di Mitridate, III, 399. Vaso di Ruyo, detto delle Amazzoni, I, 448-449.

I, 448-149.
Vati, derivazione di questa parola, I, 531.
Vatica, villaggio posto dal Niebuhr sulla riva destra del Tevere, I, 666.
Vaticano (valle del), IV, 453.
Vatmo (P.), ingincia il console t'alpurnio Ifbulo, III, 409, 410, propue che sia dato a Cesare il governo della tisalpina e dell'Illirico, 412; nominato pretore, 464; difeso da Gicerone, 470-471; tratta di accordi con Labieno, 498; messo al governo d'Illiria, 619, debito alla necromanzia, 745, accusato da Licinio Calvo, 811, console, 812.
Veaminii, p-poli alpini, IV, 98.
Vecte (Wepht), isola britaunica assoggettata da Vespasiano, IV, 454.
Vedio, o Dio malo, divinita dei Sabni, I, 383, 392, 741.
Veienti, vinti da Romelo, I, 582, mandano ambasciatori a Roma a favore dei Tarquinit, 620; muovono guerra a Roma, 623; e sono vinti, 623-624; uccidono i Fabii al Crenera, 899; minacce, cuerre c tregne con Roma, 899-811, 869, 870; chiedono invano gli aiuti delle atta etrusche, 870; ricevono il du'itto della cuttadinanza romana, II, 12.
Veii, Veio Holz Farmese, una delle principali città di Etruria, I, 123; rovine, 133-134; necropoli, 428, 429; predata da Tarquinio Prisco, 599; assediata dai Romani, 871-876; distrutta, 878; le sue terre divise fra la plebe romana, 879, proposta di emigrare da Roma a Veio di pol'incendio dai Galli, II, 7-8, ma prevale il partito contrario e si intima di ritornare a Roma a coloro che erano andati nd abitarvi, 10; ridotta a un borgo desoluto, IV, 794.
Velabro, vico di Roma sul Tevere presso l'Aventino, 1, 569, II, 625, IV, 400.
Vela, detta dapprima Elea, (Anticavella), in Lucauna, fandata dai Greci, I, 283, 292, 310, II, 118, 119; rovine, 1, 292; riceve leggi da Parmenide e da Zenone Eleate, II, 173.
Velino, funa dei Sabini, I, 218, 220; fatto sloccare nella Avora da Manio Curio Dentato, II, 291-293.
Velino, monte dei Marsi, I, 212, 215, Veliterin, fanno guerra a Roma per i Tarquinii, I, 631; predano è campi romani, II, 34-35; resistono a Roma, 48.

Roma, 48. Vehtre (Velletel), citta dei Volsci, l, Vehtre (Vellet.), citta dei Volsci, l. 233; assediata da Anco Marzio, 595; presa da Cincinnato, ll, 14; privata di parte del territorio e demolite le mura, 50; troto multura a populo, lV, 788.
Vellaunoduno (Trigueres), citta dei Senoni nella Gallia Lugdunese, presa da Cesare, lll, 445.
Velleda, profetessa, predice vittoria ai Germani, lV, 477, Ceriale la induce a ispirar pace ai Germani, 478.

Velleia (presso Macinesso nel Pia-

contiao), sepolla da uno senscen-dimento di terreno, I, 31; tavola alimentuna d'Traiano, IV, 803-805. Vel sio (C.), senatore, epicureo, III,

Velleio Patercolo (C.), storico, ndulaforce e glorificatore della tirannide,
IV, 188-189, 918.

Venafro, citta della Campania, 1, 278;
si disse fondata da Diomede, 551;
presa dagli Italici, III, 181; ac-piidotto costruito da Augusto, IV, 52.

Vendetta, ric ordata con orrore dagli
stori, IV, 861; piacere di inferme
e misere anime, 895.

Venere, culto nella Campania, 1, 382;
protetrice degli orti, 199; statua
della Galleria degli Ufzi a Firenze,
III, 668; simu acro nel Vallo di
Adriano, IV, 653; statua sui monte
Calvario, 683; Venere Ericina,
tempiu, II, 100, 603; Venere Ericina,
tempiu, II, 100, 603; Venere Insica, regina a Pompei, IV, 830;
Venere Genitrice, tempio, III, 561, IV, 199, 764; Venere Patia,
460, Venere e Roma, tempio costruito da Adriano, 677-678; Venere Vincitrice, I, 279, IV, 761.
Veacti, vennti dalle coste d'Illiria in
Italia, I, 67-68; loro lingua, 477;
parteggiano pei Romani contro i
Ba, II, 219, 251; sottomessi a
Roma, 255.

Veneti dell' Armovica (Morbilano),
vinti da Cesare, III, 436; loro commercio coi Brettoni, 439.
Veneria cottomessa a Roma II, 252,
riceve il nome di Gallia, 256; fu
parte di una regione d'Italia, IV,
42; riunita colla Transpadana sotto
tui solo giuridico, 733.
Ventidio (P.), duce degli Italici rivoltati, III, 175; mette in rotta Pompeo Strabone, 183.
Ventidio Basso (P.), condovto fanciullo in trionfo depo la vittoria
di Ascoli, III, 190; legato di M.
Antomo lo raggiunge con tre legioni nella sua tuga in Gullia, 598,
hella guerra di L. Aatoato contro
Ottavio, 638-639; dopo la caduta
di Perugia si riunisce ad Antonio,
f'Al, sua vita, mulattiere castrense,
pretore, console, pontefice, e primo
trionfatore dei Parti, 661-562.
Venusia (Venosa), sui confini dell'Apulia e della Lucania, rovine,
l, 292-296; si disse Indata da Dionede, 351; colonia romana, II, 89;
accoglie; Romani se mitti a Cancodita inelle iscrizioni, 788.
Veranio, scrittore di prodigii, III, 745.
Vercetti, città della Gallia Cisalpina,
criduta di origine gallica, I, 88;
vittoria di Mario s

133-131; parteggia per Vitellio, IV, 442. ercingetorize, solleva la Gallia centrale, III, 445; propone di bruciare le città e i villaggi, 446; consiglia di distruggere Avarico, 447; vuce Cesare a Gergovia, 417; battuto da Cesare si ritira ad Alesia, 118; e la difende fiu agli estrent, 450, riceve soccorsi dai Galli e assabcesare, 150-151; e vinto e per salvare la citta si consegna ul nemico, 451, e incatenato, poi condotto in trioafo e fatto morire, 451, 527.

Vereto (Santa Maria di Verato pres-son vil aggi di Rongiano e di Sal-re), citta dei Salentini, 1, 337-338.

Verge, nel Bruzio, I. 308. Vergino Pedone (M.), console, muore ad Antiochia, IV, 615. Vergobreti, giudici nelle Gallie, III,

Vermina, figlinolo di Siface, vinto da

Verraina, figlinolo di Siface, vinto da Scipione, II, 421.

Verna divinitoi del Sanniti, 1, 385.

Vero (Lucio), figlio di Vero Elio Cesare adottato da Antonio Pio, 1V, 693 Marco Aurelio divide con lui il comando, 725; sposa Lucilla figlia di Marco Aurelio, 725; brutto d'ogni vizio, 727-726; feste e lurgizioni, 726; posto a capo della gnerra Partica, 728, il suo viaggio e na seguito di orgie, 728; va fino all' Editate e torna ad Feso ad accoglicirvi Lucilla, 729; sna sconcia vifa, 729-73). Iodato come gnerriero da Prontone e da altri, 731-732; trioufi con Marco Aurelio, 732; porta dall' Asia la pestilenza a Roma, 732-733; orgie nella sua villa, 733; va con Marco Aurelio contro i Barbari, 735; suoi si spetti sui disegni di Avidio Cassio, 746, more ad Altino de de deidento, 787. Veroli, citta degli Ernici, 1, 231.

Veromandul (Vermondois), nella Gallia Belgica, si uniscono si Nervi e sono sconfitti da Cesare, III, 434.

Verona, creduta di orgine gallica, 1, 886; patria di Catullo, III, 803; colonia nullitare, IV, 43; occupatu da Antonio Primo, f61, 465; anficatro, 795.

Verri (C.), questore di Carbone, ruba la cassa, e passa alla parte di Sila, III, 257; legato di Dolabelia in Chicia, 318; sue infanie nel-l' Asia, 318-319 pretore a Roma, 319; sue scelleratezze e ruberie m Sicilia, 319-321, accusato da Cicerone si sottrae andando in esilio, 324; ritora e de proscritto da Marco Antonio, 324; difeso contro i Siciliani da Ortensio, 702, 707.

Verrio Flacco, di Pregeste famoso grannanto e IV. 110.

da Marco Antonio, 324; dieso contro i Siciliani da Ortensio, 702, 707.
Verrio Placco, di Preneste famoso grammatico, IV, 110.
Verruca o Verrugine (sul Colle Feero), citta dei Volsci, 1, 232, presidiata dai Romani, 866; perduta e ripresa, 856.
Versi avirei di Pitagora, composti dal suo discepolo Liside, II, 147-148, 287.
Versi erotici, III, 790
Versi Pescennun, 1, 463.
Veriuno, Dio etrusco, protettore di Volsinio, I, 389, 391; a Roma, 742, 741
Verula (Verolt), citta degli Ernlei, I, 231; conserva l'indipendenza municipale, II, 76.
Verulamio (Old Verulam, presso St. Alban's), ia Britannia, municipio rovinato dai Britanni ribellatis, IV, 398.
Vesbula, (Marmosedio), città pelasgica in Sabina, I, 76, 78
Vescelio, citta degli Irpini, I, 266.
Vescia (Demanio di Sessa), città degli Ausoni, I, 210, 212; ribellata, e ripresa dai Romani, II, 67; colonia romana, III, 268.
Vescia, divinità del Samilo, I, 385.
Vescii, della Belgica, citta capitale

d. Seq tant, occupata dat'es re. III, 4 29, 447. distruta da Giu to Vande et 17, 474.

Vespasian Polla, madre di Vespasiano, IV, 474.

Vespasiano (Tr. Flavio), tiene fedelo la Gindea a Ottone, IV, 412; sua mascita, 451; sua giovento, 451; imprese in tecnumia e in Bitunina, 451; sua indole, 455; e numba da a reprintere la sollevazione dai Giudea, 455; 457-US; e sottomette quasi tutta la Giudea, 4.9; manda Tito ad onorare Galba, 430, fatto imperatore dan soldato, 462; tiene adamanza a Bento, 463; appareschi di armi, 453 va in Egitto, 464; e rivestito dal Senato dell'autori à imperatore dan Soldato, 462; tiene adamanza a Bento, 463; appareschi di armi, 453 va in Egitto, 464; e rivestito dal Senato dell'autori à imperatore de Parti, 480; dicerie dei miracoli fatti per acquistarsi autorita, 480; invia grima a Roma, 480; manda Tito a espagnare Gerusalemme, 480; va a Rodi, in trecia e a Coreira, 483; acceglienze tattegli a Brindisi, 488-489; a Roma è salutito Salvafore, 480; acceglienze tattegli a Brindisi, 488-489; a Roma è salutito Salvafore, 480; acceglienze tattegli a Brindisi, 489-460; avece di Gerusalemme, e lo fa suo compagno in utiti gli utile, 480; frionfa con lai della Giudea, 480-492; riorda al o Stato, 492-444; ristora le finanze, 44-4 5; ricompensa i veteram, 405; umate milustria per empire l'erario, 490-497; spese in opere ntoi al publico, 497, 497; contibuis e alla riediti azione del Campio selo, 497-198; e dei templ, 4°S-501; riformatore dei costumi, 503; lodi elemenza, 504 persecuzione ni Blosofi, 504 a ucodere Giuli, Subino ed Epomia, 504; spesi morte, 66; su quafita, 506; tempio, 483-731; ristore degli sta di storici, 920-921.
Vesta, Dea, I, 89-90, 97, adorata dai Pelisgi, 384; suo culto a Roma, 733-735, 742; tempio, 538, 731, IV, 438; mecndat, II, 301, IV, 400, 775; rappresentata di una pura tianima, I, 748; Augusto rimette in onore il suo culto, IV, 33. vestali, istitute da Nuña, I, 89; nuite del la lidea, IV, 428; numentate di numero da Tarquini l'isco, 600, que le Galli si rifuguato ni rivoltati

Vetera. — Vedi Castra Vetera.

Vetere, padre di Pollazia, si svena, IV, 411-112

Velerinarii, IV, 737,

Vetilio (Caio), pretore, vinto e ucciso da Virinto, III, 528

Vefro, lavori etruschi, I, 432-431; vetro pertato a Roma dalle mavi di Egutto, IV, 206.

Vetima (Bettora), citta degli Umbri, I, 65.

Veti mi, in Lusitama, si umscomo agli altri L sitani, contro i Romani, II, 576.

Vetul mia, una delle citta principali di Etruria, I, 123; digurata in unbressoriheva, P3; si ignora il luogo ove sorse, 161, 173.

Veturi, madre di Cariolano, I, 792.

Veturi Calvino (T.), console (133), sconitto alle Forche Caudine, II,

Vezii, famiglia etrusca di Chiusi, 1.

484.
Vezio (L.), strumento di Cesare, arrestato e ucciso, III, 410.
Vezio Cerrimo Felice (Aulo), chiesto
edde a Pompei, IV, 45.
Vezio Minucio (Tito), cavaliere, si
mette alla testa degli schiavi in
Campania, e, preso, si uccide, III,
137.

mette alla testa degli schiavi in Campania, e, preso, si uccide, III, 137.

Vezio Scatone, marsico, duce degli Italici i vistati, III, 175. vince P. Rutilio Lupo sul Liri, 182; impedito di recarsi in Etruria si raccoglie sotto Ascoli, 187; sue trattative coi nemici, 187; e se mitti, e cadato prigione e deciso da un servo, 187-188.

Vezio Valente, undico al'a corle di Claudio, IV, 364

Via Amiia, IV, 66.

Via nella Valle d'Aosta, IV, 91-92

Via Appia, costruita dal censore Appie Claudio Cicco, I. 841, II, 287-289; ress più piana di C. Gracco, III, 73, ma se cura dai pirati, 331, arco di Druso, IV, 100; monnamento di M. Messala Corvino, 173; pittura figurante un architetto, 190, villa di Seneca, 188, restauri fotti alla via da Vespasiano, 199; e da Itaniziano, 520, selciata da Truano, 607, nuovo tronco di essa tatto da lui, 607-602, restaurata da Adriano, 637; ruleri della villa dei Quintilu, 773, 777; epigrafe dell'u mo miscricordioso, 851; sepolero di Persio, 887.

Via Aquita, I, 460, II, 280, IV, 448.

Via Custia, IV, 607; restaurata in parte da Adriano, 638.

Via Candia o Clodia, IV, 607, 733.

Via Colatina, IV, 508.

Via Hamiia, IV, 668.

Via Famii ia, IV, 66.

Via Fiamii ia, IV, 66.

Via Fiamii ia, IV, 68.

Via Giul'a Aucosta, IV, 66, 95.

Via Labicana, IV, 334.

GR Via Giulia Augusta, IV, 66, 95. Via Latina , II, 283; restaurata da Domiziano, IV, 520 Via Imgo il Mar Resso, costruita da Adriano, IV, 693 Via di Peluso, IV, 664. Via dal Pento Eussano alle Gillie, costruita da Tranano, IV, 610.

VIENNA

Via Pren (inu, IV. 358, 705.
Via Sarva, II. 625, III. 94, IV. 192, 515, 675, 705.
Via Salvia, II. 625, III. 94, IV. 192, 515, 675, 705.
Via Salvia, II. 688, IV. 471, 609.
Via Se Jerata, I. 608-609
Via Se Jerata, I. 608-609
Via Seironia, IV. 557.
Via Traiana lungo il Danuhio, disegnata da Tiberio, IV. 568; eseguite da Tranano, 568-570.
Via Traiana Prentana, IV. 607
Via Traiana per Salentini e Bruzii, IV. 607
Via nova Traiana, da Benevento a Brundusio, IV. 607.
Via Traiana, unovo tronco dell'Appia, IV. 607-609.
Via Valeria, II. 289; restaurata e prolungata da Claudio, IV. 350.
Viaggio all'altro mondo, figurato nei sepoleri etruschi, I, 513-514
Vibino o Ibonio (Borrao), nella Daumu, I, 356, campo di Annibale, II, 350.
Vibino Norbano (C.), tribuno, accusa Q Servilio Caminos.

350.

Vibio Norbano (C.), tribuno, accusa Q Servilio Cepione, III. 146; accusato di sedizione, è assoluto, 146; diteso dall'oratore M. Antonio, 708.

Vibio Pansa (C.), console, III. 552, 593, 596; ferito a Foro dei Galli, muore, 597; sospetto che Ottavio gli facesse avvelenare la ferita, 601-602.

601-602. Vibio Sereno, accusato dal figlio, e esiliato, IV, 28). Vibio Virrio, senatore di Capua, per uon cadere in mano dei Romani, si avvelena con altri senatori, II,

non cadere in mano dei Romani, si avvelena con altri senatori, Il, 300.
Vibona Valenzia. — Vedi Ipponio. Viconza, creduta di origine gallica, I, 881 parteggia per Vespasian), IV, 451
Vici, suddivisioni delle regioni di Roma, IV, 20.
Vici o Vichi di Arimino, con nomi roman, IV, 754
Vico (Giovanni Battusta), crea la filosofia della storia romana, 652-653; che è il riepilogo di tutte le storie. 654 I rorigine di Roma, 651-655; ela compita dei diritti civili e politici, 655-657; monumento crettogli a Napoli nel 1861, 658. le sue idee tradotte in poesia dal Ballanche, 660.
Vico Tosco a Roma (Via dei Fentit), I, 691; statua di Vertumo, 741; stanza di beccai, fornai e venditori al minuto, II, 625; detto anche Unguentario pei profomi viv venduti, IV, 201
Vico Unguentario — Vedi Vico Tosco. Victovali, popoli Sciti, assaltan l'Impero, IV, 731.
Vicus Augusti (Amste), nella Gallia Nurbonese, IV, 55
Victovian, multa pagata dalle vedove, IV, 38.
Vic, migliorate da C. Gracco, III, 73; risarcite e costruite da Augusto, in Italia, IV, 61-67; nel resto dell'Impero romano, 67-70; fatte da Adriano nelle Spagne e in Affrica, 655, estese per tutto l'Impero, 791. Vic consolari, IV, 64-65.
Ve in Spagna, IV, 64-65.

Vie d' Italià, ai tempi di Transio, r., 607. Vie munite, IV, 64-65. Vie in Spagna, IV, 655. Vie Temane, piecoli rami delle vie Cledia e C'svia, IV, 607. Vienta, cutti degli Allobrogi nella Gallia Narbonese, IV, 53, 68; tem-

pro in onore di Augusto e di Livia, 72-73; sulla via dalle Alpi Graie a Lugduno, 91; accogì e Valente, 441. Vigin o guardie hotturne, IV, 27; loro stazioni, 27.
Villa Pubblica, Ill, 260, 261.
Villanova, presso Bologna, necropoll etrigea, scoperta e illustrata da G. Gozzadini, I. 163-161.
Villanova in Val d'Aosta, ricordò di Sacerdoti Augustali, IV, 91.
Ville romane, loro magnificenza, Ill, 13, IV, 819.
Villo (C.), seguace dei Gracchi, futto morire in un vaso ripieno di vipere, Ill, 58.
Vilumbria, none dei luoghi occupali dagli Unibri sul mare Adriatico, I, 65.

1, 65 Vuniacio (Kostolatz), fortezza ro-mana nella Mesia Superiore, 1V, 570, 571. Vininale, colle, 1, 767, 605, 1V, 27,

Madulio (Vedenex), citta della Gallia Narhomese, vi sono sconfitti gli Allobrogi, Ill, 93.
Vandelici, loro sell, IV, 93, vinti du Druso e Tiberio, 93-94.
Vindelicia (purte della Svizzova, del Radent, del Virtenberry, della Baviera e del Tirolo), IV, 242.
Vindicio, schiavo, denomzia la congiura a tavore di Tarquinio il Superbo, I, 621.
Vindebona (Vienna d'Austria), nella Paanomia Superiore, IV, 570, 752.
Vindolana (Chesterholm), stavione del Vallo di Adriano in Britannia, IV, 651.

654. Vindonissa (Windisch nel Contone di Argoria), città degli Elvezii, ricordi di Vespasiano nelle iscri-zioni, IV, 495. Vini stranleri a Roma, IV, 201-202,

Vinio Rufino (Tito), annunzia a Gal-ba che è eletto all'impero, IV, 431; suo governo sotto Galba, 432; favorisce l'adozione di Ottone, 435.

neciso, 439. Vipsania, ripudiata da Tiberio, IV, 215.

Neciso, 439.
Vipsania, ripudiata da Tiberio, IV, 215.
Vipsanio Agrippa (Marco), conforta futavio a fir vendetta di Cesare, III, 583, 653; e lo anna nella guerra contro Lucio Antonio, 637-639; assedia Fulzinio, 639; tozlie Pesercito a Planco, 641; pacidea PAquitamia, 653; gramii apparecchi navati contro Sesto Pompeo, 659; va in Sicilia contro di nui, 654; vince Democare a Mile, 654; si impadronisce di Mile e di Tindari, 655; vince Sesto Pompeo, a Nauloro, 656; sua vata ed imprese, 657; prende Messina, 658; all'assedio di Metnlo, 667; abbellisce Roma, 669; in guerra coatro Antonio, 675; sbarca nell'Epiro, 675; vincitore a Corinto, 676; prende Leucade, 676; vincitore della battaglia di Azzio, 677-678; va a Roma a sedare i tumulti dei veterani, 679; consiglia Augusto di restituire la Repubblica, IV, 9-II; collega d'Augusto nel consolato e nella censura, 16; lo fa proclamare principe del senato, 16; Augusto fa mostra di lasciargli la potesia suprema, 21; soprintende agli arquidotti, 28; conduce in cita l'Acqua Vergine, 28; comincia la carta del mondo romano, 50; suo acquedotto a Nimes, 57; grandi strade da lui costrnite, 68; sue vittore

neile Gallie, \$5; y ce i Cantabri, \$6-\$7; a i Pannon) e i Dal and, \$8; at anumenti da Ini inalzati, 195-195, terna a Roma dopo la morte di Marcello, 214; sposa Giulia, figlia d'Augusto, 214; sua morte, 221. Vipstano Messalla, tribuno della legione Claudiana, sua descrizione delle stragi di Cremona, 1V, 920. Virbio, Dio di Aricia, I, 334. Virgilio Marcone (1), notizie lasche di Roma e del Lozio da lui tramandateci, 1, 29-30; sua descrizione dei Campi Elisi, 270; spogliato dai soldari dei suoi campicelli di Andes, 116, 635-636; nascita, 1V, 117; studi, 117, spogliato dei beni paterni e pa resorno, 118; la Inveoluca, 118-120; la Georgico 120-122, 798; lodi ai suoi protettori, 123, f. Lociole, 123-424 intendimento positico, 121, mol del dileo pora viezi-lima, 423-424 intendimento positico, 121, mol del dileo pora viezi-lima, 423-426, unicinta ital chenell Trovide, 123, 128, gli croi ijalici, Roma, Eaca e Augusto, 128; Enca e Turno, 128, stile e affetti, 129-170; sun morte a Rimdisi, 130; suo sepelero a Napoli, 131, ordine di beneme l'Enride. 131, indole malineonica e verecondi costinni, 132; tenuto nel medie evo per mago, 133; pubblicatione dell' Encide, 152; Caligola tenta di distruggerne le opere, 855. Virginia, e necisa dal padre, 1, 838-839, IV, 168-167.
Virginio (Lucio), ritorna dal campo per salvare la tiglia Virginia, 1, 838; la uccide, e fa sollevane i soldati contro i decempri, 839, eletto tribino, 810.
Virginio (Lucio), ritorna dal campo per salvare la tiglia Virginia, 1, 838; la uccide, e fa sollevane i soldati, 449; console sotto Verva, 518; Tacoto ne recita l'eligio funchre, 926.
Virato, chiama a vendetta e a liberta i Lasitani, sua indole e virtu, 11, 528; frenato da Q. Fabio Massimo Emiliano, chiama a querra i Celtibert, 528; vince Serviliano e ta paoce con bi, 529; i Romani rome a tradunento, 529; si into uccidere a tradunento, 529; si into uccidere a traducento, 529; si anto uccidere a tra

11, 303.
Virtu, concelto che ne avenno i Romani, I, 765; dellaita dal poeta Lucilio, II, 655-659.
Virtu, tempio. — Vedi Onore e Virtu (tempio dell').
Vischio (il sacro) dei Druidi, III. 425.
Viscouti (Ennio Quirino), miracelo di dottrina, e principe dell'archeologia al suo tempo, I, 675-677
Visentium (Biscazzo), nel territorio di Bolscoa, rovine etrusche, I, 150
Visidiano, Dio protettore di Naria, I, 381.
Visurgi (Weser), tiume in Germa-

J. S81.
 Visurgi (Weser), fiume in Germania, IV, 160, 221, 248, 249
 Vita immutable (b) di Cleopatra e ... Antonio, 411, 631, 680.

Vitalia, nome dato dapprima all'estrmita meridionale d'Italia, It 55
Vitellia, cutta degli Equi, It 222
presa da Coriolano, 791; cotosin,
romana, 857.
Vitelli, cong urano a favore di Egrquitdo il Superbo, I, 621.
Vitello (Aulo), avandato da Galba, al
governo della tremania Indeciore.
IV, 421; proclamato imperatore
dalle legiora del Reno, 440; sua
gi vectu e sua indole, 410; tenta
accordi con Ottone, 442; morto
Ottone maove alla volta di Roma.
451, rapine, orgie, voracita e
munanita, 451-452; suo governo, 453-154; ordina di opporsi
ai Flaviani, 465; sue paure alla
moizie della disfatta di Cremona
468; va a campo nell' Unbria, 468460; suoi vam sforzi per Isseiar
Unoperco, 42; cerca salvapa Plavia
Sabino, 170; tenta invano di tuggire, 171; scherinto ed ucciso, 472472.
Vitellio (Latrio), padre dell'imperatore Vindia.

Sabino, 170; tenta invano di tiggire, 171 schermito ed ucciso, 472-473.

Mediis Harrot, padre dell'imperatore Vitelio, conduce le legion sull'Eufrate, IV, 312; vilente 20-vernatore di Siria. 311; scomero adulatore di Caligola e di Messalina, 331; induce (Elaudio a sposare la nipote Agrippina, 366.

Vitelio (Lucio), fratello dell'imperatore, sua fercoin. IV, 453, 468; mandato a fremur la Campania, 469; si dà in mano ai Flaviam ed è speato, 473.

Vitellio (Publio), prefetto del tesoro, complice di Sciano, IV, 301.

Viturio Pollione, architetto, snoi precetti d'architettura, IV, 189-191.

Vittime umane. — Vedi Sacrifizii.

Vittoria, Dea, sno tempio, II, 224, IV 498, 709; Vittoria d'oro donata da Gerone di Siracusa e posta sul Caapidegilo, II, 355; statua trasferita da Taranto a Ronaa, IV, 12; statua di Brescia, 501-502; Vittoria Augusta nel Vallo di Adrano, 652, 653; Vittoria Dacica nella Colompa Traiana, 593.

Voccio (Proceberg), monte di Elvezia. IV, 411.

Voconio, Jegato di Luculo nella guerra comro Mitridate, III, 339.

Voccio (Proceberg), monte di Elvezia. IV, 411.

Voconio, Jegato di Luculo nella guerra comro Mitridate, III, 339.

Voccio (Proceberg), monte di Elvezia. IV, 411.

Voconio, Jegato di Luculo nella guerra comro Mitridate, III, 359.

Volcazio Schigito, scrittore di versi sun poeti, III, 793.

Volcazio Schigito, scrittore di versi sun poeti, III, 793.

Volcazio Schigito, scrittore di versi sun poeti, III, 793.

Volcazio Schigito, scrittore di versi sun poeti, III, 793.

Volcazio Schigito, scrittore di versi sun poeti, III, 793.

Volcazio Schigito, scrittore di versi sun poeti, III, 793.

Volcazio Schigito, scrittore di versi sun poeti, III, 793.

Volcazio Schigito, scrittore di versi sun poeti, III, 793.

Volcazio Schigito, scrittore di versi sun poeti, III, 793.

Volcazio Schigito, scrittore di versi sun poeti, III, 793.

Volcazio Schigito, scrittore di versi sun poeti, III, 793.

Volcazio Schigito, scrittore di versi sun poeti, III, 793.

Volcazio Schigito, scrittore di versi sun poeti, III, 793.

1, 452.
Vologese I, re dei Parti, invade l'Artorin, IV, 398; e cacciato e si sottomette, 399.
Vologese II, re pachloo, frena gli sdegni dei Parti contro Roma, IV, 727.

727
Vologese III, re dei Parti, mnove coutro l'Armenia e vince II legato Severiano, tV, 727-728; sconfitto da
Avidio Cassio, 731.
Volsci, assoggettati dagli Etruschi,
1, 128, discesi dagli Osci, 217,
sedi, 231-241; prodezza e potenza,
211; loro canzoni militari, 461

fanno parte della lega latina, 535; vinti da Anco Marrio, 595; e da Tarquino il Superbo. 612; lega cogli Equi, 773; guerra coi Romani, 773, 777-779, 791-792, 820-821, 806-807, 872, Il. 12; vinti da l'ammillo e da Cornelio Cosso, 13-14; non fanno più resistenza a Roma, 30; cutrano nella lega latina contra i Sanniti, 44; il Ioro puese è sottonesso dai Romani, 52. Voisiniesi, battitti dai Romari 1, 146, 149.

paese è sottonesso dai Romani, 52.

Volsiniesi, battuti dai Romani, 1, 146,
149.

Volsinie (Bolseno), una delle principali città di Etcuria, I, 123; suo splendore e cabita, 149-150; culto nita Den Norzia, 381; tempio di Voltumia, 870, in guerra con Roma, 880; spogliata e distrutta dai Romani, II, 92; patria del dosolo C. Mosonio Rufo, IV, 843.

Volto, inventata dagli Erruschi, I, 440.
Voltorra, una delle cutta principali di Etruria, I, 123, 123; rovine e monumenti, 155-157, p. rta del-P'Arco, 158, 416, 417, unove scoperte, 173; forniti azioni, 179, tonebo, 429; combattu a da I. Comelio Sciptone, II, 79; da soccorsi per la guerra di Affrica, 410; assedinta da Silla, dopo due anni si arrende, III, 265; patria di Persto paeta satirico, IV, 886.

Voltuma, Den di Volsinio, 1, 381; teopio, I, 870, II, 12.
Volturno, Dio, I, 381
Voltumo, finna nel Sannio e in Campania, I, 268; vittoria di Sela su Norbano, III, 252.

Voltumo (Castalenticcono, citta fondata dagli Etruschi, I, 269, e donia romana, II, 267, 427; e lonia militare, IV, 43.

Voltumo — Vedi Capi a Voltumia, in marce di Coriolano, I, 792.

Voltumo (P), si rifutta di aintare

Volumio (P), si riunta d. aiutare Bruto ad uccidensi, II. (28. Volumio Planma L., console, vince in Etruria con Appio Claudio, II, 80: in qualita di proconsole va nel Sannio, 80-81, probabil ente prese perte alla battiglia di Sen-tino, 82. Volusio producte

Volusio, poetastro, rio rdato d. Ca-tullo, III. 792

Volusio Meciano (L.), maestro di dicitto a Marco Aurelio, IV, 700.
Vomeno, fiume degli Adriani, Pretuzimi e Palmensi, 1, 225, 227, 228.
Vonone, re dei Parti, è cacciato dal
trono, IV, 258; fatto re dagli
Armeni, 258; cistodito con pempa regia dal governatore di Siria,
258; i Parti chiedono che sia cacciato di Siria, 262; e contrato a
Pompeiopoli, 292; e ucciso per amore dei suoi tesori, 262, 313.
Vulcanale, terapio e area sacra a
Vulcano a Roma presso il Comizio, 1, 629.
Vulcani estinti in Italia, 1, 24-34.
Vulcano, adorato a Perugin e a Populionia, I, 389, portato a Rema
dai Sabini, 741.
Vulcano (sole di), isole del Mar
Tirreno, datte anche Folie in antico, e oggi isole di Leperi, II, 341.
Vulcano (sole di), presso fuccano,
nella Lucana, 1, 294, iscrizione
ad Antonino 150, IV, 716.
Vulci, una delle citta principali di
Etruria, i, itai dai Romani, I, 149,
149.
Vulci, una delle citta principali di
Etruria, 1, 123, 133, igurata in
ori basso rifeve, 123, 133, igurata
rescoperte mirabili, 146-148, vasi,
119. nuove scoperte, 113, 394,
sepolero can aspetto di tempio,
425, necropoli, 129; colonia greca
di tabbricanti di vasi, 417; tomba
c de pitture di Cele Vibenna e
Vasitarna, e delle fizioni etrusche,
102, (33; ia città settomessa dar
Remani, II, 92.
Vulturere o Volturcio (T.), Crotoniate,
hrrestato cogli ambasciatori Allolergi, III, 381; assicurato della
i opuniti rivela la congiura di
catilina, 381-38.
Vul re (monte), vulcano spento, sui
contini de la Apulia e della Lucan'n, 1, 27-28, 295.

Wachsnorth, sue opinioni sulle ori-zini italiche, I. 195-196. W Ianski (Tadde ), crede i primutvi i aliani di origine slava, I, 204.

X

Xento (rovine presso il villaggio di Koonik), citta capitale della Licia, resiste a Brulo ed e incend da . III, 621

Z

Zaleuco, legislatore di Locci, l. 313.

311; Il. 134-137; le sue leggi paragonate con quelle di Caronda, Il. 137-138, 110.

Anna (Jama), entra di Numidia, assediata dai Romani e lib rata du Giuguria, Ill, III premiata e onorata da Cesare perche avversa mi lepubblicani 526; colonia di Adriano, IV, 655.

Zama (campi di), Annibale vi e vinto da Scipione, Il. 421.

Zancle. — Vedi Messinu.

Zara, Il. 541.

Zelia, nel Ponto, vittoria di Mitridate, Ill. 312; vittoria di Cesare sopra Farnace, annunzata colle parole i venai, ridi, vinsi, 513.

Zelanti, così chiamati i Giudei più caddi annotori dell' indipendenza rizionale, IV, 456; fanno macello dei loro avversarii e giurano di ni u cedere ai Ronani, 480-481.

Zenodoro, autore del cobsso di Nerone posto nel vestibolo della Casa Aucea, IV, 403.

Zenodoto, greco, nel censimento d'Angusto misura l'Oriente, IV, 50.

Zenome, figlio di Polemone ra del Ponto, fatto re di Armena cella Ponto, fatto re di Armena cella ponto, fatto re di Armena col nome di Artassia, IV, 251.

Zenone Eleate, da leggi ad Elea, ed e neciso, Il, 153, 154.

Zeno e leate, da leggi ad Elea, ed e neciso, Il, 153, 154.

Zens, Giove Pelasgico, I, 84-86, 90.

Zusa, pittere, sua patria, I, 323-324

Ziozalusa, caverna nel paese dei Salentini, I, 340.

# AGGIUNTE E CORREZIONI

### VOLUME PRIMO.

| 2 20       |            | YOLOME 1.                                | 16131 | 0.                                                                   |
|------------|------------|------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------|
| Pagina     | Linea      |                                          |       |                                                                      |
| 22.4       | ~          | Vellcia lea                              |       | V Nois storions suristanias saus                                     |
| 34         | ,          | venera                                   | jyı.  | Velleia, stazione preistorica, come dimostrano i rozzi vasi, e altri |
| -1 11      |            |                                          |       | oggetti ivi trovati. (Pigorini,                                      |
| 11269      |            |                                          |       | Oggetti preistorici dei Liguri                                       |
|            |            |                                          |       | Veleiati, Parma 1874).                                               |
| 65         | 24         | Arimino                                  | >>    | Arimino, Urbino.                                                     |
| 136        | 13         | Falisea                                  | »     | Falisca, Falcrii.                                                    |
| 152        | 8          | Cortona (Corito)                         | >>    | Cortona detta anche Corito.                                          |
| 232        | $\ddot{3}$ | Trero o Toleno o Telonio                 | >>    | Trero o Tolero.                                                      |
| 237        | 2          | Cassino                                  | >>    | Casino.                                                              |
| 239        | ultima     | Sul porto oniano                         | >>    | Sul porto Neroniano.                                                 |
| 256        | 6          | Saro                                     | >>    | Saro o Sagro.                                                        |
| >>         | 8          | Alfedena                                 | >>    | Alfidena.                                                            |
| 262        | 10         | Plistia                                  | >>    | Plistia o Plistica.                                                  |
| 278        | 15         | Cossa                                    | >>    | Cosa o Cossa.                                                        |
| 334        | nota (a)   |                                          | >>    | Plinio (III, 16, 4) chiama Iapigio il                                |
|            |            |                                          |       | promontorio Salentino che                                            |
|            |            |                                          |       | oggi è il Capo di Leuca.                                             |
| 404        | nota (a)   | Braun, Tages und des                     | ≫     | Braun, Tages und Werke des                                           |
|            |            | Hercules                                 |       | Hercules, ecc.                                                       |
| 539        | Ī          | COLONNA TROIANA                          | >>    | CCLONIA TROIANA.                                                     |
| 580        | 5          | Curzio                                   | >>    | Metro o Mezio Curzio.                                                |
| 638        | nota (b)   | Licinio Macro                            | >>    | C. Licinio Macro.                                                    |
| 644        | 5          | Giusto Lipsio                            | >+    | Giusto Lipsio (Rubens).                                              |
| 684        | 16         | Pisone                                   | >>    | L. Calpurnio Pisone Frugi.                                           |
| 778        | I4         | Scrvilio Valorio                         | >     | P. Servilio.                                                         |
| 779<br>780 | 10 8       | Marco Valerio<br>di un Sicinio Belluto e | >>    | Manio Valerio Massimo.                                               |
| 100        | 0          | di un Giunio Bruto                       | >>    | di L. Sicinio Belluto e di L. Gin-<br>nio Bruto.                     |
| 814        | nota (a)   | Inhc                                     | >>    | lline.                                                               |
| 820        | 7          | Quinzio                                  | >>    | T. Quinzio Capitolino Barbato.                                       |
| 825        | 29         | Minucio                                  | >>    | L. Minucio Esquilino Augurino.                                       |
| 844        | nota (b)   | Hermodori ephesii                        | >>    | Hermodori Ephesii (statua).                                          |
|            |            | (columna)                                |       | - Contraction                                                        |
| 870        | 5          | Mamerco Emilio                           | >>    | Emilio Mamerco.                                                      |
| 894        | 19         | Un Fabio                                 | >>    | C. Fabio Dorsone.                                                    |
|            |            |                                          |       |                                                                      |

## VOLUME SECONDO.

| Pagina               | Linea               |                                            |                                                                            |
|----------------------|---------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 34<br>37<br>56<br>57 | 23<br>5<br>23<br>21 | Plauzio<br>Marco Rutilio<br>Lucio Cornelio | leggi: C. Plauzio Proculo.  » C. Marcio Rutilo.  » Lucio Cornelio Lentulo. |

| Pagina     | Linea    |                                |                                                                      |
|------------|----------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 60         | 24       | Veturio 9 Postunio             | laggi: T. Veturio Calvino e Spurio Po-                               |
| 67         | 7        | Plistia dei Marsi              | » Plistia dei Candini.                                               |
| *          | nota (a) | Delecta                        | » Deleta.                                                            |
| 68         | 6)       | Sulpicio e Petelio             | » C. Sulpicio Longo e M. Petelio                                     |
|            |          |                                | Libone.                                                              |
| 7-1        | 33       | un Decio                       | » M. Decio Mure, figlio dell'eroc                                    |
| 82         | 1 -      | sausulata Tivin                | del Vesuvio.  » nontefice M. Livio Dentre.                           |
| 119        | 15<br>3  | sacerdote Livio<br>Eubea       | » Eubea, divenuta poscia per opera                                   |
| 110        | •,       | 1711002                        | di Gelone una fortezza di Si-                                        |
| 4.5        |          |                                | racusa (Strabone, VI, 2, X, 1).                                      |
| 150        | 21       | Crotonati                      | » Crotoniati.                                                        |
| 207        | 16       | dloesse                        | » dolesse.                                                           |
| 208        | 26       | Elori                          | » Eloro.                                                             |
| 215        | 2        | Cornelio Scipione              | » Gneo Cornelio Scipione Asina.                                      |
| 235        | 17       | Caio Lutazio                   | » Caio Lutazio Catulo.                                               |
| 236        | 29       | Lutazio                        | » Q. Lutazio Cercone.                                                |
| 248        | 9        | fiume Lisso (Alessio)          | » città di Lisso (Alessio o Lesch) alle foci del fiume Drilo (Drin). |
| 278        | 26       | L. Cornelio Scipione           | » P. Cornelio Scipione Barbato.                                      |
| 280        | 6        | da un Valerio                  | » da M. Valerio Corvo.                                               |
| 286        | 29       | Sempronio                      | » P. Sempronio.                                                      |
| 288        | 11       | Salara                         | » Salaria.                                                           |
| 289        | 8        | Valerio                        | » M. Valerio Massimo.                                                |
| 295        | 14       | dall' Epiro                    | » da Epidauro.                                                       |
| 304        | 11       | Lucio Postumio                 | » Lucio l'ostumio Megello.                                           |
| 340        | 34       | Tiberio Sempronio              | Tiberio Sempronio Longo.                                             |
| 359<br>366 | 16       | Postumio<br>Nuceria, Alfaterna | <ul><li>» L. Postumio Albino.</li><li>» Nuceria Alfaterna.</li></ul> |
| 373        | 6        | Valerio Levino                 | » M. Valerio Levino. Cosi a pag. 385,                                |
|            |          | 7 10 12 10 130 1310            | linea 25.                                                            |
| 387        | 6        | Gneo Fulvio                    | » Gneo Fulvio Flacco.                                                |
| 398        | 12       | Perzio                         | » Porcio Licino. Così a p. 400, lin. 25.                             |
| 431        | 18       | Madedonia                      | » Macedonia.                                                         |
| 435        | 2 5      | Gonfi                          | » Gomfi.                                                             |
| »<br>459   |          | Caristio                       | > Caristo.                                                           |
| 453<br>458 | 16       | Eritrea<br>Minucio             | » Eritre.<br>» (). Minucio Termo.                                    |
| -170       | 8        | Marcio Filippo                 | » Q. Marcio Filippo.                                                 |
| 478        | 31       | Fabio Massimo                  | » Q. Fabio Massimo Emiliano.                                         |
| 480        | 11       | Licinio Crasso                 | » Caio Licinio Crasso.                                               |
| 492        | 23       | Caio Popilio                   | » Caio Popillio Lenate.                                              |
| 497        | 31       | Leucoperta                     | » Leucopetra.                                                        |
| 502        | 5        | 70 città                       | » 50 città.                                                          |
| 509        | 2        | Lucio Mancino                  | » Lucio Ostilio Mancino. Così a pa-                                  |
| 520        | 10       | Dance                          | gina 510, linca 17.                                                  |
| 539<br>541 | 16<br>H  | Perea<br>Antibo                | <ul><li>» la Perea.</li><li>Antipoli (Antibo).</li></ul>             |
| 552        | 11       | Liainia                        | » P. Licinio Crasso.                                                 |
| 555        | -1       | F: 111                         | » M. Popillio Lenate.                                                |
| 590        | 21       | T. Sempronio Rutilo            | » Ti. Sempronio Rutilo.                                              |
| 601        | 20       | Malle                          | » Mallo.                                                             |
|            |          |                                |                                                                      |

# VOLUME TERZO.

| Pagina (   | Linea 1           | TOLUME                             | ITAL            | U,                                | 11 00                                 |
|------------|-------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Lagina     | Linea             |                                    |                 |                                   |                                       |
| 414        | 31                | vincitore con essi a               | leggi:          | vincitore con essi                | presso a Be-                          |
| 1          |                   | Luceria                            |                 | nevento.                          |                                       |
| 56         | 32                | M. Flavio Flaceo                   | >>              | Flavio Flacco.                    |                                       |
| 58         | 2                 | Popilio                            | <i>&gt;&gt;</i> | Popillio. Così a pag.             | 72, lin. 3 e 5,                       |
|            |                   |                                    |                 | pag. 80, lin. 4 e p               |                                       |
| 62         | 29                | Fulvio                             | >>              | Marco Fulvio Flace                | 0.                                    |
| 84         | 4                 | Papiro                             | <i>&gt;&gt;</i> | Papirio.                          |                                       |
| 104        | 9                 | Scipione                           |                 | Scipione Fmiliano.                |                                       |
| 123        | 4                 | Popilio                            | >>              | Popillio Lenate. Con              | si a pag. 558,                        |
|            | 0                 | Tastasasi                          |                 | linea 8.                          |                                       |
| 127        | 8<br>12           | Tectosagi<br>in durò               |                 | Volci Tectosagi.                  |                                       |
| 154        | 9                 | principe del se. Queato            | >>              | principe del senato               | o O Music                             |
| 101        | 0                 | Mucio Scevola,                     | <i>"</i>        | Scevola.                          | e de macio                            |
| 163        | 21                | quan dong                          | >>              | quando fu.                        |                                       |
| 178        | 14                | M. Licinio Crasso                  | ,               | l'. Licinio Crasso.               |                                       |
| 179        | 21 e 25           | Rntilio                            | >>              | L. Rutilio Lupo.                  |                                       |
| 183        | 27                | la pongono sul Toleno              | "               | la pongono sul Tole               | eno, detto con                        |
|            |                   | (Sacco)                            |                 | falsa lezione an                  |                                       |
|            |                   | · ·                                |                 | Telone, identif                   |                                       |
|            |                   |                                    |                 | rano, piccolo                     |                                       |
|            | V                 |                                    |                 | scarica nel Vell                  |                                       |
| 6          |                   |                                    |                 | da Rieti, e n                     |                                       |
|            |                   |                                    |                 | nulla col Liri. I                 |                                       |
|            |                   |                                    |                 | probabile è che                   |                                       |
|            | 1                 |                                    |                 | d se sulle riv                    |                                       |
| 25.1       |                   | A                                  |                 | (Sacco), il qual                  | 6 661,                                |
| 251        | 14                | Caio Norbano                       | 27              | C. Giunio? Norbano                |                                       |
| 252<br>257 | 8                 | Lucio Ortensio                     | >>              | Q. Ortensio Ortalo.               |                                       |
| 263        | 6                 | Lucullo<br>Roscio                  | ,               | M. Lucullo.<br>Sesto Roscio Ameri |                                       |
| 319        | 10                | rubò 40 milioni di se-             | »               |                                   | di sesterzi.                          |
| *71.07     | 10                | sterzi. 11.250,000 lin             |                 | 8,183,333 lire.                   | di sesteral.                          |
| 354        | 21                | 400 mila sesterzi (107,5t          |                 | 100 mila sesterzi (8              | 81 333 lire).                         |
|            | ~ 1               | lire)                              |                 | 150 111110 11 100111 (0           | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
| 441        | 32                | da più parte                       | >>              | da piu purti.                     | 107                                   |
| 189        | 6                 | Gneo Domizio Enobarbo              | 0 »             | Lucio Domizio Enol                | parbo.                                |
| 566        | 31                | L. Cornelio Lentulo                | >>              | P. Cornelio Lentulo               |                                       |
| 631        | -1                | Clodio                             | >>              | C. Clodio.                        |                                       |
| 667        | 22                | Messala                            | >>              | M. Valerio Messala                | Corvino.                              |
| 678        | 12                | Tenario                            | >>              | Tenaro.                           |                                       |
| 693        | 26                | M. Emilio Lepido                   | *               | M. Emilio Lepido I                | 'orcina.                              |
| 703        | 2                 | M. Valerio Messala                 | >,              | M Valerio Messala                 | Corvino.                              |
| 739        | 27 e 28           | Rutilio Rufo Ser-                  | D               | P. Rutilio Rufo                   |                                       |
| ~45        | 0                 | vio Sulpicio                       |                 | picio Rufo.                       | o (da Ponesa)                         |
| 745<br>»   | 9                 | L. Tarnzio da Fermo<br>Sollistimun | >>              | L. Taruzio Firmano                | o (da rerma).                         |
| 764        | nota <sup>2</sup> | Fabio Massimo Serviliar            | 24)             | Sollistimum. Q. Fabio Massimo     | S .nviliano                           |
| 767        | 7                 | L. Licinio Macro                   | J() >>          | C. Licinio Macro.                 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| 770        | 27                | un Sulpicio                        | >>              | Sulpicio Blito.                   |                                       |
|            | ~ .               | an carpicio                        |                 | Talbut to Trattor                 |                                       |

| Pagina                  | Linea |                                                                                                                                      |  |
|-------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 790<br>>><br>791<br>807 | 13    | C. Memmio leggi: C. Memmio Gemello. Porcio Licinio "Porcio Licino. L. Cesare Strabon" C. Giulio Cesare Strabone. Giulia Aurunculeia. |  |

# VOLUME QUARTO.

|         |          | 10110.1111 QU.              | 2110.           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------|----------|-----------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pagina  | Linea    | 1                           |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         |          |                             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 19      | 8        | Viscont , I'on. Rom., leg   | mi.             | Manuar Loon Poor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 43      | 1 - 29   | Minturno                    | » »             | Minturna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 60      | 29       | Seriac Fama Iulia           | >>              | Seria Fama Iulia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 61      | 5        | le due Mauritanie al-       | >>              | La duo Mannatania alta a ini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | • ,      | tre regioni                 | 29              | le due Mauritanie e altre regioni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 68      | 9        | a Leida                     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| >>      | 19       | Tauruno (Tzerwinke)         | >               | a Lugduno dei Batavi (Leida).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 89      | 17       | Terenzio Varrone Murena     | >>              | Tamuno (Semlino).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | 1        | referrio varione amresia    | >>              | Aulo Licinio Murena detto Teren-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         |          |                             |                 | zio Varrone Murena per causa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 108     | 7        | 1114. 11. 6                 |                 | di adozione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 136     |          | Planto Rufo                 | >>              | Plauzio Rufo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 115     | 28       | Cupennio                    | >>              | Cupiennio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         |          | Luciani                     | >>              | Lanciani.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 153     | nota (b) | Procolo                     | >>              | Proculo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 173     | 7        | Valerio Mesalino Cotta      | >>              | M. Valerio Aurelio Cotta Messalino.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 555     | 15       | Carnunto (Altenburg)        | >>              | Carnunto (presso Haimburg tra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| . 4.112 |          |                             |                 | Altenburg & Petronelly.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 223     | 1/5      | Apollonia (Polino) e        | >>              | Apollonia (Polina) e Sirmio (Mi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         |          | Sirmio (Sirmich)            |                 | trovitz).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 226     | 35       | im Jahreg nach Chr.         | >>              | im Jahre 9 nach Chr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 250     | 9        | Cretico Silano              | >>              | Giunio! Cretico Silano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 271     | 16       | Ermonduri                   | >>              | Ermunduri.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 280     | 2        | Libone                      | >>              | L. Druso Libone.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 369     | 1        | L. Giunio Silano (Torquato) | <b>&gt;&gt;</b> | L. Giunio Silano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 64      | penult.  | Cesarea, e a Jol            | >               | Cesarea gia Jol.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 378     | 15       | già spento da lei           | 77              | già spinto da lei ad uccidersi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 381     | 22       | Giulia Silana               | >>              | Ginnia Silana.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 478     | 12       | e Castra Vetera             | >>              | Coutus Vature                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 521     | 22       | legge Scantina              | //              | Lagra Sagntinia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 563 '   | 7        | uscito dal consolato        | ,>>             | legge Scantinia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| >>      | 12       | Prusia                      |                 | più anni dopo il suo consolato.<br>Prusa,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 570     | 8        | Invania 11 miles            |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         |          | (Inc. o meens arill)        | >>              | (presso Haimburg eec. come sopra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         |          |                             |                 | a pag. 222). Cost a pag. 639.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | 19       | L. Licino Sura              |                 | linea 8 e pag. 756. linea 17.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 615     | 7        | Enochii                     | >>              | L. Licinio Sura.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 636     | 16       |                             |                 | Eniochi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 637     | 8        | quattro consolari           |                 | quattro giudici consolari.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 657     | 16       | a Lavinia                   | >>              | a Lavinio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.01    | .0       | a lampoli nella Focide,     | >,              | ad Abe nella Focide, il tempio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         |          | il tempio sacro ad          |                 | sacro ad Apollo: e a Iampoli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         |          | Apollo: e ad Abe            |                 | un portico chiamato Adrianec.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         |          | un portico chia-            |                 | The second secon |
|         | 1        | mato Adrianco               |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Pagina | Linea             |                                                                                                                                                                                             |
|--------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 710    | 29                | nella pianura   Den- leggi: nella pianura di Tentyra (Dende-                                                                                                                                |
| 716    | nota <sup>9</sup> | derah  Aggiungi: Vi è ricordo anche di un monumento dei Bergamaschi ad Antonino: Respublica Bergomatium optimo principi. Vedi Finazzi. Le antiche lapidi di Bergamo, pag. 63, Bergamo 1873. |
| 837    | 32                | 400 mila sesterzi leggi: 400 volte centomila sesterzi, ossia 40 milioni di sesterzi, oquivalenti a 8,183,333 lire italiane.                                                                 |
| 920    | 33                | Budriaco. » Bedriaco.                                                                                                                                                                       |

# INDICE DEI NOMI E DELLE COSE.

| Pagina      | Colonna |                                                                                                                                                                                         |
|-------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 995<br>1002 | 3 2     | alla fine dell'articolo Dieo: Leucoperta, leggi: Leucopetra, all'articolo Fabio Massimo Serviliano (Q.), aggiungi: della gente Servilia, adottato in quella dei Fabii, console nel 612; |
| 1016        | 2       | scrittore di Annali, Ill. 764.<br>alla linea 30: Leucoperta, leggi: Leucopetra.                                                                                                         |

FINE.

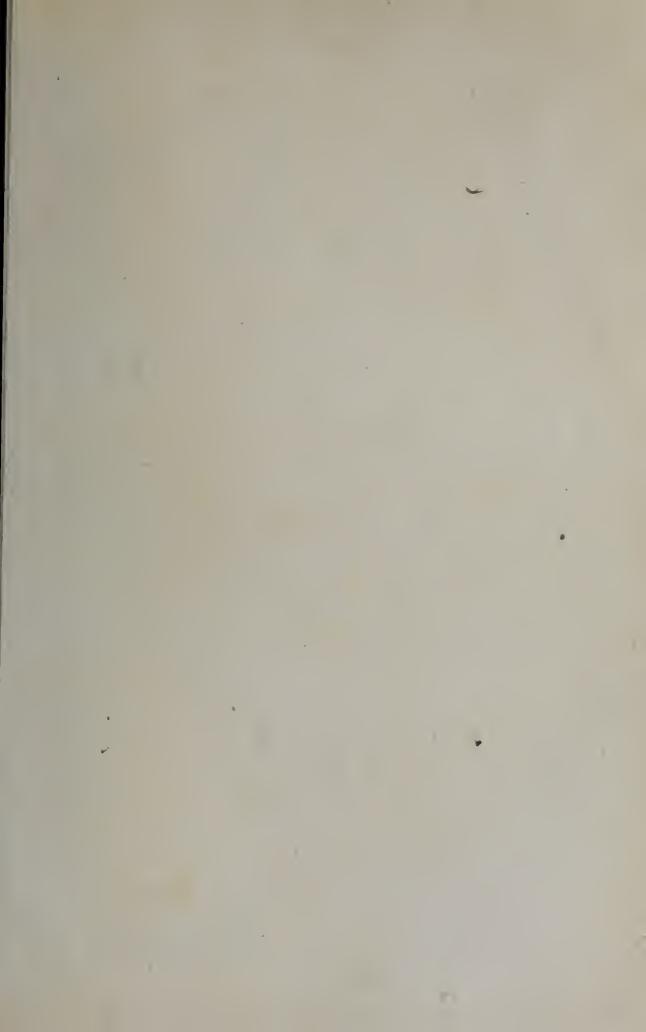







